

# John Adams Aibrary.

BOSTON PUBLIC LIBRARY. IN THE CUSTODY OF THE



SHELF Nº

71 S

# DELLHISTORIA

di

## PIETRO GIOVANNI CAPRIATA LIBRI DODICI.

### NE' QVALI SI CON-

tengono tutti i mouimenti d'arme successi in Italia dal M DCXIII. fino al MDCXXXIV.



Appresso

La copia Stampatain GENOYA

M. DC. XXXIX.

Con licenza de' Superiori.



X 1718174.4



ALL'ILLVSTRISSIMO, E REVERENDISSIMO SIGNOR, ePadronmio offeruandifilmo

MONSIGNOR

# OTTAVIANO RAGGI

Auditore della Camera di N.S.

# VRBANO OTTAVO PONTEFICE MASSIMO.

ON miessendo paruto con ueniente dedicar queste mie fatiche, qua li elle si siano, ad alcun. Principe; perche, essendoui tutti o tanto, o quanto interessati, non pa

resse adulatione quel, che per verità in lor fauore hauessi scritto, o si recassero ad affronto quel, che il corso ordinario delle cose succedute portasse di poco loro gusto, e soddisfattione: Epercheancora nessuno hanesse occasionedi far cocetto, che il desiderio d'acquistarmi la gratia di quel Principe, hauesse seruito di freno, per sarmi tacere, odistimolo per iscriuere più abbondanteméte, contro quel, che l'obbligo di fedele, e sincero Scrittore mi potesse prescriuere: Sono perciò andato con particolare studio ricercando, a cui potessi dopo i Principi sar simile offerta, e dedicatione; il quale, o per propriavirtù, o per quella de maggiori risplendendo, potesse queste mie deboli

deboli fatiche illustrare. V. S. Illustrissima, e Reuerendissima mi s'è rapresentata; la quale adorna de fuoi, e di tanti meriti de gl' antenati risplendente, quasi di tanti chiarissimi RAGGI, può dare a qu'est operamia quello splendore, elustro, di che ella bisogna, per non comparire nel Teatro di questo Mondo oscura. Signor io non son quì, per sar lunga diceria de suoi Antenati, ne per racontare partitamente il numero de gl' Antiani, de' Senatori, de' Gouernatori delle Prouincie, de gl' Ambasciadori dalla sua Famiglia vsciti: i quali ein terra, e in Mare, e appresso molti Principi la Genouese Republica conmoltalode, e benefitio pubblico administrando, e gl'inter-

essidil ipreso molti principi felicemente portando, han fatto Gloriose, e Magnanimeattioni; e recato alla. Patria comune, e alla priuata loro famigliatanto di splendore, quanto al presente ritiene. Come ne fan fede le scritture pubbliche, gl' annali, lessatue ad alcuni di loro per decreto pubblico erette, emolti altri dignifsimitestimoni Nonvoglio neanco rauuiuare la memoria del non a bastanza lodato TOMASO RAGGI Zio di V. S. Illustrissima e Reuerendissima, Signore, il quale ornato di parti, e qualità molto Signorili visse nella Corte di Spagna con tanto splendore, e diede saggi di valor tali, che mossero il Re Filippo Secondo adeleggerlo spontaneamente Aministrator

nistrator Generale del Regio Patrimonio: e serui quella Maestà con tanta fede, e Magnanimità, che rinuntiando qualunque mercede benche grande, e di gran profitto, e dando saggio di grandissimo talento, sù talora intromesso ne gl'affari di Stato assai principali. E trouandosi in Fiandra, fù dal Duca. d'Alua inuiato Ambasciadore ad Elisabetta Reinad'Inghilterra, per negotij grauissimi allora correnti. La. pietà, la liberalità, e grandezza d'animo di quel Signore, essendo stata, mentre e' visse, molto singolare, e pari alle immense richezze, di che viuendo godette; dimostrò ancora, morendo, non inferiore. Percioche oltre i Legati, e Fideicommissi di

granvalore lasciati a' suoi congiunti, e particolarmente il Maggiorasgo lasciato nella Casa di V. S. Illustriss. e Reuerendiss. di cinque mila scuti d'annua rendita, lasciò ancora. più di quattro mila scuti d'oro d'annuo reddito ripartito fra' poueri, Religiosi, opere pie, e la Repubblica. sua Patria; alla quale lasciò tanta rendita, che bastasse per lo mantenimento perpetuo di vn corpo di di Galeaben corredato; il quale Galea Raggia perpetuamente fosse chiamata; si come di presente si chiama. Le virtù, e magnanimità del quale pare, che al presente si vadano nel Sig. TOMASO fratello di V.S. Illlustriss. e Reuerendiss. rauuiuando, il quale dotato di rare, e

nobilissime parti, di maniere nobilissime, e candidissime, e dando continui saggi di valore, di prudenza, di giustitia, e di grandezza d'animo, corre felicissimamente per tutti igradi, e dignità della Republica. più principali. Nell'amministratione de' quali hà souuente hauuto occasione di farsi cognoscere, quanto sia indifferente nel gouernare, risoluto nel pigliar de partiti, cauto nel deliberare, e intrepido nell'esequire. Quanto per la grandezza, per la dignità, eriputatione della sua Patria. si faccia prontamente innanzi a gl'incontri, s'opponga alle difficoltà, non tema i pericoli, soffra i trauagli, e superi felicemente gl'impedimenti. Delle quali honoreuoli, e

generosiattioni, come che le occorrenze delle guerre dalla Repubblica. questi anni addietro sostenute, faccino abbondantissima fede: e alcuneancora delle molte nella ricuperatione della Riuera da lui operate, véghino tocche nella Storia presente. S'è ancora molto più segnalato nella caricadi Comessario a lui appoggiata per la Riuera di Leuante. Doue, hauendo ritrouato l'autorità de Maestrati alquanto indebolita, e i popoli non poco oppressi dalle insolenze di molti facinorosi, e dimala, vita, e di alcuni più principali, i quali coll'appoggio, e aderenza di alcuni Signori vicini preualeuano: il Signor Tomaso, andatout con Soprema Autorità, quali di loro nell'esiglio

glio, quali nella galea, quali colla forca, segondo i loro delitti gastigando, quali con buone sigortà al menar per l'auuenire buona, e quiete vita obbligando hà rimesso i popoli di quella parte in quello stato di quiete, e di sicurezza, di che conuiene, che quei, che viuono alla Repubblica Genouese soggetti, fruiscano, hà ristretta l'Autorità di que Signori dentro i confini delle loro giurisdittioni, hà restituito l'Autorità della Repubblica in quella veneratione, e Maestà che maggiore si potesse fra' popoli soggetti rimettere. Questi dico, e altri maggiori, e più antichi pregi della sua antichissima Casa, i quali basterebbono per illustrare. qualunque soggetto de' proprimeri-

ti pouerissimo, non occorre, che io per freggio, e ornamento di V.S. Illustriss. vada nouerando: la quale colle proprie doti, e parti singolari può dare altrettanto di splendore alla memoria de gl'antenati, quanta da essane potrebbe, quando ne bisognasse, riceuere, mentre impiegata nella seruitù della Sede Apostolica, corre anchessa felicissimamente la carriera delle maggiori, e più fublimi dignità di Santa Chiesa, enegl'yfici, e carichi, in che viene impiegata, si dimostra sempre più meriteuole di quel, che conseguisce. Equando io per sua, e mia modestia mi tacessi, verrebbono le lodi, e i meritisuoi a piena bocca, e ad alta voce confessati non solo dal Popolo Romano,

mada tutti i popoli del Latio, della. Sabina, e dell' Ombria, e altrivicini, i quali l'anno mille secento trenta, trouandosi da durissima fame oppressi, e non hauendo di che pascersi, ed essendo V.S. Illustrissima come Chierico di Camera Prefetto dell'annona, hebbono i popoli afflitti, c consumati ricorso da lei non altrimente, che gl'Egitij nel tempo della fame hebbono a Giuseppe ricorso. E lei quasi vn'altro Giuseppe abbondantamente, e con ogni larghezza. ne si prouuide, non come fece Giuseppe de' grani in tempo della fertilità cumulati, ma diquei, che con fommo studio, e diligenza fece venire da paesi lontani, non ostante, chel·Italia non solo, ma la Francia,

ela Spagna da durissima fame venissero nello stesso attediate; ne a prezzi alti in maniera, che, come a gl'Egitijauuenne, hauessero necessità di vender le loro sostanze, e di farsi oltre acciò perpetui tributari del loroPrincipe;ma neli prouuide a' prezzi correnti ne' tempi della fertilità. Onde, combattendo virilmente cotro il corso naturale di quel tempo, conuertì la carestia in abondanza, la sterilità in fertilità, la strettezza in larghezza, la penuria in affluenzza, ein copia la gran difalta di quell'anno vniuersale, e diede non solo a' popoliilnutrimento presente, e necessario; ma non permise, che ne anco sentissono gl'incommodi, che le iniquità della conditioni di simili tempi tempi suole ne' susseguenti influire? Confessarebbono altresi, che Prefetto della Grafcia nella più estrema penuria dell' oglio, nella quale mai Romasi ritrouasse, ne secevenire tanta prouuisione, che, stuppendone il Pőtefice Vrbano, e godendone insieme, hebbe pubblicamente a dire, parergli essere i tempi d'Augusto ritornati, ne quali come si legge, sù in Roma vn fonte d'oglio veduto scaturire. Quantunque nessuna cosa i tempi d'Augusto felicissimi più al viuo rapresenti, quato il vedere la Satità Sua nel Seggio Potificio assisa dar le leggi alla Repubblica Christiana, dare il moto alle cose del mondo, gouernare con sapienza no inferiore aquella d'Augusto la Chiesa, e lo Stato Ec-

clesiastico. Taccio le attioni di tanto Principe maggiors, perchenebreue foglio le capeno, ne stile così mediocre, è basteuole per descriuerle. Quando mai si vide la Corte Romana così florida, e con tanta virtù gouernata? Quando mai si vide il vitio com'al presente sterminato, la virtù più gradita, il valore più onorato, i meriti più inalzati, le buone, e saggie attioni più altamente premiate, i premi con più giusta lance ripartiti, i carichi con iscelta più giudiciosa ne soggettipiù capaci, e più meriteuoli conferiti? Onde la Corte Romana, che taluolta altro non risuonaua, ne d'altro fremeua, che di querele, de' meriti sconosciuti, delle virtuose attioni mal guiderdonate,

donare, armonizzata al presente di si dolce consonanza, confessa, che non che da Augusto, ma ne dallo stesso Appollo verrebbe di maggior melodia composta. Quindiinferisco Signore, che senza che io mi prenda ad esaltare i meriti, il valore, e la virtù di V.S. Illustriss. mi basterà solo dire, che ella sia stata dal Pontefice Vrbano in grauissimi negotij, e carichi della Sede Appostolica principalissimi impiegata; e che fra molti Eccellentissimi competitori sie stata dallo stesso Pontefice con grande, e vniuersale applauso della Corte eletto Auditore della sua Camera. Ma ne quì termina la meta, ne il colmo delle sue lodi: conuiene ancora, che, per 4

non defraudarla, io dica, in quante occasioni la Santità sua pigli a lodare le sue attioni, si compiaccia. di fare honoreuolissimo testimonio delle sue virtù, quanto sia grande il gusto chesente de' suoi portamenti, e delle maniere, con che tratta tutte le cose al suo carico appartenenti, come dimostri stimarla, con qual particolare, estraordinario affetto inclini nell'esaltatione, e promottione della sua persona a dignità maggiori. Equindi ancora ognun. potra inferire, non hauer io errato nella sceltadi Personaggio, a cuidedicando queste mie deboli fatiche potessi loro procacciar sicuro patrocinio, honoreuolezza, e splendore. Conche, facendole humile riuerenriuerenza, le prego da Nostro Signore salute, e felicità. Genouali 25. Genaro 1638.

Di V.S.Illustrissima

Diuotiss. seruidore

Pietro Giouanni Capriata





# A. R. P. A N D R E Æ BLANCI E SOCIEtatelesu

#### IN LAVDEM AVCTORIS.

BElla, Duces, populos, rerum primordia, fines, Confilia, euentus, scriptor hic unus habet;
Et spectanda refert oculis, quæ sustulit ætas
Inuida, quæ rapuit non reditura dies.
Ingenium (APRIATA tuum mirabitur omnis
Posteritas, aufers qui peritura neci;
Totque viros vitæ reddis, tot gesta virorum
Quot gladius, quot mors falce cruenta tulit.
Si potes inuictam scribendo vincere mortem,
In calamum frustra sæuiet illa tuum.

Eius-

#### Eiusdem ad Eundem.

Vris es interpres, lux historiæque recentis;
Nec leges inter bella tacere sinis:
Tractant arma togæ, subduntur legibus arma,
Pacemsic armas, arma togata facis.
Quid Plato vult regnare Sophos, Regesq; docere?
Plus est, quod calamo bella togatus obis.



#### PAVLI AMANTII

AD AVCTOREM HISTOriæ, & ad Librum Carmen.

OV i consulta patrum, & nodosi dogmata iuris, Aty vagos Legu anfractus, dubiosq recessus Ingenio solitus celeri scrutarier, o quem Iurisconsultum insignem MENOCCHIV solim  $m{T}$ estatur,scriptis commendans laudibus;ide $m{m}$ Gestorum historiam præsenti tempore pangis Insignem, qua cuncta refers ex ordine gesta, Queis bella ex causis nata incrementaque natis Quæ dederint ,alia ex aliis quæ deinde sequuta ; Qui bello,qui pace Duces,quos torserit anceps Mens turbata metu medio in discrimine Martis; Quos alacres bello stimulos aut viuida virtus, Aut furor, aut rabies, studiumq; immane cruoris, Aut infixa animo Regnandi infana libido Verterit, aut rapto quas suetus viuere miles Funereas Funereas clades populis immiserit ægris.
Quin etiam plures iungentia fædera Reges,
Fallacesque doces, Regum ludibria, technas,
Et coniuratos in mutua commoda Reges,
Et coniuratas in Regum nomina gentes,
Obsessa que vrbes, incaptaque, captaque bello
Mænia, direptos populos, vrbesque subastas,
Instructas acies, mixtas in prælia dextras,
Fortia fasta Ducum, belli sinemque nefandi.
V nde tibi partes animus versatus in omnes?
V nde tibi ino enium in cunctas versatile partes

V nde tibi partes animus versatus in omnes?
V nde tibi ingenium in cunctas versatile partes?
Nam quæcunque tibi suscepta gerenda, geruntur
T amnumeris perfecta suis, tam consona rebus,
Non secus atque esses gestorum ad singula natus,
Singula sollicitis studus perfecta dedisses.

Tu, sen iura doces, iuris penetralia queris, Seu patronus agis cansas, dubiumque clientem Subleuat, arguto, quem promis pectore, sensus. V nde audet dubiæ melius confidere causæ; Seu iuris responsa refers consulta petenti, Seu lites dirimis certantes arbiter inter; Tam rite, & recte peragi tibi cuncta videntur, T'am facile, atq, breui interiecto tempore, quantu Per tardas perfecta moras vix qui que dedisset.

Rursus si grauibus miscentem ludicra rebus V el calamos inflare iuuat, vel scribere versus, Parnassi latices bibulumque Helicona bibisse. Diceris, atque etiam Musarum carus alumnus.

Quid, quod & Historiæ partes quispectat in omnes,

Quamvaria, ac multa infignem te cernit in arte?
Bellica fi scribis, miles cognosceris, idem
Consultor Regum, fi iura, arcanaque Regni
Scrutari consulta iuuat, scrutata que rebus
Inserere, & causas gestorum expromere scriptis.

Legatum externum sistis si Principe coram Orantem, Dominique sui mandata gerentem; V el si quem inducis, qui oranti fauerit, aut qui Refragus, & causa contrarius ora resoluat Consessu in medio, dubiique ante ora Senatus, Publica res vbi tractetur molinine magno: V el scelerum in pienas tete Catilina vocantem, Consortesque tuos, aliquem si forte Catonem Producis, summís ve Duces de rebus agentes:

De Consultore euadis, de Milite Rhetor,  $oldsymbol{T}$ unc patet ingenio quantŭ 3quantŭ arte loquendiPræstes, eloquij excurrunt dum flumina, dumque Fulmina tor quentur dubias vincentia mentes. Si seriem rerum, si verba sonantia rebus Apta, genus quoque dicendi si spectet apertum Sed graue, sed solidum, sed quod molimine nullo Perlectum, in facilem subito perlabitur aurem; Quilibet Historiæ clarum te cernit in arte. . Quod si forte sonum, si mella fluentia verbis, Proh, quam iucunda, & quanta dulcedine captas Afficiet mentes, quantaque libidine vulgi Autumo perlectam, quænunc se promit in auras Historiam, at que oculis primum se præbet amicis! Adde quod externas, priscasue haud continet,

Itala quas tellus, præsens quas protulit ætas; Et quæ solliciti quia nos spectauimus ipsi, Ordine digestæstudio maiore legentur.

Præterea quantos operi præftabit amicos Et studium veri,& series verissima rerum, Et grauis,& costans, partesq; æqualis in omnes,

Illita non odiis, non laudum aspergine vana. Fucata, at qualem non detrectator honoris, Non affentator vilis componere norit, Candida sed studiis, Fidei candore refulgens, Libertate potens dicendi, Nescia sordis: Nec captans auras nec [þe captata tumenti: Quælaudanda fibi quæ non laudanda videntur Approbat, & reprobat nullo discrimine gentis, Aut personarum quas rerum continet ordo: Sed moderata tamen seruansque modesta decorum. Partibus ergo tuis constans numerisq; probatus Vade liber, populisque diu promissa voluptas, Expectata diù : certe quo serior, inde. Gratior, æternumq, ænum victura superstes. Nā neq; qui olimLusitana,&Belgica scripsit, Concine excludet te Connestaggivs unqua, Non Strata qui Belgas, non qui Maffei v s Indos -Lustrarunt Latio insignes sermone, repellent. Nec te qui T yrij splendet fulgore Galeri. Luminibus propriis sed enim fulgentior ipse,

Respuet, aut oculis surgentem cernet iniquis:

Llphatus

Lætus at excipiet te Bentivoglivs, inter Purpureos Sacræ Sedis Laus maxima Patres. Gratia quæ estanimi; quæque est clemetia mentis. Tutame, meritis, tatis Laudibus impar Et tanto, tantique viri dignatus honore Non attolle animos, slathia etatus inani, Illius sed opus grande, haud imitabile scriptum, Obserua, atque humilis vestigia semper adora.





#### L'Autore a' Lettori.

I Intentione, che diedi, di mandar quanto prima in luce il compimento dell'Historia da me composta; quando, dodici anni sono, consentì, che si stampassero que' due primi libri; e'l cortese fauore, e applauso vniuersale, con che vennero riceuuti, mi obbligauano molto prima,a soddisfare alla promessa, e a corrispondere alla gran cortesia di tanti Signori, e Personaggi, da' quali venne quel picciolo saggio fauorito. La natura ancora stessa del negotio portaua, che dietro il principio andasse altresì il rimanente dell'opra; accioche l'vno quasi teschio nel pubblico, e l'altro quasi cadauero nelle priuate mura non infracidissero. Alcuni impedimenti, e'l corso delle cose succedute han ritardato il pagamento dell'- dell'obbligatione. Pago al presente dup? plicato il debito, che è quella maggiore vsura, che si possa pretendere del pagamento ritardato; mandando in luce dodici libri per li sei, che promisi. Fauoriscanli, come i primi: e diano animo all'-Autore, perche vada continuando le cose, che sono andate; e' anderanno succedendo; le quali, tutto che già quasi comi poste, non ha stimato bene pubblicarle; perche essendo attaccate a diuerso filo, al quale pare, che molte altre cose si rauiluppino, gl' è parso bene aspettare, che venghino prima al punto finale, come son venute quelle, che in questi dodici libri si contengono.



#### APPROBATIONE.

D'Iordine del Reuerendiß. P.F. Vincenzo Preti da Serraualle Inquisitor Generale nel Dominio della Serenissima Repubblica di Genoua hò visto, e letto l'Istoria del Mag. Sig. Pietro Giouanni Capriata Dottore di Leggi, è non hauendoui trouato cosa contraria alla sede, ne à buoni costumi stimandola degna di Stampa saccio questa sede hoggi 28. Genaro, 1638.

Io D. Paol' Andrea di Ferrari Chierico Regolare di Santo Paolo, Consultore del Sant' Officio.

### Imprimatur.

F. Vincentius Pretus à Serraualle Inquisitor Generalis Genux.

SOM



#### SOMMARIO.

NORTO Francesco Duca di Mautoua, IVI e di Monferrato, Carlo Emanuelle Duca di Sauoia pretende, che Margherita sua figliuola, e moglie di Francesco ritorni in Piemonte con Maria vnica figliuola di lei. Il Cardinal Ferdmando fratello, e successore di Francesco dà qualche dilatione al ritorno della cognata, e ritiene la nipote in Mantoua. Quindi nascono differenze tra l'uno, e l'altro Duca; per le quali, quel di Sauoia, rinnouando l'antiche ragioni sopra l Monferato, da suoi maggiori pretese, assalssce all' improuiso quello Stato: e occupate le Città d'Alba, e di Trino, sforzasi di farelo siesso di Moncaluo; mà, non gl'essendo potuto riuscire d'impadronirsi della. fortezza, vi lascia genti all'espugnatione. Hassi ancora nel proemio la cognitione dello Stato d'Italia, poscia per via di digressioni

si discorre delle ragioni del Duca di Sauoia soprail Monferrato, e di molti interessi, ed accidenti occorsi tra esso Duca, e la Corte di Spagna. in varij tempi, e occasioni.



DELL



## DELL'ISTORIA

## DI PIETRO-GIOVANNI CAPRIATA.

LIBROPRIMO.

> PERAVA l'Iralia per vn gran pezzo ancora contiauare in quella pace, nella del Rèdi Fraquale gia per tant'annis'e ra bene dell'a ra così felicemente conser- iua pace. uata,allora quando per l'im-

proussa morte d'Henrico. Quarto Re di Francia si vide libera dal gran

sospetto di quella guerra, della quale per i grandi apparati di quel Regno haueua poco innanzi con tanta ragione dubitato. E molto più ancora diuenne questa speranza maggiore, quando assai præsto vide Filippo III. Re Re di spagna di Spagna acquetatsi verso Carlo Emanuelle adirato cotto Duca di Sauoia, e posar quell' armi, e licentiar uoia per offetquelle genti, le quali per opporte a Francesi si con Francia nello stato di Milano sollectramente preparate minacciaua contro quel Duca riuolgere. Il quale, hauendo nel tempo medefimo fatto molti preparamenti d'armi, e tenuto strettissime intelligenze col Re Henrico, lasciò che dubitare, che vnitosi seco, hauesse hauuto in pansiero di perturbare l'Italia, e d'assalire lo staro di Milano, se dalla morre dello ssesso Re non

Per la morte

fosse stato interrotto in quell'horaappunto, che pareua a tanta impresa apparecchiato. E quanto meno si stimaua, che douesse il Re Filippo tralasciare quell'occasione dirisentirsene, rimanendo il Duca come destituto dell'appogg o della Francia sourapresa da così siero, e inaspettato caso nella persona del suo Re. succeduro; così canto maggiormente su da tutti lodete la bontà, e gradita la mansuetudine, e buona mente dello stesso Re; perche senz'attendere a quel, che sarebbe forse auuenuto, quando le cole fossero diversamente riuscite, hauesse hauuto maggior riguardo al beneficio della Republica Chiistiana, alla pace d'Italia, e alla congiuntione del sangue col Duca, che al desiderio della vendetta acuto, e pungente stimolo nel petto ditutti, mapiù in quel de Principi Grandi, qualora da gl'vguali, non che da gl'inferiori si stiman'offesi. Giouarono ancora a mitigare l'animo del Re, control Duca contro il Duca granemente commosso il gran desiderio, che ne mostrarono i Principi Italiani, l'intercessione di Paolo V. Sommo Pontefice, e gl'efficaci preghi con molto affetto, e riuerenza portial Re suo zio dai Principe Filiberto secondogenito del Daca, da lui per dar soddisfattione di Rina di F a- se in Ispagna inuiato. Ma non giouarono meno l'autorità, el fagore di Maria Reina di ii d pantos-Francia, la quale rimafa per la morre del matito tuttice del Repupillo, e Regente Suprema del Regno, molt' opportunamente in quella riconcoliatione s'interpose. Impercioche, quantunque e l'intelligenze col Duca, e i

gran

Såegno del Redi Spagna di Sauoia come mitigato.

c'a come, e perche procure il Re di Spagna al Du. ca di Saugia.

gran preparamenti di quel Regno hauesserò gran commotione, e gran diffider za nella corre di Spagna cagionaro; adognimodo, non esfendosi ancora fatto manifesto, contro cui, c l'arme, e i fini di quel Re si dirizzassero, ne succedette, che suanendo con la morte, non meno gl'animoti pentieri della fua mente, che il dubio, e le sospettioni per quei grandi apparati da i Regni della Spagna concepute non man= cò fra questi due Regni continuar quella pace e quella buona corrispondenza, la quale benche vinente'l Repatesse già vicina ad istinbarsi,non era però mai stata ne con gl'effetti, ne colle dimostrationi apertamente intertotta. E tornando'l conto alla Reinatrattenerla, per isfuggire i trauagli, e contrasti che l'autorità fua,e la condotta de gli affari del Re Luigi fuo figlivolo d'anni diece minere poteuano probabilmente riceuere fra l'arme, e i mouimenti del Regno pregno ancora di tanti humori di fattioni; e di tanti dispareri di religioni, e nel quale non erano ancora ben sanate le piaghe; ne saldate le cicatrici dell' vltime guerre ciuli; perciò con prudente configlio e leife più rosto folleurre con le negotiationi gl'affari del Duca, che sostenerli coll' arme, le quali hauesse nel Piemonte inuiate. Fatta per tanto nella corte di Spagna con le ragioni apparire la necessità, e a' confini d'Italia con qualche apparati, e dimostrationi la prontezza, e dispositione sua, e del Regno a sostener le cose del Ducas finalmente il Re parte condonando si grande offesa a si grandi intercessori; parte ammerStato di Mila

tendo le giustificationi del Duca con quella Reccito dello dissimulatione, della quale sogliono talora i no licentiato. saggi Principi valersi; ordinò, che fosse licentiato l'essercito nello Stato di Milano perassalire il Piemonte preparato. In cotal guisa composte le cose, e publicandos con soddisfattione d'ogn' vno la pace, rimasero i publici affari d'Italia così ben disposti, e nella continuata quiete così naturalmente consolidati, che ne pur da lontano appariua vn minimo segno di procella, che potesse per modo alcuno smuomeio hauesse, uere la salda base del suo pacifico stato, o la tranquilità del primiero riposo perturbare. Percioche e i Francesi vnico, e senza dubbio potentissimo stromento alle nouita, e a' moui-

> menti Italiani trattenuti dalla eta minore del proprio Re, e occupati nella cura, e necessaria conservatione delle domestiche facende del Regno, eran per molt' anni inabili adimplicarfi nelle straniere. Onde era da credere, che

Pace d'Italia qual fonda-

Autorità de gli Spagnoli forze, maniera di gouerno, e portamenti verfo i Potencati Italiani.

non venendo prouocati, non sarebbe per opera loro interrotta quella pace, la quale etiandio da loro medesimi per gl'istessi rispetti era stata studiosamente procurata. E gli Spagnuoli, i quali coll'Isole della Sicilia, e della Sarin Italia lor digna, il Regno di Napoli, e lo Stato di Milano possedendo la maggiore, e miglior parte deil'Italia signoreggiauano; tuttoche di forze a gl'altri Potentati di questa prouincia superiori potessero facilmente dare, e fermare i mouimenti di lei adognimodo essendo pernatura attissimi al conseruare, e veggendo per lunga sperienza di molt'anni quanto felice-,

mente

mente lor fosse riuscito mantenere nell'otio, e nella tranquilita della pace con la possessione di stati così grandi il primier luogo d'autorità fra' Principi Italiani; come nell'andate, e nelle presenti occorrenze s'eran professati abborrenti dalle nouirà, e della pace d'Italia oltremodo zelanti; co:ì non era da dubitare, nonne fossero in futuro solleciti custodi, e diligentissimi protettori. Seguitauano l'autorita di Spagna i Tedeschi, egli Suizzeri; questi per la stretta lega con lo Stato di Milano, dalla Fondamenti quale molte vtilità, e nel publico, e nel priuato spagnuolo in conseguiuano, e quelli per rispetto de'Re di Italia. Spagna capi della famiglia Austriaca potentissima nella Germania per le molte aderenze, e stati grandi, che vi possiede, e per la Corona Imperiale in lei per tante successioni continuata. Con le quali congiuntioni, e appoggi veniuan que'Re non soloa conseruare la pace d'Italia illesa d'all'arme, e dalla ferocia di quelle due nationi per la vicinità, e potenza loro già formidabili, ma ad afficurarui ancora maggiormente la Maestà del proprio Impero, e gli stati grandi al lor dominio sottoposti. I quali altresì con vn'armata di settanta galce distribuite ne'porti di Spagna, di Genoua, di Napoli, e di Sicilia trattengono per maggior ficureza vniti a' regni della Spagna richiffimi al presente più di qualunque altro regno per li tesori grandissimi, che dill'inesauste minere dell' Indie, e del Nuouo Mondo a gli stessi Resottopostolor vengonoabbondantesomministrati. Riueriuano perciò, e cedeuano a possaméto de

liani erfogli Spagnuli.

Principi Ita- tanta, e si ben fondata potestà i Principi d'Italia in diluguali Signorie dinifi. De'quali i minori per vari rispetti a quella assolutamente aderendo, sotto la protettione di lei quietamence si stauano. I maggiori, hauen do nella pace collocato i principali fondamenti del Principato, mirauano più a conseruare col conti lio, che a distendere coll'armei confini dello stato. E tutti generalmente, quancunque stesse loro su gl'occhi vn tanto Impero de gli stranieri nelle viscere dell'Italia radicato, da quello adognimodo per longo spació di tanti anni pinto non molestati, e petò auezzigià n lungu, e ficurissi na pacegodere felicemente i propri stati, haneuano per meglio soff- re con qualche suantaggio la conditione de i rempi presenti, che pei desiderio di più assolura libertà irritare contro se quall'arme, e quelle forze, alle qualida se stessi non si sentiuano vguali. Anzi (quel, che la publica paca maggiormente conseruau:) per dubbio, Risperso de' che come a'cempi più remoti i dispareri tra lor medetimi haucuano aperto l'adito in Italia, e fibricatuui la scala alla grandizza Spagnuola; cost per lauentre porgendole materia di maggior progresso, e aumento, non la facessero più formidabile; perciò scordatisi affatto le gare, e le dissentioni antiche, e messi in disparte i pensieri torbidi, e ambitiosi, stauano con molta vigilanza intenti a speguere tutti que'semt discandali, e di male soddisfattioni, che potetsero sconcettare quella vinone, e quella intelligenza,nella quale il pericolo vi-

cino,

liani f/a fe me desimi.

cino, e imminente (vincolo di qualcunque patto, o conuentione più faldo) li tratteneua nella difesa di se medesimi tacitamente collegati. Giouaua ancora alla conditione, e sicurezza delle cose loro il Regno della Francia. Regno potente, vicino, e opportuno all' Italia, emolo oltreaciò per l'antiche pretensioni del nome Spagnuolo, e il quale, quasi gagliardo contrappeso della gran potenza di quella natione, confermatia maggiormente la brona dispositione de' Re di Spagna alla pace d Italia, e a non turbare, e disgustare i Principi Italiani nell'antica, e pacifica Signoria degli stati da loro posseduti. Così dunque rimanendo l'Italia per li già detti rispetti dalle nationi all'intorno assicurata e inse stessa bilanciata, e da gagliardi contrappesi nella pace molto ben stabilita, per lo reciproco dubbio, che, turbandosi le cose, haueuano i naturali di auuenturare la libertà, egli stranieri l'Impero; percio e non senza ragione persuadeuasi ognuno, che l'Italia vscita al presente dalla tempesta, che così graue le soprastaua douesse facilmente, anzi quasi per se stessa nella tranquillità della primiera pace stabilirsi, e per molto tempo ancora felicemente consernarfi.

Ma non sono i discorsi de gl'huomini tanto certi, ne i giuditi tanto sicuri, che a leggierissimi accidenti non istian ben souente sottoposti. Venne d'intorno al sine dell'Anno di Morte di Franostra salute Mille secento dodeci da morte cesso Duna di quasi improuisa rapito Francesco II. Duca di

Mantoua, e Monferrato, superstite Maria vnica, è ancor tenera prole natagli da Margherita primogenita del Duca di Sauoia. La cui morte, benche alla somma delle cose comuni poco paresse rileuante, rimanendo ne più, ne nemo interi i vincoli, e illesi gl'instromenti della concordia comune ; commosse nondimeno, e fè vacillar que' fondamenti, sopra' quali pareua la publica pace così saldamente appoggiata, e cagionò al Monferrato, e a' popoli vicini calamità, e miserie molto grandi per le guerre, che morto il Duca immediatamente in quelle parti s'accesero. Delle quali affai tristo augurio paruero le pioggie grandissime con fieri venti, e spauenteuoli tuoni nella Lombardia poco prima cadute, le quali con gran danno della campagna, e spauento de gl'habitanti tenner la terra per molti giorni sommersa. Scadertono quegli stati per mancamento di prole virile al Cardinal Ferdinando fratello del defonio Duca. Il quale, benche ne fosse da tutti per vero herede riconosciuro, e tanto i popoli; quanto gl'vficiali, e la corte con molta allegrezza concorresfero a salutarlo Duca; adognimodo, perche si dubitana se la vedona Duchessa fosse grauida rimasa, non volle perall'hora ne la Corona, ne'l titolo di Duca accettare, ma contento del semplice Gouerno degli Stati, tanto andò differendo, che più certamente s'assicurasse, d'esserne egli il vero, e legitimo Principe di successore. Ed'essendo dopo non molto di

tempo giunto a Mantoua il Principe Vitto-

rio

Cardinal Ferdirando fuccalle negli ftati di Maioua

Piemonie

rio Amadeo Ptimogenito del Duca di Sauoia Duca di Sa-per confolatione della vedoua forella, e per che la nepote seco a gli Stati paterni ricondurla; cominciò sli sia condotancora a far inffanza, che le foile permesso ca con la macondar la picciola fanciulla in Piemonte. dre-Nella qual domanda essendosi prima riscaldato il Duca auolo della fanciulla, il quale e con efficacissime lettere, e coniterate anibasciate grand: ssimo desiderio n'haueua già dimostrato generossi per canto nel Cardinale, e in tutta la Corte di Mantouanon mediocre commotione, sicome in coloro, i quali molto ben comprendeuano quanto fimili domande ne' fondamenti, e nella sicurezza de gli Stati percuotessero. Alle quali parendo troppo Difficultà, e pericoloso il consentire, e inopportuno per intoppi alle all'hora il contradire, su pertanto preso per puca di Saispediente, che col propotre quando speran- uoia. ze, quando difficolta, s'andasse la risolutione d'vn tanto affare prolungando finattanto almeno, che qualche cosa più certa dell'ancor dubbia grauidanza della Duchessa vedoua appacisse, la quale altresi fù per maggior soddi-fattione afoluto, che fra quel mentre nello stato di Mantona rimaner si donesse. Ma facendosi il desiderio del Duca per le opposte dilationi maggiore, non tralasciato vsficio, ne diligenze per rimuouerle, procutò ancora valersi del fauore, e parentela, che col Re Catolico haueua. Nella cui Corte (non si sà, se per Vsici e raepera de' ministri dello stessio Duca) publica di sauoia in cossi quella bambina per herede del Monfer- fauore della rato; del quale stato diceuansi le femine ed sua pretensio-

essere per lo tenore delle inuestiture capaci, e hauer lo etiandio per più d'vna volta heteditato. Così per mezzo Violante figlinola di Guglielmo V. detto il Grande diceua si essere già trapassato dalla casa paterna d'Alarame in quella de Paleologhi; e nella Gonzága per quale altra strada essere peruenuto, che per Margnetita Paleologa, la qualein esso succedendo lo tramesse ne'suoi discendenri, ch' ebbe comuni con Federigo Gonzaga? Non douere percio pater cosa nuona, se adesso per successione di femina si vedesse quello Stato trapassare in altra fameglia, il quale per successione di femina era nella Gonzaga peruenuro. Toccare il primo luogo di succedere a' figliuoli; questi senza distintione alcuna del sesso gl'altri congiunti del tutto escludere; cosi additarci le leggi ciuili, e naturali, secondo lequali le successioni etiandio de Regni grandissimi, e in particolare quei della Spagna, s'erano ben souente regolate. Essere però cosa troppo inhamana il consentire, che quella bambina discendente dal sangue Austriaco, nepote per sorella del Re con tanto rischioin quella cosi tenera eta fosse alleuata presso il suo concorirente, esperesso que gli, che ad esclusione di lei alla successione d'vn tanto stato aspiraua. Ma non essere cosa men pericolosa, il non prouedere in modo, che la successione del Monferrato non fusse poscia in Italia cagione di qualche disordine impor-

Ministri Spartante. Seimarono gl'Italiani che queste, o sogauoli in sa delle miglianti ragioni sacessero molta impressione in quella corte, quandò videro in Italia le do- pretentioni mande del Duca da Regij ministri molto cal-sauoia. damente da principio fanorite; e poscia da gl'istessi procurato, che quella bambina di comman consenumento delle parti fosse in Milano com'in luogo di mezzo depositata. Ma molto più ancora quando atanta instanzà videro aggingnersi dimonstrationi maggiori, le quelcel popolo, e la Corte Mantonana maggiormente perturbarono. Percioche trouandosi in quella Citta molte persone di conditione parte Piemonteli venuteuiper compagnia del Principe Vittorio, parte Milanefi, e Spagnuole, che sotto vari pretesti vi s'erano da Milano inclare : entrò ne' Mantouani non picciola distidenza, esospettione di qualche. più occula fini, e pensieri del Duca. Fù pertanto il Cardinale costretto custodire la fanciulla con diligenza maggiore, e ordinare ancora, che vari corpi di guardia la Cirtà rondalfelo. eil sogni su opportuni diligentemente custo dittero, affin d'ouniare a tutto ciò d'income mente, che potesse intanta commotionesaccedere. E publicandosi ancoranon meno per l'Italia, che per la Cotte di Spagna quella fanciulla per herede del Monferrato; scopriuali ogni g orno più grande il defide-rio, che i Ministri Spagnuoli mostrauano, o della confignatione, o del deposito di lei; il qual desiderio tanto meno si poteua dessimulare, quanto che nel tempo ittesso studiauasi per opera loro, e in fauor di lei da alcuni Iureconsulti di più chiaro nome, e in

in alcune accademie d'Italia la causa della suc-Ingelosice I- cessione di quello stato. Ingelosiua per tanto talia per le l'animo non solo del Cardinal Ferdinando, Duca di sa ma di coloro ancora, che la conseruatione delle cose di lui particolari, e le vniuersali dell' Italia procurauano. Ne ciò senza ragioneuole occasione; perche grandi in effetto erano le pretensioni, che sopra il Monferrato la casadi Sauoia contra la Gonzaga haueua? grandi le liti, e le contese, che g à per li tempi addietro fra deloro passarono. Alla sicurezza ancora dello stato di Milano pareua, che potesse pregiudicare, la Cittadella di Casale di sito molto ampio, di grosso presidio capace, e di fabrica molto force, quando peruenisse in mano di Principe al Renon del tutto confidente; come per molti rispetti pareua allora, che del Cardinale si potesse dubitare. Onde, si come tanti maneggi fatti per la fanciulla dauano occasione disospettare, che, quando sossenelle mani del Duca di Sauoia peruenuta, potesse, maritandola in vno de'figliuoli, hauer mira di congiugnere le nuoue alle antiche prerésioni contro quello stato; così ancora, non poco si dubitana, che trouandosi l'istessa nelle mani del Re, se ne poressero i Ministri di lui seruire per instromento di turbare in qualche manierale cose del Monferrato. E perche l'vno, e l'altro partiro era alla quiere, e alla soddisfattione de' Principi Italiani contratio; perciò non poco risuegliari gl'animi d'ognun di loro segretamente, e palesemente essortauano il Cardinal Ferdinando a non confentire, che quella

quella bambina fuori della potestà di lui fosse per modo alcuno ridotta. E la Reina di Francia sorella della madre dell'istesso Cardinale, oltreache diede ordine al Marchese di Trinello da lei per altri affati mandato Ambasciatore Straordinario al Pontefice, che di passaggio entrando in Mantoua con promesse di potentissimi fauori il confortasse a non cosentire alle domande del Duca, e a resistere a' caldi vsici, e instanze de Regijministri; professò ancora alla scoperta di pigliare la protettione di lui particolarmente in ciò, che richiedessono l'occorenze præsenti; e sece intendere queste sue deliberationi a tutti i Principi Italiani, e specialmente allo stesso Duca, il quale per lo fauor Spagnuolo pareua gia più che mediocremente in queste pratiche acceso. Nel'Imperadore Mattias al Cardinale strettamente fauoreuole congiunto (per la moglie, che era nata da vna sorella del Duca Vincenzo padre del Cardinale) gli si dimostrò meno in questa causa fauoreuole. Cominciana il Duca, passendo da gl' vsici amoreueli alle pretensioni, agiustisicare le domande con la prerogatina da tutte le leggi alla madre nella tutela de' figliuoli conceduta. Negaua il Cardinale essere perciò leciro alla stessa sotto titolo di tutela traportare il proprio parto fuori delle paterne case, e sottrarlo dalla compagnia, e cospetto de' più propinqui. Opponeuagli ancoral eta minore della madre, per la quale restauain capace d'essercitare in altri quella tutela, della quale essa stessa per le leggi da lei allegate era bisogne-

Reina d: Francia fauoreuole al Duca di Mătoua, e cotraria a quel di Sauora.

Imperadore Manteua.

uole. E tutto che questa eccettione dell'età

militasse ancora contro la persona del Cardinale; adognimodo l' Imperadore giudice supremo delle persone, e de glistati d'amendue confidando nell' integrità di lui, e parendo-Decreto Cegli non douer effere per l'eta inabile alla tutefaten a fouote di Matouaper la d'una fanciulla quel Principe, il quale del la mela della gouerno di due Statiera senz'alcuna eccettionipote. ne giudicato capace, e hauuto ancora riguardo alla publica quiere, il dichiarò legitimo tutore della nipore, e ordinogliancora, che non las-

differenze tra toua.

ciandola da Mantona partire, a nessun'altro Le cagioni la custodia dell'istessa considasse. Ma le prepiù vere delle tensioni del Monferrato, benche in tauola ap-Sauoja, e Ma. parentemente ancora non prodotte, si stimauan allora lo scopo più principale di questa negotatione, e nell'opinione d'ognuno eran l'occulto fuoco, che infiammaua il desiderio dell'vno, e faceua maggiori le diffidenze dell' altro. Le cui fiamme essendo poscia con vampotanto maggiore prorotte, con quanta diffimulatione erano state da principio compresse; per ciò, e per cognisione di quel, che occultamente questo negotio in molte angustie, e in molre difficultà ridusse, e de'rumori, che poscia apertamente ne succedettono; sie necessario passaralla loro dichiaratione; tanto rispetto di quel, che tocca alla Casa di Sanoia, quanto alla Principina Maria, della tutela della quale per allora solamente fra que Principi si contendeua:

Il Monferrato da' Signori Gonzaghi Duchi Monferrato e primieramen-di Mantolia al presente posseduto; come che

fosse allora stato al sacro Impero appartenen- te te, fu già da Otton primo Imperadore conce-ad Alarame duto in feudo ad Alarame Sassonico suo ge- tone Imperanero, e a' discendenti di lui cosi maschi, come femine. Nella linea virile del quale per molto tempo continuando peruenne finalmente in Violante figlicola di Guglielmo V. detto il Grande,e sorella di Gionanni vltimo de' maschi della stirpe d'Alarame; la quale maritata in Andronico Paleologo Imperadore Costantinopolitano diè per successore in quello passa dalla castato Teodoro secondogenito suo, e di Andro- in quella de' nico, e i discendenti dell'istesso. Maritò sino a Paleologi. que' tempi Teodoro ad Aimone allora Conte di Sauoia vna figliuola chiamata pur Violante; aggiugnendo alla dote (secondo poscia han preteso i discendenti di lei) espressa conuentione, che, mancando in qualunque tempo la sua linea mascolina, succedesse nel Monferrato la detta Violante fua figliuola,o morta lei i discendenti. Essendo per tanto l'anno millecinquecento trentatre per la morte del del Duca di Marchese Gio. Giorgio Paleologo mancati i Monferrato discendenti maschi di Teodoro, cominciò quado comin-Carlo III. allora Duca di Sauoia, e discendente da Violante a pretendere alla successione di quello stato, etiandio ad esclusione di Margherita moglie di Federigo Duca di Mantoua, la quale nata da Guglielmo II. fratel Saucia, nel maggiore di Gio. Giorgio, e rimasa per la mor. contro : Gonte del Zio nella possessione del Monferrato, come stato proprio, e paterno contro Carlo di Sauoia il difendena. Allegana Carlo per

inuestico

Monferrato la di Alarame

Pretentioni

Ragion! di

Montferrate

passidalla ca- fondamento primiero di questa sua pretennella Gonza- sione, che tirando egli, e Margherita vgualmente l'origine da Teodoro, e douendo il Monferrato far passaggio dalla linea masculina alla feminina, essa Carlo pe'l vantaggio del sesso doueua esser preferito a Margherita benche in grado di parentela, e di successione più congiunta a Gio. Giorgio vltimo passessore dello staro controuerfo: così diceua esser da tutte le leggi la successione disimilifeudi Marchionali, e di Primogenitura in somiglianti casi regolata. Produceua per secondo fondamento il sudetto patro matrimoniale, per vigore del quale egli come discendente da Violante a qualunque altro discendente femina, o per linea feminile de Teodoro douer ester anteposto pretendeua. Valeuasi per vltimo del restamento di Madama Bianca figliuola, e herede di Guglielmo primo Paleologo già Marchele del Monfestato senza prolevirile defonto, la quale maritata a Cado primo Duca di Sauoia, venendo poscia a morte, haueua per testamento nominato herede vniuersale esso Carlo III. Onde, quati a lei morendo il Padre senza prole virile, fosse apparcenuto il succedere in quello stato, inferiua, essere inse per l'infuttione vninersale tramesse le ragioni della medefima fuccessione. Con questi tre fondamenti alpirana Carlo alla successione del Monfertato votuersale. Oltre a' quali propose ancora vna particolare pietensione contro buona parte dello stato medesimo, la quale infino all'anno mille quattrocento trentacinque da Gio. Giacomo Paleologo, e da Giouanni luo fighuolo donata ad Amadeo Primo Duca di Sauoia, era poscia lo stesso giorno stata da Amadeo conceduta in feudo a medelimi donatori per loro, e per i discendenti agnati, i quali pretendendo il Duca Carlo che con la persona del Gio.Giorgio fossero del tutto estinti, dicena essere quella parce a le come al Signor Sourano fenza dubitatione alcuna ticaduta. Incontraifo allegana Maigherita toccare a se come a più Ragioni di propinquo herede del zio vitimo Signore la 110 Sauo a fosuccessione del Monferrato; e negando la pra il Monferqualita del sesso virile peralcuna disposirione legale douer esser preferita alla prossimità del grado, quando etiandio la successione del feudo dalla ditcendenza mascolina traligna, metteua ancora con molti fondamena in dubbio la realtà del patto matrimoniale, e la verità dell'infiromento sopra quel patro dall'aunertario prodotto. Ein ogni cafo diceua, che quel patto massimamente senza il consentimento dell'Imperadore non valeua a pregindino di quella fuccessione, la quale dirittamente per altro che per la persona di Teodoro le apparteneua. Del testamento di Madama Bianca diceua non douersi tener conto alcuno, non hauendo ella mai hauuto attione in quello stato, per esserne stata da gl'altif agnati della stirpe virile de' Paleologhi esclusate quantomeno, che essendo morta senza discendenti, non si porenano per lo testamento escludere dal feudo gl'agnati, che

vi haueuano maggior ragione della stessa testattice. La donatione poi di Gio. Giacomo, e di Gio. Paleologhi diceva essere da se stessa nulla, e contro la natura del feudo; e oltre à ciò esfere stata con violenza dal detto Amadeo estorta in tempo, che, essendo stato Giouanni primogenito di Gio. Giacomo inuita-, to a certa festa in Piemonte, vi su poscia trattenuto prigione; onde il Gio. Giacomo per la libertà del figliuolo, e'l Giouanni per la propria furono costretti a consentire alla vo-Iontà dicoloro, nella balia de quali s'era il Giouanni poco cautamente condoito; e che la stessa donatione era perciò stata tent'anni

l'Imperadore touz sopra le differenze del Monferrato.

Sentenza del dopo con largo, e solenne decreto da Federil'Imperadore tra Duchi di go Imperadore reuocata. Per le quali ragioni Saucie, e Man- preualendo la causa di Margherica, l'Imperadore Carlo V. il quale come Signore, e Giudice Supremo delfeudo n'haucua dopo la morte del Marchese Gio. Georgio sequestrata la possessione, ordinò, che le fosse liberamente restituita, come a legitima hetede del zio, ributtate nominatamente le tre attioni del Duca sopra lo stato vniuersale; ma fattagli buona quella del testamento di Madama Bianca, quanto però alla sua dote di ottantamila ducati; per le pagamento de'quali volle, che potesse hauer ricorso sopra i miglioramenti dello stato fartini dal Marchese Guglielmo padre di lei. Esenz'altto diffinire intorno alla donatione già fatta in fauore d'Amadeo di Sauoia riferbò a ciascuno de'pretensori indeciso tuttociò, che intorno ad effa

essa per tempo alcuno dedur si potesse. Cotal Sentenza del sentenza a gl'animi, e alle pretensioni delle non approuaparti interamente non soddisfece, stimando ta dalle parti, il duca Carlo, che fusse stata dall'Imperadore e perche. in fauore di Margherita, e di Federigo pronunciata per ragione di stato, e per bitanciar i Principi d'tralia in vna possanza vguale, che fosse minor della sua; affinche il Duca Carlo, coll'unite del Monferrato al Piemonte, non facesse gagliardo contrappeso allo stato di Milano; il che di Margherita, e di Federigo non poteua dubitare, i quali venendo a possedere due stati frà se disgiunti, eran per consequenza necessitati da quel di Milano assolucamente dependere. All'incontro Federigo,e suoi fautorine fecero tacita querimonia; quasi che non per altro fosse stata riserbata indecisa la questione della donatione in contraditorio prodotta, che, perche mantenendosi tra le parti viue le pretensioni, e le concorrenze, li conseruassero ancora in Italia,e più viui,e più ficuri gli studi,e le inclinationi de pretenfori verfo gl'affati, e gl'interefsi del giudice commune. E nondimeno ac- Duca di Sauoquetandouili Margherita, e Federigo, richia is appella della mò il Duca Carlo da cotal fentenza fatta quel di Man (come diceua) più rispetto all'andar de' tem- toua vi pi, che considerati i meriti, e la giustitia delle queia. sue ragioni. Onde, stimandosi non poco grauato appellò, allo stesso Imperadore, e gli sù lappellatione ammessa, ma and ando le cose in lue go, ottenne dallo stesso Imperadore vn referitto, acciò tempo alcuno alla prescrit-

tione delle sue ragioni, e termine alla prosecutione dell'appello non trascorresse. E parendogli parativentura non esser que tempi da simil' impresa, perciò contento di quel decretto sourasedette dal proseguire il giuditio; massimamente, perche essendo poco prima stato da Francesi spogliato della Sauoia, e di tutto quasi il Picmonte, egli, e cosi Emanuel Filiberto suo sigliuolo hebbero maggior pensiero della conquista de' beni perduti per mezzo la guerra, che d'attendere per via della lite alla ricuperatione di quei, per li quali allora con Federigo contendeuano. Tennero nondimeno cotali differenze in continua diffi lenza questi due Principi, e i loro saccessori in tanto, che Carlo Emanuelle al presente Duca di Sauoia, hauendo ottenuto l'anno mille cinquecento ottanta sette da Rodolfo II. Imperadore vu'altro rescritto, per lo quale le sue pretensioni non solo dal tempo illese gli veniuano preseruate; ma ancora in quanto fusse stato di bisogno confermate: rittouandost in istretta parentela Carlo Ema congiunto a Filippo II. Redi Spagna, di cui

nuelle Duca hauena sposato Catrerina secondo genita, di Sanoia genoro di Filip-diede allora non poco di sospetto al Duca poll. Rè di Vincenzo Nepore di Margherita, non sorse Spagna.

con l'occasione di simili decreti, e appoggi volesse in qualche mamera suscitate l'antiche Cittadella di pretensioni, e talora molestarlo nel possesso qual occasio di quello stato. Onde persigurià maggiore sane, e per qual bricò sin dalle sondamenta la citadella vicisa. na, e quasi contigua alla citta di Casale. In

tali

tali termini erano le pretenfioni del Duea sopra'l Montferrato. Ma quel, che in nome della Principina s'andaua in voce allegando, haueua più d'apparenza, che di sussitenza. Percioche quantunque le donne per l'arti. Quali potesse che inuestiture alla successione di quello sta to venissero chiamate, e gia due volte in cf- iucc shore fetto hauessero succeduto; si era ciò solamente aunenuto, quando, o non era, o non Manteua vitiappariua esferui rimaso altro maschio di quella stirpe. Così Violante, così Margherita già l'hereditarono. Main concorso de' maschi della famiglia già per due volte le stesse fe- ferratole semimine figliuole dell'vitimo possessore furono ne vengono escluse da' trauersali del sesso virile etiandio agnati più repiù remoti. Così Bianca moglie di Carlo primo Duca di Sauoia, e così Giouanna moglie del Marchese di Saluzzo amendue figlinole di Guglielmo primo Paleologho Marchese del Monferrato furono posposte a Bonifacio primo fratel di Guglielmo loro padre. E all'istessa Margherita non ch'altro, morendo il Marchele Bonifacio II. suo fratello senza figliuoli, fù nella successione anteposto Gio. Georgio fratello del padre; ne mai fù ammessalla successione di quello stato, eccetto quado nel sudetto Gio. Georgio s'hebbe tuttoil sesso virile de Paleologhi per estinto. Perloche, da chi della natura del feudo, e dell'antica osseruanza restaua informato, si poteua chiaraméte comprédere, co qual fondamento di ragione si potesse quella fanciulla concorrer colzio alla successione di quello stato.

della figlinola del bua di' mamente mor-

Nella fuccela fione del Monescluse da gl'

Masi come per l'ordinario l'ambitione de Principi è pronta ad abbracciare ogn' apparente colore d'aspirare a gli stati altrui; e spesso dalle conditioni de tempi, dalla forza dell'arme, e dall'autorità de' pretenfori viene la causa peggiore solleuata: così per lo contrario la gran gelosia, ch' hanno gli stessi. della conservatione de proprijstati, sfugge con ogni sollectudine di dar occasione, ch' altri conseguisca qualsiuoglia, benche debole ombra, che lor possa il chiaro possesso dello stato intorbidire. Onde quanto maggiori eran gl'vfici, ch'in nome di quella fanciulla si faceuano, e quanto maggiore l'autorità de gi'intercessori; tanto maggiormente il Cardinal Ferdinando s'insospettiua, non tali fossero gl'oggetti di queste domande, quali publicamente s'andauano vociferando. A queste s'aggionsono altre non men fastidiose richieste della dore, e delle uoia contro gioie della Duchessa vedoua, el'essecutione ancora della sentenza dell'Impera. Carlo V. intorno alle doti di Madama Bianca, le quali con gl'interessi di tutto'l tépo decorso, diceuano ascendere alla somma d'ottocento mila ducati. Quel che più importaua, veggendosi il Ducaescluso dal Cardinale nella domanda della nipote, scopertamente gli chiese il Monferrato, come stato appartenente a se per l'antiche ragioni; le quali per qualche tempo sopite cominciò con istraordinatia caldezzi in questi tempi a punto, e con questa occatione a suscitare. Alle due prime domande

Nunue preeen fioni quel di Mautoua.

mande facilmente si consenti, però con qualche dilatione di tempo, e con ricursare assolutamente i pretesi interessi. A quella del Monferrato, benche, per non esasperar il Duca, si dessero da principio qualche intentioni di amicheuole accordo; fù finalmente risposto esserui giudici competenti, innanzi a'quali i loro maggiori haueuano per molto tempo litigato. Cotali erano in efferro le pratiche, le quali con qualcheamaritudine trattate, si dubitaua douessero essere, come pur furono, semi di futura perturbatione. Ma dall'altro lato (come spesso la speranza và congiunta al timore) balenaua in tanta fluttuatione di dispareri,e di pretensioni certo benigno raggio, il quale, non lasciando del tutto diffidare della concordia di simili differenze, prometteua ancora nuoua vnione, e amista fra questi Principi non minore di quella, che alla morte del Duca Francesco precedette. Nel Cardinale appariuano inditi non leggieri di giouanil trattato fra l desio, e d'inclinatione d'animo verso la ve- di Mantoua, doua cognata. Credeuasi per tanto, che per e la vec Duchessa. soddisfare a se medesimo, alla quiete de popoli, e alla sicurezza delle proprie cose, douesse (ottenutane però prima facoltà dal Pontefice, il quale non si dimostraua difficile a consentirui) abbracciare di buon'animo l'occasione del nuovo matrimonio con la Duchessa vedoua per le corti di que' Principi, e per l'Italia, benche con incerto rumore da principio diuolgato; con applauso non-

Matrimonio

dimeno de gl'huomini dabbene, e amatori della publica pace accettato, e da più saui, e intendenti delle cose del Monferrato per vnico, e singolar rimedio della nalcente piaga approuat. Dal qualemattimonio ne tampoco ii credeua, che douesse il Duca di Sauoia per molti rispetti de mostcarsi alieno; ma parricolarmente per le conditioni del Cardinale non inferiori a quelle del fratello, e per beneficio della propria figlinola, alla quale difficilmente poteurin quest: tempi rittouar marito di qualità vantaggiose. Del cosentimento del Re quali necessatio in simile deliberatione più si poteua dubitare; per esser ordinariaméte a quella corte sospette le grand' vnioni de' Principi Italiani, e sapena si il matrimonio primiero dell'istessa Infanta non esserui per simili cagionistato molto volentieri approuato Quantunque ancora non del tutto si diffidasse che'l Re a gl'altri rispetti douesseil comodo, e beneficio della nipote anteporre; tanto più, perche essendo essa d'animo to: talmente Spagnuola, faiebbe stara ottimo mezzo per istornare quello del futuro marito alle parti contrarie apertamente inclinato. E concludendos questo parentado, come Suaniuano le differenze della bambina, e delle dori, così quelle del Monferraco (cedendo i vecchilit gialla nuoua congiuntione)teneuansi se non affatto spente almeno colsilentio di prima acquetate. Etornaua molto comodo al Duca in vn'istesso tempo collocar bene la figlinola, e conservando in cotal modo con

do con la publica pace l'amista con la casa Gózaga, seruichi dell'occasione presence, quasi di pretetto honoreuole, per terminare con qualche aputatione le domande della nipote,e l'altre sue pretentioni; nelle quali essen- Duca di Sauodo digia molto ingolfaro, eragli impossibile ia non incliper la repugnanza del Cardinale conseguir na nel mattil'vna, e per la coditione de rempi proleguir figliusia l'altre. Enondimeno (così spesso variano dona col Duca i pensieri de' Principi) il Duca di Sauoia, il quale con tanta prontezza, e con tanta difpositione maritò già la figliuola a Fracesco allora Principe di Mantoua, hora non consentiua al matrimonio dell'istessa ridotta in istaro vedonile col fratello delui Ducadi Mantoua diuenuto. E'l Re, che allora di Re di Spagna quel matrimonio restò mal soddisfatto, hota consense al matrimonio. non solo à questo consentiua, ma desiderando, ch'haueise effetto, all'vno'e all'altro di loro non molto dopo con grand'affetto il cominciò a proporre. La mutatione delle Cagioni per volontà loro, se si considera in genere, pro-le quali il Dura di Sacedette, come per lo più suole nelle delibera- uoia non contioni de'Principi Grandi auuenite, dalla va-fente al matri-monio, el Ro rieta, e mutatione de' tempis Ma, se più aden-viconsente. tro se n'ha da inuestigare la cagione, è necessaro, che interrompendo alquanto il filo della cominciata narratione, si ripiglino più addietro i primi principi, d'onde i fini, e disegni d'ognun di loto procedettono. Materia, la quale, benche parra forse dal proposito noftro alquaro lontana, è nondimeno necessaria d'essere saputa, per contenere la cognitione

di vari accidenti, donde trassero origine le cagioni più principali d'effetti molto importanti, che saranno vgualmente dopo i presenti da noi descritti. E per tanto non sara opera ne perduta, ne senza frutto, restrignere in

Digressione, questo luogo, e con questa occasione quel, reciprochi in che pretermesso oscurarebbe, e diuiso, e in fea'l varie patti raccontato maggiormente interuoia e la Co-romperebbe il corso della presente narrarona di Spatione.

gna.

Duchi di Sauoia, i quali posseggono gli stati tra'confini del la Francia, e dello Stato di Milano, questo di buono dall' opportunità del sito conseguiscono, che collocatifra

stato del Pie. monte più principali.

Qualità dello due potentissimi Re di nationi fra se stesse discordi, tutto che di forze ad ognun di loro di gran lunga inferiori; nondimeno non solo non possono esser facilmente da possanze così vicine oppressi, ma anzi dalla vicinità medesima stabilimento maggiore nella sicurezza delle lor cose riceuono. Perciocche, essendo pericoloso a gl'affari dell'vno, che l'altro Re coll'oppressione de' Duchi gli s'accosti a' confini; restano tutti due per necessaria coleguenza nella diffesa, e protettione loro interessati. Ed essendo oltr'a cio, come Principi di mezzo molto opportuni, e importuni per le imprese, che l'vn de' Re potesse taluolta contro dell'altro tentare, viene ancora l'amicitia, e congiuntione loro dall'vno, e dall'altro volentieri abbracciata, e con legamietiandio di strettissimi parentadi maggioramente assicurata. E come per questi respetti Henrico

Henrico II Re di Francia diede la sorella per Parentadi del moglie ad Emanuel Filiberto padre del pre-uoia con la sente Duca, el'Imperadore Carlo V. che su Corona di Re della Spagna, operò, che al Duca Carlo auolo del medesimo fosse data per moglie Beatrice figliuola di Emanuelle Re di Portogallo, e sorella d'Isabella sua moglie; così per glistessi Filippo II. Re di Spagna strinse col presente Carlo Emanuele vnione non ordinaria, maritandogli Caterina secondo genita sua con dote di molti annui redditi assignatigli nel Regno di Napoli, oltre grosse pensioni, che prima del matrimonio gli si pagauan nello stato di Milano, per tenerlo maggiormente nella conseruatione di quegli stati interessato. Apportuano infin'allera in questo Principe pensieri più che grandi,e della propria fortuna molto maggiori, ardentissimi detideri di nuoui acquisti, maggior inclinatione alla guerra, che alla pace, e perciò genio, e studio particolare nell'arte, e ne gliesserciti militari. E quel appunta, che d'Aies-Qualità di fandro il Grande si legge, che, non capendo puelle Duca dentro iluniti della Macedonia, e della Gre. di Sauoia. cia, fosse picciola al concetto di lui la Monatchia del Mondo intero; si poteua perauuentura del presente Duca affermaie: che, parendosi troppo ristretto dentro i confini della Sauoia, e del Piemonte con souerchio acdore, e in pregiuditio de'vicini aspirasse ad aggrandire lo stato, e la fortuna, in che era nodrito. E s'aggiunse a tal dispositione il grand'appoggio, che per questo matrimonio

Duca di Sa-Boia in guerra co' Franceii.

glis'acquistaua, il quale, quasi fuoco in materia ben preparata, accese l'animo del Principe giouane; e fe ce i fini, e le speranze dell'istesso maggiori. E dimostrandogli in quel tempo appunto grand' opportuntà allebra-mate grandezze le guerre ciuili de' Francesi, assaltò primieramente, e occupò Saluzzo dal Re di Francia in Piemonte posseduto, e entrando in Guerra co' Geneurini, penetrò poscia armato nella Prouenza, e nel Delfinato con intentione di farsi di quelle prouincie Signore. E, se la fortuna hauesse arriso a sì gran disegni, tant'oltre si condusse colle speranze, che tra' concorrenti alla Corona di quel Reame allora controuersa non inferiorea qualunque altro si riputaua. Ma essendo non molto dopo stato superiore a tutti i competitori il valore, la fortuna, e'l diritto del Re Henrico il IV. il quale sedati iromori,ed estinte le fattioni possedette felicemente il Regno per ragione di legitima successio. ne douutogli; conuenne al Duca non solo Dilgusti, ed.f- tralasciare l'imprese in Francia improspera-Duca di Sano- mente intrapresc, ma, se volle ritenere le Teria colla Cc-re di qua da'monti occupate, gli fù finalmente necessario a prezzo grandissimo comperarle. Nacquero pertanto nel progresso di queste cose accidenti non leggieri, i quali sturbarono la buona intelligenza, che così stretto nodo di parentado doueua tra'l Re di Spagna,e'l Duca mantenere. Imperciocche questi, in fin quando s'implicò nelle guerre co'Francesi, fece parauentura gran fonda-

mento

rona di Spagna.

mento a' suoi disegni negli aiuti, che d'estergli dal Resuo suocero somministrati poteua ragioneuolmente sperare, non tanto, perche per l'interess. del parentado parenagli, che fosse obligato a farlo grande; quanto, perché l'imprese da se tentate, non erano di picciolo giounmento allo stesso Re, il quale in quel medesimo tempo fauoreggiando con esserciti, e con danari la lega Cattolica de' Principi Francesi contro il Re' Henrico allota di Religione dalla Catolica alieno, si faceua padrone di molte piezze della Bietagna,e d'altre pronince di quel Regno, e daua perciò non poco che sospicare intorno alla somma de'fini, e dell'intentione sua. Ma al suocero, benche foile per que rispetti potessero intrinsecamente essere grati i monimenti del genero; adognimodo, come saggio, ch'egl era, veggendo con p ù maturo configlio, quanto quell'imprese le forze di lui eccadessero, e preuedendo i danni, che gli ne poteuano risultare, professaua seco il contratio; e mostrando di desiderare più la quiete,e sicurezza degli stati di lui, l'andaua disuadendo da quell' imprese per dubio etiandio, ch'egli, stuzzicando quindi la Francia, tirasfe finalmente copia d'humori in Italia, onde il sano, e pacifico stato di lei venisse con pericolo delle cose comunia conturbars. E nondimeno, quasi più per non parere di 2bbandonarlo, che per incitarlo, o fomentailo in quelle guerre, gl' andana somministrando aiuti,ma non peiò tali, che o per la prontezza, o per la quantità alle speraze; o alle necessità de'tempi corrispondessero, e non ch'alrro, mandolli ancora limitati per la fola difesa degli stati di lui, quando fossero (come pur auuenne) da'Francesi assaliti; ma non per offesa,o perturbatione de gl'altrui. Perloche, ritrouando il Duca nelle occorenze più vrgenti gl'ordini de'Capitani Spagnuoli contrari a'suoi disegni e stimandosene offeso, rimaneua non poco di tanco rigore conturbato. E come è proprio di chi si vede scaduto da vnasperanzaaltamente nall'animo concetta, recarsi ad onta, il non esser ne propri fini compiaciuto, e reputarsi più dall'altrui volontà, che dalla propria persuasione deluso; così parendo al Duca potere per canti rispetti liberamente, e abbondantemente promettersi gli aiuti del suocero, stimò d'hauer occasione di tenersi da lui troppo seueramente trattato. Quindi cominciando ad hauer sospetta la mente, e magnanimità dell'istesso, andò poscia col tempo dubitando, non forse egli, benche nell'intrinseco per suoi fini particolari volentieri l'hauesse veduto in quelle guerre implicato; adognimodo riguardando più a mantenerlo in vno stato mediocre per siccurezza maggiore de gl'affari suoi d'Italia, e per meglio hauerlo da se dependente; l'hauesse più tosto con que deboli soccorti infelicemente, nelle medesime guerre trattenuro, che, come esso Duca haueua sperato, a nuoui conquisti di stati, e a grandezze maggiori solleuato. E accrebe la mala soddissattione gia

gia in lui cominciara, il vedere, che l'autorità del Re non fosse poscia stata basteuole, per includerlo senza la restitutione di Saluzzo nella pace, che fù dopo fra esso Re, e quel di Francia conclusa; parendo al Duca, che in tanto fosse premuto al suocero per l'eta all'vltimo de'suoi giorni vicino, lasciare con quell'accordo gli stati pacifici al figliuolo d'eta ancor giouine, che poco sollecito de gl'interessi di lui si demostrasse. Percioche, restituendosi in quella pace piazze importantissime a' Francesi, riputaua il Duca, che quando fosse stata dal suocero più constantemente trattata, satebbe a se riuscito titenere il picciolo Marchesaro di Saluzzo, del quale il Re Henrico poco verisimilmente hauerebbe curaro, per rihauere con la pace molte, e molto nobili terre della Francia in tempo della guerra dal Re di Spagna occupate. Ma il Re, il quale publicamente haueua professato, di non per eltro fine impadronissi delle piazze di quel Regno, che per escluderne gl'heretici, e per restituir le poscia a chiunque fosse in Relegitimo della Francia eletto, ricoprendo col manto dell'honestà, la necessità de'propri interessi, che a quella pace il costrigneuano, dimostraua, essere allora venuto il tempo della promessa restitutione; posciache il Re Henrico da tutti gl'ordini della Francia, e dalla Sede Apostolica era per legitimo, e Catolico Re approuato. E per tanto, hauendo il Duca sotto i medelimi pretesti,e promeise professato d'occupar Saluz.

zo, e rimañendo per la stessa ragione obliga? to a restituirlo, come non voleua il Re, che gl'interessi del Duca, preualendo à suoi quella pace sconcertassero, cosi ne anco poteua fenza manifelta ripugnanza approuar in altri quella titentione, che a se stesso non confentiua. Ma perche il Duca allegana, per antiche raggioni appartener a se quel Marchesato; stimò il Re d'hauer assai soddisfatto e alla publica quiete, calla indennità del geneio mentre hauesse ottenuto, si come pure ottenne, che le pretensioni del Duca fossero per i capitoli della pace nel Pontefice allora Clemente VIII. rimesse; la quale rem ssione accordata, fù poscia la pace vniuersale col Regno della Francia, e da lui, e dal Duca conchiusa. Ma o differendo il Pontesice, o non risoluendo decidere quelle d fferenze, deliberò il Ducatrasferirsi in Pariggi, sperando con la presenza, e col fargliene homaggio indurre quel Re à lasciargli gratiosamente Duca di sa il Marchesato controuerso. Deliberatione al uo a nella corte di Pa. Rese a tutta la Corte di Spagna molestissima per dubbio, che'l Ducagià diloro mal foddisfatto alla Corona di Francia in preginditio loro strettamente si collegasse. Ma il sofpetro di questi fù vano, come vane le speranze di quegli; perche preualendo nel Re di Francia o l'odio antico alla nuoua congiuntione offertagli Dal Duca; o a'futuri interessi del Regno; certa soddisfattione di rihauere turto ciò, che nelle turbolenze pal-

sate fosse già stato alla Corona occupato,

fterre

Clemente viii arbittio fra'l Re di Francia e' l Duca di Sanoia fopra il Marchelato ai Saluzzo.

riggi.

stette immobile contro tutte le pratiche, e artificiose offerte di eslo; chiedendogli rigo- Duca di Sarosamente, o il Marchesato, o stato a quello legarsi cel Requiualente. E intanto persistette in questo di Francia in proponimento, che tentato etiandio dal la Corona di Duca, ad assalire lo Stato di Milano, e a pro- Spagna, ceder quindi alla conquista della Corona Imperiale, e offerendoli in queste, ein qualunque altra impresa pronto secundar le parti sue, e con esso collegarsi, se fosse stato del Marchesato compraciuto; ricus d'IRe costantemente il partito. Onde veggendo il Duca non poter migliori conditioni ottenere, conuenne finalmente di cedergli fra certo termine o il Marchesaro senza pregiuditio però della sue ragioni, che di nuono furono nel Pontefice rimesse, o tutta quella parte della Sauoia, che tra'l Rodano, e il Lione se situata, paele della Bressa s'addimanda. Con la quale conuentione rirornò il Duca in Piemonte uoia totna in poco soddisfarto del Re, e tergiuersando co. soddisfarnell'elecutione delle cose concertate, il Re, to del Re. occupatagli incontanente la Sanoia, minacciaua di scendere armato in Piemonte. E eccupa al qua quantunque nella corte di Spagna fusse per ca la sauoia. uenuta la notitia delle pratiche tenute dal Duca col Re in pregiuditio della Corona, e della publica quiete;adognimodo preualendo in quell'occasione altri rispetti allo sdegno contro'l Duca conceputone, secol Re Hercito in Milano per diapparecchiare in Milano potentissimo ester- fesa dei Duca cito per la difesa del Piemonte, e per opporsi di Sauoia. ancora al Re Henrico, quando, come già si

Duca di 52.

Breffa dato a Saluzzo.

remeua, calato in Italia, hauesse l'arme ad altre imprese riuolto. Ma fù ancora questo mouimento vn' altra volta compresso; perche, interponendouisi il Pontesice, elesse il Paese della Duca di cedere effettiuamente al Repiù to-Re il vece del sto la Bressa che il Marchesato di Saluzzo, ri-Marchesato di saluato pero in gratia di quel di Spagna certo passaggio per quel paese, accioche le sue genti potessero tragittare d'Italia in Fiandra per diffesa, e mantenimento di quelle prouincie alla Corona di Spagna tanto importanti. Da cotal conuentione sorse ancora materia di mala soddisfattione; perche stimando il Duca d'hauere contanta diminutione de'proristati non poco auantaggio la condictione della Corona di Spagna, per hauer totalmente esclusi i Francesi d'Italia; riputauasi di molta ricompensa meriteuole. All' incontro gli Spagnuoli, tutto che hauessero confortato il Duca a quelli accordi; adognimodo, parendo loro, ch'egli n' hauefse maggior benefitio conseguito, per hauer esclusi i Francesi dalle viscere del suo stato; professauano, che sarebbe lor stata di minor danno la restitutione di Saluzzo, la cui picciolezza poco finalmente poteua rileuare alla somma de gl'affari della Corona in Italia, quando pur fosse da Francesi posseduto; la doue con la cessione della Bressa rimaneuano affatto priui del passaggio riserbato con pregiuditio delle cose di Fiandia euidentissimo; poiche, non hauendone il Duca alcuna cautela dal Rericeuuto, eccetto la femplice

plice promessione, rimaneua assolutamente in arbitrio de' Francesi l'osseruatla. E nondimeno, parendo al Duca, che poco fosse riconosciuto il beneficio, si recaua a sommaingiuria, che il Resoffrisse di vederlo senz'alcuna ricompensa priuo di così nobil parte dello Stato paterno inuece della grandezza, e aumento sperato per la parentela contratta. seco, e per l'aderenza con quella Corona continuamente huuta. Fece ancora questa sua precensione maggiore la Borgogna, e la Belgia cedute in conto di dote dallo stesso Re a Isabella Clara Eugenia primogenita Infanta prîmaritata da questi tempi ad Alberto Acidumogenita di Spagna maria ca d'Austria, percioche quantunque il Duca iati all' Aci per la dote della moglie, per l'entrate assi uca Alberto gnate poscia a suoi figiutoli, e per gl'altri suf-della Belgia. sidi dello stato tirasse da quella Corona poco men che dugento mila ducati di rendita; adognimodo, stimando troppo grande la disuguaglianza, che veniua fitta alla moglie rispetto della sorella, si riputaua d'andar creditore di qual he r ficimento per ragione almeno di quella vguaglianza, della quale il padre tra figlinolivien itimato debitore: alche non venendo consentito, egli maggiormente se ne contristaua; onde meno acerbamente poteua la perdira già detta soffrire. Era poco prima del suo viaggio in Francia Persamorte venuso meno il Resuo suoceso, e poch'in di atra a mogle del nanti Cererina moglie di quello, e figliatola poca de sa poca de persamorte di suoca de sa poca de persamorte di suoca de sa persamora, e persamora de sa persamora, e persamora de sa persam di quetto; onde come mancando l'vna rallen-morte di Fitò lostretto nodo, che a' Regni della Spagna lippo II. Re di

Spagna varia affai lo ftato delle cofe fra'l Duca, e la cotte di Spagna.

Qualità di Fi-Irppo 2 see di Spagna, e sue mantete del Regnate.

il teneua collegato; così dopo la morte dell'altro, essendo la corre di Spagna, e la maniera del gouerno in molte cose variata, cominciarono a pigliar forza que' cattui semi, i quali non dopo molto di tempo (non essendo più viuo chisapesse,o potesse reprimerli)produssero frutti di frequenti dilgusti, che gl'animi de gl'vni, e de gl'altri inasprirono, e finalmente il Duca totalmente dalla dinotione di quella Corona, alienarono. Impercioche il Re Filippo II. Re sapientissimo fra quanti nella Spagna regnassero dependendo nel gouerno di tanti Regni da se medesimo, teneua generalmente i Grandi della Corona soddisfatti con le dimostrationi honoreuoli, ne di loro intrometteua ne' pubblici offari, eccetto alcuni pochi, ne' quali alla grandezza del nascimentoscorgena ancora la capacirà dell'ingegno congiunta. Nel rimanente, scelti per ministri haomini più per eccellenza di viriù, che per titoli, o per dignità illustri, assisteua con incredibile follecitudine al pubblico gouerno, e con intendimento sour humano egli stesso il pondo di così grand'Impero sosteneua. Rilucenano però in lui solo la Maestà, e l'autorità Reale, ed etano i suoi comandamenti, e deliberationi con molta puntualità da'naturali offeruate, e da glistranieri in grandissima veneratione haunte, come quelle, le quali dall'arbitrio, e dall'affoluta volontà di sì laggio, e sì gran Reveniuano immediaramente riconosciute. Quindi auneniua, che lo stesso Duca non potendo molto sfugeirle

girle, era necessitato di ceder loro patientemente; quantunque conformi a' suoi sini ben souente non riuscissero. Ma essendogli poi successo il Re Filippo III. suo figliuolo, Qualità e mo-Re buono, e di santissimi costumi; ma che ne re di Filippo per l'età, la quale non passaua il vigesimo ter-111. zo anno,ne per l'esperienza delle cose poteua essere interamente herede della gran prudenza del padre; perciò mutata col Principe la conditione de' tempi, diuenne ancora l'autorità de' Grandisotto'l nuouo Re maggiore per l'amministratione del Regno loro più largamente, e più indifferentemente, che dal Re Filippo II. participata. Tra questi preualse straordinariamente nel Regio fauore D. Francesco Sandoual, e Roxas Duca di Ler- Autorità strama, dal parere del quale ma più come da mo. Duca di Lerderatore, che come da ministro di Re depen- ma presso il dendo non meno le deliberationi importan- lippo III. tissime, che la distributione de gl'vsici, e delle dignità, delle Pronincie, e dell'entrate della Corona; erano perciò in lui come in principal motore di tanta Monarchia gl'occhi dell'vniuerso con applauso incredibile intenti.ll quale buono, e placido per natura, ne per Qualità, e fini ingegno di tanto Gouerno incapace, non solo ma. con fede verso'l Re, ma con soddisfattione ancora vniuersale, e non senza lode di prudenza, e di moderation cinile le redini di tanto Impero longamente ritenne; Ver è, che della propria grandezza diuenuto oltremodo geloso con ogni esquisitezza di studio per conservarla, e stabilirla in se stessos'in-

ordinaria del

gegnaua.Ilche, perche nella tranquillità della pace vedeua, che piùfacilmente glisarebbe riuscito, perciò abborrente da qualunque nouita non pretermetteua alcun mezzo, per lo quale gl'affari della Corona e dentro, e fuora quietamente procedessero. Ne ciò gl'era difficile a conseguire; concorrendoui ancora per molteruspetti pubblici interessi del Regno, e col desiderio de' popoli la volontà de' Grandi, quali ricchi, e colmi di tutti i beni amauano meglio nell'otio d'vna quieta, e ficura pace godere la pubblica, e priuata fortuna, che per langhi trauagh d'incerta, e pericolosa guerra aggrandicla. Ma gl'affari d'Italia, e particolarmente quei di Lombardia pendeuano quasi assolutamente dall'autorità, e arces Gourna bitrio di D. Pietro D'Azeuedo Henriquez Conte di Fuentes, Signote d'alto affare, e di Eccellentissima vittù, il quale mandato sue qualità, dal nuovo Re Gouernatore a Milano resse per molti anni quello stato con istraordinaria autorità. E come all'arti civili hauesse quelle della guerra congiunte, e fossé ancora generalmente in opinione d'ingegno feroce, e militare; però col dimostrarii più all' arme, che alla quiere inclinato, trattò (fenza però alterare la publica pace) gl'affari del Re con tanta grandezza, e li condusse in Italia a tanta riputatione, a quanta mai per l'addietro da alcun altro Gouernatore fossero stati condotti. Stando adunque il Gouerno delle cose in questo modo disposte; il Duca,

quantunque il Re nuouo, dimenticati i pas-

fati

tore di Milano.

co una do di gouer marc.

ε,.

sati disgusti, hauesse fauorito due de'suoi figliuoli, l'vno del gran Priorato di Castiglia, e l'altro di quello del Crato, dignità, questa di trenta, e quella di cento mila ducati di rendita, continuamente aspiraua con le solite pretensioni, e desideria gl'aumenti degli stati,i quali non era possibile consentirgli o senza diminutione di quei del Re,o senzasturbare la pace vniuersale, alla quale il gouerno della Corona era allora contanto studio inclinato. E pertanto, mentre fuora d'ogni espettatione troua ancora sotto'l nuouo Re chiusala porta alla grandezza de' suoi concetti; hebbe qualche più coloraro pretesto di sfogare lo sdegno, e'l mal talento dalla Maestà del Re suo Suocero dentro i termini lungamente contenuto.Impercioche no sentedo perauuentura nelle deliberationi di quella corte ne'l peso, ne l'autorità di prima, cominciò con rispetto minore a dolersene come di quelle, le quali dalla volota de' Ministri verso di se mal'affetta Occasioni di più, che da quella del Reprocedessero. Ag-disgusti tra' l giugneuasi, ch' essendogli necessario sar capo stri di spagna. in corre dal Duca di Lerma, come dall'arbitro delle Regie deliderarioni, e in Italia dal Fuentes Gouernator di Milano per le relationi e per l'esecutione delle cose deliberate; e non venendone con soddisfattione trattato, o ne'suoi fini discrepanti in tutto da i fini, e intentione loro compiaciuto; anzi scorgedo talora, o parendogli scorgere ne' medesimi,e generalmente negl'altri Ministri, e Grandi di quella corte certa ambitione compagnaper

ordinario dell'eminente potellà, e del fauore immoderato del Principe, con la quale pareuagli, che mirassono a tenerlo corto, nol poteua in modo alcuno soffrire. Onde, tanto più apertamente si doleua di loro, come di quelli, i quali seruendosi del nome, e dell'autorità Reale per lo stabilimento della prinata Grandezza; volessero arrogarti maggior autorità sopra di lui, che pur era Principe Grande, Principe Libero, e Cugnato del Re. Quindi s'accero maggiormente l'ite, e i rancori, quindiglodi vicendeuoli, prosuppono in punture, e poco men che in aperte contentioni sia il Duca, e Regi Mmistri, e particolarmete cra esto, e'l Sandoual, e Fuentes: quasi quegli in Ispagna, e questi in Italia a suoi desiderij s'opponessero, e i propri fini troppo rigidamente gl'interrompessero. Fra le quali contentioni, e punture scoprendosi inditi dell'ardente indignatione del Duca; riaccendeuasi in quelli lo sdegno per la memoria, che in loro si rinuouaua delle pratiche tenute da lui col Re Henrico in pregiuditio della Corona, e della pace vaiueriale. Pensando per tanto condurlo coll'autorita si pareuano impotenti a maneggiarlo, gl'andarono per vltimo difficoltando i pagamenti dell'entrate a lui douute; quasi l'aspereggiarlo con deliberationi rigorose, fosse l'vnico rimedio di quella piaga, alla quale, per esser gia troppo inasprita; a pena le più benigne sarebbono stato proportionato medicamento; donde egli molto più irritato, conuertiua

tiua in odio infinito l'inclinatione pertrattenimento della qualegià gl'erano state liberalmente concedute Crebbono ancora più gli sdegni, quado illDuca richiestone dal suocero, emorto lui dal cognato, si risolse dimédare il Principe Filippo Emanuelle allora suo Primo genito con altri due figliuoli in Is Duca di Sauopagna, accioche s'alleuassero nella casa Reale; uoli in cotte a' quali (non hauendo ancora il Refigliuoli) di Spagna. potena probabilmente la successione di tanui Regniticadere.Perche, a questo effetto essendo il Duca co' figliuoli in riua al mar discefo, e hauendo ancora in Oneglia col Principe Doria grand' Ammiraglio del Re stabilito il tempo dell'in barco loro, el'altre cose appartenenti a quel viaggio, da farsi sorto la condota di D. Carlo Doria Duca di Tutti, e figliuolo dell'Ammiraglio, auuenne, che partendo all'improuiso D. Carlo dal porto di Villa D.Carlo Doria Franca, doue perimbarcare que Principi s'era li del Duca in con le galee di quel Re trasferito; lasciò ed Italia. esti, e'l Padre di così iubita, e inopinata partenza oltremodo confusi. E tenendo il Duca per certo, non essere tanta deliberatione proceduta da D. Carlo, ma più tosto d'a Ministri più principali della corte, e particolarmente dal Duca di Lerma, il quale per gl'interessi della propria Grandezza con geloso occhio vedessei nipoti allato del zio; perciò, e perche il Re non dimostrò poscia di risentirsene, com'egli haurebbe desiderato, se ne stimò grauissimamente offeso. E nondimeno, tisoluendo pur anco, che i figliuoli seguitassero il

Principi di viaggio destinato, gl'inuiò in corte doue dal trattati zio benignamente riceuuti, furono per conella corre di mandamento suo contutti i ritoli, e dimostra-SPagna, tioni honoreuoli, come Infanti della Spagna (cosi chiamano i secondo geniti di que' Re)

trattati. Ma, dall'altro lato dubitando i Ministri, e i Grandi del Regno; che alla propria Grandezza, e all'amministratione, che haueuano de' pubblici affari, potesse essere di non picciolo pregiuditio, che a tanti honori, e alla parantela cosìstretta col Re s'aggiugnesse l'autorità; perciò, non solamente tennero da' pubblici negotij del Regno Iontani, ma da' segreti colloquij colo stesso Re,nè potendo ancora tanta loro preminenza soffrire, di rado i visitauano, e di rado conuersando con essoloro rendeuano vana, e per la solitudine poco men, che acerba alor medesimi la dignità, e Grandezza della propria conditione. Honorati per tanto con solititoli, e dimostrationi esteriori, non erano nel rimanente in molta gratia, e autorità pressola corte. Ma Principi del essendo poscia assai tosto morto il Principe

Pien ote morritornarono con posa fod Italia.

toil maggiore maggiore, il quale per simili occasioni hebbe grani dibattimenti col Duca di Lerma, se ne disfattione in tornarono gl'altri in Italia, se non mal contenti del Re, poco almeno di quella corte soddisfatti, per non hauerui trouato quell'aura, e quell'applauso, ch'haueuano stima-

Duca di Sauo- to allo stato loro coueniente. Questi, e simili ia fdegnato

ras degnato co' Ministridi accidenti quantunque da priuate cagioni, e Spagna: più per lo fatto de' Ministri, che per volotà del Re procedute, trafissero nondimeno l'a-

nimo

nimo del Duca g à per le andare occasioni fortemente inasprito; e hauerebbe parauuentura segli ne tosse venutal'occasione )abbracciaco qualunque partito per ssfogate lo sdegno coceputone Ma, non essendo ne i tempi, ne la conditione delle proprie cose al desiderio del risentimento vguali, eragli necessario soffere, e d'ssimulati i propri affetti, aspettare le opportunità più conueneuoli. Le quali, meotre coa battuto dall'odio, che internamente il coceuatioppo vede, che tardano; nacqueto final nente, donde meno gl'aspettaua, accidenti tali, che gl'apportarono in seno quelle occationi, ch'egli stesso, se fosse andato con molto studio ricercando, non hausebbe mai ne saputo, ne potuto ritrouar magg ori. Mo ì da que'tempi Gian Guglielmodalle Marche, Duca di Giulieres, e di Stati di Giu-Cleucs; ed essendo nella persona distui tutto ve vacati per il ceppo di quella famiglia estinto; molti de loro Signore. Pancipi Germanialla successione di quegli staci aspirarono. V'aspirarono fra gli altri Leopoldo uno degl Arciduch d'Austria, e presentors a iPancipi di Brandemborgo, e di Neubor-gli stati di go, i quali contro l'Arciduca vniti, eccettua- cleuer. to Giulic che venne in podestà dilui, tutto il rimanette di que' Ducati occuparono. La cauta di Leopoldo era non solo dalla Casa d'Austria, edal Re di Spagna. fauorita; ma da'Principi Catrolici di Lamagna; i quali reputando pernitiosa cosa per la Cattolica Religione, che quegli stati in mano de' Principi Heretici peruenissero, contrassero

lega in fauor dell'Arciduca, ed elessero il Duca di Baniera per Capitan Generale dell'impresa. I due Principi, veggendosi atanta vnioni inferiori, hebbono ricorso al Re

ta vnioni inferiori, hebbono ricorso al Re Re di Francia di Francia il quale, trouandosi il Regno dalla Brandembor. le calamita delle guerre antecede i per la paedi Neoborg ce già molt'anni respirato e però storido d'ar-

me, digenti, e di ricchezze p. ù, che mai si fosse veduto se, stesso da tutti gl'ordini del Regno vbbidito, e in somma veneratione presso i Principi della Republica Christiana; ne parendogli conuenire alla Grandezza de propri affari, chel'autorità della Corona di Spagna, e della Casad' Austria maggiormente si distendesse riceuette que Principi nella protettione, esalua la Cattolica Religione di que popoli promesse nella possessione deglistati controuersi fauorirli. Nella causa de'qualis'vnirono ancora i Principi hererici della Germania; e, creato capo il Re di Francia, per opporsi all' Arciduca apertamente s'apparecchiauano. Quindi preuedendo il Re douere quasi da picciola fauilla gandıssimi incendij risorgere; applico l'animo, che hauea grande, e di grad' imprese capace a fini, e disegni di cose molto maggiori. Datoli per tanto non solo a fare per tutto il Regno gagliardi preparamenti d'arme;ma a trattar nuoue leghe,e vnioni congli stranieri, sollecitò molti de' Principi Italiani, a' qualistimaua la vicinatà degli Spanuoli, o sospetta, o molesta; propponedo loro sperenze di premi,e d'auméti di stati grandissimi, se vnite l'arme seco, hauessero in Italia la guerra conra contro gli stati del Re di Spagna intrapreso. Tra costoro furono principalmente i Viniciani, e'l Duca di Sauoia; quelli per la gran- fecoli Viniciade autorita, e opinione, in ch'erano non solo ni, e'IDuca di di forze, e di ricchezze, ma di configlio, e di sapienza; questiper l'opportunità dello stato, e per la viuacità dell'ingegno militare a nuoue imprese per natural inclinatione apparecchiato, e per li disgusti, e malesoddisfattioni tra esso e' Ministri Spagniuoli souente passate. Viueva allora il Conte di Fuentes, e tutto che vecchio assai, e vicino al confine della vita, di nome adognimodo ahcor temuto, e riuerito, fotto il Gouerno del quale (come si disse) gl'affati di Spagna Viniciani non erano in grandissima stima, e opinione. I.Vi accettano i pat nitiani per tanto o abbotrendo (come po-titi del Re di scia professarono) le turbolenze, e nouita, o temendo di prouocare l'arme Spagnuole, rifiutati i premi grandissimi offerti loro dal Re di Francia, non vollono tener mano a tanto monimento, per lo quale il mondo fossopra con periculo etiandio delle cose loro siriuoltasse. Il Duca all'incontro, ben-ia dubbioso che sdegnato oltremodo, e infastidito del- nell'accettatei la corte di Spagna non si lasciasse volentieri partiti di Franvscir di mano tanta occasione, e però desiderasse dar orecchi a gran partiti di Francia; tra' quali trattauasi etiandio, di collocare in matrimonio al Principe Vittorio la Primogenitadi quel Re; tuttauia ruminando nella mente le lunghe, e arroci guerre, fatte da' Re di Francia a se, al padre all'auolo; da'

Re Henrico

qualivennero quali affito dalla possessione de' propristati sbatturisla ricuperatione all' incontro, e lunga conteru mohe de' medesimi per lo fauore, e adereczacon la Corona di Spagna, l'annue rendite, che dall'illessa confeguius; le quau per ogni benche minuna nouità gli verrebbono tolte; oltre alle guerre, etrauagli, a'quali, irritando la Potenza Spagnuolasi sottomettena: fatti per tauto i conti, cominciò a dubitare, non forse il trapassare dall'una all'altra aderenza fosse salto troppo periculoso per se e per li figliuoli con si stretto nodo d'interessi, e di parentado al Re di Spagna congiunti. Il perche del tutto non escludendo, ma trattenendo le pratich: viue co' Francesi, pensò valerti di tanta occassione per istromento, di venire all'elumo sfor zo, per lo quale, o menura ma con maggion, e vantaggiose conditionila primiera anneitta con la Corona di Spagna, gli riule sse inetter se stesso, e le proprie cole in riputa ione maggiore, o susupatosi vna volta dall'entone di Spagna, che gli pareua hormarriddona in soggettione, e seruiti), procurasse di strettamente vnirii al Regno della Francia, e col fauore, e appoggio dell'attesso peruenice a quelle Grandezze, e aumenti di stato, che indatno, e lungaméte dalla Corona di Sagaa sperati non hauena mai potuto consegute. Domande del Risoluette per tanto chiedcrevna delle In-Duca d' sauo fanti di Spagna per moglie dal Figundo con

Spagna,

dote de quelche stati, quale gle serussero in ricompensa dell'antiche presensione, e attri annui annui redditi, e carichi honoreuoli per gl'al tri figliuoli; accioche potessero trattenersi con dignità, esplendore a nepoti di tanto Re condecente. Ma per troncare le difficoltà, e intoppi di quella corte a' suoi desideri repugnanti, stimò essergli necessario guadagnare l'animo del Duca di Lerma, e nelle sue domande strettamente interessarlo; perche, espugnata la mente di lui, speraua, che il tutto gli sarebbe poscia più facilmente succeduto. Mesle per tanto in disparte l'andate contese, edemulationi, caricollo (secondo si disse) di speranze, epromessioni di grandissime cose; le quali dependendo assolutamente dalla propria mano, e volontà, doueuano pottat nella casa, e discendenza di lui inusitate grandezze, e splendori, onde l'animo di così gran Ministro mescaro dal desiderio di conseguirli consentisse facilmente, e ageuolasse tutto ciò, che esso per li propri figliuoli al Redomandasse. E nello istesso tempo, tirando innanzi in Pariggi le pratiche della nuoua lega, e matrimonio del figliuolo, speraua che l'vna, e l'altra Corona per questa doppia negotiatione verrebbe per modo tale aingelofire, che quella per non perderlo, e questa per guadagnarlo, douessero concorrere a gara, e con migliori conditioni alla conclusione dell'vno per l'esclusione dell'altro di questi matrimoni, quando fossero in vn medesimo tempo nell'vna, e nell'altra corte caldamente trattatt. Eletti adunque per ministri, e per esecutori di così gian disegni il Conte di Verrua Configliero in moltagratia, etiputarione appresso di se, e Monsu di Giacob,e inuiangli nello stesso rempo, questi in Francia, e quegli in lípagna, negotiarono amendue le loro commessioni. Ma nella corte di Spagna, abbiacciando il Duca di Lerma cupidamente l'occasione d'aggrandire coll' agenolar questo matrimonio la propria casa, parue, che le pratiche per le nozze del Principe Vittorio con la figlinola del Reassai felicemente procedessono Perciocche, quantunque il Re non volesse trattar della maggiore, come a nozze maggiori destinara; tuttauia, non si mostrando alieno dal confentir nella minore delle sue figliuole; tima-se questo matrimonio se non del tutto accordato, almeno in terminitali, che presto la conclusione sperar se ne poteua; e su la dignirà dell' Ammiraglio del mare per D. Filiberto secondo genito del Duca destinata, e promesso, che il Cardinale terzo genito sarebbe de' primi benefici, che in quel Regnovacassono con larga mano prouueduto. În ese-cutione della quale negotiatione già dal Duca in Italia si preparauano galee, per con-durre in Ispagna il Principe Vittorio con due sorelle, acciocche quiu con la Reina si trattenessero. Benche nel concetto de glihuomini rimanesse per vari rispetti assai incerto, se ciò sinceramente succedesse; perche il Duca veramente hauesse animo d'aspettare il matrimonio di Spagna ancora dubbio, o pure,se artificiosamente, per accelerate con queste

queste dimostrationi le negotiationi di Francia; le quali dal Giacob con isperanza di successo felice veniuano portate. Imperciocche il Re, tirati nella nuoua lega quel d'Inginlterra, e glistari d'Ollanda, e dando voce di Sforzi, e appa-voler rimettere i Principi di Brandemborgo, di Francia coe di Neoborgo nel intero possesso del Duca- tro quel di ti da loro pretefi, haueua già preparato po-spagna. tentissimo esfercito; col quale, e collesorze de'collegati si dubitana assai, che macchinasse in efferto la guerra contra la Fiandra, e Paesi Bassi al Re Cattolico sottoposti. E con disegno di fare in un istesso tempo assalire gli stati di Genoua, e di Milano, metteua all' ordine vn'armata di mare in Marsiglia, e offeriua al Duca di Sauoia vn' effercito pagato di ventimila fantise rie mila caualli; acciocche con essi, e con dodecialtri mila fanti, e dumila caualli de'suoi entrasse nello Stato di Milano; il quale stato, quasi estradorale al Principe di Sauoia in rispetto delle suture nozze proponeua. Cotali pratiche o vere, o false divolgate nocquero a quelle, che in Ispagna pareuano già quasi conchiuse: e accelerarono la conclutione di quelle di Francia ancora imperfette. Perciocche il Re di Spagna, Re di Spagna col sdegnatolene, non inchinò più nel mattimo- Duca di sanio della figliuola;e il Duca di Lerma, il quale uoia, con buona sede haueua dato orecchi, a' parriti propostigli dal Verrua, vedendo inseriuolti gli occhi della corre, con poca soddisfartione della quale erano venute a luce le pratiche passatetra lui, e l'istesso di Verrua, perciò, e

per mostrarsi alieno d'interessi, e d'intelligenze dal Duca diuenuto per i sodetti rispettia quella corte odioso, diede tutti que'segni, e fece tutte quelle dimostrationi, che seppe maggiori, per ifgrauarsene. E nell'istesso tem-

Duca di Sauoia rifolue di vni:ficon F a cia contro Spagna.

po, per le medesime cagioni commouendosi tutta la corte a sdegno contro'l Duca, si conturbatono di maniera, e si alteratono i gia mal dispoti humori, che, parendo al Duca non potersi più promettere di quella Corona, e disperando di poter far progresso alcuno in quella corre, alienatofi del tutto d'animo, e rinolto al Regno della Francia, procutò di strignersi in lega, e vnissi in parentado con que! Re. Quindi nacque (per tornare d'onde vna volta pattimmo ) che lo stesso Duca si per hauer maggiori adetenze in Italia, come anco per interessare altri Principi ne' fini, e disegni, ch'hebbe tanta congiuntione; prontamente maritasse (interponendouisi ancora il Re Henrice) due figlinole, la Primogenita in D. France sco allora P. incipe di Mantoua, e l'altra in D. Alfonso Principe di Modena; il che non succedette senza molta sospeccione, de i Duchi Padriloro, che de' difigni, e fini medefimi occultamente parte-

Pontefice spetto di Cr . norto di Francia.

fo. cipessero. Edessendo ancorain questi tempi o-appunto, venuto per modi molto reconditia mento col Re luce vn'altro matrimonio segretissimamente trattato nella corte Romana per lo Principe di Sulmona nipote del Pontefice, con vna figl uola naturale del Re Henrico; diede il negotio grand' occasione disospettare dell'-

inten-

intentione dello stesso Pontesice. Penetrò la medefima fospeccione ancora, più innanzi contro molti de' Baroni Romani, i quali per vari argomenti, s'hebbono degli studi, e inclinationi loro, parenano volti a feguitate le parti del Re Henrico. Eraallora il Re Henrico in quella maggior fortuna, autorità, e grandezza, in che foise alcun'altro de'Re antepallatifolle da grantempo in qua peruenuto; e haucua tirato in ammiratione di le stesso glianimi di tutta la Republica Christiana: onde l'Italia tutta solleuata parte ingrandissima espectatione, parte in spauento disinotabiliapparecchi, e monimenti inclinaua, e trepidaua al nome, e riputatione dell'imprese, e, dell'arme Francesi. Ma, acciocche le differenze del Monferrato non isturbassero le speranze di cose grandissime, che tanta congiuntione promettena, quantunque, nel conchiudere del marrimonio col Principe di Mantoua, cadessero in consideratione, non hebbe. il Duca di Sauoia allora per bene di strettamente assortigliaile, e però lasciatele indecise, hebbe per meglio la conclusione di quel matrimonio afficttare. All'incontro il Re di Spagna vedendo in quel tempo, doue quella così stretta colleganza de' Principi Italiani sendesse, e procurando isturbarla, s'affaucò (benche indarno) che glistessi marri-, moni il trastornassero. Ma, la morte tanto improuisa del Re Henrico hauendo, o dissipati i fini, o spente le sospeccioni di quella si grande vnione; ed essendosi poscia, come s'è

detro, il Duca col Re di Spagna vnito, e paceficato, è il Regno della Francia, tralasciato il matrimonio col Duca, hauendo dopo la mor-

Nuoui legami te del suo Re intrapreso nuoue pratiche di di marrimoni doppi parentadi con quel di Spagna; per le di spagna, e di qualica Luiginuou, o Re di Francia si doueua Francia dopo La morte del maritare la Primo genita del Redi Spagna; e Re Henrico.

al Principe di Spagna la sorella del Re Luigi; quella, che vinente il padre pareua destinata al Principe Vittorio, alla perfettione de' quali macrimoni altro allora non faceua dimora, che l'eta ancor tenera degli Spofi; perciò il Re, e la corte Spagnuola confidando moito più in questa nuous congiuntione di quel, che prime hauesse dissidato dell' vnione de'Principi Italiani, e delle intelligenze loro co' Francesi, procurana in questo istesso tempo, che il marrimonio fra 'I Cardinale,e la Duchessa vedoua si conchiudesse : come molto a proposito per la conseguatione della pace d'Italia, e della nuoua vnione col Re di Francia stabilita. Dinersi all'incontro scoia perche non priuansi i pensieri del Duca, secondo le conditioni de' tempi diversamente correvano da quando sposò al Principe di Mantouala figliuola. Perciocche, essendogli venute meno per la morte del Re Henrico, e stretta vnione delle due Corone le grandezze da lui, viuente quel Re, sperate; non daua oteccio al nuono matrimonio della figliuola, come che peresso gli s'interropessero altri pensieri

d'ampliare per altra e diuersa maniera il Principato, e lasciarlo a posteri più grande di quel

che,

Duca di Sauo inclina a marirarla figliuol. al Duca di Mantoua.

che hauesse da maggiori hereditato. Vedeua il Monferrato, grande, e a' suoi molto opportuno stato, quasti in grembo al Piemonte, di poche fortezze, di minori presidij, e prouuisioni fornito, dalla città di Mantoua lontano, e al presente tra per l'incerta successione del parto nascituro, e per la dubbia della nipote gia nata quasi vacante. Sapeua per quante ragioni vi potesse egli stesso pretendere; quanto per acquistarlo si fossero i Duchi suoi predecessori affaticati. E hauendoui, fin quando viueualil genero, riuolto non folo gl' occhi, l'animo, e'l disio; ma dati ancora manifesti inditi di metcinclinata, e quasi vicina ad occupatlo, pareuagli al presente matura l'occasione, e'l tempo molto opportuno per eseguire gl'occulti disegni, edi facilissimamente insignorirsene, se riddotta in potestà sua la figliuola con la nipote, hauesse i suoi fini honesteggiaro col titolo della successione del parto virile dalla figliuola sperato, o almeno della nipote già nata: e se col dimostrare a' Monferrini il veroloro Signore, gli hauesse non meno artisiciosamente indotti a riceuere se stesso per protettore dello stato, e del picciolo Duca, che coll'arme costrerriad vibidire. Ne man come Guido caua chi con molte speranze, e promesse di san Georgio, solleuationi de popoli facesse questi disegni inclinationi. maggiori. Teouauasi nella corte di Torino Guido de' Conti di S Georgio, principale fra la nobilta del Monferraro, ricco di feudi, e d'alui beni difortuna, e potente per lo segui-

to d'amici, e d'aderenti. Questi hebbe non hà molt' anni il zio Cardinale di moltastima, il quale sarebbe per comun parere al Pontificato peruenuto; se (per quello che se ne credette ) non ne fosse stato tenuto lonzano da glivfici incontrario del Duca Vincenzo, forse per essergli in vn suddito tanta esaltatione sospetta, o in risentimento del disgusto da lurriceunto, mentre lasciato dal Pontefice Clemente Ottauo Legato in Ferrara nuouamente alla Chieta acquistara, entrò con mano armata per differenza di confini nello stato di Mantoua, doue cagionò gran danni alle Terre vicine al Ferraiese. E tuttoche i maggiori del Conte fossero già stati da mediocre fortuna solleuari a molta autorità, e giaridezza per lo straordinario fanore del Duca Guglielmo padre del Duca Vincenzo; nondimeno, hauendo nel Conte minor forza la memotia de'passari benesici, che il pregindicio, e l'offesa di nuono riceunta, era verso la casa Gonzaga sinistramente in-clinaro. E per tanto stimandos per la propria grandezza poco bene dal Principe vedato, e nelle proprie attioni diligentemente osservaro, sospetto oltreació per cagione dell'ingiuria da lui riceuuta, (che taluolta si sa le più tenacemente conservate nell'animo de Peincipi, di quelle, che da sudditi riceuono') haueua quasi la patria abbandonato, e rititato (i in Piemonte, non era in picciola autornà, e gratia presso quel Duca, dal quale e del Collare della Nuntiata, e d'altri

vfici, e dignità veniua con larga mano fauorito. Adunque, essendo egli così d'animo dal suo Prencipe alieno, come della persona dalla patria lontano, per desiderio di vendetta, e per isperanza di maggiori grandezze, profeisando hauer molte intelligenze co' Monferrini, molte cose del fauor di que' popoli al Duca prometteua. E acquistaua maggior fede alle promesse l'inclinatione, e il riccorso, che già hebbono i cittadini di Casale ad Emanuelle Filiberto padre del presente Duca di Sauoia; quando Guglielmo Duca di Mantoua inforgendo contro la libertà da loro pretesa al suo dominio assolutamente gli sottopose; e la mala soddisfattione, che perciò vanamente durare ancora ne gl'istessi supponeua. E come per questi rispetti l'impresa da se stessa molto facile apparisse; cosi non mancauano al Duca altre ragioni, che l'assicurassero da gli impedimenti, che d'altronde gli si potessero attrauersare. Imperciocche, quantunque il Monferrato, e i Duchi di Mantoua fossero per l'addietro sta- toua sotto la ti sotto la protettione di Spagna, per rispet-protettione di to della quale i Duchi di Sauoia tralasciata la strada dell'arme haueuano sempre quella della ragione ciuilmente sperimentato; tuttauia nella persona del Cardinale pareua, Cardinal Ferche questa protettione alquanto vacillasse p dinando Prohauer egli nella corte di Roma, doue dalla tettor di Fran-ciano la Cor-Reina sua zia era stato eletto Protettore del-tedi Roma. la Francia, esercitato quel carico, non solo con istraordinario afferro, e inclinatione ver-

so la nation Francese, ma passari taluolta disgusti non leggieri co'Ministri Spagnuoli; pareua ancora, che hauesse nelle occasioni dimostrato di tenere in minor coto la gracia, e'l fauore diquel Re, e di quella natione. E tutto che veggendosi per la morte del fra-tello vicino alla successione degli stati, non gli fosse paruro più ragioneuole, ne sicuro il sostenerne la persona di Cardinal Protettore della Francia; ma necessario conseruersi in quell'amicitia, e clientela, sotto la quale i suo maggiori haucuano per tant'anni il Principato felicemente mantenuto; onde fosse incontanente ricorso al Re di Spagna per essere della solita protettione fauorito; adognimodo non haueua fin'al presente potuto ottenere l'intento, differendo il Re, e dando lunghe all' espeditione di quest'affare, non senza moltagelosia, e sospensione d'animo del Cardinale, e ditutta sua corte. Per le quali cose pareua al Duca consapeuole di queste difficultà di poter probabilmentesperare, che quel Re, e quella natione o per isdegno contro'l Cardinale conceputo, o per la ficurezza dello Stato di Milano, alla quale non tornaua conto, che'l Monferrato rispetto massimamente la cittadella di Casale, cadesse in mano di Principe a quella Corona diffidente; e alla nation Francese scopertamente aderente, douesse nelle future turbolenze più in suo, che in fauori dell' au-

perche il Du uersario inclinate. E quantunque contro promette del la persona dello stesso Duca Carlo Emanuel-

le il Re per li rispetti già detti hauesse altre, fauot spage senza dubbio più graui cagioni di diffiden- acquiito del za; adognimodo (come il desiderio d'ortener Monfertato. l'intento fa parer più verifimili, e più facili i mezi per conseguirlo) dauasi perauuentura ad intendere, che molte altre cose douessero disporte quel Re, e quella corte a non contrastare all'impresa, e intentione sua. parentado, ch'egli, e i figliuoli del Duca Francesco haueuano seco. Il disegno, che forze fra le surbolenze nascerebbe ne' Ministri del Re, d'assicuratsi di Casale. Il desiderio, che lo stesso Re, e suoi Ministri era verisimile, che hauessero di tenerlo contento, per non dargli almeno occasione di procurare vn'altrauolta lo scompiglio d'Italia. E perche al Re non tornaua comodo soddisfarlo con la diminutione de' propristati, glipareua, che o per tutte, o per alcune delle predette ragioni, chiudendo gl'occhi all'obligo dell'antica, e allora ancor dubbia protettione del Monferrato, douesse almeno non impedirglil'acquisto di quello stato, che per antiche ragioni apparrener segli pretendeua. Aggiugneuali la stretta, e antica amistà del Duca col nuovo Gouernarore di Milano; al quale, come a principale Ministro tocca per l'ordinario il carico diriferire in corte lo stato delle cose d'Italia, e d'esequire gl'ordini dell'istessa, di sua natura molto lenti. Onde, come l'auttorità, e rigidezza del Contedi Fuentes haueua continuamente ritenuto i fini, el'imprese del Duca; così la facilità di

questo, e l'amicitia grande, che col Duca professaua, si stimò, che gl'animi, e gli spirti di lui a tentar cose nuoue maggiormente disponessero; potendo egli in molte maniere sauorire gl'affari del medesimo Duca infina tanto almeno, che messosi in possesso di buona parte del Monferrato sosse si come costretto a permettergliene per minor male la rirentione. Gouernaua allora lo Stato di Milano (essendo morto poco prima il Con-

Marchese di te di Fuentes.) Di Giouanni della nobilissi-Inojosa Goma casa Mendozza, Marchese dell'Inojosa, Milano, sue solleuato di fresco da fortuna minore a ranqualità, e maniera di go gouerno, per do straordinario sauore del uerno. Duca di Lerma, di cui era creatura. Haueua

Duca di Lerma, di cui era creatura. Haueua molti anni prima riceuuto in dono dal Duca di Sanola il Marchesaro di S. Germano in testimonio, o sia ricompensa della fernità fatragli altre volte nelle guerro, che hebbe co' Francesi; e perçio menuto pochi mesi ptima Gouernatore a Milano, entrò di passaggio in Asti, doue dal Duca con istraordinari fauoriaccolto, stettero in sieme astrettissime consulte. Ein questistessi frangentiil Conte Glido, il quale, per hauer militato nelle guerre di Fiandrain fauore del Re, erabene-- merito di quella Corona, e a tutta la nation Spagnuola molto confidente, andato più volte legietissimamente, da Torino a Milano haueua ancora hauuro con lo stesso Gouerinatore occulti ragionamenti. Per le quali cose, e per la fama, che allora si sparse per l'Italia de donațiui ricchissimi dal Duca ticeuuti. ceuuti,si rese sospettissimo nelle turbolenze, che poscia fra questi Principi succedettono. E come per legia dette ragioni parena al Duca, potersi promettete la corte di Spagna a quest impreta fauoreuole: così de' Francesi confondamenti maggiori stimaua non poter probabilmente dubitare; poiche egli stesso coll'esperienza haucua due anni innanzi prouato quanto quella Reina fosse abborrente dal maneggiar l'arme nel Regno, durante l'età minore del figliuolo. Equando pure il pericolo del Cardinale nepote di lei, e a tutta la Francia confidentissimo l'hauesse a contraria risolutione sospinta; era da credere, che quell'arme, e que soccorsi sarebbono stati di nocumento più tosto, che di solleuamento all'anuerfario, come quelli, ch'haurebbono infallibilmente vnito alla causa del Duca il fauore Spagnuolo contro il Cardinale, rome contro quel che turbasse l'Italia, e vi chiamasse con poca ripuratione, e sicurezza degli stati del Re, le nationi straniere cotanto dagli Spagnuoli in questa Prouincia abborrite. Molto ancora meno pareuangli i Principi d'Iralia basteuoli per isturbargli questa impresa; non potendo alcuno di loro (mentre gli fosse il Re fauoreuole) soccorrere il Monferrato dagli stati d'ognun di condato. Faccuangli ancora maggior l'ani sauoia. mo molte cose, per le qualisis stimaua al Cardinale di gran lunga superiore. L'autorità

acquistata gli dalla fama di esser egli Principe di grand'animo, di sagacità, e solertia singolare, di sollecitudine, e destrezza a tutte le facende grauissime; E oltre acio per longa sperienza intendente delle cose del mondo, e consumatissimo ne gl'assari di Stato per. l'intelligenze, che molte haueua co' Principi della Republica Christiana. L'esser egli per la dispositione della natura, e per longo esercitio nelle guerre, e negli studi militari tanto essercitato, che nessuno fra Principi di questi tempi potesse vguagliario. L'opinione in ch'era d'essere di spiriti viuaci, e guerrieri agitati nell'vna, e nell'altra fortuna, e perciò fosse capacissimo di quasiuoglia granissima impressa. L'essere di stato, e di forze naturali Principe assai potente in Italia, e per consinare a molte bellicose nationi essergli così facile hauer gran numero di soldati, come pascergli nella fecondità del Piemonte straordinaria. Per le quali cose, stimando etiandio, che alla sua volonta, e all'ardire dell'animo douessero cedere tutte l'altre difficoltà; pensaua, che il Cardinal Ferdinando, giouane ancora per eta, e nuono nel Principato, destituto in gran parte di quelle cose, le quali in se stesso tanto abbondanti riconosceua, non essendo per poter con tanti suantaggi con esso lui contrastare, douesse o cedergli, o venir per lo meno a qualche compositione, come g à altre volte secero Gio. Giacomo, e Giouanni Paleologhi col Duca Amadeo suo Progenirore. Tuttele quali cose rappresentate

tateall'animo, che per natura haueua grande, edi straordinaria considenza ripieno; e (quel che a tutti gli affetti humani soprasta) concitato dal desiderio ardentissimo d'ampliare i limiti dello stato, e acceso oltre a ciò dall'indignatione per l'ingintia, che pretese poscia esfergli stata fatta; gli parauero perauuenture maggiori, e più licure di quel che in effetto ester potessero. Onde hebbono presso lui maggior forza, che le considerationi delle difficolta, le quali nell'eseguire di quella deliberatione, era verisimilmente per ritrouare. Alle quali o non pensando perauuentura, o poco curandole, reputaui esser necessario, come conuiene a'gl'huomini d'alto cuore, trar frutto dalle condicioni del tempo presente; paredogli, che altrettanto douessero esfergli fauoreuoli, quanto già erano state (secodo che soleua dire) all'aunolo suo contrarie, quado per la senteza d'ell'Imperadore Carlo V. fu dalla possessione del Monferrato escluso: E per tanto, non ricusando del tutto; ne del tutto consentendo al parentado della figliuola; chiedeua, che prima venisse con la fanciulla in Piemonte, e che prima fofsero decise le sue pretensioni su'el Monferrato, sotto colore di non voler poscia contenderne col Cardinal Ferdinando, quando gia fosse suo genero diuenuto.

Non era ancora trascorso il terzo mese Cardinal Fetadalla morre del Duca Francesco; e però di Mantoua, quantunque non s'hauesse ancora piena certezza del ventre della vedoua Duchessa, ad-

ognimodo estendone pure ogni giorno più suanita la dubitatione; e venendone il Cardinale dal Duca padre di lei co qualche sentimento stimolato; consentì finalmente al ritorno dell'istessa in Piemonte. Ed egli non più, come Gouernatore, ma come Duca cominciò a nome proprio, e non del futuro parto ad intraprendere l'amministratione degli stati; e senza però lasciar la dignita. Cardinalitia ad intitolarsi Duca di Mantoua. Non però, ne le pratiche, ne le speranze del futuro matrimonio, partedo la Duchessa vedouas'hebbono del tutto per abbandonate. E per tanto, stando ella in procinto di prender congedo, tentò quasi con le lacrime sù gl'occhi il nuouo Duca, e molto arratamente pregollo, che le consentisse almeno di condurre la propria figliuola a Modena; acciocche quiui con la Principessa Isabella sua Sorella l'alleuasse doue in tal caso più tosto elegeua habitare, che senza la figliuola alle case, e a gli stati paterni ritornarsene. Era allora per occasione della partenza di lei venuto vn'altra volta da Turino aMantoua il Princitoua, che la pe Vittorio, e da Modena la stessa Principessa Isabella, i quali aiutando contermini molto amoreuoli i prieghi, e le lagrime della vedoua madre, si sfoizaron' ancor essi d'indurre il Duca Ferdinando a compiacerla. Non porè il Principe giouane resistere a tanti intercessori, il quale a tanti altri vsici, e instanze haueua già dato repulsa. Perciocche, o vinto dalle corresi richieste di que' Principi, o intenerito

Consente i Dura di Manmadre conducala figliuola a Modena.

tenerito dalle lagrime, e affettuose parole della madre, o da qual fi fia più commotione all' improuiso mutato si lasciò indutte a consentir vna tanta dimanda; con patto però, che 'l Duca di Modena s' obbligasse restitungli la nipore sempre, che egli, ol'Imperatore la chiedessero; e in caso senza la conclusione del matrimonio la madre di lei ritornasse a Torino, i Duchi di Sauoia, e di Modena s'obbligassero di rimitterla in Mantoua. Conventione, la quale per parola espressa accordata col Principe Vittorio, se non fù veramente la cagione principale, e originaria de' danni, e de' trauagli, che poscia gline succedettono, dièben grand'occasione, e motiuo al principio, e cominciamento loro. Mail Duca di Modena preuedendo quanto di trauaglio, e di difficoltà gli potelle succedere dall'intricarsi in questo affare, e quanto difficilmente gli sarebberiuscito l'osseruare le conditioni del deposito senza offendere qual cheduna delle parti, e forse ancora, o l'Imperatore, o'l Re, in caso gl'hauessero la fancialla ricercato, edessendogli ancora molesti glinfoliti giuramenti, e cautioni per l'offernanza della promessa fede a lui da quel di Mantoua richiesti, apertamen-Dusa di Mo-te si scusò d'accettate il deposito. Perloche dena ricusa il la Duchessa vedoua, e'l Principe esclusi anco-fanciulla. ra da questa speranza se ne tornarono senza la fanciulla in Piemonte. Giunti ii M lano, il

Gouernatore defideroso della soddisfattione loro s'ingeri col Ducadi Mantoua, nchieDuca di Modena accetto le conditioni del deposito.

dendolo di nuouo, che presso di sesotto le medeme conditioni voiesse depositat la nipote. Ne venendogli ciò consentito, fece nuoua instanza quel di Modena, perche volesse obbligarsi alle conditioni del deposito già partuite; ilche sinalmente, e forse non senza gagliarde instanze del Duca di Sauoia ottenuto; sù subito da Milano spedito a Mantoua D. Diego di Leua per l'esecutione del concerto primiero. Ma gianel Duca di Mantoua era per molti rispetti variata la mése, e la dispositione. Perciocche ne leggiera commottione haueua compteso della sua corte, ne leggieri querele de' suoi gli erano agl' orecchi peruentite

per così nuoua, e così facile risolutione di consentire al deposito della nipote. Il gran desiderio scopertosi nel Gouernatore di leuargliela per qualunque modo dalle mani, gli haueua ancora aperto maggiormente gl'occhi sopra l'imporranza di questo affare. Sentiuali in oltre divolgato per le bocche di molti, che alla stessa fanciulla peruenuta in Milano sarebbe da molti la fedeltà giurata. Aggiunsen lo stimolo del comandamento Cesareo intorno alla ritentione della nipote, del quale nel calore della sua promessione non gl'era peraunentura souuenuto. (quel, che in questa pratica pareua più rileuante) stimauasi affato libero dal vincolo della parola; la quale, essendo stata data, ouè il Duca di Modena s'obblig: sse alle coditioni del deposito; hauendo gia quel Duca disfentito, pareuagli in maniera disciolta qua-

lunque

Duca di Mantoua ricufa di stare al con cerro primierolunque obligatione, che senza nuono appuntamento suo non potesse per lo solo conentimento dell'istesso di Modena esser rimessa nell'essere, se vigore primiero. Diuenuto per tanto per li gia detti rispetti più cauto, non volena vn'alrra volta fottomettersi a quel periculo, dal quale con altrettanta felicita si pareua vscito, con quanta facilita la prima volta per la bontà del genio, e com'eglistesso poi disse, per vn'eccesso d'amore vi s'era implicato Peronde mandato a Milano il Vescono di Diocesarea, che staua nella sua corre, ordinogli non tanto, che soddisfacesse alle nuoue domande di que' Principi, e del Gouernatore, quanto, che come confidentissimo alla Duchessa, col trattener viue le pratiche del matrimonio, mitigasse l'animo di lei per la nuova disdetta contuibato. Ma non furono ne ammesse dal Principe, ne accettate le ragioni dal Vel Piemonte pre-tende che sa couo allegate. Perciocche, pretendendo luogo al deche in qualunque tempo il Duca di Modena fanciulla. hauesse accettato le conditioni del deposito, gli douesse essere indistintamente la promessa offeruata, se ne dolse essai liberamente in vna lettera inuiata coll'istesso Vescouo a Mantoua. E parcito con la forella da Milano andò a Vercelli, doue erano dal Duca padre loro con gran desiderio aspettati. Recauasi il Duca a somma ingiuria, che la figliuola tanto lungamente fosse stata contro la sua volonta rottura tra trattenuta; chegli fosse dinegata la nipote, Duchidi sache al figliuole fossa (secondo diceua) man-

Principe di tende che fia

catala parola; e quindi prese occasione d'assalire, e sotto colore di risentimento honoreuole d'infignorirsi del Monferrato. Mentre si staua in queste deliberationi non men fisso col pensiero, che intento con gl'apparati; ritornò il Vescouo con autorità del Duca Ferdinando per la canclusione del matrimonio; della quale il Gouernatore la prima volta gli hauena dato speranza non mediocre; e con comessione ancora di soddisfare a bocca al Principe Vittorio intorno alla doglienza nella lettera di lui contenuta. Il perche mandato dal Gouernatore a Vercelli, il Duca, che più non ammetteua discorsi intorno a' due punti, per li quali il Vescouo era venuto, comincio a strignerlo rigorosamente intorno alle pretentioni del Monferrato, e confignatione della bambina, per le quali bisogne non era stato inuiato. Erano da que' tempi in Piemote tre in quattro mila soldati d' ordinanza; reliquie in gran parte di quelli infino altépo della morte del Re Henrico raccolti. E non ostante, quado poscia il Resi pacifico col Duca, fosse tenuto dar lorolicenza; ene fosse ancora molte volte statorichiesto dalla Reina di Francia per liberare i Gineurini clienti del Regno d'a sospetti, che n'haueuano, o d'assicurare la quiete del Regno da gli scandali, che quindi poteuano risultargliene; adognimodo, dando sempre il Duca intentione di licentiaigli, e taluolta infingendosi di farlo, con mandarne fuori dello stato a lcune compagnie, occultaua più che poteua il riil rimanente, distribuendolo in vari luoghi del Piemonte. Vltimamente morto il Duca suo genero, haucuariempiuto il numero loro, con aperra professione di seruirsene contro' Bernefi per la ricuperatione d'alcune Castella da essi a suoi maggiori occupate: ma soparauuenuta la morte del genero, riscaldatofi nella pratica della nipote, e delle sue pretensioni, pensò valersene per l'impressa del Monferrato. Questo stato per esser in due separati corpidiuiso, si può per mag. del Monfergior intelligenza in due parci dividere; in superiore, che i Casalaschi chiamano di qua, e in inferiore, che chiamano di la dal Tanaro. Questa, che è la parte più meridionale, giace tra la Riuiera di Sauona, e i tenitori d'Asti, e d'Alessandria: Sono in essa due città, Acqui, e Alba, e due fortezze San Damiano, e Ponsone.Ma la parte del Monferrato superiore più grande assai dell'inferiore, comincia doue appunto il fiume Sesia entra nel Pò, e scorrendo verso l'Alpifra'contadi di Vercelli, e d'Asti. s'interna, o, per meglio dire, li confonde nel Piemonte, e accostandosi sei miglia alla città di Torino più oltre ancora alle radici dell' Alpi s'annicina. Per la lunghezza di questa parte scorre il Pò, ne vi si contengono altri luoghi forti eccetto Cafale Metropoli, e frontiera di tutto lo Stato verso quel di Milano, e Trino, che col Vercellese, e Moncaluo, che col Astigiano confina. Nel rimanente ne per fiumi, ne per monti resta dallo stato del Piemonte dinifa, ne da fortezza alcuna assicuta-

Descritione

Sapparecchio nel Monferratose perche.

ta; i limiti soli de'luoghi particolari la giurisdittione dell'yno, e dell'altro Principe distin-Il Duca di guono. Non era in questo stato alcun prepa-Mantoua non ramento per così repentino assalto; perche gli Vficiali del Duca di Mantona, etutti gl'habitatori sollenari nell' espettatione del matrimonio, che si trattaua, come in sicura pace ogn'altra cosa attendeuano, che d'esser offesi. Tanto meno, quanto che, oltre l'essere sempre stato il Monferrato sotto la protettione del Re, per cui rispetto non pareua, che douesse esser luogo a nouira alcuna; venne ancora il Duca Ferdinando dal Gouernator di Milano afficurato, che quel di Sauoia senza sua saputa non muoucrebbe, e che in ogni caso egli pronto soccorso alle cose sue prestarebbe. Onde, fotto colore di non date a quel di Sauoia giusta occasione di maggiormente armarfi, il medefimo Gouernatore haueua esfortato quel di Mantona a licentiar molte delle militie del Monferrato infino al tempo della morte del fratello in quello stato raccolte, e in luoghi opportuni distribuite. Dunque il Duca di Sauoia, valendosi dell'occasione, deliberò la notte de' ventidue d'Aprile da tre diuersi luoghi assalirlo. E per tanto, hauendo commandaro al Conte di Vertua, e al Capitan Alessandro Guerrino, che al tempo destinato mucuessero, questi da Chirasco, doue era Gouernatore, per assaltar Alba, e quegli dalla Città d'Asti per occupar Moncaluo; egli in persona accompagnato da' Principi Vittorio, e Tomaso primo e vitimo de' suoi figliuoli, dal

Daca disauo-12 affilifce il Mosterrate.

li, dal Conte Guido San Georgio, e da altri Signori Piemontesi, partendo da Vercelli con seicento fanti, e alcune compagnie di caualli, esecoalquante carra di munitioni, caminò quell'istessa notte verso Trino. Giuntoui po- Trino assalito co prima il fardel giorno mando il Com- dal Duca di di mendator della Motta co' pettardieri, e alcu- Sauoia, ni altri soldati per attacar il pettardo, dietro a' quali inuiò trecento Prouenzali sotto il Capitan Rouigliasco; ed esso stattosi alquanto in disparte aspettaua il tempo, che fatto il colpo col resto della sua gente vi potesse entrare; e fra tanto mandò ad occupar Gabbiano castello vicino, e alquanto al Pò eminente, che senz'alcuna resistenza gli si rendè. Fù col pettardo abbattuto il rastello di Trino; ma passando il Motta più innanzi per atterrar la porta con vn'altro a quest'effetto apparecchiato; mentre per qualche difficultà quiui s'indugia, incominciaua a rischiararsi il giorno, e quei di dentro saliti sulle mura vccisero con le moschettate il pettardiero, e ferirno alcuni altri di coloro, che v'erano all'intorno, fra' quali il Motta, il Baron di Hermansa, e quel di Tornone. Onde il Duca veggendosî fallitoil primo dissegno di sorprendere quella Terra; riuoltatofi alla forza cominciò a batteril muro con le artiglierie da Vercelli soprauenute: e per impedire i soccorsi trauersò con vn trinchierone la strada, che vien da Casale, ponendoui buona parte della caualeria in presidio, e collocando qualche numero di soldati in guardia di

quella, che và a Palazzarolo, Fontaneto, e Tornoni, luoghi vicini del Monferrato; le militie de quai luoghi vdita la venuta del Duca, essendosi mosse per entrar in Trino, furono dal Commendator della Manta ributtare. Cresceua fra tanto il numero delle genti del Daca per lo concorso de' suoi, e hauendo con le bombarde cominciata la batteria, e congl'approcchi essendosi auanzaro fino a certe fornaci, dalle quali comodamente ancora si poteua battere, e poi dar l'assalto; finalmente Trino Arende quei di dentro il terzo giorno dal primiero assalto, vennero a spontanea deditione, salua però la vita, la roba, e i loro prinilegi; esfendo nel Capitano di quella piazza preualfo alla fed -, che doueua al suo Principe, i premi promessigli dal Duca di Sauoia, e l'intelligenze col conte Guido. Il qual Conte con lettere dirette a' suoi considenti pubblicaua, esser quell'arme mosse per conservatione de quello stato in fauore della Principina Maria, alla quale affermaua effer legitimamente doun! to; il perche ne sù poscia come reo d'offesa

milita in fauor

di Sauoia.

a Saucia.

e el copata dal Duca

Maesta capitalmente bandito, e d'altre soli-Alba affalita; te pene notato. Venne ancora la medesima notte la Città d'Alba non solo assalita, ma sorpresa dal Guerrini, il quale con seicento Finti, e vna compagnia di caualli hauendo nel far del giorno da diuersi lati dato l'assalto alle mura, fece col pettardo girtar a terra la porta di verso il Tanaro, per la quale, e dal? l'altre parti entrando i soldati con le scale senza molto contrasto ne rimasero padroni prima,

prima, che i cittadini poteffero con buon'ordine correre alla difesa delle mura, fra' quali il Caualier della Motta principale in quella citrà, che fra primi virilmente combatteua vi rimase con alcuni altri d'vna moschettata vcciso. E volendo Siluio Via Capitan di caualli per lo Duca Ferdinando teneríi in ca stello, suassas presto, veggendos abbandonato, costretto a renderlo. Andò fra tanto la città miseramente a sacco, che sù seueramente da'lsodati del Duca essercitato; perdonossi però quiui all'honestà delle donne, e alle cose sagre, contro quel, che nell'altre parti del Monferrato si sece. Fù nondimeno contro la persona del Vescouo seueramente Vescouo d'Alproceduro; perche rapito violentemente dal to da foldati Sagro Altare, doue staua ginocchione, sù del Duca. con varie percosse maltrattato, ed etiandio dell'anella, che haueua nelle dira bruttamente spogliato, e poi, prigione vergognosamente per la città condotto, gli conuenne ancora con denari la propria libertà comperare; i qualisborsati fu nondimeno nel proprio palagio custodito, efinalmente costretto vscire dalla città, ettattenersi in Niuello Feudo Imperiale. Giudicossi ancora, che quiui lo stesso Duca di Sauoia hauesse tenuro intelligenze, poiche alcuni furono come al Principe sospetti carcerati. Presa Alba,e poi saccheggiata vennero subito tutte le terre, e ville di quel contado per dubbio del sacco, e del guasto della campagna a riconoscer il Guerrini, al quale fra tre giornisi rendette

ancora Diano castello vicino, e di qualche consideratione. Ma l'assalto di Moncaluo nella stessa notte destinato sù infino alla seguente differito; perche i soldati deputati all' impresa tardarono alquanto a venir in di Asti. Donde il Conte di Verrua la notte seguente partendo con buon numero di fanti, e di caualli, mandò innanzi il Caualier Redortiers adattacar il pettardo; Erano in quella terra entrate già qualche compagnie di Monferrini; e nondimeno per esser molto debole fuggendosene il presidio al primo assalto su presa con poco trauaglio, e pari-Castello di mente saccheggiata. Ma essendo necessaria maggior prouussione per l'espugnatione del toua e la lerra castello di sito molto fore, ritornò il Verrua in Asti; donde inuiate nuoue genti, e artiglie-

Monceluo tiene per Ma 3'attende quel di Sauoia. rie si diede con diligenza principio all'oppu-

Affalto Moncaluo.

pratiche passare fra se, e il Duca Ferdinando Manifesto del per conto della Duchessa vedoua sua figliuola, della Principina sua nipote, e delle preten-Duca di Sauofioni, che haueua sopra lo stato assalito, si que relaua, che non fosse stara al Principe suo si-

gliuolo osferuata la parola datagli dal Duca Ferdinando, e ribatteua perciò le ragioni in contrario addotte; e con vna breue narratione del suo diritto sopra 'l Monferrato si sforzaua di giustificare l'improuiso mouiméto da se fatto. Peronde supplicaua la Santità di Nostro Signore, le Maestà dell' Imperadore, e del Re Cattolico, etutti i Principi della Repub.

gnatione. In tanto il Duca pubblicò alle Stampe vn manifesto, nel quale riandando le Repubblica Christiana, che volessero di buon'occhio mirare questi motiui d'arme da se tentati per giusto risentimento dell'ingiuria fattagli dal Duca di Mantoua, e per ricuperatione di quel, che tanto ingiustamente sù tolto a' suoi maggiori, e per così lungo spatio di tempo con tanto suo pregiuditio occupato. Conchiudendo nell' vltimo, che per desiderio della quiete, e della publica pace non ricusarebbe di prestare orecchi, e d'accettare i partiti, che per l'accommodamento di queste disserenze gli sossero offerti, mentre ancora sossero dalla ragione, e dalla conuenienza accompagnati.

E per metter in maggior concetto de gl'huomini l'impresa, e farsi più formidabile, spargeua voce, d'hauer intelligenze col Re d'Inghilterra, e con gli Stati d'Ollanda; d'a quali per via di mare s'andaua dicendo aspettarsi in suo fauore aiuti non leggieri.

## Sommario.

C Eguita la narratione della guerra del Mon-I ferrato; e si raccontano le provisioni, e le negotiationi fatte dal Duca di Mantoua, e da altri Principi. La deditione del castello di Moncalno. L'oppugnatione di Nizza della Paglia. L'andata del Principe Vittorio in Ispagna. E gl'ordini da quella corte venuti in Italia per la protettione del Monfarrato, e per la restitutione delle piazze occupate. Per l'essecutione de quali Nizza vien liberata, e l'altre terre al Duca di Mantona restituite. Passasi poi alla guerra della Garfagnana fra il Duca di Modena, e la Repubblica di Lucca. La quale con la pace accordata, ripigliansi gl'affari del Monferrato, e narransi varie negotiationifra Duchi di Sauoia, e di Mantona; le quali mentre si trattano, soprauuiene l'ultima resolutione di Spagna intorno alla quiete d'Italia e sicurezza del Monferrato. Il Principe Victorio nell'estesso tempo ritorna in Italia poco soddisfatte del Re, e dellacorte Spagnuola.

DELL'-



## DELLISTORIA PIETRO GIOVANNI CAPRIATA.

LIBRO SECONDO.

IVOLGATA la fama di

questi moti, e peruenuta a noticia de Principi Italiani tanta nouità nel Monferrato successa, rimase ciascuno da non mediocre meraniglia soprappreso. Perciocche preuedendo i mali per simile turbatione all' Italia soprastanti, non capeua nell'imaginatione d'alcuno, come il Duca, appartatosi Vari d'scota in tutto da consigli communi, hauesse quel menimento la guerra cominciato con tanto pregiuditio del Duca. della pubblica pace, e con pericolo tanto grande delle cose comuni. Così commossi gl'animi, e persurbati discorrenano per le circonstanze, e per quel. che più probabile apparina; se ciò fusse di propria deliberatione del Duca, o pure con pacticipatione, e intelli- Perche Spagenza della corre di Spagna auuenuto. Duto gnuoli non doueuano coera a ciascuno il persuadersi, che quel Re correrea que-consentisse all'oppressione d'uno stato, la to. cui protettione haueua sempre sinceramente professato; massimamente, perche non era ciò possibile a succedere, senza commouer

totalmente l'Italia, e senz' aprirui l'adito alle nationi straniere; cose del tutto repugnanti a que' saldi fondamenti, siì quali la sicurezza de gli stati, e la grandezza dell'autorita sua si stauano così felicemente appoggiate. Ma non meno ripugnaua alla somma de gl'affari della sua Corona il permettere, che il Duca di Sauoia aggiugnesse a gli stati suoi così ricca,e popolata Duchea vicina, e tento opportuna a quella di Milano per dubbio, che la sua possanza con tant'accrescimento raddoppiata accendesse in lui il desiderio di cose nuoue, onde poi tirato da più alti fini a maggiori imprese l'animo, e i pensieri con pregiudicio della pubblica pace distendesse, o per lo me-no standosi quieto diuenisse men trattabile, e dall'autorità dell'istessa Corona men dependente. Faceua questa opinione ancora più probabile la natura, e genio del Duca difficil dentro i confini della propria fortu-na a contenersi, e perciò per l'addietro dalla Regia autorità con gran fatica ritenuto, le sue male soddisfattioni, l'inclinationi, che in lui s'erano scorte contrarie a'fini di quella Corona, e per vltimo le strette intelligenze col Re Henrico; le quali accompagnate dall'arme, e dalla congiuntura de tempi, hauendo fatto palese, infino a quanto happerche Spa uesse in lui potuto los degno, e il disiderio di pateura cosa meggiori. che tenessero cose maggiori; doueuan per tanto rendere ogn'aumento dell'autorirà, e forze di lui sospettissimo. Pur nondimeno (come gl' huomini per natura son facilia creder quelle cose,

mano col Du-

che parauuentura più temono) pochissimi erano coloro, che il contrario certamente non supponessero; per non potersi dar ad intendere, che'l Duca colfondamento solo di se stesso hauesse simile impresa cominciata; douendo massimamente esser certissimo, che cotale attione gli tirarebbe addosso la Francia, e gl'irritatebbe l'Italia; e per tanto si conchiudeua non esser possibile, che senza l'appoggio certissimo del Re hauesse sestesso, e le proprie cose a cosi manifesti trauagli inutilmente lottoposte. Veniua questa sentenza da gl'andamenti de' Ministri Spagnuoli tanto più confermata, quanto, che paruero da principio molto lenti in estinguere il fuoco dal Duca improuisamente acceso. E in processo di tempo tanto aumentò la stessa opinione, che non bastarono poscia a rimuouerla le molte, e chiare dimostrationi, che quel Re diede co' fatti, le quali quanto più manifestissime; tanto più nel sentimento deteriore interpretate accresseuano ancora in molti la sospittione. Ma quato più si confer- Spagnaoli co-me e ver qual maua ciascuno in questo pensiero, tanto mag- fisi a ucenucgiormente Auttuaua nell'inuestigatione de' to sospett di fini, che a simil deliberatione hauessero po- col Duca di tuto muouer quel Re ,e que' Ministri; e co- senois rel atme il supposto intorno a ciò fatto riusci po- terrato. scia vano; cosi intorno a fini immaginati forzera era, che s'adasse vaneggiado: Credettero molti, che fosse daloro questa impresa consentita per ottenere col terror dell'arme quella fanciulla, la quale coll'autorita, e viici no

tener mano

haueuano poturo conseguire. Altri più sottilmente discorrendone sospettauano; che nutrissero volentieri dissentioni fra questi Principi, con isperanza, che'l Duca di Mantoua impotente da se stesso a difendere quello stato, venisse, come già tante volte s'era praticato, a germutario con suantaggiate conditioni. La maggior parte, che col Duca di Sauoia l'hauessero diniso per detiderio d'insignorissi della forcezza di Casale. Quei, che con penfie i più moderati ne discorrenano, stinianano, che i Regij Ministri vedeilero volentieri il Duca di Mantoua in aqueste. angustie ridotto, per metterlo in necessità d'hauerricorso al Reloro, affinche riportandone ofauore, o rigore, sifacesse manifesto quanto a' Principi Italiani la giatia, e'Ifauouore di quella Corona in beneficio ridondasse. Da questi pensieri adunque agitati gl'Italiani, e sospesi ancora per l'incertezza de gl'euenti, non eranomen' ansiosi per lo timore de' futuri mali, che incerti nel preparare i rimedia gl'imminenti danni proportionati, e conuementi. Intanto nel Monferrato, doue l'arme del Duca in giusa di tuono hauenan gia fatto colpo prima quasi, che se ne fosse veduto il vampo cagionatono grandissima la commotione, e lo spauento. Trouauasi allora quello stato sprousto d'arme, di genti, e di munitioni, col nem co potente, gia penetrato nelle visce:e sue, che già s'era impad osito di due delle piazze più principali, ed eta in procinto d'occupare la terza, e ch'an-

ch'andaua prendando il possesso di molte ville, e terre sbandate, le quali cedendo alla forza correuano prontamente a riconoscerlo, e giurargli la fedeltà. Onde, il Gouernatore, e gl'altri Vficiali del Duca soprappresi da così inaspettato accidente, stauano attonici; tiuolgendosi loro non meno per la mente la debolezza delle prouuisioni per la difesa, che la prontezza del Duca all'offesa; Distidauano assai della fede de' principali Monferini, che si sapeua essere dal Conte Guido contro del loro Signore tentati; Diffidauano ancora della mente del Gouernatore di Milano per la strettezza col Duca di Sauoia, per l'anibitione ordinaria de'Ministri di vantaggiare in qualunque modo le conditioni del Priucipe loro; e molto più per vedere quanto poco cominciassero a corrispondere i successialle perole da lui poco prima vícite; quando per acquetarli, e per rimuouetli dalle prounisioni in simili occasioni necessarie, gl'assicurò, che'l Duca, o nen muouerebbe, o muouendost prontamente in difesa del Monferrato gli si opponerebbe. Incerti per tanto & douesseto far capo a lui, per dubbio di tirar l'occulto nemico in casa, o se tralasciarlo con pericolo di rimaner preda del nemico scoperto, era ogni cosa piena dispauento, di tumulto,e di confusione. La quale faceuano ancora più gtande i miseri contadini, e gl'habitatori delle terre più deboli, o assalite dal nemico, o esposte al pericolo de gl'assalti imminenti, i quali perciò, fuggendo le calamità della guerCarlo de' Rol State.

ra, e l'eccessiue crudeltà de' soldati Ducali, con le moglie, e figliuoli si ritirauano mezzo ignudi in Casale, e ne' luoghi più vicini dello Stato di Milano, riempiendo questi di compassione, e quelli di grandissimo spauento. Carlo de' Ros Gouernaua allora quello Stato Carlo de' se del Mon Ross Parmigiano de' Conti di San Secondo, ferrato pro-uuede alla di-il quale, mandato incontanente oltre al Tatela di quello naro Manfrino Castiglione Gentiluomo Milanese, Capitano sperimentato nelle guerre 'd'Ongaria e Luogotenéte Generale di quella parte del Monferrato, spedi ancora diuersi Capitani in altri luoghi, prouuedendo doue più gli parue necessario. Econtuttociò, vedendo il nemico gagliardo in casa, e perciò antiponendo il danno presente al pericolo, e alla sospertione del futuro, risolse, benche indarno, ricorrer per aiuto al Gouernatore di Milano. E desideroso di soccorrer la piazza di Trino tentò parimente di mandarui dumila fanti, i quali occultamente, e di notte, innanzi che si rendesse, procurassero d'entrarui; però nel passar di certe acque (come che fussero gente collettitia, e inesperta) sentendo sparare l'artiglierie di maniera sbigottirono, che tornandolene vergognosamente indietro, lasciarono in podestà del nemico la poluere, ele munitioni in soccorso di quella piazza condotte. Ma in tanta, e così subita perturbatione di cose, non sù di piccolo momento la venuta di Francia improuisa di Carlo Gonzaga Duca di Niuers;il quale andando da que' tempi per altre occasioni a Roma

a Roma, giunto con due galee a Sauona, e inreso quiui lo stesso giorno la mossa del Duca, la presa d'Alba, e gl'affalti dati all'altre piazze, tralasciato il tuo viaggio andò incontanente a Casale; done, arriuato, non si potrebbe esprimere con quant'allegrezza, e consolatione fosse da ogn'età, e conditione di persone ricenuto. Era Lodonico padre di lui nato da Federigo Gonzaga,e da Margherita Paleologa; ma essendogli per ragion della Primogenitura nella successione de gli statianteposto Guglielmo fratel maggiore; perciò andato in Francia, e hauendo a que' Relungamente seruito, hebbe per moglie la figliuola del Duca di Niners vno de Pari di Francia, la uers giugne quale heredicando con quello, ealtristatila improvisto aldignità del Pari del Regno, la tramesse poi la disesa del Monserrato. con gl' istessi nel presente Carlo; il quale ricco per tante successioni, e per tante parentele, etiroli honorenoli, vien come vno de'principali Signori di quel Regnoripurato. Si rallegrarono per tanto, e infinitamente della sua venuta que' popoli, e quegl' Vsicia-li, veggendo loro essere venuto in soccotso vn Signore riguardeuole per le sue qualità, per l'opinione conceputa del suo valore, e per la molta confidenza, che a lui acquistaua il grand' interesse con quello stato, e colloro Signore; ma sopra tutto per l'affetto straordinario, che ad impiegar la vitain seruigio di tutti dimostrana; tanto più, quanto che assicuraua ancora gl'animi d'ogn'vno, col certissimo soccorso, che tosto di Francia con pa-

ana come pro

Duca di Man-

toua ricenu:o

dal Redi Spa-

gna.

Buca di Man-role efficacissime prometteua. Ma il Duca uede alla dife. Ferdinando, vdita l'inaspettata nuoua della presa delle sue Terre, e potendo poco in tanta strettezza di tempo con gleffetti prounederui, applicò l'animo a chiederaiutiagl'amici, e a ricorrer all'autorità, e al fauore de' più gran Pincipi Chustiani, e particolarmente al Regno della Francia, dal quale e per tifpetto della Reina, e diquella natione, alla quale tanto fauoseuole s'era dimostrato, haueua altrettanta occasione di sperare d'esser foccoifo, quanto pareua, che potesse de gl'aiuti della Spagna diffidare. Maessendogliapin protettione punto in questi stessi frangenti soprauuenute di Spagna le lettere della protettione tanto lungamente chieste, edebderare; tuttoche gl' improvis movimenti del Duca, e il procedere de' Ministri Spagnuoli gliele facessero sospette, adognimodo considerando, quanto lontani, difficili, e per vati rispetti it certi esser potessero gl'aum F ancesi: procurò ancora con lettere, e mellaggieri inuiati a Milano disporre quel Gouernatore, perche, con-, forme alle offerre già fatte, soccorresse all'im-

Manifecto del minente pericolo diquello stato. E, accio-Duca di Man- che non meno con le ragioni, che coll'armi, toua contro e col fauore de' Principi amici se stesso difendesse, pubblicò ancor esso vn manifesto in risposta di quello del Duca; nel quale doleuali tra l'altre cose, chementie nella casa, e negli stati di lui si rirrouaua il suo Ambasciatore, and atoui per trattar seco nuous legami di parentela; egli quasifotto lapubbli-

ca fede contro la legge Diuina, e contro la ragion delle genti, accompagnato da suoi ribelli all'improuiso, e di notre tempo l'hauesse nello stato assalito; e sorprese le piazze più principali, v'hauesse commesso rapine, tacchi, e crudelra d'ogni forte contro qualfiuoglia qualità di persone, e non perdonando all honestà delle vergini, non agl'ornamenti sicri, eal culto diumo dedicari, hauesse ancora nella vita de' poueri Sacerdoti incrudelito. Ripigliando poscia le pratiche col Principe Vittorio nella partita da Mantoua passate, mostraua, se essere affatto sciolro dall'obligatione della parola data, ne perciò poter esser di mancaméro alcuno imputaro È coll'autorità della sentenza dell'Imperadore Carlo V. ribattendo le ragioni dal Duca di Sauoia sopra il Monferrato pretele, loggiugneua esfersi, nondimeno renduto promisffimo a fare amich nolmente quel, che laragione ciudmente hauesse per mezzo di Giudici competenti, o d'arbitei confidenti dettato. MailDuca (come foggiugueua)contro ogni douere contro gl'instituti de suoi maggiori, i quali per termini ciuili haueuan queste differenze innanzi gl'Imperadori trattate, essersi coll'arme, di fatto, e di propria autorità la giustitia amministrata; onde non ricusare, che la Santità di nostro Signore le Maesta Cesarea, e Regie, e tuttti Principi della Republica Chailtiana fossero contro di se in fauore delli'aunessario, quando per giuste approuassero le attioni di

quello. All'incontro pregare, e supplicare con ogni affetto gli stessi Principi, quando'l vedessero nello stato così iniquamente assalito, che nella stessa maniera volessero muouersi in suo fauore, contro quell'arme, le quali con tanto scandalo, e perturbatione della pace, e quiete comune erano state mosse, per prinarlo dello stato così legitimamente da se, e suo i maggiori posseduto. Madall'altra parte veggendo il Gouernatore immobile contro tante nouita; ne hauendo potuto disporlo con lettere, e ambasciate, deliberò egli stesso in persona trasserirsi a Milano. Duca di Man-Riusci ancora questo come, tuttigli altrivfici coua a Mila-vano, perche il Gouernatore, benche nelle instruttioni generali gli venisse ingiunta la protettione del Monfarrato; ad ognimodo, fotto pretesto di non volcre senza particolar ordine della corte, muouendo l'arme contro il Duca, dar occasione di giusta rottura di guerra tra lui, e il Re, andana scusando la rardità del suo mouimento. E nondimeno acciocche il Ducadi Mantoua non partisse senz'hauer da lui cos'alcuna ottenuto, con-· fenti che D. Hercole Gonza, e'l Conte di San Secondo con le loro compagnie d'huo-mini d'arme dello Stato di Milano andassero in difesa del Monferrato, e che potesse pasfare per lo Milanese tuttala soldatesca, che vi sarebbe da Mantoua inuiara. Mandò inolire, per metter gelosia agli stati del Duca, alcune compagnie di Spagnuoli a' confini del Vercellese, mo con espresso comandamento, che

che quindi non simuouessero: e hauendo ordinato vna leuata di quattro milaSuizzeri, deputò ancora Mastridi campo, prima Lodouico Gambaloira, e poscia Gironimo Rhò Gentiluomini Milaneli per assoldare in Lőbardialdue reggimenti di tremila fanti l'vno. Prouuissoni, le quali per la difficoltà del denaro lentamente eseguite non erano rimedio al presente male proportionato; perche il no soccorrere prontamente, e potentemente il Monferrato era vn lasciarlo manifestamente in preda al nemico. Onde il Duca Ferdinan-Duca di Mando tornò da Milano pieno di mala soddis- toua parie pofattione, e da tanta rigidezza argometando da Milano. poca inclinatione verso di se della corte di Spagna, e però quasi disperando de gl'aiuti, e fauori di lei, non s'astenne ne anche con le dimostrationi esterne dal palesarlo. Inuiato portanto nel Monfarrato il Principe Vincenzo suo fratello con cinquecento huomi-Mantoua in ni a cauallo, e mille a piedi, e data in Francia con genti. notitia dello stato delle cose presenti, staua con molta espettarione al soccorso di quel Regno intento. Ma no frattanto rimale la sua causa destituta d'appoggi, e fauori d'ell'arme de' Principi Italiani. Perciocche e i Vinetia. Vinitiani, el ni, e'l Gran Duca di Toscana, ponderando, Toscana in faquanto conueniua l'importanza di queste do Manperturbationi, e le conseguenze, che ne poteuano succedere, non tardarono a dichiararsi in fauore del Duca di Mantoua. In aiuto del quale (oltre che la Republica deliberò pagargli certa somma di danari per mantenimen-

Principe di

Gran Duca di

to della cittadella di Casale) si diedero ancora amendue con molta follecitudine a metter insieme soldatesca in soccosso del Monferrato, per dubbio, che quel di Sauoia, intefosi col Re di Spagna, l'hauesse con esso lui partito, o non intesosi, col trauagliare il, Duca Ferdinando, venisse a mesterio in necessità, quando si vedesse abbandonato da gl'amici di gettarsi nelle braccia dello stesso Re, e, collottenere qualche contracambio inferiore, gli venille a cedere quello stato, per non poter in altra maniera priuarne l'anuersario; e così la conditione presente d'Italia con tanta mutatione di cose diuenisse deteriore. Consideratione, la quale molii hauerebbono stimato, che hauesse douuto non meno titenere il Duca di Sanoja da tanta nouttà, di quel che spinze questi Principi a simil deliberatione, poiche più a lui, che a qualfinoglia altro tornaua scomodo, che il Monferrato vnito, e quasi nelle viscere del Piemonte, e alla città stessa di Torino così propinquo fosse dagli Spagnuoli posseduto: i qualt fabbricando poscia in luoghi opportuni qualche fortezza importante se ne seruissero come di freno per tenerlo in perpetua soggetione. Che petciò non cra comunemente approuato il configlio di lui, la cui prudenza ognvno desiderana, che fosse stata superiore in questo tempo specialmente alla cupidità d'appropriarsi quello stato, o al rifentimento, che professaua, dell'iniuria ricenuta; e che hauesse perciò temporeggiando coll'-

coll'essempio de'suoi maggiori aspettato altre

opportunità, e altre occationi, con le quali, senza metter in pericolo il sano, e pacifico stato d'Italia, hauesse più comodamente, e con rischio de gl'altri minore o la sua ragione, o la fortuna sperimentato. Ma essendo nella Francia penerrate le nouelle di questi monimenti, benche grande commotione vi cagionassero, adognimodo stando la Reina Reina di Fran-fissa in non volere, col muouer le arme dar uo.isce il Duoccasione a qualche alteratione del Regno, ca di Maioua. hebbe doppo molte consulte per meglio riuolgersi a que'mezzi co'quali haueua poch'anni prima le cose del Duca di Sauoia composte. E perciò risolse aiutar co' termini ciuili gl'affati del nipote, massimamente cherilpetto a' doppi parentadi fra suoi, e figliuoli del Re di Spagna, dalla conclusione de quali s'aspettaua vna stretta vnione, e stabile amicitia, quale per lo passaro mai fia quelle Corone s'era sperata; haueua elia giusta occasione di confidare, che in quella corre gl'vfici, e l'autorità sua non riuscirebbe vana. Ma dall'altra parte per maggior riputatione del Regno, e sicurezza delle cose del nipote; sparsa voce di volerlo soccorrere coll'arme, fece ancora qualche preparamenti, ma più con

le dimostrationi, che con gl' effetti, i quali, fattisi poscia sentire a'confini della Sauoia, diedero qualche gelofia al Duca, e forse non senza frutto risonò in Italia la fama della ve-

Duca di Sanuta loro. Frattanto il Duca di Sauoia, veg-uoia prosegue gendo i suoi consigli fauoriti da successi Monsetrato.

molto maggiori delle speranze, temendo poco l'arme di Francia lontane, e confidato, che le Spagnuole da vicino non gli nuocerebbono, atteso massimamente, che hauendo mandato il Principe Vittorio a Milano, per far intendere al Gouernatore, quanto conuenisse, alla dignità del suo Re, ch'egli si risentisse dell'ingiuria nella persona de' suoi figliuoli riceuuta, non era senza soddisfatione in Piemonte ritornato. Perciò diuennto più ardente l'vn di, che l'altro, e spiegate le vele al vento così prospero della fortuna, maggiormente s'auanzaua nella conquista del Monferrato, infestando non tanto con incendi, e con le stragi i popoli contumaci, i quali ardissero opporsi al furor dell'arme sue, quanto con istraordinarie contributioni taglieggiando quet, i quali spontaneamente l'haueuano ricenuto intanto, che in breuissimo temposi fece padrone di qualitutto il Monferrato luperiore; doue i soldati mettendo sottosopta le cose sagre, e profane senza alcuna distinrione di sesso, o d'era fecero prouare, a que popoli tutti i mali, e auuersità, che l'auaritia, la crudeltà, e libidine militare possano intanta licentia cagionare. Onde il nome dello stesso Duca cominciò a diuenime assai tosto non meno odioso, che formidabile; con quanto egli, per proibite gliscandali, e gl'inconuenienti, e per rimuouere da se la colpa di tanti eccessi , alcuni de'suoi più insolenti seueramente gastigasse. E solleuatogià d'animo, e per la felicità de'successi diuenuto alguanto

alquanto più altiero, non parendogli perauuentura, che ad alcuno de'Principi d'Italia fosse permesso il contrastargli in quell'impresa, benche poco ben sentita da ognuno; richiamato da Vinetial'Ambasciador suo, die- Ducadi Sauode con parole risentire licenza a quel della in Repubblica, presso di se residente, come ad Ambasciador de Principe nemico: dolendosi non tanto, che quella Repubblica, si fosse in fauore dell'auuersario dichiarata, quanto del modo; poiche alla dichiaratione non era preceduto alcuno vficio, o termine diconvenienza verso dise, come con Principe amico parena honesto, che prima della dichiaratione la Repubblica vsasse. E hauedo nel tempo medefimo inteso, che Innocenzo de' Massimi Vescouo di Bertinoro, e Vicelegato di Ferrara mandatogli dal Pontefice per le presenti occorenze con titolo di Nuntio Straordinario haueua fatto in Milano Duca di Sauoqualche vicicon quel Gouernatore in fauo- ia fidegnato re del Duca Ferdinando; perciò valendosi del Pontifice. dello sdegno conceputone, quasi di pretesto per non dar otecchia' partiti,e conseguentemente per non raffreddare con le pratiche della pace il calor dell'arme, s'astenne per qualche giorni dal sentirlo. Ma dall'altra parte non potendo honestamente ssuggire Castiglione in l'incontro di Francesco Govzaga Principe nome di Cesa-di Castiglione venuto in nome dell'Impera-ca di Sauoia. dore in Piemonte, quantunque per hauer vgualmente sospetta la persona di chi mandaua, e di chi era mandato, e per abborir an-

Principe di

cora l'occasione, per la quale era venuto mal volentieri si riducesse a trattar seco, adognimodo risoluè pure di dargli vdienza in Moncalleri. Haueua il Principe ordine da Cesare di minacciarlo etiandio del bando Imperiale, quando restituite incontanente le piazze. occupare, non desistesse dall'offendere coll'arme il Monferrato feudo del Sagro Impero. Ma il Principe, non parendogli tempo daesatperare l'animo del Duca, mirigata l'ambasciata, e conuertite le minaccie in esortationi il confortò a volere per rermini ciuili, e non dell'arme proseguire le sue ragioni. Graue era al Duca interrompere a se stello cosi bel corso di fortuna, e ritirarsi, quando si vedeua deua quafi in possessione della vittoria. Pensò pertanto di pigliare dal presente intoppo opportunità di giustificare la sua causa, esenza punto ritenere i suoi progressi proponer pattititali, i quali presupponendo, che non sarebbon d'all'audersario accettati, il mettessero in necessità di dichiarare più apertamente la disfidenza, ch'haueua del Re di Spagna; ein questo modo venisse a procacciarea se stesso più grande il fauore di quel-Riposta del la Corona. Rispose adunque, che era pronto Duca al Prin- a desistere dall'impresa, e rimettendo ogni sua differenza in Cesare, e nel Re, depositare ancora nelle mani degl'istessi le terre del Mőferrato: il che non era altro, che metter le affolutamente nelle mani del Re,e de' suoi Ministri, i quali allora al Duca Ferdinando per le già dette cagioni sospetti, faceua ancora sosperif-

glione.

sospettissimi la tanta considenza, che di loro professaua l'aunersario: perche Cesare, non hauendo arme in Italia, non haurebbe finalmente seruito nel deposito per altro, che per ombra. E nondimeno al Principe di Castiglione, il quale, non come il Duca, diffidaua della corte di Spagna, non dispiacque la proposta atteso massimamente lo stato delle cose presenti:Onde parti per Mantoua con presuposto certo d'indurui quel Duca. Manel trouò alienissimo, o sia per li già dettirispetti,o sia che Cesate per lettere l'hauesse confortato a non ammetter partito alcuno di mezzo, senza esser prima reintegrato nel possello d'ogni cosa: o veramente perche, veggendo i Vinitiani, e'l Gran Duca in suo fanore, e cominciandosi ancora a sentire la buona dispositione del Regno di Francia verso di se, si fossono alquanto le sue speranze solleuate. Fra questo mentre Monclauo erasi reso al Conte Guido, il quale succeduto nell'impresa quel di Verrua, l'haueua strettamente battuto coll'artigliere, e con gli assalti continui trauagliato; in tanto, che quei di détro veggendoli gia spogliati della difessa patteggiarono da principio la dedittione, se fra tre giorni non venissero soccorsi. E hauendo indarnoil Gouernatore di Casale domadato a quel di Milano soli mille fanti per metterui dentro, sarebbe senza dubbio caduto al termine presisso in mano del Duca, se'l Caua. Mocaluo socgler Ottauio Valperga de'Conti di Riuara, corso dal Ca-uagliero Rivicendo da Pontestura con cinquecento de' uata.

Castello di

suoi, a passato fra' nemici parte marchiando, e parre combattendo, non si fusse saluo nel castello condotto: e quindi lasciatoui soccorso di genti, e di munitioni la seguente notte vscendo, e coll'istesso valore passando fra' nemici con poco danno, de' suoi, e maggiore. de gl'auuersari si ritornò donde era il giorno innanzi partito. Differse per pochi giorni questo soccorso, manon impedi la deditione; perche il Conte Guido con vna continua castello di trinchea chiuse tuttigli aditi al Castello, e, cauate alcune minesotto i bellouerdi, e battuti i parapetti delle muraglie, ridusse in somma disperatione i difensori: i quali non potendo più stare sopra il muro, e veggendosi priui della comodita d'essere souuenuti finalmente per dubio delle mine s'arrelero quindici giorni dopo il Principio dell'opugnatione. Occupato Moncaluo, non rimaneua più luogo alcuno nel Monferrato superiore che al Duca di Mantoua, obbedisse eccetto Pontestura Casale, e Pontestura, e quanto il presidio di sa- questi due luoghi poteua difendere. Non era Pontestura luogo per se stesso forte, ma restando sul Pò vicino, e molt'opportuno per l'impresa di Casale era però stato dal Principio di questi moti alquanto fortificato, e di ragioneuole presidio fornito; al quale presi-

dio il Duca, forse con intentione d'auanzarsi verso Casale, mandò pena la vita ad intimare, che fra breue termine venisse alla deditione.

Moncaluo

rende.

Duca di uoia.

non hanno 2. Era allora il Principe Vincenzo in Casale co' nimo, ne for suoi Mantuani, e v'era il Duca di Niuers; ma

o per

o per dubbio di non lasciar sfornita la città, o ze per soccordificamento della virtù de' suoi, se andando co di Moncaino. essi in soccorso di Pontestura hauessero incontrato nelle gentidel Duca ferocigià per tanta felicità de successi, non elessero di andarui in aiuto, com'era necessario; parendo loro più importante assicurar Casale capo di tutto lo stato, e non auuenturar quelle genti, ch'erano il nerno principale delle forze, che'l Duca di Mantoua per se stesso potenain que' tempi sacotre. Ma dall'altra parte, essendo troppo graue la perdita, che non soccorrendo Pontestura si farebbe, ottennero dal Go-Gossessoto uernator di Milano, che in esso entrassero al manda genti cune compagnie di Spagnuoli colle insegne in Pontestara. del Re, per riuerenza delle quali il Duca s'astenne dall'oppugnatione. È parendogli, che il tentar Calale tosse impresa molto graue,e maggior delle sue forze,e apparati, massimamente perche, hauendo distribuito la maggior parce delle sue genti nelle guerniggioni delle terre occupate, erano hormai ridotte a pochissima quantità : perciò, mutato consiglio, si riuosse nel Monferrato inferiore, doue il Contado interno d'Acqui intatto ancora dall'arme sue si conservava. Non erano in questa parte altro che due luoghi, i quali potessero contrastargli l'intero domanio d'essa; Nizza, e San Damiano; perche la città d'Acqui per la debolezza non era habile a far lunga resistenza, e'l castello di Ponzone situato verso'l mare seruiua più per guardia del passo, che per difesa del paese.

Ma San Damiano, benche piazza forte per lo sito, e munita d'arrigliera, e di presidio straordinario; contuttoció peressere ttaccata dal Monferrato, e circondata dal rerutorio del Piemonte, non era per se stessa sufficienread impedirgli i progressi dell' impresa. Che perciò il Duca contento con pochi soldati, e alcuni pezzi d'infestarla, non dubitaua, che, occupato il rimanente di quella parte, non douesse cadergliin mano; onde con tutto lo forzo si riuolse alla oppugnation di Nizza, come quella, che collocata alla frontiera de'suoi stati impediuagli il poter impadronirsi del contado d'Acqui, e di tutto il paese vici-Descricione di no. E questa terra assai grande, situata in piano, abbondante di vettouaglie, e di molto presidio capace; la cui figura sembra vna tronca piramide, per li lati della quale scorrendo quinci la Nizza picciolissimo riuo, e

> quindi il Belbo fiume alquanto maggiore, le seruono di profondo fosso, e più innanzis mescolare l'acque, forniscono la piramide dalla medesima terra imperfettamente formata. Hà il muro molto vecchio, debole, e come per lo più quei distruttura antica, senza sianchi, o bellouardi; eccerto in quanto nella punta, che mira vers' Alessandria, v'hà vn castello con alcune torri, ma dal tempo quasi rouinate. La base, che riguarda il Piemonte, molto si distende; e tuttoche non habbia ripari,ne fianchi, resta però da largo, e assai profondo fosso munica. S'erano quiui, com'in luogo di frontiera, e per la lua capaci-

Nizza' oppu-gnata dal Du-ca di Sauoia.

Nizza.

à,e si curezza molt'opportuno; ridotte le migliori militie con molti Capitani, e persone di Nizza sontifi-conto del paese circonuicino, che non com- ferin Castioutati i borghefi in numero di dumila fanti, e slione. lugento canalli, vbbidinano al Luogotenente Cassiglione. Il quale, fortificata in luoghi opportuni la piazza, e conterrappieni ingrossiti i muri purgati i fossi, e riparate le tori, l'haucua con molt industria resa habile alla difesa. Erano ancora nella stessa piazza entrati Antoniotto, e Carlo fratelli dalla Rouere Commessari l'uno delle militie, e l'altro delle munitioni dello stato, oltre a molti altri Capitani, e Viitiali tutti di qualità, e di buona dispositione verso'l Principe. Fu a quell'im conte Guido presa deputato dal Duca il Conte Guido, il sotto Nizza. quale appropinquatoli a Nizza con dumila fanti, quattrocento caualli, e tre pezzi d'artiglieria, ributtò incontanente cinquecento fanci, e dugento caualli, che vscitighi incontro, ne hauendo potuto sostenere l'aspetro del nemico, non ineno vilmente, che disordinatamente appena vedutolo si ritiratono dentro la terra. Parloche, rimafo il Conte padrone libero della campagna, alloggiò tra'l conuento de' Capuccini, e'I muro della stessa piazza, che tiguarda il Piemonte; e benche, altre genti, e artiglierie aspettasse; pur nondimeno tentati in vano gl'animi di quei di dentro, cominciò a batterlo, e facendo vícir varie troppe d'archibuggieri a cauallo si sforzò di prohibire a' difensori lo stare su'l muro, e l'affaciaruisi, acciò non l'impedissero pren-

der quiui l'alloggiamento. Ma per la picciolezza dell' artiglieria, e per la fortezza della muraglia co' terrappieni ingrossata, riusciua così vana la batteria, com' inutile la icaramuccia per lo numero de'difensori, i quali dallo stelsomuro, eda luoghi più eminenti, con spessa grandine di moschetti ributtauano i cauall del nensico. Il che tanto più facilmente loro succedena, quantoche correndo allora i tempi molto pionosi; ela stagione dirotta, non folo malageuolmente potenano gli oppugnarori stare in campagna, mane combattere, o far gli approcchi, e trincee necessarie. Perciocche, oltre che non era possibile a' soldati del Duca tener le micchie accese, ne la poluere asciutta, non si tosto si cauaua ve foifo in quel terreno di sua natura humido, che subito dall'acque sorgenti, e piouane eratiempiuto, e la terrafatta lubrica, e fangosa non reggena ne alle piante de gl'huomini, ne alle zampe de caualli. Alle quali difficolta hauendo il Conte Guido indarno per molti giorni contrastato, e perseuerando pur tuttania le pioggie grandisime, in-cominciarono molti de suoi ad essortarlo, che mandasse la caualleria ad occupare qualche luogo vicino, e cheritirata la fantesta a San Murzano, e Canelli terre amiche, e vicine, aspettasse quitti, che sfogata la mala impressione, il tempo a serenità maggiore si riducesse; acciò, giugnendo poscia l'ordinata prounitione di genti, e di municioni con l'artiglieria più grossa dall' acqua allora trattemuta

nuta, si potesse ripigliare l'impresa con apparecchio, e commodità maggiore. Ma dal Conte, che faceua minor stima de'trauagli, e de disaggi della sua gente, che della perdita della reputatione, non era questo consiglio approuato. Onde, tisoluto di persistere contra tutte le difficoltà nell'impresa cominciata, con assidua batteria percuoteua le torci, e le case più eminenti per cacciarne i difensori, acciocche quindi non venissero i suoi, si come pur veniuano, facilmente offesi. Dopo non molugiorni, essendogli pur qualche numero di soldati sopravuenuto, e le pioggie alquanto diminuite, fece passar alcune troppe di canalli oltre alla Nizza, perche occupassero certo conuento, dal quale si poteua comodamente impedire la strada a' soccorsi, i quali dall'Incisa terra del Monferrato si vociferaua, che douessero a quei di dentro inuiarsi. Mail Castiglione, e gl'altri Capitani, i quali s'erano continuamente dimostrati prontissimi a tutti i tranagli, e pericoli, hauuta noticia dell'hora precifa della venuta de' soccorsi, fecero da diverse strade vscire alcune compagnie, le quali, atracata da varie parti la zusfa col nemico, tanto lo trattennero a bada, che fà fra quel mentre il soccorso di vettouaglie, e munitioni nella piazza introdotto. É deliberando poscia il Conte, le Nizza vien cui genti tuttauia andauano ingrossando, vertouaglie. oppugnare l'opposta parte della terra, mandò a riconoscer quel luogo da alquari canalli. Di ciò aunedutoffil Caffiglione, beache

spianatigl'alberi all'intorno mettesse in vari passi opportunt soldati per tenerne il nemico Ioniano; tuttauia non potè impedirlo, che quiuiancora, non s'impadronisse della campagna; attelo che i suoi, appena veduto il nemico, abbandonati con la medefima viltà i posti loro, ti ritrassero dentro il muro; onde forniti quiui gl'aigini, e le bairicate, s'attendeua continuamente alle scaramuccie. Ne fiattanto dalla parte di sotto s'eramancato di lauorare intorno a' fossi per gl'approcchi, e di battere continuamente il muro, e gl'edificij interiori o con l'arriglieria maggiore, che era finalmente in campo soprauenuta: con la quale su rouninato il monastero delle monache : e cadendo ne' fossi la rouina delle muta, e de gl'edifici congiunti, e a pericolo, che quei di fuori, seruendosi dell'occasione, venissero all'assalto : se non hauesse riparato a tutti i danni l'ardire, e la prontezza de'difensori; i quali vscendo ne'fossi in faccia del nemico giornalmente gli pui gauano; e rasertando i danni di mano in niano dal nemico ricepuri stagano con buonissimo ordine sopia'l muio, tenendone il nemico lontano. Petloche fece il Conte tirare vn canone sopra certo colle vicino, dal quale strisciando con le palle tutto quel tratto di muraglia impediua a' foldati lo starui sopra; e dall'altra parre con tre canoni percuotendola procuraua ageuolar a suoi la comodità d'un assalto: e ciò serse sarebbe succeduto, se il Castiglione con l'alzare d'alcuni ripari contro

contro la batteria della collina, non hauesse a'suoi la difesa del muro assicurata. E per tanto, quantunque il nemico fosse già vicino a sboccare nel fosso la trincea con molta sollecitudine lauorata, e già apparecchiate le scale pensasse dar vn'assalto, adognimodo spauentato dalla larghezza del fosso, e dal numero, e virtu di quei, che stauano -alla difesa, non osò mai di venirne alcimento. Mentre Nizza in questa guisa era non meno Dura di Sauogagliardamente dal Conte Guido trauaglia-iain Alba. ta; che dal Castiglione vitilmente difesa; il Duca partito da Torino venne a Chirasco, e quindi dato prima l'ordine necessario per metter insieme nuoua gente, e inuiarla al campo a Nizza, se ne venne in Alba affine di strignere con la vicinità della sua persona, e dar maggior autorità, e calore all'imptesa. D'altra parteil Principe Vincenzo, eil Duca di Niners venuti in Acqui si ssorzauano di Mantoua, e fat giunta di soldati, con pensiero di soccor- uets si mettorere quella piazza; e liberarla dal gran peri- no alc'ordine colo, nel quale sopraunenendo ogni giorno per soccorres nuoue gential Conte Guido, s'andaua riducendo. E nondimeno, per esser quasi tutto il Monferrato superiore ridotto in potestà del Duca di Sauoia, poteuan da quella parte poco numero di soldati sperare; e le militie del Contado d'Acqui, e del paese vicino erano (come s'è detto) in gran parte dentro di Nizza rinchiuse: se quette, ch'erano il siore, non poteuano in campagna sostener l'aspetto del nemico; che fondamento poteuano

Principe di

fare nelle reliquie rimase di fuori, ch'erano

Francesi giunrial Niuers in Monferraro.

senza dubbio la fece; quando massimamente, com' era necellatio, l'hauessero al cospetto delle trincee, e dell'artiglierie del nemico condotte. Eranoapunto da que' giorni per via di mare giunti da quatrocento Francesi, e fra essi molii Gentiluomini, e persone di conto, amici, e aderenti del Niuers, i quali, per fauorirlo, al primiero auniso di questi rumori partiti di Francia, e conditifi ne' mari di Genoua sopra picciole barche, alle quali le galee del Regno haueuano fatto spalla, più tosto a vso di viandanti, che di soldati, erano venuti a ritrouatlo.Perche la Repubblica di Genoua, benche per conseiuarsi neutrale, hauesse ged sul principio di questi mouimenti dimostrato non inclinate, a concedere il passaggio a damila Toscani destinati dal Gran Duca in sussidio di Mantoua; ad ogni modo premendole affai, che il Monferrato mutatione di Signore non facesse, chiu-Repubblica di deua gl'occhi a chiunque priuntamente in fauore dell'istesso per il suo tenitorio passasse. Ma come questa gente mossa di Francia in molta fretta non sosse molto in arnese, non riusciua di quel profitto, che la conditione del tempirichiedevaseccetto in quanto diede qualche riputatione alle cose del Monferrato, e facendo all'Italia testimonio dell'ardore, e prontezza di quella natione verfoil Duca di Mantua, acquistaua fede alla fama de'grandi apparati di quel Regno per l'Italia

pubblicara. E nondimeno per la necessaria di

latine

Genoua lascia paffar genti per to fuo flato in annto del Monfertato.

latione, che i soccorsi Francesi richiedeuano, riuscendo la speranza loro scarsa per liberar Nizza, della quale poco hormai più si speraua, non era dubbio, che'l Duca di Sauoia, ottenuta la non fosse diuenuto Signore di tutta questa parte del Monferrato: onde eccetto Casale, e Pontestura, che ancora per Mantua si teneuano, poco altro mancana, che non fosfeall'ubbidienza di Sauoia ridotto. Ed essen- Mormoratiodo per conseguenza gl'animi di tutti ingom- ni contro il brati da paure, e sospetioni risuonauano per Milano. le bocche di ciascuno mormorationi grauissime contro il Gouernatore di Milano; che così lungamente dissimulasse vna tanta violenza, che così poco conto tenesse della riputatione del Re, atteso la protettione del Monferrato, della sua, atteso la sicurezza fatta al Duca di Mantua prima, che quel di Sauoia si muouesse. Egli era la pietra dello scadalo ripuraro, egli l'origine, e il motore, egli il principal fautore d'impresa così odiosa, e violenta:perche come altrimente al Duca haurebbe dato l'animo di tentare gli stati inprotettione di tanto Re riceuuti? come di sprezzare la Maesta della Corona, e le forze così vicine, e potenti dello Stato di Milano? Quindi ancora passandosi più innanzi, si mormoraua dello stesso Re, e della nation Spagnuola, quasiapertamente col Duca di Sauoia hauessero contro quel di Mantoua cospirato in tempo appunto, quando vedeuano la Francia per la minor età del suo Re poco habile ad opporsi a' disegni, e desiderijloro. Onde fremaua l'I-

talia, e veggendo sconcertata l'armonia della sua concordia, disordinati gl' instromenti della ficurezza comune, e della pubblica quiete, tutta sospesa per l'importanza di tanta inclinatione, cominciaua già a bollire di sdegni, e a dissidare del Re, e della nation Spagnuola, come di quella, la quale con la congiuntione del Duca non hauesse il Monferrato per termine dell'ambitione, e della cupidigia del dominare. E come i priuati co' libelli, e pasquini affissi in luoghi pubblici, etiandio della Città di Milano non s'astenessero dalle punture, e maledicenze; cosìiPotentati d'Italia cominciando a vacillare nell'amicitia, e inclinatione verso quella Gorona; riuolgeuano i pensieri a'nuoui rimedi, per prouuedere a que' pericoli, a'quali pareua loro la ficurezza delle cofe comuni per tanta nouità, ealteratione sottoposta. Ma in tanta fluttuatione d'animi, e d'accidenti sopranuenero ordini di Spagna, i quali con somma letitia riceuuti dimostrarono la vanità delle mormorationi, e delle sinistre opinioni, che s'erano hauute di quel Re,e di quella natione. Era,e per d'Italia, e per di Francia peruenuta in quella corte la notitia di cosi graui monimenti; e quantunque molte considerationi nella consulta, e deliberationi loro cadessero, pure preualendo nel Re,e in quel Configlio la giustitia, e l'honesta della causa a tutti gl'altri rispetti, e preualendo ancora la quiete d'Italia, e il non permettere, che Principe alcuno di lei con l'oppressione dell'altro diuenisse maggiore

Ordini di Spa gna in fauore di Mantua. giore(fondamenti principali,sù' quali hauendo sempre prudentemente le cole di questa prouincia, bilanciato, v'haueuan ancora le loro maggiormente assicurate; ) sà perciò con prontezza straordinaria di quella corte deliberato secondo, l'instanza grande del Pontefice, e de' Principi Italiani, esecondo il desiderio della Rena di Francia, che il Duca di Mantua incontanente fosse nell'intero possesso del Monferrato restituito. In con- Principe di formità della qual deliberatione sentendosi Piemon e an-ancora giunto in Barcellona il Principe Vit-gn, si tratace torio mandato dal padre per tirar il Re, ene per ordine quella corre in fauore della sua causa; gl fùin del Rei contanente ordinato, che si fermasse in Monserrat luogo poco oltre Barcellona; doue senz'esser ammesso al cospetto. Reg osirrattenesse, infinatranto, che dal Daca padre di lui fosse il tutto interamente, testituiro. A= tione, che come fù di molta soddisfattione atutti gl Italiani, così incora dimostrò loco, quanto il Re, e quella corte fossero stati da questi mouimenti alizni; e per lo contrario fù al Duca d'infinito disgusto, e amaritudine cagione; parendogli parauuentura, che quel Re non contento d'inclinare con la sentenza in fauore dell'auuersario; per l'ambitione ancora d'acquistarsi nome di retto, e incorrotto Principe non curasse la manifesta depressione di lui, etiandio nel proprio figliuolo, nella persona del quale haueua come collocato l'estremo della sua speranza, e di ciò, che in questa occasione da quella corte pro-

Governatore per la l'orta tione del Mő ferrato.

metter si potesse; e per rispetto del quale ambiua, che'l mondo conoscesse hauer egli presso'l Re, non volgare prerogativa di fauo-Provisioni del re sopra gl'altri Principi Italiani. Venuti gl'ordini il Gouernatore si mostrò pronto all'elegutione; ma essendo le prouuissoni da, lui ordinate molto lentamente procedute, ne essendo ancora venuti gli Suizzeri, ne compiuti i regimenti del Rhò, e del Gambaloita, edessendo Nizza di giorno, e di notte rigidamente combattuta, cominciaua hormai a vacillare, e a dar poca speranza di più longamente sostenersi. Fiù per tanto necessario, per soccorrer la valersi di presente di quasitutto il presidio ordinario dello Stato di Milano. Dunque sotto il comendamento di D. Antonio di Leua, Principe d'Ascoli, yno de' Grandi della Spagna, il quale, ritrouandosi in que' tempi nello Stato di Milano, era dal Restato in questa occasione eletto Mastro di Campo Generale; furono inuiati à quella volta sei compagnie di caualli leggieri, capo delle quali era D. Sanchio Salina Luogotenente della cauallaria dello Stato, tre mila fanti Spagnuoli sotto i Mastri di Campo Luigi di Cordoua, e Gio. Brauo di Laguna, e alcuni pochi Italiani raccolti da Lodouico Gambaloita, che in tutto non arriuano a quattro mila fanti, e secento caualli: i quali vnitisi all'Incisa terra del Monferrato col Principe Vincenzo, e col Duca di Niuers, che haueuano seco secento altri caualli, e da dumila fanti, e tra esti i Francesi; s'inuiarono vnitavnitamente verso Nizza. Ma il Duca veg-Duca di Sauo-gendo ostare a' suoi disegni da vna parte il sisteme dal imcomandamento di Cesare, edall'altra l'arme presadel Re, e veggendo ancora l'Italia contro di se commossa, e i Franceli grauemente irritati; e perciò, conoscendo, non esfergli possibile resistere a tanti Potentati contro di se congiunti in fauore di quel Principe, il quale haueua perauuentura sperato al primiero vito opprimere, e indubitatamente sopraffare, conuerrita la ne cessira in virtiì, risoluette cedere alle conditioni del tempo, e consentire spotaneamente alla volontà del Re, all'arme, e forze del quale, il non hauer per l'addierro ancora contrastato, non gl'haueua ne anche dato animo d'opporsi, ne imparato diuentar contumace: Perloche tentata, e foi se non in yano qualche dilatione al foccorfo di Nizza, più per conseguir l'honore d'hauerla occupata, che per fine di retenerla; finalmente veggendour il Principe d'Ascoli vicino, e il Cattiglione costante nella difesa; mandò il Conte di Verrua in Campo con ordine al Conte Guido, che quindi con le sue genti sloggiasse; datane però prima notitia allo stello Principe; accioche, parendo di fareil tutto spontaneamente, e non per altro, che per la molta riuerenza, e osseruanza, che verso il Re professaua, fosse la sua deliberatione non a necessità alcuna attribuita, ma quasi atritione di gratia riceuuta. Così dun-Liberatione di que accostandosi vnitamente a Nizza le genNizza. ti del Re, e del Duca di Mantoua, il Conte

Guido comincio a floggirre; e, passato oltre appena vn miglio, vedendo comparire il Principe d'Ascoli coll'essercito in ordinanza, affinche la partita fosse congiunta a riputatione maggiore, fatto far alto a' suoi, e voltato il viso alle squadre del Re, cominciò subitamente a schierarli, e ordinarli in atto di riceuer la battaglia, se venissero prouocat ;perche e di numero di genti, e d'artiglieria era superiore, benche non di valor de' soldati hauendo egli seco poca gente pagata, e tutto il rimanente collettitia, e tumultuaria raccolta dalle botteghe d'Asti, e di Verceli. Ma vscitidal Campo del Reil Commissario Generale Bernabò Barbò Gentiluomo Milanese con alcuni Capitani Spagnuolise venuti a parlamento co' Conti di Verrua, e di San Georgio, i quali a quest'effetto s'erano fatti innanzi, rimafetra loro appuntato, che partendosi le genti del Duca, non sarebbono dall'arme del Reoffese. Così il Conte Guido co' suoi senza dar, o riceuere molestia s'inuiò verso il Piemonte. Liberata Nizza, non si rimessono però l'arme fra' Piemontesi, e Monferrini; perche i Capitani del Duca, non solo diligentemente, come prima, custodiuano, quanto già haueuano occupato; ma coll'arme ancora andauano altri luoghi fottomettendo; e dall'altra parte i Monferrini solleuati per lo soccorso di N zza, e per l'inclinatione del Redi Spagna verso'l Principe loro, essacet bati ancora dall'ingiurie atrocissime de' Piemontesi, e ajutati dalle genti

Mantua-

Vati dibatti menti relMõ ferrato dopo la liberatione di Nizza. Mantuane, e Francesi, scacciando i presidi del Duca, procurauano di ritornare fotto il dominio della Casa Gonzaga, e del loro natural Signore. S'inuiò il Caualier Riuara da Pontestura con poca gente per ricuperare il Castello di Gabbiano; masopranuenendo dall' vna banda il Conte Guido con maggior numero di soldati vsciti da Moncalno, e dall' altra molti caualli, e fanti vsciti da Trino, si rițirò, senza far cos'alcuna a Pontestura. Monteggio situato in vna collina, essendosi sollenato, si messe in discla; ma da' Collonelli Taffino, e Permenuto in tre luoghi assalito, e combattendo fra' terrazani vna donna molto virilmente, fù di nuouo ripigliato. Montemagno, Vignale, e Casorso parimente solleuati, e con trincee fortificati, furono dal Conte Guido giontoui da Moncaluo dinuouo sottomessi. Il Castello di Vesema sù dal Capitano bruttamente reso a' Piemontesi. Morano vicino a Trino, e a Casale, essendosi patimente solleuato, e per la confidenza del sito paludoso negando pagare il tributo, fù dal Commendator della Manta, che con fanti, caualli, e artiglieria si partì da Trino, preso, faccheggiato, e abbruciato. Cossano, San Stefano, con alcuni altri luoghi delle valli di Tinella e del Belbo furono dalle genti del Duca occupati. L'Altare luogo poche miglia vicino a Sauona fù da' Mantuani ricuperato, e poi di nuouo da' Piemontesi racquistato. Il simile auuenne di qualche altri luoghidiminor conditione. E i soldati Mantuani andati fotto Canelli, non essendo loro potuto riusci-

re l'impresa, riuoltati contro Moasca, e Alice, e contro Vesema terre del Monferrato ne cacciarono i Piemontesi; e passati poscia a Mombaldone terra del Piemonte il saccheggiarono. Alcune compagnie di caualli di Sauoia afsalite all'improusso in Grana da tre compagnie di caualli Mantuani condotte dal Marchese Alfonso Guerriero, e aiutate ancora da gl'huomini del paese, furono rotte, e messe in fuga con morte d'alcuni diloro, eperdita dell'insegna, e del bagaglio. Ma il Duca di Niuers stimolato da' suoi, i quali non ritornauano volentieri in Francia senza hauer dato Canelli vien qualche saggio del proprio valore, tentò con essi, e con cinquanta soldati del Duca di Mantua sorprendere di notte Cortemiglia, e sentendosi scoperto, voltò sopra Canelli, luogo vicino, doue non ellendo potuto giugnere prima della leuata del Sole, ne fù dopo vn feroce assalto ributtato con morte d'alcuni de'suoi; che perciò ritornandosene per le colline, fece ancora perdita di due piccioli pezzi, i quali con poca guardia inuiati per lo piano, fuggendo lene i condottieri, furono da' Piemontesi occupati. Fra questo mentre nello Stato di Milano crano giunti quattro mila Suizzeri, e D. Gio. di Castro haue-Il Couernator ua condotto mille Spagnuoli da Napoli, e i

Duca di Ni. ribunate.

Milano cresce di geti.

Mastri di campo Gambaloita, eRhò formati i loro reggimenti di maniera, che il Gouernatore si ritrouaua da metter in campagna dodici milla fanti, e mille dugento caual-

li.Erano

li. Erano ancora giunti a Mantoua tredici mila fanti, e cinquecento caualli passati per la Garfagnana e Modenese. Aiuto molto gagliardo, e potente inniatogli da Cosmo secondo Giá Duca di Toscana sotto il Principe Fiácesco suo fratello, e gouernato da Eccellentisfimi Capitani, co'qualis'era ancora accompagnata molta nobiltà Tosca, e Romana. E quantunque: l Duca di Modena fauoren-Ajuri inuiatia do per la parentela quel di Sauoia dinegasse Mantona dal loro il passaggio per le sue terre; e già armato Totrana. a' confini s'apparecchiasse a proibirlo adognimodo, essendogli poscia farro intendere dal Gouernator di Milano, che era seruitio del Re, che quelle gente passassero si contentò di non impedialo. E nondimeno tergiuer- paca di sauofaua il Duca di Sauoia, e differendo di gior- la difficulta la refutazione no in giorno venir alla restitutione del tolto, de le dimostraua con gl'efferti più inclinatione al occupate. contrario. Percherinforzaua cotidianamente i presidi delle tetre, ch'era obbligato restituire: foldaua nuoue genti, intraprendeua pratiche, e intelligenze nella corre di Francia con que' Principi, i quali o per antica emulatione col Duca di Niuers, o permale soddisfattioni del presente Gouerno, stimandoli, che douessero essere cupidi di cose nuoue, pareuangli ancora più facili ad vinirsi nella fua caulage finalmente standoisuoi continuamente coll'arme in mano contro i'Monferrini, egli non attendeua ad altro, che a fare per la guerra vari preparamenti: Onde nuouo ingelo-gl'animi Italiani, a' quali era ogni benche guaoli.

picciola dilatione sospettissima, in cominciarono di nuouo a fluttuare. Crebbono le sospitioni per gl'andamenti de' Ministri Spagnuoli, i quali procedendo molto dilicati col Duca di Sauoia, e facendo qualche altre dimostrationi contrarie all'espettatione per gl'ordini del Re concetta; non corrispondeuano con prontezza proportionataa' comandamenti hanuti; e perciò si rendeuano solpetti, che, mentre si pareuano armati, più all'opressione, che alla protettione del Monferrato con maligna doppiezza riguardassero. Perche, ne erano di alcuno impedimento all'arme del Duca, che, come si è detto, senza rispetto non discorressero per lo Monferrato.E'l Principe d'Ascoli (il quale su poscia in corregagliardamente imputato d'occulto intendimento col Duca di Sauoia) hauendo consumato quattro giorni nell'andar da Alessandria coll'esserciro a Nizza, tratto di dodici miglia, pareua, che hauesse con gl'effetti consentito quella dilatione, che con paroles e con termini di molta seuerità haueua espressamente, dinegato in presenza de' suoi Capitani al Marchese di Neuiglie mandatogli dal Duca in Alessandria, per fermarlo, e trattenerlo. E dopo la partenza de' Piemontesi da Nizzasotto pretesto, che partito ch'ei ne fosse, i Piemontesi vn'altra volta non l'assalissero; lasciatoui il presidio Spagnuolo coll'insegne del Re,pareua, che l'hauesse più tosto occupata, che liberata. Lo stesso Gouernatore, d'opo d'hauerraccolto l'essercito; affinche

finche da se, e dal Re fosse il tutto interamente riconosciuto, in vece di strigner il Duca di Sauoia all'elecutione degl'ordini hauuti, co- il Gouetnato-re si Milano minciò ad abborrire i Francesi del Niuers; ne abborice il voleua che i foccorfi Totcani passatseto nello Duca di Ni-Stato di Milano, onde riuolto a' Ministri di sest, e i Fran-Mantoua si lasciò con parole disentimento intendere, non esser di reputatione del Re, che il Principe loro d'altri aiuti, che de'suoi fi seruisse. Dura con conditione parena al Duca Buca di Man-Ferdinando, spogliarsi de gliaiuti di coloro, le strette dal che da paese coti loniano erano con tanta di milano. prontezza venutiin suo fauora, per rimetterfi poscia assolutamente nelle mani di coloro, de' quali poco prima tanto haueua diffidato: massimamente perche vna tale tisolutione hauerebbaaltaniante offelo la Reina di Fiãcia, e alienato da se quella natione potentissimo sieno, (lecondo ognino argomentaua) alla cupidità de' Ministri Spagnuoli, e alla poca inclinatione de gl' istessi verso di se. Ma, come il ridursi a discretione altrui sia partito, al quale taluolta ne'casi vrgenti, e d'estrema necessità conviene appigliarsi; cosi, veggendo il Duca Ferdinando le pro-Duca di Manmesse, e gl'aiuti Francesi lontani, e incerti. Il costretto a ri-Pontefice non d'altro, che d'afferto libera-mettersi all'arle. De' soccorsi Toscani pocopotersi valere nistri contro la volontà del Gouernatore, il quale, nuoli. dinegando loro il transito, gleli rendeua non folo mutili per li presenti bisogni, ma di con- Qualità de Vez tinua, ed eccessiva spesa. Deboli i Veneti aiu nesi speccossi. ti; e oltre all'essere come i Toscani dall'-

bitio de' Mi-

arbitrio del Gouernatore dependenti, incerti ancora, e per se stessi poco sicuri. Perciocche rimosso il timore, che gli Spagnuoli occupasfero il Monferrato, tornaua conto agli interessi di quella Repubblica, che il Ducase ne infignorisse, accioche indebolendo vn Principe a lei vicino, si venisse a costituire in Lombardia vn Potentato quasi vguale di forze allo Stato di Milano, del quale Potentato per la distanza de' confini non solo non haucua che temere, ma poteua confidare, che colle potenti dinersioni sarebbe alla sigortà sua molto oportuno, qualunque volta dall'arme Spagnuole venisse, o assalita o trauagliata. Gli Spagnuoli all' incontro, della buona volontà de' quali veniua dalla Reina di Francia molto afficurato, vedeua per li fini contrari a quei de' Vinitiani nel presente solleuamento interessati. Fatti per tanto i conti conobbe se, e le sue cose tanto innanzi condotte, che non poteua di meno non soddisfarea coloro, in mano de' quali staua l'opprimerlo prontamente, o'l solleuarlo; onde risoluè finalmente con poca soddisfattione del Duca di Niuers aderirui. Deliberarione, la quale, quanrunque non fosse ben sentita da, Principi Italiani, che la stimauan contraria alla sicurezza delle cose di lui; adognimodo (come spesso è fallace il giuditio de' più intendenti) gli fù poscia per buona dalla felicità dell'esito compronata. Perciocche il Gouernatore, non potendo finalmente non eseguire la commessione del Re, e dubitando della venuta de Frances

Francesi, la quale per le bocche d'ognuno con grido maggior del vero si disfondeua, e oltreació desiderando dar soddisfattione al Mondo, e a tanti Principi mal'impressi, e mal foddisfat i di se,strinse il Duca di Sauoia, per Duca di Sache senza più indugiare venisse alla restitu- cedere alla votione. Dall'altra parte esso Duca, dubitando lonsà del Retrouarsi tra l'arme di Francia, che sentiuaromoreggiare a' confini, e l'essercito dei Gouernatore parato per costrignerlo; e hauendo pure risoluto coll'ossequio espugnare l'animo del Re,e della corre di Spagna con certo presupposto, che tanta sua liberalità, e prontezza sarebbe poscia d'altrettanto sauore ricompensata, cesse finalmente alla Regia volontà. Ma nessuna cosa tanto ve l'indusse (secondo quel, che poscia pubblicamente esclamandone protestaua) quanto la parola, che diceua, esfergli stata data dal Gouernatore in nome del Re, di fargli fra pochi giorni consignate la nipote, d'ottenergli il perdono de' ribelli, e la rimessione de' danni, e delle spese della guerra, e che finalmente le sue pretensioni del Monferrato sarebbono fra breuissimo termine decise. E perche il Duca restitutione per sua reputatione abborriua rimetter a di- del Monsettarittura le terre in mano dell'auuersario, hebbe perciò la cosa questo temperamento. Ch' ei le cedesse in mano de'Principi di Castiglione, e d'Ascoli, come Ministri l'vno di Cesare, e l'altro del Re,per darle a cui di ragione. Gli stessi Principi doueuano poscia incontanente confignatle al Duca di Mantoua, com'a

quegli, il quale essendone stato spogliato, doueua secondo le leggi esserne incontanente reintegrato. Cossine il Duca di Sauoia cedendo in mano del Giudice pregiudicaua a propri interessi, ne quel di Mantoua, che subito rihaueua il suo, pariua danno, o dilatione al-

piazze del Mőfergato.

Refilutione. cuna, e rimaneuano gl'ordini del Re, mutata attuale, delle l'apparenza,ma non la sostanza, in vn' istesso tempo eseguiti. Andati dunque i Principi sudetti con giusta mano di genti a Trino, sù loro la porta incontanente aperta; per la quale, mentre con le genti entrauano, vsciua per la contraria il presidio del Duca, dietro al quale víciuano ancora per la stessa por-ta le stesse genti del Re, le quali allora allora entrate, senza punto fermarsi, lasciauano il possesso della piazza libero al Principe Vincenzo; il quale con le genti Mantuane alla coda di quelle del Re era entrato. Il simile sù fatto tre giorni dopo delle piazze d'Alba, edi Moncaluo, e dell'altre terre del Monferrato; e sù parimente leuato il presidio Spagnuolo da Nizza, e l'assedio d'intorno a San Damiano, tenutosi continuamente per lo Duca Ferdinando. Il qual Duca fra'l termine di tre mesi dall' assalto primiero senza quasi sfodrar spada, e per la sola autorità del Re di Spagna, fù perciò restituito interamente nel pos-Resliani mol-lesso di quello stato poco men, che assatto della restitu. perduto. Respirato no per questa restitutione cione del Mo. fatta con tanta celerità, e con animo tanto costante del Re, non mediocremente gl'Ita-

liani. E com'è proprio de gl'huomini, quaudo

Cerrate.

fiveg-

si veggono liberaci da quell'affetto, dal quale sono stati per molto tempo oppressati, correr precipitosamente al contrario; così essendo statigl'animidi tuttida gagliarde sollesitudini, e da varie sospetioni ingombrati; non si potrebbe esprimere con quant'allegrezza, e soddisfattione ammirassero poscia la bontà, e magnanimità del Re; il quale, preferendo a qualunque altro rispetto la giustitia, e l'honesta della causa, non hauesse voluto all'oppressione del Principe assaltto consentire. Eparendo ad ognuno, che e' si fusse in quest'attione dimostrato più cupido di singolare del possedere col beneficio gl'animi di coloro, che posseggono gli stati, che di diuenite col-Pingiuria padrone degli stati da gl'istessi posseduti; toccossi ancora con la mano, e s hebbe certissima caparra, che la mente, e l'intentione sua non fosse d'affettare, ne d'abbracciare, come sogliono souente i Principipiù porenti; maanzi d'abborrire l'occasioni d'ing ustamente occupatsi glistati altrui e di tirannicamente opprimete i Puncipi minori. Conuertita per tanto la fospitione in grandissima confidenza, godena ciascuno di vedere in un tanto Re esempi di moderatione in questi rempi così rari, e singolari. Per successi tanto inopinati riputauali comunemente, che'l Duca abbandonato da tutti douesse intutto la cominciata imptesa abbandonare. Ma difficilmente si suellono gl'affetti humani ne gl'animi humani alta mente radcati. Alui pareua, che tanta sua

Moderatione Redi Spagna, dona le sue pletentioni.

Duca di sauo, prontezza, e riuerenza, tanto, e si raro ia non abban- esempio d'ofseruanza, e diuorione verso'l Re, col quale non poco veramente haucua l'autorità, e reputatione di quella Corona, e dentro, e fuora dell'Italia confermato, il facessero meritenole della protettion particolare di quella Maestà, per vantaggiarlo almeno nelle sue pretensioni; le quali, secondo che diceua esferglistato dal Gouernatore promesso, doucuano per breniedamicheuolitermini comporfi. Ne faceua picciolo fondamento nell'intercessione del figliuolo Principe di molta espettatione, caro al Re, e a quella natione; della quale, quanto i dibattimenti fra'l padre, e'l zio gli permessero, s'era sempre dimostrato studiolissimo; e a cui pareua che douesse acquissare non poco di gratia, e di fanore oltre alla congiutione delfangue col Re, l'aspettatione ancora deglistati patern; i quali douendo per ragione di successione in lui ricadere; non poteua darsi ad intendere, che douesse quella corte, tralasciare in alcuna maniera così opportuua occasione dirender l'animo del Principe giouane per ogni tempo ben'affetto, e a gli affari di quella Corona con perpetua obbligatione inclinato. Aggiugnenafi, che essendo stato nell'estrinseco molto rigorosamente trattato, stimana, che'l Re, temperando il passatorigore, douesse nelle cose essentiali tanto maggiormente fauoritlo. Onde'l Duca con l'afpetratione della felice negotiatione del figliuolo, ritirare l'armi dentro i confini, si staua quieto

quieto, e patiente, e, dimostrando grandissima confidenzanel Re, si professaua da quella Maestà, come da singolar protettore di questo affare, del tutto dependente. In questo mentre, la guerra, che in Lombardia Guerra di Garpareua o del tutto stinta, o per tacita tregua signana tra'l lospesa, appiccossi con molto ardore nella dena, e la Re-Garfagnana fra'l Duca di Modena, ela Re-pubblica publica di Lucca. La qual guerra, quanto meno fecero considerabile la picciolezza delle cose, per le quali si venne aranta contesa (non furono queste altro, che quattro palmidiconfine) egl'effetti, e le consequenze, chene poteuano succedere; tanto piùla tendettono nel cospetto deglihuomini di qualche momento l'ardore degl'animi, e 3l'apparari grandi, con che sù fatta, maggiori assai di quei di Lombardia, e la moltanobiltà concorsaui dall'vna, e dall'altra pare, hauendo ancora in essa militato i Principi Alfonso, e Luigi Primo, e secondo geniti lel Duca. Dieronle principio alcune repre-Origine della aglie di buoi, e d'armenti, dalle quali si ven- giorra di Garne alle confiscationi, e bandimenti, e poscia fagnana. dl'arme. Perche i Lucchesi hauendo per Lucchesi dangelosia de' grandi aiuti, che di Toscana an neggiano lauano a Mantoua, raccolte in disesa del territorio saese loro tutte quasi le militie dello stato, he arriuauauo a sedesi mila combattenti; essato, col pericolo il timore delle cose loro, ensarono incontanente valersene per inestare l'altrui. Voltata per tanto la massa lelle lor cerne a' danni del paese del Duca

l'arsero con molta seuerità, e rigore all'improuiso e'l distrussero; non sopponendo loro alcuno, poiche gl'abitatori, quasi in ficura pace, intentialla colcinatione de' loro podeti, erano sparsi per la campagna. Ne diciò contenti, occuparono ancora alcune terre, ma deboli, e aperre di giurisdittione dello stesso Duca: poscia constituendo la sedia della guerra nel monte Perpoli, tutto di fortificationi, e di ripari, ne luoghi i più opportuni il municono, alloggiandoui me-

chefi.

Duca di Mo- glio di diece mila combattenti. Ma il Duca che'l suo paese fosse stato arso dal suoco de' Lucchesi, mandò sotto il comandamento del Conte Hipolito Bentiuogli quanta maggior quantità digente potè da suoi statiraccorre, che pareggio il numero delle nemiche. All'apparir delle quali i Lucchesi, che prima scorrenano liberamente a danni della campagna, si ridussero alla guardia delle terre, e fortificationi. Onde, hauendo i Modenesi eretto altri bellouardi, e muniti altre posti, fortisicarono ancora di presidio le terre loro più importanti, e particolarmente Castelnuono Metropoli, e risidenza del Gouernatore della Giafagnana al Duca fottoposta, e Mulasana, luogo poco distante da Cattelnuouo, ne' quai lueghi essendo vicini al monte Perpoli fi trattenne il Principe Alfonso con cento caualli, e mille fanti per stare a fonte, infestare, e reprimerei Lucchesi nel monte fortificati. Furono per tanto, c

to, e quiui, e in altre parti di que' contorni varie zuste con varia fortuna commesse ne gl'assalti, e difese di questo, o di quel luogo,e nelle varie sortite, che souente hor da questi, hor da quelli si faceuano; le quali zuste non contennero altro di memorabile, eccetto l'ostinatione, e contentione de gl'animi grandissima, con la quale scambieuolmente si combatteua. Perciocche i Lucchesi pretendosi in molte maniere oltraggiati per le frequenti molestie da' Modonesi a' confini riceuute, pensauano col tigor della guerra prouuedere in modo, che per l'auuenire i popoli, e' Ministri del Duca detro i loro termini si contennessero. E quei del Duca, tenendost non pocoingiuriati, che i Lucchesi mossi (secondo diceuano) da leggierissime cagioni alle quali ciuilmente si poteua prouuedere, fossero con poco rispetto entrati con l'arme ne i confini del loro Ducase con tanto danno de' sudditi hauessero cotro quel paese incrudelito; ne concepettono odio imisurato; il quale, desiderosi di sfogare procurauano per tutti i modi di risentirsene. Ma alla cupidità della vendetta ostaua il paese alpestre, e montuoso, che non permetteua loro il dispiegare, e metter in pruoua la quantità delle forze. Ei Lucchest contenti del risentimento già fatto, teneuansi per lo più ne' luoghi forti, e nelle terre munite, vscendo se non con vantaggio, non porgeuano al nemico occasione di molto danneggiarli. Vero è, che hauendo quattro cento Lucchesi all'apModonesi fotto Gallicano.

e Luccheff-

parire del Principe Luigi abbandonato certo posto, per lo quale si potena liberamente scorrer fin sotto Gallicano; dierogli animo, e comodità di tentarlo: massimamente petche l'impresa era di grandissima conseguenza per la somma delle guerra: essendo Gallicano, piazza grande, e importante, non folo perche erail maggazzino delle veitouaglie, e munitioni della guerra; ma perche conquistato che e' fusse rimaneuano i Lucchesi nel monte Perpoli come assediati; e senza poter'esser soccorsi, in potere quasi assoluto de' nemici. Erain Gallicano vn grosso presidio, il quale per la perdita del posto abbandonato sù incontanente rinforzato; onde vscito contro il Principe, che s'anuicinaua; si combatette per alquato spatio senza vantaggio; ma essendo vennti quattro cento Incontro fot santi in aiuto de Lucchest, furono i Modonesi costretti a cedere sin che, essendo da frà Modonesi altre genti soccorsi risospinsono i Lucchesi in Gallicano; e fatuli la stessa notte padroni d'vn forte, che chiamauano il Plan de'termini il qual'era a caualiere alla piazza, non solo proibirono a'd fensori l'affacciarsi alle mura, e'l correre per le strade; ma impedirono ancora il traghetto delle vettoua-glie, che quindi si mandauano a Monte Perpoli. Onde per liberarsi da tante mo-lestie, edificarono i Lucchesi vn'altro force in luogo eminente superiore a quello dal Principe occupato; dal quale venendo i Modonesi infestari, risolle il Principe di cacciarneli.

neli. Andatoui dunque di buon mattino con Affalto al formolta gente, e fra essa molta nobiltà, comin-fi. ciò l'affalto con grand'ardore, il quale con virtù no in feriore sostenuto dutò per quattr' hore, combattendo per li Lucche fi il vantaggio del fito eminente, e di trincee, e di ripari assicurato; dal quale le palle de'moschetti scaricate nella turba ristretta de gl'oppugnaton faceuano molto danno. Non potendo questi più resistere, a briglia sciolta si ritirarono, ne valsero per ritenergli i Capirani, e molti Gentiluomini,i quali con le spade in mano gli incalzauano, ne l'essempio, o pericolo del Principe loro, che combattendo animosamente fra primi gli animana a persenerare nell'impresa. Cadettero in questo assalto non pochi de'Modonesi, e tra essi alcune persone di conto per quel, che n'argumentano alcuni Lucchest da qualche spoglie, che si vantano d'hauere da' cadaueri detratto. Ma durò poco il vanto; venendo questo guadagno assai tosto ricompensato dall'occupatione Monte Fegatese, terra grossa de'Lucchesi ab- Mote Fegatebruciata, e messa a ferro, e a' fuoco dalle genti se occupato da del Duca, le quali, fuggendo il presidio, v'entrarono, e ne ritrassero grossissimo botino d'animali, che dal paese all'intorno, fuggendo la furia militare, v'haueuano i lor padroni rinchiuso. Veggendo poscia i Modonesi quanto Modedesi e scarso riuscuste il risentimento de' danni sin al Lucciesi dac-neggiano la principio della guera riceunti, e quanto per la campagna. fortezza del sito fosse disficile, far la guerra contro gl'huomini fortificati ne'ripari; si vol-

tarono contro il paese; il quale, scorticando gl'alberi, e tagliando le viti, tutto miseramente desolatono. Aimitatione loro, i Lucchesi, che dopo il monimento primiero sen'erano astenuti, fecero ancor peggio : onde tutto quel, che intatto dalla prima tempesta ancora rimaneua, non isfugi l'vltima rouina, e desolatione, che soprauenne. Dall'impresa di Gallicano, perche ogni giorno più difficile appariua, il Principe lasciata nel forte del Pian de Termini gente a sossicienza, andò col ti-manente all'oppugnatione di Castiglione, terra grossa, e principale in quelle parti, a cui, per essere circondata dalle forze del Duca, restaua difficile il condurui i soccorsi. questa piazza stata sin dal principio di grosso presidio fornita:e poscia, sentendosi calar dall' Alpi i Modonesi, vi su da Lucca inuiato il Caualier Cesare Buonuisi con dugento elettissimi fanti, oltre a molti di que'cittadini, che spontaneamente il seguitarono: di maniera tale, che questi congiuntia' primi faceuano il numero di mille dugento soldati, senza i terrazzani huomini robusti, e non inetti alla difesa.Pertanto, hauendo i Modonesi voltato il maggior impeto della guerra a questa parte, cominciatono la batteria con tredici grossi cannoni contro la porta del castello collocati; e hauendola dopo alcuni giorni infieme con vn torrione, e gran parte della muraglia battuta, già s'erano ageuolati la strada all'assalto. Ma, rimanendo loro alle spalle alcuni posti da'Lucchesi fortificati, non risolsero

darlo,

Modonesi si mettono sotto Castiglio ne. datlo, per dubbio d'esser quindi nel maggior feruore infestati. Continuossi per tanto la batteria contro le case da' luoghi all'intorno più opportuni, edeminenti, non senza molto pericolo, e danno de' difensori, i quali, tutto che non fossero sicuri, ne al coperto de' tetti, ne all'aperto delle strade; colletrincee, nondimeno, e terrappieni ne luoghi opportuni alzati, e co' fossi profondi dietro a' upau cauati non mancauano di riparare il meglio, ed'opporsi a gl'incommodi, che dalle palle dell'arteglierie nemiche riceueuano. Fra questo mentre non s'erano tralasciare le pratiche dell'accordo fin dal principio della guerra dal Gouernator di Milano a istanza de Lucchesi Gouernatore intraprese; il quale, hauendo per questo fine fra luca, e la mandatoa Modena il Conte Baldassar Biglia, Republica. e a Lucca Scaramuccia Visconti, non haueua fino a quest'hoia potuto conduile a perfettione. Veggendo poscia con quanto preiuditio della reputatione del Re, ch'era il Protettore di quella Republica, la perdita di Castiglione succederebbe; ordinò al Conte Biglia, che entratoui, e, rizzate l'insegne Regie, dite-

nerlo in nome della Maestà sua si professasse. Ilche tantosto eseguito, cessò la batteria, e poscia per interpositione del medesimo Goueruatore l'offese. Onde, ripigliate le pratiche

dell'accordo, si venne finalmente con gl'infrascritti patti alla conclusione. Stessono i ter- Capitoli mini de confini, conforme al lodo dal Conte accordo fr. Modena, e di Fuentes altreuolte in somigliante occasio- Lucca. ne pronunciato; e non essendoui il luogo di

questa nuoua differenza compreso, se ne stelse al giuditio de' deputati. Lasciasseto i Lucchesi tutti i luoghi, e posti occupati sù quel di Modena, e demolissero i fabbricati sul loro. Il simile douesse poi fare il Duca; il quale data parola di non molestare i Lucchesi, che doueuano i primi disarmare, disarmarebbe poscia anch'egli, e tutte le genti licentiarebbe. La Signotia di Lucca non tenesse nelle piazze murate altro, che la guernigione ordinaria,e vn gentiluomo, che'l Gouernatore vi mandarebbe, acciocche in nome del Re le custodisse, per douerle restituirealla Signoria, dopo che tutti hauesse disarmato. Cosi composte le cose della Garfagnana, le quali tutta quella state l'haueuano trauagliata, s'intorbidarono di nuouo quelle del Monferrato, co-minciando a declinare dalla buona dispositione di prima. Staua il Duca di Sauoia continuamente armato, e quasi in atto di riassalire non in tutto il Monferrato, sperando col terror dell'arme render l'auuersario più piegheuole alle domande, e pretensioni sue. Era perciò a quel di Mantoua necessario tener molte, e grosse guernigioni in Casale, e ne gl'altri luoghi più importanti. Tra' Monferrini, e' Piemontesi non solo era il comercio del tutto interdetto, ma da' priuati si procedeua scambieuolmente a continue represaglie, e da'Maestrati alle confiscationi de beni, che quei delle parti contrarie nel propio tenitorio possedeuano. Non era al Gouernatore lecito disarmare, mentre durauan le occasioni, per le qualigl'era sta-

quieto.

rastato necessario pigliar l'arme; staua per tanto il Monferrato in vn continuo mouimento, e sospensione; non riducendosi le cose di quello stato nead vna perfetta, e sicura pace, ne ad vna guerra manifesta. E perche ciò ridondava in gran travaglio, e dispendio de'popoli Milanesi, e in pregiuditio della Regia Maestà, che haueuaapertamente professato la protettione del Monferrato; confortauano molti il Gouernatore a mandar l'essercito in Piemonte, e quiui trattenerlo tanto, che'l Duca, per liberarsi dal tedio dell' allogiamento, si risoluesse licentiare la soldatesca forestiera. Mostro il Gouernatore da principio volontà d'eseguire questo consiglio; e per questo effetto mandò prima D. Sanchio di Luna Castellano di Milano, e poscia D. Francesco Padiglia Generale dell'artiglieria in Piemonte a chiedere al Duca alloggiamento per l'essercito del Reje non hauendone riportato altro, che termini generali, e parole più di cortesia, e di cerimonia, che di sostanza, o di conclusione, dalle quali, quanto a gl'effettisi comprendeua più tosto l'inclinatione del Duca al contrario; perciò il Gouernatore licentiati gli Suizzeri, e rimandate alle stanze loro ordinarie la caualleria, e le fanterie Spa- di Milano gnuole, volle confubira, e contraria delibera- manda parte tione, che il rimanente della foldatesca andas delle genti rese ad alloggiare sott'il Principe d'Ascoli nel nel Monterra-Monferrato. Il qual Principe, cletta per sua to. stanza Villanoua vicina quatromiglia a Casale, distribuì la sua gente per vari luoghi di

Nuoue gelofic de gl'italiani per conte del Monfettaro.

quello stato, doue poscia tutto il verno seguente si trattenne con danno eccessiuo di que' popoli essaust, già da'passati mali, e dall' oppressione della guerra antecedente patita; Rinouaronsi per cosi nuoua, e inaspettata deliberatione del Gouernatore le primiere sofpetioni; e non parendo a gl'Italiani, che le cose pallassero con la sincerità già conceputa dalla buona mente del Re, cominciarono ad hauerla più che prima sosperta E per tanto, titubando della fede Spagnuola, cominciarono a dubitate, che la restitutione delle piazze del Monferraro fosse stata una simulata, e artificiola dimostratione per addormentare gl'animi loro, e per trattener l'arme Francesi, acciorche furibonde non calassero in Italia. Non era per tanto chi efficacemente non credesse, che bollendo tuttania ne' petti Spagauoli l'antico sdegno contro il Duca Mantuano, e l'occulte intelligenze col Piemontese, comportassero a quetti lo stare armato, per hauer essi occasione d'opprimere quello stato fotto il titolo honoreuole di proteggerlo; o per lo meno, affinche quel di Mantoua Ministri Spa stracco dalla lunghezza delle negotiationi, e gnuoli intor-dalle irresolutioni della corte, e consumato no le occor da cosi lungo alloggiamento, eagitato dal continuo timore dell'arme del nemico, e del Protettore si conducesse a partitidisperati; e cofi senzaromori, senza combattere, e tenza sturbare la quiete d'Italia riuscisse loro l'infignorithi di quello stato. Crescevano le diffidenze per li nuoui,e strani porramenti de' Re-

ferrato.

gij Ministri, e de' Capitani Spagnuoli nel Monferrato; i quali, stimando forse tal'esser la mente del Re, con parole non dubbie confermanano il giuditio vniuersale; e quasiin breue s'hauesse a far mutatione di stato, sollecitanano i Monferrini impatienti per tante molestie a disiderare l'Impero Spagnuolo per liberarsene: e aggiugnendo alle parole i fatti, permetteuano molta licenza a'foldati, arrogandofi molta autorita con diminutione di quella del Duca: a gl' Vificiali del quale, per essere disarmati, conueniua dissimulare molte cose per minormale: onde ne diueniua la riputation loro minore tra l'arme de' foldati, e Capitani del Re, ne'quali pareua la somma delle cose ridotta. Scandalizzò ancora gl'animi di tutti il vedere, che dallo Stato di Milano si conducessero continuamente munitioni da guerra nel Piemonte; e quel che fù peggio, che'l Principe d'Ascoli concedesseloro faluo condotto per lo Monferrato; difendendo egli, e'l Gouernatore questa attione parte sotto pretesto dell'amicitia fra 'l Re,e'l Duca non ancora interrotta; parte reputando vana, e ridicola qualunque prouuisione del Duca contra quel, che sarebbe dal Reintorno le cose del Monferrato ordinato: quasi sosseimpossibile, che al Duca douesse mai dar l'animo di repugnargli, o in maniera alcuna contradirgli. Ma più d'ogn'altra attione com-D.Alfonso Pi-mosse gl'animi di tutti l'andata a Mantoua di Mantoua, per D. Alfonso Pimentello Generale della caual- chiedere in nome del Re eria dello Stato di Milano, per chiedete in la Principina.

nome del Re la Principina. Con esso lui non folo andarono i principali Ministri, e Capitani di guerra per isbigottire quel Principe, e per renderlo più facile a consentire la nipote; ma ancota (acciocche la certezza dell'ottenere facesse la domanda più essicace) quasi s'an-. dasse a negorio del tutro conchiuso, e più tosto per ricenere, che per chiedere la fanciulla, furono coll'istesso Pimentello inuiate molte carozze per condurla col suo traino a Milano. Non dubitaua alcuno che tale attione, come dal Re ordinata, non fosse gagliardo argomento della sua mente più inclinata ad alterare, che a comporre lo stato presente; poiche quella bambina era in que' tempi giudicata il più opportuno stromento alle nouità. E oltreche il chiederla, quando il Monferrato era ingombrato dail' esfercito Spagnuolo, era vn chiedere, ch' haueua assai del violento, e perciò pareua contrario a quella buona mente, che'l Re haueua continuamente professato; tanta solennità ancora, e tanti apparati faceuano l'Ambasceria più simile ad vna protesta, o tacito minacciamento in caso di disdetta, che a semplice negotiatione d'vn'afdel fare ciuile. Andato dunque il Pimentello 2 Duca di Man-Mantoua ritrouò la fanciulla inferma; ne potendo il Duca senza euidente pericolo della salute esporla al viaggio, non solo si valse del presente impedimento per occasione di dinegarla, ma si fece ancora scudo del rescritto Cesareo, per lo quale gl' era prohibito il concederla ad alcuno. E nondimeno dimostran-

dosi

Risposta

dofi con parole generali pronto a compiacere al Re, soggiunse di voler fra quel mentre mandar in lipagna per tratta: gli di quest'affare. Non era fimil materia di così leggiere digestione, ò di così facile riuscita; ripugnandole ocasione delin quella corre l'instanza grande del Duca del Pimentel. di Sauoia accompagnata dal fresco merito della prontezza, e restitutione delle piazze occupate: i prieghi, e le pretensioni della vedona madre nipote del Re: la presenza del Principe Vittorio: la parolain nome del Re data al Duca dal Gouernatore di Milano: ma più di qualunque altro rispetto stimanasi che douesse ripugnarle l'esseruis il Reintromesso e con così aperta, e solenne ambasceria di reputatione interessaro; onde pareua necessario, che secondol'vso comune de Principi in essa persistendo, volesse in tutt'i modi conseguirne l'intento. Per tanto, facendo al Duca di Mantoua bisogno di persona, che fosse di prudenza, e d'industria non ordinaria per condur felicemente impresa tanto importante, confidola a Monfignor Scipion Pafquale di Cosenza Prelato da lui molto stimato, e fauorito. Il quale, mandato con titolo d'Ambasciador Straordinario rapprefentò a quel Re, e a que'Ministri i meriti del-. la causa del Duca; chiedendo ch'ella fosse, dalla Maesta sua non solo come da giusto Principe per li termini della giustitia con isciuta; ma come da Protettore per tutt'i i modi protetta, difesa, e sauonta Soggiunie, che il consentire al deposito della faciulla

Spedifice il Ducadi Mantouz al Reper

massimamente dopo di mossi la guerra dal Duca di Sauoia, non era altro, che approuare per giusto, e legitimo quel mouiuento, e tutte le altre violenze, e hostilità contro del Monferrato commesse; il che, oltre che era alle santissime deliberationi, e alle giustissime dimostrationi della Maestà sua repugnante; non potere ne anco il Duca di Mantoua con suo honore aderirui; poiche sarebbe sempre in cospetto del mondo parnto, che per timore di nuoui assalti v'hauesse contro og iragione consentito. Dimostrò poscia, quali fossero ifinidel Duca. Non tacque degl' inconuenienti, che ne poteuano risultare. Fece conoscore quantos' offendessero le menti de' popoli, i decreti di Cesare, e le leggi stesse della natura; se quella fanciulla per ordine della Maestà sua fosse costretta vscire dalle paterne case, ou'era nata, da gli stati, oue era nodrita, separata dal cospetto, e compagnia di chi di sangue tanto le era congiuaro. Messe in consideratione, quanto di nota nella riputatione il suo Duca riceuerebbe, se la Maestà sua, persistendo nell'impresa, desse al mondo ad intendere confidar poco dell'integrità, della fede, e religione deil'istesso. Non poter esser, che chi gli era stato, cosi pronto, e zelente protettore dello stato hora il volesse cosi altamente nell'honore pregiudicare. Diedero gran fauore a queste, e altre ragioni dall'Ambasciadore addotte ie pretensioni della Reina di Francia; la quale o di Mantoua follecitata, entrò per

per terzo in questafare; chiedendo, che a se, come a parente della fanciulla in grado più propinquo del Re, fosse l'educatione dell'istessa consentita, quando per qualunque rispetto non sosse al Duca di Mantoua considata. Onde il Re, o perche approuassè le Redispagna allegate ragioni, o per issuggire la concorrendomanda delza, e mala soddisfattione della Reina, hebbe la Principina. poscia per bene desistere dall'impresa. Molti vollono, che'l Re da principio fosse proceduto a questa domanda più per la propria bontà dal genio, e per tenerezza d'affetto verso i Principi di Sauoia suoi nipoti, che per certo consiglio de' suoi, o per sinistra intentione verso'l Duca di Mantoua; onde, non gli venendo intrinsecamente approuata da alcuno, ne meno dal Duca di Lerma, dal parere del quale non era mai stato solito discostarsi; non hauesse la sua giusta perfertione; sapendosi massimamente, che nell'istesso tempo, che'l Pimentello andò a Mantoua, fù dal Gouernatore di Milano suggerito a quel Duca la risposta, che doueua fargli, e la maniera di contenersi in quest' occorrenza, affinche gli riuscisse la ritentione della nipote. E non era dubbio, che'l Gouernatore non fosse a quest'vsicio proceduto per ordine de'Ministri di Spagna, desiderosi di moderare colle dilationi gl'affetti del Re. Quale di ciò se ne sia la verità, essendo la facenda andata in lungo, e non essendo a tutti noto l'esito, ch'hauesse a sortire, non mancarono molti di starne coll'animo grauemente sospeso, e

mente lato.

Duca di Mantona trauagliato. Tra le quali fluttuationi e di ama pensieri, e d'accidentiamalò il Duca di Mantoua; e parendo in modo conditionato, che poco sperare della salute si potesse, crebbe negl' Italiani l'ansietà, che la morte sua in tempi così turbolenti importuna, accelerasse. l'esecutione de gl' occulti disegni degli Spagnuoli. Perciocche, non hauendo egli alcuna prole, e riputandosi il fratello per la dispositione del corpo non molto habile alla generatione, ricadeuano gli stati al Duca di Niuers, parente il più prossimo della Casa Gonzaga il quale nato in Francia per le molte aderenze, e stati grandi, che vi possiede, era più Francese, che Italiano riputato. Ne alcuno dubitaua, che gli Spagnuoli haurebbono qualunque altra conditione sofferto prima, che vedere vn Francese in Italia d'vn tanto stato posseditore. Quindi, preueggendo ogn'vno le turbolenze, e rinolutioni, che dalla morte del Duca sarebbono risultate, tutt'era pieno di spanento, e di confusione; la quile da tiisti auguri, e celesti prodigi non leg ermente veniua confermata. che lo stesso anno mille secento tredeciagl' vndici di Nouembre giorno di S. Martino, turbandon il Caloper insoliti venti, eccitò vn'atrocissima tempesta nel mare, a cui non fù mai vna simile veduta: la quale, cominciando dalla Prouenza, escorrendo conterrore grandissimo sino all' vitime partidel Regno di Napoli, commosse di maniera tutto il mar Ligultico, e Tirreno, che entrando ne'porti

Venti et m peffe prodi fto anno.

porti, benche peraltro sicurissimi, v'asfondò quasi tutti i legni, che v'erano con danno infinito de'mercadanti, e con ispauento di chiunque la riguardaua. Penetrò lo stesso impeto del vento in Lombardia, doue rouinò itetti, abbatèle case, diradicò gl'alberi, e vi fece danni mai più non veduti: onde molti, come spesso suole auuenire, quando gl'animi sono presi da paura, cominciarono ad hauere questiaccidenti, come tanti prodigi, esegni, co'quali fossero minacciate dal Cielo le future, e molto maggiori calamità. A' prodigi s'aggiunsono le turbolenze della Francia: la della Francia quale, stata sin'a quell'hora cheta sotto la Reggenza della Reina, non leggiermente si commosse. Perche non potendo i Principi del Regno soffeire, che fosse loro anteposto nell'autorità, e nella condotta de' pubblici affari Concino Concini, e la moglie amendue di nation Fiorentini, fauoritissimi di lei, era ancora a gl' animi loro molestissimo il matrimonio del Re coll' Infanta di Spagna per dubbio, che tanta vnione tendesse in diminutione di quell' autorità, che nelle cose del Regno procurauano per tutt'i modi arrogarsi. E perche l'oppositione della Francia era stimata vn freno potentissimo all'arme Spagnuole in Italia perciò stando quella natione tra se diuisa, e nelle guerre ciuiliimplicata, rimaneua l'Italia alla discretione di questa, alla quale non essendo alir'arme, che potessero ritenere i fini, e disegni, si toglieua qualunque impedimento di tentare

Subita incli- del suo Re con danno di rutti vniuersale. Lo Duca di Mantona, del cui pregiuditio toua verso i principalmente allora si trattaua, pareua, che Ministri di propria causa più degl'altri abbandonasse; perche non contento d'hauere irritata contro di se la Francia, esdeguari i Principi Italiani. per le dimostrationi da lui vsate verso i Francesi del Duca di Niuers; pareua ancora, che si gettasse troppo nelle braccia del Re, e troppo da' Ministri Spagnuoli dependesse. E non essendo allora comunemente approuato questo, che riuscì poscia salutifero consiglio; pareua, che poco badasse al pericolo allo stato delle proprie cose imminente. Tanto più, quanto, che fatto conferire il Vescouato di Casale a Monsignor Pasquale suddito naturale del Re, haueua ancora preposto al Gouerno vniuersale del Monferrato D. Alfonso d'Aualos, benche per lo nascimento Italiano, e per parentela a lui congiunto; adognimodo, tirando l'origine dalla Spagna, e professandosi più Spagnuolo, che Italiano, ed essendo dal Re, e da' Ministri per tale accettato, pareua, che'l Duca hauesse poco cautamente con quelle due elettioni pronueduto allo stato delle sue cose tanto turbolento. Perloche molto più crebbe l'indignatione della Reina, e della Republica di Vinecia; le quali, apettamente il Duca fauorendo, mirauano tener a freno il più che potessero l'arme, e la potenza del suo Protettote. E nondimeno la Reina sollecita degl' affari del nipote man-

dò per solleuarli in Italia il Marchese di Reina di Fra-Coure Signore di molta autorità, e reputatio- basciatore ne per li carichi delle più principali Ambas- firaord.nario cerie da lui con molta grandezza sostenute; Italia per le e mandollo con titolo d'Ambalciadore Stra- cose del Monordinario per l'occorenze d'Italia, acciocche trattando non meno co' due Duchi, che col Gouernator di Milano, e con la Republica di Vinetia, disponesse le cose alla quiete, e alla compositione. Ma venuto in Piemonce non hebbe commodita di vedersi col Duca; il quale sfuggendo trattar di questa pi ati- Duca di Sauo? ca con altri, che col Re, e con la corte di la fuege il congresso del Spagna, dalla quale grandissimi sauori aspet- Ambascador taua, s'inuio poco prima della venuta del-di Francia, l'Ambasciadore a Nizza di Prouenza, per

ciamada Am-

successi. Onde l'Ambasciatore passa olene a Milano, e poscia a Mantoua, quindi a Vinetia, si trattenne in Italia fino alla nuoua stagione del mille secento quattordici. La quale, producendo finalmente futti non difformi dalla buona mente del Re, strusse i ghiacci de' sospetti, e rasserenò vn'altra volta gl'orrori de' gl'animi Italiani per li successi dell'inuerno precedente contriftati. Perciocche hauendo il Re, dall'yna parte confortato souente il Duca di Sauoia, e dall'altra premuto, e non senza qualche asprezza quel di Mãtoua, affinche, spontaneamente rimettendo ciascuno qualche cosa del rigore, s'accordassercie hauendo ritrouato nell'uno, e nell'altro Principe poca dispositione, e molta reni-

sedare alcuni moti de' sudditi in quelle parti

Re di Spagna de bera, che il Doc di Mã tona fia pro tetto.

tenza; sinalméte per non mancar all'obbligo della protettione del Monferrato, risoluette lasciarsi intendere per maniera, che nessuno per l'auuenire hauelle più occasione di stare incerto della voió à, ne inquieto per dubbio dell'inclinatione (us. Spedi per tanto il Principe Vittorio, a cui f. ce presentare il dispacclo, che conteneua l'vltima risolatione della sua mente; il quale, per non esser conforme, anzi del tutto alla mente sua, e del padre repugnate, ricusò il Principe d'accettate: onde sdegnato con le Corte, e poco men che lo stello Re, se ne venne per mare in Italia Ordinauati nei dispaccio, ch'el Ducadi Sauo-Ordini del Re la assolucamente disarmasse. Promettesse in iscritto di non innouar cos'alcuna a pregiuditio de gli stati del Duca di Mantona. Rime tesse in Cesare, com' in Guidice supremo tutto ciò, che sopra'l Monferrato pretende-Maristasse la figlinota all'istesso di Mantoua. E che in gratia di tal matrimonio si perdonaile a' ribelli; ne più si trattasse, de' danni della guerra precedente. Soggiugneuan, che riculando il Duca di consentire alle suderie cose, sarebbe il Re costretto vsare,

al Duca di Sa uoia interno le presenti oc correnze,

Sdegno eftre ressero in Italia succedere. Sdegnossene me de Duca altamente il Duca, veggendo in non solamencontro la cot te scaduro dalla speranza grande conceputa, e professata d'ottenere da quella corte per mezzo i figliuolo parte del Monferrato, ma

e impiegare le foize de suoi Regni per la protettione, ch' hauena del Monferrato, e per ouiare a quelle perturbacioni, che po-

ancora

ancora da quella reputatione, che'l trouarsi parente in grado così stretto del Re, pareuagli, che gli douesse acquistare; mentre, inuece d'esse, com'haueua sperato, da quella Maeste in negotio così graue sostenuto, non altra. mente, che se fosse stato vno straniero, si parue con durissime conditioni, e senza riguardo alcuno della sua riputatione, e della parola, che diceua estergli stata data, con estremo rigore trattato. Ne gl'era di minor disgusto, il vedersi ancora dalla pretensione della fanciulla escluso, nella quale, come in causa originaria parendogli, che confistesse la giustificatione del luo mouimento, non meno efficacemente per proprio honore premeua, di quel, che per proprio interesse gl. premesse il vedersi interrotti i fini, a' quali per mezzo la fanciulla perauventura aspiraua. E come l'andata a Mantoua del Pimente lo l'hauesse non poco solleuato in speranzad ottenerla, cosi, non veggendo secondare gl'effetti, quasi fosse stato vanamente con quella dimostratione palciuto, se ne stimò poscia non senza molto sentimento, e schernito, e deluso. Raddoppiauano l'amaritudini dall' vii canto il grand'ossequió verso l'autornà del Re con la prontezza della restitutione, e con tan e altre singolacissime dimostracioni testificara : la molta confidanza in quella Maestà cosi apertamente nel cospetto del mondo prosessata, e dall'altra la gran seuerità vsata in corte verso due de'suoi figliuoli, l'vno de quali era stato (si com'egli diceua) con tanta sua

se in Monserrat, l'altro, ch'era il Principe

Philiberto Grand' Ammiraglio del mare, il quale risedeua per ordinario presso'l Re; nell'istesso tempo, che doueua il fratello giugnere in Corre, era stato senz'occasione alcuna mandato a far residenza, e però quasi. confinato nel porto S. Maria vltemo termine della Spagna; acciò quiui nella mal'aria, secondo Poscia il medesimo Duca si doleua, amalasse, e perche, prinato del gusto de vedere il fratello, mancasse ancora della comodità di trattare giuntaméti gl'affari comuni. Tutte le quali cose come con molta pacienza hauesse già dinorate, per l'aspettatione d'essere nella conclusione più vantaggiosamente trattato: cosi veggendo sin'all'vitimo seruarsi il tenore medetimo, tanto più malageuolmente poteua digerire. Eperò, cogniognendo queste, e molt altre alle passate acerbità, e rifferendole tutte alla mente di quella corte, e di que' Ministri verso di se mal'affetti, poteua soffrire, che'l Mondo conoscesse, quanto picciolo conto fosse tenuto di se, quantopoco ed esso, ed i figliuoli potessero promettersi della parentela col Re. Etutto conturbato in compagnia del figliuolo, che ia ad onta del di Spagna era giunto a Nizza, sen'andò a Torino. Doue abboccatofi coll'Ambasciagiustacsi con dor Coure, il quale era di ritorno per Francia toua per mez. fù creduto, che punto dallo sdegno contro'l zo del Am Re concetto haurebbe accettato quelunque conditione d'accordo col Duca di Mantoua

Duca di Sauo Re di Spagna procura ag quel di Man Francia.

solamente di darne l'honore a quel Re, e torlo a queldi Spagna; e che per quest'effetto il Nuncio del Pontefice andasse da Torino a Mantoua. L'accordo sarebbe facilmente riuscito, se il Gouernatore di Milano, vedendo di quanto poca riputatione sarebbe al suo Re, che le differenze de' Principi Italiaui per altri mezzi che per lo suo s'aggiustassono, molto opportunamente oppostosi a tal maneggio, non hauesse operato, che quel di Mantoua tutte le pratiche proposte escludesse. Eperche di Spagna era stato allo Gouernator di stesso Gouernatore inuiatoil dispaccio Re- Milano stur-giorisiutato dal Principe, perciò (così ordi- tra sauoia, e nandoghil Re) Pinuiò al Duca, affinche vo- Mantoua. lesse con gl'essenti consentirui. Rispose il Duca per se non restare, che non si disarmasse mentre'l Re da canto suo facesse il medesimo; Du adi sauochiedeua per tato, che si venisse a quest'atio- ia a glordini ne giuntamente per i termini, e modi, che si concertarebbono. Faceua difficulta nel dar paroladi non offendere il Monferrato, allegando che poiche non per altro naucua restituito quello stato, che per soddisfare al Re, poteua ognuno esfere cerro, che per lo medesimo rispetto nol molestarebbe in futuro. Non consentinanel rimettere delle differenze nell'Imperadore, forse per la diffidenza, che n'haueua: diceua però ester contento di rimettere in comuni amici, i quali, come delegati dell'Imperadore, le decidesse-10. Faceua in yltimo doglienza, che'l Re

Risposta del

volesse costriguerlo a maritar la figliuola contro la propria voluntà; non reculaua però di failo dopo di terminate le differenze comuni.

Matrimonio. l'infanta di Saucia.

Il Redichiara Fù quest vltimo punto dal Remoderato, il quale si dichiarò d'hauer proposto il matrirra'l Data di monio, come cosa e grata a ciascuno, e vtile. alla quiere comune, e all'amistà vicendeuole tra lor Duchi, ma non perche vi fossero contro la loro inclinatione astretti. Ne gl'al-

Il Re vno le; Sauoia per o. difarmi.

tripunti si persistette, e particolarmente nel che il Uuca di primo del disarmare, nel quale il Re, abborgni maniera rendo qualunque trattato di reciproco disarmamento, voleua, se non come superiore al Duca per Impero, come almeno incomparabilmente maggiore per la grandezza della potenza, e per l'ampiezza de glistati, per la quale si professaua etiandio l'Arbitro d'Italia eil Moderatore delle differenze tra Potentati di esta, costrignei lo assolutamente a depor l'arme. E nondimeno, perche accordate le differenze del Monferrato cessauano tutte l'altre; il Gouernatore, non trouandost alle mani forze sufficienti per costrignere il Duca al disarmamento dal Re ordinato; atteso massimamente, che lo stesso Duca non era Conferenza stato otiof; tentò nuoue forme di composi-

lano per l'aggiultamento ze del Monferrato.

tenuta in Mi-tione tra' due Duci. Ognun de quali hauendo ad instanza sua mandato tre deputati a d le defferen. Milano per trouar modo d'aggiustarsi furono proposti vari parriti; ma tanto tra se di-stanti, riducedosi la negoriatione a dispa eri troppo grandi, si conobbe non dopo molti giorniinutile, e vana l'opera, e la farica di quella

quella conferenza. Edessedo in quel menre giunte nello Satto di Milano genti da Napoli, di Lamagna, e dal paese degli Suizzeri, e venendo di Spagna replicato, che satendesse all'esecutione del decreto medesimo, quanto però a'tre primi punti, fiì perciò fatto intendere a' deputati di Sauoia; che Si riiblue la non potendosi più tirare il negotio in lungo, Miano senza era superstuo l'andar dietro alle pratiche effetti. cominciate e però esser necessario, che senza dilatione fosse il decreto del Re eseguito. Parue al Duca, che troppo imperiosamente seco si trattasse, ne volendo o per sua riputatione cedere, o per lo sdegno contro'l Re conceputo dimostrar più l'ossequio diprima, si diede maggiormente a sar le proutisioni per la guerra necessarie. E volendo leuare a gli Spagnuoli il pretesto honoreuole della protettione del Monferrato, acquetare i Francesi, e conciliarsi gl'animi Italiani, Pubblicò vn ordine, per lo quale, rimettendo il commercio fra suoi, e' sudditi del Monferrato, comandaua, nessuno douesse offenderli nell'hauere, e nelle persone : e per cagion men' odiosa a riceuer ne propri' stati nuoua guerra coll'animo superiore alle forze s'accigneua, Nell'istesso tempo venendo il Principe d'Ascoli chiamato con la soldatesca Regia a Milano, rimase per allora il Monferrato quattordici mesi dopo il primiero assalto libero dalle molestie della guerra, che tanto l'haueua trauagliato, e da gl'incommodi di quell'all ggiamento, che l'haueua grandemente afflitto.

## Sommario.

C Degnafi il Duca, che'l Revogli costrignerlo Ja depor l'arme, e a licentiar le genti. Ericu-. sando di farlo viene assalito dall'esercito Spagnuo. lo condotto dal Gouernatore di Milano. Il quale entrato pe'l Vercellese dentro i confini del Piemonte hauendo presentito, che'l Duca era andato sotto Nouara, ritorna subito nello Stato di Milano per iscacciarnelo. Ritornatocomincia poco discosto da Vercelli la fabbrica detforte Sandonal. Il Duca ritirato a Vercelli chiede soccorso a' Francesi, a' Vinitiani, e ad altri Principi; molti de' quali col mezzo d'Ambasciadori mandati nel Piemonto trattano di compositione. Continua frattanto la guerra col Duca, nel progresso della quale, essendo natimolti accidenti, si venne finalmente al fatto d'arme vicino alla città. Dopo il quale l'esercito Spagnuolo rimaso vincitore và sotto quella città; done s'era il Duca colle sue genti ridotto. Intorno ad essa, essendosi il Gouernatore per molti giorni inutilmente trattenuto, finalmente per mezzo de' Ministri de' Principi si venne alla conclusione della pace.

DELL'-



## DELL'ISTORIA DI PIETRO GIOVANNI CAPRIATA.

## LIBRO TERZO.

LLA guerra del Monfer-Guerm del rato quella del Piemonte qualità, origifuccede; nella quale il Dugiuttificatioca di Sauoia si vede cotro ni.
quell' arme, che in fauor
delle sue sperò già di vedere contra il Monferrato ri-

uolte. Combatte in essa la buona mente del Re con lo sdegno del Duca; e hebbe questi materia di sfogare l'odio, e'l mal talento contro i Ministri Spagnuoli pervarie occasioni contratto, e quegli di seruire d'esempio singolare a' Principi Grandi, di quanto loro si conuegna per la difesa, e sostegno di coloro, che habbino già nella protettione riceuuti. L'occasione della presente nacque dalla guerra antecedente, come talora ne corpi nostri si vede vn'infermità da vn'altra cagionarsi. Il titolo da canto del Refula protettione del Monferrato, e con la pace d'Italia la quiete, e sicurezza degli stati, che vi possiede; Da quello del Duca l'esclutione del Regio comandamento, la conservatione dell'indepen-

denza, e souranità del Principato, e per vltimo la necessaria difesa contro l'arme Spagnuole, sopra le quali (accusandole d'ambitione, e di cupidiggia d'occupargli lo Stato) sforzana i di scaricare quell'odio, di che, per esser egli stato l'autore delle tur-, bolenze, si sensua più comunemente grauato. Veramente non cadeua nel sano intendimento d'alcuno, che 'l Restato poco dianzi così magnanimo, e fincero protettore del Duca di Mantoua dimostratosi per l'addietto in tutte le occasioni d'animo poco amico del suo nome, volesse adesso fenz' alcungiusto titolo, o apparente colore diuenir vioiento vsurpatore de gli stati di vn Principe per parentado a se congiuntissimo in tempo massimamente, che la grande osseruanza, e la straordinaria confidenza verso il Re con attioni così notabili al mondo professata era basteuole non solo per cancellare la alemoria delle passate ostese, ma per farlo edandio del fauore, e parricolar protettione di quella Coronamericeuole; conformelo stesso Duca, sattane poco dianzi così scoperta professione, se n'era tánto abondeuolmen-Discorso in te promesso. Enondimeno, quantunque il fossible de l'esta di questa Re nel concetto d'ogn'vno andasse da simile guerra.

solutione esta d'ogn'vno andasse da simile guerra.

solutione esta d'ogn'vno andasse da simile guerra. comandamente, che al Duca faceua vari, variamente discorreuano, secondo de gl'huo-Ragionicon mini vari sono i giudit, gli studi, e le inclina-tra la giusticia tioni. Non pareua ad alcani lecito, che vn

della guerra Principe distato, e disforze per quanto si vo-

glia

glia superiore, potesse all'altro, che non gli si oggetto, comandare, ne proibirgli lo stare armato, o'l fare nel proprio stato ciò che più gli aggradisse. Confondersi altramente i domini, e le podestà supreme de'Principi, se sotto quello, o questo pretesto, per quanto appaia, o giusto, o ragioneuole, simil autorita biù all'vn, che all'altro si consentisse. Hauere Re di Spagna, e quando, e quanto han voluto messo insieme in Italia eserciti molto grandi,e potenti, non senza gran gelosia de' Prinzipi Italiani, di forze, e di stati tanto disuguali. Non douere per tanto riprouare in altri quel, che a se medesimi haueuano già tante volte permesso; massimamente non essendo l'arme del Duca ne tali, ne tante, che potessero dar giusta occasione di gelosia, o al Re, o a Potentati Italiani. E, hauendo egli in gratia del Re prontamente restituito il tolto, potersi stimare, che altro in futuro non innouarebbe, conforme di nonvoler innouare già apertamente si dichiaraua. E quando pure la quiete, e sicurezza de gli stari, o proprij, o del cliente (si come il Reprofessaua) lo strignesse; bastare in tal caso lo stare coll'arme prouueduto per qualunque occasione, che succedesse; ma non farsi lecito per vani sospettigli statialtrui anticipatamente assalire. Essere questa pretensione, e questo comandamento non folo senza ragione, ma nuono, e senza esempio; non sapendosi mai, ne legendosi, che tra Principi liberi, e da qualunque soggettione essenti sia stato coll'arme praticato.

Regioniper Militaua dall' altro lato l'obbligo della pro-la guerra del Piemonte. tettione del Monferrato, a cui non resta perfettamente soddisfatto, mentre il cliente non vien difeso così dal pericolo futuro, e imminente, come dal danno, e iniuria presente. Non essere minor molettia opprimere vno stato coll'arme, che con perpetuo timore delle forze vicine distruggerlo. Rendersi per tanto non men giusto, e honesto il titolo della guerra, che si fa per lo timore probabile d'essere offeso, che per lo fine di rimuouere il danno pattito, o di vendicarsi delle ingiurie riceuute. Hauere il Duca dato occasione di giusto sospetto, che coll'arme proprie,e straniere hauesse pochi anni prima tentato di peruertite l'Italia, e hauergli il Re dopo la reconciliatione dissimularo lo stare armato contro quel, che era stato poco prima stabilito. Quindi esfergli nata la comodità d'assa-Hora perseuerando le lire il Monferrato. cose ne' medesimi termini, e però tenendosi il Duca fenza probabil occasione armato con tanto suo danno, e con dispédio così grande de'popoli, e nutrendo tuttania intelligenze co' Francesi, dar molto più che sospettare de' fini, e dell'intentione sua; e per quel che n'ap-pariua, mal soddisfatta del Re, per hauerne riporrato nelle presenti occorrenze delibera-tioni di poco suo gusto, e di minor soddisfattione; onde non li potere senza graue pericolo di qualche altra nouita consentirlo. Essere lecito a ciascuno il fare nella propria casa ciò, che più gli aggradisse, ne potere altri giustamente

stamente impedirsene, ma douere ancora ciascuno viuere in maniera, e conteners, che'l vicino possa ancora nella sua fuori d'ogni sospetto, e quietamente mantenersi. Hauere il Re prima di proceder a fimil comandamento temporeggiato longamente, víando termini di dolcezza, edi rispetto verso il Duca non senza aperte doglienze de' Principi stessi Italiani, a quali perciò la patienza del Re era diuenuta sospertissima. E quantunque il Re hauesse molte volte armato, non essere però succeduto senza necessaria, ed euidente occasione, la quale cessata, hauere incontanente deposte l'arme senza offesa d'alcuno, esenzatoccare vn palmo di terreno ad alcuno de' Principi vicini. Douere il Duca più in questa, che nella primiera parte l'esempio del Re imitare, posciache, senza essergli mossa la guerra, haucua l'arme di propria volontà impugnate. E però come la parola di non offendere s'accetta, doue la necessità dello stare armato ricchiede, così non esser di consideratione, doue, cessando essa, sia necessario venire all'esecutione: la quale potersi da ciascuno coll'arme procurare, quando gl'altri vsici non siano stati di profitto. Perche lo stare continuamente armato sù' confini, è cosa troppo dannosaal Principe, dannosa a' popoli, piena di sospetti, e soggetta oltre a ciò a quegli stessi pericoli, e inconuenienti, a' quali col trattener dell'armi si studia di prouuedere. Ma l'offerta Risolutione fatta dal Duca di disarmare giuntamente col ne.

Gouernatore, come la maggior parte delle opposte ragioni escludeua, così il punto della presente quistione a termini più stretti riduceua. Perche, militando in tal caso vgualmente da tutti i lati i medesimi rispetti della pubblica pace, della reciproca figortà, e foddisfattione, restana solo considerare, se la parità della ragione, che conuien tra' pari, disconvegna tra' disuguali. Nella quale ambiguità veniua il Duca costretto, o,acconciandoii alle conditioni de' tempi, succombete alla volontà del più potente, o, difendendo coll'arme la libertà, e Souranità del Principato, dar coll'arme ad intendere quel, che si vede talora succedere, che la fortuna, il valore, e i vari accidenti delle cose humane posson la disparità delle forze, e de gli stati pa-Se ttene bene reggiare. Molti per tanto di coloro etiandio, guerra al Pie- i quali approuauano pergiusta la causa, non lodauano il configlio del Re, riputando, che sarebbe stata senza dubbio più spediente, e più acertata deliberatione, non irritare maggiormente l'animo del Duca essulcerato già molto sopra l'antiche querimonie, per le nuoue dimostrationi tanto fauoreuoli all'aunersario; ne premerlo maggiormente, e con nuoui comandamenti condurlo all'vltima necessità, e disperatione: onde poscia spogliatosi in tutto l'ossequio, e messi in disparte i rispetti, sirisentisse. Douergliss consentire questa soddisfattione di stare alquanto più del solito armato, e dissimulate, come poch' anni innante s'era fatto, questo ardore, il quale,per-

mente.

le, perche e i successi passari, e i presentigliel haueuan dimostrato, egliel dimostrarebbon di poco profitto;e la continua spesa gliel renderebbe ogni giorno più dannoso, era da credere, che dopo l'hauere alquanto ribollito, si sarebbe finalmente da se stesso raffreddato: doue all'incontro, soffiandosi in esso, correuasi pericolo, in vece di spengerlo, di farlo più ardente, e con rischio di più graue in-cendio maggiore. Ma preuasse nel Regio Quelchemos-feil Reamuo-Consiglio il rispetto della Regia Maestà, e uer guerra al della Dignità della Corona, la quale inuec Duca. chiata, e ben radicata nella continuata pace d'Italia, e nella continua osseruanza portatale fino al presente da'Principi Italiani, e poscia maggiormente confermata per questi vltimi oslequi, e riuuerenti dimostrationi del Duca, haueua tanto ingombrato gl'animi de'Ministri Spagnuoli, che, promettendosene molto più di quel, che doueuano, hebbono per indubitato, che il Duca non douesse in questa occasione dimostrarsi punto diuerso da quel, che per l'addierro, e in questi vitimi accidenti del Monferrato si fosse dimostrato; e chein ogni caso qualunpue benche leggiere dimostratione di guerra douesse esser basteuole per reprimere qualunque mouimento, e farlo desistere dall'impresa; massimamente quando, e la Francia, el'Italia sdegnate seco per l'assalto del Monferrato nel medesimo parere di farlo stare a segno concorreuano, e il Rea muouergli per questo conto la guerra incitauano. Molti rigettaro-

Emulationi no grandissima parte della colpa di queste del Duca di Leima verso il alterationi nell'antica emolatione, e priuata principale della guerra.

Duca cagione ambitione del Duca di Lerma; il quale, desideroso di abbattere le pretensioni, e di rincuzzare il genio del Duca, obliò facilmente, e con poco vtile configlio messe in disparte l'vtilità, e importanza della congiuntione di lui, e della buona corrispondenza della Casa di Sauoia con la Corona; nell'acquisto, e mantenimento della quale haueuano i Re predecessori molto inuigilato, e con larga mano studiato di trattenerla. Comunque si sia, hauendo per vltimo quella Corte fisso il chiodo, e risoluto di non soffrire, che il Duca desse a nuoui scandali cagione, ma posasse l'arme, e viuesse, e lasciasse viuere gl'altri in pace; sù ordinato al Gouernator di Milano, che apparecchiasse forze, ed esercito sofficiente per assalirlo nello stato, quando a gl'ordini, e deliberationi del Re facesse resistenza. acciocche l'esecutione delle cose deliberate con maggior giustificatione, e con minor perturbatione de Francesi, e de Principi Italiani procedesse, pubblicossi non esser l'opprestione del Duca il fine di quel mouimento, ne hauere il Reintentione di torgli parte alcuna dello stato, ma solo d'occupargli alcuna delle piazze del Piemonte, per offerirgliene incontinente la restitutione, che, vmiliatosi, hauesse alle domande del Re consentito. Con questa moderatione, e temperamento sperarono, senza turbare le cose d'italia, e

con minor gelosia de' Potentati di essa con-

Seruare.

Temperamento col quale fù ordinata guerra contro al Duca.

seruare l'Autorità de gl'ordini Regi, e la pace con vantaggio, e riputatione della Corona mantenerui. Diuerfi per lo contrario erano i fini del Duca; il quale esacerbato sopra modo per lo picciolo conto in che erano statii
Duca a voler suoi interessi in quella corte tenuti, recca- più tosto la guarra, checca uasi ad onta la memoria eriandio della riue- dere al Re. renza, e de gl'ossequi passati. Risoluto per tanto dimostrare il volto alle minaccie, e a gl'apparati Spagnuoli, s'apparecchiaua con molta sollecitudine alla resistenza; della quale, che non in tutto douesse fallirgli, non in tutto disperaua. Imperciocche, quantunque cognoscesse la diffesa di gran longa inferiore, adognimodo non poteua ciedere chei Francesi, e i Vinitiani, e sinalmente i Principi d'Italia douessero mai alla depressione sua con tanto loro incomodo, eptegiudicio consentire. Trapportato oltre aciò dallo sdegno immoderato, e dall'odio implacabile contro il nome Spagnuolo quasi a° confini della disperatione più intento al tisentimento, che alla conseruatione de' proprij affari si dimostraua. E come gl'huomini nell'espetratione de gl'estremi mali diuengono più feroci, cosi egli alsando i pensieria cose più grandi, e promettendosi i successi maggiori delle sperenze, intraprendeua in telligenze co' Principi stranieri, emoli della grandezza Spagnuola, col fauore, e appoggio de'qualia commuouer tutta l'Europa contro la Grandezza, e Maestà del Re con sommo ardore aspiraua. Induraualo ancora persistez

re nell'impresa la solita inclinatione del Re, e de' Ministria conservare l'Italia nell'anticà pace, e gl'ordini venuti da quella corte a' Ministri d'Italia, perche con ogni studio abbracciassero le occasioni di supprimere inascenti romori col Duca, e che perciò il romperla seco per vlumo rimedio della pertinaccia di lui si riserbasse. Onde, perendogli, che in ogni euento, coll'accettare quel, che di presente riculaua, stesse in sua mano liberarsi da qualunque danno, e pericolo della guerra imminente; stimaua essergli assai più glorioso il soccombere a' Regi comandamenti più costo sforzaco, che volontario, e dopo l'hauer primieramente i successi della fortuna guerreggiando aspertato, che l'essersi, senza veder prima il volto del nemico, vmiliato. Non erano però da principio de' presenti disgusti le cose da canto del Duca ne ranto inasprite, ne tanto disperate, che non si fossero potute con qualche temperamento raddolcire; se vna lettera scritta dal Duca di Lerma al Gouernacore di Milano, e da esso Gouernatore diuolgata, non gl'hauesse resa la malatia incurabile. Ordinauasi in essa, che il Duca precisamente disarmasse, e in caso, che non obedesca (cosi diceua la lettera) s'entrasse con tutte le forze nel Piemonte, acciò egli intendesse essergli necessario osseruare la vo-Ionrà del Re, i Ministri del quale ( come si soggiugneua) restauano mal soddisfatti di tante difficoltà, e resistenze. Concludeuasi nel fine, tenersi per fermo, che il Duca, intesa que-

Lettere del Duca di Lerma irritano mag giormente il Duca. la questa risolutione, non tralasciarebbe di osseruare gli ordini di Sua Maestà. Questa lettera quasi fauilla in materia ben disposta, e preparata eccitò l'incendio, che poscia ne succedette; perche, sentendosi il Ducatocco sul viuo, e parendogli, che quel di Lerma apertamente gli perdesse il rispetto, e'ltrattasse come vn suddito, ne concepette tanto abborrimento, che, ridestatisi in lui gli spiriti dell'estrema generosità, con mente conturbara, e poco men che furibonda non hebbe poscia altro scopo, che vsare tutte quelle dimostrationi di risentimento, e di poco rispetto verso l'Autorita Spagnuola, che seppe dimostrar maggiori. Ne egli stesso dissimulò poscia la cagione di tanti incendi, e romori essere particolarmente da quella lettera proceduta; posciache apertamente era solito, dire, che vn Obedesca haueua hauuto forza di metterglil'arme in mano. Così souvente principio delposson più le parole, che gl'effetti; e le di mentodel Dumostrationi esteriori più, che la sostanza del-ca nasce dalla protesta, che le cose n'ossendono. Cominciò la rottuta sece in isetitda vna protesta, la quale in iscritto fece il to presentare Duca presentare al Gouernatore, dopo che tore di Milae vide esclusa ogni speranza di compositione. no. Nella quale, riandandosi la guerra del Monferrato dal suo principio sino alla restitutione delle piazze occupate, diceua, esser egli venuto a quella restitutione sotto speranza, che gli fosse rimessa nelle mani la Nipote conforme alla parola datagli (come diceua) a nome del Re dal Gouernatore, che fossero

rimessi iribelli, e i danni della guerra, e sotto parola ancora di breue, e amicheuole componimento delle differenze intorno allo stato restituito. Doleuasi non vedere alcuna osseruanza delle cose promesse, non ostante le molte instanze fatte nella corte, etiandio per mezzo del Principe suo figliuolo trattenutoui quasi vn'anno, computato il mese, per lo quale con tanta sua mortificasione era stato trattenuto in Monserrat. Soggiugneua del dispaccio presentato in corte a eslo Principe, non esser corrispondente ne a quel, che gli era stato promesso, ne' alle sue giuste domande, non gl'era paruto poterlo con sua riputatione accettare. Quindi narrando, come dopo d'effere stato quello stesso dispaccio in Torino a se medesimo presentato, si fosse ad instanza del Gouernatore", che gli lo fere presentare, dato principio a trattate l'agiustamento delle differenze, e come dopo vari dibbattimenti gli fosse fatto intendere nonesser più luogo ditrattar di compositione, ma d'esequire quanto dal Re veniua ordina-E finalmente diffondendosi intorno a quel, che era stato in questa materia detto,e replicato, concludeua non solo non hauere il Gonernatore soddisfatto ad'alcuna delle sue promessioni, ma interrotto ancora la compofitione delle differenze , da lui stesso, non per altro fine introdotta, che per tener esso Duca a bada, e per hauer tempo in quel mentre di preparath alla guerra contro il Piemonte già macchinata; Peronde protestaua che in difela prola propria farebbe tutti i preparamenti necessati, ed'opportuni; darebbe notitia al Re,e certificarebbe tutti i Principi, e particolarmente gl'Italiani della mente di ello Gouernatore poco ben affetta verlo di se, e di sua casa così diuota della Corona di Spagna in seruitio della quale edesso, e i suoi maggiori haucuano tante volte auuenturato e la vica, e Principe Fililo stato. Nel qual mentre il Principe Filiber-betto Granda to secondogenito del Duca Grand' Amira-del Re viene glio del Re venuto conle galee di Spagna in col atmata m Italia condusse due mila Spagnuoli, i quali por all'arsbarcati nella riuiera di Genoua per Milano, mara del surtirò verso Napoli, e Sicilia, doue si faceua la massa delle galee del Re, e d'altri Principi per opporla all'armata Ottomana, la quale, di Gostantinopoli vscita, si teneua per certo, che a'danni de gli stati del Re venisse con animo di risentirsi della perdita di otto galee occupatel'Autonno precedente, da D Pietro di Girona Duca d'Ossonna vno de'Grandi della Spagna, e Vicere di Sicilia con lo stuolo di quel Regno, condotto da Ottavio d'Aragona, il quale coltele ne'mari di Leuante all'improuito, l'haueua felicemente occupate, e cattiue in Sicilia con singolarissimo trionto condotte. Con queste dunque, ed'al re genti Gouernavore da varie partifitie venire nello stato di Mila di Milano eno ritrouossi il Gouernatore in campagna ciro in camvn'esercito di mille seicento caualli, eventi- faine il Piemila fanti, quartromila de' quali, ch' erano monte. Suizzeri non potendo perl'antica lega mili-tare contro il Duca furono distribuiti per li

presidi dello Stato di Milano. E hauendo il rimanente marchiato verso i confinidel Piemonte, vscì il Gouernatore da Milano con lo Stendardo Generale a' venti d'Agosto e andò a Candia terra del Nouarese vicina allo stato. Protesta del del Duca. Quiui mentre da le paghe, assiste al-

Governatore di Milano al della guerra.

le mostre, e aspetta l'altre prouuigioni per la Duca prima guerra, ordinò a D. Luis Gaetano Ambasciadore del Re presso'l Duca chefacesse l'vitimo vittio seco per disporlo all'osseruanza di quanto il Regli chiedeua. Equando facesse difficoltà intorno alla forma del disarmate, s'ageuolasse fino al promettergli, che esso Gouernatore in nome di S. M. darebbe parola di non offenderlo non solo a lui, ma al Pontesice, e a all'Imperadore; altrimente gli protestasse, si com'egli nel conspetto di Dio, e de gl'huomini protestaua, che tutti i danni della guerra, e l'effusione del Sangue Christiano procederebbono dal non hauer esso voluto accettare quel, che con tanta ragione gli s'era domandato; e tolta licenza, e se condo la ragione delle genti il saluocondotto si ritirasse Protesta fatta nello Stato di Milano. Per maggior giustifi-

in nome aell' catione ancora della guerra andò a Turino Impe:adote all'arme.

prima divenir per fate il medesimo vsicio il Principe di Castiglione in nome di Cesare Signor Sourano del Doca. Ma furono e l'vno, e l'altro vficio vani; Perciocche il Duca professando hauer Risposta del gran dubbio d'essere assalto nello stato dall'-

tefte.

esserciro viciro del Gouernatore, incontanéte che hauesse disarmato, e però parendogli, o simulando parergli ogni cautela inferiore al

perico-

ericolo, quasi dell' vltima salute si trattasse, ion ammetteua partito alcuno, che non fole, secondo dicena, congiunto con la propria icurezza, e dignità. E per tanto, allegando :he'l Pontefice non voleua accettare la paola con obligo di farla ofseruare, e che Imperadore non haueua forze in Italia ufficientiper la medesima ossernanza, e rimprouerando tacitamente al Gouernatore il mancamento della parola primiera, soggiugneua hauer giusta occasione di più non confidarne. Conchiudeua per conseguenza, che disarmasse giuntamenre, offerendosi egli d'esser il primo a licentiar qualche parte delle sue genti, e protestando, che non si sarebbe armato; se non fossero precedutele minaccie del Gouernatore accompagnate da tanto sforzo per opprimerlo, e d'esser perciò apparecchiato infino all'vltimo spirito alla difesa. In segno di che, trattasi la Collana Duca rinoncia del Tosone, la consignò al medesimo Americalizatione. basciadore Gaerano, e ricusando accettarla gliela inuiò poscia a casa perche al Rela inuiasse. E benche queste, e molt'altre attioni fossero chiarissimi inditi volonta del Duca totalmente alienata dal Re, e disposta alla resistenza; non potettono però sgannare molti de gl'Italiani, e generalmente il Gouernatore, e' Minstri Spagnuoli dell'opinionedilui conceputa. Perche sumando che, come à Principe tanto inferiore, e però impotente a resistere alla Grandezza delle forze della Corona, non douesse mai dar l'animo

d'aspettare il cimento della guerra minacciatagli, riputanano, che contento d'hauer con tutte le dimostrattioni di coraggio fino all'vitimo punto conteso, douesse finalmente all'apparir dell'arme, e de gli Stendardi Regij non altrimente cedere di quel, che già fotto Nizza l'anno antecedente facesse. Onde con tale più presto certezza, che confidanza, e parendo loro derrarre molto alla Maestà, e riputatione delle cose del Re, se hauesse col fortificarli dati legni di dubitare, che il Duca fosse mai per assalire le piazze dello Stato di Milano, non curarono ne anco di fornire le frontiere verso'l Piemonte, quantunque abbondassero di Suizzeri, ne da alcun'altro lato potessero dubitare d'essere assaliti. Perche i Vinitiani, approuando allora la deliberatione del Re, non faceuano segno alcuno d'inclinatione a fauore del Duca; anzi, che perseuerando ne' soliti disgusti, sidimostrauano in tutto contraria'fini, e interessi di Il Gouernatore adunque deliberato di mettersi coll'essercito sotto Vercelli passò le genti nel Monferrato per un ponte fabbricato sopra il fiume Sesia vicino alla Villata; e dopo d'hauerle vnite a Villanuoua del Monnel Piemonte, ferrato s'inuiò a' sette di Settembre con le schiere ordinare alla volta di Vercelli noue miglia di Villanoua distante. Resesegli inconranente la Motta prima terra del Piemonte, e to nelio ira o potcia Carenzana; ne quali luoghi, distribuito l'esercito alloggiò tutta la notte. Ma il Du-

ca riputando la diuersione migliore, e più op-

portuna

Gouernatore entra atmato

Duca di Sauo ia corre armadi Milano . e va a Nouara.

portuna difela, che l'oppolitione, e ritrouandosi in Vercelli tra' caualli, e fanti poco più di dieci mila combattenti, e fra essi cinque mila Francesi, deliberò passar nello Stato di Milano. Composto per tanto di battelli vi ponte sulla Selia medesima, che divide il suo dallo Stato di Milano, esceltise milla fanti, e mille caualli, passò con essi, e con due pezzi da campagna nel territotorio di Nouara. Quindi inuiò lungo il fiume mille cinquecento fanti, e trecento caualli fotto il Marche. Calufio d'orse di Calusio sigliuolo del Conte di Verrua dine del Duca verso il ponte della Villata, perche, abbruscia- ad abbruggiatolo, si togliesse all'essercito nemico la comodità delle vettouaglie, e delle prouuisioni, natore sopra che per esso gli veniuano dallo Stato di Mila-la Sessa. no. Colrimanente poscia tirò diritto a Nouara; doue arrivato sullo spontar del Sole, e auuauzatosi col Conte Guido, e alcunipochi caualli comparue four' vn poggio alla Città vicino, e supereminente; e non essendoui altri che cinquanta soldati di presidio, i Nouaresi, dato incontanente all'arme, spararono loro incontro vn pezzo d'artigliaria. Mail Duca, tutto che vedesse i Nouaresi per la sua venuta sbigottiti, e confusi, e la Città d'ogni difesa sprouueduta, e che però potesse probabilmente sperare, accostateui le genti, d'ottenerla; adognimodo, ritiratofi, non procedette più inanzi, o sia ritenuto, come poscia liberamente dicchiarò, dalla riuerenza, che ancora verfoil Re professaua, o pute, com' altri vollo. Pericolo del no, per lo dubbio probabile d'esser dall'esser- sono Novara,

Marchefe di va con genta teil Ponte fatio dal Gouer-

cito Spagnuolo assalito, il quale sopragiogne dolo da vicino, e trouandolo in quell'impresa con poche forze impegnato, haurebbe potuto facilmente opprimerlo. Conobbero si rara occasione i Capitani del Re, conobbela il campo intero quando s'intese dell'andata, Confulra del del Duca a Nouara. E D.Alfonso Pimen-

gnuolo quan-

Spa- tello Generale della caualleria, D. Gio. Viues do il Duca Ambasciadore del Re presso i Genouesi, il No quale allora nel campo si ritrouaua, e'l Caualier Melzi Capitano vecchio, e di eccellentissimo contiglio proposono, che guadata incontanente la Sesia col beneficio della caualleria, o colle carra dell'esercito, e dell'artiglierie a vso di ponte accomodate, e lasciato con presidio ragioneuole il bagaglio in Carenzana, o mandatolo nel Monterratofi corressea ragliar la strada al Duca del ricorno. Perciocche (come diceuano)vna delle due cose era necessario, che succedesse, o che il Duca assediado nel paese nemico senza vettouaglie, e senza prouussioni fra'l termine di ventiquattro hore si rendesse, o che, con grandissimo suo suantaggio combattendo, rimanesse perdente, non senza manifesto pericolo della sua persona, la quale dalla caualleria sparsa per campagna, sarebbe fatta indubitatamente prigione. Cotal proposta incontanente da tutto il Configlio approuata si sarebbe senza dubbio eseguita, se non si fosse oposto, il Principe d'Ascoli. Il quale, aliegando l'altezza dell'acque, il pericolo dello sguazzo de fiumi, Il dubbio, che il Duca

Duca soprauuenendo nel tragitto, cagionasse, e danno, e confusione, distolse il Go uernatore da simile proponimento. Aggiunse ancoia, che ne la menre del Re, ne ii fine della guerra era l'oppressione del Duca, ma solamente infestarlo infino a tanto, che al disarmare, e ad esequire gl'altri ordini del Re si disponesse. E però concludeua, non esser conueniente auuenturare per modo alcuno la tiputatione dell'arme Regie, la quale per qualunque benche leggienssimo incontro assai declinarebbe; epotendosi cautamente prouuedere al pericolo di Nouara, douersi i sicuri partiti a glincerti, e pericolosi antiporte. Non poteuano ne le difficoltà dello Íguazzo di così piccolo fiume; ne il pericolo della venuta del Duca rimuouere il Gouernatore dalla primiera fentenza; perciocche l'acque allora non erano molto alte, e'l Duca partito la stessa notre per Nouara, non poceua, ne anco volando, soprauuenire ad impedirgli il tragitto. E nondimeno pre- Deliberatione ualendo l'autorità di vn folo al parer vniuer- tore di mote sale del Configlio, si perderte l'occasione nat adietros segnalatissima di vincere, e di Estnice la guerra lo stesso giorno, nel quale era cominciara. Ordinossi per tanto, secondo il parere dello stesso Principe, che l'esercitoritornando addietro per la stiada, per la quaie s'era fatto innanti, andasse al ponte alla Villatta, e rippassa a peresso la Sesia, si voltasse al soccorso di Nouara; ma con espresso comandamento, a D. Alfonso Pimentello, a cui cariço itaua la

Duez.

Vangardia di non combattere per qualungentro in que occasione gli s'offrire. Il ponte dalla genti del Re Vanguardia appena ripassato, surono da con quelle del lontano veduti incendij di cassine, esentiti strepitidi persone combattenti. Onde furono inuiati verso quella parte, per riconoscereilfatto, dogento caualli, i quali s'abbatrerono nel Marchese di Calusio, il quale mandato, come si disse, dal Duca veniua perabbrucciare il ponte, e daua il guasto alla campagna;e venuto alle mani co, dogento caual-li dal Pimentello inuiati, fù incontanente abbandonato dalla sua caualleria, la quale al Marchese di primiero vito rotta si messe in fuga, rima-

Calufio Capi nendone molti cello stesso Calusio prigioni, tano del Duca zotto e gione.

pri. emolti di ferro vecisi. Della fanteria, quando del presidio de' caualli si vide spogliata, alquanti, gittate vilmente l'armi, e messisin fuga, furono tagliatia pezzi; la maggior parte ristretta, e con buonissimo ordine ritirata, si valse eggregiamente del vantaggio del sito paduloso impedito dalle lagune, e da gl'argini,per li quali, non potendo la caualleria nemica penetrare, hebbe comodità ne'luoghi opportuni, e vantaggiosi di far testa, e di riuolger la fronte a Lodouico Guasco vno de' Capitani de'dogento caualli, il quale colla ca le fanterie sua compagnia di corazze più numerosa dell' altre per senvieri obliqui perseguendola, erale continuamente a' fianchi, e dopo d'hauerla per più d'vna volta assalita, crimessa finalmente venendogli vccisi alcuni

de fuoi, ea se il cauallo, lasciò, che sicura-

mente

Ludonico del Duca.

mente si conducesse in Vercelli, benche diminuica di numero, ad ogni modo con maggior lode d'hauer fatto maggior relistenza, che la caualleria, la quale al primiero vrto timale sanza far contrasto dissipara. Tale sù lo scontro primiero della guerra del Piemonte, etale appunto il primier congresso e fattione in quella commesso Andòl esercito ad allog gnuolo alloggiare a Candia vn miglio oltre la Villatta, in giain Candia. ve ce d'andar a Palestra, lungo più all'in sù del fiume, doue l'andare sarebbe staro più opportuno. Perche, restando vicino alla strada, che và da Nouara a Vercelli, sarebbe stato posto più comodo per impedire al Duca il ritorno. E ciò sarebbe in fatti tanto maggior- Esercito del mente riuscito, quanto che lastessa notte il Duca alloggia Duca, il quale partiro da Nouara si ritornaua in Palestre. a' confini del Piemonte, quiui la stessa notte andò ad alloggiare con la sua gente molto stracca, e fatigata per lo viaggio, e del giorno, e della notte antecedente. Hebbe nondimeno il Gouernatore ancora quiui vn'altra occasione di vincerlo, se fosse stato così intento ad abbracciarla, come la fortuna fauoreuole nel presentargliela. Posciache fra lui, e'l Duca non erano ne'rippari di fiumi, ne impedimenti: onde non potesse comodamente, e con vantaggio quiui assalirlo, non essendo l'vn luogo più d'vn miglio dall'altro distante. Il giorno seguente il Duca di buon mattino messo suoco in Palestra, per vendicarsi bruciara dal dell'incendio di Carenzana arsa la sera innan- Duca. e Ca ti da'Thedeschi, parti per Vercelli, senz'esser Thedeschi.

molestato; non essendosi ne anco fatte alcune diligenze per impedirgli il ritorno, e per infestarlo alla coda nella ritirata. Così essendogli riuscito liberare il proprio Stato dall'esercito nemico lo stesso giorno, che v'era entrato, e con parringiuria vendicarsi dell'in-giuria riceuuta, se ne ritornò a Vercelli, doue li trattenne osseruando gl'andamenti del nemico. Il Gouernatore all'incontro, ritornato nello Stato di Milano, diede incontanente principio alla fabbrica d'una fortezza, che dalle fondamenta eresse nel tenitorio di Nouara poco distante dalla Sesia, e poco più d'vn miglio da Vercelli lontana, e la quale in honore del Duca di Lerma, forte di Sandoual fece nominare. Pubblicaua di non per altro metter mano aquell'opra, che perassicutar Nouara, quando rientrando il Gouernatore nel Piemonte, venisse dal Duca riassalita, si come di volerla in tal caso riassalire minacciaua. Ma essendo la fabbrica grande, e capace di molta gente, fiancheggiata da cinque bellouardi, e che in tutto giraua mille passi, sù

con molto fondamento giudicata fabbrica non a tempo, ne per li bilogni della presente guerra cominciata, ma di longa, e perpetua durata, e per fine di fortificate quindi lo Stato di Milano in qualunque tempo da gl'esercitistranieri. Imperciocche già molt'anni innanzi era stata in Ispagna questa pratica quasi risoluta, benche per non dar gelosia a' Principi Italiani, e al Duca allora amico della Corona; is fosse nell'esecutione sourasseduto: ma al

presente

Il Duca si ritigà in Ver**c**elli.

Governstore girilato nello Strto di Mila no da principio al forte di Sandonal.

presente, essendo le cose a manifesta rottura prorotte, credeuali, come in effetto era vero, che i Ministri del Re si fossono valsi di questa occasione per essequire l'antica risolutione. Ritornò fra questo mentre da Napoli il Prinripe Filiberto colle Galee, sulle quali erano Principe Filicinque in sei mila fanti, parte Spagnuoli, e cilia ne' mari parte Napolitani; i qualisbarcatine' mari di di Genoua do-Genoua, e lasciateui ancota la parte maggio- ti per Milano. re delle Galee, se ne passò con alcune poche in Ispagna honorato, e seruito non solo come Ammiraglio, ma come nipote del Re, con seruitù, e traino regale, nel rimanente essendo da' Ministri Spagnuoli circondato, deputati a seruitlo dal Duca di Lerma, pareua più tosto com'ostaggio custodito. Non hebbe la sua nanigatione effetti di rilie-10, perche l'armata del Turco minore assai della fama dopo d'esser prima della venuta del Principe a vista della Sicilia comparsa s'era a Nauarino porto della Morea ritirata. Vero è, che a D. Diego Pimentello man- D. Diego Pidato con due galee benissimo all'ordine per mentello nericognoscerla riulci condurne due della ne- lee le Turchi mica cattiue; le quali armate di molta gen in faccia dell' te veniuano altresì per riconoscere l'arma- ca. ta Christiana, nelle quali abbatutosi sopra Nauarino, e hauendole con impeto gagliardo assalito ne rimase in breue superiore. Vittoria tanto più segnalata quanto, che alla presenza, e quasi sotto gl'occhi dell'armata nemica venti sole migl a dalla battaglia distante succedette. Ma nella Lombardia, e

Ritorno del

generalmente per l'Italia, doue l'andata del Gouernatore in Piemonte haueua eretto gl'animi ditutti in espettatione di grandissime cose, non si porrebbe esprimere quanto cialcuno, vistolo così subito, e senz'effeti ritornato, ne rimanesse di meraniglia, e di stu-pore confuso. E come haurebbe la deliberatione del ritorno in gran parte corretto, e soddisfatto alla riputatione dell'arme del Re che ne rimase grauemente pregiadicara, se tenendo dietro al nemico fosse con più vigore nel Piemonte rientrato, così, essendosi per più di due mesi intorno alla fabbrica del forte, con tutto l'esercito trattenuto, sù necessario vederla tanto maggiormente diminuire, quanto che, essendo sempre stata nel concetto di tutti grandissima, ne anco i successi mediocremente grandi erano basteuoli per sostenerla. Dall'altro lato il Duca, fa-cendo minor conto della sconsitta de' suoi, che dell'vscita dell'esercito dal Piemonte riputaua gran solleuamento delle proprie cose qualunque benche picciola dimunione di quelle dell'auuersario. E per tanto parendo gli sul del principio della guerra hauer fatto cognoscere al mondo, non l'arme Spagnuole, ne inuincibili, ne fattate; speraua, che gl'Italiani per simile attione quasi da bellica tromba risuegliati, douessero tanto maggiormente vnir seco e l'arme, e l'intelligenze contro gli stranieri. E però, non man-cando in questa occasione a se medesimo, anzi facendo la causa propria causa comune di tutts

Il Duca ritornato in Pie monte machi namolte cofe. kutti, godeua, che per l'Italia, ma particolarmente da gli stati suoi si diffondessero vari scritti, e componimenti; ne' quali, chiamandolo capo, eautore di ricuperare l'antica liberra, s'esortauano i populi, e i Potentati Italiani a scuotere il giogo straniero, dal quale tanto longamente erano stati opressi. E continuando pur tuttauia con maggior feruore le pratiche già molto prima intraprese in Francia, e in Germania co' Principiemoli della Grandezza Spagnuola, col Re d'inghilterra, e con gli Stati d'Ollanda si sforzaua di vnirli a se, per opporsi vnitamente a tanta grandezza, la quale gran parte dell'Europa ingombraua. Ma confidando particolarmente, che i Vinitiani, atteso patumato co massimamente il gran nocumento che loro da Ambassia-la sua depressione cagionarebbe, non do-Republica. uessero per modo alcuno in tanto pericolo abbandonarlo, perciò composti col mezzo de gl' Ambasciadori di Francia, e d'Inghilterra, in Vinetia Residenti, i disgusti tra l'vno, e gl'altri passati per occasione della guerra del Monferrato. Risoluette mandar a Vinetia Iacomo Piscina Senatore con titolo d'Ambasciadore Straordinario, acciocche nella presente occasione l'esortasse ad abbracciar coll'arme la sua, e la difesa della salute, e libertà comune, il quale introdotto nel Colleggio pare, che in questa sentenza fauellasse.

Egli è certissima cosa Serenissimo Princi-Ambasciadore pe, e Sapientissimi Padri, che la distidenza dei Duca nel fù sempre la rouina, e lo sfacimento dell'a- senato Vinis

Il Duca rap-

micitie, come per lo contratio la confidenza fù sempre stimata il vincolo stretissimo, per mezzo'lquale due Principi amici in vn'2 istesso fine mantengono perpetuamente collegiati.La dissidenza già conceputa del Duca mio Signore che vnito agli Spagnnoli contro la salute comune cospirasse, quando per giustissime occasioni si mosse contro il Monferrato vi fece prontamente abbracciare con la causa del Duca di Mantona la causa, che allora da tutti era stimara comune. Per cotale deliberatione il Duca mio Signore conscio a se medesimo della propria intentione publicata al mondo etiandio con publici manifesti giudico la volonta della Republi-ca, meno in suo, e più in fanore dell'auuerfario inclinata. E pero, rifferendo l'intentionedi lei, adaltri fini, che a quelli, i quali sonogli poi stati così nori, e manifesti, concertissi per la reciproca diffidenza in subita nimistà, l'antica, e grand'amicitia tanto rempo fra l'vno, e l'altro conseruata. Hora perche daciò, che tra Nouara, e Vercelli succeduto può ciascheduno accertars, l'intentione del Duca di Sauoia non esser mai stata, ne poter in futuro esser diuersa dal fin comune de'-Principi Italiani, e particolarmente dal generosissimo fine di questa Gloriosissima Repubblica, che è di sostenere virilmente, è mantenere costantemente contro i nemici comuni la pubblica dignità, e la salute, e liberrà comune. Perciò ha egli occasione di sperare, che i passati disgusti convertiti altre-

anta confidenza la buona corrispondenza li prima raddoppieranno,e in caula coli giuta,e honesta, in guerra cosi vule,e necessaria 1 fauore dell'arme Viniciane sicuramente gli concilieranno. Perciocche se per lo solo dubbio,ch'egli vnito agli Spagnuoli il Monterraco assalisse, risolueste intraprendere il Patrocinio del Duca di Mantona contro in Principe d'interessi con questa Repubolica così il retro, e di volontà tanto congiun-:o. Quanto maggiormente douerete dispor-11 a prender adesso a difendere il Duca di Sauoia, mentre per conservatione della pubolica dignità viene assalito dall'arme Spaznuole ambitiosissime. Da quell'arme, con e quali fotto colore della pace d'Italia, ch'essi sono i primi a perturbare, tentano d'ocsupargli il Piemonte da se, estuoi maggiori zosi legitimamente posseduto. Dansi, come ognun vede, gli Spagnuoli ad intendere d'esleie gl'arbitri, d'essere i padroni d'Italia,i moderatori sourani del Potentati dell'istessa. Pare per tanto loro ragioneuole, che tutti quasi tanti sudditi ad ogni minimo cenno di quel Re, anzi di qualunque Ministro di lui vbbidisca. E chiamando la seruitù d'Italia pace, l'vbbidienza sicurezza, e per lo contrario la libertà contumacia, la generofità de gli spiriti turbolenza di concerti, fisforzano contali artifici render se stessi grati, e'Inome altrui nel volgo odioso. E già con danno non meno, che conpoca riputatione di tutti, cominciando da nien potenti a mettersi in possesso

di questa da loro pretesa maggioranza, vogliono arrogarsela co' più grandi. Comandarono poco fà al Duca di Modona, e a' Luchesi, che deponessero l'arme, e le videro incontinente, e senza replica deposte. Tentano adesso lo stesso col Duca di Sauoia, al quale, dopo d'hauere il Monferrato da qualunque hottilità assicurato, comandano, che posi l'arme, e licentij le genti:e perche tiene dumila soldati di più nella vita, e nello stato il minacciano. Doue si vide mai così iniquo, e così imperioso comandamento? con qual ragione precende quel Re, e quella natione nuouissima, come ognvn sain Italia, dar le leggia' Duchi di Sauoia, i quali tengono lo Scettro del Piemonte quattrocento anni prima, ch' ella vn palmo di terreno in Italia possedesse. Non sara dunque alcuno cui diel'animo di mostrare il volto, e sarsi incontro a così superbi comandamenti? sarà così del tutto estinta la generosità del nome Italiano, che soffrira d'vbbidire all'Impero di coloro, a' quali comandò già coll'Impero. E chi non vede, che con questi principi mirano a ridurre la podestà, e la libertà de' Principi Italiani in precaria podestà, e in precaria libertà da qualunque lor cenno dippendente? Ma che stò io a dire di precatia podestà, o di precaria libertà?tendono questi principij a manifesti finidi ridutte in miserissima seruitù il Duca di Sauoia, e di foggiogare il Piemonte; ne quì terminando la cupidiggia d'vsurparsi l'altrui alla superbia, e all'ambition loro congiunta, di di farsi assoluti Signori d'Italia; la cui Monarchia nodrita longamente neila Idea cominciano adesso a metter in proua, come con la depe ssione del Duca mio Signore, e con la dissimilatione de gl'altri Potentati Italiani possa felicemente succedere; Ecolorendo questa ambitiosissima, e auarissima sete col pretesto honestissimo della pubblica pace, non son men intenti ad vsurparsi gli stati altrui di quel, che si fossero gl'antichi Persiani, i quali, aspirando all'oppressione della Grecia, non per altro domandarono a gli Spartani yn poco d'acqua, e alquante zolle del terren loro, che per hauere dalla disdetta colorato pretesto di far la guerra a que' popoli, e di tiranicamente soggiogarli. Se dunque coll'abbassamento del Duca mio Signore, con l'oppressione del Piemonte corre a manifesta rouina la salute, e dignità di tutti, si stara questa Repubblica cotro'l solito suo, co rogl'instituti, ed esempi de' maggiori otiosa spettatrice d'elle miserie altrui: neghitosa riguardatrice de' pericoli, e calamità comuni? Dormira in profondo letargo sommersa quella, che continuamente prossessa di stare alla veletta, e fare la sentinella alla libertà comune. Guerreggiarono gia Romani, e mandarono potentissimi eserciti contro Filippo, e contro Antiocho Re questi dell'Asia, e quegli della Macedonia non per desiderio d'acquistare, o di flargare l'Impe rio non per odio di que' Re, ne per venderta d'injurie da loro riceuute; ma per sola-

mente liberare i Greci della tirannide di que' Principi oppressi. Ma spinti dalla Generosità dell'animo Romano, cha non soffià vedere que' popoli natianticamente, e vissuti per molto tempo liberi, e padroni di se medesimi all'imperio de Re Barbari indegnamente sottoposti. E pure, per esseri Greci natione di sito dall'Italia, molto Iontana, per esfer di leggi, di costumi, di fauella, e di religione da Romani molto disgiunta non doueua loro gran fatto calere del loro stato, o conditione, ne commouergli molto a compassione la miseria della loro infelicità, eseruitù. E voi, che col senno, coll'opte e molto più colla Generosita de gl'animi rappresentate al viuo l'imagine di quella Anrichissima, e Augustissima Repubblica, ricusarete d'impiegarui nella liberatione non di Prouincia, o di Natione straniera, ma di questa, che sù già la Reina delle Prouincie, che è la vostra madre, la vostra parria, la sede dell'Impero, e della Maestà della vostra Repubblica; dalla cui dignita, sicurezza, e libertà tanto di splendore, e di sicurezza nello stato, e libertà vestra reddonda; Ma perche di cosi remoti esempi mi valgo, quando, e de' più freschi in comparatione di quelli, e de' più conuenenoli a' tempi, e alle presentioccorrenze non mancano; Sono passatipocopiù di quatrocento anni, che, essendo l'Italia, e particolarmente tuttociò, che giace tra l'Appennino, e l'alpi dall'Impéro de' Thedeschi oppresso, die l'animo a molte delle

delle città Lombarde di scuotere il siero giogo di quella natione; ende tistrettesi in Lega, nella quale ancora i vostri maggiori, dopo di sostenuta virilmente, e per più anni la guerra contro la Germania, che haucua loro il piede su'l collo, ne succederre la pace di Gostanza, per la quale altro non rimanendo a' Germani, eccetto il nudo nome del Sourano Impero, tiuscì a gl'Italiani mettersi in possisso della tanto desiara, e preggiata liberrà. Quello dunque, che tanti popoli, sparsi in tante città, oppressi da durissimo g:ogo, rese tra loro valenoli, e vniti per aidire e coseguire la libertà, no basterà hoggidi per collegar insieme alcuni pochi, e liberi capi? non tarà basteuole per dar animo a Principi liberi, e a Principi grandi, e potenti, ne farli certiche la stessa impresa con più fortunati anspici cominciata, debba fine ancor più foitunato conseguire. Terra peranuentura il dubbio euento dell'impresa gl'animi vostri sospesi, i padri de' quali l'armi di tanti Principi contro loto congiutati già virilmente sostennero. Sbigotirà la Repubblica Vinetiana per la Potenza Spagnuola, che senza Re,senza Gouerno, immersa nel lusso, e nelle ricchezze e diuisa in tante partise in tante regioni sà a se stessa con la vastezza dell' Impero così gagliardo contrappeso. Dubitera diresistere a quella potenza, alla quale ribellando gl' Ollandesi popoli allora imbelli di sudditi liberi, e di serui son dinen-

1

tati Signori. Non può in efferto, non può a gl'animi generosi cos'alcuna difficile apparire. Non si tosto il Duca di Sauoia hà lo Stato, e la vita sacrificato in così lodeuol' impresa,che incontanente i Francesi, disprezzati i comandamenti del proprio Re, gli sono in aiuto concorsi, e presto presto in maggior numerosi vedranno comparire. Non gli mancheranno tampoco d'aiuti l'Inghliterta, e l'Ollanda: non molti de Principi Germani, quali col Duca mio Signore tacitamente collegari il fauorifcono se non per altro, almeno per la sola mira disbattere, e d'abbassare tanto fasto, e superbiatanto odiosa. Hora quello, che gl'Oltramontani commuoue, non disporrà la Repubblica Vinetiana, la quale, oltre che dalle medesime cagioni, viene ancora stimolata dalla salute de gl'amici, dalla protettione, che professa de gli oppress, e quel che più importa dal pericolo alla propria liberta imminente. Ma se perauuentura così graui, e importanti cagioni fossero mai contro l'espettatione d'ognyno appo lei di così picciolo momento, che in tanta vigenza di occasione, e d'accidenti si restasse dalla difesa de gl'interessi comuni: Considerino per Dio, qual concerto sarebbe fatto della prudenza di lei, che stima de la sua generosità, e grandezza. Che ne direbbono glaten Principi Italiani, i quali antioti per gl'interessi comuni, doue h bbino a terminare le guerre del Piemonte, pendono dall' Autorità vostra, come da'vostri Consigli, e dalle vostre deliberationi la felicità, e sicurezza de gli stati, e delle fortune di ognun di loro veggono pendenti. Imperciocche chi dubita, che non tantosto i nostri Principi sopranno l'inclinatione vostra, non si tosto vedranno dispiegati i Veneti stendardi, folgorar l'arme vostre i popoli a gli Spagnuoli sottoposti, che quelli infastiditi dalla superbia, e questi vessati dalla rirannide loro infopportabile, si commuoueranno, ed esporranno se stessi, i figliuoli, e quanto di caro in questo Mondo por godere di quella dignità, e di quell' aurea libertà, alla quale questo Cielo, e questa patria comune gl'inuita. Sù dunque seruiansi di così bella, di così rara, e opportuna occasione, la quale tutta l'Italia, tutta l'Europa ne rappresenta; la quale dal Duca mio Signore abbracciata da segni non dubbij difelicissimi successi. Vedete digratia, come egli da poco numero di gentiaccompagnato habbia in vn tratto le loro minaccie raffreddato, habbia al primiero vito conuertito i pensieri, ch'haueuan di occupargli il Piemonte, in sollecitudine di fortificarsi nello Stato di Milano. Vna piccola battaglia che si vinca, vna spinta, che loro si dia, li precipiterà da quell'altezza, dalla quale con fasto intollerabile pretendono di dar legge a gl'Italiani, alienarà da loro gl'amici, solleuarà i sudditi, e darà loro ad intendere, a quanto deboli fondamenta stie quella vasta loro Monarchia appoggiata. Edessi, perduti d'animo, che nelle prosperità hanno tanto superbo,

cederanno a noi l'intera palma di così gloriofa, e magnanima attione, per la quale, ottre alla naturale libertà, acquisteremo lode, e gloria presso i posteri nostri perpetua, e immortale.

Consulta del Senato Vinttiano sopta le domade del Duca.

Furono queste parole con altretant'attenla le tione sentite, con quanta esticacia dall'Amdel basciadore esposte, il quale venendo con soddisfattioni, e parole generali licentiato; sinalmente proposto il negotio nel Consiglio,
che chiamano de'Pregadi falì nella ringhiera
vn Senatore, degno per l'acutezza dell'ingegno, e per l'assetto verso la parria di tutti
quegli honori, da' quali l'età sua non ancor
matura l'escludeua, il quale cosi cominciò
intorno la pratica proposta a discorrere.

Oratione di yn Senator Vineriano a fauote delle do mande del Duca.

Se fossimo stati dal Duca di Sauoia ricercati del nostro parere, quando, non essendo ancora le cose di lui arriuate a manifesta roztura con quelle del Re, non haueua bisogno del nostro aiuto, come al presente ricercati dopo la rottura d'aiuto, paiono superflui, e intempestiui i nostri consigli; certamente, se io non erro gli sarebbe stato risposto in maniera, che la risposta nostra da lui messa ad esecutione haurebbe e la necessità, e l'occasione delle presenti domande del tutto esclusa. Petò, mentre d'intendere sopra il primiero partito non ciè riuscito, conuiene adesso, che andiamo pesatamente considerando non quel, che sarebbe allora stato ispediente, che da noi consultati si rispondesse, ma quel, che al presente conuegna a noi di risolucre

uere per la riputatione, esicurezzanon solo nostra, ma della comune d'Italia, circa l'abbandonare o nò il Ducadi Sauoia da gli Spagnuoli assalito. Imperciocche, come suppongo esfere a tutti voi manifesto, ricerca la Prudenza del Gouerno ciuile, che i Principi, accostandos raluolta più pernecessicà, che per elettione a que partiti, in che altri fusse, o per ildegno, o per altre perturbationi trascorso, procurino, che maggiori inconuenienti, e preg uditi maggiori non venghino a tisultarne. L'ambitione, e la cupidigia del dominare credo estere a tutri gl'huomini comune; ma nella nation Spagnuola, che non auanzi alquanto l'ordinario delle altre, non crede ne anche poterfi negare; e che quella istessa, che non gl'appaga de'g and stimistariè nell'-Europa, e in tante altre parti del Mondo da lei posseduti, gl'instighi insieme con la depiessione de gl'altri ad aggrandirli, non credo che alcuno tampoco ne possa dubitare. E quantunque sino a qui mercè la pace d'Italia, e'lg and ssimo riguardo, con che si gonernano gli statia loro non soggetti non habbino confeguito l'intento; erra ad ogni modo a mio parere chionque stima, che fijno venendo l'occasione per contenere la bramma, e la sete di far acquisto dell'altrui. Imperciocche le citationi vícite da Milano contro molti de' Principi d'Italia sotto il Gouerno del Conte di Fuentes, e che lo stato nostro se non apertamente toccano, almeno tacitamente minacciano quantunque

paia al presente, che dormano, non sono però del tutto estinte. E se lece dalle minori alle cose maggiori argomentare, Finale, Monaco, Piombino, Correggio, molte terre della Lunigiana con quanti artifici per non dir ausdità hanno al lor Dominio sottoposto; nel che non tanto a me pare, che si debbaconsiderare ciò che di piesente quelle terre alla somma delle cose rilieuino, quanto le conseguenze, che si tirano addietro, e da quelle ancora milurare l'intentioni, ei fini loro, i quali non riguardano solamente all'auanzo di quelle picciole castella, ma a fini, e d'segnt di cose molto maggiori. Monaco, e Finale tengono in fieno la Riuiera di Genoua, Piombino allo stato di Toscana, le terre di mezzo della Lun:ggiana quanto di foggetrione all'ano e all'altro frato arrecano? Puossi dire il medesimodi Correggio rispetto a gli stati a esso confini. Porto Longone da loro nell'Elba quati in faccia a l'Italia con tante fabbriche fortifitato quanto fachiara, e manifesta l'ambitione, che con la propria ficurezza hanno di tener tutta questa provincia afieno? E chi dubita, che quanto della libertà d'alcuni de' nostre Prencipi se sminussce tanto la Signoria Spagnuola diuenga eriamdio in p egiudicio nottro maggiore; Ma ne la nottia Repubblica dall'ambitione loro s'è del rutto illesa conservata. Il Pontefice contro noi con tanti fauori promessioni, e apparecchi di guerra intempo dell'interdetto stimolato quanto ne dimostra l'animo

di quel Re, e di quella natione alle cose noftre in fetto, ed inimico. Le molettie continue de gl'Vscocchi da loro contro noi fomentate.La lega nostra co' Griggioni, che, stando lo-ro continuamente su gl'occhi, pi ocurano con tante macchine oppugnate. Il forte Fuentes a perperuo giogo di quella natione, e ad onta manifestissima della nostra lega nelle fauci della Valtollina fabbricato, chi non vede quanto in dipressione della riputatione e delle cose nostre ridondino, Tentano adesso fabbricare altri forti contro il Duca, e perche non vuole ne vbbidire, ne riconoscere i loto comandamenti gl'assaltano lo stato; se con intentione di spogliamelo io non vò per hora affermare, o negare; ancorche secondo i solici fini di quella natione se ne possa probabilmente temera, e i molti apparati, e gran dimostrationi, che fanno, possano se non darne totale certezza, darne almeno gagliarda sospitione. Ma io confidero in ognicaso, che ne per gl'interessi, ne per la dignica di questa Repubblica conuien soffeire, che quel Principe vilmente si sottometta a simili comandamenti, ne che coll'abbandonarlo, mettiano quella natione in possesso di comandare coli assoluramente, e di strignere i Principi Italiani ad obbedirla. Perche i pensieri de gl'huomini si vanno digiado in grado distendendo, e quanto sono maggiori le cose, che conseguiscono, tanto divengono più vasti i desideri, eifini, a'qualidisaliresi propongono. E ottenuto vn punto, par loro

hauer ottenuto nulla: onde cominciano a pretendere cose più alte, e vantaggiose. E in materia distato; chi nella riputatione, e ne'primi principij consente; conuien poi, che del tutto si piegh; Perloche non è dubbio, che astretto ch hauranno il Duca a quel di che al presente il ricercano, non debbano poscia a' cose di maggior preginditio costrignerlo con esempio pernicioso a gl'altri Principi, e a noi medesimi, accorrendo l'occasione. Et è da credere, che in cotal caso a nessuno calerebbe de nostri mali, come di coloro, i quali hauendo già questi abbassamenti ne gl'alırı fofferti ; godecebbono giustamente di vederne a glistessi sottoposti. Ma auuendo, che le forze dello stato, e gl'aiuti de gl'amici riuscissero inferiori alla grandezza dell'animo del Duca, o che veramente, veggendon, e da gl'altri abbandonato spontaneamente cedesse, o a comandamenti, o alla fo za del più potente, o che disarmando, o nò, fosse in qualunque maniera oppresso, chi non vede l'aperto pericolo della con une liberta?chi non vede largamente aperta la strada a quella Monarchia, che questa natione va nel pensiero formando? chi non vede l'Italia caduta in miserissima seruitù, e in istato tanto deplorabile, in quanto dalla declinatione del Romano Impero si sia veduta? Estendo adunque proprio de' Principi saggi, e prudenti ilpreudere innanzi tempo, e pronuedere in tempo a' pericoli, che non fono molto lontani; giudicherei molto necessario

cessario, che la Repubblica, benche per altro intenta a conferuate la pace, intrapiendesse in qualche maniera a sostenere le cote del Daca Affinche stando noi orion spettatoti de' trausgii altrui, tion veggia no, comegià videro gl'auuoli nostri, quando il Regno di Napoli da Carlo VIII firaffalito, prima vinto, e occupato, che combattuto lo stato di quel Principa; il quale mentre è saluo, coll'esser padrone delle mura, e delle porte d'Italia, può in essa dar l'adito agli stranieri, e tener sicura, e in pace, e in guerra la liberià nostra, e di tutti i Principi Italiani.

Lodarono molti, e particolarmente la giouentù questo parere da tante ragioni fortificato, dalle quali gl'animi di turti, quasi da tanti stimoli, veniuano trasitti. Ma incontrario discorrendo vn'altro Senatore non meno venerabile per l'eta, che per la fama d'inuecchiata prudenza, e per l'esperienza lunga de' Magistrati, e delle più degne Ambascierie selicemente essercitate cominciò in questa guisa a fauellare.

Io hò sempre stimato Prestantissi ni Se- Oratione d'natori, che chi de gl'affari grauissimi vuol na ore viniprudente deliberare, debba non tanto la qua tiano contra-Îsta, o lo stato delle cose presenti, quanto de del Duca. quel delle passare intentamente considerate, e diligentemente esaminare. E pertanto, se noi consideriamo i tempi addietro dell'stalia,intendendo di quei,quando gli Spagnuoli non vi dominauano, e senza passione, o in-

rio all: domã-

uidia a' presenti i compareremo; credetò, che ciascuno sentirà meco, essere senza dubbio i presenti da preferire a' passati. Habbiamo (per tralasciare i più remoti ) habbiamo dico veduto, o per l'historie potuto comprendere, in quale stato fosse l'Italia, quando i Francesi, o iRe Aragonesi nel Regno di Napoli dominauano; quando lo Stato di Milano, o a' Visconti, o a glisforzeschi, o a glistessi Francesi vbbidiua; a quai guerre atrocissime fù l'Italia,e giù de gl'altri la nostra Repubblica fortoposta. Non si presto gl' Aragonesi impadron ti del Regno Napolitano diuentarono Prim ipi Italiani, che si diedero, a perturbare hora la Toscana, hora la Marca, hora lo stato della Chiesa, hora quel de' Genouesi; eil tutto lottolopra riuolgendo, non cessarono di volere coll'ambittione l'Imperio, di che non erano contenti oltre i confini di quel regno distendere. I Visconti di Milano fecero ancor peggio, e gli Sforzeschi, succedendo non meno nello stato, che nella libidine del dominare a' Visconti, non capittano dentro i confini di Milano, e di Genoua. Einrato Lodouico sforza fù a padri nostri mole-Ro, che, astretti a collegarsi con Luiggi XII. Re di Francia, risoluertono di cacciarlo di stato con fine, che leuo d'Italia quel emulo, douessero poscia quietare, e col contrappeso di quella natione assicurarsi in maniera del Re di Napoli, che non potessero hauer più dubbio della propria salute, eche il Redi Francia coll'arme loro in Italia introdotto, e fatto arte has be feel a padrone

padrone di Milano douesse effere dello stato loro il principale protettore. Quali heno poscia stati i successi di queste speranza, ciedo effer a tutti noussimo, e co ne on guetre atroc ssine, con persecutioni, e calamità crudel ssine fosse il merito di tanto benesicio dal Re di Francia ric moenfato. Pou he, se dopo la guerra di Chioggia la Repubblica nostra fu mai vicina all'vicioro streminio, in quel tempo crea' io, che si vedesse riddotta quando quel Re per ricuperare Cremona, e la Giaradadda per li parti della coi federatione a noi spettanti, ci concito contid l'arme de' Principi Christiani; e in quella gran lega di Cambrai, futtosi capo de Principi contro' nosti maggiori congiurati, non dubitò poscia con tutte le forze assalirli; e sarebbe stato potissima cagione della nostra rouina, se tanta tempesta non fosse stata da, nostri maggiori virilmente sostenuta, e prouidamente riparata. Suscessero assai presto tempi, ne' quali ne noi, ne gl'altri Potentati Italiani, potendo soffire il Dominio straniero in It lia, tentammo vnttamente di rimetter gli Sforzeichi nello stato di Milano. Riuscial rimerte uelt, benche con guerre, e trauagli infiniti, a' quali i maggiori nostri particolarméte con animo g adissimo fortentrarono; non parendo loro, che potesse essere sicura ne la pace, ne la libertà d'Italia, se, essendo gli Spagnuoli, come già erano, padroni del Regno di Napoli, hauessero ancora nello Stato di Milano succeduto; co:

me poscia estinti gli Sforses, hi fiù necessario, che succedessono. Questo è lo stato delle cose d'Italia, ch'io chiamo il passato Veniamo al presente, e col passito comparandolo, giudichiamo noi stessi, quali di questi due s'habbia da eleggere o quello, quando dominando nello Sato di Miano i Vilconti, gli Sforzefclure i Franceii, che a gl'Aragonefi del Regno di Napoli facenano contrappelo, o quelto, nel quale gli Spagnuoli l'ino, e l'altro stato possedendo, seruono a se stessi con la moderatione dell'Impero per contrappelo. Nelsuno credo che mi vorrà quello a questo antipotre, ne per la quiete, ne per la felicità di che godiamo noi , e gl'altri Principi d'Italia, ne per la sieurezza, e tranquillità, con che al presence gis stari nostri possediamo; mediante la quale se l'Italia non comincia aricuperare l'Impero del Mondo, si vede però siorire di quell'arti, e di tutti que'beni, e ric: hezze, che da vna continua, e ticura pace possono risulrare. Dicamili hora, che gli Spagnuoli sono per natura ambitiosi, cupidi, ebramosi dell'altrui; metramifi a campo Monaco, Finale,e quattro altre basse terricciuole, doue per lo più da'loro Signori furono introdotti, facciafi gran conto delle citationi del Fuentes, e delle moletine di quattro corfali, che ci turbano il golfo, e comparinfi queste, o alcre molestie più leggierise queste loro brame, e cupidiggie che mostrano di dominare a quelle de Principi canto naturali, quanto stranieri, che gia in Italia dominarono. Oppongansi ifatti di quelli,

agi' inditi di questi, le cuationi de gl'istessi alle guerre, che quelli a' Principi Italiam, e alla Republica noitra già fecer ; che certamente itupido finà chianque dalla comparatione loro non anderà conf sio. Ma di quetta tanta ambitione, e copidiggia di spossi ssare alciui non vedo (le non m'inganno) ne probabile fondamento, ne ragione alcuna concludente, mentre considerò le comodità d'acquistigrandi da Reloro tralasciati, e quanto verso i Principi Italiani ne fiano stati cortesi, e liberali. Testimonio ne fanno gli stati di Fiorenza, c di Siena dall'arme loro acquistati, e a' Medici conceduti, la Corsica tolta di mano a' Francesi, e alla Repubblica di Genoua restituita,il contado d'Asti al Duca di Sauoia gratiosamente donato, e quasi tutt'il Piemonte all'itesso finceramente ricuperato, Modena a gli Eiteni, e Piacenza a' Farnesi restituita, lo Stato di Milano a Francesco Sforza liberamente tilaiciato, il Monfertato, poco men che cent anni sono, estinti i Paleologhi a'-G nzaghi aggiudicato, eal presente, liberaro dalle mani des Duca di Sauoja, a quel di Mantoua con tanta buona fede restituito, con quanta ma habbiamo saputo, o spetare, o desiderare. E se questi cosi chiari, ed euidenti essempi non ci acquetano l'animo, non so vedere qual fantasma d'errore la mente nostra ingombri, e ci costringa ad arguirli,o di rapacità, o di codicia, o di brame tanto grandi d'occupare l'altrui. Tralascio, che tutti i nostri Principi per longo spatio di tant'anni

non son mai stati da tanta potenza ne'loro stati perturbati, anzi in tutte l'occasioni, e con graussime spase da loro solleuati. Ne noi, se hà da vincere il vero, e se la rimembranza del beneficio non ci rende il benefarore odioso, come non habbiamo giusta occasione di dolersi della vicinanza loto, così non possiamo giustamente scordarsi i benefici da quella Coronariceuusi. e quando Ferdinando il Cattolico mandò il Gran Consaluo in aiuto delle cose nostre da Turchi assalite; e quando il Re Filippo secondo con duplicata spesa, con grande apparato di naui, e di galee e con infinira moltitudine di combattenti, concorse nella Sacra Lega per la nostra difesa principalmente contro l'Imperio Ottomano conchiusa. Onde come le cose passate non mi fan punto capace, che la felicità d'Italia consista nell'essere da principi naturali in tutto signoreggiata, cosi, posciache tocchiamo colle mani, non essere i tempi, ne gl'animi nostri disposti ad introdurre quella, che al pielente stimiamo felicissima conditione di cose, sie gran prudenza, non interrompere per desiderio di cose nuoue il corso de tempi sin' al presente selissimamento trascosi. Nel rimanente, che gli Spagnuoli con le fabbriche de' forti voglino afficurare i propri stati, che procurino, e sturbino le nostre legne, benche possiamo hauerlo discare, non però possiamo giustamente dolersene; facendo essi alla fine tutto ciò, che gli altri Principi fanno, e che noi stessi e

nel Friuoli, e altroue habbiamo stimato e ragioneuole di fare. Come neanco lo stesso Duca di Sauoia hà ragione di querelarsi de' comandamenti, cheei chiama, de gli Spagnuoli, mentre l'Italia dalle continue turbolenze dell'armisue, e i vicini da' sospetti di qualunque nourtà di liberarsi disponga. Altrimente non sò vedere, perche al Re non debba essere permesso assicurar i propristati, quei de gl'amici; e chenti, e l'Italiatutta da' sospetti dell'arme senza occasione in Piemonte trattenute: eccetto se volessimo per mettere al Duca il tenere in continua ansietà, e spesa gli stati altrui, e proibire ad altri, dopo d'vsati i termini amoreuoli, il liberarsene con la forza, come pure la region naturale, e ciuile etiandio tra' priuati par, che consenta. Souuengane digratia, quanto d'affanno, e d'inclinatione alle cose comuni diede l'assalto improuiso del Monferrato; quanto se ne commosse l'Italia; con quanto studio noi stessi procurammo e con gl'aiuti al Duca di Mantoua somministrati, e col ricorrere al Re di Spagna la solleuatione dello stato assalito, la quiete di turbulenza cosi graue, e repentina. E quindi, quando le ragioni già dette non ci trattenessero, faciamo argomento, con qual fondamento di giustiria, con qual colore d'honestà potressimo opporsi all'intentione dell'armi Spagnuole, da noi medesimi per la quiete, e sicurezzea delle cose preseti, siò per dire, procurate. Qual concetto sarebbe fatto

della nostra fede, e della nostra constanza, mentre si sforzassimo in qualunque maniera di opposir al Re in quella guerra, nella quale etiandio ad instanza nostra s'è interessato, e contro quel Principe, al quale, per essere tanto di sangie, ed'interessi congiunto, ognitagion vortebbe, che stesse vnito, quando pure hauesse quelle sinistre intentioni contro di noi, e degl'altri Principi, che in contrario si van supponendo. Risutammo, ogn'vn sà partiti grandissimi offertici dal Re di Francia in premio dell'vnione, che da noi contro l'Imperio Spagnuolo chiedeua, quando, pochi anni sono, armato di grande esercito, e collegato con Grandissimi, e Potentissi ni Principi la guerra contro lo stesso Impero preparana. La città di Cremona, colla Giaradadda, e la Costa intera del Regno di Napoli verso il nostro mate furono da noi ricufati,perche amammo più il nome di pacifici consernatori delle cose nostre, che d'inquieti perturbatori dell'altrui; perche non istimamo sicuro scambiare colle speranze benche grandi del futuro la cettezza dello stato presente, vscire da una felicissima calma, per entrare in torbido, e tempestoso mare di cose nuoue. Ora il Duca di Sauoia ne muouerà a quello, a che il Re di Francia, Re constituito in tanta Autorità, e Grandezza, circondato datante forze, e adherenze, con tante vantaggiole códitioni nó potè disporne ? Si faremo con tanta leggierezza seguaci delle inquietudini del Duca, adherenti delle voglie,

voglie, partigiani de gli sdegni, e male soddisfattioni sue, e sotto pretesto, ch'ei professa, della dignità sotto colore della libertà d'Italia, prendendo noi a vindicare le prinate querele, ch'egli ha con la corte Spagnuola, colla quale poco dianzi era con tanta nostra gelosia collegato. Si lasciaremo da'concetti dello stesso Principe inuiluppare in guerra con Re, e con potentissima natione le cui foizeper me non sò, con qual discorso quegli istessi,a' quali paiono cosi formidabili in tempo di pace, stimino poscia in quel della guerra cosi deboli, che per liberaisi da' sospetti, che in tempo di pace ne formano, die loro l'animo d'irrittarle. Dunque, o perche di presente non ci possa essere la vicinanza Spagnuola sospetta, o perche probabilmente si possatemere, che, irritandola, potesse esserne di preginditio, pare a me, che si doutebbe conchiudere, non istar bene innouare, ne alterare il pacifico stato de' tempi presenti, e che si dourebbono mettere in disparte que' concetti della liberta d'Italia veramente molto belli in apparenza, ma nella sostanza molto incerti, e pericolosi; e i quali, come le più pregiate viuande de non sono cibo, che ristori l'infermo, ma veleno, che l'vccide; cosi potrebbono forsi estinguere quegli spiriti vitali di quella libertà, che di presente godono coloro, i quali ancora non seruono: E ciò tanto maggiormente a parer mio auuerrebbe, quanto che ne anco si potrebbono senza molta difficoltà metter in esecutione per li molti contrasti, che nel

praticarli prouerebbono, per la conditioné de' tempi presenti, e per la poca vnione de nostriPrincipi,i quali, come altre volte così al' presente non potendo soffrire, che altri soprauuanzi, sarebbono poscia i primieri a ricchiamarui le stesse nationi straniere, contro le qualitanto al presente si esclama. Ne il Duca di Sauoia, il quale adesso si dimostra tanto ardente nella libertà comune, e dall'Imperio Spagnuolo tanto abborrente, e sempre stato di questo talento verso di loro. Onde malagenole sie assicurarsi, che soddisfatto delle pretensioni sue nel Monferrato, non rientri poscia a' danni della libertà comune col Re nella strettezza, e buonaintelligenza di prima. Per queste ragioni conchiudo Prestantissimi Senatori, che, attenendosi a'sani consigli della pace, non s'inuiluppiamo ne' trauagli d'vna pericolosa guerra, la quale dalla contraria risolutione potrebbe risultare.

Non piacquero molto queste ragioni a coloro, massimamente a'quali, essendo la Grandezza Spagnuola odiosa, era ancora molestissimo sentirla con grandezza, o di parole, o di concetti confermare. E nondimeno, quantunque non mancasse quel Senato d'essere sollecito della depressione del Duca per lo pericolo, che quella depressione non risultasse in maggior grandezza, e aggiugnesse maggior fasto all' autorità Spagnuola, la quale, per esserallora troppo cresciuta, desiderauano più tosto restrignere, e abbassare; adognimodo, preualendo nelle loro de:

to deliberationi la riputatione dell'arme Spagnuole benche leggiermente cimentata dal Duca non però ancora intaccata, e preualendo il rispetto della propria quiete, e sicurezza 2 quella dell'altrui, tibuttate per allora le contrarie ragioni, a questo vlimo parere s'attennero Onde da gl'enentipiù certiaspetrando il configlio, ne parendo loro le cose ancora ben disposte, ne l'occasione ancora matura per dicchiararsi, non hebbono per bene spiegare le vele a quell'aura, la quale dal Piemonte cominciaua a spirare. Vero è, che per soddisfattione del Duca, e per propria deliberatione mandarono in Piemonte Rainero Zeno con titolo d'Ambasciadore Scraordinario, in vece dell'Ordina: io, che atteso la riconciliatione, douenano rimandarni; affinche con maggior authorità ne gl'affati presenti sourintendendo, paresse, che gl'interess del Ducanon fossono del tutto dalla Repubblica abbandonati. Quantun que non manceisero poscia di coloro, i quali da successi argomentassero essere stato il Duca da quella Reppubblica non solo con occulti consigli,e promessioni fomentato; ma con sussidi ancora di danari forto mano fomministratigli aiutato. Poco differente risolutione riporto il medesimo Duca dalla corce di Francia; doue i pericoli vicini, la viuacità di quella natione, el'età del Reminore stimaua, che douessero concitare mouimento maggiore. Perciocche la Reina afficurata dal Re di apagna, che si cessarebbe in Italia da qualunque

ostilita sempre, che il Duca alle cose ricchie? Regli contemple, e rimanendone foudisfara procuraua disporte il Duca ad acquettarii alla volontà del Re per rispetto ancora de gl'interessi del Duca di Ma cua suo nipote, per ficurezza del quale questa nuona guerra comminciana. Escludendo per tanto qualunque instanza, e querela di quel di Sauoia, proibì lotto rigorolissime pene a' sudditi suoi l'andare agli stipendi di esso Daca. E nondimeno anch'essa per ripuratione del Regno, e per soddisfutione de' Principi, e Signori più puncipali della sua Corte inuiò in Pientoute Carlo d'Angienes Marchele di Rambogliette con titolo d'Ambasciatore; perche con forrasse il Duca alla pace con commissione espressa, che, se egli per dubbio d'effere poicia dall'arme Spagnuole oppresso, ricussse disarmate, gli promettesse l'assi-curasse intutti que' modi, ch'egli stesso sa-pesse desiderare; offerendogli etiandio la Protettione della Corona, e le forze di tutto il Regno. Tale ful a pubblica deliberatione di quella corte gouernata allora della Reina inclinatissima a conservare con buona, e sincerafide l'amistà colla Corona di Spagna per glinteressi della propria Autorità, e Grannezza, e per la quiere ancora, e ficurezza de gl'affari del figlinolo, i quali colla pace, e buona corrispondenza de' vicini stauano a minoritrauagli, e perturbationi fottoposti. Perseverò ancora la medesima dispositione di quella corte per alcuni anni; tuttoche il Re

Reall'età duattordici anni pernenuto, e se. Re di Francia gondogl'ordinamenti del Regno vícito dal- eta di quatla tuttela, hauesse preso l'amministracione to di l'anni delle cose, e cessasse per conseguenza, la uerno del Re-Regenza della Rema. Perciocche dependen- 8no. dom tutto dall'autornà, e da' contigli della madre, fil infensibile per vn pezzo la mu ratione di quel Gonerno, se tu ne leui la mutatione del nome del Gonernatore. La primiera attione del nuouo Re fi ratificare imacrimoni colla cafa Realed Spagna contratti, colla quale dimostrandoli di voler viuere molro congiunto, poco restaua al Duca, che sperare del fauore di quel Regno. E nondimeno quantunque paresse da gliaiuri della Francia abbandonato non mancaua il Marescialle Diguera Gouernatore del Al Duca non Delfinato d'inuiarg iene fotto mano, e alla mancano a sfilata qualche buon numero, non si sà se di tacito consentimento della Reina, la quale sentendo, che molti mormorauano, perche il Duca venisse in tanta vigenza, e pericolo abbandonato con tanta diminutione dell'autotita del Re; e de gl' interessi del Regno chindesse gl'ochi, e con sentisse, che alle Regie deliberationi il contrauenisse. E pertanto oltre a glinuiatigli dal Diguera molti altri di mano in mano calando l'Alpi, si trouò fra poco tempo in Piemonte quantità ragioneuole di quella natione; da'quali il Duca confortato, e dalle promessioni aucora d'altri Principi, e solleuato dal buon principio, che haueua sortito la guerra ( come per l'ordina-

rio l'imprese, che da principio si rappresentano molto spauentose, si vanno di giorno in giorno maggiormente ageuolando ) entraua in confidenza maggiore di semedesimo, e fuccessi maggiori alpettando, consentiua d'esfer pregato di quel, che ragioneuolmente pareua, che douesse con molto studio ricercare; onde poco potettero in lui le parole, e le ammonitioni dell' Ambasciador Francese, e di Monfignor Giulio Sauelli mandato altresì

per queste occorrenze dal Pontefice conti-

tolo di Nuntio Straordinario nel Piemonte. Perciocche il Duca perlistendo nel non voler compoire con quel di Mantoua senza

Giulo Sauello Nuncio Pentifice tracta col Duca di conofitione.

conseguire qualche parte del Monferrato, e negando tuttauia di disarmare se non giuntamente col Gouernatore, ricufaua ancoratimettere le sue differenze nell'Imperadore, come in Giudice a le sospetto, maben consentiua rimetterle ne' Re di Francia, ed'Inghilterra, ne' quali sapeua benissimo, che ne il Re di Spagna, ne senza lui il Duca di Mantoua haurebbono confentito. Pareua pertanto cosa disficile assai il ridurlo a consigli Ra il lavoro più quieti : e quanto meno, che prendendo ardire dal vedere l'esercito Spagnuolo vscito dal Piemonte nella fabbrica del nuouo forte occupato trattenersi otioso, ne curar molto di profeguire la guerra, pareua, che maggiormente da nuoui affalti s'afficuraffe. Onde facendo tutto il giorno vscire truppe di caualli da Vercelli, le quali sguazzato alla presenza dell'essercito nemico quell'istesso siume della Se-

Il Duca alieno da' pamiti di pace infe di Sandoual.

la Sesia, che il Gouernatore in assenza del Duca non haueua risoluto con estercito gagliardo, e numerofo passare, ardiuano insultare senza paura alcuna, e senza rispetto benche alla sfugita i soldati intorno al forte occupati. El Gouernatore tutt'intento al lauoro cominciato, non folo non curaua di reprimere la loro insolenza, marifiutò ancora il configlio di molti Capitani a' quali parendo inutile, e di poca riputatione il trattenere l'efercito intiero intorno a la fabbilica del forte che pure nel proprio suolo del Resi faceua, lo confortauano in quel mentre a mandarne parte, a' danni del Piemonte, doue, per effer il Duca impegnato nella custodia, e difesa di Vercelli, era probabile, che si sarebbono fatti progressi non leggieri. Ma gl'affari del Duca, i quali dall' arme hostili parenano in quel modo assicurati, o per lo meno non trauagliati, a granissimo accidente delle domestiche stettero all'improuuiso sottoposte. Perciocche i Francesi, egli Suizzeri ch'erano agli sedhione in fira fipendi del Duca, ammotinati i per occasio-foldati del Dune di picciolo momento meilero in gran pe- ca acquetata, ricolo e confusione la città di Vercelli, in disesa della quale allora dimorauano. Ne sù picciolo il pericolo di maggior seditione, e monimento, ne minore la fatica del Duca nell'acquettarlo. Pur finalmente sedato, furono i Francesi come sospetti di nouità, e di alterationi in vari alloggiamenti d'intorno, e vicino a quella città distribuiti. Frattanto inrefassin lipagnala resistenza del Duca, e le co-

La come di se in Italia contro l'espetratione di quella cormonte da or dint più rigo. Duca.

Gio. Viues nel a norm d Spagna d'affa Lie le re r mat ince cel Duca a etta

spagna su gi te succedute, il Re, e i Ministria sdegno non cessi del Pie mediocre se ne commosiero; e parendo loro la Maestà, e Autorità del nome Reggio rimaroli contro il nerne grauemente offesa; perciò intentipiù al risentimento, che all'acquettare i nascenti romori, stimarono esser necessario variare gliordini primieri, e con più seueririmedi disporre il Duca a ricognoscere quella Grandezza del Re, che egli entrando ostilmente nello Stato di Milano haueua dimostrato di così pocostimare. Comandarono per tanto al Gouernatore, e agl'altri Ministri d'Italia, che non p ù col risperto di prima, ma con ogni asprezzi, erigore contro'l Duca proced'ssono. La quetto fine diedero ordine, e Preposte di D. fecero prouvisioni straordinarie. Era dal Campo ritojnato a Genoual'Ambasciador Vines, il quale inciari alcuni esploratori a Nizza di Prouenza, e a Villafranca haucuano iferro il castello di Nizza, benche per alse, e ordinate. tro fostiffi no effere fornito del folo prefidio di cento el quemia foldati, e di poca monitione promaeduto, la citra da vna parte ficura delle officie del castello, e i cittadini poco dei Puncipe soddisfatti ,i passi del Piemonte situati sia balze disupate potersi con picciol numero di soldati occupare all'improuiso, e disfendere; e occupati imanere il castello, e la cutà priul d'ogni soccorto, e però facilissima preda di sh'unque con giuste forze v'andasse. Rifeise ancora il castello di Villafranca porto affai capace, e sicuro, esfere debole di mura,

mura da soli cinquanta soldati custodito, e fogetto da più pattialla batteria;e in ogni zafo il capo di San Sospito, posto comodo allo sbarco, e vicino affai a Ville franca per non esser ne diguardia, ne di fornificatione alcuna fornito, poterfi con facilità occupare all'improuiso, e fortificare. Messe per tanto in consideratione al Re qualunque di queste due imprese esser per se stesse rinscibilistanto più, che, essendo egli padrone del mare, hauena ancora col porto di Monaco vicino tutta la Riuiera di Genoua amica. Onde se nell'istesso tempo, che l'essercito di terra entrasse in Piemonte, si fosse messo mano ad alcuna di queste imprese, potersi ragioneuolmente sperare, che, sbarcati in quelle partinon più disciin ottomila fanti, si sarebbono facilmente alla sua perfettione condotte, o per lo meno, quando li follero difficoltà maggiori nell'elecutione ritrouate, essere adogn modo vtilissimo il tentarle, per la diuertione grandissima, che tentate alle cose del Piernonte cagionerebbero Piacque in corte la proposta,e ne fû incontanente ordinata l'essecutione; onde da Genoua si preparauano per lo medesimo Viues, le munitioni, ei materiali a quell'impresa necessari; per la quale furono deputate le genti da Napoli venute, e quelle ancora, che di Sicilia in breue s'aspettauano. Ma Ducadi Sauoperche i tempi contrari cagionarono molta upato per didilatione; il Duca hauura notitia de' fini del fesa delle sue nemico fortificò il capo di San Sospiro, rin- me, forzò i presidi di Nizza, e dell'altre sue terre

maritime. E pertanto il Gouernatore, oper non iraitare i Francesi, quando vedessero affalite le piazze confini alla Proueuza, e doue hunnoantiche precensioni, o sbigotto per le d'ficoltà, e preuentioni del Duca volle, che tralasciate queste, ch'erano le ptimie-, re nell'intentione, si comincialle dall'espuguatione di Oneglia terra del Duda Iontana da Nizza quaranta miglia verso Genoua, il Mirchese di ch'eral vituma nell'esecutione. Onde parti-

ro il Principe Filiberto per Ispagna; benche non fossero ancora giunte le galee, che di Sicilia con gentis aspettauano; adognimodo D. Aluaro Bassano Marchese di Santa Croce Capitano delle galee di Napoli v'andò con le lue, e con le galee, che fort'il comandamento di D. Carlo Doria fogliono stare per

bagnara vo fiumicello, olcre del quale fcorrono alcum colli, che entrando in mare formato il promontono detto volgarmente capo San L zero. La sua giunifuncione in fionte al mare fi nitringe fra la montagna, e'l fiame, tratto della longhezza del suo muro alquanto magg ore; fra terra molto più si deffonde comandando a tre valli molto fertili, e da sessanta villaggi po-

polate,

Impres di Onegha ietto Santa Croce.

ordinario nel porto di Genoua. In esse erano sei compagnie di Napolitani sotto Vespaliano Macedonico, e otto di Spagnuoli fotto Pietro Sarmiento Mastro di campo. E Onegliaterra di cinquecento Euochi sulla Sito di Onespi ggia del mare, a cui da Leuante soprastanno alpestre colline, da ponente, e quasi

gliase fue qua lità.

polate; oltre le quali sono altre due del Maro, e di Prela ancor esse al Duca sottoposte. Il luogo dà per se stesso, non hauendo mai veduto il nimico, non hà per sua diff. sa alcune fortificationi, eccetto vn castello di fabbrica antica, e vn bellouerdo in riua al mare nell'angono della terra verso il ponente d'alcuna artiglieria fornito, che serue più per guardia de' coisali, che per fortificationi del luogo, Ma entrati in essai Capitani, e soldati del Duca in molte maniere la fortificarono, tirando vna trincea longo'l fiume dalla parte di Ponente, e vn argine di rena longo la spiaggia, perche, e da Tramontana il paeseamico, e da Leuante l'asprezza del colle la diffendeua. Era alla fomma delle cose preposto il Conte Lodonico della Mo- Il Marchese di Santa Croce retta Marchese di Dogliano, e seco erano sbarca le genmolti Capitani, e foldati, tanto delle vicine ti vicino a valli, quanto di ordinanza venuti alla sfilata batte, e affadi Piemente. Sbarcò il Santacroce à diece-lifce. noue di Nouemebre di lienza della Repubblica le sue genti oltre il capo San Lazero, e non ostante, che la licenza dello sbarco gli fossestata consentita con patto di non trattenersi punto nel territorio di lei; adognimodo, non tenendo di ciò conto alcuno, prese il Santacroce alloggiamento di quà dal fiume e piantataui la batteria, cominciò a dominare la campagna, e rimouer gli impedimenti. La notte, che successe, mandò parte delle genti oltre la fiumarra, le quali dopo gagliardo contrasto, guadagnato l'argine dilla, si se-

Oneglia

cero padroni di molte strade per accostarsi alle mura, e tirando nell'istesso tempo due pezzi sopia la piazza di San Moro, per co immeiar quindi la batteria, ributtarono più di cinquecento foldati dalle trinchee, e ripari in que' contorni eretti con perdita di solo otto de gliassilitou olire alcuni, che vi imasero feriti. Mi venendo quiui infestati da altre genti foroficate in alcane case più alte, e da alquanu ipingardi collocari nel palazzo del Duca, voltata l'artiglie: la alquella parie, e battute le case, e cong and'ardire assalitele, ne ributtarono i difentiri in numero di tiecento, perfeguirandoli fino al conuento di Sant' Agostino, nel quale con molto disordinesi rituratono. Filincontanente cinto dittincee il conuento per lo sito molto opportuno alla difesa della terra, e tutta la notre poscia battuto, difendendosi valorosamente quattrocento fanti, che v'erano di presidio. Fra'l qual mentte non istanano otiose le galee; perche sbarcate le genti, vennero lopra Oncglia; e coll'artigherta (gombranano la campagna, e batteuano la sommità delle case, tuttoche quei di dentro, ma però inutilmente si sforzassero di tenerle lontane co l'artiglieria del castello, e del bastione in rina al mare E hauendo sbarcato vingcosso cannone tra'l sume, e'l capo di San Lazero, surono da' colpi di esso moltidicoloro, che stauano sulle trincee, vecili. Ma a quei, che di dentro virilmente si difendeuano, veniua meno la munitione, si come dall'infrequenza del tirare si comprend

comprendena,e dalle galce fù intercetta vna feluca piena di munitioni inuiata da Villafranca, e mancaua og ai giorno più la speranza del succorto, Perche al Conte Guido, il Conte Guido quale a quest'effetto scendena di Piemonte doto in soccon dogetto caually, e cinquecento fanti, elsendogii necessario passare per lo tenttorio a nossi dalle de'Genouefi, fû,non hancudo prima chiesta gent della Relicenza , dinegato il passaggio. Giudicauasi pertanto la dedittione vicina, e già quei di dentio per mezzo d'vn Padre Cappuccino hauenano ottenuta tregua per tre hore, dando benche fincamente, intentione direndersi, ma in effetto con animo di più comodamente foruficarii; perche forniti i ripari, poco prima, che spirasse il termine della tregua, spararono vn pezzo d'artiglieria nel campo, e dal Monastero comincio vna furiosa salua di moschetti. All'incontro quei difuorarinforzarono da molte parti la batteria, ma però fenz'auanzo dirileuo, facendo tuttauia gagliarda relistenza i difensori con morte di Nuove genti molti de gi'assaluori Soprauuennero fratan to le sei galee di Sicilia con otto insegne di sadi Oneglifanteria Spagnuola del prefidio ordinario di quell'isola sotto la condotta di D. Diego Pimentello, che mentre di la dal capo di S. Lazero vien messain terra, su mandato oltre l'acqua nel cenitorio d'Oneglia l'auanzo delle prime fanterie, che di quain quel della Repubblica alloggiauano; e di nuono per vn Padre Cappuccino fu praticata vna tregua di tre giorni con patto, che, non entrando soc-

S Georgi mārio di Oneglia trattenuto pubblica.

fopragiungono all'impres-

corfo, si venisse alla dedittione, ma non glisu dal Santa Croce confentita; onde molti de'terrazzani, dubitando del sacco, e di qualche strage memorabile, se ne passarono nello Stato di Genoua; e dugento paesani posti alla guardia di certo fossaro vicino alla porta, fugendofene di notte, l'abbandonorno; perloche, auauzandofi gli Spagnuoli fino alla Chiesa di S. Martino, s'impadronitono senza molto contrasto di tutti i luoghi, che verso terra sono in circuito d'Oneglia, e se le pioggie grandissime non gihauessero impediti, e la humara, che per quelle contrade crobbe molto alia, farebbono allora fenza dubbio venutia fine dell'impresa. Mascolate l'acque, veggendo quei di dentro titati due cannoni dirimpetro la porta del borgo, e d'alcune case, che quiui feruono di muro, chiesero, ed'ottennero per mezzo del Padre Cappucino <sup>6</sup> andaro perciò molte volte innanzi, e indietro, facoltà di poter vscire a bandiere spiegate, tamburi battenti, coll'armi, bagaglie, e colla scorra perficurezzaloro. Onde il Marchese di Dogliano, dolendoti apercamente, che la perdita del luogo fosse successa per la comodità, e munitioni date dalla Repubblica a'Capitani del Re, e per la facoltà de foccorfi interdetta a quei del Duca, n'vscì il guinto giorno dallo sbarco delle genti primiere, e con essi vscirono dodici insegne d'ordinanza, oltre i terrazzani, e molti delle vicine vilconto Guido le, che giurata la fedeltà a' Capitani Spa-ceupa Zucca-tedo. gnuoli rimafero nel paese. Ma il Conte Gui-

Oneglia rende.

do

do escluso, come si disse, dal soccorso d'Oneglia, si gittò nel Marchesato di Zuccarello Feudo Imperiale, il quale situato fra gli stati del Duca, e quei della Repubblica, resta com'vaa porta per entrare in Piemonte; e andatoni col Conte Odone Ronero, ridusse senza contratto tutta quella giurifdictione in suo potere, eccerto Castel Vecchio retidenza del Marchese allera assente. Done quantunque non fossero ne munitioni, ne arrigheria, ne soldati,ade gnimodo, non vi si potendo da' nemici eccettoche con grandissima fatica condutte l'artiglieria; e essendoui in quell'istante entrati ciuquanta de' sudditi della Repubblica, alla quale l'imperatore haucua commesso la projettione di quel Marchesato, fù fatto per qualche giorni resistenza, etiandio con morte d'alcum de gl'oppugnatori; e poscia venendo loro meno le prouuifioni, e i foccorsi il resero finalmente a patti. Ma nella valle d'Oneglia non rimasero le cose del tutto quiete rispetto al castello del Maro, doue i Capitani del Duca in vicendo d'Oneglia vi mandarono trecento fanti fotto il Cauaglier Broglia; il quale hauendolo fortificato, e ben fornito di munitioni, per esser posto frabalze, e dirupi, si stimana di longa, e difficile spugnatione; e quindi con spesse sortite infestaua le terre della valle d'Oneglia, quali saccheggiando, e quali in grosse contributioni componendo; perche dopo d'hauer giurata la fidelità al Re le riputaua nemiche, e ribelli del Duca. Era dopol'acquisto d'One-

glia andato, e tornato da Napoliil Sant**a** Croce, e con le galee haueua condotto tremila Napolitani sotto I Mastro di campo Tomaso Carracciolo, e molt'altre prounisioni per l'impresa di Villafranca, che ancora staua tissa nell'animo de' Capitani Spagnuoli. Ma hauendole sempre contrastato il Gouernatore, e vitimamente con vn Segretario spedito in Ispagna proposso nel Consiglio del Re molte d'flicoltà, haueua finalmente ottenuto ordine preciso, perche da essa si desistesse. Onde fà deliberato, che s'andasse all'espugnatione del Maro, alla quale sott'il comandamento di Gie. Geronimo Doria Capitano di molto valore furono inuvati tremila santi parte Spognaoli, parte Napolitani con tre pezzi d'aruglietia, oltre dumil'altri fanti della valle d'Oneglia. Cominciò il

Gio. Geronimo Doria ca pitano dell' impresa del Maro.

Gio. Geroni. mo Doria teta l'espugnatione di Maro.

Doria incontanente la batteria, e liquendo allai presto sbattuto a terra parte della mutaglia, ordinò per la seconda notre darui l'assalto, non solo per dou'era la rottura del muro, ma assine di dividere i difensori, da due altri lati; e accioche il tutto a vn tempo succedesse vn tiro di cannone fù posto per contralegno di cominciare l'affalto. Ma degl'affalitori hauendo gl'vni errata la strada, e gl'altri tardato agiugnere al luogo deputaro, fuccedette, che gli Spagauoli soli a' quali era assegnato l'affalto per lo muro battuto, attacarono la terra, entratiui, combatterono per molto tempo sin a tanto, che venendo grandinatida' sassi, e percossi dalle traui gittare in in molta copia da' tetti, e dalle finestae delle case più alte, furono costretti ritirarsi con perdita di due di loro, oltre trentacinque rimali col capo totto, e fra essi Emanuel di Luna loro Capitano. Continuossi poi per altri due giorni la batteria da due diuerti luoghi, e poscia veggendo il Doria le cose ridotte in termine di venir vn'altra volta all'afsalto, ordinollo, come prima, da tre diuersi lati; il quale mentre da tutte le parti con mo Doria ocgrand'ardore s'esequisce, e i disensori non cupail Maro. mancano a se stessi, il Broglia, il quale per lo trauaglio della precedente notte ripofaua, vscito dal castello corse in soccorso de' suoi. Ma volendo, o rigettato da gli oppugnatori rittrarfi in castello, o soccorrere in altra parte doue sentina nuono tumulto, venne con vna picca traffitto da vno de gli Spagnuoli per l'opposta parte saliti; per la cui morte sbigettiti i difensori si ritrassono in castello, il quale non molto dopo arresero, pattuita la facoltà d'vícirne coll'armi, e ba-gaglie. Mentre in cotal guifa tratteneuanfi d'aggiustamé-l'armi del Re, nelle paritmaritime, cresceua to sta l'Dula fabbrica del forte Sandoual, e'l Nuntio ca, e'l Gouer-Sauelli, e l'Ambasciador Francese s'affacica- se da'Ministri uano benche indarno per disporre le cosea de Erincipi compositione. La difficoltà pendeua dalla fetto. pretensione del Gouernatore, il quale secondo gl'ordini del Re volena, che il Duca disarmasse; il Duca ricusava constantemente di pofar l'arme per lo dubio gagliardo, che allegana, dell'arme Spagnuole, in caso il ve-

dessero disarmato. Ma il Nuncio, e l'Ambalciadore auuedutisi in effetto essere vano quel timore, e che la ritrosità del Duca quindi non dependeua, ma più tosto dal desiderio d'acquistate per via d'accordo qualche parte del Monferrato, senza il quale acquisto vedeuanlo iisoluto a non volei posar l'armi, formatono alcune capitolationi, nelle quali dandogli in questa parte qualche soddisfittione, l'obbligarono a disarmare sotto la semplice parola di sigortà da darsi dal Gouernatore in nome del Re di Francia, e sotto promessa ancora dell'istesso Gouernatore, che frà poco spatio dipoi egli altresi da cauto suo tutte le genti licentiarebbe. Non dispiacque al Duca il partito; onde rammorbidita la durezza primiera per la speranza vicina dell'acquisto, e però non piemendo più rigorosamente come prima nella forma del disarmare, s'era lasciato ridurre ad accettarlo. Contuttociò, o che talì capitoli fossero artificiosamente proposti, perche, condescendendo il Duca liberamente al punto del disarmare, nel quale consisteua la difficoltà, gli si togliesse il pretesto honoreuole della propria ficurezza, della quale cosi gagliardo scudo si faceua per non disarmare, o che al Gouernator paressero ripugnantia tre punti contenuti nel Decreto del Re, e però gli rifintasse, non hebbono perfetione: tanto più quanto che lo stesso Gouernatore vantandosi di voler gustigare il Duca, per esser entrato hostilmente ne gli stati del Re, diceua

diceua, non potere consentire ad alcuni patti di compositione, se'l Duca, humiliatosi al tende che si Re, non gl'hauesse chiesto venia dell'offesa Dura stumifattagli, per essere entrato ostilmente ne gli suoi stari. E per canco, quantunque fornita la fabbrica del forte, fosse già passara la mera di Nouembre, e perciò i tempi fossero già diuenuti molto aspri, e quantunque l'esercito per la mortalità, e fuga di molti già diminuito meritasse di essere ridotto a suernare ne gli alloggiamenti; nondimeno il Gouernatore sollecitato da alcuni de'suoi Capitani, e traffitto dalle lettere ardenti de'Ministri più principali della corre,i quali bramauano sentire la contumacia del Duca con qualche segnalata fattione di risentimento gastigata, ti Governatore soluè d'andar sott' Asti : perche d'occupare và coli estre-Vercelli, mentre il Duca v'era con la maggior parte de'suoi, haueua del tutto perduta la speranza. Cotale impresa eragli stata sin dal principio della guerra per più d'vna volta propofla da Roderico Orosco Marchese di Mortara, e Gouernatore d'Alessandria; il quale, desideroso anch' esso, che era soldato, segnalarsi, prometteua al Gouernatore di facilmente, come si daua ad intendere, occuparla con soli tre in quattro milla fanti, e cinquecento caualli, e con vna gran banda delle militie Alessandrine, per esser massimamente in quel tempo mal prouueduta di presidio, e d'artiglierie. Ma non glivenendo dal Gouernatore consentita, la ripigliò poscia con maggior feruore, e instanza, quando'l vide occupato

Gouernatore lij al Re.

nella fabbrica del forte, sperando, che tanto più facile douesse riuscirgli, quanto il Duca trattenuto in Vercelli dalla vicinità dell'esercito nemico non haurebbe potuto distorner-lo, ne con forze molto gagliai de soccorretta. Hora variata la stagione, e quel, che più impottana, vatiata la forma, e i disegni dell'impresa, volle il Gouernatore da per se stesso con tutte le forze tentarla. E per tanto, lasciato presidio in Sandonal sossiciente, e inuiata prima l'artiglieria per lo Tannaro, tentò di metteruin sotto con mille dogento canalli, tre mila Thedeschi e quattro mila fanti di va
Duca di Sauca di Calli libero dalla vicini a del nemico, lasciato-

Duca di sano. Le sia lossifica di Buca cantotto ene vide veria parte da celli libero dalla vicinità del nemico, lasciato-Veicelli sono sue genti, e si ui con presidio ragioneuole il Principe Tomette in Asto maso l'vittimo de figituoli, v'accorse col resto

e Verrua: E mentre il Nuntio, e l'Ambasciadore con varie promessioni, ch'indurrebbono il Duca a disarmare, andauano trattenendo il Gournatore, e facendogli perdere
molto di tempo, egli attendeua maggiormente a fortificar le mura, e i siti opportuni
per la disesa di quella Città. Rassreddò alquanto per la venuta del Duca in Asti l'ardore del Gouetnatore, e molto più per li Francesi, i quali si sapeua, che andauano scendendo nel Piemonte. Perloche, hauendo Gio.
Brano già preso alloggiamento a Quarto villa assar venta alla Città, gl'ordinò, che più
aretro in Annone si ritirasse. E correndo allo-

ra la

della gente in difeia, valicato il Pòper vn ponte subitamente gettato tra Cretcentino,

Il Gouernato
re và mol·o
rattenuto, e i
refoluto nel
imprefa di Asti.

ra la stagione molto horrida, è rigorosa, e prouando non minori difficoltà in questa, che nell'impresa di Vercelli, si ritrouò in molta confusione. Perciocche, veggendos ranto innanti condotto, che non poteua con honore ritrarli, e che lo suernare coll'esercito intorno quella città era cosa piena d'incomodi, e di pericoli, il ritornarii vn'altra voltanello Stato di Milano troppo repugnante alle proteste, e minaccie già fatte; e però non potergli senza gran biasimo riuscire, senza perdita di molta riputatione, e senza star soggetto a molte, e grauissime riprensioni della Corte. Per tanto, conuocatia Configli i Capitani, chiese loro il parere intorno alla forma, e possibilità d'alloggiare quell' inuerno nel paese del Duca. Vanie furono le sentenze; molti negauano, molti affermauano poteruifi alloggiare; da quelli era messo in consideratione l'asprezza della stagione, la debolezza, elontananza fra sa stessi de'luoghi, ne' quali bisognaua distribuire l'esercito, la presenza del Duca, il quale alloggiato in città grande, e capace di ticeuer tutte le genti, poteua quindiassalire, e ad vno ad vno opprimere iluoghi, ne quali i soldari fossero distribuiti prima, che per la distanza fossero a tempo ad vnirsi nella difesa comune. Conchiudeuano per tanto, effere minor male, correggere la deliberatione primiera di venir sotto Asti, che, perseuerando nell'errore, star soggetto a' pericoli, e a' danni, che ne poteuano risoltare. Adduceuano gl'altri, e particolarmen-

te il Mortara fautore principalissimo dell'impresa, la comodità dell'alloggiamento per la vicinita de gli Stati di Milano, e del Monferrato, da' quali le prouuisioni verrebbono comodamente condotte, ela sicurezza ancora dell'istesso per li luoghi di quel Contado capaci di riceuer l'esercito intero, i quali fortificati colle trincee haurebbono retto a gl'insulti improuisi tanto, che da' luoghi vicini venissero soccorsi. Proponeuano molti buoni effetti, i quali da simile de-Liberatione risultarebbono. Primieramente, diceuano, conseruarsi la riputatione dell'arme Regie, la quale del tutto altrimente si perdeua, sgrauarsi per quell'inuerno lo Staro di Milano da gli alloggiamenti, e per contrario grauarsi quei del nemico, al quale ancora si verrebbe a torre il pensiero, e la facoltà d'assalice le terre del Re , come già haueua fatto, e come voler fare apertamente minacciaua. Potersi probabilmente sperare, che il tempo produrebbe occasioni d'occupare lo stesso inuerno la città, se, non potendo il Duca, come era verisimile, trattener longamente i soldati senza danari, hauessero tumultuato, o fosse altro impensato accidente succeduto. L'asprezza della stagione, diceuano, nen poter più comodamente cadere in quella consulta, quando già l'esercito s'era condotto nel paese nemico; non essendo massimamente molto diuersa da quando si mosse dal Nouarese. Nella quale ambiguità di pareri, e d'opinioni mandò il Gouernatore alne alcuni Capitani a ticonoscere il paese ol Manda a tie tre al Tannaro; e poscia, andatoni con parte paese oitre il della gente per vn ponte gittato alla Rocca Tanaro d'Arazzo, ordinò al Mortara, che col terzo roce manda a di Gio. Brauo occupasse Zam luogo all'insù occupare del finme dirimpetto alla città, il quale senza difficoltà occupato, si mosse contro mille soldati, che vide sulle barche passare il Tannato. Ma essendo assat presto repassati ed ef- scaramuccia sendos vniti ad altre genti del Duca, comin- fra le genti spagnuele, e ciossi co'moschetti a scaramucciare dall'una buch dall'all'altra ripa non senza danno, e morte d'al vaa all'altra ripa del Tacuni d'ambe le parti, e tra essi di due Capita-nato. ni Spagnuoli colti da vna palla di artiglieria sparata dall'opposta ripa, doue lo stesso Duca inuolto in vnrosso mantello comparina fra gl'altri animando i soldati, dirizzando, e scaricando colle proprie mani l'artiglierie. Ritornati i Capitani diuerfamente ancora Ducadi Sauosecondo le loro passioni fecero la relatione. ia spara Parti-Il Mortara riffeit poter l'esercito in quella le genti spaparte comodamente alloggiare, ma di con-gnucle. trario parere furono D. Francesco Padiglia General dell'artiglieria, D. Sanchio Salina, e il Commissario Generale Bernabò Barbò per l'istesso effecto mandati dal Gouernatore; il quale pentito già d'esser venuto quiui, altro non desiderana, che honesta occasione. di honestamente rititarsi. Offerirongliela il Nouepratiche Nuntio, e l'Ambasciador Francese con la di compositioproposta di nuoue capitolationi assai con formi al Decreto del Re già dal Duca ac- de' Principi. cettate, e sottoscritte. Ma perche il Gouerna-

tore continuamente persisteua, in che non. fosse più luogo all'esecutione del Regio Decreto, se prima il Duca non chiedena la venia al Re dell'offesa factagli dopo il Decreto; perciò fremendo ogn'vno per con altiera pretensione, l'Ambasciador Francese andato da, lui liberamente gli disse, non essere questa attione a Principe libero conueniente, ne essersi mai tal caso contro il Duca medesimo pretesa quando, non haueua molt'anni, s'era pacificato col Re di Francia, non ostante che egli non prouocato hauesse gli stati dell'istesso Re non solo assaliti, ma ancora occupati; essere le capitolationi conformi alla mente del Re, ne però potere Gouernatore ricusarle. Era in questo stesso tempo ritornato al campo l'Ambasciador Viues chiamatoui dal Gouernatore, il quale prima di partire da Genoua era internenuto in vna consulta fatta tsa'l S. Croce, D. Pedro di Leiua Capitano dello stuolo di Siciglia, D. Carlo Doria, ed i Mastri di Campo. D. Diego Pimontello, e D. Pedro Sarmiento. La conclusione della quale fù, essere assolutamente necessario, per sostenere la Dignità della Corona, el'Autorità dell'arme di Sua Maestà, alloggiare quell'inuerno iu Piemonte; e però datane parte al Gouernatore, inclinato più al partire, che allo stare, lo conforto ancora con molte ragionia trattenersi fin a tanto almeno, che fatta qualche segnalata fattione di notabile risentimento, che suonasse in gastigo del Duca, si potesse conchiudere honohonoreuolmente la pace. E perche pareuaglisl Gouernatore in questa deliberatione molto perplesso per lo dubbio (secondo professaua) che dail'esclusione della pace potesse succedere nuoua rottura fra le due Corone; sforzossi il Viues di rimuouergli tale sospitione, rimostrandogli, che per gl'ordini nuoui hauuti di corte, per li quali, fenza dar orecchie a' partiti alcuni di pace, gli si comandaua, che affolutamente tirasse manti la guerra, esso Gouernatore haueua comodità grandissima di scusarsi con gl'Ambasciatori, e d'allungare l'accettatione de' capitoli proposti sino a nuoui ordini del Re. E fra tanto continuando con ordine, e con ardire la guerra, poteua facilmente riuscirgli qual:he honoreuole fattione, che aprisse la porta al Reperentrare con riputatione, e con honore ne trattati di pace. Altrimente, soggiugneuagli, esser necessario, che il Duca andasse dell'offese fatte al Re impunito, se esso Go uernatore, o i capitoli della pace incontanente accettasse, o vssendo senz'alcun effetto dal Piemonte, lasciasse, che gli stessi Principi al Re per l'accettatione de capitoli medesimi, riccoressero. Perche in tal caso non potendo il Re dinegare loro d'accettaigli, posciache conteneuano l'offeruatiza de itre punti dalla MaestaSua proposti, sarebbe come costretto accordare col Duca senza quella vendetta, o risentimento, che contro di lui si pretendeua; oltre che (diceua) effere cosa dimelto pericolo, che il Duca vedendo o coll'essercito

ritirato, assalisse vn' altra volta lo Stato di Midi configlio dona Pimpie fa d'all .er-Raco di Mila

Governatore lano. e con spesse correrie l'infetasse. Queste, de' fuoi abbă, e molt' altre ragioni addotte dal Viuesnon furono capaci al Gouernatore desideroso o-10.113 nello gni di più di ritornat a Milano: Onde, proposta la pratica in consiglio, dopo d'esser stata longamente discussa, furono finalmente due punti risoluti; l'vno di non accettare le capitolationi della pace, l'altro d'vscire dal Piemonte. Per la prima risolutione allegaronsi gl'ordini precisi del Re, per la segonda, l'vsanz generale di ridurre i campi del mese d'Ottobie a suemare, e spigneili a Maggio in campagea Eperche, hauendoil Gouernatore det o al Nuntio, e all Ambascia dore, essernecessi uio mandar prima quelle capitol vioni in Ispagna, era stato da lororichiesto d'una treguar a quel mentre di quaianta giorni fil perciò ancora consultato, se per la riputazione d. La ritirara, eta bene consentirla; està conchioto dinò, pereffer contraria a gl'istessi ordini del Re. Pertanto il Gouernatore mandate esse capitolationiin'Ilpagna, dando tacitamente p ù longa triegua di quella, che espressamente hiueua riculato di consentire, ritornò coll'esercito nel Milanese, dopo d'esserli fei maro sei soli giorni nel paese del Duca. Ondé questa, che fù la segonda entrata dell'esercito Spagnuolo in Piemonte fatta con aperta professione divoler gastigate il Duva, non contenne effetti ne più degni, ne di maggior riputatione, che la ptima; anzi che hell'uteilo tempo, che'l Gouernatore staus fott'-

fott' Asti consultando, il Principe Tomaso, vs- Principe Tocito di notte da Vercelli con yn grosso di fan- con genti da ti, e di caualli, assaltò all' improuiso Candia Vercelli.occuterra del Re; e sbattuta col pettardo la porta, la messe a ferro, e a fuoco, e doppo l'esseruisi tutta la notte trattenuto, la mattina seguente si ritirò a man salua in Vercelli, senz'esser offefo dal presidio di Sandoual quindi poco lontano. Attione, la quale benche il Duca protestasse essere succedura senz'ordine suo, e prima, che il figliuolo hauesse notitia delle capitolationi da le sottoscritte, siì però comunemente stimato, che per vendicarsi di questo secondo assalto, e per liberare con la diuersione vn'altra volta lo stato, l'hauesse al figliuolo comandata. Ritornato il Gouernatore, fecedal Capitan di Giustitia di Milano dicchiara con pubblico bando dichiarare il Duca sca-dalla Città, e duto dal dominio della Citta, e contado cotado d'Assi. d'Asti, e da quello di Santià per gl'atti d'hostilità commessi contro lo Stato di Milano, pretendendo, che quelle terre fossero Feudo dello stato medesimo; e furono i cedoloni publicati à son diramburo, e affissi in alcuni luo. Risposta del ghi d'esso confini al Milanese. Cotro chiatatione del quale bado il Duca fece vn'altro editto del Gouerna? pubblicare, nel quale, negando per tutti modi tenerquelle terre in Feudo dalla Camera di Milano, e perciò non potersi procedere ad alcuna confiscatione; riuocaua contrario bando ridicolo ( come diceua ) e vano , e comandauaa' sudditi, che la solita fede; e ob Il Duca occu? bedienza verso di se mantenessero. Occupò pa alcune ter-

rio, e della Ca mera di Milano.

poscia alcuni altri Feudi Imperiali nelle langhe, e tra essi alcuni della Camera di Milano; dissimulandolo il Gouernatore, eccetto in quanto, acciocche il Duca non si accostasse al mare mandò ad alloggiar in quelle parti.

Il Gouernato. del'e genti ad alloggiare

re inuia parte D. Luis di Cordia, D. Piedro Sarmiento, D. Gieronimo Pimentello, e Tomaso Carracnelle Langhe. ciolo co' loto Terfi, e alcune compagnie del Terzo di Gio. Pietro Zerbellone; e poscia di configlio del Santa Croce, e di D Carlo Doria venuti in Alessandria ordinò a D.Pie-Gano occupat: tro Sarmiento, che occupasse Mombaldone,

Ordina, che alcune del Duca,

terre il Dente, Roccauerano, e Cortemigla, co' quali luoghi rimaneuano gli Spagnuoli padroni di tutto quel con contorno, che situato trala Riviera di Genoua, e'l Monferrato in inferiore col nome delle Langhe vien nomi-

Retroca parte l'ordine foderto.

nato. Mobaldone, e'l Dente si resero incontanente al Sarmiero, il quale con l'artiglierià andato a Roccauerano, non si sà per qual càgione, e però non senza merauiglia d'ogn'vno hebbe ordine nuouo di soprasedere; onde tornato indierro, il Duca vi madò incotanente cento fanti, e rinforzò il presidio di Cortemiglia; poscia occupò Bozalasco, Gorzegno Monexino, e aleri luoghi di que contorni. Cotale esito hebbe la guerra del Piemonte dell'anno 1614, nel fine del quale andò il Gouernarore a Milano per dar ordine alla guerra, che per l'anno seguente con forze,e rifolmioni maggiori destinana Edessendo di Spagna giunti nel porto di Genoua due milioni di ducati, che douano parte service per l'efferl'essercito di Fiandra, parte per quel di Lombardia, furono ancora in Milano cresciute il terzo più dell' ordinario le gabelle sopra le mercantie, e sopra l'altre cole per l' vso cottidiano della città; il capitale delle quali in annui redditi convettito, e in buona parte a persone particolari venduto, fecero entrar nella Camera quantità grande de' danari, che il Gouernatofurono poscia alla guerra assignati. La quale fa i milano per l'anno venturo con fama vguale a gl'ap parecchi si preparana; ordinandosi leuare di pigliatsia prigenti nella Germania, ne gli Suizzeri, nel Re gno di Napoli, e per la Lombardia. queste il Re contento, chiese alla Repubblica di Genoua, al Gran Duca di Toscana, a' Duca d'Vrbino, e di Parma, e alla Repubblica di Lucca, che inuiassero nello Stato di Milano liani ricercati quelle genti, alle quali o per li propri interese dal Recontri-si, o per le qualità delle loro obbligationi corsi di genti erano tenute. È ciò non tanto per la necessità controll Duca. di tali sussidi, quanto per la riputatione dell'impresa, e per segno, e dimostrarione di quanto i Principi Italiani alle parti Regie, etiandio contro vn Principe Italiano adherissero. Non era in effetto grato a' Principi Italiani il vedere, che contro I Duca con tanta mole di guerra si procedesse. Perciocche, quantunque la difesa, e protettione del Monferrato, e la conservacione della pubblica pace hauessero da principio reso il titolo, e la causa dell'arme Spagnuole men'odiosa; adognimodo veggendo adesso scambiarsi i fini, e corrersi alla vendetta, e però dubitar do di peggio, cominciarono intrinsecamente per li

re di Milano uisioni per la guerra da rimauera.

nondimeno Vibino, Parma, e Lucca, preferendo l'Auttorità del Re a qualunque altro rispetto, facilmente alle Regie ricchieste consentirono. Fece qualche difficoltà il Gran Duca, allegando, che essendo obbligato per lo Stato di Siena, che tiene in Feudo dalla Corona di Spagna, mandar quattro mila fanti, e quattrocento caualli in difesa dello Stato di Milano, non era luogo mandarliin questo tempo, nel quale facendo lo Stato guerra offentiua, e non difentiua, veniuali a slargare con esempio di molta conseguenza, e di maggior pregiuditio l'obbligatione sua oltre al tenore delle inuestiture. Ma replicandofi, che quello, ch'altri offende, ha ancora necessità di guardarsi, non glevenne accettata la scusa, massimamente perche (come diceuano) non doneua egli Feudatario del Re di tanto stato così sottilmente le parole della sua obbligatione ponderare. Fù per tanto accordato, che si mandassero due mila fantieffettiui, i quali in difeta dello Stato, e non ad offesa dei Duca seruissono; nel sima-Genoua si nente con danari si supplisse. Diuersa era la causa de' Genouesi, i quali, non essendo ricchiesti per alcuna obbligatione, ch'hauessero di somministrare soccorsi, ma per la sola ragione di buona amista, e corrispondenza, e de gl'interessi grandi, che teneuano con la Corona, si scusarono colla necessaria difesa, ch'haueuano di tener guardati i confini dello Statoloro verso il Piemonte, edi

fenia del 'in niar foccora

tenere il mare; e la riusera aperta al tragitto delle genti, che veniuan nello Stato di Milano Eparendo giuste le loro ragioni, più oltre non si procedette all'esecutione della domanda. Non istaua ne anco il Duca in Duca di Sauol questo mentre otioso. Perciocche hauendo ia si prepara preso molto ardire da' successi passati, e hauendo, dopo che vide vn'altra volta il Gouernatore vscito del Piemonte, distribuite le sue genti in varie parti dello stato, voltato ogni tua cura non alla concordia, ma alla difela; sollecitaua con ogni studio gl'aiuti promesfigli da'Principi Oltramontani, e da' successi passati facendo concetto del futuro, tanto confidaua di se stesso, che era solito dire, bastare la sua persona per la metà de gl'apparecchi Spagnuoli. Cresceua per tanto ogni giorno più il timore della futura guerra, il quale venius ancora confermato dalla notit a, che s'hebbecheil Re, quantunque hauelse dicchiarato, non essere attione conueniente a Peincipe libero, che venendofi alla pace l'vno chiedesse perdonanza all'altroje perciò non hauer mai tal cosa dal Duca preseso, haueua nondimeno, con animo, e professione espressa dirissentiali de gl'insulti fatti dal Duca nel suo Stato, ricusato apertamente d'accettare l'vltima capitulatione del Duca sottoscritta. Ma molto più ancora c ebbest me- Corriero con desimo timore per la ritentione d'vn corrie-li is accorde l ro, il quale, venendo di Spagna, sù fatto pri- Re su pri-gione nel tragitto, che sece con un picciolo ca, nauiglio da Antibbo al Finale, e fiì mandato

al.a gue.ia.

a Torino colle lettere del Re, e de' Ministri blica leletrere Mn ttri ci corte con gl' Se dati.

Il Duca pub della Corte. Le quali, aperte, e date alle stamdel Re. e de pe, fece il Duca per l'Italia pubblicare con altri scritti pieni di molte giustificationi delle ord ni contro attioni sue indivitte, come diceua, alla sola difesa del proprio stato tanto naturale a ciascuno, e alla confernatione della pace; la quale per ottenere, soggiugnena, non hauere ricusato qualunque sommessione a Principe libero non disdiceuole. E perche le lettere del Re, e de' Ministri conteneuano grauissime doglienze per le cole succedute, e asprissime riprentioni delle attioni del Gouernatore, e spirando tutto suoco, ardore, e minaccie, gl'incaricauano, che d'asprissima guerra il tra-Famolte ef uagliasse; il Duca, prendendo dal tema loro occasione, riempi con poch. simo respetto le control Re e carte di granissime querimonie contro la na-Mi ftri Spa tion Sp gnuola, incolpandola al solito, che fotto l'honestissimo colore della pace, ne altra mira, ne altro scopo hauesse, che di vsurpargle lo Stato. E perciò il Re,ticusate le capitolationi giustissime dase sottoscritte, commuouesse tutta l'italia, concitandogli contro i Principi di essa, sfornendo di presidi ordinari i Regni di Napoli,e di Sicilia,e condonando atrocissimi delitti ne più ne meno, come se contro vn nemico della Repubblica Christiana con tutte le foize, e autorità dell'im-Principio de perio si procedesse. Ne tardarono i successi

a confermare l'openione, el rimore della fu-

tura guerra. Perciocche, cessato appena per

le disciolte neui la tacita tregua dalla sta-

la guerra rap picata col Duca.

clama ioni

gnuoli.

gione

gione introddotta, farono l'arme d'intorno al finir di Marzo con maggioreardore rippigliate. Dieron le prime smosse gli Spagnuoli del Cordona nelle Langhe alloggiati, i quali per intelligenze tenute con quei di Roc-Roccaurano caurano infattiditi del presidio Francese en- gli tratono nella terra per vna buca fatta nelle limura in tempo di notte, e di pioggie, e vccisiui alquanti Francesi, ritirandoti gl'altri nel castello, diuentarono padroni della terra, e'l di segnente del castello, il quale per essere stati anticipataméte occupati i passi, e le strade, non porette esser soccorso. Dalla perdita di Roccaurono il Duca, il quale assai quieto Duca di Sauoancora se ne staua in Torino, quasi da pro- presidio Corfondo sonno risuegliato, dubitando di Cor-temiglia, ed esce in camtemiglia, vi mandò subito alcum Regimenti pagna. di Piemontesi con ottocento Suizzeri; ed egli venendosene a Cherasco, restrinse tutta la sua gente con molte munitioni, e artiglierie in que' contorni. Ma presentendo gli Spagnuoli per lettere intercette del Conto Guido, che s'andaua alla ricuperatione di Roccaurano, e che per lo stesso rispetro il campagna va Conte con alquante genti era venuto a Casti ne, perciò il Mortara Gouernator d'Alessan. Duça. dria ricchiesto di soccorso dal Cordona anfioso della massa delle genti, che dal Duca poco lontano dal suo, e da' quartieri de' compagni si faceua, gli mandò mille fanti, esortandolo a ridurre insieme tutti i soldati che quiui ne' luoghi circonuicini alloggiauauo per dubbio, che separati venissero dal

1615.

Marchese di Mortata vícito congentiin nelle Langhe per opporfial

Duca più facilmente oppressi. E data d'ogni, cosaminuto auniso al Gouernatore, e da lui ottenuta ma dopo molta instanza facultà, danari, e munitioni per vscire in campegua, patti d'Alessandria con secento soldati, cinque compagnie di caualli, e due piccioli pezzi E ordinato a D. Geronimo Pimentello, ea Geronimo Gambaloita, che con più di mille soldati, i quali ancora lor rimaneuano, andassero da Tortonaa Cassine, egli altresi vi dirizzò il camino. Quiui facendo conto di mettere insieme vn grosso di cinque mila Bistagno terra fanti, e di sei in settecento caualli tutta gente to nel'e lan scelta, e militare, e in buona parte Spagnuola, tanto nel valor di essa considana; che persuadendosi quella del Duca non potere starle a petro certissima vittoria nell'incontro primiero se ne prometteua. Giace tra Cassine, e Cortemiglia Bistagno terra di cento, o più faeghi al Monferraco sortoposta, e per essere sulla strada ordinaria, che viene dal mare di non piccolo momento per la ficurezza del passaggio ordinario delle genti, le quali, sbarcate nel mare Liguítico pissan nello Stato di Milano. Quiut, acciocche non fofse dal Duca preocupato si conduste il Mortara, e seco il Pimentello, e'l Gambatorta venuti colle genti da Tottona, e non molto dopo il Cordona, le sciaro il suo terzo in Spigno, e d'ordine del Gouernatore vi giunsero lancora D. Sanchio Salina, e'l Caracciolo, per assistere e d'aiuto, e di consiglio al Mortaia; l'ardore troppo feruente del quale daua allo

ghe presa in guardia, e in alloggiamento dal Morta ta,

stesso Gouernatore sospetro, e timore di qualche inconueniente. Fù il Gambaloita Lodovice co' suoi, e alcuni pochi caualli mandato in ind sfesa della diffesa del Monastero luogo oltre Bistagno terra del Modue miglia per sicurezza delle genti del Cordona, che da' Spigno doueuano condursiin Bistagno. Ma il Duca stimò d'hauer colto infallibilmente nella trapola il Mortara, e gl'altri Capitani, quando quiui con cosi poca gente li vide ridotti. Perloche, collocata nel-Duca di Sauo. la celerità la speranza di cosi felice successo, ia ra sotto bivscì da Cherasco, e gittato subitamente vn ponte su'l Tanaro, per esso passò a Neuiglie, e per la strada di Neuiglie se nevenea Castino, e quindia Cortemiglia; doue lasciati gli Suizzeri, e vn grosso presidio sotto il Commendator della Motta, parti la sera del decimosesto d'Aprile giorno di Giouedi Santo verso Bistagno con mille dogento caualli, e sette mila fanti incirca, estimando giugnerui di buon mattino, e coglier all' improviso il nemico, caminò tutta quella notte con sollecitudine molto grande. Ma trattenuto dal presidio di Vezema nel passardel ponte sitla Bormia, che è vicino al castello, e poscia ilseguente mattino hauendo perduto alquanto di tempo, in saccheggiare, ed abbruggiar Casfinasco pieciol villaggio, che ardi fargli resistenza, guastò il disegno. Perche il Mortara, hauura la notitia della venuta del Duca, mentre staua a tauola desinando, spediincontanente il Cordona verso il suo Terzo; mandò a comandare alla sua gente, ne'luoghi vici-

ni alloggiata, che s'vnisse in Bistagno, e salitosi in quell'istante a cauallo col Salina, e col Carracciolo, e seguitato da vna compagnia di caualli, co' motchetti alle groppe s'inuiò vers'il colle, che va a Cassinasco per nen incontrare il nemico. Ma venendosi farsi star animosamente innanzi, coilocati a difesa de'

porendo stagno.

Duca fi tac- passi alcuni de' suoi moschettieri, se ne ritorchiude in Bi no incontanente indietro, per dar ordine alla difesa di Bistagno, doue i suoi schierati in forma di battaglione stauano fuori della terra apparecchiatia riceuer l'incontro del nemico. Però sbigottiti, per vedere il gran numero delle genti del Duca, che caleuano dal colle, si racchiusero assai presto dentro le mura, e, terrappienata la porta, si messero ordinatamente alle poste per la difesa; dalle quali s'attese per tutto quel giorno, e la seguente notie a scaramucciare; procurando Il Duca oppu- quei di dentio tenere il nemico lontano, per gna Bittagno. lo dubbio, che auvicinatofi con le zappe, e

co' picconi la muiaglia atterrasse. Fra'l qual mentre scorreuano da per tutto il Sali, nas, il Pimentello, ed'il Carracciolo, e soprattuti lo stesso Mortara, benche trauagliato dalla podagra, quando a canallo, e quando portato in vna ledia, confortando, prouuenendo doue il bisogno ricchiedesse, e animando ancora i foldiri, in aiuto de' quali i terrazant compresent le loto done con molafferto, e ardote trauaglinaus; quantunqueil Duca lettere inniane innarzi il suo arrinoa Cosoli, e Vficiali di quel Comune, professandonon

do nonhauer altra mira, che per sicurezza del proprio stato scacciar quindi le genti Spagnuole, gl'hauesse nelle vite, e nell'hauese largamente assicurati. Ma'l Duca, scaduto dalle prime speranze, di sorprendere Bistagno all'improuiso, cominciò a riuoltarii alla forza, e perche tardaua l'artiglieria maggiore rimasa per la prestezza del caminare addietro, perciò datosi a chiuder gladditi a' soccorsi, ributtò primieramente il Gambaloita, che mossosi co suoi dal Monastero tentò di mettersi in Bistagno; enon molto dopo, essendosi il medesimo Gambaloita vnito con le genti, che sott' il Cordona veniuano da Spigno, per soccorrere il Mortara, furono amendue nel calar del colle, cheresta oltre la Bormia, assaliti dalle genti dell' Duca sotto il Caualier Boglia, e Monsù di Polemiù, da' quali dopo d'vna scaramuccia di più di tre hore furono costretti ritirat si verso l'altura, e desistere dall'impresa con maggior lode di ardimento, che di termine militare dall'uno, e dall'altro tentatata, hauendoui lasciati d'intorno a dogento combattenti. La fama del pericolo di Bistagno diuolgata per lo prese all'intorno, e poscia per l'Ita- della perdita lia riuolse nel Duca gli occhi, e glianimi di di Bistagno. tutti,non solo per lo pericolo della prigionia di que Capitani, ch'erano de principali dell'essercito Spagnuolo, e per la distrurione delle genti, che v'erano, ma perche dall'acquisto di quel picciolo luogo risultana lo sfacimento di tutte l'altre genti, che per le Langhe allog-

Importanza

giauano; le quali, essendo veterane, e la maggior parte Spagnuole si stimauano il nerbo delle militie, e poco men che il fondamento dell'Imperio di quella natione in Italia. Oltre che'l Duca diuenuto per la presa di Bista-gno Signore di tuttele Langhenon solo sa-rebbe stato di non picciolo impedimento a' foccorsi, che d'oltre mare s'aspettauano, ma. poteua ancora, asselendo o il Finale, o la Riuiera di Genoua, liberare per quell'anno il proprio stato dalla guerra minacciatagli, e tirare il Governatore a fatla o nel proprio, o nel paese de gl'amici, e confederati della Corona.Era per tanto ammirato, ed'essaltato sin sa per la Duca, alle stelle l'ardire, il consiglio, e l'auuedimene di confusso, to suo, perche, quando appunto per tanti apo parati d'arme contro di se ordinati, e per tante minaccie pubblicate pareuà collocato în vno abisso di rouine, risorgendo piu ardito, e vigoroso, hauesse ridotto gl'affari di nemico tanto potente in istato cosi dificile, e pericoloso, e particolarmente quei del Mortara, il quale, presumendo più d'ogn'altro Capitano Spagnuolo, s'era molte volte, ma particolarmente con vna lettera, che, partendo d' Alessandria, scrisse a Genoua a D. Carlo Doria, apertamente vantato d'andare Cagione della a farlo prigione. Ma la fortuna solita perturbare i ben considerati disegni, non riguardò con occhi punto fauoteuoli ne anco quest'imp, esa del Duca. Perciocche l'artiglieria più grossa rimasa addietro per la celerità, conche il Duca andò a Bistagno, essendo trat-

tenuta

Impresa di Bi-Ragno glorioeara.

confernations

d. Biftagno,

tenura, ed'impedira dall'asprezza delle strade, e dall'altezza de' fanghi gli rouinò la fe licità del successo. Onde non potendo con due piccioli pezzi, che foli erano giunti far cosa di momento, massimamente per le saccha piene di terra; e di strame, che appese per le funi opponeuano i difensori, hebbe perciò il Morrara tempo di trattenersi tanto, che gli giugnesse il soccorso. Della venuta del Duca contro quale dubitando il Duca, e volendo pur fare l'vltimosforzo; accostatosi collezappe, e co' picconi al muro per rouinarlo tentò nel più oscuro buio della notte, rouinato che e' fosse, dargli vn furioso assalto; e nell'istesso tempo fatti approffimare i guastatori venne all'vitima pruoua della sua, e della fortuna del nemico. Mai difensori innanimiti dal vedere il poco effetto dell'artiglieria del Duca fecero ancor quini gagliarda resistenza; perche hauuta notitia dell'intentione di lui stettero vigilanti alla difesa, e con fascine, e granate, che accese gittauano nel fosso schiarirono le tenebre si che potendo colpire comodamente chiunque al muro tentaua approfimarfi, fecero riuscir ancora vano, e andar a vuoto questo, come gl'altrisforzi del Duca. Fra tanto il Gonernatore di Milano, vdita in Gouernatore di Milano al Pauia la nuoua del pericolo del Mortara, di Mila quantunque seco non passasse buona intelli-Bistagno. genza, perche era solito detrare alle sue attioni, e quasi fosse di lui più intendente del mestiero dell'arme pretendeua insegnargli il modo del guerreggiare; e perche per la

Bistagno.

molta importunita gli haueua questa vscita contro sua voglia consentito; adognimodo, preferendo la pubblica vtilità, e il seruitio del Re alla priuata nimistà, deliberò con ogni sollecitudine mettersi in viaggio, per soccorere lui, e i Capitani nel pericolo medesimo condotti. Onde mossosi con quattro in cinque mila fanti, e alcune compagnie di caualli, ch'haueua presso di se, e ispediti ordini gagliardi, a tutti i Capitani, e Mastri di campo, perche con le loro genti il seguitassero, s'inuiò con celerità incredibile verso Bistagno; e approfimatouis la seconda festa di Pasqua a tremiglia alloggiò tuttaquella notte in Terzo. E'l Duca la mattina seguente, che fù il quarto giorno del suo arriuo, sentita la venuta di soccorso tanto vantaggioso, cominciò a floggiare, e però lasciati dumila cinquecento fanti, e la caualleria su'l piano, inuiò i suoi in ordinanza coll'artiglieria verso la sommità del colle. Seguitaron poscia l'istesso viaggio i caualli, e i fanti rimasi sul piano, lasciata negl' alloggiamenti quantità grande di munitioni, d'armi, di molti soldati infermi, e inutili al viaggio; oltre a mill'altri che negl'affalti, e n'ell'altre fattioni vi rimafe-Il Duca sileua ro morti. Parti senz'esser molesto; perche il Mortara con maggior timidità, che cautela cever mole- prohibì a suoi l'vscita; e il Gouernatore non elesse tenergli dietro, ma giunto in Bistagno quasi in quel punto, che'l Duca finina di

floggiare, e vditaui quieramente Messa; poscia, raunato Configlio, consultò ciò, che nel-

le pre-

Biltagno foccorfo, e libe-.0187

di forto Biftagno senza ri Atiace feniza ef fer seguitato da alcuno.

le presenti occasioni conuenisse. Vennero da'alcuni de'Capitani allegati gl'impedimenti delle pioggie, la strettura delle strade, e le difficolta de passi comodissimi all'imboscate, e ne'quali non potendo essi di tutte le lor genti valersi, poteuano i nemici con poche refistere a numero molto maggiore; e da altri altre incomodità, e la stracchezza de'propri foldati.Ed essendo già trascorse qualch' hore prima della consulta, e giudicandosi perciò il nemico hauer tanto di strada auuanzato che restasse il giugnerlo quasi impossibile, fù deliberato, secondo il parere dello stesso Gouernatore, che non si tenesse dietro al nemico, che fugiua. Deliberatione, per la quale la Biasmi datial lode, e gloria infinita douutagli per cosi nel soccorso pronto, e opportuno soccorso, dal quale la sa- di Bistagno, e lute di tanti soldati, e Capitani cosi merite- del Duca. uoli era assolutamente dippesa, gli si conuertì in altretanto biasmo, e dishonore. Imperciocche non solo gli si attribuiua a gran mancamento, l'essersi lasciato vscire dalle mani cosi rara occasione di vincere, ma discorrendosi ancora de'modi, e circonstanze dell'attione presente, veniua maggiormente aggrauato. Detestauano altri il camino d'Acqui da lui tenuto per venir a Bistagno più longo, e men'a proposito di quel di Nizza, il quale; oltre l'essere più breue, sarebbe ancora stato al Duca d'impedimento al ritirarli. Altri aggiugneuano, che per ageuolar meglio al Duca la ritirata, hauesse proibiro il farsi innanzi a D. Alfonso d'Auolos Gouernatore del

Monferrato, il quale mossosi da Casale contre mila fanti, e trecento caualli Monferrini, haueua mandato parte de' fuoi alla Rocca Palafea, luogo, che, essendo su la strada, era comodissimo per trattenere il Duca, e proibirgli la rititata; onde poscia soprauuenuto dalle genti Spagnuole, è però colto nel mez-zo, necessatiamente disfatto ne sarebbe ri-Altri, dall'essere il Gouernatore almalo. loggiato per tutta la notte con le genti in Terzo, così vicino al nemico, e in tanto pericolo de gl'affediati, e dalla ficurezza e quiete, senza paura di esser assalito, si tratenne quietamente in quel posto, argumentauano occulti intendimenti fra loro. Ne vi mancarono di coloro, i quali affermando essersi veduti andare, e ritornare messaggieri dall'vno all'altro campo, e da altri contrasegni argomentassono, essere staro al Duca assicuraro il riticarsi. Comunque si sia, certo è, che il Duca, se senza tanti consigli, e senza tanti induggi, eaffettate dilationi, gli fosse stato tenuto viuamente dietro, haurebbe riceuuto gran percossa; perche la gente sua era malissimo trattata per li disagi, e fame patita sotto Bistagno, e dubitando d'esser assalita, con disordine, e buttando l'armi si fuggina. All'incontro quella stessa mattina si ritronò il Gouernatore fea lo spatio di tre miglia quattordici mila fanti, e mille cinquecento caualli, compresi quei delle Langhe, gente massimamente in comparatione di quella del nemico fresca, e che haueua tutta quella notte

notte per la maggior parte riposato. Perche e dalle Langhe comparuero incontanence il Cordoua, e'l Gambaloita, e gl'altri Capitani con tutte le genti di quel contorno, e dallo Stato di Milano quella stessa mattina Gio. Biano, Carlo Spinelli, e Gio. Pietro Serbellone, co' loro Terzi, oltre alle genti del paese, che pratiche de' luoghi sarebbono state in suo fauore. Liberato Bistagno, il Gouerna. Duca di Sauotore senza cercare altro del Duca, il quale co il ritirato di da suo si cria malamente ritirato in Canelli, se mette in Assi. ne stette più giorni in Alessandria, attendendoui le genti, le artiglierie, e munitioni, che da varie parti dello Stato di Milano vi faceua condurre per l'impresa d'Asti, che pubblicamente disegnaua. El Duca, dopò d'hauer ritirate le sue genti in Canelli, le andaua inuiando in Asti, doue ancora faceua conduire vettouaglie, e munitioni per difesa di quella città, contro cui s'auuedeua voltarsi tutti gli sforti, e apparecchi del Gouernatore. Il Gouernatore quale, partito finalmente a' cinque di Mag- si muone d'A-gio d'Alessandria, fermossi ancora sei giorni lessandria, e va coll'eserciin Felizzano, e quindi andato ad Annone to verto Afti. terra vltima del confine Milanese, s'inviò coll'essercito verso Asti. Haueua seco da sedici in disciotto mila fanti Italiani, quattro Numeto de mila Spagnuoli, due mila caualli in circa, Gouernatore, compresi girhuomini d'arme, oltre a sei mila altrifinti, e c nquecento caualilisciati sotto il Cauagliero Melzi in Sandoual non tanto per custodia di quel forte, quanto per tener in gelosia Vercelli; onde il Duca costietto

Ordine con che marchia l'efercito Spagnuolo.

Sito della cit-

ta d'Afti.

a tenerlo ben forniro di presidio, fosse nella difesa d'Aste più debole, e impotente; e oltre sette altri mila fanti, che di Toscana, Vrbino, e Lucca per via di mare în breue s'ospettauano; perche i Parmigiani erano già venuti nel campo. Partendo da Annone verso Asti, diuise la fanteria in quattro vguali squadroni, a' quali precedendo di vanguardia quattro compagnie d'archibuggieri a cauallo, faceua ala dalla finistra verso il Tanaro la caualleria in due squadre diuisa, all'interiore era preposto D. Alfonso Pimentello Generale di esta, all'esteriore il suo Luogotenente D. Sanchio Salina. Dietro questi veniuano gli huomini d'arme, sotto la condotta del Marchese da Este lor Generale, e dierro gli squadroni il bagaglio, e l'arteglieria, parte della quale era ancora collocata a man destra de gli squadroni. Stà la Città d'Asti in piano a pie d'alcune colline sopra le quali si và ergendo. Nella sommità di essa sorge il castello alla città congiunto di fabbrica antica, come anco il rimanente del muro della città; che perciò non hanno que' fianchi, ne que' ripari, con che sogliono le moderne fortificationi lauorarsi; da mezzo giorno passa il Tanaro dire titi di moschetto dalle mura discosto. Le colline poscia, scorrendo con longo giro verso tramontana, e quindi picgando a leuante, terminano in Annone: onde in guisa di mezzo Anfiteatro cingono tutto quel pia-no, che dal fiumicello Versa framezzato fra le colline e'l Tanaro per lo spario di quattro miglia

miglia, e fra Annone, ed Asti alquanto più si diffonde. Ma il Duca niente sbigottito per Duca di Sauol'approssimar di tanto esercito, volle ben pagna, e s'opche di forze inferiore mostrare il volto, e ab- pone sulla verborrendo racchiudersi nella città, vscirgli in- spagnuolo. contro fulla campagna. Hauena feco d'intorno quindici mila fanti, e mille cinquecento caualli, gente compresi i Sauoini, la maggior parte Oltramontana, e particolarmente Fran-Numero delle cesi, venutiui contro gl'editti seuerissimi del genti del Du-Re, confermati etiandio collamorte d'alcuni ca. ritrouati nel fallo. Perciocche i Principi del Regno desiderosi internamente di perturbationi, e di nuouerotture fra'due Re, e forsi ancora per fine che'l Re loro fosse l'arbitro della pace, e della guerra d'Iralia, ve n'inuiarono gran parte; stimando, che quanto maggior numero di loro natione li trouasse a seruigi del Duca, tanto più sarebbe dal Re, e la Ducasifortisipace, e la guerra dippesa. Aunicinatosi alla ca sulla ripae Versa, e formato l'alloggiamento sulla ripa ad allogiare interiore del fiume, il quale ecetto, che in due oltre luoghi non da commodo il varco, mandò della oltre all'acqua Monsù di Roason con dogento caualli Lorenesi, accioche si mettesse in alcune case di certa osteria derta la Croce Bianca. Attacossi la primiera zusfatra questi, e Alfonso Balestreros Commissario Generale della caualleria del Re, il quale con quattrocento archibuggieri a cauallo era stato muccia mandato innanti per riconoscerli. La qual zuffa per lo concorso dell'vna, e dell'altra patte crebbe in mezza battaglia, essendo dal

ia esce in cam -

Prima scara. Croce bianca.

Duca inuiato in soccosso de' suoi la vanguardia, e dal Gouernatore alquante truppe di cotazze, colle compagnie de' Borgognoni fotto il Baron di Battenille, dietto a' quali si mosse ancora D. Alfonso Pimentello con la sua compagnia di caualli: Onde, cresciutala mischia, combattessi valorosamente da ambe le parti; nel quale combattimento auuenne, che i Loreneli del Duca d'arme, e di sopraueste a' Borgognoni del Re somiglianti si confusero in maniera co' Borgognoni del Re, che passando sconosciuti per mezzo loro, s'anuanzarono col medefimo inganno fino a vista del campo Spagnuolo. Contro i quali il Gouernatore col capo scoperto, come era, fattoli inanti, e stimandoli de suoi, che fugissono, cominciò con suo gran pericolo a riprenderli, e sgridarli, perche tornassero addietro, e violmente combattessono; ma essi per dubbio della vita, in caso fossero conosciuti, fingendo ritornar nella mischia, destramente si ritrassono a'suoi, lasciandoui il Capitano prigione col Cauaglier di San Rainero Colonello, e alquanti altri. Morì in questa zusta vn Alsiero del Duca con alcuni altri d'ambe le parri, e fù il Ballestreros grauemente ferito, e leggiermente il Baron di Batteuille, il quale come anco i suoi Borgognoni e

quiui, e in turta questa campagna secero egregiamente il debito loro, e surono di grangioDucali dopo uamento all'impresa. A D. Alsonso Pimenla zusta si nic. tello si rivoltò il cauallo non senza graue pesano, e tipas ricolo della vita. Fornita la pugna, perche

quei del Duca si rittassero oltre all'acque, il Gouernatore s'auuanzò fino alla Versa, e quiui a fronte del esercito del Duca prese alloggiamento, mandato però Gio. Brauo col suo terzo, e alcuni pezzi d'artiglieria ad allog- gnuolo parte giare sulle colline per maggior sicurezza del ripade la Versuo, e maggior offesa del nemico. Ma il sa opposta allorgia Duca munita da canto suo tutta la ripa mentidel dudella Versa con una longa trincea, la qua case partesulle le dalle colline gingueua al Tannaro, mandò anch'esso dumila santi ad occupare il colle opposto a quello, doue staua il Brauo alloggiato; e pertanto timanendo egregiamente coperto da tutt'i lati, e fortificato,ne potendo senza euidente danno de gl'assalitori esser in quel posto assalito, cominciossi, e dalle colline, e dalle opposte trincee a scaramucciare co'moschetti, e con le bom- da totano fra barde, ma più con impeto, e furore, che l'eno,e l'altro con certo configlio, o effetto dirilieno. Nella d'all'acque. quale scaramuccia, essendosi per due, o tre giorni e senza frutto persenerato, reccauansi i Capitani Spagnuoli ad onta, che il Duca con forze tanto disuguali ardisse fronteg. giare, e al paro dell'esercito loro così lunga-mente trattenersi. Risoluettero per tanto auuanzarsi per le colline, con fine di batterlo procurano digirandogli a' fianchi, e alle spalle, nel pro-flogiare il prio alloggiamento, e quindi costriguerlo a Duca dal suo posto. disloggiare. Fùl'impresa commessa al Principe d'Ascoli, il quale, mentre da qualche impedimenti trattenuto n'induggia l'esecutione, diede comodità al Duca, che d'ogni

Efercito Spa-

Mandano per cosa era aunisato, d'occupate altri posti op-ciò nuoue geti sulle colline portuni, per impedite in quella patte, o alpet distogiat meno per dissicultare i progressi del nemico.

E perche era al Principe necessario anticipatamente trasferirsi all'oppugnatione di Castiglione, picciolo castello situato sour' vn colle, che essendo di qualche conseguenza, era stato di ragionenol presidio fornito; il Duca per maggior sicurezza d'esso, fatta vna scelta di ottocento in mile de' migliori moschettieri, gli mandò fott'il comendamento Duca rinfozza del Capitan Odone Rounero Astiggiano, e

isuoi allogia- di Monsù di Arlò Francese, huomini di gran menti fulle colline.

Spagnuoli flogiano i Ducheichi dalle a' recidono.

cuore, e isperienza ad occupare, e fortificare certo colle fra mezzo il castello, e l'alloggiamento del Brauo. Ma il Principe andato con quattro mila fanti, due compagnie di coline e molti cauai leggieri, e alcuni pezzi d'artiglieria all'espugnatione del colle, e combattutolo con gran vigore, finalmente doppo vn lungo e gagliardo contrasto, nel quale l'Arlò, e il Rouero con moltissimi de' migliori, e più principali soldati del Duca vi rimasero, l'ottenne, non ostante che in loro aiuto fosse venuto vn gran soccorso inuiatogli dal Conoccupano Ca- te Guido. Da questa riuoltatosi inconta-

nente all'espugnatione di Castiglione, doue

stiglione steilo fulle s'erano rifugiti i soldati sopreuuanzatialla colline.

diffesa del coile, con molta facilità se ne sece Impedimenti, ancora padrone. Perciocche hauendo il che tiatreneio Gouernatore nell'istesso tempo à fine di foccorfo ageuolar colla diuisione l'impresa delle colline mandato D. Alonzo Pimontello ad

delle colline.

assalire

assalire le trincee diversoil Tannaro, ch'erano difese dal Principa Tomaso, il Duca, stimando d hauer sufficientemente prouueduto alla ficurezza delle colline colle genti inuiateus fotto i Capitani Rouero, e Árlò, accorfe col grosso de' suoi in aiuto del figlinolo; onde; non potendo in tempo soccorrer Castiglione; il presidio di quel Castello sbigotito per lo gran valore dimostrato dal Principe d'Asco: Le per le timide relationi de' foldati, i quali pieni di paura v'erano rifugiti appena cominciata la batteria vilmente l'arresero. Vscirono cinquecento soldari, i quali dal Principe furono gratiosamente mandati al Duca non senza mormoratione dell'essercito Spagnuolo rimaso per l'acquisto di Castiglione padrone assoluto delle colline. E non porendo il Duca sulla ripa del siume, il Duca perì perduti que posti tratteners, perciò abban dutele colline donato quell'alloggiamento, si ritirò quie- ripa della vertamente, e senz'ester punto molestaro, alla sa, est mira in città, attesoche il Gouernatore, contenuto contro il patere di molti Capitani l'esercito, proibì espressamente il farsi innanzi al Pimentello, il quale con caualleria già si moueua per dargli alla coda. Contento pertanto delle colline occupate, e delle trincee abbandonate dal Duca, passò coll'esercito oltre la Versa, doue si trattenne per tre giorni nella fortificatione della Croce bianca, ed'alcuni altri luoghi all'intorno. Giunsero fra quel mentre nel campo i Toscani, gl' Vrbinati, e i Lucchesi, e furono i primi in-

uiati a Sandoual, perche conforme a'patti col Gran Duca stessero solamente impiegati nella difesa dello Stato di Milano, e gl'vitimi in campo ritenuti. E fra questi, e altri soldati sopragiunti crebbe l'esercito fino al numero di trentamila fanti, e tremila dogento caualli, quattrocento de' quali furono inuiati a S. Damiano, terra del Monferrato, che sta alle spalle d'Asti, afine d'impedire le vettouaglie, e le munitioni, che di Piemonte v'andauano. Consultossi fra Capitani dell'effercito della maniera d'affalir il Duca, e d'espugnare la città; e sù rissoluto di tentarla pei le colline a lei, conginnte, come da luogho più rilenato, e più opportuno, dal quale tanto più breue, e tanto più facile si prometteuano il successo, quanto che non erano state dal Duca contro l'opinione d'ognuno, ne di presidio fornite, ne di trincee fortificate, non ostante che'l lento procedere dell'efercito nemico gli n'haut se dato larghissima comodità, e il bisogno presente necessariamente il ricchiedesse. Pettanto il Gouernatore, lasciaro il Zerbellone col suo terzo alla diffesa delle fortificationi farte intorno la Versa, mossesi verso le colline coll'esercito in tre battaglioni distinto. Guidaua D. Piedro Sarmiento il primiero, ch'era di vanguardia composto di quattro Terzi di fanteria, due de'Spagnuoli, e due de' Napolitani; di quelli l'vno era lo stesso commandato dal Sarmiento, e l'altro da D. Geronimo Pimentello, di questi l'yno obbedina a Tomaso Carracciolo,e

lo, e l'altro a Carlo Spinelli. Dietro questo veniua il secondo battaglione guidato da Gio. Brauo, nel quale era il suo, e i due terzi del Cordona, e del Gambaloita con alquante troppe di cauaili,secondo il sito permetteua, tral'vno, e l'altro crano condotte alcune artiglierie, con alquante carra di munitioni. Seguitauan nel retroguardo i due Terzi di Geronimo Rhò, e del Cauaglier Peccio, con gl'Vrbinati, Patmiggiani, e Lucchesi; i primi comandati dal Conte Horatio Carpegna, i secondi da D. Francesco Farnese, e gl'vltimi da Francesco Cenami. La caualleria coptiua come prima, il corno sinistro della fanteria, doue il piano si dissonde. Seguitaua in vitimo il bagalio, e con la solita guardia apparato numeroso d'artiglierie. Con questa ordinanza parti di buon mattino l'esercito coperto da vna folta nebbia, per la quale ne esso poteua discernere le colline, ne dalle sentinelle quiui collocate esser conosciuto. Pur Duca vscito sinalmente il Duca hauuta da' suoi corridori mene in disela notitia del mouimento del nemico, e auue- sa delle collidutosi, che verso le colline s'inuiana, conobbe ancorche tardi l'importanza di quel posto; onde vícito incontanente dalla città andò con tutte le genti a preoccuparle. Il che essendogli per la vicinità facilmente riuscito, poscia che non si vidde più in tempo di fortificarle, sforzossi almeno d'armaile, e foinirle di soldati in maniera, che non riuscisse al nemico senza molto danno, ed effusione di sangue insignotirsene. Dispose pertanto con

animo di venir alla battaglia nella più pidciola, e più lontana sei, o sette mila Francesi, ,tra'quali discorrendo a piedi gl'animò con Duca anima parole feruentissi ne al combattere, propo-

foldati battaglia.

alla nendo loro il vantaggio del fito, il valor della lor natione, l'odio contro la Spagnuola, la gloria, i premi della vittoria grandissimi; e come fossero la maggior parte gente venuta più con intentione di predare, che di combattere, dicefi, che mostrando loro con la mano le schiere nemiche soggiugnesse; datemi voi quelle ordinanze disfatte, che io vi datò lo Stato di Milano, e tutta l'Italia preda del valore, e della vittù vostra. Perche, trouandosi in quel campo quanto d'arme, e quanto di forze possono gli Spagnuoli metter insieme; con quali altre genti? con quali altri eserciti potranno frenare l'impero dell'arme voltre? con quali arme, con quai Capitanni potran-; no torui di mano il premio, e il frutto della vittoria vostra? Quindi prendendo occasione d'esser chiamato in altra partie, si scuso, se con essi non si tratteneua; anzi mostrando confidare assolutamente nella loro virtù, diè loro ad intendere, esser la sua persona in altra parte più, che quiui necessaria. E partitosi, dispose gli Suizzeri in numero di cinque mila nella collina della Certofa, doue ancora collocò cinque pezzi d'artiglieria, co'quali, battendo la campagna, le schiere ancora dell'esercito Spagnuolo percuoteua, e diè luogo alla caualleria parte ne'lati della fanteria, e parte nella valle, che formauano,

mauano, i due colli. Erafi il Gouernatore au- Incontro de'uanzato con certo presupposto, che il Duca alle colline d' non douesse vscir dalla città; e vedutolo Asticontra ogni espettatione sulle colline egregiamente accampato, e alla pugna apparecchiato, ordinò, che s'appiccasse la battaglia, stimolato massimamente dall'esortatione de' suoi, e dal grande ardore di tutto il campo, il quale altro non bramaua. Pubblicato l'ordine il battaglione del Sarmiento, che era di vanguardia, si mosse verso le colline, ma per l'ardore eccessiuo de' soldati con passo alquanto più veloce di quel, che sarebbe conuenuro; e hauendo di passaggio scoperti alcuni Franceli in certo casolare alle falde de'colli alloggiati, vi furono inuiate alcune compagnie di Napolitani per iscacciarneli. Quiui hebbe principio la pugna; perche in fauore de' Francesi calò incontanente vna gran squadra di caualli guidata da Onofrio Musi Genrilhuomo Romano, e Commessario Generale della caualleria del Duca; la quale quasi, abbandonate le parti de foldati Dudiesso Duca, passasse in quelle del Re gri-cheschi. dando Viua Spagna, Viua Spagna, ingannò si fattamente i Napoli ani, che approssimatasi senza riceuer nocumento, e fra di loro amicheuolmente riceuuta, trattiincontanenre glo stocchi, cominciò all'improuiso a malmenarli, quali ferendo, quali miseramente vecidendo fino a tanto, che solleuati dal soccorso soprauuenuto, e dalla presenza . del Gambaloità, il quale, vista dallo secon-

do squadrone quella strage, si spinze innanti, costrinsero la caualleria nemica a ritirarsi. E

fono i primi affal:re colline.

Napolitani nello stesso tempo i Napolitani, e gl'altri rimi compagni del primiero squadrone contro i fulmini dell'artiglierie, e contro vna spessa grandine di moschettate andarono salendo per que' stretti sentieri, e pet l'erto della collina combattendo, egiunti poscia sul piano, e aiutati da due pezzi d'artiglieria collocati in luogo opportuno, cominciarono a premer tanto i Francesi, che, ondeggiando da principio leschiere, e poscia vituperosamenie volgendo le spalla, si risugirono in Asti: la in aiuto de' quali il Duca benche inuano mandò incontanente Monsù Limogione

Napoli ani occupano primiata collina d'Attı.

alla dife la del la feconaa collina.

Luogotenente del Principe Tomaso, accioche con la caualleria, che haueua seco, inuestisse, e sostenesse l'impeto de' vincitori. Ed esso riuoltosi a gli Suizzeri dell'altra collina, a quali si riducevano tutte le speranze, cominciò con parole feruentissime ad animarli, perche quel posto virilmente difendessero, dimostrando loro non dal valore, non dal numero de' nemici, ma dal disordine, e dapoccagine de' Francesi esser la cagione della perdita della primiera collina proceduta: poter essi risarcire la vergogna, e ristorare il danno; e però hauer essi presentissima occasione di dimostrare, quanto gli Suizzeri di valore a'Franceti preuagliano, di darsi vanto d'hauer a se la riputatione, alla Casa di Sauoia lo stata conservato. Facessero perciò testa, mostrassero il volto al nemico, non

non solo tenendolo da quel posto lontano, ma ributtando ancora d'all'altro da Francesi tanto vilmente abbandonato. Volere esso stesso sia quelli stessi la propria vira aunenturaie, alla vittù, al valor de' quali haueua lo Sato, l'honore, e la propriariputatione constedato. Eller però prontissimo a fermarsi fra loro, correndo vna medefima fortuna, e con voa picca alle mani virilmente fino all'estremo combattendo, o quiui morto cadere, o piena, e gloriosa vittoria de' nemici rapporta e. Dunque combattessono virilmente per la d feia di quel posto non altrimente, che farebbono per le muia istesse di Torino, e facessero cognoscere al mondo, non essere estinta fragu Sulzzeii quella antica brauura de' maggiori, colla quale rante, e si segnalate victorie con tanta gloria haueuano acquistato, nella quale esso non inuano hauesse confidato, ne vanamente i Poncipi, imp egandola nella difesa delle cose più importanti, preferite la vittà Suizzera a quella di tutte l'altre nationi. Ma indarno erano quelle Duca li Sauoparole sparse, perche in questo mentre Gio. ja gerde la le Brano, che veniua dietro al Sarmiento, ha-conan collina. uendo con lo secondo squadrone girato al lato deila primiera collina, e salito nella seconda, e con esso il Gambaloita, e D. Alfonso Pimentello con dogento caualli, non solo il Limogione non potè co' suoi far cosa di momento, ma gli Suizzen, veggendofi da tante parti affaliti, con bruttezza maggiore, che i Francesi voltarono le spalle, niuno

combattendo,o mostrando il volto a gli auuersarij. E quantunque il Duca, e seco il Principe Tomaso con alquante squadre di caualli sforzassero di far testa, e di trattener gli Suizzeri:e ciò non succedendo, sostenessero, per quanto su possibile, l'impressione del nemico, adognimodo, crescendo la fuga de' suoi, e la calca de' nemici, su ancora necessario, che cedessono, e lasciassero in potere del vincitore cinque pezzi d'artiglieria, due de' quali precipitati in vn fosso verso la città furono poscia di notte da gli stessi Suizzeri ricuperati. Tale fù il successo della fattione fulle colline d'Asti a vent'vn di Maggio commessa, nella quale lo squadrone del Sarmiento quantunque più d'ogni altro combattesse, e particolarmente i Napolitani dello Spinello, e del Caracciolo, a' quali perciò la lode della vittoria poco men che interamente è douuta; adognimodo, perche il troppo ardore di costoro, e la troppa furia, con che andarono ad inuestire, fu d'impedimento a' compagni, e a gl'altri squadroni del Re, i quali con passo più ordinato, e militare procedeuano, che non giugnessero in tempo della pugna; perciò essendos questi accostati dopò che i Francesi giàs'erano messi in rotta, non fù l'opera loro di quel giouamento, e profitto, che sarebbe stata, le, fatra vnitamente impressione, harestero combattuto: perciocche în tal caso non ha dubbio, che le genti del Duca in tutto sarebboro state debellate. numero de' morti secondo il solito variamente

Esercito Spagnuolo vittotioso sulle coline d'Assi. mente si racconta; fù però minore di quel, che da simile conflitto si poteua aspettare, però che merauiglia? se più s'attese al fuggire, che al combattere? Riceuettono qualche danno i Napolitani ingannati dalla caualleria del Duca, la quale canalleria si può dire, che sola menasse le mani, e facesse qualche resistenza, doue all'incontro quella del Re poco, o nulla combattè. Rati ancora furono i di Silva pri-prigioni: fra gli Spagnuoli di conto vi rimale gione del Duprigione D. Francesco di Silua fratello del ca. Duca di Pastrana, il quale vscito solo a combattere fuora dell' ordinanza, ed entrato con troppo giouanile ardore fra'nemici, essendo stato ferito, morì fra pochi giorni prigione in Torino. Cadettero di persone di qualità dalla parte del Duca Monsù di Crepagna Sergente Generale, e sei altri Capitani: da quella del Re sei Capitani, e alcuni altri officiali minori. Grande fù la ripuratione, nella quale salirono l'arme del Re per li passati successi fortemente abbassate, e grandissima la depressione di quelle del Duca, gl'affari del quale vennero perciò stimati da tutti per ab- delle cose del battuti intanto, che, peruenuta in Torino la perdita della nouella della perdita della battaglia, e ve-battaglia sulle dendo dal Duca mandate le scritture, e le cose più importanti, che seco haueua, riccorsono a quelle prouuisioni, alle quali ne gl'estremi delle cose si suol metter la mano. Trapportarono nella cittadella le gioie, e le suppellettili della Corte più preciose, e quasi hauessero il nemico alle mura, attendeuano

gl' huomini con diligenza a ripararle, e fornirle disentinelle, e di corpi di guardia, e le donne vestire di sacco, e a pie scalzi andaua-

re dilla vitto

no processionalmente alle Chiese, e luoghi Governatore pij della cirtà E nondimeno pochissi no fù il non si sà vale frutto, che da tal vittoria raccolfero i vincitori; poiche contro l'vso comune delle guerre, da essa comincinciarono gl'affari del Re à declinare di forze, e di riputatione, e per lo contrario quei del Daca di giorno in giorno a rifo gere più lien, e più gloriofi. Imperciocche I sercito, che vincitore doueua correre con lo stesso ardore all'eccidio della città, piena di gente sbigottita, e per l'eccessino timore confusa e che verifimilmente non haurebbe retto alla fama dell'effercito vittorioso, e bartuta la incontanente senza dilatione espegnarla; si come, cosi confessando ognuno, sarcbbe facilmente, e in breuissimo termine succedoto, non solo tralasció di fatlo, ma si fermò sulle colline acquistate otioso, e quasi da fa ale stupidità oppresso, occupandon solamente nell'erger delle trincee, e nel lauoro de'ripari per gl'alloggiamenti, e per difenderfi dal nemico già quasi debellato. I quali dopo alquanti giorni formati, cominciossi la batteria, ma tanto fredda; lenta, e incerta, che le palle dell'artiglieria, o non colpinano, o con pochissimo danno; quantunque il muro battuto facesse la vecchiaia debolissimo. Onde il Duca, il quale

Il Duca per la non seuza confusione, e smarrimento era an-fredezza dell' esercite spa cor esso entrato nella città, e veggendo le cole

cose disperate, e a mali termini per la confu-gouolo entra sione de'propri soldati condotte, si prepara-diffender Asti. ua più ad abbandonarla, che a differideila, ripresi gli spiriti, e l'animosità per lo procedere così lento dell'effercito nemico, entrò in confidanza di poterla difendere. Ilche per fare più orreuolmente, e con maggior dimo- Il Duca s'ac-firatione di valore, alloggiò le genti fuora della cità condi essa tra le mura, e le trincee a fronte di tto gl'a llogia quelle del nemico fabbricate; e non folo dal gauoli. castello, e da' bellouardi, e piatteforme suori d'essa in luoghi opportuni erette assiduamente, e gagliardamente batteua il campo Spagnuolo; ma, vscendo spesso dalle trincee Travaglia in con grosse bande di moschettieri, fino su most modi l' gl'argini stessi, e su ripari l'infestana, e notte, to spagnuolo. e giorno in continuo trauaglio il tratteneua: ma particolarmente da quella parte, doue, per esserpiù esposta a gl'assalui, stauano alla difesa Gio. Brauo, e Lodouico Gambaloita, a' quali perciò conuenne il peso di tutta quella impresa sostente. Haueua il Duca la citcomodità del
tà abbondant: ssima di vertouaglie, e di moallogiamento
nitioni, le quali cotidianamente gli veniuano
Ducale,a incomodità delrecate, non ostante i quattrocento caualli lo spagnuolo. mandaci a San Damiano; e la vicinità della stessa città dauagli comodità non solo d'alloggiare più comodamente, e al coperto la sua gente, maanco di rinfrescarla. Perche ripattando i soldati fia le guardie delle mura, e delle trincee, e successendo gl vni, a gl'altri nella fatica, e nella quiete, s'andauano ricreando, e dalla ricreatione forze maggioria

apprendendo, e con più vigore alle fatiche sott'entrando, erano di maggior durata, e resistenza. E quantunque scarsamente venissero pagati, con molto affetto nondimeno, e con molto studio in quella guerra seruiuano, trattenuti non tanto dalla presenza, e autorità del Duca, quanto dalle sue maniere attissime per natura a consiliarsi gl'animi de' soldati, de' quali era continuamente compagno a' pericoli, e alle fatiche. Aggiugneuasi, che egli per natura liberale co'soldati, sapeuano non mancare alle paghe per auaritia, ma per impossibilità. Onde diuenuta la causa particolare di ognuno, s'affatticauano per pioprio honore nell'impresa, e concitati dall'odio contro la nation Spagnuola, e dal desiderio di scancellare la vergogna del mancamento nella battaglia commesso, tanro più si vedeua crescer in loro l'ardore del combattere, quanto conosceuano venir meno nell'esercito nemico. Il quale non solo, come s'è detto, da continui trauagli infestato, ma da infiniti dilagi, e incommodicà afflitto, ea mille incommodità della campagna esposto, andaua miseramente languendo, e quati giaccio percosso dal Sole distruggendosi. Perciocche abbondante di vettouaglie, e d'ogni altro rinfrescamento somministratogli da gli Stati di Milano, e del Monferrato, patiua d'ogni regola, e buon gouerno, da che disordini importantissimi risultauano. Staua alloggiato su quelle colline sterili, e fenz'acqua; onde grandissima era la penuria, che

Malacie ca gionate nel campo Spa gnuolo dalli difordini. che ne sentiua, non solo per rinfrescare, e nettare i corpi dalle lordure, ma ancora per bere. Perche portata su la schiena delle giumenta dal Tanaro, e dalla Versalontani, non suppliua per estiuguere la sete a' soldati, e per abbeuerare i caualli: essendo massimamente le cisterne della Certosa vicine per lo gran concorso incontanente asciugate, e vn rigagnolo, che vicino all'alloggiamento correua, per lo poco studio, che si pose nel conseruarlo dall'immonditie dell'esercito purgato, diuenne così lordo, e sciffo, che non poteua essere di seruitio, o di giouamento. Onde i soldatinon solo ardevano per la grandissima sere, ma per lo sudiciume ammorbanano. Aggiugneuali, che non essendo in que' luoghi solitari altre habitationi, eccetto il Conuento della Certosa, i soldati per lo più alloggia uano senzatende, o barracche, al ciel scopeito, e sul terreno ignudo. Onde il giorno veniuano da' raggi Solari in quel tempo ardentissimi abbrucciati, e la notte dal sereno, e freddo dell'aria stemperati. Hauresti per tanto veduto in molti luoghi i soldatiall'ombra d'vn ramo fitto nella terra hauere per sommo restrigerio difender vn poco il capo dall'ardore del Sole eccessiuo, e tenerui il rimanente del corpo con gran sentimento sottoposto. Pochissima era la cura di sepellire i cadaueri: onde l'aria dal puzzo de' corpi morti, dall'infermità, e altre schifezze, di che il campo tutto pieno si vedeua, diuenne come compresso, e puzzolente. Non poEfercito Spagnuola per le latie mo'to Iminuifce.

tendo per tanto i soldari resistere alle fatiche frequanti ma. della guerra, e a' difaggi del corpo cosi grandi; amalauano ognigiorno in molta quantità, a' quali, non essendone anco di rimedi opportuni prouueduro, e crescendo tuttauiail contaggio, dinenne il campo fra pochissimi giorni più simile ad vno Spedale d'infermi, che ad alloggiamento d'huomini militari. Fù per tanto necessario, far venire da Sãdoual gl'Alemani, che v'erano di presidio, per supplire alla penuria delle genti, che nel capo gia si cominciaua a prouare, non se neritrouando numero sofficiente di habili a star in piedi, e a supplire alle guardie, e fattioni ordinarie del campo. Tanto più, quanto che il Gouernatore, hauendo fatto lauorare vna trincea verso Ponente, con pensiero d'arriuare alla strada, per la quale dal Piemonte veniuanole vettouaglie, e le munitioni nella città introdotte; il Duca auuedutosi del disegno, ne tirò dirimpetto vn'altra, con la quale copriua la medesima strada, ein capo a essa fece fabbricar vn forre, d'onde le palle dell'artiglierie, scortinando con gran furia l'opposta trincea, i quartieri alloggiati alla Certosa ri-maneuano esposti a gl'assalti. Essendo pertanto necessario riparare al danno, col fabbricare di tincontro vn'altro forte, fù deputaro alla custodia di esso Tomaso Carracciolo col suo Terzo de'Napolitani; e non sup-plendo questi, perche crano molto diminuiti, vi furono mandati i Tedeschi da Sandoual poco prima venuti. Cosi perseuerando permolti

molti giorni il Gouernatore dall'vna patte Effanationi coll'efercito nemico fotto quella città, e normotadall'altra dimostrando poca, o volontà, o ri- cito spagnuofolurione d'assaliana, non peteuano i soldati so contro il da tanti trauagli, e incomodi oppressi contenersi dalle mormorationi, lamentandosi non tanto dell'effetto, quanto del modo, col quale esso Gouernatore permetteua, che essi prontissimi al combattere con vera vir ù contro il nemico di forze inferiore, consumussero così vilmente di disaggio, e soffiendo mille morti ogn'hora, concssero a manifesta rouina, e destrutione, ne volesse loro permettere il morfie honorevola entesotto l'assalto della città, e quartien del Duca; ne per diuettire il nemico dalla difesa, mandate almeno la caualleria, che staua quius otrosa, a predare, e scorrere pe'l Piemonie, per trattenere le prouuigioni, che veniuano cottidianamente in Asti. Erano pertanto le bocche d'ognuno piene di maledicenze, e di parole detrattorie del nome, e riputatione de lui, puntandolo al felito di tacito intendimento col Duca, e di poco fincera intentione verso gl'affari del Re. Delle quali detrattioni, come anche di quel, che in sua difesa s'andaua allegando (perche variamente se ne discorreua) acciocche se nesappia, per quanto è possibile il sondamento, sie necessario, che lasciando l'esercito Spagnuolo ne'disagi, e trauagli, ne'quali fino al fine dell'impresa, e conclusione della pace si trattenne, efacendost alquanto più a retro, qualche cosa

particolarmente ne discorriamo.

Discorso in-Il Gouernatore, dimostrandosi per natura torno di gue:del inclinato a fare le cose maturamente, e sicureggiare Gouernato:e.

ramente, e però professando di maneggiate la guerra non coll'impeto militare, ma con la tardità, e cautione Spagnuola, pareua sempre, che in tutte le deliberationi hauesse per iscopo principale il non metter in auuentura lo stato delle cose presenti. E però, quasi scogl o pericolosissimo a gl'affari del Re,pareua, che nessuna cosa tanto abborrisse, quanto il farsi o a gl'Italiani, o a' Francesi sospetto, che e'volesse insgnorissi d'Asti, e del Psemonte per timore, che tali sospitioni troppo gagliardi humori commuouestono, e la pace d'Italia tutta dalle fondamenta contro l'intimo fentimento del Re, e del suo Consiglio perturbas-

Gran circo-sono. Cotai fini, e pensieri da lui sin dal prinspecione dal cipio per giustissicatione dell'impresa non Governatore professa nel dissimulati il secero poscia tanto nel prosemaneggiare la guerra cogio na molu no rationi circonspetto in maniera, e ritenuto,

cumenti.

guir della guerra, quanto in tutte l'altre opeche'l Duca, prendendone aidire, e temendo meno la riputatione nell'arme di lui, continu ua puì animofamente la guerra, e gl'-Ambasciadori, da'quali era maneggiata la pace, se ne seruiuano, come di freno, e di sprone, per condurlo douunque voleuano Dell'istessa opimone, ma con più fisso pensiero dimostrauasi il Principe d'Ascoli, al quale il Gouernatore molto aderiua, e ad amendue alcuni de' Capitani, i quali per esser beneficati, dal cenno del Gouernatore in tutte le confulre

fulte dippendendo, non mancanano secondo l'intentione dell'istesso di consultare; reclamandone in darno il Mortara, il quale anneiso al solito dal procedere del Gonernatore, ne punto sbigottito per lo pericolo corfo a Biltagno, volena, che, tralasciatitanti rispetti perniciosi alla somma delle cose la guerra virilmente si facelle; e con esso intrinsecamente sentiuano la maggior parte de' Capitani, e scoperramente l'esercito tutto di tanta circospettione del Gouernatore fcandalizzaro Nutriua ancora maggiormente la dispositione del Gouernatore, e del scono nel Go-Principe la negoriatione della pace, che si vernatore trattaua molto caldamente in Ispagna, in armi. Francia, e in Italia. Imperciocche hauendo il Re di Francia inuiato il Comendator di Silleri con superbissima Ambasceria a portar i doni alla nuoua Spola, e cominciando ad esselli sospetti i gagliardi apparari del Go-di Francia inuernatore contro'l Piemonte, haneuagli uiato in Spaancora dato ordine di trattace molto effica- ficacementela cemente con quel Re della forma di com- pace a fauore potre le cose del Duca; dalla quale compositione dopò le attioni hostili dell'istesso Duca s'era quel Re,e quella corte dimostrata alienissima. Premeua in effetto a quel Re, Difficoltà della e a quella corre il consentire alle domande la negotiatiodel Re, di Francia, parendo cosatroppo alie-ne della pace, na dalla Reggia Dignità, ne conueniente a tante minaccie, e apparati. Premena ancora più pro l'esempio, parendo loro, che l'accordare col Duca senza che precedesse

il giusto risentimento, e douuta vendetta delle oftelità commesse, e del poco rispetto vsato, fosse controppo detrimento dell'autorità, e tiputatione della Corona. Militaua dall'altro lato la necessaria difesa del Duca, la quale a Puncipe libero permessa non solo il nome, ma l'effetto ancora della pretesa ingiutia mitigaua. Militaua il continuo Ragioni per ingiutia mitigatia. Militatia il continuo disporte il Re deliderio di conservare l'Italia in pace, la alla pace col quale contro ogni espettatione perturbata

con tanto spargi nento di sangue Christiano,

e con ranto danno de' popoli, e non senza pericolo d'interessant la Francia incrudeliua. Combatteua ancora nel petro del Re il Modo conche rispetto del parentado, he haueua col Duca; fù risoluta e apputata nella onderisoluto, che finalmente si condonasse non solo il risenti nento ma la soddisfattioco te di spagna la lace ne della precesa ingiuria all'intercessione del col Duca. genero, alla congruntione del langue, e alla quiere de' popoli, e della Repubblica Christiana su appointato, che, osseniando il Daca glistesti cre punti fin da principio della guerra proposti, fosse dalle molettie della guerra libera o. Maactioche il rutto colla dignita, e riputatione del Re procedesse, e il Duca non hauesse animo di itar, come dimostraua, pertinace, e di riculare il partito, rimale ac-

cordaro, che il Re di Francia douesse per mezzo l'Ambascia tor su in Piemonte intimare la guerra al Duca, qualunque volta d' accettate i sudetti tre punti ricusasse, e all'incontro, che la loro accettatione fatta dal Duca, e portata in iscritto dall'Ambasciador Francese al Gouernatore, gli setuisse corne d'espretto comandamento del Re, perche, cellando tutte le oftilita da gli Stati del Piemonte l'esercito incontanente ritirasse. Così, componendosi le cose, senza che i Ministri del Re vis'intromettessero, o cos'alcuna col Duca patteggiassero, parue in Ispagna forma di compositione conueniente alla Giandezza, e Maesta del Re, seruendo la pronta, e simplice accettatione del Duca per la compiuta emenda, e soddisfattione delle cose passate. Cotale appuntamento dall'. I'Gouernato-Ambasciador Rambollietto, che n'hebbe quando era in primanotitia di Francia, fi fatto intendere Felisano della pare in corte al Gouernatore, fin quando era in Felizano, appuntata. e dubitado del pericolo, che da così gagliardo esercito al Duca soprastana, esortollo a sourasedere, acciò per qualche nuouo accidente la pace quasi conchiusa non si sturbasse, e coll'auniso diedegli vna littera di D. Inigo de Cardenas Ambalciador per lo Re in Pariggi, per la quale veniua auuisato, che Re di Francia il Re di Francia haueua ordinato al Ram-Ambasciador boglietto, che in suo nome la guerra al Du- in Piemonte che intimi aca intimasse incontinente, che egli d'ac-Duca la guercettare i tre punti non risoluesse. Ne pa- ta se non accettare i tre punti non risoluesse. Ne pa- ta se non accetta la pace rendo credibile, che il Duca, douesse mai di Madril. repugnare alla volonta de' due Re, i quali, come fossero vna stessa cosa, con vniti consigli procedeuano; perciò il Gouernatore, e perche finalmente le cose, per le quali si combatteua non meritauano, che per conseguirle, gli affari del Re ii sotto-

mettessero a maggiori perturbationi, preferiua la pace, che riputaua sicura, e vicina alla guerra lunga, e pericolosa, e stimaua bastare il mostrar questa al Duca in vece di fargliela, e bastare venire contro esso a qualche honoreuole fattione, più per conchiudere con riputatione la pace, che per sine di dannificarlo. In segno di che lentamente si mosse da Felizzano ad Annone, e lentamente ancora si trattenne per sei giorni intorno la Versa, e procedette ancora con qualche lentezza nel d floggiare il Duca, nella fortificatione de' posti occupati, e nel confultare della fomma della guerra, e del modo di espugnare la Citta d'Atti, forsi con ssperanza, che il timore dell'esercito vicino, la negociatione de gl'Ambasciadori, eil dubbio dell'intimatione della guerra da farglisi in nome del Re di Francia, douessero disporlo alle conditioni della pace: onde senza mettere in auuentura gli affari del Re, il tutto senza pericolo, e con molta riputatione acchettato rimaner si douesse. Quindi ancora forsi succedette, che ottenuta la vittoria, e contento della ritirata del Duca non passesse più oltre; ma parendogli di porere come superiore, e vittorioso in qualunque modo comporre, desse facilmente orecchio alle vrgenti, ed efficaci proreste dell'Ambafciador di Francia il quale il fece ammonire, che la mente de'Reloro non era, che all'oppressione del Duca a tutta briglia si procedesse; assicurandolo ancora, che il Duca vintoin

to in battaglia per timor dell'esercito vittoriosonon porenameno, non accettar incontinente le conditioni della pace; si come l'Ambasciadore mescolando co' protesti, le speranze, e promessioni di giorno in giorno l'assicuraua, che succederebbe. Questo è quel, che per discarico, e in difesa del Gouernatore si discorreua: oltre molti altri ordini non penetrati, i quali s'asserinano dal Duca di Lerma al Gouernatore segretissimamente inman; secondo i qualightosse trato necesfario gouernarli. Imperciocche forse da questi tempi vn tacito mormorio fra molti, il quale, pigliando poscia forze maggiori, crebbe in fama, e openione allai coltante, e vninersale; che il Duca ai Lerma, a' rigori del Duca di Lerquale s'attributua la czgione più principale ma insideroso di acchettate i de' presenti monimenti, vedendo, quanto nuoni como il contro la propria espetatione, e contro i Re- col Duca. gi affan fossero andati crescendo, e dubitando, che la sturbata pace, e l'alienatione del Daca i propri interessi, a lungo andate rouinassero firettamente incaricasse al Gouernaroce, che, tralasciati tutti gl'altri tispetti, alla sola compositione, e riconcultatione del Duca attendesse, e che esso da prec si comandamenti astietto la condutta della guerra allentasse. Ma queste cose non erano allora, ne Oppositioni furono poscia tanco certe, e maniseste, che le al a conduta solla guerra, e sossitioni gagliarde contro di lui già sorte aegli affati spegner potessero Prenalevano per tanto nel presenti. concetto voiuersale le contrarie ragioni di coloro, i quali, o per propue en olationi, o

per sinistra impressione delle attioni di lui argomentando, dicevano; nessuni ordini del Re,atteso massimamente la lontananza, porer mai esfere tanto precisi, e limitati, che non meritassono di essere, secondo il variar delle cose, variati; ne hauer douuto tanto legargli le mani, che non potesse valersi delle proprie forze, secondo il tempo, o il bisogno ricercasse. Ne pratica veruna di pace hauere per ragione alcuna douuto intepidir tanto il feruore della guerra, che per non isturbare l'incerta conclusione di quella, si perdessono, o si rattenessono i progressi di questa Del timore de' futuri mali come di cosa vana, e da questi tempi troppo aliena non faceuano conto alcuno, perche hauendo il Gouernatore alle mani vn'esercito instruttissimo d'arme, de'migliori Capirani di questi tempi,e d'ogni bellico apparecchio, a cui aggiugneuano, e forza, e ripuratione i sussidi di diuersi Principi Italiani, rimaneuano le cose tanto ben assiculate, che poteua confidare di non solo mantenere l'Italia nella solita fede, e inclinatione verso il Re, ma di ritenere ancora gl'Oltramontani, perche non si muouessero, e per reprimerli mounti. E in ogni caso qual finistro, diceuano, poteva mai succedere, che non fosse maggiore assai il danno, che di presente dallo ssacimento di quell'eserci-to poteua risultare, il quale esercito, stando in piedi, bastaua a riparare a tutti gl'inconuenienti, e rouinando tiraua infallibilmente seco tutti quelli, e maggiori pericoli,

de' quali tanto si temeua, e a' quali col trattener le cose ranto di riparare si studiaua. Dunque, soggiugneuano, appartenere al Capitano conoscere la conditione delle proprie forze, vsare del vantaggio diesse, mostrar vigore, e risolutione, strignere il nemico, assalitlo, e tenerlo tanto tranagliato, che desideri, che brami, che habbia a somma gratia l'ottener vna sicura pace, la quale certo è, che sempre più vantaggiosa si concliude per coloro, i qualife ne dimostrano maggiormente alieni. Così essersi sempre tutti i Capirani, e Condottieri gouernati, in cotal guisa hauerne riportato honoreuolissimi feutti, alte conditioni, e molta riputatione a gl'affari de' Principi loro. Mail trattenersi ouoso dentro a' ripari, lo star sedendo sotto il padiglione, e espettando la dispositione del nemico alla pace, lasciarsi aggirare dalle parole, pascersi di vane promessioni de' Ministri de' Principi interessati, e dimostrar poca dispositione alla guerra, e grande inclinatione alla pace, altro non essere, che accrescer la confidenza all'auuersario, farlo crescere di superbia, ed'ardire, fatlo alieno da' partiti della pace, ritroso alle conditioni, e più difficile a consentire a quel, che vede essere dall'auuersario con tanto studio procurato. Queste, e simili ragioni si discorreuano per l'Italia, e per lo campo istesso, ne'cerchi, e del discosso. delle raunanze degl'huomini, i quali incerti de gl'vleimi fini de Principi, e de Capitani, e delle cagioni, che gli muouono, o rimuo-

uono dall'operate, e più incerti ancora di quel, che sarebbe auuenuto, se secondo l'intentione, e discorti loro ii fosse operato, s'arrogano e ben, e ipesto con danno della fama altrui la censura delle humane attioni ne più, ne meno, come se l'intimo di chi gouerna, o i futuri auuenimenti fossero, a gl'occhi loro sottoposti. E tistigaendoù l'vsicio dello scrittore alla narratione de' successi, si lasciera il giuditio delpiù vero, e ragionenole discorfo a chi di legger le presenti fatiche hauera gosto, e soddisfattione. Certo è, che il Gouernatore nel concetto vn'uersale si rese sospetto d'hauer da principio in luogo d'estringuere, ccelo, e con poca fincerita nodrito quel fuoco, nell'appressione del quale, se havesse maggior studio collocato, haurebbe chiusa la bocca alle detrattioni, e la fede sua verso il Re maggiormente giustificato, haurebbe colla piopria riputatione, che ne rimale granemente offela, confernato quella del Re, la quale da questi pancipij cominciando a piegare, andò polcia fenza ritegno declinando, come i venturi successi dimostreranno. Mo (per tornate d'onde partimmo) mentre l'efercito s'andana nella maniera, che s'è detto, sficendo, non erano le pratiche della pace da'Ministri de' Principe ab-Misiari d' bandonate. Trattauanla con l' Ambasciador Principi frat-Francese Monsignor Pier Francesco Costa Vesceuo di Sauona, e Nuntio ordinario presso il Duca risedente successo al Sauelli, il quale per particolari indispositioni haueua otenuto

po la pace.

ottenuto licenza di ritornar a Roma, e con esti il medesimo Zeno per la Kepubblica di Vinetia, co'ou li ma separatamente da: Nuntio internentaa Dudleij Carleton guato da Vinetia, doue come Ambesciador oid nario risedeua, poco prima in Plemonte con titolo d'Ambasciadore Serzordinario del Re d'In- Re d'Irgilierghilterra; il qual Re fauorendo occultamen-ta,e a.tti printe le cose del Duca, haueua ordinato in tani inuigon quest'istesso tempo, nel quale come amico nari, cd. altro comune maneggiaua la pace, che gli fossero al luca di sa-aborsati in Lione cento mila ducati, e face. ua ancora in apparenza da Baroni del Regno, ma in effetto per comandamento suo armare alguante naui per inniarle ( secondo si dicena) con fanteria in soccosso del Duca. Aspettanasi ancora di giorno in giorno ma per via di terra il Conte Gio: di Nansao con genti d'Olianda; e si sentinano di Lamagna appropinquare soccorsi in fauore dell'istesso Duca inuiatigli da Principi Protestanti di quella natione i qualt con non picciolo studio le guerre del Piemonte fomentauano. Ne men di loto beache più occultamente le fomentauano i Vinitiani, i quali ansiosi da principio de' progressi dell' esercito Spagnuolo, e temendo dell'oppressione del Duca, cominciarono con denari, e Viniviani sacol configlio occultamente a fauoreggiar- Duca. lo; e poscia, veggendo le cose di lai prosperamente succedeie, e solleuarsi, desiderosi disbattere la grandezza Spagnuola, non mancauano di sostenerlo, e puntellarlo, acciocche

Ministri de'
Principi poco
finerramente
trattano la
pace.

reggesse a tanta piena, e resistesse a chi pensaua sottometterlo. Onde, come tutti questi Principi soffiassero occultamente in questo fuoco, così fù stimato, che gl'Ambasciadori preposti alla negotiatione, eccettuatone il Nuntio, non procedessero ne anco sinceramente nel maneggiarla. Perche e la maniera del trattare, e la forma della conclusione su assai diuersa da quella buona fede, che in apparenza professanano, e contratia alla molta confidenza, e buona corrispondenza, tra'l Re di Spagna, e quel di Francia; l'Ambasciador del quale, hauendo nell'vua mano l'appuntamento di Madril, e nell'altra l'intimacione della guerra, e potendo per conseguenza con questa strigner il Duca, e per virtù di quello sforzar il Gouernatote, era come principale, e arbitro di tutta quella negotiatione tanto più, quanto che dippendendo da' suoi comandamenti, i soldati, e Capitani Francesi, che in fauore del Duca militauano, poteua con yn folo cenno disarmarlo, e della maggior parte delle sue forze in vn sol punto spegliado. E quantunque per ordene del suo Re donesse hauera cuore la soddofittione, e riputatione della Corona d: Spagna, e come buon Ministro di tanto Ke non douesse permettere, che altrimente la pace si conchiudesse per l'esempio pernicioso, che farebbe a tutti i Re maggiori; ed egli come confidente fra' Baroni della Francia alla corte Spagnuola fosse stato dalla Remaa questa carica eletto; adognimodo, potendo

potendo in lui più assai l'autorità, e'l comun defiderio de' Principi del Regno discrepante da quello del Re, incorno al conservare l'amillà con la Corona di Spagne; e fortiancora preualendo l'humor Fiancese contrario per naturale inclinatione al nome Spagnuolo, fece minor conto del Regio comandamento il che fà potissima cagione di tutti, gl'inconvenienti i quali a gl affari dell'esercito Spagnuolo succedettono: Perciocche non è dubbio, che le cose sarebbono diuersamenteriuscite, se incontinente dopo la vittoria delle colline hauesse gl'ordini del suo Re puntualmente esequito. Ma mentre hora fotto pretesto di non voler esasperare il Duca, ne irritailo con troppo rigore troppo delicatamente con esso procede, hora, approuando le sospitioni dell'istesso, dudita, che, intimatagli la guerra, rimanga il Piemonte con molto pregiuditio del Regno in preda dell'esercito vittorioso, e però và col Duca temporeggiando, e a cosi fare viene ancora da gl'Ambasciadori Inglese, e Vinitiano, confortato; il Duca conscio di quel, ch'era, s'andaua dall'vna parte co'soterfugi, e dilationi schermendo, e dall'altra, assaltando le trincee, Raua a petto al nemico, e per lo contrario l'esercito Spagnuolo s'andana, come s'è detto, sfacendo, e quanto più diminuiua di foize,e di genti, tanto mancaua nel Duca la volontà d'accordare, e per conseguenza, indurato sul vantaggio delle conditioni, proponeua dilationi, e difficoltà maggiori, e con la speranza

di rimanere alle fine superiore crescenagii la volontà del guerr ggrare, onde con lo sfogamento dello lio contro gli Spagnuoli concepuro aspiraua a farti gloricso, e colla piena vitroria di tanto esercico immortale. E gl' Ambasciadou, i qual volsuano condurre il filo della negociatione, doue teneuano fisso il pensiero, trat eneuas o I Gonernatore con efficaci promessioni di pace, la conclusione della quale d'hoggi in dimane différendo, è prendend sti fra quel mentre piaceré de' danni, e delle miserie dell'esercito Spagnuolo, tanto induggiarono, che, veggendolo final! mente in debolezza tale condotto, che gli era qualunque impresa impossibile, cominciarono a trattare di nuoue compositioni, le quali oltre a'tre punti di Madril molte altre cose contenenano dissoddissattione del Duca. Così fermossi la capitolatione di pace con gl'infrascritti patti, e conventioni.

Capitoli di pace accordadi fotto Afte.

Il Duca disarratebbe effettiuamente fra vn mese, e rirenendo per sicarezza de' suoi stati quattro sole compagnie di Suzzeri, con quel di più de' suoi sudditi, che e' volesse, tutto il rimanente delle sue genti licentiarebbe. Non offenderebbe gli stati del Duca di Mantoua, e trattarebbe innanzi la giustitia ordinaria dell' Imperadore le sue pretensioni. All'incontro l'Ambasciador Francese gli promettena la remissione de' ribelli del Monserrato con piena restitutione de lor beni, honori, e vsici. La pretettione del Regno, in caso contro le cose conuentre sosse.

fosse da' Ministri Spagnuoli molestaro, ea questo esfetto espectimente comandana si in nome del Re al Maresculto Digueres Gouernator del Delfinaro, e a gl'altri Gouernatori delle Provincie confinanti a gli Stati del Duca, che incontanente, e fenz'afpetrare altri ordini del Re douessero soccorrerlo, in caso le conventioni non gli vemssero osleruare. Sarebbono gli Suizzeri, e' Vallesi restituiti nel comertio libero dello Statodi Milano. Restituiti, i luoghi, e terre per l'vna, e per l'al ra parte occupati. Perdonato generalmente a tutti i Francesi, i quali contro il Regio comandamento hauestero nalla prefente g erra seruito. Non sarebbé il Duca fra sat meli ricercato dal Re Carolico dipullaggio d'alcune genti. Tempo allo stesso Duca di tre mesi, per aunisare gli amici, acciocche si astenessero da qualunque ostilità contro il Re, durante i quali, vifacendo il Duca i danni, non preg udicasse alla pacetutto ciò d'offile, che succedesse. Accordauansi oltre a ciò la forma del disti ggiare l'esercito Spagauolo nel modo seguente.

L'ambasciador Francese pregarebbe il Du-Forma del cà, che facesse vscire mille fanti dalla città distorgiare al Governatore d'Asti. In vscendo questi scriuerebbe al Go- prescriua. uernatore pregandolo, e facendo, che egli coll'esercito partiro da' suoi posti si ricirasse alla Croce bianca, e Quatto. Fatto que Ro lo stesso Ambasciadore doueuaripregare il Duca, perche facesse vscire dalla città la solda-

tesca rimanente. E nello stesso giorno, che ciò succedesse, prometteua l'Ambasciadore di far vícite l'esercito Spagnuolo di Piemonte. Il che esequito, il Duca incontanente douesse disarmare con promessa però dell' Ambasciadore, che il Gouernatore dopo tal effettiuo d sarmamento disportebbe dell'esercito del Re in maniera, che ne per lo stato, ne per lo tempo il Duca, o altro Principe d'Italia ne riceuerebbe ombia, o gelosia. Eil Re di Fancia fra venti giorni l'accordo presente ratificarebbe. Tutti i quali patti,e conuentioni erano teciptochi fra'l Duca, e l'Ambalciador Francese, che s'obbl gaua in nome del Re, il quale Reassimendo sopra di se, e facendo fatto, e obbligatione propria tutto ciò, che da canto suo, e de' Ministri Spagnuoli si doueua esequire, ogni cota abbondantemente al Duca prometteua. Nel rimanente non si trattaua di sommessione alcuna del Duca, eccetto in quanto nel proemio tra le cagioni, che l'haucuano disposto alla pace, s'allegaua ancora il desiderio, che egli haueua di confermare al mondo l'ossequio, e diuotio-ne particolare, che hauena sempre verso il Re professato. Se sotroscussono a queste ca-pitolacioni gle Ambasciadori di Francia, d'inghilterra, e di Venetia con obbligo es-presso de Principi loro, di disendere il Duca, quando osservato da canto suo quel, che il Ducaticusa prometteua, non gli venissero le cose a sui capitoli della promesse osservate Formate queste capitolationi, il Duca, il quale, sentendo vicini i soccorli

pace.

corsi de gl'Ollandesi, e de'Tedeschi, si pareua d'hauer conseguito piena vittoria del nemico riddotto quasi all'estremo, e impotente per gl'eccessiui caldi a più lungamente trattenersi in que' posti, ricusaua sottoscriuerli. Ma l'Ambasciador Francese da'pre- Ambasciador cisi comandamenti del Re costretto si la-Francese misciò finalmente intendere, di venirgli all'- nitgli all'inti intimatione della guerra, e perciò, sfugen- matione della dojil Duca la presenza di lui, palesò al Principe Vittorio l'ordine del Re, e la necessità d'esequirlo, e a' soldati, e Capitani Francesi comandò forto grauissime pene in nome del Re, che pattiti incontanente da gli stippendi del Duca, se ne passassero in Francia, perdoue egli con intentione di partirsi il giorno seguente s'accigneua. Ilche haurebbe indubitatamente esequito, se l'autorità del Nuntio non vi si fosse opportunamente interposta. Il quale, andato più volte dall'vno, e dall'altro, e con molta instanza esortatigli a non voler permettere, che la quasi conchiusa pace si sconcertasse, ottenne, che l'Ambasciador si trattenesse, e diede spario al Duca, diraccoglier se stesso, e di far reflessione sopra la necessicà, e pericolo delle cose sue, le quali a malissimi termini si riduceuano, se mutinandosi, come già pareuano inclinati i Francesi, neruo principale delle sue il Ducasi sotto forze, o partendosi da gli stippendi suoi, ro seriue alla fossero stari costretti subitamente, e in così pate che il crudo cimento abbandonarlo. Onde fres Gouernatore mendo contro l'Ambasciadore, e non senza ancora li soci

molta indignatione si condusse sinalmente alla soscrittione de' capitoli della pace, ma con patto, che stesse la scritta in mano del Nuntio, per douerlo confignare all'Ambafciadore, quando da lui ne riceuesse vn'altra, nella quale il Gouernator di Milano sofficientemente s'obbligasse in nome del suo Re all'osseruatione di quanto l'Ambasciador Francese per detto Re gli prometteua; volendo il Duca, quasi superiore nella negatione, che tanto maggiormente da canto del Re di Spagna seco si patteggiasse, quanto più comprendeua, che, per conseruar meglio la riputatione, s'abbortiua il firlo. Fugliancora questa soddisfattione benche contraria al capitolato di Madril, e all'intentione re soutoscrive de' due Re consentita dall'Ambasciador di

Il Goucenatopace.

icapitolidella Francia, e da gl'altri Ambasciadori cupidi, che la pace con ogni suo vantaggio, e honore si conchiadesse; e pertanto hauendone quel di Francia scritto al Gouernacore ridotto hormai in istato di riceuer più tosto, che di prescriuer le leggi della pace, e da lui ottenutane per scrittura di sua mano sofficiente promessione, rimale finalmente il tutto accordato. Mentre stauano queste cose per conchiudersi, o s'haueuano del tutto per conchiuse; il Ducanon ancor satio di sfogarsi, e di risentirsi, e però vscito di notte dalla

Duca affalifee le trinces Sp2-

gauole, e ne città congrossa banda de' soldati, e de Capi-vien con dan na ributiano, tani più valorosi, assalì le trincee nemiche; e pensando trouerle per i gran disagi sprouuedute, e negligente il nemico per la speranza della

della vicina conclusione di pace, bramaua farui grandissima strage, e con vendetta memorabile ritentirsi de' danni, e dell'iniurie riceunte. Maglitiuscivano il desegno, percheil Gouernatote, hauutane la notitia, riuforzò di prefidi le trincee, delle quali hauendo dato la principal cura al Gambaloita, e al Brauo, risposero tanto egreggiamente all'insulto, che constrinsono il Duca a titirarsi con quel danno, ch'egli stesso hauena contro il campo de' nemici macchinato. E maggiormente l'hausebbe riceurto se le trincee del campo Spagnuolo fossero state guernite dalla parte di dentro di quel scaglione, che militarmente si chiama banchetta, colla quale i soldati, soprauuanzando col petto la trincea, possono meglio colpite co'moschetti il nemico, ma non essendo per negligenza stata lauorata, ne succedeite, che molte moscettate sparate aite andatono a vuero, e pochissime colpirono: E nondimeno il Duca lasciò in quel notturno assalto più di dogento soldati de'più forbiti, e valorosi, oltre molti altri Capitani, e persone di conto. E se il Gouernatore, secondo il parere di alcunide' suoi hanesse satto vscire dalle tiincee buon nerbo di genti, che per fianco inuestissero gl'assalicori, correua il Duca pericolo, che nessun de'suoi titornasse illeto nell'allogiamento: e che lo stesso Duca, il quale su da molti affermato esseruiti ritrouato presente, hauesse a tso gran rischio nella persona. Onde non passò il Fiemente vengono libe Bati.

neanco questa fartione senza nota, e biasmo del Gouernatore, da tutto il campo acerbamente lacerato, e detestato. Il se-Pubblicatione guente mattino, che fù il vigefimo terzo di sua esecutione Giugno, e'l trentes mo quarto dalla battamesiante la quale Assicon glia delle colline, pubblicossi la pace, che su lo stesso giorno messa ad esecutione, rispetto a quel, che di presente si doueua. Nel che al Gouernatore convenne ancora dissimulare due cose benche picciole in se stesse, non però per la poca d'gnità di picciola consideratione; l'vna sù, che i soldati del Duca andati a disfare le trincee abbandonate vecisono da dugento de'soldati nemici, che vi trouarono amalati; presente quasi l'esercito Spaganolo, che del tutto non haueua ancora floggiaro; l'altra, che differendo il Gouernatore di muoueisi per quel giorno rispetro alla penutia del carriaggio, alla molutudine de gli amalati, e quantita degl'impedimenti, l'Anibasciadore di Francia, non gli ammettendo alcuna scusa, ne consentendogli pure un punto di dilatione, il constrinte a disloggiare incontanente, protestandogli altrimente, e con parole molto risolute, che farebbe ritornare i soldati vsciti dalla città, e che muocato il contrario comandamento, permetterebbe a' Francesilo stare, e'l perseuerare a' seruigi del Duca. In cotal maniera per mera colpa di chi condusse l'arme del Renon solo l'Impresa d'Asti, ma l'altre ancora precedenti hebbono i successi poco felici, e poco alla grandezza de gl'apparati, c

ti, e delle minaccie, e risentimenti immaginati conformi. E in cotal maniera il Gouernatore più cacciato, che volontario, e più
simile a vinto, che a vincitore s'vsci del Piemonte diminutto assai di forze, e di riputatione, il quale quaranta giorni prima v'era entrato con esercito così florido, e gagliardo, e per la vittoria ottenuta
così glorioso, e trionfante.

## Sommario.

I L. Re poco foddisfatto della pace d'Afti dà per successore al Gouernator de Mitano Don Pictro di Toledo, fra'l quale e'l Duca comincia. no nuous defferenz circal'esecutione de capitoli della pace, Vinniani per conto degl' Uscoi bi, i quals turbano loro la nauigatione del golforompono la guerra nel Frusuli control' Arcsinca, e nell'Istria contro l'Imperadore, e o cupate molte delle terre del Frinuli si mestono sotto Gradisca, dalla quale dopo non molti giorni si distolgono per le pratiche d'el'accordo, che farono intro iotte. Il Duca di Sanora, quer illando fi intrania dell'inosferuanza della pace, dubita di : sf re dal nuouo Gouernatore assalto, e pero sa montapparecchi di guerra, s'unifee tacitamente co Vinitiani, e chiama in Piemonte il Diguera uno de' Marefcialli della Francia. Mi viene affai presto, e all'improusso assaliso nella Sauota dal Duca di Nemors fomentato da danari, e promeßioni del Gouernatore di Milano. Il Re di Francia per prouuedere a' nascenti rumori di Lombardia vi manda Monsu di Betiune, el Pontesice Monsignor Lodouisio Arcinescono di Bologna. Sirinuonano nillo Stato de Milano, e del Premonte gl'apparecebi per la nuous guerra, la quale visalera volsa comincia tra'l Duca, e'l Gouernatore a' confini dei Piemonte coll'esercito auuicinato.



## DELL'ISTORIA DI PIETRO GIOVANNI CAPRIATA.

## LIBRO QVARTO.

IMASONO per le capi- Discortointolationi d'Asti più l'armi torno alla pas quiete, che gli animi delle parti acquetati. E non hauendone alcuno riporato la sodisfattione, che se n'haueua promesso, non

veniuano comunemente stimate basteuole, nodo per l'vnione dalle volonta, ne sicuro fondamento per l'efecutione delle cose accordate. Al Duca, benche douesse bastare il vanto d'hauere all'armi di Re cosi formida- ca soddisfatbili contrastato; e dopo l'essergli sopra le tione del Duforze, e sopra l'espettatione la diffesa riuscita, d'hauer del pari accordato, e che Potentati cosi grandi si fossero in suo fauorea quella pace sottoscritti; con tuttocio troppo duro. pareua, d'essere stato finalmente costretto, a riceuer quelle leggi, le quali acciò non gli venissero imposte, s'era a tanti trauagli, e pericoli forropoito. Più ancora gl'era molesto, che, riducendo le sue genti al numero in quelle capitulationi taffato, esto quasi corpo

senza braccia, e qua si Leon sdentato, e sensa artigli si rimanesse come ludibrio delle imperiose voglie de Ministri Spagnuoli, co quali era cerco di non douer mai hauere ne ticura pace, ne lincera intelligenza, mentre la memoria dell'offose passare in loro perseuerasse. Onde, quantunque i monimenti succeduti, nongli hauessero apportato feutti conformi intutto a' fini, e alle speranze grandi; tuttauia, attesa la viuacita del genio, e considerata l'alterezza dell'animo indomito, era più probabile, che l'esser vscito da tanta tempesta illeso, douesse maggiormente incitarlo a cose nuoue, e non come pareua ragioneuole, ritrarlo dal rimetter a pericoli così grandi, ed Pace d'Asti importanti. Per lo contrario, quantunque il perche di po. Re hauesse coll'accordo l'intento principale di quella gueria ottenuto, pur adognimodo pareua a quella corre, che per non hauer veduto queli'abbassamento, é humiliatione del Duca, che dal principio della guerra s'era largamente promess; ne timanesse non leggiermente pregiudicata la Maesta del nome Regio, e più che intaccata quella veneratione, e quel rispetto, in che gli italiani per lo passaro erantoliri ad hauerla. Era pertanto a gli animo Spagnuoli vniuerfalmente molestissimo, che l'fiutto di tante minacci, e di tanti appatati fosse riuscito in vna pace così poco vantagg cla per lo Re, e comperata così poco degnamente dal Gouernatore con reciproche pronesse, e obligationi, enella quale non si vedeuano parole degne della Maesta

tione a gli Spagnuoli.

Maesta di quella Corona, ne termini all' Antorità, e Grandezza di lei conuenienti. Più ancora loro premeua, che a'Francesi, tenuti per laddierro con ogni studio dalle cose d'Italia lontani, fosse in quell'occasione riusciro, dall' vna parte sostenere coll'arme vn Principe Italiano contro l'Autorità del Re solleuato, e dall'altra interporfi come mezzani nella pace, effercitando nel maneggiarla, e nel concluderla quell' arbitrio, che nell' Italia pretendena la nation Spagnuole al suo Re solamente appartenersi. Irritaua ancoragl'animi degl'istessil considerare, che vna sola protesta, vna sola intimatione dell'Ambasciador Francese, il cui Re Stato alcuno in Italia non possiede, fosse stata di maggior momento, per disporre il Duca, ad accettare le condittioni della pace, che l'auttorira, e le forze del Re loro con tanto ardore contro'l Piemonre riuolte. E come nell'intrinfeco sentissero ancora male la totale alienatione del Duca, cosi difficilmente ancora poteuano digerire, che tanta separatione venille confermata dalla tacità lega sul viso loro in Italia contratta tra'l Duca, e i Principi alla pace sottoscritti, fra' quali, che i Vinitiani particolarmente non sifossero ritenuti dall'obligaruisi contro'l Re, era cosa non ancora da Principe alcuno in Italia praticata, da che l'autorità Spagnuola v'haueua così altamente fitte le radici. Onde, parendo loro, che troppo vi fosse andato" della Regia dignità, e riputatione, erano

di M lano, e per la pace, e precedenti.

corte di Spa gna,e di Francia.

malissimo soddisfatti, e della guerra poco felicemente succeduta, e della pace contro la dignità, e pretentioni loro conchiusa. E ro-Covernatore uersciando scopertamente nel Gouernatore Duca di Ler- e più in segreto nel Duca di Lerma tutta la ma incelpati colpa, e tutta la cagione di tanto danno, era, altti accidenti e in Ispagna, e in Italia con parole di molto sentimento il nome di quello come esequtore, e di questo come di autore di tanto scandalo detestato; ne potena alcuno credere, che'l Re douesse mai la capitolatione di quella pace approuare, o ratificare. Tutte Bace d'Assi ac, le quali considerationi, benche, enel Re, e nelle nel suo Consiglio potessero assai, e gl'animi loro tenessero molto sospesi, massimamente per essere stato il tutto accordato da vn Ministro contro gl'ordini datigli, e oltre l'appuntamento passaro nella sua Corte coll'Ambasciador Francese; adognimodo, o preualendo l'autorità del Duca di Lerma; che non voleua romori, ol'inftanza grande del Pontefice, e del Re di Francia, e forsi ancora considerandosi in quel Consiglio, che tutti i soddetti rispetti non erano da paragonare col benefitio della quiete, e della sigurezza de gli stati d'Italia, dalla quale, e l'autorità, e la dignità della Corona più che da i successi della guerta prende forza, e vigore, sù sinal-mente risoluto, che tralasciati tutti gl'altri. rispetti, la pace, come era stata conchiusa, s'accettasse: onde non tardò il Re di mandarne la ratificatione a quel di Francia, il quale dentro al termine prefisso l'haueua già con decreto

decreto particolare ratificata. Ma da non picciolo idegno contro il Gouernatore commosso (non potendo il Duca di Lerma opporsi al sentimento vniuersale della corte; ne regger alla piena sopra di se, e del Gouer. Gouernator di Milano ch anatore cadente) datogli D. Pietro di Tolemato in corre do per successore, si chiamato in Ispagna, e a dar coto delle sue attioni, ordinato incontanente a D. Pietro per maggior dimostratione della mala soddisfattione, che con ogni celerità passasse in Italia. Ha- Qualità di D. ueua D. Pietro professato sempra, e in tutte Pietro di Tole-do nouo Gole occasioni sensi molto liberi nelle delibera- uernatore tioni de' publici affari, e ardentissimo zelo Milano. del pubblico bene, e senza dependere dall'autorità d'alcuno acuratezza fingolare nelle cose alla pubblica dignita appertenenti. Onde haueuasi nel concetto vniuersale acquisto opinione, che ne'l rispetto del Duca di Lerma, ne i privati interessi, i quali per l'addietro, messi in disparte quei del Re, haucuan daro molto vigore alle cose del Duca, hauessero forza di rimuouerlo da questo proponimento. Fù per tanto dal Re, e dal suo Configlio stimato soggetto alle conditioni de' tempi proportionato, e tale, a cui potesse facilmente riuscire di ridurre in Italia gl'affari della Corona nello stato, e riputation primiera. Ma essendo le cose a termini tali condotte, che o senza maturità molto grande di configlio, o senza valore straordinario di guerra non si poteuano riparare, non riusci quella elettione rimedio al presente male conueniente. Imperciocche quan-

Pietto nuovo Gouernatore.

tunque in D. Pietro fosse buonissima mente? e studio singolare nel sostener la Grandezza, e Dignità della Corona; ne gli mancasse Falte di D. ancora talento ragioneuole di configlio; adogni modo veniua quella sua buona dispolitione traportata per lo più da troppo ardore, e da pubbliche, e private pretensioni oltremodo soprassatra; Onde non riuscendo all'altre buone parti di lui la moderatione de' concetti vguale, ne pari alle deliberationi la costanza, e'l vigore delle esecutioni;ne elfendo molto nella milicia di terra esercitato, diede in forsi non minori inconuenienti per lo gran feruore, che hebbe di riparare gli affan del Re, di quei, in che desse il predecessore per la poca, o fortuna, o acuratezza, che hebbe, nel sostenerli. Dunque secondo il Regio comandamento se ne venne correndo prinaramente la posta ad Antibbo vitimo confine della Pronenza verso Italia, e quindi Nuoun Gover colle galee andateui da Genoua si conduste natore paffa in Italia e giugne al Finale, terra dello Stato di Milano nella Liguria; doue, abboccatofi coll'Ambasciador Viues, restò pienamente dello stato delle cose informato, de disordini succeduti, e delle origini, e cagioni loro. Era l'Ambasciador Vines Ministro di profonda sagacità d'in-gegno, e di configlio molto eccellente, e per gl'affari hauuti lungamente alle mani instruttissimo delle cose d'Italia, e particolarmente di quelle del Piemonte, accurato oltre a ciò nel seruigio del Re, nel quale non era d'affetto a D. Pietro interiore. E però essendo amendue

3 Milano.

Qualità di D. In. Viues , e rilationi, che fà al nuouo Gouernatore del. lo stato delle cole prefenti.

amendue vgualmente mal soddisfatti per le cose poco selicemente succedute, sù opinione assar vniuersale, che in quel primiero congresso molte cose praticassero into no alle presenti occorrenze, e intorno alla forma di ricomporle con maggior soddisfattione. Il che fece ancora più probabile il molto credito, e autorità, che lo stesso Viues s'acquistò presso il nuono Gouernatore, e la poca inclinatione, che da lui fotto colore di Ministro, che si professasse tudiosissimo de gliaffari del Re, era stata nelle passate occorrenze verso il Duca, e verso il Marchese dell'-Inoiosa dimostrara. Dal Finale D. Pietro se ne passò a Milano, doue ritrouò il predecesfore hauer già dato principio ad efeguire il trattato della pace. Perciocche fra quel mentre, che egli tardò a spedirsi di Corte, hauendo il Duca dissatte le ordinanze, e licentiato la soldatesca forestiera, pretendeua in questa parte hauer compiutamente soddisfatto all'obbligatione sua. E perche, stipolata la pace, l'Ambasciador Rambolliet era incontanente partito per Francia, in luogo del quale era in Piemonte timaso a sollecirare in nome del Re l'esecutione delle cose accordare Claudio Marini, il quale collo stel Duca di Sauoso Ambasciadore era sempre internenuto al Gouernatore le negociationi della pace, perciò il Duca, fat- di Milano che tagli come a Ministro di quel Re fede in iscritto dell'efferrino disarmamento da se ese- pace disarmi. quito, cominciò a ricchiederlo, che in nome del medesimo Re operasse, che il Marchese

coforme a car pitoli della

dell'Inoiosa in conformità delle convention. accordate disarmasse, offerendosi pronto à venir poscia il primiero alla restitutione dell' occupato nella guerra precedente. Non era

maie.

tornoall'obli in effetto stato per parole espresse pattuito, go del disar-che da canto del Re s'hauesse a disarmare, ma solamente diceuasi, che'l Gouernatore disportebbe dell'esercito Regio in maniera, che ne per stato, ne per tempo potesse il Duca, o altro Principe hauerne gelosia. Ne se bene il Duca per pubblici editti haueua sotto grani pene comandato a' soldati forestieri, che vscissero da gli Stati, s'erano all'effetto partiti. Perche molt: Francesi sotto nome di Sauoiardi, e molu Vallesi, sotto quel de gli Suizzeri, per la conformità de gl'habiti, é della fauella nascostamente vi si tratteneuano, non senza tacita notitia, per quel che si tenne, dello stesso Duca. Molti ancora, se su vero quel, che contro il Duća fù preteso, furono da lui mandati in alcune parti del Piemonte loniane dal comercio, e frequenza de' forestieri. Onde riuscirono vane le molte diligenze del Marini, e dell'altre persone mandate a posta dall'Inoiosa in Piemonte, per certificarsi dell'effettiua esequiione del trattato di pace. E de' Capitani Francesi più principali molti si tratteneuano scopertamente in Torino, parte per cagione di mala-Marchese dei rie, alcuni per propri assari, e altri sotto colore Inojosa coma di particolare seruitù col Duca. E nondimeno l'Inoiosa desideroso, che la pace da se con-

chiusa hauesse la persettione, e perciò di las-

ciarla

cia a disarmare il capitola to.d'A...

ciarla il men che potesse in podestà del successore, intesa la relatione del Marini, e de suoi esploratori, senzapiù oltre assottigliare queste pratiche, diede licenza a' suoi Suizzeri, e a' regimenti de' Principi Italiani, e riformate le compagnie de gli Spagnuoli, e de' Lombardi molto diminuite, licentiò ancora molti Capitani, e Vficiali, e le sue genti a numero molto minore ridusse. E per non cedere alla prontezza dimostrata dal Duca nella restitutione de'luoghi occupati, ordinò al Gouernatore di Oneglia, che s'apprestasse al primier auuiso di vscirne; il quale perciò diede principio a mandar fuora alcune arriglierie, e monitioni. Ma variò lo stato delle cose per la venuta del Successore, della quale incontanente ch'hebbe l'Inojosa notitia, parti da Milano, e senza ne anco veder la fronte del Successore, se ne passò con due galee in Ispagna, ricco più de' danari per l'amministratione dello Stato, e della guerra cumulati, che colmo di gloria per le passate attioni acquistata. In discolpa delle quali pubblicana portar seco ordini particolari hauuti di Spagna (accennando dal Duca di Lerma) e molti pareri in iscritto del Consiglio bellico di Milano, conforme a' quali professaua d'essersi in tutti le occorenze gouernato. Peruenuto in Ispagna, fù d'ordine del Re sequestrato in Alcalà, e quiui conosciuta la causa di lui per li termini di giustitia, non concordando nella sentenza i Giudici dal Re deputati a riueder le attioni di lui; fi-

nalmente dopò alcuni mesi ammesso al cospetto del Re rimase dalle imputationi liberato. Fù creduro dà molti, che gli giouasse assai lo straordinario favore del Duca di Lerma, impegnatosi aslai nella sua liberatione per dubbio conceputo, non forsi nella depressione di lui, che era sua creatuta, v'andasse della propria riputatione, massimamente, perche dubitana, che molti emuli suoi vsassero ogniarre, perche egli condennato rimanelle più per fine di battere la sua autorità, e grandezza, che di vedere nella persona del reo vendicate le colpe, le quali Duca di Let- alle attioni sue appuntauano: Ma quantunque la grandezza di lui fino a questi tempi incatra, rimanesse ancora in queste occasioni superiore alle emulationi; adognimodo, hauendo per fimili accidenti preso maggior forza l'inuidia, ed essendosi aperta la porta alle mormorationi, ne rimate in maniera ioficuolita, che cominciando de questo principio a declinare, precipitò non molto dopo nel totale abbassamento, e depressione. Attioni del La primiera attentione del nuono Gouernatore fû, riuocare la riforma fatta dal predetratie alla pa- cessore delle compagnie de gli Spagnuoli, e de' Lombardi, non fott'altro colore, che percheritenuti i Capitani, egl' Vsiciali men degni fossero stati i più meritenoli, e più sperimentati delle loro compagnie prinati. Nel rimanente, benche colle parole professasse

l'esecutione del trattato di pace, appariuano però segni, da quali molti arguinano la men-

te in

ma scade diri putar-one nella corte di Spagna.

nouo Gouernature conce, e poco in clinata al Du ca.

re in lui non essere tale, quale suonauano le parole. Perciocche, come era di natura zelante della Regia Dignità, detestava etiandio con parole ingiuriose le attioni del predecessore, delle quali essendo malamente impresse, e perciò dimostrauasene l'vn di più dell'altro, e ne gesti, e nel volto crucioso, e tutto d'ira fremendone, prorompeua ancora ben, e spesso in parole concitate contro del Duca, fino al lasciarsi intendere di volerlo in breue condurre al niente, e che eta ben certo, che gl'affari del Re in quello massimamente, che riguardauano esso Duca passarebbono sotto la sua condotta per terminimolto differenti. Fù ancora offeruato, che nauigando sopra la citra di Nizza, quando da Antibo passava al Finale, desse inditio d'animo poco amico, non risalutando con l'artiglieria, come si costuma, quella fortezza, dalla quale esso venne amicheuolmente falutato. Visitato inoltre dallo stesso Ducas per particolare Ambasciadore, conforme vsano i Principi d'Italia verso i nuoui Gouernatori, non curò di rispondete con paticortesia all'vficio verso di se vsato, eccetto quando per l'interposta dimora sù il farlo quasi i tempestiuo. E venendogli in nome del Duca offerta la restitutione delle piazze incontanente, che hauesse disarmato, rispose, douere il Duca adempire da canto suo tutto ciò, a che il trattato l'obbligaua prima, che pretendere, l'osseruanza di alcuna delle cose. patruite. Rigettò in oltre Claudio Marini, il

natore intorno alla pace.

ua, che disarmasse, dicendogli, non hauer egli Intentione del persona legitima per quella Maestà. Onde il nuovo Gouer. Duca, el'Italia tutta staua non poco sospesa, e ambigua della volontà, e intentione di lui. La quale per quel, che si manifestò poscia de luoi pensieri, non fù veramente da principio di rompere la pace, ne tampoco di trattenere otiolamente l'esercito armato, poiche, e per l'vno, e per l'altro rispetto gli veniua dal Re in contrario ordinato. Ma o che per conseruar meglio la dignità del disarmamento volesse parere di venirui per propria deliberatione, e non a forza di obbligatione, o di rich este d'alcuno, o veramente, che cosi in Ispagna gli fosse stato imposto, o egli stesso per honore del suo Re, e per cupidità di priuata gloria si muonesse, andana prolongando l'essecutione degli accordi non senza fine, e speranza per quel, che poscia n'apparue, di migliorare con questi termini le condit-

Nuono Gostioni del Re. Credette si per tantò, che enuernatore de trasse in pensiero di ridurre il Duca, a che silvera, che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera, che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera, che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il Duca, a che silvera che il pensiero di ridurre il di ridurre che il pensiero che il pensiero che il pensiero che il per questo nella buona gratia di prima riceuuto, ed toingratia daletiamdio con vantaggiole sodisfattioni tratRe.

tato. Dalche, quando fosse riusciro, gli ne risultana con molta sua gloria non solo l'abbolitione di quelle capitulationi tanto esos;

ma ancora con la desiderara humiliatione del Duca, la riunione dell'istesso alla Coro-

na, altrettanto dopo la rottura per la quiete, e sicurezza delle cose d'Italia stimata, e desiderata; quanto prima di essa in picciolissimo conto tenuta È quel, che più d'ogni altra cosa parena da D. Pietro desiderato, accordandosi il Duca per altri mezzi, e per altri termini, che per gli accordati sott'Aste, scancellauansi le macchinationi de'Francesi, e de gli altri emoli della Grandezza Spagnuola, facendosi andare a vuoto l'arbitrio del Re di Francia, che si gloriauan i Francesi d'hauere nelle cose d'Italia a esclusione di quel di Spagna ingerito. Da cotai fini adunque pro- Ragioni dal babilmente tirato, cominciò più fecondo la nuovo Gouerdignità del suo Re, che secondo la quiete de. se all' intengli affari presenti a propporre molte difficol- tione del Dutà intorno alle domande del Duca; preten-tanze dell'idendo, hora non essere nelle capitolationi di stesso. pace espresso, che il Re, douesse disarmare, hora esser licentiati gli Suizzeri, licentiate le genti ausiliarie de' Principi Italiani, e il rimanente pur la fuga, e morte di molti diminuito appena bastare per lo presidio dello Stato di Milano, che non gli era per le capitolationi limitato; e finalmente non hauere il Duca interamente disarmato, e douere anticipatamente tutti gli altri capitoli osferuare. Ma i rumori cominciati da questo istesso tempo in altra parte d'Italia fra l'Imperadore, e l'Arciduca Ferdinando di Gratz da vna parte, e i Vinitiani dall'altra dierongli materia digiustificare maggiormente i suoi disegni. Perciocche tenendo i Regij Ministri per fermo,

che la Repubblica hauesse mossa la guerra à que'Principi, per cupidita di spogliare la Casa d'Austria di molte delle terre, che posfiede nel Friuuli, e de' porti dell'Istria, e della Dalmatia, si pareuano obbligati di sostenerli, non solo per esser l'Arciduca fiatello della lor Reina, e dell'istessa Casa del Re, ma perche dall' occupatione di que'porti chiudeuasi perpetuamente la porta à soccorsi di Germania, che, occorrendo il bisogno, poteuano nel Regno Napolitano inuiarfi. Onde, e perche maneggiandofi l'arme in Italia non conueniua ne per la dignità, ne per la ficurezza de Regij affaci, che essi Ministri si stelfono difarman, aspectando otiosamente l'esito di quelle differenze, nelle quali haueua il Re tanto d'interesse; perciò il Governatore aggiugnendo a gli altri questo non men giulto, secondo diceua, che necessario fondamento di raggione, e con esso ributtando le domande dei Duca, allegaua, essere soprauenuti accidenti tali, che a stare maggiormente armato il costringenano, ne potersi per alcun termine pretendere, non essere al Re lecito riarmare per nuove cagioni, quando anco al disarmare sosse per rigore delle ca-pitolationi tenuto. Per l'interpositione di cotali difficoltà, accopiata a termini rigorosi, e minacciosi, che verso il Duca dimostraua, sperò, che disperando il Duca di confeguire il frutto da quelle capitulationi preteso; che consisteua nel vantarsi vna volta, d'esser egli stato quegli, che hauesse co-Arette

stretto il Re a deporre l'armi, ficilmente l'animo, e'l pensiero a nuoui partiti piegharebbe. Veniua ancora questa speranza del Gouernatore confermata dalle occasioni. e congiuntuie de' rempi, le quali parena, che in suo fauore merausgliosamente si riuolgeffero. Era appunto in quell' iltello tempo tucceduta la reciproca confignatione delle fia i Re di Spote fra due Re, con superbissima, e spien prancia esc didissima comitina a'confini de'Regni loro quitiauurcinati; e per tanto, rimanendo la loro vnione con pegni cosi grandi stabilita, giudicaua, che il Redi Francia, ela Reina Madre, col cui cenno le cose del Regno allota si gouernauano, per gratificare il Re, e la corre di Spagna, verso la quale si dimostraua la Reina inclinatissima, non haurebbono più che tanto premuto nella variatione, o nella osseruatione del trattato d'Asti: sapendo massimamente essere parte per sinistre intentioni, parte per negligenza de' Ministri d'Italia succeduto fuora dell'appuntamento principale preso in Ispagna con quel Re pet mezzo il Commendator Silleri, e fuora dell'intentione loro, i quali altro non haueuano preteso dal Re, eccetto la sicurezza del Doca congiunta però con la dignità dello stesso Re; l'autorità del quale non haueuano per termine alcuno ambito di soproffare. Ma, ne quando fossero stati di diversa intentione sarebbe loro facilmente successo sostenere le cose del Duca, bollendo allora più che mai la Francia di nuoue, e intestine discordie suf-

trimonio coll' Infante di Spagna.

Regno della sangue Regio il più propinquo alla linea, e radica iurba to contro il discendenza del Re Henrico, vitimamente. Reper lo ma- defonto, e da molti altri Principi, e Baroni, del Regno, i quali malissimo contenti di que' matrimoni, e di tanta vnione frale due Corone: veggendo, non poter la più stornare, sotto nuouo pretesto di rifformaril Gouerno del Regno, s'opponeuano con assai gagliarde forze, e col seguito di Nobiltà al proprio Re, il quale, con la Sposa, e con la Madre le ne ritornaua a Pariggi. Onde congiugnendoti alla buona voluntà la necessità, che haueuano quelle Maestà, di stare vnire alia Corona di Spagna, per meglio resistere conquell'vnione à tumulti ciuili del Regno, toglieuali loro la commodità d'intendere, nelle cose del Piemonte. Senza che il Duca, di Sauoia poco soddisfatto del Re, e della Reina di Francia, per gli atuti nelle passate. occasioni a se dinegati, e per l'intimatione, della guerra fattagli per comandamento di lei in quel tempo appunto, quando per la diminutione dell'efercito Spagnuolo fotto Asti si teneua quasi in possessione della vit-, toria; pareua e al Condè, e a gli altri Principi tacitamente vnito, pei isturbare con essi la, medetima vnione delle due Corone a' fini', fuoi contraria, per lo qual fine haueua ancora fatto vsici, e sborsato largamamente danari a coloro, i quali tenendo mano nelle negotiationi, poteuano que' matrimoni intorbidire. Onde, potendo ancora souenirlo, halo, haueuano quelle Maestà poca occasione

di mirar con occhio fauorenole le cole di lui. Parendo pertanto al Gonervatore di poter face gran fondamento a fnoi dilegni nella dispositione di quel Re, e degli affere di quella corre, non dubitaua, che le ragioni, per le qualiegli allegana, non poter disarmare rapresentate con molt'afferto in quella cotte da D. Enore Pignarello Duca di Montelione nuono Ambalciadore per il Re Cattolico in Pariggi, e confidentissimo a D. Pietro per la stretta parentela, che tenenano infieme, non doneisero essere per buone, e legitime accettate, e per configuenzi, tolta di mezzo l'oppositione di quella Corona, era ficuro, che l Daca deflinito d'va tanto appoggio, e però annichalito di forze, donesse eadere in braccio alla necessità, e rimettendo. si del tutto alla mercede del Re, accomodatsi a qualunque partito, senza più trattar ne d'Asti, ne delle capitulationi quini accordate. Adunque, huendo il Duca finalmente inte. Duca di Saucso, che il nuovo Gonernatore desiderana, basciodore a che glif Ale mandara persona, con cui potesse Vincoa, con delle comuni occorrenze trattare, ordinò al Conte Gio. Butista Soleri destinato per altri no con D.Pizaffari Ambasciadore a Vinetta, che passardo uernatore, per Milano, sentisse da lui ciò, che intorno questa bisogna gli sarebbe proposto e con lo stello Coute mandò il Senator Lodouico Zoello, acciò proseguendo quegli il suo viaggio a Vinetia, poresse questirapportargli il ristretto della negociatione. A costoro an-

ia inu'a Amordined trattare in Milaquei d'Afti.

D. Pietro pro- dati a Milano furono dal Gouernatore probasciador di posti partiti non solo di molta soddisfattio-Sauola nuom ne per lo Duca, ma molte promissioni ancocordo esclusi ra di st. aordinarie grandezze per lui, e per li figliaoli; quando tralasciate le sottilità delle capitulationi al Res'humiliasse; e all'incon-

tro strannezze, e rigori intorno l'esecutione, e interpretatione dell'istesse capitulationi,

ua za di quei d'Afti.

quando il Duca tenacemente vi s'attenesse. Furono per tanto esortati, che esortassero il Duca, a scriuere al Re in conformità di quanto loto proponeua. Ma il Duca frustato già A Duca non delle speranze Spagnuole, non ammerteua le acce a i nuo lutinghe del Gouernatore; stimandole tanti voie l'offre vccellamenti, per farlo indegnamente cadere da quella glotia, che si pareua d'hauer con tanti trauagli, e pericoli acquistata; affinche poscia, gettatosi poco honoreuolmente nelle braccia del Re, e alienatosi imprudentemente dall'amicina, e protettione de' Principi alla pace sottoscritti, fosse più facilmente netermini primieri da'Regij Ministri condotto, con poca speranza, che vn'altra volta gl'istessi Principi per l'ingiurie sue si risentissero, quado si fosse in questa occasione dal fauore, e auttorità loro, partendofi dal trattato con tanta leggierezza appartato. E pertanto rissoluto di sott'entrare più tosto a qual si voglia infortunio, che far quello, a che non haueua voluto consentire, mentre haueua l'efercito nemico fulle braccia; negaua precisamenre voler partiesi dal capitolato, o fare sommessione alcuna. Anzi pretendendo, che ilRe

il Re fosse in ogni maniera per gli accordi obbligato disarmare, allegaua, tale essere stata la mente, e intentione degli Ambasciadori, che gl'haueuano stipolati; benche per maggior riuerenza del nome, e autorità Reggia con termini, e parole di maggior circonspettione espressa. E nondimeno, cupido in Duca di Sauo-qualunque modo, che non gli pregiudicas io setiue al Re qualunque modo, che non gli pregiudicas io setiue al Re se, conseguire il sine principale, che eta che soddisfattione ne delle cose si disfacesse quell'esercito, consenti di scri- ne delle cose uergli vna lettera, nella quale, senza però dir parola, che non fosse degna dule, e di Principe libero, e independente, e senza appartarsi daile capitulationi d'Asti, con molta riuerenza si scusaua delle cose succedute, erigettandone la colpa nel Gouernatore passato, soggiugneua, sperare, che col mezzo del presente haurebbe occasione di mantenersi nella gratia primiera di quella Maestà; pregandola a concedergh in essa quel luogo, ch'egh,e i figliuoli poteuano per tantititoli pretendere. E inuiatala per lo Zoello col sigillo volante al Gouernazore, ordinogli, che gliela confignafie; quando però da lui riceueste parola espressa, che fra cerro termine le sue genti licentiarebbe. Ma non su cotal lettera dal D. Pietro non Gouernatore accettata, ne in Ispagna inuia- testa soddis-ta, o sia, perche non soddisfacesse al concetto tera del Duca di lui, il quale l'hauerebbe desiderata di te= e pero non l'nore molto più humile, e tale ancora, che al- gna. le capitulationi pregiudicasse,o pure, perche parendogli, che il Duca volesse per mezzo quella lettera comperare una espressa

invia in Ispa-

promessa dell'effetino disarmamento, non gli paresse il prezzo equiualente alla domanda, ne il parento conforme alle conditioni de' tempi presenti. Dimostrata per tanto al Duca la neccessità, che per la guerra del Friuuls hauena, di rittener le genti, e di state armato, e offerragli la restrucione de'luoghi occupati, e parola in nome del Redinon offenderlo; tornò la pratica del disarmare nello stato di prima. Aggiugnenasi ancora, Duca di Mantona non soffrina sentir osservare il ca- parola toccante alla remissione de'ribelli, e priulato d'A-quasi il Re di Francia si fosse auanzato in promettere senza suo consentimento quel, che non dippendeua dall'auttorità di lui, si pareua per contequenza nelle ragioni del Principaro sno pregindicato. Onde, hauendo mandato in Ispagnail Marchese D. Gio. Gonzaga, ottenne in quella corre che questo punto fosse liberamente all'arbitino suo rimesso; professando quel Re, il quale per li capitoli di quella pace non titentiza alla rimessione de'ribelli obbligato, non volere, ne poter giastamente impedite al Duca di Mantoua l'essercitio della giurisdittione in quello stato, della cui protettione s'era fatto debitore. E pettanto il Duca, venendone ancora confortato dal nuovo Gouernatore, col quale era in parentado strettamente congiunto, e oltre d. ciò cupido, che quel di Sauoia non confeguiffe frutto alcuno dalla pace, non solo dinegò cottanremenre il perdono de' ribelli al Re di Francia, dal quale ne veniuastrettamente

mente ricchiesto, ma in oltre, venduti i beni. che rimanenano del Conte Guido, e co fiscati quei d'altri, che pretendeua ribelli, foce ancora morire alcuni de'sudditi suoi, per hauere in quelle guerre alla contrarià patre feruito. Ma il Duca di Sanoia, al quale senza l'effettiuo disarmamento dell'esercito Regio non soddisfaceua, ne la sicurezza della Re. Duca di Sauogia parola, ne la restitutione delle piazze offertaglidal Gouernatore; veggendo, che Gouernatore, dalla pace d'Asti altro sin'allora non conseguina eccetto alcune vane promeffioni, fotto le quali s'era lasciato indurre a disarmare, e a consentire all'altre domande del Re, perdute hormai le speranze d'ottenere dal Gouematore l'intanto, quafi corresse manifesto pericolo d'effer vn'altra volta dall'efercito Spagnuolo assalico, e oppresso, ad inuiare a' confini del Piemonte compagnie di soldati e qualche monitioni, affine di muouere con queste dimostrationi i Principi ali'osseruanza delle capitolationi obbligati, a' quali riuoltandofigesclamaua no poco per l'inosseruanza delle cose sorro la loro autorirà accordate: e ribattendo con varie ragioni le oppositioni, e difficoltà del Gouernatore, doleuasi, che non d'altronde procedessero, che non hauer esso voluto sottomettersi indegnamente al Re, e rinunciando a gl'accordi pattuiti, appartarsi dalla loro vnione, e tenere piccolo conto dell'Autorità, e Dignità de gl'istessi, che n'erano stati gl'arbitri, e i moderatori. E mettendo in consideratione

ia comine a a comperfice 1 perche il vele al eno dal l'efecutione della pace.

a tutti, ma particolarmente a' Francesi, di quanto pregiuditio sarebbe al Re, e al nome Francele, che fosse scancellato il nome, e l'autorità reale dalle conuentioni di pace, glistimolaua a procurarne per tutte le maniere il mantenimento, e l'esecutione; promertando, che da canto suo non rifiutarebbe trauaglio, non si rimarebbe per alcuna spesa, non pauentarebde per qualunque danno, e pericolo, ma auuenturarebbe la propria persona, i figliuoli, e so Stato, e quan to di caro in questo mondo riregna, perche la gloria passata, e acquistata a quel Re, e a quella natione, per hauergli conseruato lo stato, e per essersi il Re quasi arbitro intromesso nella compositione de gl'affari d'Italia, non si convertisse, per non poterla sostenere, in altre tanto biasimo, e disonore. Ma come che del Re d'Inghilterra per la lontananza del paese, e di quel di Francia per li già accennati rispetti poco prometter si potesse, cosi hebbe nuoua occasione di sperar bene del fauore de' Vinitiani, i quali entrati in nuoua guerra, come s'è detto, colla Casa d'Austria di Lamagna, hebbero necessità per li propri interessi di souuenirlo; assine d'assicurarsi dall'arme Spagnuole, mentre per opera del Duca fossero trattenute, se da gli statiloro al Milanese confini diuertite. Eperche questa guerra in questo tempo appunto hebbe il principio, e fù molto connessa quella del Piemonte, e perche, come succeduta in Italia, è propria dell'Istoria presente, fie perciò necessa-

Principio della guerra de Vinitiani con l'Arciduca d' Auftria nei Fritudise contro l'Imperatore nella Dalmatia. necessario, che ripigliandola dalla sua origine, sia con quella del Piemonte vgualmente da noi descritta, e distintamente raccontata.

Pretendono i Vinitiani alcune centinaia Discorso sod'anni sono l'Imperio Sopremo di tutto il che vinitiani Mare Adriatico, chiamato modernamen-presendono te golfo di Venetia più coll' autorità di po riatico. tente armata lungamente sostenuto, che con certo fondamento di autentica concessione, o di legitimo titolo acquistato. Per vigore del quale victando a molti de'popoli vicini la liberta della nauigatione, non permetton loro il traghettar per esso Mare liberamente le mercantie ne' paesi forestieri, ne che da paesi forestieri sieno a'li- Incommodi che a gi'hadi, e portiloro condotte. E come in molto v- bitateri del tile, e Grandezza di quella Repubblica ri-golfo, e ko-dondi,che gl'habitatori del golfo, e i forestie vinitiani reri, che per esso nauigano, facino solamente sulta dal Im-se scala a Vinetia, o paghino grosso tributo alla pubblica in Repubblica, e che da quella città gli stessi quel marei habitatori habbino delle cose necessarie a prouuedersi; così per lo contrario in molto danno, e soggettione de gli stessi popoli risulta il non potere senza granezza valersi del proprio Mare, ne per esso portare altroue quel, di che il paese loro abbonda, ne d'altronde delle cose necessarie prouuedersi. Perciocche Vinitiani, soliti per guardia del golfo mandar fuora alquante gelee, non so-lo impregionano i vascelli, che per altroue cotro i loro divieti vi navigano, ma, confiscate

che naano i Viniciani.

quarità.dachi

in rodotti nel

O:Cd

quale

tione.

le merci, e i loro padroni, e i nauiganti con istrani modi crauzgliano. Ripugnarono quasi semple a queste plerensioni i popoli, e i Principi vicini, dolandofi, che l'vso del mare per Contraditioni ragiono delle genti a turn gli huomini comune lor fosse per l' diniecti di garlla Repubblica interdetto E come co più potenti sia la Repubblica folica vlar di aspeito, e valersi della distimulario se succombere. Ma repugnarono quasi sempre i Triestini, e più di loro furono contunati i popoli dell'antica Liburnia, che oggidi fichiamano Schiauoni a gla A ciduchi d' Austria, come membri del Regno d'Ongheria forroposti; e ne sono stati in continu dibattumenti co' Vinitiani non senza il tacito intendimento de Pancipiloro; i qual in guerre più g aui contro il Turco impegnati, non potendo coll'armi, ne con gl'vfici rimuouer la Repubblica dall' imprefs , stimarono finalmente vnico, e singolar rimedio di quella piaga introdutre in que'contorni alcuni popoli della Croatia, i Vicorchi loto quali farono poscia volgarmente chiamati. Vilocchi gente fiera, coraggiola, e sprezzag dio, econ trice della vita acciocche stando quiui quasi stecco sù gl'occhi alla Repubblica con legai minori difendessero il meglio; che potenano a' sudditi dell' Arciduca la facoltà, e liberià della nauigatione per que' mari. A costoro in vece dello stipendio si permise da principio il corseggiare, ma contro Turchi solamente, come nemici comuni, e del Principe loro, della quale permissione o abusando

abulando contro' legni Viniciani, o volendo lor render la pariglia (perche da' Viniciani venium perleguitati) diedero alla Repubblica occatione di querelars, e non giouando le que ele, di risentirii, e di procurate il totale stermicio di quella natione:professando, ciò non solo esfere necessirio, per liberare il golfo da'corfati, ma per ouniare, come dicena, che'l Turco dalle ingiurie degl'Vícocchi irritato, mandasse polenti armate nel golfo con pericolo non folo degli stati di lei, wa ancora di quei degl'altri Piinciat, i quali su que mari ne possegono. Così facendo la coufa propria caufa comune di tutti, entrò sola nella prounisone, e datasi con molto studio a rimuouer più l'effetto, che la cagione del male, si mosse contro costoro, e cominció a persegunarli, come corfari, e pubblici iadroni, i quali cresciuti già di aumero (perche molti cacciati dalla ficul. à del paese loro, e allemani dall' vuluà delle prede, e molti ancora de' forusciti, e vagabondi Laliani, e particolarmente de'sudditi de' Vinitiani vi concorreuano como in paele di fianchigia, e di grandissiri guadagni) e fatti mólto più colnumero potenti, e più crudeli per li danni dalle persecutioni della Repubblica patriti, vsciuano predanno con molta crudeltà tutto quel mare, e tutti i porti, e l'isole vicine; escorrendo ancora taluolta presso poche miglia alla citta di Vinetia, quasi in vista di lei occupauano de vasselli intanto, che ne diuenne il nome loro scherme degl Vicocchi con tro i legni Vi nitiani.

Conventioni fra gl'Auftriagl' Vfocchi alla fomma delle cose ril-

leuaffe.

per l'ardimento così terribile a'nauiganti, e per la crudeltà così spauenteuole, che la Repubblica senza spesa,o trauaglio de gl'Arciduchi, cominciò a prouare parte di quel trauaglio, che per l'addietro haueua tentato far Refugio. e prouare a'popoli vicini. E come colle galee, e vascelli maggiori potesse disficilmente reprimere gl'insulti di costoro, attesa l'agilità, e moltitudine de'legni co'quali sparsi per varie parti discorreuano, e per la vicinità del paele amico, doue cacciati da legni Vinitiani rifugiuano, e attesa la qualità de mari, e lidi della Schiauonia, i quali ripieni di scogli, e di stretti canali formati dalla frequenzà delle Isolette, e seccagne non sono a'legni maggiori molto nauigabili, così ancora poco giouauano i patti, e le conuentioni molte volte fra la Repubblica, e l'Arciduca stipolate. Perciocche, quantunque promettescie vinitiani sero gl'uni di contenere gl'Vscocchi, e gl'altri Per conto de di lasciare libero il commercio del mare, perche poco com'era prima, adognimodo, non volendo alcune delle parri pregrudicare alla somma della loro pretensione, inseriuano nel sine di qualunque conuentione vnatal clausola, per la quale, riserbando in altro tempo la decisione del punto controuerso, che riguardaua la libertà del Golfo, veniua a lasciarsi non meno indecisa la differenza tra que'Principi, che incerta l'esecutione delle cose promesse, e accordate, parendo incompattibile il punto della libertà dalla nauigatione in altro tempo rimesso con la permissione del commercio del

del mare come era prima, dalla Repubblicaespressamente promesso; E da questa inconpatibilità dauali occasione a gl'vni dipretendere fra tanto, e a gl'altri di proibire l'assoluta libertà della nauigatione. Aggiugneuasi la rapacità degl'V scocchi assuefati già di longa mano alle prede, estimolati dalla pouertà, e necessità del viuere d'ogni giorno, il quale non potendo d'altronde, che dalle rapine proceacciarsi; era necessario, che i patti poco fra se concordi si conturbassero, e che il golfo alle molestie, e trauagli primieri rimanesse vn'altra volta sottoposto. E non tronandoui la Repubblica più pronto, ne rimuouere gl' più opportuno rimedio, cominciò, a preten-Vicocchi, dere, che per estir pare il male, come diceua, dalle radici, tutta quella natione da' luoghi maritimi totalmente si rimuouesse. Ma. essendo questo parriro pieno di molte difficoltà, si venne finalmente l'anno mille secento dodici tra l'Imperatore Marhias, di giurisdittione del quale erano luoght da gl'Vscocchi habitati, e l'Arciduca Ferdinando, al quale lo stesso Imperadore, che era suo fratel cugino, come a' Principe più vicino Conuentioni a quel paese ne permetteua il Gouerno da di Vienasopra vna parte, ela Repubblica dal, altra a cette V'co chi fra conuentioni quasi della stessa sortenza, e gira striaci, e colla medesima clausula di riserba, che le antecedenti. Alla quale che langamente (come era necessario) non si stesse, i Vintiani rigettano al solito la colpa nella rapacità degl'Vscocchi, e nella dissimulatione degl'-

Arciduchi, o de' loro Ministri come di coloro, i quali godessero di vedere la Repubblica da quel lato continuamente trauaglia-

conventione

Rottura della ta. Ma più particolarmente si dolgono, che divienadon effendo una loro galea stata all'improniso de procedene. dagi' Vicocchi dopo quelle conuentioni occupata, mentre di dotte in vu porto dellà Shianonia deferto fi trattenena, fosse stata Galea Vini condotra in Segna terra dell'Imperadore, e

quiui, che dara la libertà a' condennati al re-

tiana da gl'-Vicocchi oc occasione alla guetra fragl' Repubblica.

cupata diede mo, tuttigl'altri vocideffero; incrudelendo ancora con modi barbari, e inumani nel ca-Auftraci, e la dauero del Souracomito Veniero, senzache l'Arciduca facesse alcun risenumento di cosi atroce, e abomineuole eccesso non contro i legni, o perfone prinate, ma contro pubblicivascelli, e contro' Ministri, e Vficialipubblici commesso. Gl'Austriaci all'incontrorigertando la colva in genere nella prohibitione della naurgatione da' Vinitiani continuamente pretefa, e rigorofamente contro le capitolationi mantenuta, al fatto della galea, che non negano, aggiugneuano li cagione, e affermauano, che essendo a' confini della Dalmatia note alcune differenze tra' popoli a' Turchi, ealla Republica sorroposti, non rissolaendo essa apertamente intrometteruisi, hauesse per meglio valersi dell'opera de gl'Vscocchi nemici per natura a' Turchi infestissimi. E che per tanto somministrati loro occultramente e danari, e fauore gl'instigasse sottomano a' danni del Turco non tanto infra terra, quanto ancora in riua al mare.

mare. Ma essendo nella corte di Gostantinopoli peruenute non folo le quesele del fatto, ma dell'occulto maneggio della Repub ica, essa, per iscolparsene, non trouasse miglior partito, quanto procedere a qualche igorofa, e fubita dimostratione. E che per tanto, essendo alcune barche degl'Vscocchi andate d'espressa licenza del Prouueditore della Dalmatia a facche ggiare Popono, e Trebigna terre de' Turchi, titornando con la preda alle case loro, fossero nell'Isola di Lielina, doue di passe ggio haueuano tocco, allalite all'improuiso dalle genti, e soldatesca Vinitiana, dopo d'hauer amicheuolmente mangiato di compagnia; che hauendo quiui lasciato gran parte della pieda con dogento di loro in quella baruffa vecisi, gl'altri saluati colla fuga, e ritornati alle case, commuouessero in maniera gl'animi de' parenti, e degl'amici de' morti, e dell'yniuersale ancora della patione, che saliti popolarmente sulle barche, andassero per rifentirsi di tanta ingiuria, E che abbatturi a caso in quella galea l'occupassero, e quiui la rabbia conceputa ferocemente disfogassero; e che nondimeno fossero in segna mandati Commessarij, i quali prouuedessero di giustitia, ma che intesa la verità del fatto, ne comparendo alcuno, per la Repubblica a doleisene più oltre non si procedesse. Comunque; la cosa andasse. Da questo fatto nacque l'occasione della rottura. Perciocche la Repubblica intenta più al risentimento,

fecchi occu para mouorio la guerra all' Ar hi wea nel Friauli, e all' Imperadore nella Dalmatia.

Vinitiani do che alle querele, quasi tutte le leggi, e conpo la loroga-les da gi v. uentioni le fossero violate commetò incontanente ad impedire a' sudditi degl'Arcidachi I comercio torale della anigacione. Onde collacate nel golfo di l'este, e in altir luoghi opportuni molto barcateccio armaro, strinse in maniera que' popoli, che, . non che traficare, ma ne anco pescare, ne portar colle barche domestiche poreuano alle case i frutti delle loto posessioni. E oltre aciò entrati Antonio Chiurano Capitan del golfo in Laurona, e Loce zo Veniero Generale della Dalmatia in Noul, terre da gl'Vscocchi habitare, miseramente le rouinarono, affondando in quella molte barche di vettouaglie, e ricuperata in questa l'artiglieria della galea Veneta poco dianzi occupara. Nello stesso tempo, con intelligenze tenuteui, fecero assalire la fortezzadi Carlobago; ma, trouataui resistenza maggiore, ne furono ributtati con perdita di dogento soldati, e del Capitano. Quindi accesi maggiormente gl'animi degl' vni, e degl' altri popoli,e degl'vfficiali, più tosto per tacita permissione, che per espresso ordine de'Principi, i quali sfugiuano di venire a manifesta rottura, cominciarono a perturbare scambieuomente i confini con scorrerie, abbruggiamenti, e destruttione delle campagne, e alcani de'giuidicenti con editi infamatorij a bandirsi, e reciprocamente a tagliegarsi, e poscia ciescendo il furore, entrati i fudditi de Vinitiani nel paese dell'Istria con mille cinquecento

quecento fanti, e alcuni caualli, tentata in vano la rocca di Sen Seruolo, saccheggiarono, e abbrucciarono la villa di Cernotib, e di Cernicale. E'l Proueditore dell'Istria con mille cinquecento fanti, e alcuni caualli saccheggio Berbenito, Bercè, San Theodorico, vn'altra volta Cernotib, e Ceruicale, non v'essendò, chi gli s'opponesse; e dopo non molti g orni con quattro mila fanti,e dogento canalli d'ordinanza a bandiere spiegate, e con vna galea, e molte barche dà gue ra, affilendo i confini di Trieste, vi distrussero le saline, e messero a ferro, e fuoco il paese vicino, con intentione di far maggiori progressi, se non si fosse opposto Volgenti Venette
fango Frangipane Conte di Terzacco Geandatea Tries nerale della Cioatia, il quale d'ordine dell'- fte. Arciduca venute colle militie di que' confini in difesa del paese, e con la Caualleria di Carlistot, che soprauenne, assilì le genti Vinitiane, contro le quali, essendo ancora vsciti da quattrocento Triestini condotti dal Capitan Benedetto Pettazzo, e da Daniel Francol, feccesi vna gagliarda scaramuccia, nella quale le genti Vinitiane furon messe in disordine, e poscia in suga, colla morte di più di seicento di loro, e di Mario Gallo da Ofimo loro Colonello; e appena il Prouueditore, e gl'altri, che comparono dalla baruffa, hebbero comodità di saluarsi alla galea per beneficio dell'artiglierie da essa scarcate. Dopo la qual vittoria il Vicegenerale, lasciando scorrere alcuni de' soldati, e Vscocchi nell'

Terre de Vini- Istria, doue fecero grandissimi danni; egli da gi Bustina, superato il Cassosenti è con parte delle genti nel territorio di Mosfalcone, e con incendij,

stragije rapine tutto sotrosopra il riuosse. Ma Vinitiani mo ciauca, e ail'. Imperadore.

usno gurra la Repubblica, alla quale i successi del Pieaperta ali' monte haueuano peranuentura dato animo di temer meno l'aime Spagnuole, per rilperto delle quali, abborrendo venir a manifesta rottura con gl' Arcidachi, era per l'addietro sempre andata temporeggiando, e tollerando, risolata adesse di più non soffrire, debbetò con guerra aperta risentissse. Deliberatione, dalla quale, quantuque, secondo assa pubblicamente, e cossantemente si dide, follero itali alieni i più grani, e prudenti Senatori, i quali, preuedendo le conseguenze, non vedeuano volentieri la Repubblica in quella guerra implicarsi; adognimodo, preualendo l'ardore della giouentù fomentato encora da qualche più attempato Senatore, il quale, per fare acquisto dell'aura populare de' minori cittadini, alle veglie dell' vniuerfale aderiua; rimate come taluolta suole nella moltitudine auuenire, la migliore dalla maggiore opinione superata. È quantunque i luoghi, e le terre, d'onde vscinano gl' Vscocchi a corseggiare, fossero ail' Imperadore, come si disse, lottoposti, e più di cento miglia dal Friunti Iontane, adognimodo, perche erano dall'Arciduca Ferdinando Gouernate, ed esso Ferdinando nelle capitulationi di Viena s'era aucora obbligato per lo fatto de gliVscocchi, e i Vinitiani uano

teneuano, e si doleuano, che egli permetesse loro il corseggiare, o almeno non glielo proibisse, ne igastigasse; volle la Repubblica non solamente assalire, e far la guerra a quel paese, d'onde le veniua il danno, ma ancora a quella parte del Friuuli, che all'Arciduca; stimando, che il trauagliare gli stati patrimoniali di quel Principe fosse l'vnico mezzo per costrignere e lui, e l'Imperadore a pronuedere vna volta, e da douero a questa piaga. Ordinarono pertanto a Pompeo Pompeo Giu-Giultiniano, che con sei compagnie di fanti delle genti Vipagati, colle quali era stato destinato per nitiane nel Candia, s'inuiasse nel Friuuli; doue fece an-Friuu'i, cora marchiare molta altra foldatesca, ma la maggior parte delle cerne di quel contorno. Efatta piazza d'arme in Palma, e Vdine, loro ordinò, che si muouessero contro paese del Arciduca. Gouernaya Palma, e le militie di quella Prouincia Francesco Erizzo, al quale dal principio di questi mouimenti su' la somma delle cose appoggiata, rimanendo presso il Giustiniano il maneggio della guerra. Vniti adunque, e messi insieme da mille vinitiani assa: in mille dogento caualli, e sei in otto mila licono le terfanti, s'entrò all'improuiso nel Friuuli, e di to nel Friuuli primo tratto occupate molte delle terre posseduie. aperte, s'impadronirono ancora, e si fortificarono in Medea, Meriano, Chiopris, Romanso, Cormonso, Villesso terre più principali dell' Arciduca, distribuendo in esse, e per esse le genti. Nell'istesso tempo il terriorio di Monfalcone si messe in arme, e i soldati del-

la Repubblica occupatono Sagra castello Arciducale di la dal siume di rincontro a Gradisca, e per disesa del paese di la dalle molestie, le quali dalla piazza di Gradisca riceuer poressero, il munitono. Dato questo principio alla guerra formale contro l'Arciduca, e sermato il piede nel paese nemico, cominciossi e nel campo tra? Capitani, e in Vinetia tra? Senatori ad aspirare ad imprese più grandi. Due erano le piazze più principali, e di maggior capsidaratione. Garvia, e Gradisca.

Goriria e Gradifica piazze degri Austriaci nel Fribuli eloro qualita.

di. Due erano le piazze più principali, e di maggior consideratione, Goritia, e Gradisca. Quella, che resta, quasi la Metropoli del paese Arciducale di quà da' monti, è situata oltre il Lisonzo alle radici dell'Alpi, che gl'antichi chiamarono Giulie, forte per sito, guardata da vna rocca difficile di salita. Questa resta più a basso verso Palma, e Vdine sulla destra riua del medesimo Lisonzo, il quale dalla parte dell' Oriente bagnandole il muro, le serue d'alto riparo, e dall'altre tre parti da larghi, e profondi fossi viene assicu-All'espugnatione di quella ostaua il passar del fiume, e il pericolo, che entrate le genti troppo addentro il paese nemico, non riceuessero molestie, e per auuentura qualche graue percossa, se alle spalle rimanesse in porere del nemico Gradifca. All'espugnatione di questa ostana la sua forrezza, e la facilità del toccorso, che per lo fiume a lei vicino poteua esferui da Goritia giorno per giorno inuiato: stando massimamente le genri dell'Arciduca, si come vi stettero nella sinistra ripa accampate. Fra queste due rima-

rimaneua la terza men difficile impresa di Luciniso; terra grossa di qua dal Lisonzo Lucinosopiaz quali fra mezzo Gradisca, e Goritia, vicina nel Enuuli. al ponte di pietra, che cond ice a Goritia, ne così forte, ne di così facile soccoiso come Giadilca, per effere alquanto discosta dal fiume, ne tanto addentro il paese Arciducale come Goritia Hauendo pertanto il Prouueditore Elizzo deliberato di tentarla, mandouti il Giustiniano con parte della gente all'improuso, la quale occupata, e fenza resi occupa, e ab-baniona Lusteuza saccheggiara fu lo stesso giorno, per cinico. non parer sicura la dimora, abbandonata. Ma nessina cosa tanto era d'impedimento a'fini, e riteneua tanto le deliberationi de'-Vinitiani, quanto la poca sperienza, disciplina, e valore delle lor genti: la maggior parte poca disciplitumultuarie, le quali distolie per li rigorosi na, e valore. comandamenti de'Magistrati dalle lor case, ed esercitif, e però conforme al solito delle militie naturali malageuolmente in campagna si tratteneuano, e di mala voglia seruiuano in quel mestiere, nel quale ne erano alleuate, ne assuefatte, ne dal genio, einstinto naturale sospinte, o tirate. Onde, non potendone i Capitani far capitale, andauano necessariamente rattenuti non solamente dal tentar nuoue impresa, ma dallo spignerle in campagna, o in fattione alcuna impegnarle. Perciocche, essendo per questi mouimenti tutto il paese Arciducale in arme, ed essendo stato di Germania inviato nel Frituli Ada Adamo Traure mo Barone di Trautmistorf, Generale della mistrost Ca-

Genti della Repubblica di

Pitan delle

Croatia, e Capitano della guardia dell'Imsenti Auttra peradore, Capitano ancora giouane per età, ma che per essete di prouaro valore; era stato dall'Arciduca alla somma di quella guerra con titolo di Capitan Generale preposto; haueua ancora condotto due in tre mila fanti veterani nelle guerre d'Ongheria di longa mano esercitati: e presidiati i luoghi più opportuni per impedire i progressi de' nemici, scorreua bene e spesso la campagna, assalendo, e non senza frutto i posti, e le genti Vinitiane; le quali, non potendo stare a petto alle Thedesche veniuano alle occasioni malaméte strapazzati. Peronde, i Capitani della Repubblica erano costretti trattenerli dentro i riparifin' a tanto, che di genti, e di soldatesca migliore venissero prouueduti. Vero è, che Daniel Francolvscito con alcuni pochi caualli da Gradisca, venne, essendo colto nelle incidie preparate; vecifo con trenta de' suoi da alquante compagnie Albanesi. E Ferdinando Scotto, alla cui guardia staua il Contado di Monfalcone, sbarattò, e fece rititare in quel di Goritia alcune compagnie del Arciduca spintesi quindi per saccheggiare, e infestare quel paese. Ma alla Republiguerra del Frie ca entrata con maggior ardore, che apparecchio in quella guerra, cominciarono a farsi incontro molte, e graui difficultà. Percioc-che essendosi sempre a' tempi antichi valsa

Dificolià della uli per li Vini. (iani.

> delle militie pagate per esser più vtili, e men sospette alla maniera di quel Gouerno, haueua fatto minor conto delle naturali: E come

me segondo la conditione di que' secoli, Stattezza desi-quando le militie d'Italia sotto Condottieri la Repubblica preclari, a questo, ò à quel Principe seruiua- mistari. no, hebbe ella più d'ogni altro Principe ricca, edidanari abbondante comodità maggiore di prouuedersi de' soldati più valorosi, e de' Capitanipiù sperimentati; coll'opra, e valor de' quali fece notabili acquisti, e segnalati progressi in terra ferma; aumentando lo stato, e conducendolo a quella grandezza, di che al presente frussce; così hora mutati i tempi, essendo le militie d'Italia ridotte sotto il comandamento de' Principi naturali, e le straniere dal Re di Spagna, e dalla Casa d'Austria in gran parte dependendo, si conobbe la Repubblica in vn'istesso tempo spogliata di forze naturali, e delle straniere affatto disarmata. Perlcohe, datasi con ogni studio a procurar soldati, e Capitani, trouò appresso i Principi Italiani, e appresso gli Suizzeri, e Griggioni difficoltà non tanto d'hauerne, quanto d'ottenere il passaggio a quei, che e dalla Francia, e dalla Germania inferiore fossero in fauore di lei discesi: in quelli per non volere sfornire i loro stati rispetro a' tempi tanto turbulenti della miglior soldatesca, e in questi per non privarsi del commercio dello Stato di Milano tanto necessario al loro mantenimento; e intutti generalmente per non offendere la casa d'Austria, verso la quale per vari rispetti hanno antiche dependenze, e per non isdegnare il Re di Spagna, il quale sapeuano, douere la

causa dell'Arciduca fauorire. Ne di Romagna, e dalla Marca di Ancona, d'onde solemano i Venitiani trarfanti, e Capitani in tanto numero, che suppliuano alle ordinarie guernigioni delle sortezze tanto di Leuante, e della Dalmatia, quanto di Terra serma, poteua spetare alcun sussidio, o prouuedimento. Percioc he il Pontesice, dimonette animo ri strandosi apertamente in queste occorenze

Pontefice con che animo riguardana i mou mén del Frinuli.

Duchi di Mo denase di Par ma verfo la Repubblica quali.

neutrale, ma quanto agl'effetti malissimo sod disfatto de' Vinitiani per li disg sti grauissimi passari con essoloro nel principio del Pontificato, più rigotofamente d'ogn'altro Principe proibi à suoi l'andate in lor fauore. Oudeil Duca di Parma o rispetto degliordini del Pontefice, di cui è Foudatario, o per gli stretti interessi, eintelligenze, che tiene colla Corona di Spagna, Idegnato contro Don Ottauto figliuol suo benche naturale, adogni modo molto amato, e fauorito, per la volontà, e apparecchio, che in lui scoperse, d'andar a seruigi de'-Vinitiani, a perpetua carcere il condannò. Poco minor dimostratione fece quel di Modona contro D. Luigi secondo genito suo, hauendolo, per esser andato a seruigi de'-Vinitiani contro gli stati sottoposti al Sacro Impero, di cui esso e Feudarario, capitalmente bandito. El Duca d' Vibino anticamente con groffi stipendi dalla medesima Repubblica trattenuto, acciocche di Capitan Generale nelle occorenze di guerra, come haueuan fatto gl'antenati di lui, le set-uisse

Duca d' Vrbi no qu'le verfo la Repub blica.

uisse; hauendo alcuni anni addietro prouate difficolta nell'esattioni degli stipendi, comeche alla Repubblica confidata nella ben fondata pace d' Italia venisse a noia quella continuata spesa, s'era molti anni innanti accostato alla Corona di Spagna: dalla quale con più pronti, e anuantaggiati stippendi venne condotto: onde non potè ne anco di lui ne' presenti bisogni sar capitale. In tanta Prounigioni distincol à adonque, e in tanta strettezza di de la Repubgenti, e di sussidi cossituita; venne cossituta a ueder i caro chiamare i Feudatari, e qualunque altro de genti. fudditi, che in servigio d'altri Principi militasse, e a rimetter banditi di qualunque benche graue delitto. Ma quel che parue più malageuole, e importante: essendo queste prouuisioni molto scarse, e molto inferiori al bisogno presente; messi per la maggior parte ne' presidi di terra ferma verso il Milanese gl' huomini delle militie del paese, e cauarane la soldatesca migliore, se ne valse per li bisogni del campo, con non piccola mera-uiglia di chiunque sapeua, che quella Re-pubblica solita per l'addietro ad ogni mi-nimo strepito d'arme, che sentiua nella Stato di Milano armare sollecitamente quel confine, e rinforzare quegli stessi presidi di genti straniere, e tener quella parte dello stato così ben prouueduta, come se douesse essere indubitatamente assalita hora, mentre sentiua nello Stato di Milano vn esercito, e sapeua l'occasione, e le minaccie de' Ministri Spagnuoli d'interessarsi in quelle guerre in

fauor dell' Arciduca; sfornisse de' migliori soldati quella frontiera, e confidasse alle militie del paese inesperte della guerra la difesa di quelle, che sono piazze, e chiaui dello stato così importanti. Quindi, perche ne anco queste prouuisioni per la tenuità loro al gran bisegno supplinano, rinolta nell' Albania, Morea, e Braccio di Maino andò studiosamente, e a gran prezzo cercando di raccorre quel maggior numero di genti, che le fosse possibile hauere, e per vitimo, non bastando ne anco queste, perche poche potè condurne, soldò con grosssime speze vn regimento di quattro mila fanti Ollandesi, i quali colle naui per lungo tratto di mare fossero a Vinetia condotti. Pronuisioni, le quali con grande animo ordinate, e poscia con ispela non minore eleguite, e fino all'vlrimo di quella guerra costantemente, e col consentimento di rutti accresciute, quantunque facessero conoscere l'vnione degl'animi, e la prontezza di quel Gouerno a sostenere la pubblica dignità, e l'imprese colla pubblica autorità deliberate; nondimeno tanta penuria di soldatesco come pregiudicò al con-Proutigioni cetto, e riputatione della Veneta potenza, così l'essersi sul bel principio della guerra dara a cattar danari da' forestieri, e, non hauendone, trouato molti, l'essersi in poco men d' vn'anno interessara co'propri cittadini, e indebitata per più di vn milione di contanti, sminuì non leggiermente la grande opinione, che comunemente s' haueua, del publico

della Repub blica per trouar danari.

blico tesoro, stimato fra tutti quei de' Principi Italiani ricchissimo, quantunque, afine di sostentare il credito, pubblicasse, voler più tosto, risparmiar negl'vltimi bisogni il publico danaro, e pigliarne al presente ad interesse da prinati, che consumandolo, quando poteua seruirsi dell'altrui, essere poscia costretta ne più grani bisogni depender dalla altrui volontà. Il che allora non creduto dimostrarono posciz, essere stato vero, i successi. Perche hauendo la Repubblica nella presente guerra hauuto molte occasioni di eccessiue e grauissime spese troud contro l'opinione d'ognuno comodità di supplire col pubblico danaro a tutti i bisogni, che le Repubblica Toprauennero, ne'quali non si vide mai, che per la guerra ne per difficoltà, ne per risparmio del con-qual somma tante si tirasse addietro dalle prounisioni non artinasse. solo necessarie, ma vtili, e opportune. E pure per relatione di persone molto pratiche, ed esperimentate delle loro cose venne costantemente affermato hauere la Republica in questa e per questa occasione sparso fino a quat ordici milioni di Ducati. Vero è, che le gabelle, e l'impositioni surono straordinarie, e molto gagliarde sopra turto lo staro, che ne rimase grauemente indebitato; e che non bastando queste alla gran voragine della guerra, l'indebitasse poscia per più di otto milioni. Tali furono i preparamenti Lega, e confeper la guerra del Friuuli. Mà al dubbio, e al daratione fra pericolo dell'arme Spagnuole verso i consi-el Duca di Sa ni del Milanese, non potendo in altra ma- uoia.

Spesa della

niera, riparò colla lega, e tacita vnione col Duca di Sauoia contratta; al quale, perche haueua maggior difficoltà di danari, che di genti, oltre molte promessioni, che gli ne fece, ne lo prouide ancora di grosse somme, affinche persistendo costantemente nella sua pretensione, di non disarmare, costrignesse il Gouernatore al disarmare, o non disarmando, tenesselo col riarmare impacciato, onde non potesse liberamente assalirla ne' confini: e fece ancora pagar danari in Francia al Marchese di Castiglione, acciò con quattro mila fami, e quattrocento caualli a fauore dello stesso Duca in Piemonte discendesse: benche, per non essere ancora del tutto sconcertata l'esecutione del trattato d'Asti si spargesse voce, che le genti di Francia dal Casti-glione a sauore de Vinitiani, e non del Duca si raccogliessero. E tutto che tali prouuisioni non potessero per la dilatione solleuare il bisogno presente del campo, atte-fo che di Germania pubblicauansi poten-tissimi aiuti, in sauore dell' Arciduca da' Principi Germani apparecchiarsi; ad ogni modo, essendo pure l'esercito della Repubblica di qualche maggior numero cresciuto; il Senato acciocche non si stesse otioso, ma si tentasse qualche impresa degna dell'arme,

La Repubbli. e della grandezza del nome Vinitiano, ordica comanda, nò, che si andasse all'espugnatione di Grasotto Gradi- disca: Era questa piazza gouernata dal Confea. te Ricciardo Strasoldo, e da esso con terrapieni, e ripari maggiormente fortificata: e

tutto

eutto che prima fosse in essa entrato il capitan Gio. Perino Vallone con trecento tra corrazze, e archibuggieri a cauallo; non li tosto vis' accostò l'essercito nemico, che il Generale Trautmistrorst v'entrò per lo siume con circa mille dogento moschettieri: E ha-degl'Austriaci uendo con feruentissime parole, e promes-Gradissa. sioni di continui, e cottidiani soccorsi animato tanto i soldati, quanto i cittadini alla difela; lasciatoui il Peirino, del valor del quale molto confidaua, se n'vsci colle co azze, che v'erano prima entrate, per valersene sulla campagna, e per impregarle in altra parte più necessaria. Andorono i Capitani della Re- Campo Venepubblica coll' esercito all'espugnatione di quella piazza, più per obbedire al comanda mento espresso del Senato, che perche si pa ressero con quelle genti così imbelli soffi cienti a tentarla, e occupato prima il castello vicino di Fara, e accostatisi poscia a Giadisca, rentarono di formare l'allogiamento: Maritrouando il terren sabbionoso, del quale non era possibile formar ne trincee, ne ripari, e hauendo oltre la strettezza di genti, penuria ancora d'apperecchi, si distolsero dall'impresa, consentendo alla deliberatione Pietro Barbarigo successo all' Erizzo con titolo di simplice Prouueditore. Ma, ritornatia Cormonso, furono costretti a ripigliarla per gli vrgenti, e precisi comandamenti del Senato, desideroso di veder per tutti i modi l'espu-gnatione di quella piazza. E pertanto, fattaui Espugnatione codurre colle carra di molta terra, vi si posero di Gradica,

to andato fetto Gradifca facilmente sene distoglie . e poscia di nouo ripiglia l'ce spugnatione.

no da quattro lati la batteria con ventiquat-

tro canoni, e cò gli approcchi andarono procurado di cacciarsi ben sotto il fosso. Era stato in difeía della porta, che riguardana il campo, eretto vn riuellino, del quale parendo necessario impadronirsi prima, che venire all'assalto, tentarono gl' espugnatori di cauar sotto esso vna mina; e mandatiui per tale effecto molti guastatori, mentre e colla zappa, e con gliscarpelli (perche ritrouarono il sasso viuo) di condur l'opra a perfettione procurauano, non istauano i disfensori otiosi, sparando continuamente l'artiglierie contro il campo con molto danno, e scorrendo, e prouuedendo virilmente, e douunque il bisogno ricercasse, con diligenza riparauano; Ma perche vedeuauano il nemico con gl'approcchi, e trincee approssimarsi deliberarono di notte ne' propri ripari assalirlo. Vsciti per tanto, poco Vicita di quei innanti il nascente giorno, e ritrouando i di Gradisca innanti il nascente giorno, e ritrouando i sopra i Veni-soldati con pochissimo ordine, e senza termine alcuno di militia giacer per li fossi dormendo, ferocemente gl'assalirono, e dopo d hauerui coll'accerre, diche per la maggior parte erano armati, fatta grandissimo disordine, si titrassero in Gradisca carichi di preda, e delle spoglie de' nemici con perdita di soli sei della lor compagnia. Accrebbe il danno dell'esercito Vineriano la pessima riuscita d'vna scalata, e poscia, dato il suoco alla minara della stata de poscia, dato il suoco alla minara della stata della seguina di significa di persona della seguina della seguina di significa di persona della seguina della seguina di significa di persona della seguina di persona della seguina di persona della seguina di persona della seguina di significa di persona della seguina di persona della seguina di persona della seguina di persona della seguina di persona Affalto infeli. na, dell'affalto dato al riuellino. Perche essendo

essendosi nel campo ritrouati pochissimi di ce dato da coloro, i quali ardissero andare i primi all'im, uellino di Gra presa. e salire i primi su ripari, e monitioni disca. nemiche, auenne, che que' pochi, i quali v'andarono, ed erano per la maggior parte. Corsi, benche facessero eggregiamente il debitoloro, adognimodo vi lasciarono miseramente la vita non tanto per la pronta, e gagliarda resistenza, che vi trouarono, quanto per la vergognosa fuga de' compagni, i quali al suono delle primiere moschettate sbigottiti, parte rinolti in fuga, se ne ritornorano in compo, parte gittarisi per terra, e appiattati dietro qualche rileuato, non sù possibile ne che per le minaccie, ne che per le sgrida, ne che per le percosse de gl'Vficiali potessero solleuarsi : e tanta su la costernatione de gl'animi, che molti soffriuano di morire vilmente per le mani de' Sargenti, e de' Capitani, mentre sforzauanfi di Ípignerli innanti più tosto, che farsi incontro a gl' incerti pericoli della morte honoreuole; come che alcuni ancora di mera paura, secondo sù detto, vi morissero. Ne sù possibile rinouare gl'assalti; perche nessuno fra'soldari ardina farsi innanti, e tanto erano i luoghi primieri abborriti, che doue altroue nelle occasioni di zuffe, e degl'assalti con molto studio si procurano da' soldati più valorosi, e per gran fauore s'ottengono; quiui ne anco a prezzo di danari contanti trouauano compratori. Haucuano fra questo mentre il Gran Duca di Toscana, el Duca di ManTrattati di toua per la parentela, che teneuano coll' Arapace fra gli.
Auftraci e la ciduca, e per la confidenza, che di loro haueRepubblica, na la Repubblica date le prime mosse alle

ua la Repubblica date le prime mosse alle pratiche della pace, non senza il consentimento dell' Imperadore, al qui le desideroso di vedere amicheuolmente composte queste differenze, non esa discara l'intromessione di que' Petricipi. Ma hauendo il Gouernator

Ministri di di que' Principi. Ma hauendo il Gouernator spagna per di M lano, per gl'ordini precisi hauuti di Spaordine del Re gna, d'assistere d'aiuto, e di sauore all' Arciassiste all'Ar-duca, mandato D. Sanchio di Luna Castellaciauca.

no di Milano con molta soldatesca, e con ar-

no di Milano con molti foldatesca, e con artiglierie a' confini di Bergamo, e di Crema. La Repubblica dubitando di quel, he quindi poteua sentir di trauaglio, ammesse ancora il Gouernatore nella compositione de pre-

Andrea Man-senti mouimenti. Il quale, hauendo a quest'dato dal Go-effetto mandato a Vinetia Don Andrea
uetratore di Manriquez, chiese in nome del Re, che si denetia per tre-sistesse dall'oppugnatione di Gradisca, e ottar la pace ot
time, che il tenne dalla Repubblica facilmente l'intento,
campo si leu come da quella, la quale, scoprendo ogni
di sotto Gra giorno maggiore la difficoltà dell'impresa,

tine, che il tenne data Repubblica factimente l'intento, campo si leu come da quella, la quale, scoprendo ogni di sotto Gra giorno maggiore la dissicoltà dell'impresa, massimamente per li continui soccossi, che non si poteuano torle, abbracciò prontamente l'occasione d'honesteggiare col presente colore di compiacere il Re la necessità, che soprastarle apertamente vedeua, o di desistere con poco honore, o di perseuerare con poca speranza, e minor si utto nell'impresa. Onde l'esercito il vigesimo sesso giorno dal principio dell'oppugnatione, liberata Giadisca, si ridusse ne' primi posti di Cormons.

mons, di Meriana, e di Medea. Ripigliaronsi poscia le pratiche degl'accordi con vacij partiti non folo in Vinetia per mezzo il Nuncio del Pontefice, e gl'altri Ministri de Principi, ma ancora nella corte Celarea tra'l Cardinal Clesel Ministro Principalissimo di Celare, e Georgio Giustiniano Ambasciadore Veneto; ma tutto indarno: perche accordandosi ognuno nel punto principale di prouuedere al fatto de gl' Vscocchi, discreppauasi al fatto nel modo. Non volendo l'Arciduca, il quale si riputaua ingiustamente dalla Repubblica assalito, dar orecchio a partito alcuno, che prima, e anticipatamente non si vedesse reintegrato nella possessione di quanto gliera stato occupato. La Repubblica all'incontro non voleua ad alcuna restitutione consentire, se prima non vedeua scacciati gl'Vscocchi dal Golfo: nel che ne anco dimostrava la facilità di prima; chiedendo non solo, come sul principio della guerra haueua professato, la sola espulsione de capi, ma, per estirpare, come diceua, il male dalle radici, il totale sterminio di tutta quella natione, e de gl'altri forusciti in quel paese allignati. Ed in ciò tanto fissamente perseueraua, che non solo rifiurò il deposito delle terre da lei occupate propostole dal Pontefice, giuntamente con vna sospensione d'arme infino a tanto, che con soddisfattione di lei si pigliasse termine al punto de gl'Vscocchi, ma non accettò ne anco la parola offertagli dal Gouernatore di

Milano in nome del Re, e la sicurezza offertale dal Pontefice, che incontanente restituito, o depositato il tolto, si sarebbe con soddisfattione di lei a questo punto prouueduto, Elaprounisione era tale, che oltre i capi, si scacciarebbono ancora tutti i forusciti, e banditi della Repubblica. La cagione della durezzarifermano i Vinitiani, dall'essere la Repubblica stara tante volte di simili promessioni, e parole vanamente pasciuta; alle quali malamente hauendo poscia corrisposto l'esecutioni, mostrauano d'hauer legitima occasione di persistere tenacemente nell'occupato, per sicurezza almeno, e per pegno del totale sterminio de' corsari da lei preteso. Domande' e pretensioni sentite non senza grauissime querele dagl'Austriaci, i quali dalla tenacità della Repubblica, e da tanta renittenza argomentanano, in lei maggiore la cupidiggia di occupate l'altrui, che il desiderio di pu gare il golfo da' Corsari.
Abbandonate Continuossi per tanto la guerra nel Friuuli,

Abbandonate Continuossi per tanto la guerra nel Friuuli, le pratiche del la pace, stripi. benche con soize, ed apparecchi maggiori, gliala guerra adognimodo con deboli progressi de' Vinidel Friuuli.

tiani. In fauore dell'Arciduca erano di Germania comparsi molti soccorsi a spese parte Soccorsi con sue, parte dell'Imperadore, e d'altri Principi parsi di Germania in fauore dell'Arciduca. Za, e di volore. Il Conte d'Ampierre, il Cómendator Coloreto, il Baron di Lelil, il Collonello Staudari: ma comparuero fra gl'altri quartro mila fanti, cinquecento ca-

ualli, tutta elettissima gente messa insieme a

spele

spese del Re di Spagna, e inuiata nel Friuuli fotto D. Baldasser Marradas da D. Inico di Gheuara Conte d'Ognate, è Ambasciadore per quel Re nella corte Cesareà, Signore molto acurato, e vigilante nelle pubbliche facende, e a cui il Reh meua commesso tutto il carico, e proquissone di quel soccorso, che in fauor dell'Arciduca contribuiua. E parendo al General Trautmistorft, non esser più tempo da trattener la guerra colle scorrerie ma di fermarsi in campagna, e star a petro alle genti nemiche, passò coll'esercito il Lisonzo, e preso alloggiamento sotto Luciniso, stauasi col pensiero intento a dar sopra gli stessi quartieri de'Vinitiani: del poco valor de'quali tanto picciola stima faceua, che non curò molto di fortificarsi. Hebbono i Capitani della Repubblica notitia della debolezza de'ripari, e della negligente fortificatione del nemice; e stimando l'occasione opportuna al preuenire l'offese deliberarono di notte tempo all'improniso assalitli. Era il campo della Repubblica per le molte diligenze, e pronuisioni non meno, che quello del Arciduca non solo rinforzato di soldati raccolti dallo stato di Terraferma, dalla Schiauonia, Crescimento Grecia, e Albania, ma, mutati gl' Vficiali, del capo Vehaueua ancora pigliato nuoua forma di Go-del gouatno uerno. In luogo del Barbarico erano da Vi-della guerra. netia stati nel campo inuiari tre Prouuidi-ducale passail tori Antonio Priuuli Procurator di S. Mar-Lisonzo. co, Gio. Battista Foscarini, e Francesco Erizzo, il primo haucua titolo di Pronueditor

votauano questi tre toli, e con due voti qualunque impresa deliberanano; chiamato però prima a consulta, e sentiti i pareri del contiglio di guerra, nel quale entrauano D. Luiggi da Este Generale della Caualleria grossa, Francesco Mattinengo de' Conti di Malpaga Generale della leggiera, Ferrante de'Russi Generale dell'Artiglieria, Pompeo Giustiniano Maitro di Campo, e Camillo Triustano Pronuedirore della canalleria Albanese, che chiamano Stradiotta. Questi col configlio assistano a tre Prouueditori, e senza dat voto dicenano il loro parere. Al Giustiniano come a Mastro di campo toccaua poscia l'esecutione delle cose deliberate, alle quali fotto nome del Prouueditor Generale dana ordine, e conducena l'ordinanze, e l'imprese destinate indivizzaua. Douendost adunque, secondo la deliberatione già Vinitiani af fatta, andar all'allali o dell'alloggiamento ne-Oltanoi cam-po Austriaco, mico, ordinò il Giostiniano Petercico in vari

squadroni Toccò il primo assalto al Triniggiano co' suo: Albanesi, e ad Oratio Baglioni col suo terzo, e con alcune compagnie di Corfi. A quegli di ver ponente, doue terminano i colli : c a questi da mezzo giorno verfo la campagna. Il Triniggiano, occupati alcuni espare lonta si dell'alloggiamento, e vecisivi i difensori, non passò più oltre. Ma il Baglione all'hora medefima, che era dell' Alba, sforzata la prima porta de'ripari, e occupato

il cortile, trouò duro contrasto alla seconda:

perche

perche gl'Austriaci risuegliati al romore v'accorsono in difesa, e se non gli veniuano in foccorso alcune compagnie di Corsi, vi lasciana indubitatamente la vita, si come molti de suoi la vi lasciatono. Nell'altra parte si fece ancora grande impressione : la quale, benche da principio prosperamente parue, che succedesse, fiì però necessatio a glassalitoir cedere, ellendo appunto quim lo stesso, che all'allalto del rinellino torro Gradisca succeduto a que' primi, che più valorosamente con batteuano, i quali ventuan molto più offesi da gl'amici, che loro erano alle spalle, che da'nemici, ch'haueuano allo fronte. Perche quei timidi, e di poco animo stauano per lo timore tanto chini, e molti ancora bocconi, che sparando l'archibuggiate basse i migliori de'tuoi vecideuano. Ritor Campo Vene nato a Meriano il campo Vinetiano senza assalto a'prieffetto, non hebbe posciane ancomiglior mi posti. fortuna nell'affallo, che deliberò di date al forte Stella fabbricato da gl' Austriaci di la dal fiume a canalliere a quei di Sagra, e di Fogliano tenuti da Vinitiani. Perciocche ha- vinitiani afuendo Pietro Vasquez Spagnuolo, che v'era Stella, e ne ve-Capitano, presentito la deliberatione del ne-gono tibuttamico, apparecchiati i suoi cheramente alla ti. difesa, ributi ò colla morte di più di cento degl'assalitori. Accrebbero i danni dal nemico riceunti le mortalità grandissime del campo Gran mortali. Vinitiano, le quali cominciare da caualli, pafitanel campo farono poscia ne gl'huomini. Perche essendo venero. intollerabile il puzzo de'caualli morti, ne

venne l'aria in maniera graue, ed infetta, che generò morbi pericolosissimi; per li quali il campo a tanto poco numero si riduste, che è cosa certissima, che se dal nemico fosse stato in questo tempo assalito, ne sarebbe in tutto stato disfatto. Pericolo, che molto tormentaua i Capitani della Repubblica, atteso, massimamente l'ardire, e brauura del nemico, e la picciola stima che delle lor genti i Capitani dell'esercito Austriaco faceuano. Ma rippigliarono poscia alquanto di solleuaméto per l'occupatione, che fecero di due luoghi situati in due diuerse strade, per le quali si viene di Germania: e però di grandissima conseguenza. La Ponteba, e l'vno, e l'altro Chiauareto. La Ponteba è frammezzata dal Fella fiume, che sbocca nel Tagliamento. La parte di quà vbbidisce alla Repubblica, e si chiama la Ponteba Vinitiana; quella di là a'Thedeschi, e si chiama l'Austriaca: l'vna, e l'altra sono il magazino delle merci, che vanno, e vengono d'Italia, e di Germania. I soldati, che guardauano l'Auftriaca, passato il fiume, haueuano occupata la Ponteba Vinitiana: ilche intesosi nel campo vi fù incontanente spedito sotto il Prouueditor Foscarini Francesco Martinengo con due mila fanti del paese, guidati dal Conte N'colo Gualdo Vicentino Gouernatore di Vdine, e da' Capitani Marco Antonio Manzano, e Daniel Antonini della medesima città; i quali non solo ricuperarono la terra perduta, ma passati di la dal siume cacciarono

Fonteba da' Vinitiani ocdall' Austriaca i Thedeschi: e non solo vi ricuperarono il bortino da loro poco dianzi fatto, ma occuparono di sopra collo molte mercantie nell' Austriaca ritrouare. E internati ancora più addentro, abbruggiarono Malborgheto, e Treuise luoghi vicini Ne hebbe successo men fortunato l'altro Prouueditore Erizzo, il quale spintosi verso Chiauareto col vinitiani oca Triuiggiano, che seco haueua gli Stradiot- cupano Luciti, e con buon nerbo di fanterie condotte da Gio: Martinengo felicemente occupollo, con lode non picciola del Triuiggiano, al quale, essendo stato il primiero, che vi giunse, e'l primiero, che con gran vigore l'assali, poco meno che l'honore intiero e douuto. Alla presa di Chiauareto successe quella di Luciniso abbandonato dagl'Austriaci, i quali mossisi inuano per ricuperare Chiauareto, ripassarono il Lisonzo. Il che perue nuto a notitia de' Vinitiani, v'accorsero incontanente, e occupata senza difficoltà la terra poco guardata, si fecero in breue padroni del castello, situato sull'alto d'vn colle; doue i difensori, fatta per tre giorni honorata relistenza, furono per la gran penutia dell'acqua costretti venire alla deditione : il simile fecero quei di certo forte chiamato la Il forte della Trinità da? Trinita più in alto da gl'Austriaci fabbricato. Vinitani ossi S'aggiunse alla felicita di questi successi les- cupato. pugnatione di Fara picciolo castello tra Luciniso, e Gradisca, il quale, battuto coll'artiglieria si rese a patti, sotto il quale rimase Fara riene esgrauemente ferito il Baglione Colonello di

Il caftello di pugnate.

diguer a rel' Dalmatia.

di molto valore. In cotal guifa andarono nel Friunli le cose de' Vinitiani variando. Warl accidenti Ma nell'Iftera, nella Dalmaria, e circostanze Isti a e ne la non s'era fra quel mentie stato otioso. Perche Marco Loredano Prouueditore in quelle parti, e Benedetto da Leze Pronueditore della cavalleria, scorrendo il paese, hebbono varrincontri, ne' quali esfendo stati superiou, fecero molti prigioni, e molti vecileio, e andate alquante galee all'Antegnana, dopo l'haueila lungame te battuta, la riceuettero a' patti, e leo rendo poseia la costa del Contado de Pessino, la messero a ferro, e a faoco: e Gio. Giacomo Zane Prougeditore della D Imatia andato fotto Segna, non hebbe per la debolezza delle prounifioni ardire di tentarla; onde iinolto alla Mosconizza, dopo haneila per p ù di due giorni battuta se ne sece padrone : lo stesso di Berces sop a la riua del finme; e la fortezza di Su sfaniscontro l'isola di Pago per la discordia del prefidio venne ancora in potete de Vininani. Ma non molio dopo gl'Arciducali, diuenuti in quelle parti Signoti della campagna per la moltitudine delle genti in loro aiuto toprauenuie, scorsero con molto terrore, da per tutto, abbruggiando, e depiedando, e rouinando il paele, e i sudditi de' Stato delleco. Vinitiani. Gl'affari de' quali stati fino al se di Lombar. presente nel cospetto d'ognuno in consideratione, ed essendo inuecchiati in piccioli progressi, cominciarono assai tosto a declinare di riputazione: riuolgendo ciascuno gl'occhi,

monic.

maggior mouimento, ed espetratione si rinouaua la guerra tr'al Duca, e'l Gouern cor di Milano. Erafi come s'èdetto, il Duca co' Dispositione Vinitiani segretamente collegato; e per ciò etamela verso in nome di questi pubblicamente, ma taci-il Duca quale tamente a fauore di quegli saccoglieuali in in questi tem-Francia del Marchese di Castiglione vn regimento di quattro mila fanti, oltre molti, i quali alla sfilata veniuano scendendo nel Piemonte. Erafi ancora il Duca in quella Corte doluto delle difficoltà interposte dal Gouernatore nell'esecutione del trattato: e tuttoche leragioni, colle quali si sforzava d'imprimere in quella natione la necessità, che per la dignità del Re haueua di fauorirne e lostenerne l'offeruanza, fusfero di poco giouaméto presso il Re, e la Rema immobili nel punto di conservare l'amistà colla Corona di Spagna: adognimodo hauendo fatto grande impressione nel Principe di Condè, e ne gl'altri Collegati, diedero loro occasione di domandare più efficacemente la riforma del Regno da loro pretesa: dolendosi apettamente, che la Reina Madre per le occulte intelligenze con la Corona di Spagna, e gl'Vficiali, e Ministri prù principali del Regno per li fini di vtilità grandi, che tirauano da quella corte, e per non opporfi all'auto-rità della Reina, chiudesser gl'occhi, e curassero poco la sicurezzadel Regno, e la riputatione del Re,incapace ancora per l'età di conoscere, quanto alla sicurezza della Corona

appartenesse il sostegno del Piemonte. E per-Monsù d'Orfè venuto di tanto, hauendo questi inuiato Monsù d'Or-Francia in Pie- sè a Turino, acciò in nome de' Collegati assismonte.

francia in Pic. se a Turino, acciò in nome de' Collegati assissimonte.

francia in Pic. se a Turino, acciò in nome de' Collegati assissimonte.

francia in Pic. se a Turino, acciò in nome de' Collegati assissimonte.

francia in Pic. se a Turino, acciò in nome de' Collegati assissimonte.

francia in prica in fine a practi in fine a gl'affetti il tutto era indivizzato, a condurre i fini, e gl'interessi loro priuati, a quali perche l'vnione delle due Corone era troppo contraria, non trouauano il miglior modo per romperla, quanto il Regno negl'assisti del Piemonte ingerire: e perche il Re di Spagna occupato in Italia potesse meno assistere al Reloro d'aprocuta nella iuti, e di fauori. E nondimeno il Re,e la Reisotte di Spa- na o per rogliere a' Principi questa occasione

Re di Francia iuti e di fauori. E nondimeno il Re,e la Reicotte di Spa- na o per togliere a'Principi questa occasione
gna l'elecutio di querele, o veramente per tenere ancora
d'Asti. conro dell'osseruanza del trattato; non ha-

Corted' Spa gna most a desider o lell' esecutione del la pace d'Asta.

tra Principi vniti in buona sede conueniuano; trouarono sempre nella corte di Spagna
molta prontezza nell'accettare per legitimo
il disarmamento del Duca, e nell'ordinare al
Gouernatore, che licentiato l'esercito il rimanente del trattato prontamente, e senza
difficoltà, o dilatione osseruasse; non tanto
perche colà si desiderasse la quiete d'Italia,
quanto perche il Duca di Lerma, che s'era
nella disesa dell'Inojosa interessato, parendosi secondo l'usanza delle corti impegnato a
sostenere le attioni di lui, voleua, rigettare
rutte l'eccettioni, che la pace d'Asti per rutti i

modi

uendo mai tralasciato di procurarne l'esecutione, benche per termini moderati, e quali ziodi si mandasse ad essecutione, e si sostenesse.Ma o perche tali ordini non fossero co- Ordini della cotte di spali precisi, e hauessero perauuentura congiun- gna per l'esete parole tali, che rimet essero all'arbittio del cusione della Gouernatore il pigliare la deliberatione dal- fetuati in Itala conditione de tempi, e dallo stato delle lia. cose correnti:o perche al Gouernatore paresse non poterli esequire rispetto a'nuoui accidenti, e preparamenti di guerra tanto dalla parte del Duca, quanto de Vinitiani; o pure; come alcuni l'appuntauano, perche egli si fosse già tanto col pensiero ingolfato, e colle dimostrationi impegnato nel pretendere, che il Duca per opera, e mezzo suo al Res'humiliasse, e che si scancellassero le capitulationi d'Aste, che non gli paresse di poter con honore dall'impresa ritirarsi, non curò d'esequirli. Molti credettono, che come gl'ordini sodetti ne dalla mente del Re, ne del suo Configlio procedessero, ma dalla volontà, e arbitrio del Duca di Lerma, l'eccessiua autorità del quale, diuenuta a'Giandi della Spagna, odiosa, cominciò, come s'e detto dopo i successi del Piemonte a declinare, non venissero con molta puntualità da D. Pietro osferuati, ne tampoco molto stimati. Perche re-uo Gouernaputando egli appoggiata a gl'homeri suoi la tore contratio Grandezza e la Maestà della Corona, che sti- della pace. maua dal Duca di Lerma per priuati rispetti poco acuratamente sostenuta, sentiua mal volontieri, che egli, i propri affari, e molto più quei dell'Inojosa da se detestato a tutti gl'aleri anteponendo, la causa pubblica abban-

donasse: la quale, acciò non venisse a rimaner addietro, esfo, il quale, senza depender da lui, se ne prosessaua apertamente zelante, di sostenerla, e di ripararla s'appatecchiana. Onde, non ricufando apertamenta l'osseruanza de'Regi comandamenti, ma facendos scudo delle nuoue occasioni de' Vinitiani, de' nuoui monimenti del Duca, delle strane pretensioni de' Francesi, tito quasi per forza nella sua sentenza l'inclinatione della corre. Aggiugaeuali, che non potendo per modo alrare a fa o e cuno perfuaderfi, che gl'andari disordini non fossero per colpa, e racita collusione del predecessore succeduti, supponena per indubitato, che quando il Duca si vedesse assalito da poderoso esercito Capitanato da se, il quale, come si dana ad intendere, procedesse da douero, e con tutte le regole, crigori della guerra affalisse il Piemonte, douesle per l'eccessimo timore prontamente cedere,e humiliarsi al Re. Pregno pertanto di vastissimi concetti promettena con lettere scritte in corte, che senza quasi stodiar la spada, e senza romper la pace d'Italia, ma colle sole dimostrationi, e apparecechi il farebbe abbassare, e senza dubbio che di riparare alla pubblica dignità gli vertebbe fatto, e che di ridorre le cose nello stato primiero facilmente gli riuschebbe. Speranze, le quali per la cupidità, accertate, e credute, si giudicò, che tanto maggiormente facessero inclinare quella corte ad allentar gl' ordini primieri, e a con-

sentirgli più liberamente la condotta de'-

pubblici

D. Pietro pen fa di migliodel Relecondizioni della pace d'Afti.

pubblici affari se condo l'arbitrio di lui, e secondo i tempi, e le occasioni, che succedessono. Comunque le cose colà andassero (perche troppo ofcure, e tra se repugnanti, e forsi non meno ignote a' Ministri, per le mani de' quali passarono, che a' popoli, 1 quali per gi eff tile offeruarono, paruero le p ù intime c gront di questo nuono monimento) certo è, che dagli stiracciamenti intorno le interpretationi delle cip tolationi d'Asti, dag i storcin enti intoino la loro esecucione, dalle rigotose pietent oni intorno al punto della dignità, che tra'l Duca, e'l Gouematore dibatterono, o prete quegli, o gli diè questi materia diriuestire l'ysbergo, che per la tua natura inclinata all'arini s'era mal volontieu dispogliato. Vedendolo pertanto Nuovi prepail Gouernatore a' nuoui preparamenti della me nel Pieguerra intento; come che non fosse men donte, e nella Lombardia. cupido del Duca di rappiccarla per quel fine, che certissi no si supponena d'abbassare i pentieri, e sortomeiter l'arme di lui, diede principio a preparar un esercito non inferiore a quel dell'anno antecedente. Ordinò per tanto genti in Germania, genti in Borgogna, nel paese degli Suizzeri, e nel Regno di Napoli, sbotsò danari per tiempire i terzi de' Lombardi, e per soldar nuoui fanti nello Stato di Milano. Così quali più per giuoco, per finte dimostrationi, che per deliberata volontà, di chi poteua estinguerlo, s'appicco vn'altra volta l'incendio della guerra, la qual poscia da douero, e contro l'opinione di

Stato della Frácia da que-Micempi qua le.

chi la mosse, auampando, fù a' popoli della Lombardia di molti danni, e di molti stratiji cagione. E come la guerra passara, non senza proposito guerra del Duca di Lerma su detra, cosi quelta con maggior fondamento, guerra di D. Pietro f l'appellata. Si riduceuano da questi tempi le turbolenze della Francia a terminitali, che trouandosi il Re con potente esercito a quello del Principe vicino, poco mancaua, che col fatto d'arme della somma delle cose fra loro non si contendesse. Onde il Re, e la Reina elegendo con aco di etiamdio suantaggiati perdonare al sangue ciuile, e assicurar le cose, più costo che colla strage, e rouina del Regno con pericolo comune ottenere la vittoria de'sudditi, non furono renittenti ad accordar per via di negociationi molte cose etiamdio contro la loro volontà, e autorità. Tra le quali due furono più principali. La Accordi tra'l prima era, che si rimuouessero i Ministri più e la Nobilià principali da'loro vsici, in luogo de' quali altri al Principe confidenti fossero sostituiti. L'altra, che 'l Re giurasse di far osseruare il trascato d'Asti. Onde hauendo il Re da quel di Spagna intesi gl'ordini dati al Gouernatore, comandò a Lodouico Mangiante Agente suo in Torino, che si trasferisse a Milano per sollecitarlo dell'esecutione. Al qua-

> chiese che volesse rendersi facile, e con ogni sincerità, e grandezza proseguire la già co-

minclata

Solleuara.

Accordi tra'l

Lodonico Man iante d'oraine del Re di Fiancia chiede a D. Fierro P. Meruanza del ca le peruenuto in Milano, e abboccatofi col picolato di pa 66. Gouernatore, mentre in nome del Re gli minciata esecutione della capitolatione, fugli risposto. Rimanere l'esercito del Remolto Risposta di D. fremo per la licenza data agli Suizzeri, e a Pietro alle do-Toscani, Vrbinati, Parmigiani, e Luchesi, e per Mangiante. la fuga, e morte di molti de regimenti Lombardi. Non essere il Re per lo trattato d'Asti obbligato a disarmare, ne meno venirgli proibito riarmare per nuoue occasioni. Hauer nondimeno lo stesso Gouernatore per l'intera osseruanza del trattato offerto al Duca la reciproca restitutione del tolto, edesso hauerla ricusata: e per non voler fidare della parola de'due Re cosi buoni, e cosi grandi, i quali l'assicurauano dall'armi dello Stato di Milano, hauere contro le stesse capitolationi ritenuto maggior numero di genti nel Piemonte; e però dato occasione a nuoue gelose, e preparamenti. E nondimeno, che esso Gouernatore s'offeriua di nuouo apparecchiato alla restitutione, e a promettere di non offenderlo, quando il Duca si rissoluesse de esequire interamente le capitolationi. E quando ricusasse, potere esso a Agente far fede di tutto al suo Re,acciocche rimanesse appieno soddisfatto de' nuoui preparamenti di guerra fatti dal Duca, e di quei, che per l'auuenire farebbe, e perche venisse ancora a toccar con mano, che esso Gouer-Approuail Re natore, senza contrauenire alla pace, proce-riposta di D. derebbe coll'autorità, e riputatione al suo Re Pierro, e i prin cipi dell'egno conueniente. La stessa risposta data in iscrit- la riprouozo. to all' Agente fece il Gouernatore presentare al Re, per il Duca di Montelione in Pa-

riggi: il quale rescrisse, hauerla il Re appiouata. Ma diversamente mostraiono di sentirla il Principe di Condè, e gli altri Collegati, dall'autoinà de' quali, che co' nuoui, e vantaggioti accordi era allora giande, veniuano le R gie del berationi quasi sopra fatte: non hauendoil Re per la tenera età ancoraben certo, eben coltante il configlio, e le risolationi. Stabiliron per tanto, che si mandesse vn Ambatciadore in Italia, e fù eletto per questa carica Filippo di Bettune, Configliere di Stato, e Signore multo destro e sensato, ne di picciola sperienza delle cose d'Italia, done per molti anni hauena l'Ambasceria del Regno ordinana presso il Pontefice ese cuato. Fugli ingiunto, che ritronasseil Gouernarore, e alla perfetta esecutione del trattato lo strignesse. Fractanto nella Lombardia le cose a manifesta rottura ogai giorno maggiormente inclinauano. Perche, essendosi già sparsi i nuous semi di nuoui trauagli, armauasi gagliardamente per parte del Duca, e faceuasi lo rtesso da quella Duca di Sano- del Gouernatore. Minacciaua quegli di rappiccar la guerra nel Monferrato, accese le d'sficoltà, e renitenze del Duca di Mantoua, al perdono de'ribelli:voleua questi alloggiare sue genti nello stato medesimo, non tolo per difenderlo dal Duca, ma ancora per esser più opportuno all' offesa del Piemonte; e perche il Duca per dubbio d'essere più da vicino, e quasi nella propria casa assalito, deponesse i pensieri d'assaltre l'altrui. Ma ricufando

ian ina ciadi riaffalir Monferrato.

sando il Duca di Mantona ricener soldati stranieri nel Monferrato, e fica endone ancora i Principi d'Italia, e p'ù de gl'altri lo steffo di Sauoia: il quale di acerbo affalitore diuenuto geloso protettore di quello stato, non solo per li propri interessi molto ne sgridana, ma per rendere ancora sospetto il Gouernatore, e la Corte di Spagna, e per metterla in finistio concetto presso gl'Italiani, rinouando l'antiche gelosse, pubblicaua, che il Gouernatore sotro colore della difesa, e protestione del Monferrato fosse con tutto il pensiero intento ad viurparlo. E per tanto, riclamandone ancora molto nella Corte di Spagna la Reina Madre, ordinò il Re, che dall' imptess assolutamente si desistesse. Cresceua in questi tempi la riputatione del Duca, pubblicandosi la venuto dell'Ambasciator Francese in suo fauore, il quale, come Affiride! Duche si dicesse, esser mandato dal Principe di ca cresciuni di Condè, e da Collegati, i quali le cose di quella Corre a loro arbitrio maneggiauano, pareua, che alla cansa di lui fossero assai manisestamente congiunti. Ne cra di minor consideratione la tacita lega tra esso Duca, e la Repubblica di Vineria, la quale per l'addietro tenuta occulta, pareua che al presente s'andasse manifestando. Il Re d'Inghilterra, e molti de Principi della Germania protestanti, i quali faceuano dimostrationi in fauor di lui, metteuanlo ancora in maggior concetto, e opinione, che sostenuto da tanti, e si potenti appoggi, douesse

soprastare all'impeto dell'imminente fortuna; e daua maggior colore, e credito alla opinione de gl'huomini gli Ambasciatori, e del Re d'Inghilterra, e di alcuni de' Principi Germani comparsi da questi tempi in Totino. Ma(quel che tutte l'altre apparenze, e dimostrationi venne a superare ) la venuta in Piemonte del Maresciallo delle Diguere sù di

Marescial delnuto in Pie monte per fauotite il Duca.

la Diguera ve- grandissima ammiratione a tutti, per la fama inueterata d'essere egli de' maggiori Capitani della Francia, studiosissimo degl'affari del Duca, e nemicissimo sopra qualunque Francese del nome Spagnuolo. Questi, benche in habito di pace, e disarmato fosse venuto, quasi per sour'intendere alle negociationi dell' Ambalciador Francese, e per informarsi occulatamente, se le cose stessero, come il Duca professaua, a pericolo diessere oppresse, adognimodo la buona corrispondenza, che passaua col Duca, i continui aiuti all'istesso somministrati, l'esser egli nella capitolatione d'Asti nominato per esecutore delle cose accordate, e molto più il defiderio, che esso, e gl'altri Francesi dimostrauano di sostenere in questa occasione il Duca, per battere in Italia l' Autorità del nome Spagnuolo, dauano manifestamente ad intendere, che quando il Gouernatore persistesse nel non disarmare, douesse egli chiamare in Piemonte la soldatesca Francese, la quale a'cenni suoi si diceua stare a' confini d'Itali, e di Piemonte apparecchiata. Diede perciò la venuta di lui molte di riputatione non solo al Duca, ma ancor2

ancora alla fatura negociatione dell'Ambasciadore: el Duca, come era Principe di sagacità, e di sollertia molto singolare, e solito accompagnare alla dispositione dell'ingegno, le dimostrationi esteriori, si valeua meranigliosamente della presente occasione per ostentatione delle proprie forze, e de gl'aiuti promessigli, e sperati. Ondericeuuto il Maresciallo con eccessiui, anzi inustrati honori, e'con magnificenza singolare raccoltolo, e stan lo a strettissime consulte con esso, dimostraua gran considenza in lui, ne pretermetteua termine alcuno di honore, e di liberalità per farsi propitij particolarmente coloro, i quali, per esser più intimi di lui poteuano i fini, e deliderij suoi più viuamente fauorire. Ma nuoccuano più di quel O. Pietro magche giouassero alla conclusione de gl'accordi accande alla quette tante dimostrationi. Perciocche, pui rede gliale essendo, come s'è detto, stato a' Ministri vi del Duca Spagnuoli molettissi no l'intromessione del fostenui. Re di Francia, e d'Inghilterra nelle cose d'Italia, foiza era, che sentissero ancora malissimo, ne potessero soffrire il capitolo accordato in Francia, per il quale il Resi obbligana con giuramento verso il Condé, ei Confederati di fare offeruare il capitolato d'Asti. Eaggiugnendosi la venuta dell'Ambasciadore per l'esecutione, quella del Maresciallo, i nuoui preparamenti di Francia per Italia pubblicati, pateua loro hormai, che i France si per minaccie, e per rigori s'arrogassero in Italia quella autorità, che al Re

loro haueua l'occasione, e le congiunture de' tempi, e la gran facilità del precedete Gouernatore consentita. Eche Vinitiani, egl'altri Principi dicchiaratisi in fauore del Duca pretendessero far star a segno l'arme, e l'Autorità della Corona. Onde quasi v'andasse troppo dell'Autorità, e Dignità di lei, si pareuano tăto maggiormente astretti a resistere a tata piena, che tanta vnione di volonta minacciaua, quanto era il pericolo maggiore, che, cedendo, paressero d'hauerlo fatto per minaccie,o per timore dell'arme Francesi; Rispetto, il quale se in alcuno altamente penetraua, nel Gouernatore era necessario, che facesse più alta impressione, come in quello, il quale, essendo venuto in Italia tutto inferuorato di pensieri grandi, e il quale, s'era messo in postura, di rimettere nello stato primiero l'Âutorità del Re, hauerebbe troppo mancato a se medesimo, e al concetto, in che s'era posto presso l'vniuersale, se hauesse punto allentato di quel vigore, del quale haueua fin dal principio fatto cosi manifesta professione; e sarebbe stato notato di grandissima viltà, se, veggendo le cose cosi vicine a maggiormete scadere, non hauesse con tutto lo studio, e con tutto lo sforzo procurato di sostenerle: e sollecitato tanto più acuratamente, e con maggior grandezza d'animo le nuoue prouuisioni della guerra, quanto erano le dimostrationi, e le brauate de gi'emuli maggiori. E per tato, oltre a'danari che sborsaua per le paghe delle genti già ordinate; per mostrare ancora il volto

il volto, e per metter gelosia in coloro, i quali Genti inviate giàquasi apertamente il minacciauano, inuiò tere a'confini genti a' confini de'Vinitiani, e di Piemonte, dello stato vi-É quasi volesse far assalire lo stato Veneto Piemonte. (perche ogni giorno più si scoprinano gl'effetti della lega col Duca ) ordinò vn ponte sull'Adda. Deliberatione la quale tuttoche desse molto che pensare a' quella Repubblica; nondimeno ritrouando fi in questo tempo molto stretta di genti, fu per non poter fare di vantaggio costretta, commetter in tanta vicinanza di pericolo a' popoli la disesa di quella parte dello stato. Mentre dunque se dor Bertune ne statua il Gouernatore tutto minaccieuole venuto a Miin tanti apparecchi occupato, l'Ambasciado- la no espone a re, dopo l'essersi trattenuto alquanti giorni sua Ambasciain Torino, venne a Milano. La cui Ambas-ta. ciata in sostanza contenne. Hauere il Re per le conditioni, e accidenti, i quali impediuano il disarmare, fatto di molti buoni vfici col Duca, e offertogli la sua parola per assicurarlo dalle miline straordinarie dello Stato di Milano, ma che, non acquettandouisi il Duca, il Re per lo desiderio, che tiene della pubblica pace, e per l'obbligo, a che lo stringe il capitolato d'Asti, faceua instanza, che si proseguisse il disarmamento già dal suo predecessore cominciaro; affinche si potesse venire alla restitutione delle terre, e all'esecutione dell'altre cose per la pace appuntate. A questa proposta data in iscritto sù ancora del Gouernatore risposto con vn longo discorso datogli parimente in iscritto; nel

quale da vna ordinata narratione di tutto il fuccesso delle cose occorse dal principio del-la guerra del Monferrato infino alla pace d'Asti inferiuasi, esser il tutto dal Restato operato per la protettione, e sicurezza di quello stato, per la quale protettione era an-cora stato molto caldamente dalla Reina di Fancia sollecitato. Non essere il Reper lo trattato di pace obbligato licentiare ne put vn haomo, e il Duca non hauere in questo punto se non fintamente da principio soddisfatto, e poscia apertamente contrauuenuto colle molte nouità tentate contro il Monferrato, colle nuoue leuate di genti, e colla lega contro la Casad'Austriavitimamente co' Vinitiani conchiusa: onde essere il Re in ogni caso libero dalle conuentioni di pace. Riculare il Duca la sicurezza offerragli per parola di due cosi gran Renon per dubbio, o diffidenza ma in giaria de' Vinitiani: e per tanto il Re Christianissimo non rimanere per le capitolarioni più obbligato a fauorire gl'occulti fini di lui. Concludeuali coll'offerta d'osseruare prontamente il rimanente della conuentione, quando il Duca da canto suo interamente l'osseruasse, e con dar nuoua parola in nome del Re, di non offenderlo: ma quanto al disarmare, diceuasi liberamente, esser impossibile esequirlo per i nuoui mouimenti de'Vinitiani. É per vitimo protestauasi, che se ricusando il Duca questo partito, si ritirana dalla reciproca restitutione, rimarebbe il Ke libero da qualunque obbligatione, hauendole

uendole colla offerta sodetta abbondantemente soddisfatto. Tale fù la sostanza della Ambasciador risposta fatta all'Ambasciadore : il quale, par- gato a fat bod tendo da Milano, sù strettamente pregato, in visit col che come Ministro del suo Re con cosistret-quiete, proto nodo d'affinità, e vnione a quel di Spagna mette di fatli, conglunto, volelle far buoni vfici col Duca affine d'acquetarlo, e, disponendolo all'esecutione del trattato, rimuouerlo dall'impresa di fauorire i Vinitiani, de quali altro non era il fine, che l'vsurpatione degli stati dell'-Arciduca, Principe cosi giusto, e tanto maggiormente, quantoche doueua il Duca essere certo, quanto per questa occasione irritasse l'animo del Re, verso'l quale ogni ragion voleua, che con ogni rispetto si diportasse; e che però, acquettandosi alla parola dell'vno, e dell'altro Re, non doueua correr a prouocare contro di se lo sdegno di tutta la casa d'Austria, con la quale esso Duca per la parentela, e per tanti altri rispetti era tanto interessato. Diede l'Ambasciadore larga intentione di failo, e hauendo con questo ottenuto vna sospensione d'arme per tutto il mese d'Agosto, che allora cominciaua, andò a Torino: doue interuenne a vna dieta in Mon- Dieta in Moncalieri tra'l Duca, il Maresciallo, e l'Ambas- calieri tenuta dal Duca per ciador Vinetiano, ammessoui sotto specie di gi'affari della participargli ogni cosa, ma in fatti, perche guerra. quella Repubblica de sua natura parca allo spendere, essendo sino al presente stata più liberale di parole, e di promessioni, che d'eftetti; parcua al Duca, e a gl'altri consultanti

il tempo molto opportuno di valersi de trauagli, e pericoli di lei, per farla contribuire a grossssime somme di danari, che da essa prerendeuano. Epertanto, vdite le risposte, e l'offerte del Gouernatore, cominciò il Duca a prestar orecchi a'partiti proposti; dimostrandos, inclinatur prù per necessità del da-naro, del quale egli, e'l suo stato era esaustis-simo, che per desiderio, o inclinatione d'abbandonare la causa comune. Aiutaua l'intentione sua l'Ambasciador Francese sotto colore di far vficio di pacificatore : e più di lui il Maresciallo, nel quale, douendo essere il capo de'soccorsi Francesi, doueua gran parte del contante Vinitiano riccadere. E pertanto conchiudendo, non esser possibile con altri mezzi sostener tanta guerra al Piemonte minacciata, che colla spada di Francia, e colla borsa di Vinetia, raccordana al Duca, che poco di quella poteua far capitale, mentre questa gli venisse meno. Ma la Repubblica informata dello stato delle cose, le quali vedena cant oltre trascorte, che era impossibile, attesa massimamente la natura dell'uno, e dell'altro ardentiffin a; che fosse più luogo alla riconciliatione, stimaua poco le minaccie, che sotto specie della necessità le veniuano fatte ; e conoscendo da quai fini questi contigli procedessero, e questa nuoua, è repentina inclinatione alla pace, non dubitana punto d'esser lasciata sola, come si dice, nelle peste, e ne trauagli della guerra: e quanto meno, che'l Duca già s'era in molte difficoltà auuilupato, e colle dimostrationi s'era già tanto nella guerra impegnato, che gl'era impossibile, o molto difficil rittrarne il piede: onde simulaua con pari arrificio d'inclinare co'medesimi alla compositione; della quale non men, che'l Duca era e dall'Arciduca, e da gl'altri Principi ricercata; e staua nell'arbitrio di lei con assai honoreuoli conditioni ottenerla. Onde il Duca, sperando Ducamandò pure, che la negociatione della pace sarebbe Ambassiadore finalmente perfertissimo antidoto contro la trattar accortenacità de'Vinitiani, diede ordine, che la pratica fosse in Roma introdotta col Pontefice. Il quale per questo, e altri rispetti mandò in Lombardia Monsig. Alessandro Lodouisio Arciuescouo di Bologna, e mandollo manda Moncon ritolo di Nuntio Straordinario, acciò con titolo di coll' autorità tentasse di fermare l'armi del Nontio in Gouernatore: il quale ogni di più ardente la pace. contro 'l Duca s'era da Milano trasferito in Pauia, per date maggior sollecitudine, e fauore alle speditioni della guerra. La quale, D. Pietro da mentre apertamente quindi al Piemonte mi-sfetifee a Panaccia, non tralasciaua occultamente di mac-uia per dar chinarla da quella parte, d'onde per esser ta alla noua meno dal Duca aspettata, doueua ancora guerra. più grauemente feritlo. Il Duca di Nemors vno de'Principi della Francia del sangue de'-Duchi di Sauoia, & il più stretto dopo i figliuoli del presente Duca alla linea Ducale: e al quale mancando questa linea gli stati della Sauoia, e del Piemonte si deuoluerebbono: rimaneua già alcuni anni mal soddisfatto

tioia coll'in telligenza e faulre di D. Pierro di To ledo.

Ducadi Ne per priuate querele del Duca, per le quali maio nella sa non hauendo nelle passate occasioni, e trauzgli del Piemonte faito alcune dimostrationi di souuenirlo, veggendo adesso dalle capitolationi d'Asti nuoui mouimenti risorgere; deposte l'andate nemicitie, e rancori, s'offerle spontaneamente di seruirlo in quelle guerte con quattro mila fanti, e cinquecento caualli. L'offerta dal Duca accettata, gli furono fatti sboisare danazi a conto delle paghe, ed era aspettato, che colle genti in Piemonte conforme alle offerte comparisse. Ma preualendo in lui o gl'odi antichi, e'l desiderio della vendetta alla nuoua reconciliatione, o l'ambitione, e'l desiderio di regnare alla congiuntione del sangue, e alle obbligationi sue, conuenne col Gouernatore di Milano, che gl'offerse, e diede danari, e genti; d'assalire con gli stessi soldati, co' quali doueua scender in Piemonte, la Sauoia; la quale occupata, offeriua di riconoscer in perpetuo feudo dalla Corona di Spagna. Prestò gl'orecchi il Gonernatore a cotal partito, pet fine d'indebolire colla divertione le forze del Duca. E pertanto inuiati al Nemors danati, ordinò a Monsù di Disse, che con sei fanti, e 400.cc. mila fanti, e quattrocento caualli d'ordine suo nelly Borgogna raccolti passasse nella natidi s' agn: Sauoia in fauote di quella impresa: in aiuto entra rella sa uoia per enitsi della quale prometteua ancora il Nemors, che non mancherebbono in Francia Principi, e gran Signori suoi partigiani, e aderenti,

i quali ancora vi concorrirebbono. Ne era

dubbio;

Monsů di Diffe co scoo uall, meffi o sieme co' da al Nemors.

accidente assaltto, non douesse rimanerne gagliardamente trauagliato; non essendo le forze di lui basteuoli a due grauissime guerre mossegli in vno istesso tempo quindi in Sauoia dal Nemors, e quindi nel Piemonte dal Gouernatore. Ma liberollo da pericolo così Preuentioni vicino, e importante una lettera scritta dalsauoia contro Gouernatore in Ispagna, nella quale si con-il Nemors. teneua l'orditura intera di questo maneggio. La quale o a caso, o per malitia d'alcun Ministro del Gouernatore peruenuta nel Duca, gli diede comodità di preuenire le macchine contro se ordite. Onde spedito con molta celerita il Principe Vittorio in quelle parti, ordinò ancora a Monsù di Lanz Gouernatore della Sauoia, che quato prima s'afficurasse di Nissì, e di Remiglipiazze, che per esser frótiere della Sauoia, verso i costini della Borgogna, seruiuano di porta per escludere, e introducere le genti del Gouernatore, che sotto il Disse doueuano entrare per quella parte. Il comandaméto dal Lanz prontamente esequito ren-uenzio dal dè vano lo sforzo del Nemors: perche fa buca ien ri-cendo egli vista di venir colle genti in Pie-sauoia. monte, ma in fatti riuolto verso quelle terre, ne verine dalle genti del Duca ributtato: onde costretto ritirarsi più addentro verso Chiaramonte, e Cleramonte, si dettero le sue genti per pura necessità di viuere, e di mantenersi, a saccheggiar i villaggi vicini, trattenendosi esso inutilmente in quelle parti, e aspettando, che seco s'vnissero le genti di

Nemors non Borgogna. Ma ciò era quasi vano sperare: pud vnissalle genti delDisse, perche tenendosi per lo Duca Niss', e Reme-

gli: ed essendosi incontanente scoperti in fauore della Sauoia i Gouernatori di Lione, del Delfinato, e della Duchea di Borgogna, Principi, e Mi- e poco dopo tutti i Principi della Francia,

niftri di Eran-

nistri di Eran-cia in fauore mossi dal gran pregiuditio, che ne poteua del Duca. succedere al Regno, quando l'arme Spa-gnuole, entrate nella Sauoia, i confini della Francia maggiormente circondassero, non Arciducad'Au riusci al Disse vnitsi col Nemors. E Alber-

stria fraotisce il Duca di Sa. to Arciduca d'Austria, il quale come Signore voia contro della Fiandria, e de' Paesi bassi la Contea quel di Ne- della Boig-gnadominaua, quantunque degl'eserciti, e delle militie del Re di Spagna, e degl'vficiali Ministri Spagnuoli per lo più nel Gouerno, e Regimento di quelle Prouncie il serusse, pur nondimeno non volle per modo alcuno a quella impresa assistere, o consentire: o sia per non istarba: e la pace tra' suoi, e gli stari della Francia, o sia, perche, non effendo stata quella impresa dal Re, ne comandata, ne approuata, ma solo da' Ministri d'Italia tramata, volesse tener più conto degli stretti interessi di parentado, che esto, e l'Infanta Arciduchessa sua moglie, e Sorella del Re, di cui quegli stati erano dotali, haueua col Duca di Sauoia, e co'figliuogh natida vna fotella di lei, che ne' fini, e d'legni del Gouernatore di Milano. Anzi che fatti rigoro issini ordini a' Ministri di Borgogna, perche non dessero fauore alcuno al Nemors, ne la gente ricettassero, timase per-

se perranto da tutti nel più bel dell'impresa abbandonato. Perloche cominciò affai presto a risouersi l'impero di quella procella, la quale nondimeno mentre scorse per l'aria, tenne molto sospesi, e diade grande alteratione a gl'affari del Duca, i quali molti mesi si rrattennero con molti trauagli, si per la perdita presente, che fece della gente del Nemors, della quale non potè così subito seruirsi, come perche gli conuenne impiegarne in quella parte dell'altra, che di Francia in suo fauore parimente aspettaua. Ma non pertanto da così graue accidente soprap-Duca sortifica preso tralasci ua la disesa del Piemonte: doue presidiate le piazze d'Asti, e di Vercelli, e a quella preposto il Conte Guido, e a questa il Marchese di Calusio, fugito pochi mesi prima dal Castello di Milano, doue come prigione era strettamente guardato, ordinò vn ponte sopra il Pò tra Vattua, e Crescentino, acciò per esso congiunti, e vni: ii Contadi d'Asti, e di Vercelli, potesse più facilmente dall'vno scorrer nell'altro, in foccorso di quel, che assaltto primiero ne bisognasse. E mandati i compimenti delle paglie al Castiglione, e a gl'altri Capitani, che per lui soldauano genti, staua con desiderio la loto venuta aspettando. Il simile ma con maggior feruore esequiua il Gouer- Pavia soliecita natore in Pauia, doue spirando tutto suoco, i prouuedimee minaccie, e impatiente per ogni minimo induggio affrettaua le prouuisioni per vscire in campagna. E pubblicando di volere per

D. Pietro in

tutto Agosto trouarsi coll'esercito a' confini del Piemonte, faceua imbarcare sul Pò l'artiglierie, comandaua quantità di guastatori, ordinaua ponti, e nello stato di Milano, e nel Monferrato, sborsaua danari per nuoui regimenti di soldati : e scaricatosi del Gouerno ciutle dello staro sopra D. Sanchio di Luna Castellano di Milano, se ne staua tutto a' prouuedimenti della guerra intento: promettendoli da tanti apparecchi grandissime cose. Ed essendo intorno la metà d'Agosto Il Nuntio Lo giunto in Pauia il Nuntio, gli diede vdienza cogli stiuali, espronia i piedi, habito, col

douisio aboc catofi in Pa tto non otte ne sospensione alcuna.

wia con. Pie quale, per dimostrarsi in procinto al marchiare, soleua in questi tempi andare per la città. E venendo dal Nuntio d'yna breue sospensione ricchiesto, ricusò consentirla, dicendogli, che troppo tarda era la venuta dilai. Ma non erano così pronti gl'apparecchi per vscir in campagna, come era ardente il desiderio del Gouernatore: perciocche ne gli Suizzeri s'erano ancora dalle lor case mouuti, ne i Thedeschi giunti nel Milatà ua eugeno nese; e molti caualli per l'artiglierie, e molte

Molte dificolle prou fioni del Gouernacorc.

armature, che per vso dell'esercito s'aspettauano di Germania, tardauano a venire, essendo state l'armatute per gl'vsici de' Vinitiani trattenute per alcuni giorni in Norimbergo. Non corrispondendo per tanto l'esecutioni alle deliberationi, ne riuscendo pari alla celerità del pensiero l'operationi, anzi pullulando egni giorno nuoue difficoltà, cominciana nel Gouernatore a straccarsi quel vigor d'anid'animo, dal quale fino al presente era stato con qualche impeto traportato; e cominciando a cognoscere, quanto fosse l'operare differente dal discoriere, comprendeua ancora, l'infelicità della guerra passata non essere stata tutta conclusione del predecessore. Raffiadò ancora lo stesso ardore il successo infelicità del poco felice dell'impresa della Sauoia, fonda- successo di Sa-mento principalissimo de suoi disegni, nella al Gouernaquale, oltre l'hauere inutilmente spatsi più di tore. trecento mila ducati, haueua ancora consumato il regimento intero de' Borgognoni del Marchese di Disse: e haueua non minor diuersione a se, che al Duca cagionato. Spauentollo in oltre non leggermente l'opinione fissa, che gli fosse stata quella impresa interrotta per malitia de suoi, corrotti co'denari del Duca. Percheil suo segretario più principale, come reo d'hauer fatto preuenire nelle mani d'esso Duca la lettera scritta al Re, su carcerato, e benche cos' alcuna non palesasse, rigidamente tormentato. Ratteneuanlo an- D. Pietro ami cora i continui raccordi della corte, perche monto dalla corte ano entagliasse più tosto, che abbracciare l'occasio-trare in nuoni di nuoue rotture, scorgendosi l'inclinatio- u' guerrane di que' Ministri maggiore a conseruare quella soda autorira, e sicura grandezza, che essi prinatamente, el'Impero della Corona pubblicamente dalla tranquillità della pace riceuono, che a racquistare qualunque vana, e imaginaria riputatione, che dalla perturbatione delle cose potessero auuar zare: massimamente icoigendosi, che il Duca disperato,

ed esacerbato sopramodo, senza vitegno di precipitarsi qualsiuoglia pericolo, altro non pareua, che bramasse, altro, che romori, e alterationi a gl'affari della Corona in Italia tanto contrari. Nel qual configlio non meno si dimostrauano proni alcuni de' Ministri dello Stato di Milano: coloro massimamente, i quali per l'amicitia particolare col Marchese dell'Inojosa, e per le beneficij segnalati da lui riceuuri; stimauano più conforme alla riputatione dell'istesso, che ò la pace dalui cochiusa hauesse la perfettione, o la nuoua guerrai successi poco felici: e come di Spagna per li sodetti rispetti non venissero fatte prouuisioni di danari, così alcuni de'Ministri dello Stato di Milano, non cooperando coll'intentione al sentimento, e fini del Gouernatore, anzi opponendosi, quanto poteuano, alle prounifioni, e deliberat oni, che s'haueuano a fare, cagionauangli diffidenza ne'conigli, e impedimento nelle elecutione delle cose deliberate. Perloche esso, quasi da emuli circondato, restriguendo le consulte p ù importanti colsolo Viues allora suo confidentissimo, non comunicaua a gl'altri eccetto i negotij più ordinari, e leggier i onde stimandolene questi offen, e ingiuriati, si attrauersauano per lo sdegno più volentieri a'consigli,' e deliberationi sue. Ritornò sulfinir d'Ago-

Ritornal'Am-e deliberationi sue. Ritornò sulfinir d'Agobasciador di sto l'Ambasciador Betrune da Torino, il Francia a Milano con nuo quale, prosessando d'hauer fatto tutti gl'vsici ui partiti di possibili, per disporre il Duca, ad vsare verso compositione. il Re, e la Casa d'Austria tutto il rispetro

douuto,

douuto, portaua in nome del Re vn partito di mezzo per componimento de' presenti dibattimenti. Ed era. Esequissesi con la reciproca restitutione del tosto il trattato d'Asti:e fosse a ciascuno lecito stare armato, con reciproca parola di non offendersi, per infino a'che certo termine si accordasse, fra'l quale si potesse venire all'intera esecutione del trattato medesimo : e s'astenesse il Gouernatore dall'offese de'Vinitiani, mentre il Re per mezzo d'Ambasciadori inuiati all'-Imperadore, all'Arciduca, e alla Repubblica s'affaticasse per lo componimento di quelle differenze. Fù pertanto in pieno Configlio sopra tali proposte fatto consulta; nella quale cadeua in consideratione, se per essere il Duca, e i Vinitiani d'accordo, che quando l'armidel Re si riuolgessero contro Partiti dell' gli stati dell'uno, l'altro assalendo quel di di Francia co-Milano, diuertisse la guerra dagli stati del-sultati. l'assalito: ne hauendo il Gouernatore esercito sufficiente per due guerre offensiue; fosse più spediente, accettato il partito solamente, che riguardaua gl'affari del Piemonte, riuolgersi coll'esersito contro Vinitiani, per diuertirli dalla guerra del Friuuli : o pure se, ributtati gli stessi partiti, si douesse assalire il Piemonte. Per la primiera parte militaua, che la guerra contro Vinitiani fuì il Principale intento di ritenere, e poscia d'accrescere l'esercito presente: che per la riputatione del Re pareua, che bastasse la dimostratione del disarmare viara, e facta dal Duca, in vece

dell'effetto. E hauendo il Re di Francia per parola hauuta dal Duca assicurato quel di Spagna, che non sarebbe il Monferrato assalito; potere il Re, stante massimamente la nuoua parola, che darebbe il Duca, di non innouare cos' alcuna a pregiuditio dello Stato di Milano, dissimulargli, che stesse armato; Duca di Sauoper non attaccare vn'altra volta la guerra se-

ia gerta vn l ponte fulla C Sefia.

fulla co, del quale, perche veniua giornalmente di genti dalla Francia soccorso, non sarebbe così facile l'abbatimento. Essere pertanto più spediente, assicurate le cose col Duca, assaltre le terre de Vinitiani spoliate d'ogni difesa, e così colla dinersione souvenire gl'ffari dell'Arciduca. Ma daua molta noia il dubbio, che'l Duca, viste l'arme del Re contro Vinitiani, stimandosi fuora dell'obbligatione, assaisse conforme à patri della confederatione lo Stato di Milano. Tanto più quanto che nello stesso tempa, essendo partito per Francia il Maresciallo, con voce di ritornar prestoarmato, s'eroil Duca trasferito a Crescentino; doue fabbricato, comes'è detto, il ponte sul Pò, non solos'apparecchiaua alla difesa, ma aunicinatosi a' confini del Milanese is fortificana alla Motta: doue gittato altresì vn ponte sulla Sesia siume, che diuide il suo dallo stato di Milano, daua manifetto inditio di voler passar egli primieor coll'esercito, che già numeroso cominciaua ad hauere. Per rimuouere adunque cotali dubitationi, fù ricchiesto l'Ambasciadore, che dicchiarasse, se la parola da lui proposta, di non

di non offendarsi, seruirebbe etiamdio, quando l'arme del Re si riuolgessero a' danni de' Vinitiani: e rispondendo, non hauerne fatto motto col Duca, preualse il contrario partito, che si muouesse la guerra al Piemonte. Quantunque D. Juan Viues salito in grande autotuà presso il Gouernatore, e stimato comunemente, o autore, o gran fautore della guerra rinouata, veggendo la mente della Corre di Spagna dal guerreggiare aliena, e per le già accennate difficoltà quella del Gouernatore stracca, e rast eddara: o forsi volendo rimuouer da se la colpa di qualunque degl'inconuementi, che dalla guerra contro il Duca già contigliata foptanuenendo, potesse imputarglisi; datogli pubblicamente in iscritto il suo parere, esortalse il Gouernatore ad accettare il partito dell'Ambasciadore inquello, che riguarda la pace col Duca, e messi alle frontiere del Piemonte sette mila Suizzeti, e dieci mila altri foldati, gli persuadesse ad alsaliie con tredici mila fanti, e dumila cinquecento caualli, che gli soprauuanzauano lo Stato de'Vinitiani, trauagliandolo infino a tanto, che restitu:ssero all Arciduca, quanto gl'hauessero con quella guerra occupato. Ma non venendo quelto con glio,ne dal Gouernatore accettato, 'ne da gl'altri approuato, ne meno accertari i neous partiti dell'Ambasciadore, suglim questa guisa ris. Risposta del posto Non essere le sue proposte contormi al a le proposte capitolato d'Asti, ne quando le fossero esser dell'ambaicia più suogo a dimandarne l'esecutione, attese cia,

le molte contrauentioni del Duca. Eal Re di Francia il quale per lo solo interesse, che hà in quel capitolato, s'era in questi affati intromesso, non rimanere attione di proporre nuoui partiti: anzi per la nuoua, e freica parentela, e buona correspondenza, che regnaua fra l'vno, e l'altro Re, e per lo pubblico bene conuenirgli più tosto opporsi, che interporsi fra tanti monimenti del Duca in danno della Casa d'Austria, e de gli Stati del Re, e in pregiuditio della pubblica pace riuolti: Tanto più, quantoche gli stessi partiti non sarebbono proportionata medicina del presente male, perche dallo stare armato si cagionauano danni eccessi ai a' popoli, spese infinite a' Principi, e pericolo di nuoui, e improuisi tumulti, da' quali poscia guerre sanguinose procedono. Ed essere superfluo restituire anticipatamente quel, che, non accordandosi poscia le diserenze, era necessario ripigliare. Facena in vltimo il Gouernatore doglienza, che esso Ambasciadore dopo lo spatio di vn. mese concessogli per trattare di compositione, proponesse nuoui termini, e nuoue dilationi, quando appunto doueua venire coll'vltima risolutione del Duca, circa l'accettare, o nò le conditioni della pace vitimamente offerrigh. Benche poscia, quasi ributtandone la colpa nel Duca, soggiugnesse, conoscer questo per vno de' soliti attifici di quel Principe, affine di prepararsi più comodamente alla difesa, e affinche trascorrendo inutilmente la stagione atta al campeggiare, l'arme

me del Re dinenissero inutilialla offesa. Seguitarono questa risposta ordini, e diliger ze thraordinarie per l'elecutione della già fatta deliberatione. Perciocche l'Ambasciadore Ambasciador di Fiacia tornon cellando di dar conunue iperanze : e ufi di usuequasi certezza, che il Duca pron etterebbe nete la rottadinon nuoveisse ettamdio, quai do s'andasse ra o promeicontio Vinitiani, non folonon ci nfegurua rereche i Dul'intento principale, che era di trattenere le nelle domanpromificm della guerra; ma anzi operana, de del Gouer. che il Gouernatore quanta più fede datta alle parole di lui, tanto più sollechamente si muouesse, come quello, il quale non potendo persuadersi, che'i Duca doucsse mai comportare, che la guerra contro Vinitiani destinata, e preparata hauesse principio contro di se, Itimana molto a propotito, minacciarlo da vicino, perche mosso dal pericolo imminente si risoluesse da douero consentire, quanto l'Ambalciadore di lui prometteur. Onde apress, o vetamente, o confintione gli il Gouernato-spiriti, e le minaccie primiere, ordinò alla le sue geni gente già mandata a' confini de' Vinitiani, e verso i con-alla soldatesca, che si trouaua nello Stato, monte. che con cellesità passasse nel Nouarese, per dou' inuiate le artiglierie, e le munitioni, pubblicaua di volere il giorno seguente partire.

Ma mentre tutto intento in cotai preparamenti trauaglia non meno il corpo colle fa- Il Gouernatotiche, che l'animo col feruore de' pensieri, maggioi fervenne da vna benche leggiera febre assatito, uote della dalla quale non in tutto ancora ritanato, il rebie. fece a tre di Settembre portare s'vn letto a

Numero della uernatore.

Candia; doue disse al Nontio, e all'Ambasciadore da se licentiati, che aspettarebbe l'vltima risolutione del Duca. In Candia si trattenne alcuni giorni, raccogliendo, e dando le paghe alla foldatefca, la quale da molte parti Il Gouernato. giugneua: E fabbricato vn ponte alla Villata, pensaua per esto traghettare coll'esercito nel ponte alla vit-lata fulla Sefia. Monferrato, e quindi a quella parte riuolgersi, doue il Duca si trattenesse, o doue più opporturo gli paresse. Quiui si trouò fra pochi giorni vn fioritissimo elercito, non solo quanto al numero, e valore de'soldati, e de'Capirani, ma fortissimo d'artiglierie, di monitioni, e di tutti gl'apparati necessari. In esso erano gente del Go-ventimila fanti composti di varie nationi, cioè quattro mila Spagnuoli in cinque regimenti guidati da' Mastri di Campo D. Giouanni, D. Louis, e D. Gonzallo di Cordoua, D. Geronimo Pimentello, e D. Gio. Brauo. Noue mila Lombardi in cinque regimenti guidati l'vno, che era tutto di moschettieri, Dal Prior Sforza, gl'altri da Lodouico Gambaloita, Geronimo Rhò, Gio. Pietro Serbellone, e Gio. Battista Pecchio, altresì Mastri di Campo. Tre mila Napolitani guidati da' Mafiri di Campo Carlo Spinelli, Carlo di San-gune, e Tomafo Caracciolo. Tredeci mila Thedeschi in due regimenti, l'vno di Trentini guidato dal Conte Gaudentio Madruzzi: l'altro della Germania più bassa, sotto Luigi Soltz. Oltre tei mila Suizzeri, i quali per estere collegari col Duca, doueuano rimanere nello Stato di Milano. La caualleria, che comprefipresi gl'huomini d'arme arriuaua a tre mila,e vbbidiua a D. Alfonso Pimentello suo Generale, era per la maggior parte gente nuoua, e poco esercitata, e perciò benche di numero fuperiore, di valore adognimodo era molto inferiore, a quella del Duca. Il quale, trattenendosi di cotinuo alla Motta con forze non disprezzabili, haueua seco, secondo pubblicaua la fama, colla quale era solito sostener ar- Numero delle tificiosamente la riputatione delle proprie ca. forze, venticinque mila fanti, e dumila cinquecento eletissimi caualli, ma quanto a gl'effetti mille cinquecento in dumila caualli, stimati il fiore, e'Inerbo dell'esercito. Otto in nuoue mila Francesi guidati parte da Monsu d'Orfè Luogotenente del Castiglione. Altrettanti Sauoiardi, Suizzeri, Vallesi Piemontesi, e Prouenzali. E non ostante non fossero ancora ne risolure, na composte le alterationi della Sauoia, e cognoscere ancora di douer hauere più duro, e più implacabile nemico alla fronte; tutrauia spinto dalla ferocia de gli spiriti, e nodrito dalla speranza, che ne' Francesi, ne' Vinitiani douessero lasciarlo cadere, e forsi ancora, che dalle passate attioni del Gouernatore argomentando alle future, non in tutto difidasse, che la guerra dopo il primiero impeto non sarebbe col feruore medesimo proseguira, con che pareua cominciarsi, dimostrana di temere poco le minaccie, e gl'apparati del lisce le terre nemico. Onde in vece di rimandare l'Am. del Monfetrato, e del Mila, basciadore con le conditioni della pace ac-nese. Z

Duca tenta d' abbrogoiare il ponte del Gouernatote

certate, fece correr la caualleria a Langosco terra del Milanese, inuiò genti ad accupar Villa nuoua, e ad abbincciat Murano, a alcuni altri luoghi del Monferrato, sorto pretesto, che per quello Stato si dessero prouuisioni, alloggiamento, e passaggio all'esercito nemico E inuiati all'ingiù della Sesia alcu-. ni scassi con poluere, e suochi in cocale artisicio dispossi, che douendo con impeto appicchiarfi nell'arriuare al ponte del Gonernatore, e sbara tarlo; egli, stando quindi poco lontano, difegnana, abbattuto che e fosse, di a assalire colla caualleria, e ragliar a pezzul presidio della testa dello stesso ponte, verio il Moi firrato. Ma effendo stati gli scaffi trattenuti, non riulci il dilegno: onde comparendo la canallerio del Duca fulla ripa del fiume, attaccossi vna scaramuccia, ma leggiera, e con poco danno tra essa, e la gente del Re nell'opposta ripa alloggiata. Così dall'aunicinarii de' due eserciu hebbe principio la seconda guerra del Piemonte, ella quale non diedero occasione differenze, o pretentioni di stati, non ingiurie di nuouo fatte, o riceuure, non nuoui comandamenti al Duca, perche disarmasse, ma, se l'intimo dell'animo si penetra, da canto del Duca gl'antichi rancori, e'l defiderio quindi contratto d'abbattere per disfogarli in qualunque modo la Grandezza Spagnuola; Da canto del Gouernatore l'infelicità della guerra pasfara, e delle capitolationi fott'Asti con poca soddisfattione conchiuse, e'l desiderio d'ab-

bolirle

Principio della le onda guerra del Piemonte.

bolirle, e con effeil pregiuditio delle passate attioni, e di stabilire in Italia le cose del Re nello stato, e riputation primiera. Ma le si guarda all'esteriore, non hebbe questa guerra altro titolo, eccetto, che'l Duca, pretendendo che il Gouernatore licentiasse l'essercito, non licentiandolo, si fosse contro le stesse capitolationi riarmato, e vnitosi in lega co'Vinitiani, non volesse, o accettando per sua sicurezza la parola dell'uno, e dell'altro Re disarmare, o promettendo di non molestare gli Stati del Re, abbandonare in tanto pericolo i suoi Collegati, da' quali nella precedente guerra del Piemonte era stato cosi poco aiutato, e in quella del Monferrato apertamente offeso, e contro i quali, per esser poco prouueduti, si sarebbono fatti progressi molto importanti. Variamente delle prefenti guerre, e de'fini, e motiui di questi Principi si discorrena. Lodanano altri la fede, il valore, e la franchezza d'animo del Duca, e fino alle stelle il nome di lui inalzauano quasi di nuono Marcello, il quale hauesse insegnato, potersi alla potenza stimata insuperabile de gli Spagnuoli far resistenza. Veniua pertanto riputato l'oportuno difensore della Repubblica Vinitiana, e'l Generoso Protettore della libertà Italiana. E'l Gouernatore di Milano come studioso di nouirà, e poco zelante della pubblica pace derestato. Altri, che la deliberatione del Duca riferiuano a troppa contentione d'animo, a sdegno immoderato contro il nome Spagnuolo con-

ceputo, e a desiderio troppo eccessiuo di deprimere in qualunque modo l'autorità di quella Corona, notauanlo d'inquietudine d'animo, e dispiritipiù delle turbolenze, che della quiere amici; per che in preinditio della pace, e freurezza dell'Italia aprisse l'adito alle nationi straniere nelle viscere dell'istessa, con danno tanto grande de' popoli, con tanto spargimento di sangue, e con pericolo tanto euidente non solo di se medesimo, ma di contaminare quel poco di sano, che in Italia ancora rimaneua. Ma del Duca per la sua guerriera conditione pochi si merauigliaua-Della prudenza del Senato Vinitiano maggiori erano i discorsi, che comunemente si faceuano: come essendo essi di professione amici di pace al Gouerno della loro Repubblica ranto opportuna, per mezzo la quale s'erano lungamente mantenuti in tanta opinione di ricchezza, e di potenza, a' quali perciò pareua, che stesse appoggiata la sicurezza, e la Grandezza del nome Italiano; si fossero per occationi non necessarie, ne degne, lasciati condurre ad intrapprendere la guerra coll'Arciduca : nella quale potendo essere certi, che oltre a'Principi Germani, il Re di Spagna si sarebbe ancora interessato; hauessero con detrimento della loro riputatione fatto palese, infino a quanto l'estremo delle loro forze si distendesse. Le quali essendo sinalmente riuscite inferioriall'espettatione, all'openione, che vniuersalmente se ne hauewa, e non essendo tali, che potessero in vn istello

istesso tempo contrastate all'Arciduca, e all'arme del Re di Spagna venissero costretti correre la medetima fortuna del Duca di Sauoia, e dependere in negotio cosi graue, e importante dall'aibitrio, e inclinatione dell'istesso; il quale, o discordando dal Re assicuraile, o accordando, lasciasse correre grauissimi pericolisopra il oro affari. Molti per tanto haurebbono in que Padri desiderato maggior circospettione al risentifi, o almeno dopo il primiero risentimento la solita moderatione de' configli, dalla quale remperati con li fini gli sdegni, e detideri, hauessero consentito alle honeste conditioni, che lor furono incontanente offerte, se non per altro, per non giustificare almeno le querele, che contro la Repubblica si dauano, come contro a quella, la quale tirata da' fini, non di liberare il Golfo da corfari, ma d'occupate gli Stati dell' Arciduca, si fosse mossa. E molto più per ouuiare a' trauagli, e pericoli; che

a lei, al Duca, e all'Italia da cotali mouimenti, e perturbationi pateua, che potessero risultare.

## Sommario.

I L Duca assalisce all'improuiso l'esercito Spa-gnuolo ch' entra nel suo stato, e vinto strittra ad Aßigliano. Quindi, auneg gendosi ch' el nemico andana ad occupargli Crejcentino parte, e con celerità preuenendolo vi si mette in difesa. L'esercito Spagnuolo occupa Santya, e San Germano, e'i Duça, volendogli impedir le vettonaglie, fucostretto venire al fatto d'arme, nel quale rimase un altra volta perdente. Il Nuncio del Papa, el Ambasciador di Francia, introducendo nuous pratiche di pase, trattenzono l'arme del Gouernatore. Nel qual mentre al Marchefe di Mortara entrato nelle Langh- occupa molte castella del Duca, e D. Sanchio de Luna occupa Gattinara. Soprammenendo poscia l'innerno al Gouernatore, abbrugiata Santya, elasciato presidio in San Germano, distribussec il rimanente dell'esertito negl'alloggiamenti, e stricera nello Stato di Milano. E il Duca, esfindogli di Sauoia venuto il Principe suo sigliuolo, e di Francia il Maresciallo Diguera con moue genti occupa il Principato di M serano, e s'impadronisce di San Damiano, d' Alba, e di Monteggio terre del Monferraio. Perloche il Mortara messo fuoco in Canelli abbandona le Langhe. E il Merescialloricchiamato dal Retorna colle sue genti in Francia. I Vinitiani trauagliando con poco frutto nel Friz un!i, sono ancora trauagliati nel mare dall'armata Spagnuola mandata nel golfo dal Vicere di Napoli: la quale non hauendo potuto tirare a battaglia la Vinitiana, occupa tre galee cariche di merci di grandissimo valore. DELL'-



## DELL'IST ORIA DI PIETRO GIOVANNI CAPRIATA.

## LIBRO QVINTO.

SSENDO ST il Gouerna- Gouer tore condotro a' confini neli' entrar in del Piemonre più con ficula opinione di comporre, he con ferma risolutione di combattere:e veggendo dall' vna parte, non ritor-

nar a se l'Ambasciador Francese, e dall'altra segni nel Duca assolutamente contrari all'espettatione concepute; cominciarono a mãcargli i fondamenti più principali de'suoi disegni, e per conseguenzia rappresentarlegli maggiori, e più importanti le difficolià vicine di quel, che essendo ancora lontane potettono apparitgli. Vedeuasi incontro quel nemico, ch'egli al primiero folgorar dell'armi sue riputaua indubitatamente abbattuto, ne per le reuolutioni del Nemors, ne per l'appropinquar di tanto esercito sbigottito, comparir con assai giuste forze, e più simile ad affalitore, che ad affalito, non curare di correre qualuque fortuna prima, che abbandonare i suoi collegati, o allentar vn punto

delle primiere deliberationi. Turbauanlo i molti Francesi già di presente in sauor di lui venuti, quei, che tirati dall'oro de' Vinitiani, dal desiderio di prede, e di cose nuoue, e quelli ancora, che spintiui dall'autorità del Condè ai bitro quasi assoluto del Regno erano verisimilmente per discenderui. Onde anfioso, che la presente guerra fosse principio d'appicciarne vn'altra con quella natione emula per natura del nome Spagnuolo, dubitaua, di metter in auuentura la sicurezza de gli Stati, non che la riputatione della Corona, per cui così caldamente haueua l'arme ripigliate. Confondeuanlo i dispareri de'suoi, de quali ques, che desiderando in lui cautela, e circospettione, gli propponeuano pericoli, e difficoltà, gl'erano sospetti: temerari all'incotro, o poco meno cominciana a riputar coloro, i quali, confortandolo ad intraprendere animosamente la guerra deliberata, certissima vittoria gli prometteuano. E non hauendo al natural giuditio cogiunta ne l'arte, nell'esperienza dell' amministratione della guerra,stauasi tutto perplesso,e irresoluto nell'appigliarsi a' partiti più coueneuoli, e nella scelta da' migliori feà molti da' suoi Capitani propposti. Aggiugneuagli dubbij, e sollecitudini lo stuolo cosi numeroso di varie nationi sotto le sue insegne ridotto, e parti colarméte quel de'Thedetchi più numerosa assai, epiù feroce de gl'altri, e per coleguéza più d fficile ad essere maneggiato, e seconda la disciplina militare corretto; il numero a proportione piccio-

picciolissimo de' soldari Spagnuoli, a quali, stando finalmente la sicurezza dell'Imperio appoggiata, vacillaua; le male sodisfattioni de' popoli Milanesi, i quali oltre alle querelle antiche, erano già dalla presente guerra stratiati, e dalle passate attenuati. E ritrouandoss per tutti i lati da gente straniera circondato; correuangli per l'immaginatione non solo le incertitudini delle battaglie, i disfaccimenti de gl'eserciti, e i casi fortuiti della guerra; ma la fede incerta de' Capitani, gli ammottinamenti de soldati, le ribellioui de'fudditi; l'inclinationi de popoli, il fauore de' Principi Italiani da'successi delle cose dependente, l'odio de' naturali contro l'Imperio de gli stranieri, e finalmente tutto ciò, che dalle fuariate vicende della fottuna possa nelle grá commotioni in pregiuditio della sicurezza de gli stati interuenire. Nelle quali considera-uessi di entrat tioni molto ben riprofondatosi, e conside-collecterosio rando da douero, quanto il metter la quiete, in Picmonie. e sicurezza delle cose sotto il punto incertissimo d'vn dado, fosse posta disuguale a quel tanto, che dal Duca prerendeua; cominciaua in pratica a cognoscere, quanto sempte fosse stato sano, e salutare il consiglio di coloro, i quali haucuano stimato la pace d'Italia il più bello, e ficuro fondamento dell'Imperio Spagnuolo: e cominciana perciò a sonuenirgli de' raccordi, e de gl'ordini continuamence hauuti dalla Corte; de' quali, per essere allora stati al suo feruore contrari, haueua sempre fatto picciolissima stima. E quasi fosse ancora

in sua mano, il fare nuoua risolutione diuersa dalla prima, pesaua adesso, quando era il rempo di guerreggiare, le conditioni delle cose con la prudenza ciuile, come per lo passato, quando era il tempo di stabilire la pace, le haueua co'pensieri ardenu della guerra esaminate. Onde date le paghe a' foldati, e fotnite le rasegne fluttuando fia se medesimo, e da vari discorsi angustiato, con somma ammiratione d'ogn'vno, e con dispiacere grandissimo de Capitani, e dell'escreito pareua quasi Cesare sulla ripa del Rubicone, che per dubbio di mouimenti maggiori non risoluesse muouersi, ne partire da quel allogiamento. Pur finalmente preualedo le persuasioni de'suoi, e particolarmente del Viues, alla cui autorità molto deferiua, risola è, che si passasse la Sesia, e si andasse contro il Duca. questa deliberatione potérissimo autore Ferdivando Melia Gomes Sargente maggiore dell'esercito, il quala veggendo il Gouernatore cost perplesso, e irresoluto; fartosegli innanti con parole affai concitate gli diffe. Signore io parlo con maggior certezza di morire, che coloro, i quali vanno apredicare la Fede Catolica in Ingh Iterra Se questo esercito hoggi non paffa il fame, qui grace con perpervamfamia la dignità del nome Spagnuolo estinta. Passe ssi per canto il decimo quarto di Settembre, del mille seicento sedeci per lo ponte alla Villata nel Monferiato, per quindi entrar più comodaméte nel Piemonte;ma con dinersa risolutione da quella, che

già

Parole del Sargen e maggiore a Go uerratore pe inci ar o a en trare in Pie monte.

Entra final menta in Piemonte. già era stata deliberara Perciocche, doue primail Mortara con semila fanti, e cinque cento caualli, e con le milije a piedi, e a cauallo Alessandrine, e Tortonesi, e D. Alfonso d'Aualos Gouernatore del Monferrato con tremila fanti, e trecento canalli Monferrini doueuano vnitamente entrare per l'Altiggiano, e D. Pedro col rimanente dell'esercito peril Vercellese, con presuposto, che il Duca costretto alla divisione delle forze, divenisse debole, e impotente per stargli incontro sal campo: hora mutato il pentiero, s'andò con tute le genti vnite contro'l nemico. Eper tanto passato il pote, s'hebbe mira di mettere l'esercito tra la Motta, e Villanuoua, acciò in quell'istesso tempo, che la vanguardia, dou'erano i migliori soldati, e più sperimentati Capitani dell'esercito assalirebbe il Duca trinchierato nalla Motta; il retroguardo occupara Villanuoua, ne cacciasse la caualleria, che v'era alloggiata del nemico. Ma fù questo disegno preuenuto dal Duca. Perciocche imboscatosi in certo campo di sigina, che gnuolo affaliv'eramolto alta, e restaua a man similra della to elimpro-Arada per la quale si và da Villanoua alla nel promuero Motta, assali nel passar d'un picciolo ponte ra gresso del di legame fatto fopra vn riuo, che taglia la strada medefitaa alcuni corridori, e maniche di molchettieri, che marchianano di vanguardia. E perche ciò molto improuso succedette, e fuora dell'espettatione d'ognino, causò alquanto di confusione nell'esercito Spagnuolo: onde moltide'Capitani li fecero

con parte delle genti innanzi; tra'quali il Gabaloia, Gio. Brauo, il Prior Sforza, e il Principe D'Ascoli, che dimostrò in quella occasione grandissimo valore. Crebbe per la soprauuenenza di costoro la scaramuccia, e per lo spatio di quattro hore si trattenne pari: perche oltre che in fauore del Duca era da Villanuoua fopragiunta la caualleria, il fico ancora riusciua per lui vantaggioso; non potendogli Spagnuoli per l'angustia di esso valersi di tutte le forze. Ma finalmente, venendo gli assalitori grauemente pregiudicati da quattro pezzi d'artiglieria collocati sopra certo rilleuaro, furono costreru cedere, lasciare quattro compagnie di caualli con due bande di moschettieri alle spalle, perche assicurassero la rittrata, la quale nondimento non fenza disordine succedette. Cadettero in questo primo conflitto quattro in cinquecento fanti dal Duca, e da sessanta caualli oltre moltissimiferiti. Di quei del Re da cinquanta, & altrettanti feriti, tra' quali l'Almitate delle Canarie figliuolo del Principe d'Ascoli, e Ludonico Gambaloita, il quale tocco leggiermete da vna moscettata in capo, a pena guarito, per nuoui disordini passò all'altra vita con dolore,e danno vniuerfale, per effere tra' Capirani del Re di stimaco configlio, e di provato valore. Fù opinione di molti, che se'l Duca, lasciata passar innanti la vanguardia, hauesse dato nella b raglia di mezzo più debole, e

piu impedita haurebbe meglio assai colpito, e successiuamente maggior danno, e

disordine

Il Duca titica dall'eff leo dell efercito nemico.

Ludouico Gábaloita muore

disordine cagionato: e che all'incontro se'l Gouernatore, fatto passare vno squadrone oltre il riuo, che gli era da man destra, hauesse assalito il fianco finistro del Duca, gl'haurebbe non folo impedita la ritirata, ma coltolo in mezzo intieramente disfatto. Però non sempre il giudicio humano preuede tutto ciò, che può megliorare la propria conditione : e ne' fatti d'armi la confusione, il pericolo, e'l troppo ardore offuscano l'intelletto, e perturbano il discorso. Allogiò il Gouernatore coll' esercito tutta la notte nell'istesso luogo della battaglia, e il Duca nelle trincee della Motta; le quali il di seguente abbandonate, e fatto abbruggiar Villanoua, eil paese all'intorno tanto suo come del Monferrato, siritirò colla caualleria y- 11 Duca si riscitta da Villanoua in Assigliano più verso Vergliano. celli: e fù la ritirata con molta fretta, per dubio d'esse con suo suantaggio nelle campagne di Carenzana assalito. Ma il dubbio su vano, perche il Gouernatore, diuenuto più cauto per così inopinato assalto, che feroce per il buon successo, dubitando d'essere tirato in que pericoli ne' quali pareua, che'l Duca curasse poco di precipitarsi, riputaua, che tanto più gli conuenisse andar circonspetto, quanto nell'auersario scopriua l'ardimento maggiore. Onde tralascia-L'efercito to il seguitarlo, e occupata la Motta, e Caren- Spagnuolo si renzana, e dopo alcuni colpi d'artiglieria Strop Carenza, e piana, quiui per alcuni giorni trattenuto dalle ne luoghi vipioggie termò l'alloggiamento. E all'incontro, cini, il Duca, prendendo ardire dalla circospettione dell'auerfario, mandò la caualleria in vn piano

Il duca vn'- tra certo bosco, e Stroppiana, acciò quindi inaltra volta assistando animasse i suoi non poco sinarriti, e
spagnuo, dando manisesti segni d'intrepidezza, e di valolo negl'alog- re, racquistasse il danno nella riputatione ricegiamenti.

unto per l'infelice successo della scaramuccia, e
ritirata precedente. Ne riusci la deliberatione

inselice; perche quantunque, pubblicatosi nell' esercito del Re, auuicinassi il Duca col grosso delle genti, si mettessero i battaglioni in ordinanza, e la caualleria fosse già pronta per vscirgli incontro; adognimodo, conosciuto assai presto quel, che era, su dal Principe d'Ascoli con cautione Spagnuola ordinato, che ognuno a proprij posti ritornasse: e surono richiamate alcune bande di moschettieri sopra certo argine dal Mortara collocate, dal quale comodamente poteumo difender la propria, e offender la caualleria nemica. Onde al Duca, non fegl'opponendo alcuno, riusci felicemente correre con pochissimo rispetto sin sotto i ripari dell'esercito nemico. Conosciutasi poscia da'-Capitani del Re la difficoltà d'vrtare il Duca nel posto d'Assigliano per le fortificationi di nuouo errettiui, e per i ripari, che gli faceuano l'acque, e quanto per consequenza fosse disti-cile, senza sloggiarlo quindi, accostarsi a Ver-

Riercito Spa- celli, come haucuano presupposto di fare; su gnuolo deliberato, che s'andasse verso San Germano, re verso San e Crescentino; acciò preso quello s'interromento compano, e pessero i viueri, e i soccorsial Duca, e occupato con esta di presio di presione di pres

questo si rogliesse ancora tuttociò d'impedimento, che potesse ritenere l'esercito, perche per lo Monferrato non s'auicinasse a Torino.

Stà

Stà la terra di Crescentino sulla sinistra riua del sito di Cre-Pò nelle viscere del Monferrato Superiore di scentino, e sue rincontro a Verrua, terra pur del Duca nell'opposta ripa situata: onde il fiume, il quale vscito dal territorio di Torino, e intrato immediatamente nel Monferrato, scorrendo per la longitudine di esso sarebbe liberamente dallo Stato di Milano fino a quella città nauigabile, rinchiuso tra Verrua, e Crescentino come tra' ceppi, interrumpe la libertà della nauigatione, si che all'esercito Spagnuolo, quando per lo Monferrato volesse entrare nel Piemonte non potrebbono ne vettouaglie, ne l'altre monitioni essere condotte, se non si fosse fatto prima dell'vno o dell'altro di que li due luoghi padrone; e però restando essi di molta commodità, e incommodità al proceder coll' esercito inanti; il Gouernatore escluso da Vercelli miraua d'impadronirsene. Mossosi pertanto da Stroppiana andò L'esercito più insù a Costanzana, ma però con tanto po- Spagnuolo si co ordine, che è cosa certa, che se il Duca o se Crescentina. ne fosse auueduto, o si fosse arrischiato, hauerebbe infallibilmente tagliato a pezzi la retroguardia, la quale marchiaua per lungo spatio dall'esercito disgiunta. Ma il gran vantaggio delle forze, che tal volta rende i Capitani inauertiti, rende ancora souenure gli errori de gl'istessi împuniti. Da Costanzana con vn allógiamento si sarebbe andato como damente à Crescentino, e sarebbe senza dubbio riuscito al Gouernatore l'entrarui, e'l metteruisi sotto, e perche non era molto fornito di presidio, occuparlo, se hauesse diritamente il suo viaggio prose-

mettersi in Crescentino prima che il ga.

Il Duca pesa guito. Conobbe il Duca il pericolo, e dubitandone, stimò necessario in qualunque modo preuenirlo. Ma era il deliberare più facile assai, nemico giun- che l'esequire vna tanta deliberatione. Perche a chi da Affigliano, e da Ruisecco, doue il Duca, costeggiando l'esercito Spagnuolo s'era có-

Difficoltà del secutione del fuo fine.

dotto, vuole mettersi in Crescentino, era ne-Duca nell'e- cessario, o passare per l'esercito nemico, o girare per lungo circuito, e quasi per arco dalla parte di sopra. Conueniua dunque forzeuolmente, che'l Gouernatore, il quale direttamente caminaua per la corda, o giugnesse anticipataméte sotto Crescentino o affrontandos insieme in mezzo del viaggio, venisse con molto vantaggio alle mani col Duca. Le pioggie oltre a ciò erano allora grandistime: emolti riui, da' quali era trauersata la strada, per doue era al Duca necessario marchiare, per le cadenti pioggie cresciuti, erano quasi insuperabili, massimamente alle fanterie, le quali, per essere malissimo in arnese, haurebbono difficilmente potuto a cost infelice, e malageuole viaggio resistere. Ma la necessità grande fece possibile quel, che per natura pareua impossibile, e la buona fortuna amica souvente delle animose risolutioni fauorà mirabilmente in punto così atroce gl'affari del Duca. Perciocche mandato il bagaglio, e gl' impedimenti à Vercelli, doue finse Duca per en- di voler ritirarfi, parti all'improuiso nella prima vigilia della notre da Ruisecco, e coperto dalle tenebre ofcurissime, e dall'acqua, che dirotissima cadeua, caminò fino al giorno con follecitudine', e celerità incredibile: e superaticoll'-

Con quanto rrauaglio fi mnouesse il trar in Crescentino.

aiuto

aiuto della caualeria tutti i riui, finalmete poce dopo l'Aurora giunse in Crescentino, stracco, e malissimo concio, e diminuito ancora di moltissimi de' suoi per la stracchezza nella strada rimasi; ma però senz' essere stato punto dal Gouernatore interrotto: il quale in vece di tirar diritto per lo camino di Desana, andò di consiglio del Principe d'Ascoli per quella di Trino, più lunga assai, ne ciò per altro fine, che per allogiar quella notte fola più aggiatamente l'efercito: onde lasciato d'andare, come doueua, diritto per la corda, anzi facendo vn'arco contrario a quello, per lo quale il Duca marchiaua, perdè l'occasione di vua segnalata vittoria, non che d'entrar in Crescentino. Il giorno seguente la vanguardia di buon mattino partita da Trino vide la retroguardia del Duca due miglia più innanti entrar in Crescentino: e per non hauer ordine di combattere, s'astenne d'assalitla. Fù Felicità, e vaveramente questa fattione del Duca, e grande, lore del Duca, nella preuene singolare, o se tu guardi l'ardimento della riso- tione di Crelutione, o se consideri la diligenza dell'esecu- scentinotione, o finalmente se la felicità del successo: ma sopra tutto se si puon mente alla necessità, e importanza di tale impresa, o al pericolo, e gran mutatione delle cose, che dalla perdita di Crescentino risultana. Trattanto il Gouernatore, Gouernatore escluso da s'battuto dal disegno, si ridusse in Liuorno, e Crescentino Bianza terre del Caneuese vicine l'yna all'altra và a Liuorno. poco più di due miglia; perche nell'espugna- e Bianza. tione di Crescentino hora che'l Duca con tutte le genti la difendeua, era più riuscibile, e per le eadenti pioggie essendo i fanghi in quel contor-

Scaramuccia no altissimi, e'l terren guazzoso, non porcua fra alcune tru l'esercito campeggiarlo. Nel marchiare verso pe di caualli pe di caualii dell' vnase del que' luoghi alcune compagnie di caualii, sotto il altra parte.

Cauaglier della Manta accozzatesi con alquante altre del Gouernatore, fecero D Francesco sigliuolo del Ambasciador Viues Capitano di vna di esse prigione, a sui spintosi alquanto più innanti, e quasi abbandonato da suoi, cadette il cauallo, ed egli nel collo rimase non leggier. mente ferito: e vennero ancora in potere di quei del Duca alquanti cariaggi de Capitani

Il Duca prove più principali dell'esercito. Hebbe il Duca so-de che il ne-mico non va- spetto, che da Bianza, e da Liuorno volesse il da a Chiuasse. Gouernatore passare a Chiuasso, terra grossa

del Piemonte, che stà alle spalle di Crescentino; per lo che fece incontanente ergere vn trincierone fulla ripa vlteriore della Dora vicino a Saluggio, e vi messe in difesa men di mille moschettieri del paese: e dubitando ancora, che le terre del Monferrato, dando ricetto all'esercito nemico, gran preiuditio a gl'affari della guerra cagionassero; occupò su gl' occhi del nemico Rondazzano, e Verolengo, terre del Monfer-

non fossero con esempio memorabile corretti, gl'altri senza rispetto, o timore, di fare il mede-

fimo

Occupa alcune terre del Monferrato. rato vicine al Pò, con tutto quasi il Caneuese:

e ordinò al Cardinal suo figliuolo, che, vscito da Torino, si facesse ancora padrone di Vulpiano, Alcune altre luogo poche miglia a quella città vicino. E vegaftiga. nendogli da quei di Lauriano, e di San Seba-Riano (ul Pò veciso il Castellano da lui postoui, mandatagli la caualleria, messe entrambi a ferro, e a fuoco: stimando, che, se que' popoli

simo per ogni leggiere occasione non dubitarebbono. Così il pouero Monferrato aperto, ed esposto all'ingini e del Duca, si staua di mezzo tra l'arme del nemico, e del protettore; dando a questi spontaneamente, e a quegli per timore, e per forza prouuisione, e alloggiamento; ne a rdiuano que' popoli per timore della pena, che era seueramente contro di loro esercitata, muouersi, ne irritare il Duca, il quale per quello, come per lo proprio Stato, s'haueua la strada con rigorose dimostrationi aperto. Continuauano allora le pioggie, e la stagione molto finistra al campeggiare ne diueniua: onde non solo non potè il Gouernatore tentare al una dell'imprese al Duca sospette, ma costretto dalla rigidezza del tempo a trattenersi per alcuni giorni otiofo in Liuorno, e Bianza, comindaua a patire di vettouaglie. Deliberò per tan-D andare a San Germano, e quindi poscia a L'esercito Spa Inurea terre deboli, ma capaci, e di territorio gnuolo va a fittile assai, e abbondante con certo supposto, cie il Duca, o vscirebbe di Crescentino, o non vcirebbe. Vscendo, per essere le sue genti moltesceme, e di numero inferiore, si sottometteu. a manifesto pericolo d'essere rotto, e cosi il Couernatore vittorioso haurebbe hauuto largestrada di passare senza oppositione innanti, e diaspirare a qualsinoglia impresa. Non vscende riusciua facilissimamente acquistare a man falia quelle due piazze: ilche fuccedendo, farelbegli rimaso in suo potere tutto il paese di qu. della Dora fino a Vercelli, doue non solo haurebbe potuto coll'esercito per tutto l'inuer-

no seguente comodamente, e honoratissima. mente trattenersi, ma rimanendo la Città di-Vercelli, come smembrata dal Piemonte, ed esclusa da ogni comodità di soccorso, gli sarebbe senza pericolo, e senza effusione di sangue caduta lo stesso inuerno alle mani. Riusciua il disegno in pratica più assai felicemente, che nel discorso, se nella cominciara esecutione si fosse col medesimo proponimento perseuerato: o se il Gouernatore valutatosi dell'occasione, e del buon successo della vittoria, che poscia gli foprauenne, l'hauesse col medesimo vigore proseguita. Perciocche partito l'esercito da Liuorno, e da Bianza, e occupata di passaggio Santià terra al presente aperta, e di nessun momento, ma nobile già per hauer altre volte, che era fortificata, fatto resistenza all'esercito Spagnuolo: e lasciatiui quattromila Tedeschi di presidio più per fine, ch'hebbe il Gouernatore di liberarsi colla disunione dal timore, che il gran numero loro gli cagionaua, che per la necessità, o vtilità di mantener quel luogo presidiato, ando a campo a San Germano: doue il presidio, sostenuta per alquanto spatio la batteria il terzo giorno gli s'arrese: e il Duca abbruggiato pri ma Bianza, perche, hauendo hauuro ardimen to direstitergli, gli hauesse veciso vno de'stid Capitani più principale, andò alle Vinarie, lucgo fulla strada, che da Trino và a San Germno: d'onde senza abbandonar Crescentino, e

al nemico. E sperando, che i suoi douessero prseuerare costanti nella difesa di San German,

stina-

Occupa di pal Saggio Satia, e vi mettre presidio.

die -

IlDuca abbru gia Bianza, e si mette nelle Vinarie. senza prinarsi di quel resugio, impedina i vinci stimaua di poter costrignere il Gouernatore colla fame, a desistere da quella oppugnatione: onde per fare animo a' difensori, e dar lor segni della sua venuta, quiui si trattenne, sparando artiglierie, e sacendo insoliti romori. Ma tutto indarno, perche nello stesso tempo, s. Germano si che ei giunse alle Vinarie, si eseguiua la deditione con tanto cordoglio del Duca, che fece seueramente motire il Capitano, perche hauesse dato al nemico quella piazza molto prima di quel, che haueua promesso di mantenerla. E non-Esercito Spadimeno il Gouernatore trattenutosi per tre gnuolo resta giorni inutilmente in San Germano, hebbe tã- to in s. Gerta penuria di vettouaglie, che la carne de' ca- mano, ualli morti, l'acqua, e le rapi immature erano il cibo, e la benanda de Capitani, etiamdio più principali. Perciocche il Duca, perseuerando nel suo posto, impediua le prouuisioni al nemico, eil Gouernatore abborrente dal combattere, quindi non risolueua muouersi. Pur final-mente cacciato dalla fame, e dall'indignità di cito Spagnuovedersi quiui assediato, lasciato in San Germa-lo da San Gerno Antonio Mastrillo Sargente maggiore del trouateil terzo del Caracciolo con cinquecento fanti, Duca. andò verso il Duca. Tra Crescentino, e le Vinarie giace Castelmerlino picciolissima terra, verso la quale s'indrizzò l'esercito con doppio fine, di riceuere quiui senz'impedimento le vettouaglie da Trino, e d'impedirle al Duca, il quale per la perdita di quel luogo rimanendo escluso da Crescentino, si ridurrebbe nelle medesime strettezze, e difficoltà, nelle quali haueua poco prima condotto il nemico: e veniua perciò tira-

fi Duca va di Lucedio.

to con suo suantaggio alla battaglia. Ilche acverso la Badía ciò non succedesse, il Duca, visto il monimento del nemico s'inuiò verso la Badia di Lucedio, con pensiero di mettersi anticipatamente in Crescentino. Ma non sù tanta la celerità del marchiare, che non venisse nella retroguardia assalito dalla vanguardia dell'esercito Spagnuolo: onde, attaccata la scaramuccia, non mancaua il Duca di proseguire il viaggio; finche

dia di Lucedio, e il nemico poco quindi lontano.

souraggiunto dalla notte, sù costretto alloggiagia nella Ba- re nella stessa Badia, e il Gouernatore in alcune Cassine quindi poco lontane, doue i battaglioni affamati per lo digiuno a San Germano patito, furono ancora dal freddo, e dal sereno della notte malissimo trattati. Il giorno seguente, non hauendo il Duca per alcuni impedimenti potuto muouersi cosi di mattino, come haueua destinato, ne hauendo seco più di dieci in dodeci mila fanti, e mille in mille dogento caualli, proseguì con questa ordinanza il camino. Stauano nella vanguardia collocate le artiglierie, e le monitioni, nel mezzo il bagaglio, nel marchiaverso destro lato, doue il campo era più aperto, la caualleria, nel sinistro, doue era il terren boschiuo da varij canali distinto, i regimenti a piedi de' Francesi, guidati dal Chricchi, e dall' Orfè. La retroguardia condotta dal Conte Guido era mista d'Italiani, Piemontesi, e Sauoini, ed era armata de' migliori soldati, e de' più sperimentati Capitani dell'esercito. E come il paese, per lo quale si caminaua, fosse tutto macchie, fornì il Conte Guido alquante di esse a questo effetto più opportune di moschettieri; accioche il ne-

mico

Ordine con che il Duca Crescentino. mico quiui trattenuto, non gli fosse d'impedimento alprocedere innanti. I moschettieri incalzati doueuano ritirarfi ad altre macchie, ch'cranoloro alle spalle, e costandar di mano in mano redintegrando la pugna, per trattenere più lungamente, che fosse possibile il nemico.

Il Gouernatore, inteso il mouimento del Duca, il Gouernatorisosse di seguitarlo, e mandata innanzi parte re tien dietro della caualleria con mille ottocento fanti gran da ad affalire parte sulle groppe de' caualli ad assalirlo andò la coda dell'-col rimanente dell'esercito seguitando. Heb-mico. bero quei, che marchianano innanzi non poco che fare a vincere tutti que' posti, e a spuntare i difensori delle macchie: pur finalmente superatele, peruennero alla retroguardia, perche la Battaglia di vanguardia del Duca, essendo giunta ad alcuni gl'eserciti ne.

stretti, e disticili, trattene il corso al rimanente mici.

dell'esercito, che seguiua sì, che non potè, come haueua supposto, giugnere senza disturbo in Crescentino. Sostenne la retroguardia assalita l'impeto del nemico, e honoratamente per vn pezzo difendendosi, non solo con vantaggio resisteua, ma ancora ributtaualo. S'erano frattanto fatti innanti i battaglioni dell'esercito Spa gnuolo guidati da Geronimo Pimentello, e da Geronimo Rhò, i quali quantunque vedessero le loro genti risospinte dal retroguardo del Duca tener difficilmente il campo, con tuttociò non hauendo ordine preciso, ed essendo massimamente il Gouernatore quindi due miglia lontano, and au ano ritenuti al cobattere : quando soprauuenuto D. Alfonso Pimentello, l'Ambasciadore Viues, e'l Cauaglier Melzi, ne po-

tendo comportare, che i loro per mancamento d'aiuto cedessero, animarono i Capitani de' battaglioni a dar dentro, senz'aspettare altro ordine; afficurandoli, che sarebbe il fatto dal Gouernatore approuato. Dalle parole, e autorità de' quali mossi i battaglioni caricarono con molto ardore, es'barattarono la retroguardia del Duca, laquale non potendo finalmente tantaimpressione sokenere, cedette. Enell'istesso tempo il Conte Sultz co' suoi Tedeschi, superati senza aspettar altri ordini certi fanghi, e paduli, i quali attrauersauano la strada, andò furiosamente ad inuestire per fianco i regimenti Francesi. Del timore, e trepidatione de' quali poco innanzi auuedutofi il Duca, v'era concorfo, e con feruentissime parole esortandoli a star faldi, e a mantenere l'ordinanze gl'animaua ancora al combattere. Ma niente montauano le parole, doue il valore veniua meno; perciocche, quantunque il regimento del Cricchi facesse qualche resistenza, nondimeno quello del Castiglione condotto dall'Orfè, non potendo fostenere l'aspetto, non che la ferocia, e l'impeto delle salde ordinanze de' Tedeschi, gittate, prima di venire alle mani, l'arme, e l'insegne, si diede bruttamente a fuggire; E se i Tedeschi, in vece diseguitarli, hauessero dato nel grosso della battaglia, rimaneua l'esercito del Duca in quel giorno non solo sconsitto, ma del tutto disfatto. Cotale successo hebbe la giornata di Lucedio, che durò lo spatio di cinque hore, nella quale cadettero dalla parte del Re meno di cen-to foldati, e altrettanti rimasero feriti: da quella del

del Duca morirono più di quattrocento, e più dimille malamente feriti, e d'intorno a dogento prigioni, tra' quali quindici Capitani, e vn Collonello Francese. Vennero in potere del Gouernatore vndici insegne di fanteria, e tre di caualleria: e molti ancora di coloro, i quali difarmati fuggirono dalla fattione, furono poscia da' contadini del Monferrato miseramente vecisi. Onde quantunque pochi nel constitto mo-rissero per lo ferro su però pochissimo il nume-tira in Crero di quei, che rimasero sotto le insegne, e col scentino. Duca si ritrassero in Crescentino. Doue il Duca ritirato, attendeua con molta follecitudine a raccorrequei, che sparsi, e dissipati per la campagna, l'abbandonauano. Ne qui si fermaro- Marchese di no i suoi danni: perche il Marchese di Mortara entrato nelle Langhe con due mila Tedeschi, dria entra nel col terzo del Cauaglier Pecchio, e colle militie a piedi, e a cauallo Alessandrine, e Tortonesi, occupò Canelli, Cottemiglia, Calosso, e altri Occupa Corluoghi vicini: non hauendo, chi gli s'opponesnelli, Calosso se in campagna, ne v'essendo, chi que' luoghi e altri luoghi. difendesse. E non molto dopo D. Sanchio di Luna colle cerne del Milanese occupata Gattinara, e altri luoghi vicini, haueua chiuso l'adito per quella parte d'andare a Vercelli : la qual cit-cupata da Spa tà circondata da gli Stati di Milano, e del Mon-gnuoli, ferrato, estretta dal presidio del nuouo forte di Sandoual, da quei di Trino, di San Germano, e di Gattinara rimaneua come assediata. Da Genoua era ancora partita vna galea verso Mona-Monimeti in co con danari per Monsù di Boglio, Signore di uenza contre molte castella frà confini della Prouenza, e di il Duca.

le Langhe.

Nizza: il quale, hauendo sempre per lo passato aderito a Duchi di Sauoia, cominciana per noui disgusti a vacillare nell'amicitia antica: e al presente, hauendo intraprese occulte intelligenze col Gouernatore, prometteua infestare di Esercito spa- quella parte gli stati del Duca. Il quale, non

riofo alla Ba-

Principe di Conde carcerato in Parig-

gnuolo vitto- essendo ancora le cose della Sauoia composte, si dia di Lucedio ritrouaua perciò lo stato da cinque lati trauagliato, edesso apertamente rotto in campagna, e dalla maggior parte de' suoi destituto. È acciò così graui accidenti fossero ancora da grauissime circostanze accompagnati: il Principe di Condè vnico sostegno, e fondamento degl' affari d'esso Duca pochi giorni prima, come reo d'offesa Maestà fù d'ordine del Recarcerato all'improuiso in Pariggi. Onde mutato il gouerno di quella corte condente al Duca, e alienati dal Re, i Principi del Regno amici dell'istesso, per prouuedere alle proprie cose, faceuano genti, e la Francia diciuili tumulti riempiendo, non poteuan non solo soccorrere il Duca dalla fortuna così grauemente percosso, ma molti ancora di coloro, i quali in aiuto di lui erano venuti di Frá-cia tirati da' proprij interessi, o perche collà spe-

Gran piena d' infortunij foprail Dusa.

rassono migliori trattinementi, chiedenano licenza di partire. Più communemente stimossi, che il Duca dalla fortuna così fieremente sbattuto non fosse per regere a vna tanta piena, ne meno potesse vn tanto impeto sostenere, e che per ranto rimesso in tutto d'animo, e senza speranza di più riffarsi, douesse rimetter l'armi, e Costanza gra. procurar con qualunque conditione la pace. E

nondimeno benche soprafatto assai, non però

vinto dal cumulo di tanti mali, e da tante auuersità circondato, mostrò con animo veramente grande il volto in tanti accidenti intrepido alla fortuna. Perciocche confidato nella fortez- Il Duca fortiza, e ne' presidij di Vercelli, d'Asti, e di Nizza fica Crescenchiani principali dello stato teneua poco conto, di quel, che il Mortara, o il Luna, o il Boglio potessero operare contro le castella minori, le quali, perdute con la guerra, si ricuperano con la pace; onde si diede incontanente a fortificar Crefcentino di nuoui ripari, e bellouardi. Ma dall'altro lato, stimando essergli necessario temporeggiare collindustria quella fortuna, e adormentare coll'artificio quell'armi, le quali eragli all'hora impossibile con la forza sostenere, procurò che Monsignor Lodouisio, il quale di Arciuescouo creato in que rempi Cardinale continuaua nella medefima Nuntiatura, e l'Ambasciador Francese andari dal Gouernatore gli trattassero di pace. Con essi discesi, che fossero inuiati alcuni gentiluomini, e Capitani di giuditio sotto spetie di familiari dell'Ambasciadore; affin che non solo spiassero gl'andamenti del nemico, e i pensieri de Capitani: ma perche Artificio del ancora, accrescendo con le parole la rotta del Duca per ripa? Duca, dessero artissiciosamente ad intendere, posti ranta i appendi essere la guerra fornita, ed esso Duca impotente a resistere, essere ridotto a termini, di non poter riculare qualsuoglia conditione di pace; la quale sapeua già, che più assai, che la guerra sa- Il Gouernatorebbe dal Gouernatore abbracciata. Ma non re stracco del la guerra des crano tanti artifici necessari; perche a D. Pietro della la pacc. stracco già della guerra, e infastidito non ch'al-

tro del rumor de tamburi, e del suonar delle trombe, e perciò desideroso di riposare, non, mancauano configlieri, i quali, o perche così stimassero il seruitio del Re, o come poscia furono imputati in corte, per occulte intelligenze col Duca, il confortauano ad vsar moderataméte della vittoria; dicendogli, esfere vinti i Francesi, e'l Duca debellato più non potere alzaril capo: onde essere costretto cedere, e consentire, a qualunque patto, e conditione. Douer pertanto andare molto riseibato a mettere in auuentura gl'affari della Corona in Italia, come facilmente gli auuerebbe, se la guerra importunamente proleguendo vi tiralle vn'altra volta i Francesi, e alterasse gl'animi de' Principi Italiani: i quali benche sostenessero di vedere il Duca percosso, non però potendo finalmente soffrire di vederlo destrutto, era da credere, che facilmente si risentirebbono. Crescendo la depressione di lui, crescere gli odi, Pinuidie, e i sospetti ne gl'altri Principi: dunque esser sano consiglio, contentandosi d'yna mezzana vittoria, non volere, per sopranincere, perdere quel, che giàs era guadagnato; affai essere egli in così poco tempo vittoriolo, assaitrionfante, e non gli rimaner altro eccetto, che conforme la mente del Re assicurasse la pace con conditioni per lo Duca tollerabili. Non farebbe forsi stato malo il consiglio, ne d'incerta riuscita, quando con dimostrationi contrarie fosse stato eleguito. Di esso su capo, anzi vnico autore il Principe d'Ascoli fatale consigliere di quel, che il Duca posto negli estremi poresse più opporopportunamente solleuare. Il qual Principe, per l'autorità, e stretta intelligenza hauuta già col! Inojofa, stato fin a quell'hora sospetissimo al Gouernatore, sali seco con queste lusinghe in grandissima autorità, e acquistò poscia credito maggiore a' fuoi configli la venuta in campo del Cardinale, e dell' Ambasciadore, e i ragionamenti sparsi per l'esercito da gl'esploratori del Duca. Onde esso Gouernatore vago di sentirsi chiamar trionfante, e debellatore del nemico, e perdutosi nella felicità non ammetteua più il configlio del Viues, ne degl'altri, i quali considerato con più auuedimento lo stato delle cose, e la conditione del Duca, stimauano necessario, seruirsi del calor della vittoria; ne doueisi dar tempo di respirare al nemico: onde raccordauano ne esse il più certo mezzo, per ottenere vna buona pace, quanto il fare vna buona guerra. Matutt'era niente, perche gl'intoppi,i quali contro i supposti fatti al Gouernatore haueuano ritenuto il corso dell'esercito, benche procedutiper l'importunità del tempo piouoso, e non ch'altro per l'ignauia altrui: el vedere al Duca continuante la fronte, e non maiil tergo, haueuano detratto affai del credito al Viues: e molti diuenutigli emuli per il luogo di gratia, e di fauore, che teneua presso l'Gouernatore, prédendo occasione di deprimerlo dalla continua resistenza del Duca, dalle difficoltà, e dilaggi sostenuti, da' pericoli corsi, notavanlo di poca spe- pioposte del rienza nella militia, e di configli, per essere trop- Ambasciadopo infesto al Duca, precipitosi: Vennero il Car- re al Gourge

ro, eglichietono, che loro dichiarasse la sua intentione circa'l comporre de gl'assari presenti. Rispose D. Pietro con Grandezza da vincitore, Douer essi spiare l'intentione del Duca, e risse-

Risposta del Gouernatere

rirla a se. Perloche ritornarono a Grescentino, e quindi a Chiuasso, doue il Duca hauendo penetrato l'humore, e dispositione del Gouernatore all'accordo, s'era tiudiosamente ritirato: e sorterfugidel forto pretesto di voler consultat bene lo stato delle cote, andaua urando in lango la negoria-

Duca.

rione, a effetto d'alpettare fra quel mentre, doue tanta procella scoccasse, e per hauer maggior spatio di tempo a vedere gl'andamenti de' Principi amici, ne quali le reliquie delle sue speranze si collocauano. Perche intorno a questi tempi di Francia era a lui venuto Monsù di Verdon mandato dal Re, e dalla Reina per fargli fapere Accidenti fa- la prigionia del Condè:e forsi per tenerlo in tanti mouimenti del Regno amico, a promettergli tutto il fauore, e aiuto della Corona. Nella Sauoia le cose s'instradauano alla compositione: perche il Nemorsabbandonato da ogni aiuto, e con le sue genti racchiuso dal Principe Vittorio tra balze sterili, doue non haueuano di che viuere; ristretto oltre a ciò dalla Francia, e dalla Borgogna era necessitato condescendere alla compositione, che allora per parte del Re intra-

presero Monsù Le Grand Gouernatore della Duchea di Borgogna in compagnia del Signor di Lazai Configliero di Stato del Re. E, sedati que mouimenti, aspettauasi infallibilmente il Principe con di molti soldati. Aspettauasi ancora il Maresciallo Dighera con numerosa co-

miti-

uore soli al Duca.

mitiua a piedi, e a cauallo, il quale con sollecitudine s'apparecchiaua al viaggio: e il Boglio essendosi fatto cliente della Corona di Francia, fotto la Protettione della quale era stato nuouamentericenuto, haueua rifiutato i danari, e l'intelligenze Spagnuole. Il Mortara entrato con molto feruore nelle Langhe, hauendo nelle guernigioni de'luoghi poco dianzi occupati tutte quali le sue genti di soldo distribuite, ne potendo lungamente ritinere le militie del paese, s'era facilmente raffredato: onde datoli con molta rigidezza a predare le campagne, e le terre all'intorno attendeua, più ad arricchire, che al guerreggiare. E i Vinitiani, le cose de quali nel Friuli declinauano, dabitando assai d'essere abbattuto il Duca, i primi assaliti, e sbattuti cominciarono a slargar le mani, e a somministrargli più largamente danari, perche rifacesse l'elercito, e s'obbligarono di vantaggio pagargliene durante la guerra gran quantità, che, secondo si disse, ascendena a ottantamila ducati il mese. Dalle quali speranze solleuaro cominciò a ritornare alla consueta altezza, e a stare sulle premure col Gouernatore non folo nelle cose essentiali, ma in quelle ancora, che riguardauano il punto della riputatione. Perciocche dopo hauer qualche giorni trattenuto il Cardinale, e l'Ambasciadore, non volendo neanche egli lasciarsi intendere, ne offerire partito, lasciò, che andassero dal Gouernatore, il quale in Trino dimoraua: a cui non per ordine del Duca, ma come da se esposero in sostanza benche con parole Nuoue propaso dati, e con termini accomodati. Che mentre uernatere.

egli con tutto l'esercito vscisse di Piemonte, stimauano, per quel, che da' discorsi tenuti col Duca, poteuano ricauare, ch'egli desideroso di pace darebbe licenza a tutti i Francesi, eccettuatine i suoi domestici, e familiari, quando però fosse per la parola de due Reassicurato nella vita, e nello stato. Restituirebbe anticipatamente il tolto, mentre fosse certo, che incontanente sarebbe fatto l'istesso verso di se, e che il Gouernatore licentiarebbe poscia tutti gl'Allemani, e tutti gli Suizzeri, con alcune compagnie di caualli. E per vltimo, ma in nome de' Principi loro chiesero parola di sicurrezza per li Vinitiani, mentre il Re di Francia per mezzo d'Ambasciadori tratterebbe di comporli coll'Arciduca. Códitioni in effetto vantaggiose assai alle capitolationi d'Asti, e quali il Duca vittorioso appena haurebbe potuto domandar maggiori. Kilpole nondimeno il Gouernatore con risposta assai moderata. I successi non mutare la mente del Re, il quale non aspiraua agli stati del Duca, ma solamente ad assicurare con la guerra, e a stabilire in Italia la pace, e pertanto, offerendo prontamente la restitutione del tolto incontanente, che il Duca hauesse restituito, chiedeua, che i due Duchi rimettessero in iscritto le loro differenze nell'Imperadore con reciproca promessa di nou offenderst coll' armi: che il Duca perfettamen! te disarmasse, e del disarmamento offerinasi starne alla relatione di farfi da loro in nome del Pórefice, e del Re Christianissimo. Ossernato questo, prometteua liberare lo stato del Duca, é rititare l'esercito in quel di Milano. Negaua ilRe

Risposta del Gouernatore alle proposte de 'Ambafizdosi.

il Reper le capitulationi d'Asti esser obbligato disarmare, e però, ricusando assolutamente entrar in simile obbligatione, soggiugneua, che, stando l'Italia in pace, al Re abbondante di militie naturali non bisognarebbono le straniere. Cosentiua di dar parola di sicurezza per lo Duca, ma non per li Vinitiani, nelle cose de'quali, per non essere nelle capitulationi d'Asti compresi, non hauere il Re di Francia che intrometterfi; e però non effere luogo a trattatne, ne egli hauer ordine di farlo. Duro era in effetto al Du-ca, mentre nella propria casa haueua il nemico gl'accordi. armato, spogliar si di quell'armi, le quali, per non poter soffrire, che il medesimo Gouernatore stelle armato nello Stato di Milano, haueua con tanto risentimento riuestite; call'incontro strana cosa pareua, che il Gouernatore entrato in Piemonte con fine di far posar l'arme al Duca, lasciandolo armato, si sentisse trattare da vinto, vizendone quando appunto si pareua in possessione della vittoria: e però stando tutti pertinaci in non cosentire alle soddisfatrioni, e a partiti, che l'vno all'altro proponeua, stimauasi impossibile, che si potesse condutre il negotio a perfettione. Era dunque necessario tagliar col ferro questo nodo, che con gl'vfici pareua tanto. difficile a disciorsi. Ma al Gouernatore abbondante all hora di forze mancaua la volontà, e al Duca prontissimo per volontà mancauano le forze; eil Cardinale, ed Ambasciadore trattenendo le prattiche viue, e dando continue speranze di tornare con partiti più temperati, non permetteuano che si rompesse la negotiatione,

Occasione, che rendeuano il Duca alieno dagl'aczordi.

Fratanto al Duca mancando l'vn dipiù che l'altro il timore dell'armi nemiche, e crescendogli speranza degli aiuti vicini, e hauendo certisima caparra della poca inclinatione del Gouernatore alla guerra, e del desiderio, che haueua di ritornarlene aMilano, e pigliado animo da i molti disordini, che gli erano noti dell'esercito nemico, non allentaua vn punto delle premiere domande; anzi, aguzzando l'ingegno nell'interpretatione del capitolato d'Alti, pretendeua, che i Vinitiani vi rimanessero compresi almeno forto quel capo, doue si prouuede, che l'armi del Re non dessero gelosia a' Principi Italiani; chiedeua pertanto, che'lRe sosse obbligato assicurarli. Trascorsero fra quel mentre due mesi continui senz'alcun mouimento d armi, non ostante, che i tempi, stati fin' alla battaglia di Lucedio infelicissimi, fi riuolgessero in serenità straordinaria, e però attiffimi al campeggiare diuenilsero. Durante i quali, se la negotiatione della pace, o la poca dispositione del Gouernatore fomentata da' configli altrui non hauessero intepidito, e quasi ottuse, e stupidite l'arme del Re, fi farebbono fenza dubbio fatti importantiffini progressi: e forse il Duca haurebbe consentito a quelle conditioni, alle quali gl'vsici disarmati del Cardinale, e dell'Ambasciadore non potettono condurlo. Nel qual tempo l'esercito Spagnuolo ftracco non meno gl'animi per l'otio, che i corpi per le fatiche e disaggi diminuina gagliardamente, morendone cottidianamente molti, e molti sugendone; perche il paese all' intorno era defolato, e non bastaua a pascolarlo,

Difordini del sampo Spagnuolo.

ealla

e alla caualleria, per hauer de' strami, era necesfario andar ogni giorno a prenderli in luoghi diece miglia lontani, alle quali altretante aggingnendoli per lo ritorno, i caualli grandemente ind boliuano. I capi dell'esercito discordauano d'opinioni, e di male soddisfattioni non solo l'va contro l'altro, ma tutti quanti cótro'lGouernatore: l'Autorità del quale non era men presso gi'Vriciali, e Capitani, che presso i soldati minori non poco inuilita. Onde disciolta la disciplina militare, perduta l'obbedienza, e'l rispetto, tutt'era pieno di disordine, e di confufione. Aggiugneuali la penuria del danaro perche, essendosi fatte grofissime spele, ne di Spagna, doue s'abborriua la guerra, ne veniuano omministrati, ne quei dello Stato di Milano già esausto bastauano al bisogno presente, e cotidiano: e lo stesso D.Pietro niente più aspettata, quanto, che la stagione allora contraria al orso naturale del verno, e molto più al suo de-Iderio, ed aspertatione s'alterasse, onde poi direnuta fredda, gli porgesse honesto colore di ritratsi. Dall'altro lato cresceuano le cose del Affarie forze Buca di riputatione; abbondaua di danari som- del Duca vannistratigli da' Vinitiani, e abbondaua di genti; do. perche il Principe Vittorio, composte finalmete le cose della Sauoia, baueua condotto in Piemonte quattro in cinquemila fanti, e secento caualli, parte propri, parte di quei del Nemors; cil Marescial Dighera altresì o v'era giunto, o vicito dal Delfinato doueua in breui giugnerui. Etutti i popoli del Piemonte, esempio singolare al mondo di quanto si debba al Principe na-

turale, concorsi, con sommo studio, erano prontissimia souuenirlo: e molti de'soldati fugiti dalla battaglia erano per le diligenze viate dal Duca sotto Finsegne ritornati. Önde il Duca, quasi nuouo Anteo solleuato dalla terra materna era risorto più vigoroso di prima, e per la copia della caualleria superiore a quella del Gouernatore rimaneua padrone della campagna. D. Pietro prop Finalmente D. Pietro, a cui meno spiaceua la

pone coditio. wantagiose al Duca.

ni di pace più pace etiamdio con inique conditioni, che leotinuar ne' pericoli, disagi, e spese eccessiue della guerra, veggendo la durezza del Duca, e parendogli hauer fatto affai . fe dalla conclusione della pace hanesse escluso l'autorità Francese; hebbe, ma tardi, e inuano riccorso al Cardinale; al quale professandosi parato comporre per mezzo suo in qualunque modo col Duca, ed etiamdio col dar parola di ficurezza per i Vinitiani; fece instanza, perche, andato dal Duca, ne riportasse l'vltima conclusione, e stabilimento del' accordo. Cosa, che poscia risaputa, sdegnò no poco il Re, e tutta la corte di Francia; perlocle l'Ambasciadore d'ordine particolare del suo Re chiese al Duca, che mandasse vn' Ambasciado e Straordinario in Pariggi, doue haueua il Re mira, che per propri interessi fosse tutta la negoriatione della pace trapportata. Mail Duca, sotto pretesto di non voler alterar in cos alcuna. capitoli d'Asti, senzail consentimento de'Principi in essimteruenuti, si scusò difarlo: e pertito si ruppero affatto le negotiationi della pare con poco gusto del Cardinale, e dell'Ambascadore, i quali dimostrandosi poco soddisfatti del

del Gouernatore, abbandonate quasi le pratiche, siritirarono questi à Turino, e quegli alla Certosa di Pauia. Ed essendo finalmente so- il Gouernatoprauenuto il freddo, e la terra copetta della ne-cito del Pieue, risoluè il Gouernatore di ritornare nello monte per Stato di Milano. Fortificato pertanto San Ger-fuernare nelli fati di Milama o, elasciatoui Tomaso Caracciolo col suo ro e Monferterzo, distribuì parte dell'esercito in Trino, Pon-rato. testura, e altri luoghi del Monferrato circonuicini non senza consenumento del Duca di Mantoua, il quale, venuto in questo tempo a Casale, non poté ricularlo. Ordinò in oltre a Tedeschi senti abbandi Santià, che, abbruggiato quel luego, l'abban-donato dal donassero, acciò nel nemico non persenisse: e i abbruciato e Tedeschi, trappassato l'ordine, anticipatamen-saccheggiato te il saccheggiarono. Ritirossi poscia sul comin-dalle sue geti. ciar del Verno con le reliquie dell'esercito ridorto a poco numero, e con la caualleria, che non ascendeua a settecento caualli nello Stato di Milano: degno di lode più per l'affetto e buona mente tutta volta al fostegno della Dignità, e Grandezza del luo Re, che per gl'effetti, o felicità de'successi, la quale egli stesso guastò a se medesimo e con tante irresolutioni corruppe: essendo certissima cosa, che per non essersi saputo reggere da vittoriolo, die polcia al Duca larghissimo campo di trattar seco da vincitore. Ritirato, distribuì il rimanente dell'esercito per le terre della Lomeilina, ed esso n'andò ad alloggiare in Valenza vicina al Pò; doue ripigliando fuor di tempo gli ipiriti guerrieri, pareuagli, che troppo tardasse la primauera da lui molto bramata, per riassalire vn' altra volta, si come pubPrincipe di Mefferano tratta col Gouernatore di ricener nello stato presidio fotto la protettione del Rc.

blicamente professaua, con più vigore, e maggior risolutione il Piemonte. Ma non fratanto tralasciana l'occasione di strignere Vercelli con isperanza, che, cadutogli quel Verno alle mani: gl'aprisse a nuoua stagione la porta all'imprese, Spagnuolo ed che disegnaua più grandi, ed importanti. Poseffer ricenuto sedeua il Principe di Messerano il suo picciolo stato oltre la Sesia tra Vercelli, e Gattinara, e quasi tra le fauci del Duca: e come a' minori sie sempre se non molesta almen sospetta la vicinità de' Principi più potenti non era per l'vno, e per l'altro rispetto ben soddisfatto del Duca. Desideroso pertanto di liberarsi dalle continue molestie, che ne riccueua, e di sottrassi dal timore di peggio, trattò col Gouernatore di mettersi sotto la Protettione del Re, e di riceuer fotto certe conditioni il prefidio Spagnuolo; le quali conditioni venendogli con la Protettione facilmente accordate per l'opportunità grande, che quin-dirifultana d'aunicinarsi, e così di strigner maggiormente Vercelli; però, stipolato l'accordo, fù il Principe incontinente ricchiesto di riceuer il presidio. Ma il Principe, procedendo con cautela, non volle consentirlo, che prima non fossero le conditioni dal Re approuate. E mentre induggia la speditione di Spagna, peruenne Duca disauo- al Duca l'odore di cotal maneggio: onde stimando la preuentione vnico rimedio del'pericolo imminente; mandò sotto le feste di natale il Principe Vittorio con cinquemila fanti, e mile caualli, per assicurarsi di quel Principato. Rédettesi incontanéte al Principe la terra di Mossera-

ia fà assalire il Principato di Messerano.

Messerano si rende al Prin-

cipe Vittorio. no, perche la Principezza del luogo, assente il

mari-

marito, temendo dell'eccidio della terra, della vita sua, e diserte suoi figliuoli, venne con certi patti alla deditione. Poscia andato a Gattinara, e battutala in vano coll'arteglieria, fù costretto leursi dall'impresa, o per l'intermità, che gli sotorio tenta prauenne o per sentire, che D. Pietro andato da Gattinara. Valèza a Romagnano s'apparecchiaua per datui soccorso. Ritornato a Messerano, mentre quiui dall'infermità trattenuto induggiaua, mandò vn Capitan Francese con gross, mano di fante- Manda a ten-ria, e di canalleria a tentar Cieppacuore, luogo cuoie. del Principato medefimo, nel quale la Principezza rifugita haueua introdotto il prefidio Spagnuolo di mille fanti totro il Sargente Francesco Bernardin Vertua. Dal quale, venendo i Francesi dopo di vii leggier assalto ributtati, si ritrassono a certe cassine quindi poco lontane. Qui- D. Alsonso Pi ui, mentre sicuramente si pareuano alloggiati, fi alcuni ca-furono sopragresi all'improvuso da D. Alsonso ualli Francesi Pimentello; il qui de con alcuni fanti, e cauallia- del Duca. nimosamente nell'istelle cassine assaltandoli, incontanente gli oppresse: hauendone veciso dugento di loto oltre dagent'altri, che col Capitano istesso virimasero prigioni. Risanato, che su principe deliberò compiù grand'apparato, e torio va sotto con altre genti inuiategli dal Padre tentar la steffa impresa di Cicppacuore. La cui espugnatione (essendo dentro balze scozzesi, e montagne molte aspre racchiuso) riusciua per l'incommodità di condurui l'artiglieria molto difficile. E nondimeno andatoui con ottomilafanti, e quattrocento caualli, e occupati i luoghiall'intorno, e particolarmente di doue poteuano venire i

soccorsi, comincio a scaramucciar con quei di dentro da vn colle, che essendo vicino, ed eminente predomina la terra, E poscia coll'artiglieria venuta il giorno seguente diede principio alla batteria, e dopo hauer fatto conueniente apertura, venne finalmente all'assalto, e con tal impeto, che quei di dentro cedendo, abbandonata fenza molta refistenza la terra, fi ritirarono nel castello: il quale battuto incontanente da quattro cannoni, venne non dopo molt'induggio alla compositione. Però essendo nate alcune differenze nell'esecutione de'patti, ripigliossi la batteria più gagliar damente, e da parte più opportuna con no picciolo sdegno del Principe, il quale ii stimò per le cauillose interpretationi del Capitano burlato: e continuatala acremente per alcuni giorni, finalmente i difensori diffidando delle proprie forze, patteggiarono la deditione del castello salua la vita della Principezza, de'figliuoli, e del presidio, al quale fosse permesso coll'armi sole vicirsene, ma senza palle, poluere, e micchio; ilche tutto mentre có. buona fede s'esequisce, il fuoco appicchiatosi all'improuiso, e disgratiatamente à due barriglioni di poluere vicini abbruggiò molti degli arresi, e molti per timor dell'incendio gittatisi dalle mura, non ischiuarono il sato imminente; gl'altri, che all'infortunio soprauanzaro, accompagnati da quattro compagnie di caualli con-forme a patti della dedittione si ridussero nello Stato di Milano, doue il Vertua condennato nella vita, pagò la pena della troppo negligente difesa. Haueua il Gouernatore con isperanza,

che i suoi douessero lungamente sostenernersi sachio di Luinuiato foccorso a Creppacuore sotto Don San-na Casteliano chio di Luna Castellano di Milano, il quale, veg- dato in socorgendo i passi molto ben sortificati dal Principe, ne potendo senza superarli accostarsi a quella piazza, della deditione della quale no gl'era an- cone gendel cora la notitia peruenuta, cominciò a trinchierarfi a tiro di motchetto vicino alle fortificationi del Principe: ed essendos net far della recognitione de posti venuto ad vna leggiera (caramuccia, che poscia per i sussidi dall'una, e dall'altra parte somministrati andò ingrossando: D.Sanchio, mentre da tutti i lati con gran feruore si combacteua, fattoli innanzi con vna picca alle mani, fù colto da due palle di moschetto, per le quali incontanente morto cadette: e Carlo di Carlo di San-SanguineMastro di campo d'vn terzo di Napolitani con vn suo nipote vi rimasero priggioni. Per la morte dell'vno, e prigionia dell'altro Capitano, ritiraronsi le genti del Rè dentro a'ripari, e poscia hauendo notitia della deditione del castello, lasciata l'impresa del soccorso, si ritrassero a suoi. Ma essendo finalmente giunti in Marescial Di-Piemonte il Marefeiallo Dighera con sette in otto milatra fanti, e caualli, e fra essi molti soldati Francia in fadell'ordinanze del Regno, che portauano le stess insegne del Re, il Duca accresciuto di nuoue forze, e di maggior riputatione, atteso che pareua, che il Re di Francia a bandiere spiegate la sua causa fauorisse, non isterte otioso. Perche diuenuto superiote di cavalieria scorreua Duca disavolia pacisone la campagna, della quale, non te gli opporen- della campado alsuno, rimaneua affoluto fignore, e padro. gna.

di Milano anlo di Creppa-

guine prigione del Duca.

Socorfo inuiato a Creppacuore ritorna fenza effetti addietro.

gueres viene con genti di uore del Duca

ne; chauendo inteso l'occupatione di Messerano edi Creppacuore, si gittò con desiderio di far qual notabil impresa nel Monferrato inferiore, doue non era oppositione, eccetto quella del Mortara nelle Lange; col quale erano rimasi appena tanti soldati, che bastassero alla guarnigione de'luoghi occupati, e taluolta per scottere a' danni del paese vici-Duca disauo. no. Comandò pertanto al Conte Guido, ehe

Damiano e l'occupa.

ia và sotto Să vscito d'Asti con tutta la gente andasse a San Damiano, dou'egli assat presto e i Principi Vittorio, e Tomaso, el Maresciallo de la Dighera giunsero con grand' apparato di ca-ualli, di fanti, e d'artiglierie, e hauendo incontanente occupate l'eminenze de'colli. e distribuite in vari, e opportum luoghi ventiquattro pezzi di bombarde cominciossi vna furiosa batteria da quattro lati. Non erano in questa piazza altri soldati, eccetto che delle cerne Monferrine sotto il Capitano Andrea Prando, il quale oppresso dalla rouina d'vna casa battuta morì; onde i soldati, rimasi senza capo, mentre con più ardire, che ordine corrono tutti a difendere quella parte dalla quale si daua furiosamente l'assalto, lasciarono l'altra quasi sprouueduta. Del qual disordine auuedutisi i Capitani della caualle-ria Francese ordinarono a' suoi, che messi in contanente i piedi a terra, tentassero di salire per la parte del muro abbandonata, e, riuscendo con pochissimo trauaglio, e minor danno l'impresa, s'impadronirono della piazza, la quale miseramente poscia saccheggiarno incru-

crudelendo etiando nelle vite de' difensori, i quali poco prima dell'entrata del nemico o haucuano col Conte Guido, ch'oppugnaua l'altra parte conchiuso, o stauano per conchindere i patti della deditione. Occupato S. Damiano, ordinò il Duca, che fosse smantellato delle mura, acciò, venendo il caso della restitutione, si leuasse di grembo allo stato quella fortezza, che quasi vno stecco sù gl'occhi l'offendeua. Fra questo mentre s'e- Alba abbado. rano con intentione di soccorrer S. Damia- nata da' Gono trasferiti nella città d'Alba i Gouernatori leffardria e di Monferrato, e d'Alessandria con ottomila del Monferfanti, e settecento caualli in circa parte Mon-ronimo Rho. ferrini, e parte dell'esercito Spagnuolo: ma intesa la deditione, e dubitando, che i pensieri del Duca fossero contro la città d'Alba riuolti, della cui diffesa per essere debole di muda, e poco fornita di munitioni, e di vettouaglie diffidauano; hebbono per bene abbandonarla. Lasciatiui pertanto Geronimo Rhò col suo terzo, e cinquecento Monferrini, si ritirarono questi in Alessandria, e quegli in Casale: e non molto dopò la partita loro Geronimo Rhò d'ordine del Gouernatere di Milano, che non voleua auuenturar le genti, e la riputatione del Re nella difesa di quella piazza, ritirò le sue genti in Felizzano, simantellato di passaggio il Castellato di Neuiglie, acciò dal nemico non venisse occupato. In luogo Entrano in di del quale vi furono inuiati quattrocento Ale- abbandonata mani del regimento del Soltz: e da Catale cin qualche Tequecento altri fanti delle militie di questo stato, ferrini,

presidio inferiore assai al gran circuito delle mura. Il Duca, veggendola quasi abbandonata, incontanente vi gittò gl'occhi, e pensò d'occuparla: e, impadronitosi prima di molti de' luoghi di quel Contado, vi s'anda-Ducadisano- na approfimando. Nel qual mentre il Conte

to Alba.

ia manda fot-Alerame S. Georgio Gouernatore d'Alba at-, tendeua con molto studio, e sollecitudine a rifare a meglio le mura della città ne' luoghi più deboli, e pericolofi, e a far tutte lè prouuisioni, e preparamenti per la difesa necessarij, e opportuni. E presentendo poscia, che'l Duca mosso con alquante compagnie da Barbaresco veniua a riconoscere il sito della città, e le nuoue fortifications da se lauorate, mandò alcune bande di soldati ad occupar certo passo rileuato, che stà sopra la strada, per doue il Duca doueua approssimarti. Il quale occupato, tantosto che viddero le genti del Duca entrare nell'aguato, appiccaron la scaramuccia molto gagliarda, la quale durò vn gran pezzo con varia fortuna, e danno comune delle parti. Dopo della quale il Duca ritornato a Barbaresco, mandò all'espugnatione di quella città il Conte Guido con le fanterie Frances, e il Cauaglier Guer-

rini con le Piemontesi, e ciascun di loro con otto pezzi d'artiglieria, e ottocento caualli : i quali accostatisi formarono da due lati la batteria, e incominciarono a percuotere le mura. Non mancauano quei di dentro alla difesa, riparando con gran studio, e diligenza le rouine del muro battuto, e vscendo ancora

Scaramuccia frà il presidio d'Alba vícito dalla città e alcune genti del Duca.

souente con molt'ardire, e non senza qualche frutto a scaramucciare, e ad assalire i ripari degl'oppugnatori. Ma finalmente consu- Deditione mata la poluere, e mortiui nelle scaramuccie, d'Alba. e difeta delle mura diversi de'migliori foldati, cominciarono ancora a venir meno le vettouaglie: ne apparendo speranza alcuna di soccosso, atteso che D. Pietro inferiore di caualleria a quella del Duca non folo non voleua esporre le sue genti a pericolo di perderle, ma haucuale molto prima riuocate dalla difesa, furono costretti venire alla deditione, lasciando la città con honoreuoli conditioni nelle mani del Conte Guido, il quale in nome del Duca la riceuette il dodicesimo giorno dall' op-IlMortara ab pugnatione. Nell'istesso tempo il Mortare, dif-Langhe. ndando di poter resistere alle forze del Duca, abbruggiato prima crudelmente Canelli, abbandonò tutte le altre castella poco innanzi nelle Langhe occupate, doue haueua commesso infinite estorsioni. Eperche pareua pu- di Milano sa re a Don Pietro cosa troppo indegna sossirire, piazza d'arche'l Duca scorresse così vittorioso la campa-mein Aless gna, ed esso abbandonasse così apertamente, e lasciasse occupare, e saccheggiare le terre del Monferrato più principali contro il titolo della protettione di questo stato, che tanto professaua, e per cagione della quale s'erano tante moleftie riceuute, e haueua principalmente la guerra cominciata: perciò, sforzandosi per qualche maniera prouuederui, tentò di raccogliere, e vnire in Alessandria tutto quel numero digenti, che potè maggiore: il quale essen-

cupato dal Duca.

do riuscito di dodici in quattordici mila combattenti mandolli a Fellizano; e il Duca dubirando d'Asti v'entrò con la sua gente in disesa. Montiglio oc Ma vedendo poscia che il Gouernatore haueua assai presto distribuiro i suoi per l'Alessandrino, e Tortonese, egli co'suoi soldati, e con la caualleria Francese assalì all'improuiso Montiglio, terragrossa del Monferrato, e, hauendoui coll' artiglieria fatto apertura sufficiente all'assalto, i terrazzani, vedendosi impotenti a resistergli, e dubitando, che la terra andasse a sacco, vennero con certi patti alla deditione. Ma essendo (come in discolpa loro diceuano i Capitani del Duca) nato nell'entrare certo bisbiglio tra'soldati Francesi, andò la terra contro i patti della deditione miseramente a sacco, e a fil di spada. Così il Monferrato rimaneua esposto a'trauagli, che gli cagionauano gl'amici, i quali fenza difender-lo con gl'alloggiamenti il defolauano, e all'ingiurie del nemico, il quale senza compassione l'opprimeua. Nella quale vicenda di cose era di non picciola meraniglia il considerare, che T Francesi poch'anni innanzi contro'lDuca di Sauoia in fauore di quel di Mantoua commossi, hora coll'ifteffe insegne delRe, e colle genti d'ordinanza del Regno vniti a quel di Sauoia occupassero hostilmente gli stati dell'istesso Principe amico, e cugino del Reloro, senz'alcuna ingiuria, o nimicitia precedente. Eail'incontro, che gli Spagnuoli già tanto sospetti di mala intentione contro lo stesso Duca di Mantoua non solo hauessero fatto prontamente restituirgli lo stato, ma accioche più sicuramente il possedesfe,

Franceli prima amici di Mătona e neraici di Sauo ia diuengono amici di Sauo ia e nemici di Mantouae perche.

se, mettessero con tanto dispendio il mondo fossopra, e contro d'vn Principe cosi strettamente al Re loro congiunto. Tanto souente varia la sortuna lo stato delle cose, e più di lei glingegni, gl'interessi, e gl'affetti humani. Marispetto al Re di Francia, ancor che egli, e tutta quella natione, che haueua fatto professione di sostener con le forze, e coll'autorità del Regno il Duca di Mantoua contro quel di Sauoia, ed etiandio contro l'arme del Re di Spagna, quando per sinistra intentione de' Ministri di quella Corona vniti al Duca di Sauoia hauessero aspirato ad opprimerlo, fossero mal soddisfatti d'esfo di Mantoua, perche non hauesse voluto, confentendo alle domande del Re, perdonare a' ribelli, e perche, tenuta in minor conto l'amicitia, e autorità loro, si tosse alla Protettione della Corona di Spagna, così del tutto appigliato; adognimodo venendo il Regno per lo più Go-uernato secondo il cossiglio, el arbittio della Reina Madre stretta di parentado col Duca diMantoua, e d'intelligenze con la Corte di Spagna, e per consequenza inclinata più in fauore di queiti che studiosa de gl'affari del Duca, o dell' offeruatione del trattato; perciò il Re per l'età sua dependente in tutto da gl'affetti di lei non solo con patienza tolleraua la renitenza d'eilo di Mantoua, e ch'egli alle conditioni de'tempila conservatione delle proprie cose accomodasse, ma ancora per fauorirlo, e in vn istesso tempo per non s'opporre in Italia all'intétione del Suocero, haueua al Maresciallo espressamente vietato l'andare in Italia, e andatoni, con seueri editti

l'haueua richiamato, e poscia veggendolo contumace, e sentendo molte doglienze de' Ministri di Spagna, e di Mantoua, mandò ad isposses de l'inamona, mando au isposses del suo Gouerno del suo Delfinato. E rispetto del Maresciallo, quatunque es gli pretendesse a tanta inobedienza l'obbligo ingiuntogli per le capitolationi d'Asti di scendere senz' ordine alcuno in disesa del Piemon. te, e'l zelo della Regia dignità, alla quale, di-ceua, che il Gouernatore col variare il trattato di pace procuraua pregiudicare; adognimodo per comune opinione hebbono forza d'al-lettare in istagione così orrida, e in età così graue quel Capitano le lusinghe, e gli straordinari fauori fattigli dal Duca per natura attissimo a conciliarsi gl'animi dognuno, l'Oro de' Vinitiani, l'ardore militare in lui ancora molto potente, e il desiderio d'abbassare in I-talia il nome Sgagnuolo: e però, giuntoui, non curò di fauorire il Duca etiandio contro il Monferrato: o perche non sapendo in qual' altra parte più opportuna, o nien difficile riuoltarsi, non paresse la venuta sua, in tutto vana, o per dimostrare ancora per i già detti rispetti qualche segno di sentimento contro quel di Mantoua. Onde non mancò di sarsi sentire, e di tenere l'arme Spagnuole, mentre ei sterte in Italia, molto corte, e abbattu-Tomaso Ca-racciolo espo del presidio di tempi la riputatione dell'armi del Re Tomaso Carracciolo Capitano del presidio di San Germano; perche il Duca, cupido di racquistarlo,

S. Germano virilmente di fende quel luogo.

yi mandò i Principi Vittorio, e Tomaso, e quai

quai non risoluendo attaccar quella piazza, perche veggeuanla, e di buon presidio, e d'Eccellente Capitano prouueduta, e di gagliarde trincee fortificata, presono alloggiamento nelle rouine di Santià vicine, e quindi infestando le prouuitioni, e i soccorsi, e turbando le vie procurauano tener la piazza almeno con largo assedio ristretta, aspettando qualche occasione a desiderii loro opportuna. Ma tornò l'impresa in grauissimo danno del Duca; perche, stando il Carracciolo egregiamente alla difesa apparecchiato, e vscendo souente fuora, afflisse in maniera le genti del nemico, che a poco, a poco ve ne fece morire la maggior parte senza che, essendo d'impedimento, e occupando taluolta le prouisioni, ch'andauano in Vercelli messe quella città in strettezze maggiori. Vero è, che al Calusio riuscì taluolta rendergli la periglia. Perche, stando egli sull'auniso, e venendogli a notitia, che sotto Gherardo Gambacorta Capitano del terzo del Caracciolo andaua da Tricerto in San Germano vn conuoio di vettouaglie, e di monicioni colla scorta di centocinquanta fanti, e cinquanta caualli; inuiò da Vercelli sotto il Collonelle Meziers mille fanti, e quattrocento caualli, i quali vicino a Montei, che resta a mezzo la strada, azzustatisi, hauendo i caualli del Calusio messo in suga quei del conuoio: tuttoche il Gambacorta colla fanteria disposto il carriaggio in forma di trincera facesse per due hore resistenza: tuttauia soprafatto dal numero, venendo la maggior parte delle genti tagliata a pezzi, e'l Gherardo malamente ferito rimanenMarefeial Dighera ritorna in Frācia.

do prigione, restò il conuoio in poter assoluto de vincitori. Così andò variando la guerra del Piemonte dal principio di settembre sin' alla nuoua stagione del 1617. Innanzi la quale il Maresciallo, dubitando del suo Gouernamento del Delfinato, e moltopiù dello sdegno della Corte ritornò in Francia, e liberò il Gouernatore dal dubbio dell'armi di quella natione, so-

Mutatione morte del Coeini e per la caduta della Reina madre dalla gratia del Re.

stegno così principale degl'affari del Duca. I quali quantunque per così precisi, e rigorosi comandamenti del Re non poco depressi rimanessero, adognimodo nacquero assai presto in Pariggi nuoui, e non aspettati accidenti, che il Duca a speranze di fauori più grandi solleuarono, Era il Re di Francia trauagliato dalle turbolendella corte di ze, e seditioni del Regno concitate da Principi, Fracia per la i quali disgustati della prigionia del Condè, e mal soddisfatti del Gouerno, e Autorità della Reina Madre s'erano dalla Corte appartati, onde o per propria deliberatione (perche già con l'età cominciaua ad hauer qualche cognitione dello stato, e conditione delle cose sue) o instigato, perquel, chesi tenne, da Monsù di Luines natiuo d'Auignone, familiare suo fauorissimo, fece all'improuiso vecidere il Concino Fiorentino, quello, il quale per gl'estremi fauori della Reina salito in grandissima autorità, la faceua a tutti i Principi così odiosa: e poscia rimosfa da se la stessa Reina; e mandatala a Bles, haueua richiamato a se tutti i Principi, e Vsiciali del Regno, i quali sodisfattissimi di queste attioni, con molta prontezza andati in Corte, si dimo-Ararono paratissimi ad vbbidirlo. Rimossa per tanto

tanto dal lato del figliuolo la madre inclinatissima al nome Spagnuolo, e surrogati in luogo di lei i Principi confidenti al Duca, haueua giusta occasione di maggiormente promettersi, e della volontà del Re, e delle forze del Regno. Onde cominciana a temer meno il Gouernatore, il quale prouueduto di nuoue genti, in varie parti ordinate, minacciaua a primo tempo di rientrare nel Piemonte. Ma le cose de Vinitiani fra que. Si rippiglia-no le guerre sto mentre non crano state nel Friuli otiose. E-devinitiani ra l'esercito loro da che l'Austriaco abbandona- nel Friuli. to Luciniso passò di là dal Lisonzo, rimaso padrone della campagna da Luciniso a basso, e v'haueua occupate tutte le terre dell'Arciduca eccerto Gradisca. L'espugnatione della quale essendosi per le nuoue fortificationi resa più che prima difficile: perciò, deposti i pensieri d'ottenerla per forza, si riuoltarono i Capi dell'esercito Vinitiano alla conquista de paese più sopra Luciniso, con fine d'aunicinarsi, quando lor fosse riuscito a Goritia. E perche a questa deliberatione sarebbe stato d'impedimento l'esercito nemico, il quale, alloggiato oltre il fiume riscontro Luciniso, mandaua souente grosse squadre di gentia scorrer la campagna di quà, e a leuarne grosse prede, elo stesso facena ancora il presidio di Gradisca; perciò colla multiplicità de forti, e delle trincee fabbricate sulla loro ripa studiarono primieramente in quanto lor fosse possibile prouuederui. Poscia applicarono l'animo a S. Martino in Crusca, terra fra, monti assai forte, benche dal Lisonzo alquanto discosta. E per tale effetto Pompeo Giustiniano, andato a Vipul-

ciano, che è fulla strada di San Marrino, fen' impadronì. Ma poscia, considerate forsi meglio le difficoltà d'occupar San Martino, che poreua non meno ageuolmente, che Gradifca riceuer i soccorsi da Goritia per lo ponte di pietra antico, e a lei vicino; perciò, mutato di configlio, o differto in altro tempo il pensiero, deliberarono farsi padroni prima del ponte per togliet non solo i soccorsi a San Martino, ma per aprirsi la strada come per esfo già fece l'Aluiano a Goritia. Era il ponte difeso da vn gran torrione in capo a esso anticamente fabbricato, e di nuoue fortificationi fiancheggiato; il quale volendo i Vinitiani, come era necessario, espugnare, deliberarono prima fabbricar di qua dal fiume vn forte in luogo rileuato, dal quale il torrione, e'l ponte venissero battuti : ed essendo il Giustiniano con altri Capitani andati in quelle parti, per riconoscere l'eminenze all'intorno, condussero ancora buon nerbo di genti. Fra le quali, e quelle dell'Arciduca concorfi alla difesa del ponte, cominciossi dall'vna, e dall'altra ripa a scaramucciare, e benche con poco effetto, con Pompeo Giu- danno ad ognimodo de Vinitiani, i-quali vi lasciarono il lor Maestro di Campo Giustiniano, trafitto nelle reni da vna palla di moschetto, che fù poscia quasi moribondo portato a Luciniso; doue fra poche hore si mori. Successegli nella carica il Conte Martinengo; ma non potendo per la vecchiaia supplire, su con titolo di Gouernator Generale eletto Don Giouan de'Medici figliuol natural di Cosimo primo Gran Duca

itiniano teri to muore.

Duca di Toscana Capitano vecchio e nelle D.Gio:deMeguerre di Fiandra, e d'Vngheria con carichi dici eletto Go principalissimi 'esercitato, e però d'autorità arme della molto grande. Non si mancò, morto il Giupubblica nel stiniano, di proseguire da' Vinitiani l'impre-Friuli. sa del forte già deliberata; e però hauendo mandato il Martinengo con alcune compagnie a fermat il piede sul colle dal Giustiniano eletto per opportuno a sabbricarlo. Pini-

no eletto per opportuno a fabbricarlo, l'inimico, auuedutosene, mandò il Capitan Fur Francese a preoccuparlo: fra cui, e'l Martinengo s'appicò gagliarda (caramuccia, alla quale essendo dall'altra parte concorsi noui aiuti, furono i Vinitiani costretti cedere, e lasciare il possesso del colle a gl'Austriaci, i quali incontanente vi piantarono vn forte, che dalla moltitudine de castagni, forte del bosco, o de castagni appellarono: e i Vinitiani in vece di quello fabbricarono vn'altro forte in sito più alto, donde con due cannoni, e vna collubrina il ponte rouinarono. Perloche gl'Austriaci, per non rimaner priui del passo del fiume, ne girtarono vn'altro sulle zattare più all'insù in certa riuolta del fiume coperta dal forte Vinitiano. Tornarono fra questo mentre nell'esercito Veneto a rincrudire le infirmità, per le quali, il Martinengo grauemente amalò, e non essendo ancora venuto nel campo il Medici nuouo Gouernatore, andauano le cose della guerra per li Vinitiani peggiorando: e gl'Austriaci per la morte del Giustiniano, per l'infermità del Martinengo, e per l'assensa del Medici pigliando maggior ardimento, s'guazzato più souuente

che prima il fiume, scorreuano fin sotto Meriano, cagionando grandissimi danni alle genti de'Vinitiani El' Conte d'Ampier vscito di Gradisca con due compagnie di caualli, diede di notte sopra Garuggio luogo due miglia vicino a Palma: doue interamente disfece vna compagnia di Corazze, che v'alloggiaua. Ad emolation delquale D. Baldassar Marradas vícito anch'esse di notte della piazza medesima, assalì, e diede non picciolo dano all'alloggiamento di Chiopris, e dopo non moltigiorni il presidio di Gradisca sotto il Strasoldo Gouernatore della piazza arriuò di notte fino al Ceruiggiano, fiume poco lungi da Palma, e occupò, e abbrucciò alcune terre vicine, e specialmente quella, che prende il nome dal fiume, che e più principale. La quale se, come sù da gl'Austriaci abbandonata, così fosse stata incontanente fortificata, rimaneua Palma esclusa dal comercio maritimo di Vinetia. Perloche i Vinitiani, visto il pericocolo, messero senza induggio mano a fortificarla, e di gagliardo presidio la municono. Arriuò finalmente nel campo il General Medici, il quale attese da principio a riordinar le cose, che trouò mall'all'ordine; e poscia hauendo il pensiero intento a qualche fattione degna delsuo nome, e dell'espettatione dise conceputa, si cruciaua internamente, per non veder le cose a suoi disegni ben preparate; riconoscendo ogni giorno maggiore la corruttela della disciplina militare fomentata ancora dall'auaritia d'alcuni de' Capitani, e Gentiluomini Vinitianitiani, Vficiali della Republica, i quali intenti più ad arricchire che a guerreggiare, a soldati la licentia contro gl' ordini della militia permetteuano. Aggiugneuagli maggior disgusto, che douendo per le patenti della Republica essere a tutti superiore, eccetto, che al Prouueditor Generale, gli ne venne da principio difficoltata nel campo l'esecutione. Frà le quali difficoltà il nemico mandò Monsù della Foglia Capitan Francese con vna ban- se genti Vinig da di caualli oltre il fiume contro alcuni Ca-tiane. pelletti, che guardauano certa trincea fulla ripa del Lisonzo; e venendo gl'vni, e gl'altri soccorsi, crebbe la zusta in mezza battaglia, nella quale il Trautmistorst passato il fiume, e il Triuiggiano vícito con molta gente da Luciniso, virilmente combatterono. Ma non potendo la caualleria leggiera de'Vinitiani stare a petto alla salda ordinanza della Tedesca, mentre volle ritirarsi, si confuse in maniera con la caualleria grossa, la quale erale alle spalle; che l'vna, e l'altra furon sforzate prender la carrica, a trauerso le proprie fanterie venute loro in soccorso: le quali perciò rimasero intieramente disfatte dalla propria, e vecise dalla caualleria nemica, essendo in questa barusfa stati vecisi molti de' Corsi, e rimaso prigione il Sargente maggiore Raffaele figliuolo del morto Giustiniano, con Gio: Domenico da Ornano Capitano Corso di gran valore, Ne qui staua il danno: perche i Vinitiani ritirati, non riputandosi dentro le trincee di Luciniso sicuri, erano intenti a fuggirsi nel castello, che è

nell'alto: se non si fosser loro gagliardamente opposti alcuni de Capitani, i quali hauendo in molti modi, e particolarmente, col far chiuder la porta dell'alloggiamento impedita la fuga a' suoi, fatto loro animo, e dispostigli alla difesa, conseruarono quell'alloggiamento, e Luciniso, che per altro rimanendo abbando-nati andauano in potere assoluto del nemico: il quale dubitando l'artiglieria di Lucinifo, ripassato il fiume, si condusse al solito alloggia-mento, con poca perdita di genti, quantunque lo stesso generale, e il Marradas vi rima-nessero leggiermente feriti, e il Foglia spintosi troppo innanti, veciso: Il Triuiggiano, benche in quelta occasione dimostrasse gran cuore, meritò adognimodo riprensione dal Prouueditore, e dal Medici di troppo ardore, per essersi di propria autorità, e senza dar loro auuiso in quella fattione con tanta gente impegnato. Crescendo tuttauia l'infirmità del campo, Griggioni su-cresceua ancora la fuga de'soldati, massimamen-bornati con-ero gl'Austria. te di quei del paese, e le battaglie consumauano ancora più la foldatesca migliore: onde sentendosi maggiormente la penuria di genti, tentarono il Prouueditore, e il Medici, con

Suizzeri e ci.

varie arti gli Suizzeri, e Griggioni ch'erano in campo, perche volessero militare contro l'Arciduca; il che essendo a quella natione prohibito per le leghe, che hanno con la Casa d'Austria, non haueuano ancora fin' a quel tempo fatto: hauendo solamente seruito per la sola difesa ne'presidij, e nelle piazze dalla Republi. ca tenute. Ilche finalmente ottenuto, quantunque

runque cagionasse per allora qualche larghezza, essendo in numero di mile cinquecento; apportò nondimeno fra poco tempo strettezza maggiore; perche, venendo per questo rispetto più rigorosamente prohibito al paese de Giggioni il commercio dello stato di Milano, i Capi de' Griggioni, per ottener la renocatione di tal decieto, richiamarono a casa tutti quei della loro natione, i quali per la Republica militassono: e proibirono il passo a' forastieri, che in fauore della stessa Republica Vinitiani teni per i loro stati passassero. Per cotale accresci- tano ma inua mento, entrò il Medici in isperanza di sor-no sorpredere prendere San Martino in Crusca, hauendo mas- Ciusca. fimamente notitia delle pochegenti, che v'erano di presidio. Partito dunque di mezza notte con bonissimo ordine da Vipulciano, doue haueua fatto la massa di quei, che desti-naua a quel impresa, giunse prima del giorno assai vicino al castello. Ma essendo fra suoi nato certo bisbiglio, ed essendo nel castello comparso vn lumicino, entrò così horribile spauento, e confusione fra' soldati, che incontanente, fenza esfere incalzati, si messero in vergognosissima fuga, la quale il Medici, sceso da cauallo, volendo, col opporre etiandio la propria persona, trattenere, fu per tre volte gittato a terra, e quasi concultato. Venne da questi tempi nel Campo Antonio Lando successo al Priuli nel Varij di egni titolo, e vficio di Prouneditore Generale, il qua- Vinitiani per le, veggendo, che la somma della guerra consi-pessare il Listeua nel occupar Goritia, e che ciò senza pas- cemente rie-fare Lisonzo non cra possibile a succedere; seono.

sonzo infeli-

fabbricati prima alcuni forti, e trincee intorno a Gradisca, per impedire l'vscite, riuoltò il pensiero al passar per tutti i modi il siume. E parendo a lui, e al Medici, il passarlo tra Goritia, e Gradisca, per l'oppositione del nemico impossibile; s'hebbe notitia, che certo ponte al Canal di Ronzina ventimiglia sopra Goriria, poco era guardato: e quantunque l'andarui fosse malageuole, douendoss passare per il paese nemico, e più malageuole, calar da Ronzina a Goritia, tuttauia parendo loro far grande acquisto, se passassero il fiume, vollero pronare, se potena l'intento per quella parte riulcire: ed acciò l'effetto meglio succedesse, deliberarono da sei altre parti dare assalti al nemico, acciò da ranti lati, in vn' istesso tempo assalito, non potesse esser d'impedimento a quei, che tentassero il passo al ponte di Ronzina. Disegni, i quali quantunque fossero benissimo ordinati, eper maggior parte ben esequiti, nonhebbero però felice la riuscita, eccetto, vinitiani oc- che alla terra S. Floriano, la quale col pettardo fu presa dal Conte Nicolò Gualdo, e poscia per essere alle spalle, e poco distante dal forte de'-Castagni, doue i Capitani della Republica mirauano, fù incontanente fortificata, e di grosso presidio fornita. Sbattuti il Lando e'l Medici da quella impresa, e disperati di poter ottener l'intento, che era il passar del fiume, soprauenne nuoua speranza di conseguirlo, per l'altra, e non peníata strada. Sotto Gradisca il transito del fiume non era contradetto, perche della riua di là, essendo del territorio di Monfalcone.

cupano S.Flo \$1200.

·Nuouo difegno di passare il fiume proeafto, riefce.

cone, erano i Vinitiani come di territorioloro antichi padroni, si come di questa s'eran di nuouo coll'arme impadroniti. Ma il traghettare per questa parte, quanto più facile appariua, tanto più inutile si riputaua; perche a chi dal Contado di Monfalcone vuol passare a Goritia s'attrauersano i monti chiamati anticamente Giapidi, e al presente del Carso, ì quali cominciando dal Lisonzo più sotto Lucinifo, e scorrendo conperpetuo giogo fino al mare, questi due Contadi intieramente diuidono. Monti horridi, aspri, sassosi, e istimati da gl'eserciti insuperabili: alle radici de' quali verso Goriua scorre il Vipao, fiume che sbocca nel Lisonzo, scontro al forte di Fara; il quale, benche minore del Lisonzo, conueniua nondimeno, superato il Carso, passare colle medesime disticoltà, e oppositioni del nemico, non lunge da esso accampato. E parendo queste disticoltà insuperabili, era sempre il tentar quindi l'impresa di Goritia, stato riputato concetto del tutto disperato. Ma, essendosi in questo tempo peralcune congetture penetrato, non essere i monti di qualità così aspra, e malageuole, come erano stimati: sù mandato il-Marchese Oratio dal Monte a riconoscerli. Il quale fatte le diligenze necessarie, hanendo riportato, esserui luoghi, per li quali poteuansi condurre le artiglierie e gl'altri impedimenti valicare: il Prouueditore, e'l Medici allegri per così buone uouelle, con isperanze di felicissimo successo deliberarono passar per tutt'i modi il fiume lotto Gradisca, e quindi, sume.

perato il Carso, andare a l'espugnatione di Gori-Strettezza di tia. Ma non erano alle speranze, e al desiderio po veneto dif di tentar simil impresa, vguali gl'apparecchi ne-ficoltà il nuo-uo disegno di per l'essecutione; crescendo tuttauia la passare il su- penuria della soldatesca per la morte, e suga di molti, e particolarmente de' paesani, i quali al tempo solo delle paghe si trouauano in campo: già molti de' Griggioni, vdito il comandamento de loro superiori erano partiti, e molti, per esser troppo insolenti, e hauer cagionato qualche se-ditione in campo, licentiati. Gl'Olandesi tardauano tuttauia, e vn reggimento di quattro mila Francesi, che'l Duca di Mena doueua a spese della Republica condurre nel Friuli, o dalle nuoue turbolenze del Regno, o da' decreti de'Griggioni pareua trattenuto. Aggiugneuali, che andando oltre il fiume a tentare vn'impresa incerta, e quanto più nuoua, tanto più difficile,e pericolosa; non si poteua abbandonare il paese di qua, con tanta fatica acquittato, e con tanta spesa fortificato. Onde, il dividere quelle poche, ch'erano in campo, non era altro, che mettere a manifesto pericolo il certo, per andar con rischio grade di se medesimi a far acquisto dell'incerto. Le speranze de'nuoui supplementi riusciuano scarse per le qualità de tempi, che la Repubblica in grandissime strettezze riduceuano. Imperciocche era poco dianzi succeduta la rotra del Duca di Sauoia alla Badia di Lucedio, e conueniuale non solo rifondergli quantità di pecunia, perche si rifacesse, ma pronuedere anco di genti, e di Capitani d'esperienza, i confini verso il Milanese, per lo dubbio probabile d'esser da

da quella parte assalità. Onde i dell'esercito Venero erano costretti temporeggiare nell' impresa del Carso, e aspettare almeno la venuta de gl'Olandesi, i quali pareua, che non potesiero più lungamente induggiare. Faceua ancora molta disticoltà alla nuoua impresa la venuta nel Friuli de' supplementi di Lamagna, per li quali il campo Austriaco era ingrossaro, e si diceua d'altri, che in breue giugnerebbono. Moltiplicarono ancora fenza compa- Duca d'Ossuratione maggiori disticoltà, e trauagli alla na trauaglia Repubblica per la nuoua deliberatione di D. pubblica di Pietro di Girona Duca di Ossuna, Vicerè di Vinetia. Napoli, il quale, o secondando la mente del Re, dichiaratosi in fauor dell'Arciduca, o per l'odio particolare, che portaua al nome Vinitiano, messe in punto nel porto di Na-poli galee, e galeoni, pubblicando volergli inuiare nell'Adriatico, non solo per solleuare con la diuersione gl'affari dell'Arciduca; ma per interrompere alla Repubblica il possesso, che pretende dell'Impe io dell'istesso mare, e maggiormente il trafico maritimo di quella Città. E, tutto che in que' Padri risplendesse uagliati per fra tanti trauagli, e auuersità la medesima molti conte grandezza d'animo, con la quale, persisten-desiderano, che le prassdo generosamente nel primiero proponimen-che della costo di sostenere la pubblica riputatione, è di li-positione sia no ripigliate, berare il gosso da corsari, s'apparecchiauano di resistere a questa nuoua tempesta; e però non tralasciassero di fare abbondantemente tutte le prouuisioni in tutte le parti necessarie, ed opportune; adognimodo, confideraro

maturamente il picciolo frutto, che dalla guerra confeguiuano, il danno, che nel pubblico, e nel priuato ne risultaua: e antiuedendo oltreaciò i pericoli imminenti allo stato loro; da quel di Milano, e dal Regno di Napoli; rimessa per tanto qualche cosa della durezza primiera, cominciarono a defiderare, che fossero ripigliate le pratiche degl'accordi già interrotte. Difficoltà che Ma non era lor men difficile trouar i mezzi,

prouano i V1nitiani nel ripigliare le pratiche della pace.

che conseguirne con soddisfattione il fine: perciocche nessuno de Principistracchi delle passate negotiationi, e per la renitenza, e poca inclinatione dimostrata dalla Republica alla restitutione del tolto, si curaua d'intrometteruis: e dal Pontefice, al quale la Repubblica stimaua non esser i suoi trauagli intrinsecamente discari, non riportauano altro, che parole, e vfici generali. Nel Re di Francia per le turbolenze grauissime di quel Regno poteuano far Tétano il Re picciolo fondamento: onde hebbero per minor male ricorrere alla Corre di Spagna già tanto a loro sospetta, e la quale colla dichiaratione fatta dal Re a fauore dell'Arciduca, e colle genti, da lui in quella guerra contro la Repubblica pagate, era poco men che aperto nemico. Ággiugneuansi le doglienze satte molte volte daila Repubblica, che in que-

di Spagna p che s'interpo. ga nella co. politione.

Carionidelle fattioni fra la Corte di Spagnaje la Repubblica di Vinetia.

sto fatto degl'Vscocchi fosse stata sotto la parola di quella Maestà più di vna volta pregiudimale soddis- cata. Era il Re con tutta quella Corte malissimo soddisfatto de Vinitiani: perche, esfendo esti potenti, e di configlio, e d'intelligenze co' Principi d'Europa emuli di quella Corona; da che le

le forze di essa rimase così grandi in Italia haueuan con la speranza tolta loro la possibilità di peruenire a maggior grandezza, e di far maggior acquisti nella Lombardia, e nell'Iralia; si come surono già ne tempi più remoti grandemente sospetti, che con pensieri, e con dimostrationi assai manifeste hauessero aspirato: variati al presente i disegni, e forse ancora gl'affetti, s'erano con più benigna professione rinoltati a stare alla velletta, e a fare la sentinella a quel di viuo, e di libero, che in Italia ancora rimaneua. Perciocche i Pontefici, tuttoche più grandi di stato, che la Repubblica, e sostenuti dalla Maestà della Religione, eperciò da i Re di Spagna molto venerati, o per meglio conseruarsi tanta dignità, o per sostenere il proprio loro vficio di Padre vniuersale, o per le proprie inclinationi, che variano secondo il variar de'tempi, e secondo la natura, e gl'interessi de' Pontesici, non soleuano senza vrgente occasione stare sulle premurecon quella Corona: e gl'altii Potentati Italiani, chi più, e chi meno secondo la proportione delle forze, e de gl'interessi stauano osseruando la Grandezza dell'istessa. Soli i Vinitiani professandosi liberi da qualunque rispetto, e dependenti da se medesimi, e veggiado molto acuratamente nella sigortà Italiana, stauano sù gl'occhi a quella corte, e a quella natione; parendole, che più de gl'altri s'allacciassero la cura di sostenere lo stato quasi tremante della patria comune: e che sotto questo colore ambissero di parer quelli, cui desse l'animo d'alzare la fronte,

e stare a petto alla Grandezza del nome Spagnuolo: e farle se giusto contrappeso colle forze, col consiglio almeno, coll'arte, e coll'intendersi con altri Principi, qualche riparo, acciò (quel di che ansiosamente dubitauano) fuora delle sue sponde facilmente traboccando, troppo la sigortà comune dell'I-talia soffocasse. Del che hauendo dati nelle occasioni qualche saggi, e poseia per la felicità de successi inanimiti (perche il Re di Spagna, e particolarmente il Re Filippo Secondo, studioso che le ben composte cose d'Italia non si turbassero, molte cose haueua loro disfimulato) il dimostrarono ancora nell'antecedente guerra del Piemonte, nella quale furono sospetti, che col consiglio fomentassero, e col danaro occultamente somministratogli, sostenessero gli sdegni del Duca: e più aperramente ancora nelle capitolationi d'Asti, nelle quali non contenti coll'esempio del Pontefice interuenirui semplicemente come mezzani, ma passando con poco rispetto più innanzi, e mettendosi al paro de'Re di Francia, e d'Inghilterra, s'erano con essempio assai nuouo obbligati scopertamente contro lo stesso Re per l'osseruanza delle cose quiui conuenure. E preso poscia maggior ardire della toleranza del Re verso il Duca, nell comporre gl'affari del Piemonte, ed esaminate le forze loro, e del Duca col suo paragone della grandezza dello stato, del publico danzio, furono in concetto, che volessero anch'essi metter in pruoua la pubblica potenza, grande allora nel concetto

di tutti, ma grandissima nel loro; quando assaliti gli stati dell'Imperatore, e dell'Arciduca, e ristrettisi in lega col Duca, e somministratigli danari, perche rinuouasse la guerra, parue, che dessero a diuedere a quella corte il desiderio, che haueuano di far palese al Mondo, in che piccolo conto, e il Re, e tutta la Casa d'Austria tenessero. Per le qualira-La Corte di gioni il Re, e i Ministri di Spagna, desiderosi da principio e di sbattere i concetti di quella Republica, riget- poscia accetta tatono più volte l'instanze di Pietro Gritti Am- d'intrometter fi nella copobasciadore Vinitiano colà residente; il quale stione delle in nome della Repubblica chiedeua, che si cofe fragl'Arvenisse a qualche termine di compositione. Ma Repubblica. potendo come sempre nel Re, e nel Duca di Lerma, il desiderio di non hauer guerra in Italia, attese massimamente le grandi alterationi, e mouimenti, che vi cagionaua, e at-tele le conseguenze grandi, che le guerre del Piemonte addietro si tirauano, le quali non si poteuano comporre senza quelle de'Vinitiani, per la costante risolutione, che si scorgeua nel Duca: e perche finalmente il Pontefice, e il Re di-Francia si dimostrauano desiderosi di vederle composte, e diminuendo ancora gl'affati dell'esercito in Lombardia di forze, e di riputatione, e per lo malo gouerno andando di mal in peggio, e cognoscendosi oltre a ciò, essere debole freno a' Francesi l'autorità del Re loro, per ritenerli dal passare in Italia, preualse nel Re il desiderio di metterui fine à tutti gl'altri rispetti del risentimento, per le iniurie riceuute, e della soddissattione pretesa. La quale sod-Dd 3

disfartione dall'altro lato pareuagli, che assai venisse a conseguire per la tacita consessione della Repubblica, la quale a se ricorrendo per ottener la pace, venita non legiermente a ri-conoscere l'Austriaca Maestà, e Grandezza. Onde, in qualunque modo succedesse la compositione per mezzo del Re, non poteua non succedere senza molto auanzo della Regia dignità, ne senza molta riputatione della Casa d'Austria. Abbracciando adunque il Duca di Lerma l'occasione, che di presente gli si offeriua, cominciò a prestar orecchi alle proposte sattegli in nome della Repubblica dal Gritti Ambasciadore, e con molto affetto, e desiderio di concluderle, le andò praticando. Ma non per tanto si trattenne il Duca d'Ossuna dall'impresa: perche caldo più d'ogn'altro Mi-nistro Spagnuolo, e ripieno d'odio smisurato contro il nome Vinitiano, hauendo messo in punto sette galeoni benissimo all'ordine di combattenti, e prouuedutili d'ogni genere di munitioni, glinuiò (per dar principio alla guerra, che contro la Repubblica preparaua) nel golfo, sotto la condotta di Francesco Riuiera natiuo di Granatta, il quale di priuata fortutna s'era col proprio valore, e col fauore del Vicerè aperta la strada a grandezza non mediotre; ed hebbe poscia occasione nell'occorrenze presenti di farla maggiore. Armò la Repubmaritime del blica incontanente due galeazze, e sette ga-la Repubbii-ca corro i va-leoni, de' quali diè cura a Lorenzo Veniero,

Prouvitioni scelli del Vi-ea questi vascelli aggiunse ancora diciotto galee cereentrati fouli, che soleua tenere per guardia del Golfo, nel golfo.

e de' mari di Leuante: e a tutti propose Giusto Antonio Belegno Prouueditore del Golfo; il quale, mentre era in viaggio verso Ragusa, doue intendeua ritrouarsi i Galeoni Na-Galeoni del politani, il Riuiera auanzatosi con cinque de tinel gosso luoi vascelli a vista dell'Isola di Liesina, e au uicinatosi alla città, cominciò con alcuni col-Liesina si ripi d'artiglieria a percuotere i muri della for-tirono aBrintezza, c d'alcune case da essa poco discoste; pofcia, non veggendo alcuno comparire, si ritirò all'imbrunit della notte verso la Calamotta, e Sabioncello terre de' Ragusei: e vnitosi con glialtri vascelli, occupò vna naue, che da Ragusa andaua a Vinetia. Poscia fermatosi alcuni giorni in que' contorni, sentendo appropinquar il Belegno con forze molto vantaggiose, prese, senza esser punto seguitato, la volta verso la Puglia, e quindi sicuramente a Brindissi peruenne. Fù costante l'opinione ditutti, che poteua il Capitani del-Belegno ( se hauesse voluto ) venir seco alle ma. la Republica ni, ma che inutilmente sotto vani, e leggieri schiuano di pretesti trattenendosi hora in questo, hora in ni co' vascelli quel luogo, gl'hauesse col temporeggiare dato comodità ritornasene; non si sà però, se ciò succedesse per propria deliberatione, o per Vianza della gl'ordini limitatigli nelle instruttioni, perche proceder coquantunque la Repubblica si dimostrasse ma- tro suoi Capilissimo soddisfatti del suo procedere, e però, comandamerimossolo dal carico, gli desse per successore to di lei non il Veniero Capitan de' galeoni, il quale nelcombattono.
le consulte, e deliberationi s'era dimostrato più ardente, e animoso, adognimodo, perche non molto dopo d'altri vsici, e dignità il prouuidde:

dopo di ha-

Republica di

fece far concetto, che il risentimento fosse stato vna delle solite cautele de'Vinitiani; i quali, scaricando la debolezza delle commessioni sopra gl'vficiali, sogliono, senz'auuenturare le proprie forze, coprire prudentemente la pubblica distidenza, e la riputatione dell'armi loro in vn'istesso tempo sostenere; nonse, ne stimando offesi gl'istessi Vsticiali, i quali (co-sì sono gi'animi di que'cittadini ben formati) contenti del tacito applauso de cittadini più prudenti, e del tacito trionfo, che vien lor dato, per hauere la pubblica fortuna sauiamente condotta, non curano per amor della patria riceuere in se quella colpa, che da po-co honoreuoli successi nel pubblico ridondarebbe: sicuri, che poseia, passato il rumore, ne vengono con altri honori, e dignità largamente rifarciti. Dalla vicinità de' galeoni Napolitani prendendo gl'Vícocchi ardire, e dalla

Vícocchi efcono più fero ci in mare e cagionano gradanni alla nauigatione del golfo.

comodità del ricetto, e comercio aperto loro nel Regno di Napoli vscirono in gran numero dalle case loro, escorrendo con terrore il Golso secero molte prede, e occuparono molti vascelli, etiandio sopra gl'istessi lidi della città, e poscia portando le lor prede nella Puglia, e ne gl'Abbruzzi, quiui sicuramente le vendeuano: doue cacciati ancora da' legni Vinitiani sicuramente risugiuano: in maniera tale, che'l trasico maggiore da' galeoni, e il minuto da questa gente si vede in breue nella citta di Vinetia a pessimi termini condotto. Andato poscia il Veniero colle due galeazze, e sette galeoni a Brindisi, tentò di tirar a battaglia

il Ri-

il Riuiera, che quiui co' suoi galeoni dimoraua. Ilquale perche non haueua vascelli da re- Il Capitan de
mo, e'l vento non gli consentiua l'vscita, non tiani ssida i
ricusò, ma differse in tempo più opportuno galeoni del
l'inuito. Onde il Veniero, benche di vascelli Re nel porto
di Brindiss.

supportuno qui proto di principa i porto di principa. si nel golfo, entrò nel canale di Corsola, e quindi a Liesina: e contento di quella generosa dimostratione in que'lidi più non comparue.

Crebbero poscia le armate, perche facendo il Vicere ere cerè prounisioni, e in Napoli, e in Sicilia di nuo maritimi con ui galeoni: e raunando le galee del Re, prepara uane ancora altre a proprie spese, per man-darle vnitamente a' danni de Vinitiani: e potendo in lui l'un di più dell'altro l'iracundia e lo sdegno, minacciaua di voler con tutta l'armata assalire la stessa città di Vinetia; e aggiugnendo alle parole tutte le dimostrationi possibili, pubblicaua di voler in persona a Brindi si trasferirsi, per dare maggior vigore, e sollecitudine a tanti apparati. Onde la Repubblica entrata in gran pensiero di se stessa, armò con molta sollecitudine altri galeoni, e gittò in mare altre galee, e galeazze, e ordinò ancora a tutte le galee, che nauigauano per quei, e per li mari di Leuante, che vnitamente all'impeto dell'armata Spagnuola s'oppones-fero.Ma la Repubblica abbondantissima di Naui, di Galeazze, e d'ogni bellico apparecchio, patiua strettezza grandissima d'huomini tanto Difficoltà che da remo, quanto da combattere. Persiocche proua la Requel popolo, e que' contorni per li secoli pas-metter insiesati esercitati, e però assai gleriosi nella militia mare.

di mare, dalla quale la Grandezza del nome Vinitiano hebbe il principio, e l'aumento; al presenre assuefatti a' loro domestici eserciti, e non hauendo per molti anni veduto il nemico, eran diuenuti imbelli, e nell'otio comune inuiliti. Ne di Capitani si trouana però meglio prouueduta, attesoche la Nobilià dedita alle arti della pace, non haueua per li tempi addietro stimato la militia, eccetto la maritima; e questa ancora, dopo d'acquistato l'impero di terra ferma, e dopo la pace vltima col Turco, era ridotta in mercantia, o in semplice amministratione, e comandamento ciuile di vn corpo d'armata, che non seruiua per altro, che per ostentatione della grandezza di quella Repubblica: gran parte della quale dimoraua del continuo nel pubblico arfenale, fenza chiurme, ridotta in secco, ma però con gl'armamenti prontiper metterla all'ordine: la minor parte non era impiegata in altro, che in traghettare da questo in quel luogo, secondo il bisogno richiedeua, o il Senato comandaua. La Prefettura Suprema del Mare, per essere carico il maggiore, che dopo il Ducato la Repubblica conferisse, non si cometteua solo a soggetti frà la Nobiltà molto eminenti, i quali essendo più ne gl'vfici, e ne' gouerni della Repubblica, che nell'arre; e nella militia marinaresca esercitati, riuscinano affatto ignari per quel mestiere, al quale veniuano preposti, e haueuano essi più bisogno d'esser gouernati, che talento di gouernare. Poteuano per tanto appena operare il talento loro nelle prouuisioni, e nell'amminiftrare strare della giustina fra la turba, che leuanano, ma non nella condotta delle armate, e nel disporle, o guidarle nelle fattioni, e battaglie, che si presentassono. Trouandosi per tanto la Repubblica in questi termini, e dubitando delle minaccie, e apparecchi del Vicerè; l'armata del quale sapeua, e di serocia di combattitori, e di valore, e d'esperienza de Capitani essere molto superiore alla sua; haueua molta disticoltà di prouuedere a così necessaria difesa: nella quale faceua ancora bisogno rifondere molti danari, e fare spese molto eccessiue. Però datasi incontanente a trouar danari con molte gabelle, e impositioni, conuocati ancoral'arti della città, comandò loro certo numero di remieri, i quali estratti, conforme a gl'ordini pubblici, a sorte, seruissero per se, o per altri nell'armata. Così fornitola buona parte di gondolieri, della fece del popolo, e de contadini delle vicine ville, l'armò ancora di molte compagnie delle militie di terra ferma, delle quali, riuscite in proua inhabili alle fattioni di terra, poco si poteua promettere in quelle di mare. È perche in tempitanto pericolosi era al Senato sospetta la troppo grande animosità del Veniero Gouernatore dell'armata, lasciatogli la carica, che prima haueua de' galeoni, prepose alla somma delle cose maritime contito-Îo di Pronueditore , mà con autorità di Capitan Generale Gio: Giacomo Zane, foggetto graue, e prudente: il quale dopo non molti giorni -partito con que' legni, i quali allora pronti in Vinetia si ritrouaua, andò a Liesina; doue

B. Pietro di Leua co parte dell'armata sfida la Vinigiana, che era nel porto di

Liefina.

s'haucua a far la massa di tutti i vascelli, i quali in quell'armata seruir doueuano: acciocche quindi, quasi dal centro del golso potesse specolare gl'andamenti, e opporsi a' disegni, e ssorzi della nemica; parte della quale prima, che ei vi giugnesse, era già soura quella istessa isola comparsa. Conduceua questa parte D. Pietro di Leua sotto l'insegne del Vicerè di Napoli, e costaua di dodici galeoni, e di venti-tre galee; e auuicinatasi al porto, mandò due di esse a ssidare l'armata Vinitiana, la quale fotto il medesimo Belegno, a cui non erano ancora peruenuti gl'ordini, e commessioni del Senato, quiui si tratteneua. E tuttoche di vascelli alla nemica non inferiore, rispetto masfimamente alle galeazze, nondimeno non ardì il Belegno di vícir dal porto, e farsele incontro; ma fortificatofi quiui, e collocate le galeazze alle fauci del porto, le quali, formate da vn gran scoglio, sono molto ristrette, soffit d'esserui battuto, e bombardeggiato dalla Spagnuola: la quale accostatasi andò ad assalirlo poco men, che sotto la fortezza al porto imminente: edopo molto sparare dall'vna, e dall'altra parte, veggendo pure i Capitani Spagnuoli il pericolo di proceder più oltre e contrastare con tanti suantaggi, ne esser loro possibile tirar i nemici in mare aperto, perciò contenti della tacita loro confessione, si ritrassero a Brindidi nuono nel si, senza danno, e nocumento. Doue essendo giunti altri sussidi di naui, e di galee benissimo armate, soprauennero ancora nuoue, e più vrgenti comeffioni del Vicere: il quale sdegnato,

che

Accresciuto di forze entra golfo con ordine di andare ad affalir Vinctia.

che non si fosse combattuto, ordinaua espressamente, che rizzati gli Stendardi Reali si rientrasse nel golfo, e che affalita, e per qualunque maniera combattuta l'armata nemica, più oltre contro la città di Vinetia si procedesse. Deliberatione, la quale risaputa, commosse tutta la città, e di molta sollecitudine, e pensieririempilla. Volendo per tanto que' padri con la soli- in 'Vinetia ta prudenza prouuedere a' pericoli benche lontani, come se sosse presenti, non considando tro l'armate contanto de la l'armate contanto de la l'armate che della propria armata, ne de gl'apparati di mare, fingnola che non del sito impenetrabile di quelle Lagune, ma quasi le difese naturali fossero deboli ripari allo stato dubbio della Repubblica, non si rattennero dal fare tutte quelle diligenze, le quali, quando hauessero hauuto il nemico vici-no, non haurebbono potuto tralasciare, ne far maggiori. Fortificarono per tanto i lidi esteriori d'argini, e di trincee, ed eressono belluardi alle bocche delle Lagune, e parendo ancora queste difese inferiori al pericolo, date l'armi in mano al popolo, formarono per tut-te le parocchie corpi di guardia, e compa-gnie di foldati, ad ognuna delle quali prepo-fero due cittadini l'vn nobile, e l'altro popolare. Ma perche queste prounisioni contro i disordini esterni, qualche interno disordine non cagionassero; su eletto vn Magistrato di tre de più graui, ed eminenti gentiluomini, acciocche tutti in vsicio contenessero: a'quali data ogni Soprema Podestà, appoggiarono la cura di prouuedere, che la Repubblica in que frangenti d'ogni danno illesa si conservade. Ne contenti da

tanti apparecchi dentro, e fuora della citta ordinati, non s'astenner ne anco da ricorrere a gl'aiuti stranieri del Turco. Percioche corrotti secondo si disse con danari gl'V siciali più principali di quella Porta, e le Soltane più fauorite del Serraglio, ottennero dal Gran Turco vn comandamento diretto al General di mare, che andato coll'armata nel golfo al Capitan della Repubblica in tutte le occasioni seruir douesse; Benche ritenuti poscia, o dall'odio, che haurebbe loro quella attione concitato, o dal pericolo d'introdurre nel go'fo l'armata di quel si formidabile Impero, fatala venire a Nauarrino, se ne valessero, perche il Vicere, dubitando del Regno di Napoli, ricchiamasse l'armata alla difesa delle proprie cose, e dall'offesa dell'altrui la rimuouesse. Frattanto Don Pietro di Leua, accresciuto di nuoue forze, parti con lo Stendardo Regio da Brindisi, conducedo sotto di se trentatre galee, e diecinuoue galeoni benissimo armati di soldatesca veterana, oltre alla quale, hauendo leuati dalla costa della Puglia tre in quattro mila combattenti di quei del battaglione ordinario del Re-L'armata Spa gno: s'auuicino a Liesina, con risolutione di combattere, e di venir alle mani, se vi rittouaua l'armata nemica. Ritrououela tutta vnita fotto il Zane nuono Prouneditore, il quale vtiana si ritira scito all'apparire della nemica dal porto con tutti i suoilegni, che erano quaranta galee sottili, quaranta barche lunghe, sei galcazze, e quindicigaleoni, tutti, e particolarmente le galeazze,

e i galeoni minutissimi di artiglierie e maggio-

Numero de vascelli dell' armata Spagnola.

gnuola e Vinitiana vegono a fronte l'vna dell'altrae la Vinefenza cobattere.

ri, e vantaggiose, ma particolarmente il galeon Balbi, altrimente detto San Marco, macchina di imilurata grandezza, e per la moltitudine grandiffima delle bombarde, atta, secondo proressauano glintendenti del mestiere, a far resistenza all'assalto di vna giusta armata. Erano le galce de'Vinitiani di remieri assai ben'all'ordine, ma di combattenti malissimo fornite; poiche di ventiduemila persone, che si contauano in tutto il corpo dell'armata, appenave n'erano tre mila atti al maneggiar dell'armi. Venuti dunque a vista gl'uni de gl'altri, e hauendo l'armata Regia, collo sparare della boinbarda dato il segno della battaglia, e slegate le gomene, che teneuauo i galeoni vniti alle galee, il vento statole fino a quel punto fauoreuole, cambiossi incontanente: e girando sopramodo in fauore dell'armata Vinitiana, cominciò a soffiar gagliardo contro la Spagnuola, e i galeoni allontanati dalle galee, velegiando chiquà, e chi là, si sparsero incontanente per quel mare. Onde i Capitani della Spagnuola, e tutta la soldatesca, benche potessero col beneficio dello stesso vento voltar addietro, e vscire da vn tanto pericolo, adognimodo, cedendo la paura al valore, e all'ardimento, tennero costantemente le prore volte contro la Viniriana. Sbigottiti nondimeno per tanto suantaggio, e spauentati, stauano in grandissima ansietà, e quasi nell'vltima disperatione della salute, dubirando non ch'altro d'essere suffocati dal solo fumo delle bombarde loro, e del nemico, e d'essere al primierovito, senza poter cobattere,

sommersi, e affogati. Ma vennero da tanto pericolo liberati, quanto più vi si vedeuano vicini: perche il Zane dopo alquanto veleggiare, ritira-tosi in porto, abbandonò l'occassone di vna cer-ta, e pienissima vittoria, con infinito sdegno del Veniero, il quale essendosi co'suoi galeoni alquanto allontanato, per potere, pigliato meglio il vento, con maggior impeto inuestire, aspettana, che il Zane procedesse innanti, o desse il segno della battaglia; e per tale effetto glispedì vna feluca. Ma veggendolo ritornare nel porto, seguitato anch'esso il Generale, nello stesso porto co' suoi galeoni si condusse, lasciatasi a retro vna grossa tartana, che sola venne in potere de' nemici. Andò l'armata Spagnuola due maone e caceiata da venti più in sù verso Zara, e quella notte fi fermò non lunge da Liesina. Il giorno seguente, essendo pure da venti costretta costeggiare più oltre la Dalmatia, s'abbattè a caso in dieci galee, e due barche groffe de'Vinitianis due delle quali galee, che chiamano maone, come anco le due barche, erano cariche di merci di molto valore. Fù loro data incontanente la caccia, perche al primo apparire riuolgendosi addietro, si diedero a tutto potere in fuga; sette di esse più leggieri col beneficio della notte si ricourarono in Zara, d'onde erano partite; le due cariche di merci, colle barche e vn'altra più impedita, inuestendo il lido vennero in potere del Leua, vuote d'huomini, perche tutti erano scapolati in terra, ma cariche di merci, e di danari per lo valsente di più di vn milione di ducati; Hebbe in ciò gran colpa il Capitano Antonio

Vna galea, due maone e che cariche di merci ricchissime oc. cupate dell'ar mata Spagnuola.

rano, il quale, stimando poco il nemico, e confidando più di quel, che conueniua nell'armata della Repubblica, quasi in sicura pace nauigasse, non solo non sece alcuna delle diligenze necessarie, ma stimandosi burlato da vn pescatore, che l'auisò della vicinità del nemico, il fece subito metter prigione. E non molto dopo furono ancora prese alquante barche grosse cariche di merci, e di vettouaglie per l'armata, la quale ritirata in Liesina, ne hauendo ardimento di vscirne, comportaua, che la nemica per tutti que' mari liberamente discorresse. Fù pra la ritirata comunemente afficurato, che il Prouueditor dell'armata Zane, quando fra Capitani, e altri vficiali si quando si viz consultaua, se fosse da valersi della occasio- de a fronte d ne, e del beneficio del vento fauoreuole, e nemico. però di venir alle mani, e inuestire il nemico; dopo hauere coll'autorità, e colle ragioni al parer loro contrastato, si cauasse finalmente di seno l'espresso comandamento del Senato, per lo quale gl'era assolutamente prohibito, il venire etiandio con grandissimo vantaggio alla giornata. E veramente hauendo la Repubblica così vicino, e così potente nimico, il quale apertamente minacciaua d'andare ad assalire la città, ed essendo senza comparatione maggiore il da no, che dalla perdita, del beneficio, che dalla vittoria gliene ridondaua: e bastando all'istessa mantenersi nel possesso dell'Impero del mare contro quel nemico, ilquale sapeua non douere, ne potere perseuerare longamente nel perturbarglielo; parue deliberatione più conforme alla prudenza di lei,

il preferire i sani, e sicuri partiti a gl'incerti, egloriosi: e che non le conuenisse commettere a' casi dubbij della battaglia quell'armata, la quale essendo l'unica difesa della città vicina ad essere assalita, ed essendo il maggiore sforzo, che potesse in questi tempi metter insieme, riputanafi meritamente l'unico fondamento del nome, e del Imperio Vinitiano; il quale, si come salua l'armata non poteua cosi probabilmente vacillate, cosi profondando, tirauasi infallibilmente addietro vn gran danno, e poco men che il pericolo estremo dellapubblica salute. E il pericolo tanto più probabile appariua, quanto che non era dubio, che si come combattendosi da lontano, la Vinitiana per lo vantaggio delle artiglierie haurebbe tormentato assai la Spagnuola, così venuta alle strette, essendo sprounedata, e mal all'ordine de' difensori, farebbe stata facilmente dalla Spagnuola superara. Daux aucora, che pensare il poco ordine, e disciplina militare, che si trouaua nella Vinitiana; perche nessuno de' Souracomiti sapeua qual fosse il suo luogo, ne quel che in tanta occasione gli conuemsile fare: non v'era distintione da corno a corno, ne da squadra a fquadra, ma restaua tutta Parmata vn corpo groifo informe, e confulo, e perciò inabile al muouersi, e più grave a se stesso, che formidabile al nemico. Ma non era men confiderabile, che quando bene contro le sodette ragioci, e probabilità, le quali per la perdita militanane fosse stata la Vinitiana superiore, era necifiario, che la vittotta con molto danno, ed efuhone

sione di sangue succedesse; nel qual caso se l'armata del Turco souraggiugneua, trouando la Vinitiana tanto indebolita, e la Spagnuola abbattuta, haurebbe potuto scorrere sino a Vinetia, ed esequire liberamente, e senza contrasto di alcuno quelle stesse minaccie, che la Spagnuola seco portaua; onde per questo rispetto fu creduto, che conuenisse alla Repubblica, non esporre alla certezza del pericolo, che in ogni euento le soprastana, la salute di se medesima: massimamente, che non solo in quel conflitto la Veneta, ma tutta la Repubblica Christiana staua a grauissimo pericolo sottoposta. Impercioche delle due armate, le quali vnite insieme sono il giusto propugnaculo della Christianità contro le forze maritime dell'-Ottomano Impero, douendo l'una rimaner sconsitta, e l'astra indebolita, non restauano alla Christiana Repubblica forze sufficienti per opporre alle Ottomane, quando contro lei si fossero mouute. E per tanto molti innalzando i discorsi, e fissando più in alto i pensieri, attribuirono a gran miracolo, e riconobbono per segnalatissimo fauore della Diuina Bontà quella subita, e improuisa mutatione del vento; affinche pareggiate per mera prouidenza diuina la disuguaglianza delle forze, e tolta la posfibilità di assalire a chi abbondaua di volontà, e trapportata la possibilità, a chi non haueua punto di volontà, venisse la Repubblica Christiana liberata dal pericolo euidentissimo dell'imminente rouina, nella quale le strane, e perniciose discordie de Principi di lei, o de Ministri

non curano di precipitarla. Per le quali ragioni tuttoche il proceder dell'armata Vinitiana venisse dal giuditio vniuersale tassato di timidirà, e di viltà, adognimodo quei, che con più maturo configlio, e più fondato discorso esaminano le cose, lodarono la prudenza di quel Senato, la quale parue ancora dalla miracolosa mutatione del vento quasi dal testimonio della prouidenza diuina comprouata. Si procedette nondimeno in Vinetia al solito contro il Prouueditor Zane, come contro il Belegno s'era proceduto alla prinatione del carico, e chiamatolo a Vinetia, fù con molto ardore processato, benche dopo alquanti mesi in pieno configlio de Pregati con largo numero de voti venisse liberato. Mail successo dell'armata, e la perdita delle maone cagionarono in Vinetia grandissima commotione tanto più; quantoche, essendosi alquanti giorni prima sparsa vna falsa voce, e del conflitto seguito, e della vittoria dall'armata della Repubblica ottenuta, grandissime feste, e trionsi ne surono fatti da quella Nobiltà, la quale, credendo più di quel, che doueua a quel fallo romore, profula in abbracciamenti, e congratulationi, pareua, che non capesse in se stessa. El popolasso, secondando il genio, e l'esempio della Nobiltà, diede negi eccessi, ch'hebbono dello scandaloso. Concorse popolarmente, e in gran numero al palazzo dell'Ambasciador Spagnuolo, e mescandolo con gl'vrli, e colle strida, le parole obbrobriose, poco mancò, che con fatti non l'infultasse. Altrone contro la persona sinta del

del Vicerè appesa per li piedi dopo di molti scherzi, e vituperi col vano incendio del fuoco si disfogò. Ma vdita poscia la verità, la Repubblica, tutta afflitta, e mesta nel priuato per la perdita delle maone con tanto di vallente, per lo negotio affatto interdetto, e per li continui danni degl Vicocchi; e attonita, e confusa nel pubblico per l'antica riputatione perduta, e per lo dubbio dell'armata Spagnuola, che fecondo le minaccie, e comandamento del Vicere approfimatasi alle loro lagune, la città istessa assalisse, fluttuaua ne pensieri, e ne partiti, i quali al rimuouere del pericolo imminente foffero proportionati, e vguali: e trauandoli tutti scarii, e inferiori, non raffinaua di dolersi assai del Re di Spagna; perche eletto da lei per pacificatore delle differenze fra le, e l'Arciduca, in vece di trattar la pace, così aspro nemico le si dimostrasse, permettendo, o comandado, che foile da vu suo Ministro così acerbamente, e sotto mano percossa, senza rispetto di quella amistà, che pubblicamente professauano inseme etiandio per mezzo di reciproco Ambasciadore presso l'vno, e l'altro di loro risedente. E pure era certo, che essa stessa, non essendo mai stata dal Re con ingiurie, ne con ato alcuno hostile prouocata, tenendo piccidissimo conto della stessa buona amistà, e cerrispondenza, s'era poco dianzi col Duca collegata, fomministrandogli come di presente gli somministraua, danari, perche sostenesse quella guerra, che il Re gli faceua, non per fine di occupargli lo stato, ma per costrignerRe di Spagna ricchiama l'armata dal golfo.

lo a posar l'arme, e a viuere in pace, conforme la stessa Repubblica haueua da principio desiderato, che il Re gli facesse. Tanto spesso le passioni, e gl'interessi ingombrano il discorso, e perturbano l'intelletto etiandio de più prudenti. E nondimeno il Re, il quale non desideraua, che la negotiatione della pace da se ripigliata si sturbasse, preferendo alla vendetta deile offese la mansueudine, e a qualunque vittoria la pace, non si tosto ad instanza della Repubblica accettò d'intromettersi nelle presenti differenze, che comandò al Vicerè (essendone ancora molto instato dalla Repubblica ) che richiamasse l'armata dal go fo, e per maggior, e più sicura esecutione del comandamento, ordinò a Don Pietro di Leiua, che incontanente senza più offender la Repubblica nel mar Tirreno colle galee si ritirasse; e per buona fortuna della Repubblica peruennero g'ordini del Re in Don Pietro, quando appunto dalle lagune di Vinetia non era molto distante: e quando i Vinitiani per sentirsi più vicini al pericolo, più contro il Re esclamanano. Perloche Don Pietro, presentendo ancora qualche cosa dell'armata del Turco, per non ritrouassi in ogni euento di mezzo fra due nemiche amate, ritornato adietro e lasciati i galeoni aBrindisi, nel mar Titteno conforme al Regio comandamento si ridusse: non senza molto cordogliodel Vicerè, il quale, non hauendo ancora sfogatol'odio, voleua contro al Regio comandamentoper ogni modo continuare la guerra cominciata Così rimase la città di Vinetia, quando meno il credeua,

libera dal vicinissimo pericolo di esser assalita. Ma ne più felicemente per lei passarono gl'af- Giorde Medi-fari della guerra nel Friuli. Perche i Capitani ci tenta di oc dell'esercito, per non istare otiosi in quel te de Casta-mentre, che tardauano gl'Ollandesi, tenta-gni. rono il fotte de' Castagni, e la terra a esso vicina di Piuma, terra grossa in riua al Lisonzo; sperando, occupati que due posti, espu-gnar facilmente il torrione al ponte di pietra, e quindi o ripallato ello ponte, o gittatone vn' altro sulle barche passare il fiume, eandare all'espugnatione di Goritia; la quale conquistata, ne l'elercito nemico, haurebbe più potuto trattenersi in campagna, ne difender Gradisea, ne il rimaneite del paese Arciducale tenersi: onde ricadendo turto il Friuli in podestà della Repubblia, haurebbe secondo forsi i fini di lei più oculti l'Alpi per termine all'Imperio de' Tedeschiprescritto. Pattito per tanto il Gene-ral Medii con molta soldatesca da Luciniso, terra di ziumandò pette delle genti all'espugnazione del ma. forte; ecesso, accostatosi col rimanente à Piuma senzalissicoltà l'ottenne; e lasciativi Capitani in dissa con prouitioni, e ordini sufficienti, si ritorn à Luciniso. L'altre genti, accostatesi al forte, ominciarono da due lati a strignerlo con non piciola opinione, e speranza d'acquistarlo. Pethe non essendoui altri che ottanta fanti con oca prounisione da viuere, e da combatter dauano co' segni auuiso a' suoi delle loro rcessità: alle quali difficilmente si poteua dagl'astriaci prouuedere. Perciocche oltreache i Vincani erano grossi, e in Piuma, e intorno

al forte; e poteuano maggiormente ingrossarsi per la vicinanza delle genti, ch'alloggiauano in Lucinifo, e in San Florim; il Lifonzo ancora per le conti de pioggie gonfio, haueua rotto il ponte dagl'Austriaci sulle zattere sabbricato, e portatone con esso seco le zattere: e durando tuttauia la piena, era il passarlo impossibile, Graue pertanto, e pericola cosa era il soccorrere quel sorte, più graue, e più pericososo l'abbandonarlo. Pur finalmente elegendo i Capitani dell'Arciduca fra due mali il mi-

forte de'Ca-Ragni, e ricuperarione di Piuma fatta con gian va lore dagi'Au Ariaci.

Soccorfo del nore, deliberarono auuenturare poche genti per la salute, e conseruatione del tuto. Piantate per tanto sul'a ripa loro due batterie contro Piuma, per impedire al nemico le fortificationi, scelsero ottocento de'miglioritrà la caualleria, e la fanteria, i quali sotto il Baron d'-Hermestain, esotto i Capitani Enrico Paradiso Nauarro, e Ferdinando Caratti pasassero il fiume in certa parte coperta dalle offle, e dalla veduta del nemico. E per tale effeto, non hauendo zattere, raccollero dagli tagni, e dalle riuiere vicine a cuni piccioli sciali di vna traue incauata, che i paesani chiamno zoc-chi, ne'quali entrando i soldati, ettenendosi ad vna lunga fune attrauersata : siume. ne l'a tra riua pochi per volta si tragherassero. L'impresa intrepidamente dal CapitanCaratti cominciata non men felicemente succedire, eccetto in quanto, rotta per la rapidezza ell'acque la fune, due zocchi co'Soldati naufigarono, Per lo qual disastro i compagni pum non isbigottiti, accozzarono alquante catee, e liftedistesele attrauerso il fiume, coll'appoggio delle iftesse si condussero dilà senza danno, o nocu-Dugento di loro andarono in seccorso del forte, gl'altri alla ricuperatione di Piuma, a quelli, benche autati dagl'assediati, ch'vscirono dalforte, non riusci lo spuntare innanzi. Questi all'incontro, anuicinati a Piuma, messero tanto di terrore nelle genti Vinitiane, che abbandonata la terra, ne facendo eccetto alcuni pochi resistenza, si diedero dirottamente a fugire, e durò la fuga senza ritegno fin dentro Luciniso. L'esempio de quali fu incontinente seguitato da coloro, ch'intorno al forte dimorauano: i quali, veggendo Piuma abbandonata, alla subita vscita, che fecero alcuni dal forte, abbandonarono anch'essi le trincee, e senza essere incalzati, si messero in vergognosissima fuga. E tutto che i Capitani da principio si sforzassero, e poscia il Medici sopragiunto in quel tempo da Luciniso ottenesse, che a primi posti ritornassero; adognimodo, considerata poscia meglio la confusione, e lo smarrimento de soldati, e l'audacia, e intrepidezza de'nemici, i quali sprezzata la morte presentatasi loro con fiero aspetto sul varco del fiume, hauendo tanto animosamente passato, per fine solamente di soccorrere il forte, e che però quasi disperati non rifiutarebbono qualunque pericolo per soccorrerlo, elessero, sfuggendo l'incontro, abbandonare con qualche perdita di riputatione l'impresa, per non esserne con danno delle genti, e có manifesta vergogna di lor medesimi discacciati: rittirata per tanto con ordine la Soldatesea Olladesi giùti à Vinetia vanno nel că po in Friuli.

à Luciniso, rimase il forte per lo singolare valore degl'Austriaci liberato. Comparuero finalmente gl'Ollandess in numero di quattro mila trecento: tre mila in due regimenti guidati dal Conte Gio: Ernesto di Nansao nipote del Conte Mauritio: trecento, che a proprie spe-fe inuiò la Principessa d'Oranges sotto il medesimo Conte, e mille a proprie spese condotti dal Collonello Gio: Sergs Vassenofen, il quale di così generosa attione fù dalla Repubblica generosamente ricompensato. Era questa soldatesca benissimo all'ordine d'arme, e divestimenta, Capitanata di molti Signori di gran qualità, e però fù di grandissimo solleuamento al campo Vinitiano. Il Vassenosen, giunto primo di tutti à Vinetia, sù per terra inuiato nel Friuli, e'l Conte poco dopo arriuato, si conduste per mare, à

L'esercito Ve neto varcato sa i mõti del Carlo per an-

Monfalcone, e quindi nel campo. Non si toil Lisozo pas sto il Prouneditore Lando, e'l General Medici videro gl'Ollandesi, che senza dilatione s'acdar a Goritia. cinsero al pallaggio del Carso. Lasciata per tanto la cura del campo, e delle cose di quà al Prouueditor Nicolò Contareno successo al Foscarino con sufficiente prouuisione di soldati per la guardia del paese, e con ottimi ordini da esequirsi à suoi tempi, fù fatto segretamente gettare il ponte à Cassoiano quattro miglia sotto Gradisca, perlo quale passarono nel Contado di Monfalcone il Lando, il Medici, e l'Erizzo con cinque mila Fanti, e sei in otto cento Caualli, i quali vniti agl'Ollandesi del Nansao, e ad altra soldatesca quiui raunata, furono in quattro squadroni diuisi, conforme al numero delle **f**trade strade, per le quali doueuano salire, e incaminatti. Il Prouueditor Lando, quantunque desiderasse, e riso utamente deliberasse di ritrouarsi presente à questo passaggio, ad ogni modo si lascrò persuadere dal Medici, e dagl'ascri i quali per non auuenturare nella sua persona la pubblica dignità, il costrinsono à trattenersi in Monfalcone, doue era l'opera sua più d'vtilità, e di necessità per le prouussioni, e ordini dell'impre-L'Erizzo con vno squadron volante doucua star pronto per accorrere, e soccorrere in quella parte, doue il bisogno, el'accidente improuiso ricercasse. Salì per la primiera strada più vicina al mare, e più lontana dal Lisonzo Cosimo de' Marchesi del Monte primo riconoscitore del Carso con ottocento fanti, e giunto à Dobredò, incontanente sene sece padrone, e per maggior sicurrezza cominciò à fortificarlo. Per la proffima falita s'inuiò Oratio Baglioni con mille cinquecento fanti, quattro piccioli pezzi, e copia di guastatori, monitioni, e apparecchi da guerra, precedendogii il Conte Ferdinando Scotto con alcune compagnie di caualli, per battete le strade, e perfare la scoperta. Occupò questi San Michele, che poscia, giunto il Baglioni, fù diligentemente fortificato. Per la terza strada entrò il Conte di Nansao con gl'Ollandeti, accompagnato da alcune bande di Caualli, e qualche pezzi d'artiglierie, il quale, arriuato alla terra di San Martino in Carso, sen'insignori: possia andato al forte, che chiamano delle donne, al terzo tiro l'ottenne, a patzi. Il medesimo non molto dopò gi'auuenne del

forte Imperiale, più abasso, e vicino alla riua del Lisonzo, il quale predomina il fiume, ed era perciò di grandissimo momento, per impedire i soccorti di Gradisca. Solo Giouan Martinengo capo del quarto squadrone, à cui toccaua condurre l'artiglierie, e auuanzarsi per la strada più prossima al siume, intoppò. Perciocche douendo conquittare il forte Stella, che gli restaua sulla strada contro Gradisca, ed essendouisi tanto auuicinato, che cominciaua a lauorar trincee per la batteria, due compagnie di Suizzeri, e di Griggioni senza occasione alcuna impaurite, cominciarono a tumultuare; e passando il tumulto colla paura all'altre nationi, cominciarono tutte a dar volta, e a fugirsi, senza che il Martinengo potesse per modo alcuno trattenersi. Ed essendo souraggiunto il Prouneditor Erizzo appena coll'autorità e con l'essortationi ottenne, che tornati alquanto indietro: rippigliassero l'artiglierie già abbandonate, le quali ogni poco più, che hauessero tardato, sarebbono in potere di quei del forte peruenute. Ritirossi il Martinengo à Sagra, e quindi inuiate l'Artiglierie à San Michele, fi fortificò à San Nicola.Il Medici, non essendosi à certo luogo obbligato, esercitaua l'vsicio di Generale, e correua hora in questa, hora in quella parte, facendo animo, prouuedendo, e raddrizzado abuon ordine le cose à quel viaggio appartenenti. Nella stessa notte, acciò gl'Austriaci da più parti assaliti, hauessero minor comodità di op porsi al passaggio del Carlo, alcune Galee della Repubblica s'accostarono à Dulcigno, terra

grof-

Dolcigno terra de gl'Aufiriaci nel golfo diTricfie battuto dalle galee Vinitiane. grossa dell'Arciduca nel Golfo di Trieste, e battutala coll'artiglierie, molto danno vi cagionarono. E nella parte di là del Lisonzo il Triniggiano, vícito fegondo glordini del Medici di mezza notte da Lucinilo con groffa banda di caualli, s'accostò al Lisonzo, e facendo finta di volerlo passare, trattenne il nemico nell'altra parte alloggiato. E più abasso vicino à Fara Francesco, e Carlo Strasoldi, i quali teneuano i medefimi ordini, accostatisi alla ripa, non veggendo all'opposito alcuno, anzi da' contrasegni comprendendo, hauer le genti Venete felicemente superato il monte, entrarono con molto ardore nel fiume, che pur era alquanto più del solito gonfio; e preso terreno di là, surono incontanente seguitati da molti caualli, e particolarmente da due scelte compagnie l'vna di Vdine, e l'altra di Ciuidal guidate, quella dallo stesso Prouueditor Contareno, e questa da Giouan Bassadonne Luogotenente Generale del Friuli, amendue Senatori di già matura età, i quali nondimeno sguazzate congl'altri l'acque occuparono la riua, e le strade viteriori, facendosi padroni degl'argini, e de ripari del nemico. Per cosi strano, e impensato passaggio, tanto de'monti, quanto del fiume, sbigottirono assai gl'Austriaci, esmenticati di se medesimi, e della propria generosità, n'entrarono in grandissima confusione: e non hà dubbio, che se da' Capitani Veneri si fosse più oltre col medesimo seruore proceduto, col quale s'erano satti innanti, non si fossero accostati liberamente, e senza oppositione alle mura di Goritia tre sole

miglia dalle radici del Carso Iontana: della quale, massimamente per la gran trepidatione, in che trabuccò, non è gran fatto, che si fossero insignoriti. Connobbe si rara occasione Oratio Baglione, il quale con molteragioni, e con iterati prieghi confortana il Medici à D.Gio:diMe- non tralasciarla. Mail Medici professando gran

dici passato il Carlo fi tiattio a gl'Au-Ariaci di difenderli.

cautela, e circospettione, rifiutò il consiglio. tiene, e da spa E per tanto, mentre induggia sulla pendice del Carso, per riconoscere il paese, peresplorare giandamenti del nemico, mentre occupatolinell'erger triacee, e lauorar fortificatio. ni per sicurrezza degl'alloggiamenti, sà più l'vficio di Constatore, che di Dittatore, volò l'occasione. Perche gl'Austriaci, di tanta dilatione argomentando nel nemico poca ò risolutione, o animo di faisi innanti, ripresono gli spiriti, e l'animosità primiera, e risoluettono animosamente difendersi. La quale deliberatione fù ancora maggiormente fomentata dal Conte d'Ampier, venuto in questo tempo appunio di Germania, il quale colla viuacità naturale, coll'autorità, e col certissimo soccorso, che star in Lamagna apparecchiato affermaua, e frà breue douer in Italia comparire certissimamente prometteua, confortò, e rincorò gl'altri Capitani à far testa, e a opporti vitilmente al nemico. Tra'l Carfo, e'l Vipao, fiume, il quale, come s'è detto, scorre alle radici del monte verso Goritia, è vn pallaggio in forma di castello, con vn bosco cinto di mura (chiamanlo il Pallaggio, e Barco di Rubbia) fituato deue appunto il Vipao sbocca nel Lisonzo, e però da due lati resta dagli

ftelh

Figme Vipao oltre il Carso e palazzo di Rubbia forti ficati da gl'-Austriaci im. pedifcono a' Vinitiani il Dallar ionati. stessi fiumi fiancheggiato. Voleua il Baglione, veggendolo abbandonato, di primo tratto occuparlo, perche nell'occupatione consisteua gran momento per la somma dell'impresa. Ma venendogli dal Medici proibito v'entrarono il Colonello Staudaro con mille fanti, e non molto dopo il Marradas con altre genti: e si diedero incontanente co'terrappieni a circondarlo, e a fortificarlo. Quiui andò a terminare l'effetto, e la felicità di quel palfaggio. Perciocche hauendo gl'Austriaci comodamente fortificato il pallaggio, fiancheggiato il barco di rinellini, e con nuoui ripari munito la riua del Vipao, trouarono i Vinitiani di la dal Carso vn' altra Gradisca da espugnare, e vn altro Lisonzo da superare: contro quali fino alla conclusione della pace inu-tilmente si trattennero. Molte surono le batterie, molti i tentatiui, varie le scaramuccie con varia fortuna fra l'vna; e l'altra parte succedute: le quali, per non hauer apportato cosa alla somma della guerra rilleuante, come è superfluo distintamente raccontare, non sareb. be forsi men noioso leggere. Gl'effetti furosoccossi di
no, che Vinitiani mai puotero spontare quindi gl'Austriaci, i quali furono sempre superioter impediti ri non solo nella disesa del Barco, e del fiu- da Vinitiani, me, ma nel soccorso ancora di Gradisca; il quale passarsi. mai non potette essere da' Vinitiani impedito, co quanti argomenti di fortini a passi eretti, di catene al hume trauersate, e di palassitte nel fiume gittate si prouassero di proibirlo. Morì nel-la difesa del Barco il General Trautmistorse

Morte del Gecolto di mira da vna palla d'artiglieria, mennerale Traut tre troppo animosamente, e contro il parere mistorit. de'suoi si staua allo scoperto sopra il lauoro d'yn

de'suoi si staua allo scoperto sopra il lauoro d'yn riuellino da lui stesso ordinato. Caualliere per nascimento assai Principale, di gran cuore, e di gran valore, intrepido ne pericoli, solle-cito, e vigilante nelle cose della guerra, ma di genio, e di configlio più alle scaramuccie, e a picciole fattioni, che alla somma delle imprese inclinato. Onde meritò nome più di buon soldato, che di Eccellente Capitano. Percioche armato d'ottima foldatesca, hauendo hauuto all'incontro vn'esercito indisciplinato, e imbelle, afflitto oltre à ciò, e macerato dalle continue infermità, non seppe mai trouar partito per totalmente vincerlo, e debellarlo. Onde quantunque nelle priuate fattioni sempre, e assalitore, e superiore rimanesse; parue nondimeno, che più in difesa che ad offesa combattesse, Ei Vinetiani continuamente assaliti e perdenti, paruero in vinuerso i vincitori, hauendo sempre portata la guerra nel paese nemico,e senza perder punto dell'acquistato, essendosi sempre à nuoui acquisti à tanto, o quanto auuanzati. Molti di ciò diedero la colpa non al Capitano, ma alla strettezza delle genti, e degl'apparati alla guerra necessarij, altri al genio di lui prodigo della propria, e auuaro nell'-auuenturare la vita de' foldati, altri a'segreti ordini de' Ministri principali dell'Imperadore dall' oro de' Vinitiani corrotti. Comunque la cosa andasse, essendo stato con lo suo gran valore grato all'Imperatore, e all'Arciduca, fu loro molestiflestissimo il perderlo. Dalla parte de'Vinitiani Motte di Ora morì il Baglione oppostosi con cinqueceto fanti à tio Baglioni, e di Virginio vn grosso squadrone di caualli sul Carso, mentre Orsino. portauano soccorsi al forte Stella per quindi traghettarlià Gradisca; e con esso mon Virginio Orlino di Lamentana, e i cinqueceto fanti, che tut- Motte di mol ti quasi furono da'caualli Austriaci messi à sil di si Capitani spada. Motirono, main altre occasioni Daniel Antonini, e Marc'Antonio Manzano amendue da Vdine, il Conte Leonardo Gualdo, Francesco Maria Albertaccio d'Ornano in Cortica, Capita. ni, tutti principali dell'esercito Vinitiano, oltre à molti altri di minor confideratione. Lasciouni Morte del Co ancora la vita il Cote di Nansao, ma di disaggio, te Gio: Nantao a cui fine e di malitia, e gli successe il Conte Ernesto suo traccede Ernesto tello. Si crede che il numero delle genti Vinitia- suo fratelle. ne morte in quella guerra trà per lo ferro, e per l'infermità passasse il numero di trenta mila, e degl'Austriaci non arrivasse à quattro mila. Sott'-entrò al carico del Trautmistorst Gio: Prainero succede al Capitan brauo, e nelle guerre d'Vngheria eserci-Traumitato, il quale riusci molto nella difese del Barco, e storst. ne ioccorsi di Gradisca. Eal Prouueditor Lando successe Pietro Barbarigo Procurator di S. Marco, quello, che al principio della guerra esercitò fimile carica benche sotto titolo di sempliceProueditore, e Lorenzo Giustiniano successe al Proueditor Erizzo. Nocquero assai alle cose de'Vi- Difficoltà netiani le continue pioggie contro il corso natu- che s'oppo-fero all'eler-rale della stagione cadute, hauendo i Vinitiani cito Veneto. superato il Carso sul principio di Giugno; per le quali pioggie molti de'soldati amalarono, e'l Lisonzo cresciuto sopra modo ruppe il ponte de

cilmente le genti della Repubblica divise dal fiume comunicare insieme, e quelle del Carlo riceuer dal Friuli Vettouaglie, è prouuisioni. Nocquero ancora affai i tumulti degl Ollandesi mal soddisfatti da lor Capitani, i quali tratteneuanoin loro pregindicio parte de grossi stippendi dalla Republica protamente pagati. Ma nocquero fenza dubbio molto più le difcordie tra l-Medici, el Nansaonate per occasione di superiori à, e del comandare, ed obidire: hauendo quelli patente dalla Republica di comandare à tutti, eccetto che al Prouueditor Generale; e questi di non obbedire ad alcun'altro, eccerto che al Prouueditor Generale: ne potendo i Produeditori comporle, ne nacquero ombre, punture, e dissidenze, per le quali, essendo venuti fino al prouerbiarsi, ne rimase la causa della Repubblica grauemente pregiudicata, Alla quale percio non solo non su grata la seruntù del Medici, ma sospetta la sede, se non pubblicamente al Senato, prinatamente almeno appresso quella Nobiltà, la quale entrata in diffidéza dell'attione di lui, detraheua pubblicamente, e generalmente al nome, e riputatione sua; quasi per occulte intelligenze coll'Arciduca, la cui sorella era moglie del Gran Duca di Tofcana nipote del Medici, non solo, col proceder lentamente ful Carfo, non hauesse abbracciata l'occasione d'andare à Goritia; ma trascu-ato in mòlti modi il scruiggio della Republica, hauesse ancora permesso al nemico l'introdurre ne più graui, e più

vrgenti bisogni il soccorto in Gradisca. Però rate

volte

D Gio:de Me erocegrito a Vinitiani.

volte i condottiers delle Repubbliche sfuggono fifattilcegli, massimamente doue le cole telicemente non procedono: ed è affai chiaro, che se la guerra andauamolto in lungo, o egli stracco per le diffidenze, e male foddisfattioni de'Vinitiani si ritiraua dal seruirli, o essi per loro soddistattione maggiore haurebbono l'altrui fortuna sperimentato. Alla quale deliberatione trat ata etiandio (per quel che se ne buccinò di suora) segretamente nel Senato, non procedettono secondo l'openion comune, per vedersi al fin della guerra vicini, e per le qualità, e appoggi del Capitano. Hebbe ancora il Triuigiano per fuccessore Mar-Camillo Tre. co Antonio Canale, non ostante che si dimostras- mato a Vone se tempre indesesso alle satiche, e pronto a peri- tia e perches coli, ed haurebbe molta gloria riportato da quella militia, se tirato dallo sdegno immoderato cótro il nome Spagnuolo, non hauesse oscurata con l'inumanità da lui commessa contro vn Cauagliere Spagnuolo, il quale condottogli prigione innante, mentie con riuerenza gli s'inchina, egli cacciatogli lostocco per lo petto incontarente l'vecise. E fugli quella attione dissimulata da quella Repubblica; laquale due anni innanu haueua riempiuto le corti de'Principi Christiani di querele, i er la morte di Christoforo Venniero Souracomito della galea dagl Vicocchi nanzi la guerra occupata; feruendosi di quella actione co. me d'abbomineuole ferità le non per fondan éto principale, almeno per incitamento giustissimo della guerra presente: tanto facilmente con- zemino netdoniamo a nostri, quegl'ittessi eccessi, che negleal. Pissia occus tri detestiamo. Neil Istria, e nella Dalmatia gl'afnitiante

## 452 LIBRO QVINTO.

Sari della Repubblica leggiermente procedettono; ne altro degno di memoria succedette, eccet-to in quanto dal General Antonio Barbaro su occupato Zemino luogo di qualche confideratione; nell'espugnatione del quale vi lasciò da dogento soldati, con alcuni Capitani: nel rimanente s'andarono trattenendo fino alla conclusione della pace, la quale assai presto sù conclusa con molto vantaggio de'Vinitiani, secondo il solito di quella Repubblica; la quale come preuale di configlio, e riesce di studio militare a gl'altri Principi inferiore; co i, non maneggiando molto felicemente l'armi, le riesce possia conchiuder pet mezzo delle negotiationi con mag-gior riputatione le paci. Ma perche alla conclu-tione di cssa pace precedette l'oppugnatione, ed espugnatione di Verceili, perciò e necessario che facendo ritorno alle cose del Piemonte i progressi di quella guerra al principio della state del mille lecento discisette rinouata primieramente taccontiamo.

Som:

## Sommario.

L Gouernatore và coll'esercito sotto Vercelli, e campeggiatolo da tutti i lati, non potendo effer soccorfo, finalmente dopo lunga oppugnatione il riceue a patti. Si trattano, e appuntano nella Corte di Spagna, e fi concludono in quella di Francia i capitoli della pace tanto per le cose del Piemonte, come per quelle del Friuli. E'l Re di Spagna fi il medefimo nella fua Corte di Madrid. Il Duca coll'a uto de Francesi calats dopo la desistione de Vercellish Piemonte affalisce, e occupa al une terre del Monferrato, e dill' Allegandrino. L finalmente in efegutione de capitoli Stipolati nelle Corti di Francia, e di Spagna s'accorda la pace in Pauia tra'l Gouernatore de Milano, e l' Ambasciador di Francia. I' Vicere di Napoli manda nel golfo alcuni galeoni per difesa de' Razu ei trauagliati dall'armata Vinitiana : i quali galconi venuts con essa a battaglia rimangono superiori. Scopresi congiura in Vineria, e succedono alcuni rumeri a confins de' Vinitiani verso'l Milanese tra' soldati Spagnuoli, e della Repubblica; i quali acquettati si pon fine alla querra, e l'Italia nella pristina pace ritorna.

Pf 3

## DELLISTORIA

## DI PIETRO GIOVANNI CAPRIATA

LIRRO SESTO.



LGouernatore accresciuto di puoue forze, e acceso di nuoui, e più ardenti pensieri della guerra douendo rientrare coll'efercito in Piemonte, miraua a colpire in quella

parte, done men vani riulcissero gli sforzi, e più mortale la ferita contro Inemico destinata. Eran Forze foprau di fresco entrati nello Stato di Milano quattro compagnie di cauai leggieri, e sedici d'huomini d'arme forto la condotta di Camillo Caracciolo Principe d'Auellino, e secento corazze sotto D. Antonio Carraffa Duca di Matalona, che in tutto ascédeuano alla somma di 1800. caualli, inuiatigli dal Duca d'Offuna; il quale non meno intento a sostenere la Grandezza, e Maestà del Recontro i Vinitiani, che anfiolo delle cose di Lombardia, nó haueua perdonato ne a spesa, ne a trauaglio, o diligenza alcuna, perche la Gloria del nome Spagnuolo, e l'Autoutà del suo Re dall'antico splendore non declinasse. Aspettaua oltre a questi dal paese di Fiadia mille corazze, e sei mil-Lafunti V. lioni, i quali affai presto comparuero.

> De'caualli il Gouerno fu dato a Gio: Geronimo Do ia; delle fanterie in due terzi diuise, all'vno era capo Gaglichao Verdugo, all'alteo Gaglichao di Quen l terzi Löbard, Napolitani, e Tedeschi

uenute al Go ne natore di Milano.

Duca d'Offu. na studioso della Grädez za del Re fece inolti ap parecchi d'ar me per maie, e per terria.

ringrossati di genti nuoua, e fresca erano in gran parte al giusto numero peruenuti. In maniera ta l'eferciro le, che computati i presenti con quei, che in bres spagnuolo. ue doueuano sopranenire, si ritrouaua vn'esercito d'intorno a vinticinque mila fanti, e cinque mila cinquecento caualli, esercito gagliardo, atto, e disporto a qualtinoglia granistima impresa. Raunati pertanto a configlio i capitani più principali, gra il modo chiese loro il parere intorno la tomma delle cose, di recomerciale e intorno la forma di proleguire la guerra contro ra col Duca. il Duca cominciata. Tre furono le sentenze, l'vna, che si ricuperassero innanzi tratto le terre del Monferrato per essere la disfesa di quello stato il fine principale della guerra presente, e perche, ricuperate, che e' fossero, poteual'esercito in caso la pace, che strettamente allora si negotiaua, non si conchiudesse, condustifacilmente all'espugnatione di Turino, o conchiudedosi, succederebbe con riputatione del Re maggio: e, atteso che essédosi con la guerra conseguita la possessione del tolto, non era luogo, che i Duca cos alcuna restituisse. L'altra, della quale era autore il Mortara, che si tentasse di nuono l'impresa d'Asti. La terza, che s'andasse all'espugnatione di Verrua, e di Crescentino, con fine di chiudere la strada a' soccorsi di Vercelli, e d'aprirsi la potta per entrare comodamente in Piemonte. Quest' vlrima sentenza no Marchese di parendo così difficile come l'impresa d'Asti, ne di Motegro macosì poca riputatione, come l'altra, di trattenere dato di spatant efercito intorno alla ricuperatione d'ignobi-fre e de conli castella fù dalla maggior parte del cósiglio ap-guo al Gouer prouata e pubblicamente rifoluta. Di esta map-guerra proparenza fiì autore D. Gironimo Carraffa Mar. fente.

chese di Montenegro Capitano di molt'autorità. vecchio, ed esercitato longamente nelle guerre di Fiandra, e il quale, mandato l'inuerno precedente di Spagna per assistere a D. Pedro di consiglio, era successo al Principe d'Ascoli richiamato alla corte, e però con titolo di Mastro di Campo Generale beche sorto nome del Gouernatore tutto l'esercito comandava. Onde dandosi voci, che s'andasse a Crescétino, erano gl'animi, e i pensieri de'soldati, e de'Capitani a quella impresa riuolti. Ma il Gouernatore il quale in segreto haueua diuersamente col Montenegro risoluto: da Pontestatura, doue coll'esercito si ritrouaua, fingendo andare a Crescentino, e cambiato di passaggio il presidio di S. Germano, ritornò indietro, e si gittò a Vercelli tato improviso, che quattro compagnie di canalli vscite da'Vercelli per ispiare gl'anquattro com damenti del nemico, dato nel grosso dell'esercito furono da vno squadron volate, il quale per altra ftrada era passato innanzi, escluse da rientrar in Vercelli: onderotte, e sparse per la campagna si ridussero al Duca: e alcuni altri, non potendo sfugire,ne saluarsi, vi rimasero, parte morti, parte pri gioni, fra quali vn de quattro Capitani. Èra queluernatore di la piazza gouernata dal Marchele di Calusio, ed era assai ben prouueduta di vettouaglie, ma no di foldati, e molto meno di monitioni da guerra: perche l'impresa di Messerano, e di Creppacuore le haucuano in gran parte cólumate. Onde il Gouernatore, colapenole di tali mancamenti, stimò l'impresa molto facile, e breue, se col subito, e improviso audicinamento d'impedire i soccorsi gli fosse riuscito. Aquesto fine, hauendo deliberato

di

EfercitoSpagnoto andato fotto Vetcelli rompa pagnie di ca nalli nemici.

Marchele di Calufio Go Vercelli.

Vercel'i mal pronnegmo di lo dati c di monuioni di collocar Gio: Geronimo Doria colla caualleria Disegni del venuta di Fiandra, la quale costaua tutta di gen- Gouernatore te scelta, e veterana in guardia delle strade, per le sa di vercelli quali di Piemonte potessero auuazarsi i soccorsi; e ordini dati l'haucua prima di muouersi da Pontestura inuiata a Milano, perche fosse prouueduta d'arme, e d'armature; atteso che, hauendo gli Suizzeri voluto, che passasse senz'arme, rimaneua affatto disarmata. È calcolando, quando il mosse, che questa caualleria douesse giugner da Milano nello stesso, che l'esercito s'auticinasse a Vercelli, non gli riuscì il conto per alcune difficoltà interposte da qualche Ministro di Milano alla cossigna dell'armi. Onde il Duca, il quale al primiero auuiso dell'andata dell'esercito a Vercelli, s'era con tutte le sue forze trasferito nelle rouine di Santià, hebbe comodità d'inuiarui 1500, fanti, e alcune compagnie di caualli, i quali, hauendo trouate le strade aperte, entrarono senz'alcuna oppositione Monsu Sastro e a má falua in Vercelli. Fù molto oportuno que- ne Ingegnesto soccorso, perche con esso entra in Vermolti Capitani, e huomini da comando, e tra gl'- celli. altri Monsù di Sanfrone ingegnero del Duca; l'opra del quale in tutta questa discsa su molto egre- sito di Vergia, e singolare. Cigneua quella piazza dalla parte, che riguarda il Piemonte, one era il pericolo dell'assalto, il muto terrapienato colsuo fosso, dalla parte dello Stato di Milano, rimanendo poco spacio di terreno tra'l muro, e la Sesia vicina, e quello impedito dagli sterpi, e virgulti, ed esposto a' manisesti colpi de' disensori, non era possibile, che potesse esser infestata. Giunto adunque l'esercito al cosporto di essa il Gouernatore, veggendo,

circa l'impre

Vercelli giűtodi trincea.

che la caualleria Fiaminga tuttauia tardaua, e du bitando, che oltre il primiero altri soccoi si vi sa rebbono entrati, si parue necessitato strignerla maggiormente. Comando pertanto, che si desse principio ad vna lunga trincea, la quale cominciã do dalla Sesia molto sopra Vercelli, e girando verfo il Piemonte abbracciasse, con gran circuito no solo tutta la città, ma racchiudesse ancoratutto quel sito, doue l'esercito staua alloggiato, e terminasse nella Sesia di sotto assai alla città; affinche détro quella trincea l'esercito potesse coperto da gl'assalti del Duca trattenersi, è attendere sicuraméte all'intrapresa espugnatione. Lauoro, il quale per la grandezza del giro, e per le cótinue pioggie non senza dilatione potette esser codotto alla giusta perfettione. La caualleria, che allora si trouaua in campo, fù per la maggior parte allogiata oltre la Sessa, acciò quindi ancora stesse in guardia, e s'opponesse à soccorsi, che per la quella parte potessero soprauuenire. Così dunq; essendo la piazza da tutti i lati capeggiata, ed essendo ancora giuta nel campo l'artiglieria, e l'altre prounifioni, fi cominciarono le trincee, e le batterie dalla parte interiore della trincea contro il muro, e l'altre fortificationi fuora di esso errette:intorno le quali si stette continuamente scaramucciado; perche quei di derro accresciuti di numero oltre allo sparare delle bonarde, e de moschetti dal muro, da riuellini, e da'altri posti fortificati, vsciuano ancora souuéte ad assalire, e scaramucciare co'nemici; benche per lo più con qualche loro suantaggio: e quei di fuora, anuanzados continuamente co'gl approcchi, e có gl'assalti, procurauano di cacciarsi for-

Principio del l'oppugnatio ne di Vercelli. fotto le difese, ma spesso ributtati hora da questa, hora da quella nuoua fortificatione eccitata all'improuso dal Sanfrone, erano trattenuti a bada, o costretti ritornar addierro, e lasciar i posti occupati:onde l'espugnatione, la quale senza quel soccorso sarebbe stata di breue durata, andò necessa. tiamente in lógo; e più vi farebbe gita, fe quei di dentro fossero llati di maggior copia di monitioni prouueduti, o se al Daca fosse così succeduto il pronuedernela, come gl'era il soccorrerla digéti riuscito. Tentò nondimeno di farlo, ma le dilige- dia soccoreze, e i buoni ordini, che diede il Gouernatore, do-re Vercelli di po che vide cuttato il primiero foccorfo, e lo strano accidente, che soprauuenne, affatt o gliel prohibirono. Perche il Duca, scelti 300 caualli fra tutta la sua caualeria migliori, e tra ess quattroceto corazze, glinuiò con vn sacco di poluere alle groppe, verso la piazza oppugnata: a quali aggiŭle ancora dodici some della tressa monitione: e penfando cottoro far impeto all'improuuifo, ed entrar ficuramente in Vercelli, andò loro il disegno failito. Perciocche il Gouernatore haueua già Prouuedime in guardia di quella parte collocato il Maestro di Rho contro capo Geronimo Ro con 800 caualli, e 2000 fan i soccorsi del ti ed esso Rò haueua messo in difesa il Munistero diBettelem, che riesce sulla strada maestra, la qual viene da Crescentino; e hauendo sabbricato vn forte fulla riua del fiume, chiuse ancora le bocche d-lle strade, per doue poteuano i soccorsi aunicinath, e cinte con longo circuito di trincea turto quel tratto di paese il quale ancora aperto rinaneua. O idei 500 cau ili del Duca tronatono siù duro lo scontro di quel, che s'erano immaginati.

Infelicità di Enondimeno, sforzandosi superare le disticoltà, vn foccorio inulato dal celli.

ributtarono primieramente 200 caualli, che loro Duca a Ves si fecero incontro. Maposcia, soprauuenendo il Rhò, il Baron di Batteuille, e altri Capitani con molta gente, cominciò dalle trincee vna furiosa sparata di moschetti. E nello stesso tépo, essendosi difgratiataméte appiccato il fuoco alle monitioni, au aparono con tale impeto, e fragore, che tutta quella troppa con miserabile, e infelice spettacolo ne rimale dissipara; volandone molti per l'aria: e molti, gittadofi, per fuggite dal fuoco nella Sefia vicina, o affogati vi morirono, o dalle palle de'moschetti furono miseramente vecisi. Da 25 soli colla fuga si condussero salui in Vercelli: molti brustoliti, e malissimo conci furon fatti prigioni, tra'quali Monsù di Limogione Luogotenere del Monsà di Li Principe Tomato. Fù calcolato il numero de'ca-

mogione pri gione.

ualli morti in quel disastro eccedere 450. essendosene appena saluati so. Oltre a questi andarono ancora a male altri cento venti, rimasi in vna zuffa succeduta alcuni giorni dopo nel mezzo Incomro di della itrada, che và da S. Germano a Santià. Perdue compa-gnie di cau i che, essendo da S. Germano vscita vna troppa di

li tra Santià, cautalli sotto il Capitan Pallestra Milanese, per ios. Germano sturbare certa fortificatione cominciata dalle géti del Duca, s'incontrò in vn'altra del Duca vícita da Santià, e appiccata la scaramuccia, non resistédo qu sta all vrto primiero di quella, si diede incontanente a fuggire fin sotto le trincee diSantià; doue que' pochi, i qua i colla fuga puotero quiui ricouerarii, afficurati da'moschettieri, che dalle trincee medesime teneuano i nemici lontani, restarono liberi dalle molestie, e dal pericolo; ma la magmaggior parte o moritono nell'incontro, e nella ritirara, o veramente furono dal Palestra prigioni in S. Germano condotti. Andando poscia l'assedio, e l'oppugnatione in ungo, volle il Duca far proua d'inuiarui cento sacchi di poluere, i quali inuolti in pelle d'animali, acciò facessero maggior relistenza al fuoco, mandò có cento caualli per le vie di Gattinara. Ma que sto, che fùil terzo soccor Altro soccos so, no su ne più fortunato, ne hebbe miglior feli- so di monicità nel successo per la caualleria del Re, la quale in vano dal distribuita, come s'è detto oltre la Sesia in varij Duca e ribue polti, staua in guardia delle strade: onde scoperti chese da Rei dal Marchele da Este, che co gl'huomini d'arme guardana quella parte, furono facilmente fugati, e quasi tutti vecisi: molti, non potendo saluarii, vi rimalero prigioni. Non istaua fra questo mentre l'esercito otioso intorno l'espugnatione della città, contro la quale andò continua do la batteria, e trauaghado con grar d. Aimo stéto, e mortalità, per abbattere le fortificationi di fuora. Queste oltre la moltiplicità, e varietà loro erano ancora co tale artificio disposte, che occupate co molto sangue, veniuano poscia per esfere sfasciate di disesaverso la parte di dentro, o con pochissimo trauaglio ricuperate, o con minore abbandonate. E tal volta essedo sotto l'istesse alcuna mina, datoui il fuoco. volauano con gl'occupatori per l'aria: souuente a caualliere d'un posto occupato, si vedeua eretto vn'altro la medesima notte dal nemico lauoraro. che a gl'occupatori rédeua inutile il frutto, el'acquisto del giorno precedente. Così non mancando i difensori a se stessi, mentre la monitione loro suppeditaua, stettero con molta assiduità, inde-

stria, e vigilanza infestando in molte maniere l'efercito nemico; monstrandos có grand'ordine, e ardire protissimi alle fattioni ne cessarie, per la difefa, e ficurezza di quella piazza contro oppugnatione così gagliarda, e importuna. Nella quale difesa non si dunostrò loro men propitio il Ciclo, il

Le pioggie grandiritardano affai l'impresa.

Trauaglia l'esercito fotto Vercelli per la gagliarda refiften zade' dife n

fori.

Affalto dato a Vercelli.

quale per li primi quaranta giorni ingombrato quati fépre da molti nuuoli, chumidità cagionò pioggie grandissime, le quali oltre all'essere d'impedimento a gli approcchi, e fattioni militari, fecero ancoraingroffar il fiume, e i torrenti vicini: onde per dubio d'essere soprafatti dall'acque, che superchiauano le sponde, furono i Trentini, i qualigià s'erano cacciati molto fotto, costretti aritirarsi a rietro: e molti disordini che succedettono nel capo, furono ancora cagione d'allongare l'impresa da se stessa cosi difficile, e sanguinosa. essendo finalmente stata superiore a tutte le disfità, la pertinacia, il valore, e l'ardire de gloppugnatori, i quali, leuatisi dinanzi gl'impedimenti, s'erano congl'approcchi tanto auuazati, che s'haueua fatto luogo a vn'assa'to; su però destinato darlo il duodecimo di Luglio con le forze di tutto il campo vniuerfale. Le quali essendosi presentate con ordine conueniente a ripari del nemico, e có; battendo ciascuno con molto vigore da tre lati, si spinsero gl'assalitori tanto innati, che hebbero taluolta speranza d'ottenerne vittoria. Ma non riuscendo minore il valore di quei di dentro per la molto gagliarda difela, che faccuano non solo co' moschetti, e colle artiglierie, ma colle trombe da fuoco, con le granate, e con altri fuochi artificioti, durò per tanto l'assalto dall'hora vigesima prima fino

sino alla notte, senza che gli assalitori potessero far alcun progresso, tra quali ne rimase morto granditimo numero, non tanto della foldate-ica ordinaria, quanto de'Capitani, e foldati vantaggiati: Etra questi de' più principali morirono Monsù di Quen Maestro di Campo de' Vallo-Morte di Mo ni, e'l Capitan Stampa; ed essendo in luogo di D. Atonzo del Quen sottentrato Don Alfonso Pimentello Pimentello. Generale della caualletia; mentre con vna spada in mano combatte tra primi, e anima i Valloni coll'essempio a farsi innanti, sù colto in vn braccio da vna palla di moschetto: onde fra pochi giorni con dolore, e mettitia di tutto il campo se ne morì essendo questi Caualliere non solo di gran valore, ma di trattabilità, e cortesta non ordinaria. Rimase aucora Gio: Gio: Brauo abbrucciato Brauo malissimo trartato, e quasi inhabile dal fuoco. della persona, per lo fuoco appiccatosi a vn barriglione di poluere poco distante dal luogo, doue con grand ardore combatteua. Venuta la notte, benche si desistesse dall'assalto, non però s'intermesse il trauagliare colle zappe, e co'gabbioni, per accostarsi alle mura, e per rimuouere qualche impedimento di fuora, che ancora rimaneua, acciò si potesse venire alsecondo affalto, nel quale si collocaua speranza grande della vittoria, e di condur l'impresa all'yltimo, e glorioso fine. Perciocche, essendo quei di dentro ridotti al verde delle monitioni, e però combattédo più co'sassi, che colle moschettate, ne potendo più così frequentemente come prima sparar l'artiglieria, era quasi impossibile, che più potessero far resistenza. Ma non

per questo ne essi, ne il Duca abbandonauane da Vercelli ta da quei di dentro.

Il Duca teta la terza vol ta di foccorrer Vercelli e non gli riefce.

le loro speranze. Perche di quei vscirono di mezper inchioua zo giorno da quattro cento fotto quatro Capi-re l'artiglie zoni Francesi, per assalre le trincee, e inchiouare le artiglierie, i quali venendo anticipatamente scoperti, furono con molta loro strage ributtati da due bande di moschettieri collocati in luoghi opportuni per infestarli. E il Duca facendo l'vltima proua, se gli potesse con vno sforsomaggiore de gl'altri riuscire il soccorso, e sor-nir la piazza di quel, di che più bisognaua, s'auuicinò con tutta la sua gente sei miglia al campo nemico; e diuisi tre mila huomini in tre squadroni gl'inuiò di notse sotto Monsù d'Or. fè verso la Città con quantità di poluere. Questo che su il terzo soccorso tentato dal Duca, essendo passato furtiuamente tra'l forte di Sandoual, e vn picciolo bellouardo vicino alla Sesia, si condusse ben presso alla città. Ma venendo lo squadrone della vanguardia vitato dalla caualleria nemica, fù incontanente disfatto, quel di mezzo, gittata la monitione si ricouerò, sguazzata la Sesia, sotto le mura della città, de' quali molti feguitati fino sul fosso cadettero morti.Il terzo squadrone, non istando alle prime smosse, si condusse saluo al Duca: ncl-la qual fattione restarono da cento venti prigioni, e tra etfi il Sargente maggiore dell'Orfè; essendosi l'Orfe (aluato molto opportunamente colla fuga. Dalla parte del Gouernatore vi morse D. Luigi di Leua, erimalero feriti D. Ottauio Gonzaga, il Baron di Batteuilla, e Lodouico Guafco; il primiero malamente, e quasi vicino al morite

Motte de D. Louiggi da Leua.

zire trouato fra' cadaueri ancora spirante, non D.OttauGomo to dopo si morì, gl'altri due (benche zaga Baro di Batteuilla e anch elli grauemente feriti) comparono non- Lodenico dimeno dalla morte. Entrarono nella città Gasco senti molti dello squadrone di mezzo, ma senza celli. monitione; perloche non rimase la piazza per quello sforzo niente più prouueduta, o soccorsa. Onde essendosi assai presto con grandissima furia venuto al secondo assalto, al qua. Altro assassi le da molti lati virilmente dato, non potendo vercelli. i difensori refistere, e veggendo glassalitori già colle bandiere saliti sulle mura, perciò supplendo coll arte al valore, che vedeuano venir meno, s'aiutarono con vna falsa voce, per la quale s'ordinaua, che si desse fuoco alla mina. Cosa la Assuria de di quale intesa, e creduta da gl'assaltori, i quali ha la città dalucuano pronato già molti, e strani scherzi, fu l'assalto. cagione, che voltate inconsanente, e con disordine le spalle, e abbandonato il riparo acquistato, si dessero precipitosamente a suggire. Ilche ne anche senza molto lor danno succedette; perche incalzati da' nemici colle moschettate, delle quali nessuna cadeua in fallo, co' sassi ( percioche non tutti i disensori haueuano prouuisioni per li moschetti) aceibamente vennero percossi. E non hà dubbio, che se in questo giorno fossero stati men creduli alle parole del nemico, ò più tenaci nel mantene-re il posto occupato, liaurebbono l'impresa al l'vitimo fine condotta. Perciocche, mancando a molti de' difensori la monitione, era necessario Ardir singor valersi delle picche, e impugnare le spade: e due fanti Spagno santi Spagnoli, i quali s'erano intrepidamente li

Magnanimità del Marchese di Ca-Infic.

cacciati innanti, penetrarono combattendo fino alla Chiesa di San Andrea, doue l'vno finalmente cadette, l'altro malamente ferito campò da morte, per la magnanimità del Calusio, il quale ammirando nel nemico tanta virtù, comandò, che più non fosse molestato. Finalmente, essendo molti de difensori rimasi in queglassalti seriti, e tra gl'altri Monsù di Bles vno de Capitani Francesi, ed essendosi venuto al verde delle munitioni, disperati di poter più resistere, e di esser soccorsi, cominciò a rallentar asfai del vigore: e raffredato molto del primier ardore, soit entrò la consideratione, come alla fine potessero con tanti suantaggi sostenersi, e con quanto danno, e male conditioni verrebbono, o espugnari per forza, o costretti per vltimanecessinà a rendersi. Risoluettono per tanto di venire alla compositione: alla quale che il Calusio, e i Capitani del Duca (eccetto il Sanfrone) consentissero, furono in gran parte cagione i Francesi, i quali veggendo l'impresa non potere andar più molto in lungo, si paruero haver soddisfaito interamente all'honor loro, e all' obbligo verso il Duca, in seruitio del quale non essendo egli Principe loro naturale, ne combartendo essi per la patria, non si pareuano sinaimente obbligati lasciarui pertinacemente la vita. Onde vícito a parlamentare col Gouernatore Enangelista Tossi Perugino Capitano di due compagnie di corazze, chiese quattro giorni di tregua: i quali essendogli risolutamente dinegati, accordò finalmente con queste conditioni. Sarebbono pertutto il seguente

Patri della de dinone di Vercelli.

gior.

giorno confignati i riuellini, mezze lune, po-fti, e fortificationi, che rimaneuano fuora delle mura. Vscirebbe il giorno seguente tutta la foldatesca tanto dalla città, quanto dalla cittadella co' tamburi battenti, trombesonanti, palle in bocca, micchie accese, e bandiere spiegate, con susti i loro bagagli, due pezzi d'artiglieria, molini, bestiami, vettouaglie, e ogn'altra cosa loro spettante. Fosse loro somminstrato abbondante carriaggio per la condotta delle robbe, de feriti, e di tutti gl'impedimenti: oltre a molti altripatti a fauore de'Vercellesi stipolati. Sopra le quali conditioni datifi dall'yna, e dall'altra parte gl'oftaggi fi venne all esecutione con ogni buona fede, e foddisfattione. Vícirono quattromila cento, e Numero de nuoue soldati parte a cauallo, e parte a piedi: fra soldati vsciti da Vercelli. quali secento trentasette feriti sulle carra, oltre più di trecento altri, che rimasono, per non si poter muouere, in Vercelli. Vsciti passaro- Honori fatti no per leschiere ordinate de soldati nemici, am- nel capospa-gnolo a capimirati, e lodati di valore da ciascuno. Il Mar-tanise soldati chese di Calusio, e'l Sanfrone ingegnero in-viciti da Verz contrati da Don Pietro, e da'Capi dell'esercito più principali furono con parole, e dimostrationi molto honoreuoli riceuuti, e accompagnati fino alla piazza d'arme si licentiacono: hauendo il Gouernatore per istrada con parole molto graui, e humane rimostrato al Calusio i danni grandi della guerra, e il gran beneficio, che dalla quiete, e dalla pace risultarebbe: e però ingiuntogli, che in nome suo offerisse al Duca la restitutione della città perduta, quando

Gg 2

a ragioneuoli conditioni risoluesse acquettarsi-

te di Monte castello fratello del Marchese di

Soncino, Don Garzia Gomez Generale del-

Le quali conditioni acciò meglio si potessero concertare, s'offerina pronto ad abboccarsi coll'istesso Duca in luogo di sicurezza comune. Morsero in questa espugnatione oltre i Morte del già detti il Mastro di Campo Serbellone colto Serbellone del Conte di di notte da vna moschettata mentre sulle trin-Montecastel cee si staua a lume di candela incautamente lo, del Generale dell'arti legendo vn ordine del Gouernatore.

millo.

giieria di Ge

ronimo Mer-

l'artiglieria, Geronimo Mormillo Napolita-Tericolo del no Luogotenente del Montenegro. Lo stesso Gouernatore e del Marche Gouernatore, visitando le trincere, su ancor. se di Montenegio.

duro l'impre

esso visitato da vua palla di moschetto, dalla quale colto in vn reliquiario, che teneua legato al braccio, non hebbe male: e il Montenegro altresì colto da vna fimile palla in vn botton d'oro, che teneua al giubbone, ne rimase Tempo che illeso. Durò l'impresa dal vigesimo quarto di a divercelli Maggio, giorno, in che comparue l'elercito a vista della città, fino a vensei di Luglio seguente: nel qual giorno per l'vscita de soldati ne su fatta l'intera confignatione. Non venne il Duca da Francesi soccorso, come ei speraua, e comunemente si teneua; non essendo mai durante l'assedio, ne il Maresciallo della Diguera, il quale tante cose haucua promesso, ne alcun'altro di quella natione comparso in Piemonte, non

Duca di Sauo ja perche nő fu loccorlo un Franceli reija difefa di Vercelli.

si sa, se ritenuti da stretti comandamenti del Re , de quali per lo passato erano stati soliti tener picciolissimo conto, o da' danari Spagnuoli; sapendosi, che da questistessi tempi surono dalla

dalla corte di Spagna fatti pagare al Duca di Montelione Ambalciadore Spagnuolo in Parig-gi dogento mila ducati; o fe per l'vno, e per l'altro rispetto; E perche ancora, negotiandosi nell'istesso tempo caldamente la pace, della quale i Francesi ambiuano d'essere gl'arbitri; e torse parendo loro, che il Re di Spagna difficilmente vi consentirebbe, mentre nella guerra non rimanesse superiore, hauessero fine di gratificatlo, col non se gli opporre in questa impresa, non tanto perche la parità dell'accordo tral' Re, e'l Duca, fosse per l'esempio di poca riputatione a tutti i Re Grandi, quanto ancora, affinche poi parendosi il Re colla presa di Vercelli superiore, e però soddisfatto nella riputatione, potesse con maggior confidanza per mez zo del Re loro, e con maggior soddisfattione conchiuderla. É su assai costante l'openione di Impresa di tutti, che se il Duca veniua alquanto da Fran- to sosse stata cen soccorso, l'espugnatione di Vercelli molto pericolosa. dubbia riuseiua; perche il medesimo Duca accostatosi vna notte con quella poca gente, che haueua, messe il campo Spagnuolo in molta ansictà, e confusione per lo dubbio, che assaltando da vna parte le trincee, s'apprisse l'adito per mezzo i nemici alla città. Ne vano era il timore, o dubbio il pericolo; perche gl'oppugnatori per esser impiegati nella difesa di molti posti, e del lungo circuito della trincea, e volti non tanto contro l'vscite di quei di dentro, quanto contro la venuta de soccossi di fuora, fossi non sarebbono stati sofficienti a resistere al Duca. quando con tutte le forze, vnite, e ristrette,

hauesse fatto in vn sol riparo grande impressione. Tanto più, quanto che nel campo, essendosi patiti molti disaggi, s'era già fatta molta perdita non folo di soldati ordinari, ma d huomini da comando, e da fattione, e la caualleria particolarmente era mezza confumata per la penuria de glistrami, e moltissimi caualli erano infermi, ed erano a cost picciol numero ridotti, che taluolta entrauano di guardia soli sei, od otto caualli per compagnia, e spesso auuenina, che gli stessi viiciali, erano costretti star di guardia, e far tutto il giorno la sentinella per non hauer altri da sostiturui. Le continue scaramuecie, che si faceuano intorno le fortificationi nemiche erette fuora della città, consumarono ancora grandissimo numero di fanterie, e i caldiestrenii, che poscia soprauuennero, hauerebbono facilmente costretto a disloggiare in caso, che quei di dentro si fossero alquanto più trattenuti. Onde ogni picciolo foccorso, che di Francia fosse soprauuenuto, non era gran fatto, che hauesse quella piazza conseruacisto cotto i to. Pertanto il Duca, dolendoli della perdita di

Il Duca crudifensori di Vercelli per la deditione qualche risëtimento con tro gl'autori.

essa, fece incontanente carcerare il Gouernatore Calufio, eil Tosti Perugino; il primo come colfatto viene a peuole di negligenza nel far delle prounisioni per la difesa della piazza necessarie, e l'altro per sospetto di colusione col Gouernatore di Milano i quali nel negociare della deditione, hauesse in lui preualuto il desiderio di acquistarsi la gratia di lui, al debito della fede, e costanza verso di se: e però hauesse accellerato etiandio con patti suantaggiati la dedittione. Benche poscia,

poscia, sfogato lo sdegno, e conosciuto meglio le discolpe, i facesse liberare, e nella gra-tia primiera i riceuesse. Preso Vercelli, l'esercito stracco per le molte fatiche, è schemo per la fuga, e morte di molti, fu distribuito invatij luoghi del Milanese, e del Monferrato. Buo- L'esercitospa na parte fu colla caualleria Napolitana inuiata gnuolo dopo nel Cremonese, e Lodigiano non tanto, per- di Vercelli in che, essendo il rimanente dello Stato molto diparte a' construtto, e consumato, hauesse comodità di risini de'vinifarsi in quella parte, la quale ancora intatta tiani. rimaneua, quanto per mettere gelofie maggiori ne'Vinitiani, trauagliati allora dalla vici-nità dell'armata di mare, e dalla guerra nel Friuli, e per la fresca perdita di Vercelli molto ansioti de confini dello Stato verso il Milanese affai sprouueduti; e done, come a suo luogo diremo, non mancarono di riceuer qualche picchiate da gl'infulti della soldatesca Regia in quelle parti alloggiata: e maggiori n'haurebbono riceuuto, se la pace generale, la quale da questi tempi molto seruentemente nella corte di Spagna si negociaua, non fosse assai presto venuta a conclusione. Imperciocche sulle instan. Negociationi ze, e vsici, i quali in nome della Repubbli- della pace ca faceua l'Ambasciador dileinella stessa corre, di Madril. hauendo l'Imperatore, e l'Arciduea inuiati colà Cristoforo Chefnelier Conte di Franchenburg con titolo di Ambasciadore, e con mandati sotficienti per negociare, e conchiudere la pace. E il Duca di Sauoia, il quale dopo le hostilità passate con quella Corona non vi haueua Ambasciadore, hauendo fatto suo procuratore il medesimo

citti Ambasciadore Vinitiano; finalmente opo vatie discussioni, e dibattimenti, suroo dal Re pronunciati i Capitoli della pace ella forma, che segue. All' Arciduca eletto uouamente Re di Boemia, metrendo presidio i Tedeschi in Segna, sosse restituita vna piaza nell'Istria, di quelle più vicine a Segna, che arebbe dall'Imperatore, o dall'Arciduca nominata. Douessero poscia nominarsi due Co-messari dall'Imperadore, e due dalla Repubblica: segondo il parere de'quali, sossero licentiati tutti gl'Vscocchi auuentitij, e stipendiati, soliti al corseggiare prima della guerra presente; ma non quei, che in tempo solamente del-la guerra hauessero corseggiaro, ne quei, i qua-li nelle lor case quietamente si viuono. Si discacciassero parimente i banditi della Repubblica dagli stati dell'Arciduca, e s'abbrucciassero le barche da corseggio. Cio fatto, restituisse la Repubblica tutte le terre tolte tanto nel Friuli, quanto nell'Istria, e altri luoghi. Cessassero per due mesi, da cominciarsi dal principio dell'esecutione dell'accordo, tutte le fortificationi, e atti di ostilità fra l'vna, e l'altra parte; fra'l qual mentre si facesse l'esecu-tione del concertato. Finita l'esecutione si ritirassero l'arme per terra, e per mare, e si rimettesse il comercio, e il trafico nello stato, nel quale prima di mossa la guerra si ritrouaua. Fossero liberi i prigioni d'ambe le parti, e perdonato generalmente a chiunque hauesse ser-nito all'Arciduca. Promettessero le Maesta Ce-Grea, e Arciducale, e per loro la Maestà del Re CatCattolico, che non sarebbono rimessi gl'Vscocchi discacciati, ne permetterebbono, che i mari fossero per l'auuenire infestati, conforme a'patti di Viena dell'anno 1612. il tenor de' quali nella stessa capitolatione di parola in parola andaua inserito. Diachiaraua l'Ambasciador Vinitiano, che la Repubblica altro non pretendeua in quel fatto, eccetto il discacciamento de gl'Vicocchi anuentitij, banditi, e Aipendiati, che vanno in corso, e turbano i mari: in maniera che per l'auuenire restassono liberi i trafichi, e quieti, e sicuri da'corsari,ma non già di coloro, i quali con le moglie, e i figliuoli quietamente si viuono. E per quanto tocca al punto della libertà della nauigatione, se ne rimetteua al solito in altri tempi la decitione. Erano questi capitoli molto honoreuo- vataggio de li, e vantaggiosi per li Vinitiani, i quali con- vinitiani in feguiuano il punto principale delle loro preten-quel accordo sioni, e disferenze coll'Arciduca, che consisteua principalmente non folo nella liberatione del golfo dalle molestie del corseggiare degl'Vscocchi, ma ancora in che l'esecutione di ciò alla restitutione delle piazze occupate precedesse; eccetto in quanto per honoreuolezza dell'-Imperadore, e dell'Arciduca doueua la Repubblica anticipatamente restituir loro yna delle terre nell'Istria occupate. Fauore, e vanle terre nell'Istria occupate. Fauore, e van-taggio, il quale tanto liberalmente nella cor- di Spagna fot te di Spagna fu loro consentito; perche, suppo- se stato così nendo il Re di hauer esso a terminare quelle dif- vinitiani in ferenze come arbitro eletto dalla Repubblica, quegl' accore accertato dall'Imperadore, e dall'Arciduca,

pitoli della pace proposti che.

haueua, per vsar modestamente dell'arbitrio. tenuro maggior conto della foddisfattione di lei: stimando, che essa col rimetter liberamente in se le diferenze: hauesse, come s'è detto, al-Vinitiani no le offese fatte all'Imperadore, e all'Arciduca abaccettanoi ca bondantemente soddisfatto. Ma l'Ambasciador Vinitiano, visto il lodo, negò apertissimadal Rese per- mente di hauer mai trattato, che'l Re fosse l'arbitro ma ben si il mediatore delle differenze; ne hauer esso hanuto autorità di negociare altrimente. Onde, riculando costantemente d'accettarlo, disse, che manderebbe i capitoli del l'accordo alla Repubblica, acciò da lei fossero, quando le aggradissero, appronati. Difficilmente si può la verità di questo negocio penetrare, essendo passato trail Veneto Ambasciadore, e'l Duca di Lerma. Molti credettono, che l'Ambasciadore non senza commesfione della Repubblica si fosse assai colle parole slargato, affinche il Re, conl'intentione d'essere l'arbitro delle differenze, non solo colla sentenza, come pur auuenne in fauore della Repubblica inclinasse, ma liberasse ancora il gol-fo, e la Repubblica dalle molestie del Duca d'Osfuna; parendo improprio, che come arbitro douesse comporre le differenze, e come ne-mico far la guerra a chi le differenze, e l'occasione delle guerre all'arbitrio del Reliberamente rimettesse. Dall'altro lato, non hauendo l'Ambasciadore mostrato, ne essendogli mai stato chiesto mandato speciale del suo Principe per la remissione assoluta nel Re, eragrand'argomento del contrario. Comunque si fia, il Duca di Lerdi Lerma, sentendosi molto grauato dall'Am- Altereatione basciador Vinitiano, il quale nella negatiua fra'l Duca di Lerma el'Am coltantemente persisteua; e sentendo molto, basciador Viche capitoli così suantaggiosi per la casa d'Au-nitiano. stria (quando non fossero riceuuti, non accettati come dettati dal Re quasi come dall'arbitro comune) fossero vsciti dall'autorità del Re, senza, che precedesse sommissione alcuna della Repubblica; chiamato l'Ambasciadore alla predenza degl'Ambalciadori degl'altri Principi in quella Corte refidenti, con parole di molto sentimento agramente ne lo rippigliò, e'l contrario di quel, che il Vinitiano pretendeua, in faccia gli rimprouerò. E il Re forte- Il Re di spamente seconato di questo tratto, professando sa rimette di non volere più oltre impedirsene, rimesse ne della pace tutta queita negociatione liberamente nelle ma- al Pontefice. ni, e alla dispositione del Pontefice. Il quale, riceutte le lettre Regie, fece vederle all'-Abbate Alessandro Scaglia fratello del Marchese di Calusio Ambasciador per lo Duca nella Cotte di Roma residente, esortandolo, che ne scriuesse al suo Principe, acciò si potesse venire all'esecutione. Il Duca diffidando della Il Duca di Sai mente del Pontefice, per vederlo molto incli-uoia no connato alle sodddisfattioni di Spagna, e per lo mête alla repassaggio dato alla caualleria, che di Napoli ven-missione fat-ta dal Re ne! ne in Lombardia, e per altre dimostrationi da rontesse. lui fatte a fauore di quella Corona; partecipa-to il negocio con gl'Ambasciadori de Principi confederati, e amici, inuiò a Roma il mandato, per conchiudere la pace, ma con espressa comesnone al suo Ambasciadore, che non consentisse

Il Pontefice mon accetta

ad alcuno accomodamento senza l'osseruanza del capitolato d'Asti, e senza la sicurezza de' Vinitiani, conforme s'era prima praticato. Il Pontefice veggendo che il Duca non come il la remissione. Re rimetteua il negotio alla sua libera dispofitione, se ne tenne offeso; onde non volle entrare nella negotiatione: la quale per questo rispetto rimale imperfetta. Ma essendo state le medesime capitolationi di Madril presentate in Vinetia a quel Senato dal Nuncio del Papa, e dall'Ambasciadore di Francia, inquel tempo appunto, che la città tutta commossa treppidaua per la vicinità dell'armata di mare, la quale, occupate le maone, s'aspettaua, che netia accetta alle lagune s'auuicinasse, e per la perdita di Vercelli, non sù messo disticoltà nel compronon l'arbitrio ttarla non già come lodo, o sentenza del Re,

i capitoli di Madril ma dal Re pietefo.

Senato di Vi-

che da lei hauesse hauuto autorità di giudicare, ma come proposte da lui quasi da amico, e mezzano delle differenze comuni: ilche per parte de' Vinitiani tanto più volontieri fù accettato, quanto, che non solo paruero le capitolationi vantaggiose e nelle quali altro, che la restitutione delle maone non si poteua per loro desiderare, ma anco perche in tanta fluttuatione delle cose loro sembrarono vn raggio d'amica stella, che la quiete, e tranquillità

Vinitiani per della Repubblica benignamente stabilisse. Inbitrio del Re uiarono per tanto con molta prontezza, e cedi Spagna dal lerità i mandati sufficienti a Ottauian Buono, la coclusione della pace ri- e a Vincenzo Guzzoni loro Ambasciadore Stramettono il ne ordinario, e Ordinario nella Corte di Francia, gotin nel Re per stipolare, e accordare i medesimi capitoli

con

con quel Re. Diedero ancora agl'Ambasciadori facoltà di sostituire, e comunicare lo stesso potere all'Ambasciador Gritti in Ispagnaper consentire a gli stessi capitoli in quella corte; hauendo la Repubblica voluto preserire l'auterità del Re di Francia a quella del Re di Spagna, o sie e per i disgusti passati tra lei, e Ministri di questa Corona: o perche, dando l'honore a quel di Francia, e togliendolo a quel di Spagna, non solo parcuale di negare a questo quel arbitrio delle cose d'Italia, che vi pretende, ma di comporte ancora con mag-giorlibertà, eriputatione, quasi in questa ma-niera si facesse al mondo più manifesto, non essersi mai condotta a riceuer le leggi della pace dal Re di Spagna; si come esso Re haueua preteso. E quanto meno, che il medesimo Re per gl'interessi grandi coll'Arciduca, per pronuncia la lisoccorsi datigli, e per l'hostilità del Duca d'Os. Pace cosorme suna suo Ministro sembraua quanto all'essetto Madril prese. quasi parte, e nemico. Così dunque, arriua- d'soli gl'Am basciatori Veto in Pariggi il mandato, i Ministri di quel Re, neti e'i Nonnon men che gl'Ambasciadori Vinitiani deside-tio del Pontes rosi di chiudere questo negotio per ambitiosice, che'l Re loro paresse l'arbitro delle controuersie Italiane; perciò allegando esso Reper giustificatione della preuentione la certezza, che haueua della volontà del Suocero, e il pericolo, che, differendosi l'accordo, si scompigliassero di nuouo le cose, e in maggiore disticoleà n tiducessero, stipulò in nome delle parti assenti, per le quali egli stesso interponeua la sua fede, e accordò i medefimi capitoli come già

dettati dal Re Cattolico, assenti gl'Ambascia. dori del Re, e del Duca, a'quali nulla di questa pace sù nanti la conclusione partecipato; non oftante, che il Duca, il quale, per diuertire la guerra dagli stati della Repubblica, non haueua curato di tirarla nel proprio, non hauesse mai, per quanto oppresso si trouasse, voluto venire in alcuno accordo, se la Repubblica non vi restaua compresa, o dall'arme Spagnuole afficurata. 'Accrebbe inuidia all'attione il poco Ambasciadore di Spagna rispetto, e gratitudine dimostrata verso il Re Cattolico, il quale eletto dalla Repubblica per arbitro, o secondo lei per mediatore, e hauendo promulgato capitoli di tanta sua sodisfattione, etiandio contro principi tanto grandi; e a se tanto congiunti, e dalla Repubblica assaliti, essa poi, non contenta di dinegargli quell' arbitrio, che tanto liberamente pareua che gl'hauesse conceduto, o almeno datogli intentione di concedergli, non hauesse, col ricorrere ancoraal Re di Francia, curato di farlo Principale autore, e moderatore di quella pace, la quale, erale necessario, che dalla moderatione, e buona mente del Re di Spagna in ogni maniera riconoscesse. Ma non meno a pregiuditio della Repubblica fù stipolata la pace, per non elferui copresa la restitutione delle maone, le quali,

non v'elsendo rottura col Re, quasi non tolte a buona guerra, le ne pretendeua la restitutione. G i Spagnuoli all'incontro pretendendo, che per la dichiaratione fatta dal Re d'affiftere all'Arciduca, lor fosse qualunque ostilirà permessa,negauano la restitutione. Ericusando il Re decidere

questo

e de gl'Arciduchi, e del Duca di Sauo ia no seppero cos'alcuna della pace pubblica.

questo punto, s'acquettarono gl'Ambasciadori alle Regie promesse; di farle restituire, e tirarono innanti la stipulatione della pace. Ma la Repubblica, parte per fine di stare su'l vantaggio della riputatione, parte per isfugire l'odio, e l'inuidia, che quella pace le adossaua, e per sodisfattione ancora del Re di Spagna, c del Duca di Sauoia, senza la pattici-Republica di Vinetta si mo patione de' quali era stata conchiusa; se ne in-stra stegnata finse malissimo soddisfatta, e nerigettò con le Pariggiesi rissolite arti tutta la colpa ne gl'Ambasciadori, sente cotro i quati senz'ordine pubblico, e per propria loro sciadori. deliberatione hauessero in quella maniera accordato. Eletto per tanto in luogo loro Simon Contareno i ricchiamò incontanente a Vinetia, acciò dessero conto rigoroso di quell'attione, pretendendo, ch'hauessero trappassati gl'ordini segreti, e le particolari instruttioni. Fece oltreació di questa mala soddisfattione doglienza con tutti i Principi amici, protestando di non voler accettare gl'accordi in Francia stipolati. Ma comunque si sia delle secrete commessioni, oltre che non s'ha da supporre tanta trasgressione in Ministri così Principali di quella Repubblica, certo è, che gl'ordini, e instruttioni palesi furono generalissime, e inuiate dopo, che il Senato hebbe copia de capitoli nella corte di Spagna pubblicati, dopo di confultatili in Vinetia, e dopo la perdita delle maone, e de vascelli. Onde non solo non hebbono l'e sclamationi, e le dimostrationi della Repubblica forza di Igrauarla, ma anzi di maggiormente grauarla, e di render ed essa, e la causa di lei

Simo Contareno eletto dalla Repub blica Ambasciador in

Francia.

Difeso della la pace diPazigi.

poco rispetto verso il Re di Spagna dimostrato, si fosse ancora fatto lecito, di fare altretanto con quel di Francia, il quale non hauendo alla fine per altro l'autorità sua interposto in queste facende, che per le istanze della Repubblica, e per farle cola sommamente grata, essa ottenuto l'intento, e conseguito il beneficio, volesse scaricare soura gl'homers del Re quella col-pa, la quale per quell'attione a lei andaua addoslata. Ma non andò l'eccesso senza risentimento. Percioche il Re stomaccato per questo rifiuto, e per tante dimostrationi della Repubblica di tanto suo pregiudicio, ne potendo, come era stato il Re di Spagna, star continente a quest'altro tratto Vinitiano, comandò, che il nuouo Ambasciador Contareno fosse in Lione sostenuto, donde non potesse partire, mentre la pace non fosse in Vinetia accettata, ed essi Ambasciadori non fossero da qualunque imputatione liberati, e a godere delle dignirà, e gradi della Repubblica pienamente restituiti. E nondimeno persistendo i Vinitiani nel-Repubblica, la loro pretensione, vscì non molto dopo da osta desuoi Ambasciado quella città vn' discorso manoscritto, per lo quazi intorno al-le gl'istessi Ambasciadori diceuano essere statia stipolare quella pace dal Re violentati. Imperciocche hauendo (come diceuasi in quel discorso) il Re di Spagna in quel di Francia ogni autorità, e arbitrio delle differenze d'Italia rimesso, desiderana questo per ogni modo valersene, ed esercitarlo. Ma che hauendo hauuto notitia, che il Duca, e i Francesi passati dovo la dedideditione di Vercelli in Piemonte hauessero fatto impetonel Contado Alessandrino, doue d'alcune delle Terre di esso s'erano ( come a suo luogo diremo) impadroniti, cominciasse a dubitare, che quel di Spagna, ciò risaputo, mutasse di volontà, e per essersi innouate le cose, riuocasse l'arbitrio già conceduto. Onde che per la cupidità di terminare queste differenze prima, che le nouelle di quelle nouità nella Corte di Spagna penetrassero, i minacciasse in caso, che fra breue termine la pace non stipulasfero, d'abbandonare gl'affari della Repubblica, e del Duca, e col Re di Spagna a' danni dell'vno, e dell'altro collegarsi: È che intanto persistesse in questo proponimento, che loro etiandio dinegasse tempo, per poterne spedire corriero a Vinetia: onde essi per minor male soccombessero alla Regia volontà. Giustifi-Difesa de Vecationi, le quali a poco saldi, e poco sussisten-seti Amba-scationi, le quali a poco saldi, e poco sussisten-seti Amba-scationi, le quali a poco saldi, e poco sussisten-seti Amba-scationi, le quali a poco saldi e poco sussistente di martina di cationi, le quali a poco saldi e poco sussistente di cationi, le quali a poco saldi e poco sussistente di cationi, le quali a poco saldi e poco sussistente di cationi, le quali a poco sussistente di cationi di ti fondamenti appoggiate, manifestarono an-gentata. cora molto più la colpa, e debilitarono assai le difese della Repubblica. Imperciocche, se il Re di Spagna haueua in quel di Francia rigettato l'arbitrio della pace, come l'Ambasciador Spagnuolo nonfù chiamato a quella attione? come ciò non sù espresso nella scrittura di essa pace, nel proemio della quale si vede il Re con assai men viui colori ssorzarsi di adonestare la preuentione, per giustificare il più, che sosse possibile la propria attione? E qual potcua egli addurre più bella di questa, più sana, e per se medesimo più onoreuole giustincatione? Come in ogni caso poteua il Re trasferire Hh

in quel di Francia l'arbitrio delle cose della Dalmatia, del Friult, e dell'Istria direttamente all' Imperatore, e all' Arciduca appartenenti: le quali, cadendo principalmente nella terminatione di essa pace, nessuna ragione volcua, che fossero senza la saputa di que Principì, e senza l'interuenimento de loro Ambasciadori non dirò terminate, ma ne anco rimesse. Ma non è tampoco credibile l'allegata violenza, o se tu guardi la persona del Re, per essere troppo contraria a tutte le ragioni delle genti, e troppo aliena da qualunque honestà, e conueneuolezza, e nella quale haurebbono appena gl'Ambasciadori di quella Repubblica nel Dinano di Constantinopoli incontrato: o se si cosidera la conditione, e rigorosa disciplina della Repubblica Vinitiaca, seuerissima esattrice da loro Ambasciatori dell'osseruanza de'pubblici ordini, e delle pubbliche commessioni: o finalmente se min te qualità de gli stessi Ambasciadori, non cadendo probabilmente tanta facilità, e tanta leggierezza in Senatori di quella Repubblica, di tanta autorità, e di tanta sperienza, che per minaccie così leggieri si fossero mai lasciari indurre a tanta trasgressione. Imperciocche chi poteua mai temere, che quel Re senza colpa alcuna della Repubblica, o del Duca assenti allora dalla Corte, ne confapeuoli della Regia intentione, e quel che più importaua contro i propri interessi, si sosse mai per ia sola renitenza de Veneti Ambafciadori lasciato traportare a quella deliberatione, della quale tanto li minacciaua: douendo an-

anzi ognuno probabilmente credere, e supporre, che lo itesso Re haurebbe sommamente lodato la fapienza, e costanza loro, quando hauessero riculato aderirgli. Quel che poscia si asseritce del dubbio, che il Re di Spagna per li noui mouimenti d'Italia riuocasse l'ar bittio, dimostra maggiormente la vanità del discorso. Posciache in fatto è certissimo, che i nuoui romori, e infulti contro le Terre dell'Alessandrino cominciarono a' tre, e cessarono a' noue di Settembre; e che la pace in Pariggi fù a sei dello stesso mese stipolata. Come dunque poteua il Re di Francia in tanta strettezza di tempo hauere la notitia di que' mouimenti, deliberare ciò, che gli conuenisse, per non perdere l'autorità, e arbitrio concessogli, negociare con gl'Ambasciadori, dar loro tempo di consultare, e di deliberare, appuntare, e stipolare con essi la pace? Aggiugnil'autorità larga, e la Balia ampiamente dalla Repubblica ne gl'Ambasciadori conferta; la quale che occorreua conferire, se, come fecero, non si permetteua loro conchiudere la pace: e se la pace in Ispagna accordata non gustaua alla Repubblica, che rimanesse nella Corte di Francia stipolata. Puossi dunque per quello discorso più probabilmente, e più certamente conchiudere, da qualunque altro, che dagl'allegati rispetti estersi gl'Ambasciadori della Repubblica a quella attione mouuti. Ma torniamo Pace accerda al proposito. Gli stessi capitoli nella Corte di Fra-ta di nuouo a cia, come s'è detto stipolati, furono venti giorni Madril. dopo in quella di Spagna accettati, e accordati

dall'Ambasciador Cesareo, e Arciducale in nome di que' Principi, dal Duca di Lerma in nome del Re, e dall'Ambasciador Gritti, in nome della Repubblica di Vinetia. Imperciocche veggendo quel Re, e quella Corte, che'l Re di Francia s'era in quella pace intromesso, e rimaner, per hauerla già stipolata, nell'offeruatione, ed essecutione dell'istessa impegnato, non hebbe per bene, disgustandolo in questa attione, aggiugner romori sopra ro-mori, ne sar maggiori gl'incendi j di quella guerra, la quale per tutti i modi di spegner desideraua. Aggiugneuasi, che, essendo stati i capitoli dal Re dettati, e però come giusti e honefti da lui stesso approuati, non poteua adesso có Frutti de Ve- suo honore riprouarli. Così riuscì alla Repubblica col fauore dell'arme del Duca tener gl'eferciti Spagnuoli da'suoi stati lontani, e con gl'artifici ottener ancora quel vantaggio nell'accordo, che coll'arme proprie non era possi-

neti artifici.

bile, che conseguisse. Fù ancora nella stessa Corte di Madril, tra'l Duca di Lerma in nome del Re, el'Ambasciador Gritti, come procuratore del Duca di Sauoia accordata l'osseruanza precisa del capitolato d'Asti, insieme con la promessa di restituire i prigioni, e le piazze occupate tanto prima, quanto dopo detto trattato: E sospeso ancora reciprocamente le offese tra' Duchi di Sauoia,e di Mantoua; promettendo per quel di Mantoua il Duca di Lerma in nomedel Re, e per quello di Sauoia lo stesso Am-Era però prima di quebasciadore Vinitiano. sto accordo più particolarmente stata digerita

rita la pratica, e forma del componimento delle turbolenze del Piemonte tra'l Re di Spagna, e i Marchesi di Sensè, e di Greuesin Ambasciadore Straordinario, e Ordinario in quella Corte per lo Re di Francia nel modo infra- Capitoli aescritto. Ordinarebbe il Re al Gouernatore di dril fra l'Rece Milano, che quando dall'Ambasciator Bettune el'An basciavenisse per vna scritta del Re di Francia assicui dori Francesi rato, che il Duca di Sauoia hauesse promesso, e tocce alle codouesse essential d'Asti, intorno a, se del Pietre punti di disarmare, di dar parola di non offendere il Duca di Mantoua, e di rimetter le sue differenze nel Giudicio ciuile dell Imperadore, incontanente per parte di esso Gouernatore si desistesse da qualunque ostilità, conforme ne gli stetii Capitoli d'Asti si conteneua. Ma per essere le cose in diverso stato da quando que Capitoli furono appuntati, perciò, quanto al modo di ritirare le genti, furono nella forma seguente ridotti. Il Duca ritirarebbe da Santià, o dal posto, doue stesse coll'esercito, vna truppa di mille fanti, e poi il Gouernatore si ritirarebbe coll'esercito tanto addietro, quanto la Croce bianca è dalla Città d'Asti lontana. Incontanente poi il Duca con tutta la sua gente partirebbe dal medesimo posto. E'l Gouernatore coll'esercito si ridurrebbe nello Stato di Milano. Ilche fatto, il Duca fra vn mese effettiuamente disarmarebbe nel modo, che sott' Asti su accordato. Finito il mese restituirebbe non solo tutte le piazze del Monferrato, ma tutti i Feudi della Chiesa, dell'Imperio, e di qualunque altro Signor particolare tanto innanzi, quanto

dopo la pace d'Asti occupati, e liberarebbe tutti i prigionieri. Esequite queste cose, si sarebbe lo stesso da canto del Gouernatore, il quale incontanente, che fosse certificato dal Re di Francia dell'intera osseruanza del Duca, disporrebbe delle forze, e dell'arme del Re, conforme ne Capitoli d'Asti si conteneua, ed esequirebbe tutto ciò, che da canto suo restasse ad essequirs. Darebbe parola in nome del suo Real Christianissimo, di non offendere il Duca di Sauoia, ne per le cose succedute inquietarlo più nello Stato. Tutti i quali capitoli, come erano stati stipolati alla presenza, e coll'interuenimento di Monsig. Antonio Caetano Arciuescouo di Capua, e Nuntio Apostolico in quella Corte, così ordinauasi che coll'interuenimento del Cardinal Ludovisso Nuntio in Piemonte fossero in Italia esequiti. E oltre alle cose sodette, accioche in Italia non fosse fatta giunta, o alteratione alcuna alle cose in Ispagna connenute, si come era già nella pace d'Asti accaduto; rimafe ancora accordato, che il Re di Francia donesse ordinare al suo Ambasciadore in Italia, che nonastrignesse il Gouernatore a promettere ne a bocca, ne in iscritto cos alcuna fuora delle contenute in quell'accordo: e al l'incontro l'Ambasciadot Francese dando al Reperpegno della volontà, e intentione del Duca, l'autorità del suo Re, il quale s'interponeua in questi accordi, prometteua ancora, che in caso il Duca s'appartasse dalle cose fra già loro accordate, o mettesse disticoltà nell'accettarle, o esseguirle; il suo Re vnirebbe le sue alle

alle forze del Re di Spagna contro il Duca, per costriguerlo all'esecutione di quanto rimaneua appuntato. Della qual compositione segnata dal Re, e da gl'Ambalciadori Francesi, come fù data copia a glistesti Ambasciadori per mandarla in Francia, così ancora fù accordato, che quelRe desse vn'altra copia da lui sottoscritta al Duca di Montelione Ambalciadore Spaguuolo in Pariggi, per mandarla in Italia al Gouernatore, acciocche più cautamente, ed efficacemente si venisse all'esecutione delle cose conuenute. Ma mentre, e in Francia, Difficoltà nel e in Ispagna felicemente si trattano, e si con-le quali diecludono gl'accordi, faceuali ancora lo stesso de la negoma non con pari euento in Piemonte, e nello ciatione del-Stato di Milano. Perciocche Don Pietro infu- lia per le core perbito per l'acquisto di Vercelli, quantunque del Piemonte. ne' ragionamenti hauuti col Marchese di Calusio, col Nuntio Cardinale, e coll'Ambasciador Francese abbocatisi seco in Vercelli, hauesse dimostrato desiderio grande, e grande inclinatione alla pace, etiandio coll'offerirsi pronto alla restitutione di quella Città: e chiedesse folamente al Duca di disarmamento, e l'esecutione delle altre cose sour'Asti patruite; adognimodo il Duca, il quale già si teneua burlato da lui prima de la presente guerra intorno al punto dell'offeruatione del trattato di pace, professando molta distidenza del Gouernatore, chiedeua, che si cominciasse dalla restitutione di Vercelli; allegando non volere innanzi tratto disarmare, e offeruare is rimanente de Capitoli d'Asti, per dubbio, che poscia con sofistiche

fi fußidij giū ti al Duca do po la perdita

di Vercelli.

uillata la restitutione di piazza tanto importante: onde poscia venisse costretto, ma con suo gran suantaggio, e dispendio maggiorea metter di nuono sottosopra il Piemonte. Hauendo per tanto riculato d'abboccarsi col Gouernatore, staua continuamente armato con Nuouise grof ferma risolutione, dinon posar l'arme, se prima il possessio di Vercelli non rihauesse. no poco dopo la deditione di Vercelli giunti nel Piemonte il Conte di Ouernia Generale della Caualleria di Francia, il Duca di Roano, il Marescialle Digueres, Monsù di Termes, li Conti di Candale, e di Scomberg con molti altri Signori, e seco haueuano condotto molta caualleria, e fanteria: e di Germania erano parimente arriuati il Marchese di Baden, e il Principe di Ainault accompagnati da molti foldati: e i Bernesi, in ricompensa della rinoncia generale fattaloro dal Duca d'alcune terre da esso pretese, e da loro possedute ne confini della Sauoia, gli haueuano a proprie spese inuiato tre mila fanti: con le qualigenti, e con quelle, ch'erano vscite da Vercelli ritrouandosi il Du ca disciotto in venti mila fanti, e tre in quattro mila caualli, era vn'altra volta dinenuto Signore della campagna. Eall'incontro il Gouernatore, hauendo nell'espugnatione prima, e poscia nelle grosse guernigioni di Vercelli consumato, e siminuito assai dell'esercito, e quello cosi diminuito in varij alloggiamenti distribuito, e da confini del Piemonte in gran parte allontanato, rimaneua vn'altra volta esposto alle in

ingiurie del Duca, diuentro dopo la perdita di Vercelli più potente di lui; e'l quale desideroso di racquistare se non Vercelli perduto, la riputatione almeno per la perdita di Vercelli perduta, e vendicarli de' danni, e di gl'affronti riceuuti, non solo per tanto accrescimento di forze, e per la negligenza del Gouernatore haueua comodità di farlo, ma haueua ancora molti a lato i quali colle parole ve l'incitauano: se però l'animo di lui massimamente in tanta opportunità di cose haueua bisogno d'instigatori, o d'incitatori. Perciocche i Capitani venuti di Francia desiderosi di cose nuone, di smaccare la riputatione dell'arme Spagnitole, e di risarcire il Duca de' danni per la loro cardanza sofferti, approuando per giuste, e per ragioneuc. li le diffidenze di lui, negauano voler partire d'Italia, se prima nol vedeuano reintegrato nella possessione di Vercelli: allegando, premere troppo a gl'affati del Piemonte, e per conseguenza a quei del Regno la ritentione, o restitutione di quella piazza: onde, come per l'assen. za loro n'era il Duca stato spogliato, così non volere, partendosi, lasciar quella piaga aperta in Italia, che gli costrignesse vn'altra volta a ripatsar con tanto incommodo i monti, per risanarla. Pertanto il Cardinal Nuntio, el'Am- Nuoni partiti basciador Francese, andati a trattar in Ales- posti al Go sandria col Gouernatore, gli chiesero, che vo. torno alla co lesse, o restituire Vercelli, o depositarlo nelle position edel mani del Pontefice, o del Re di Francia, o Piemonte, e d'altro Principe confidente; mentre il Duca dal Gouerna-tore iffittati. con buona fede disarmarebbe, e osseruarebbe il

rimanente del trattato di pace ; si come di lui prometteuano, che succederebbe. Ma non era minore la diffidenza del Gouernatore, il quale, stimando, che il Duca non hauesse la primiera volta proceduto finceramente nel difarmare, si pareua di hauer giusta occasione di dubitare, che rihauuto Vercelli, molto meno douesse farlo: onde, non volendo in ciò dipendere dall'altrui volontà non istimaua conuenire ne anco alla sua riputatione, ne alla dignità dell'arme Regie, non coglier frutto alcuno da tante fatiche, e da tanti danari consumati nell'occupatione di quella città; dubitando anzi di metterli a rischio, che'l Duca racquistato Vercelli, e veggendosi così ben prouueduto di forze, non aipirasse a cose maggiori. Ma dall'altro lato, accorgendosi quanto il Duca per le nuoue genti fusse diuenuto gagliardo, e potente, e vociferandosi, che altri soldati passassero in suo fauore di qua da'monti, non ricusaua apertamente di consentire a partiti proposti; ma fotto pretello, hora di voleriene configliare prima co' suoi, hora, che trattandosi di alterare le capitolationi d'Asti, per le quali il disarmare doucua andare innanti alla restitutione, essi Nuncio e Ambasciadore non hauessono balia da'Principi loro di varia la, andaua ambiguo nelle rispose, per allungare il più, che poteua la conclusione; pensando con taliambiguità, e irresolutioni tener non men sospesi i fini, e i pensieri, che l'arme del Duca: le quali, essendo collettitie, e di varie nationi composte, era probabile, che in breue dileguarebbono: massi-

massimamente, perche il Duca non haueua danari di gran longa bastanti a mantenerle; doue all'incontro le sue ricreate dalle fatiche, e accresciute in breue di numero, speraua, che douessero essere superiori. Perciocche digià, re ordina nuo veggendo il Duca tanto potente, haueua dato u leuate di genti ordini per nuoue leuate di genti in varie par- genti. ti, e richiamato in Alessandria, e ne luoghi all'intorno gran patte dell'esercito. Mail Duca, e più forse di lui i Francesi, argomentando da questi storcimenti, e tergiuersationi poca dispositione nel Gouernatore, alla restitutione di Vercelli, maggiormente ne distidauano. E per tanto, non volendo essere pasciu-ti di speranze vane, ne aspettare, che il Gouer-cest trattano natore aumentato di foize trattasse gl'accordi di assiliele terre dello sta con vantaggio, e come superiore volcsse pre-to di Milano. scriuere loro le leggi della pace: cupidi oltre a ciò di non ritornare in Francia, senza lasciar memoria in Italia de'fatti loro, instigaroro, e fecero animo al Duca desideroso di vendetta, e di tisarcirsi della perdita fatta, ad assalire le terre dello Stato di Milano. Alla quale deliberatione su esticace l'openione di molti, che consentisse ancora l'Ambasciador Francese; dalla cui autorità, i movimenti dell'anni di quella natione finalmente dipendeuano. E l'openione vniuersale si fondaua non solo sul feruore, e inclinatione di tanti Capitani della sua natione, che gl'erano continuamente a' fianchi, perche desse loro licenza d'attaccare le terre del Re, malo sdegno ancora, che in lui si scorse, e la mala soddisfattione, che contrasse

ne' congressi, che tenne in Alessandria per la compositione: ne'quali parue, che il Gouernatore con troppo fasto seco trattasse. La remissione ancora del Conte Guido costantemente dinegata dal Duca Mantouano, era non di picciolo impedimento alle negociationi d'I-Per ranto il Duca risoluto di valersi dell' occasione presente: sotto pretesto, che'l Gouernatore col richiamar delle genti nell'Alessandrino, macchinasse l'espugnatione d'Asti, parti da quella città sull'imbrunir della notte co Principi Vittotio, e Tomaso; conducendo seco Felizzano af- otto in diecemila fanti, e dumila caualli. Guifalito, e occu.
pato dal Du. dauano la vanguardia il Maresciallo, e seco era Monsù di Termes, e sul fare del giorno arrivaro. no a Felizzano terra grossa del Re, ma aperta, e sfasciata di mura, doue da mille cinquecento Trentini stauano alloggiati: i quali ricusando qualunque parto di deditione, essendo sopraunenuti i Principi Vittorio, e Tomaso col corpo della battaglia, si diede l'assalto, nel quale si cobattette ferocemente dall'vna, e dall'altra parte intanto, che gl'assaltitori furono per tre volte ri-buttati: ma finalmente, non hauendo quei di dentro altro riparo eccerto che delle carra attrauersate alle strade, furono al quarto assalto vinti, e messi a sil di spada, con molti di terraz-

zani d ogni età, e d'ogni sesso eccettuati aleuni pochi, i quali rimasero prigioni; e la terra con noue bandiere di Trentini, e due de ter-

Refrancorre tazzani, venne in potere del Duca. Lo stesso foal Conte Guido.

giorno fù reso al Conte Guido Refrancor dal presidio di cento Suizzeri, i quali, per esser de' conconfederati col Duca, furono mandati illesi

alle loro cafe. Ribaldone ancora con alcuni Ribaldone altri luoghi oltre il Tanaro impaurititi per lo preso con alsitti mogni offie il Tanato impatititi pei lo cunistiti luo successo di Felizzano s'arresero. Perloche ghi dello sta Nizza, Acqui, e Bistagno, con tutta la Lan- to di Milano. ga fino al mare, rimanendo quasi staccate dall'Alessandrino, stauano a pericoli molto graui sottoposti; dubitandosi, che il Ducase ne douesse impadronire, per fine d'impedire, o difficoltare il traghetto alle genti, che d'oltremare s'aspettauano nello stato di Milano, e particolarmente a cinquecento fanti Spagnuoli in questo stesso sbarcatine mari di Sauona. Mail Duca, ei Francesi, nonsi sà per qual cagione, tralasciate queste imprese di maggior conseguenza, s'auuanzarono a Quattordeci: doue erano due compagnie di Trentini, i quali, hauuta facoltà d'vícite con vna canna in mano, il resero al Duca; e procederono ancora più oltre ad occupar Soleii, e Corniento terre del Contado Alessandrino non più di sei miglia dalla città distanti. Mandò il Go-Lodoico Guauernatore, il quale, come s'è detto, quiui si tro- sco esce d'oruaua, Lodouico Guasco non ancora ben risana- dine del Goto dalle ferite sotto Vercelli riceuute con dugen- lessandria co to caualli, per riconoscere, e se fosse possibile so. 200. caualli. stenere l'impeto de'nemici, e per fare ancora spalla a'paesani, che ne la città s'andauano ritirando. Il quale auuicinatosi al nemico, dopo alcune leggiere fattioni, venendo assalito da un La città d'Agrosso di caualleria, su costretto cedere, e piglia- molta confure la catica fin sotto le mura. Perloche rimase la sione, paura, e in qualche pe tittà piena di molto tetrore, e consusione, veg-ricole.

gendo il nemico così animo samente anuicinar si intanto, che molti del Castellazzo, del Bosco, e di turto il contorno Alessandrino, non assicurandosi del riparo di quella città, mandatono le loro donne con gran parte del bagaglio nelle terre de' Genouess: e gl'Alessandrini messissin arme stauano alla difeta delle mura, aspettando hora per hora di veder comparire il nemico all'affalto. E veramente non ritrouandosi in quella città più che cinque in sei mila fanti, e qualche compagnia di caualli, ed essendo tanto in essa, quanto in tutto il Contadopicciola prounisione di vertonaglie, e declinando tuttauia per lo malo gouerno la riputatione dell'arme del Re, e con essa l'inclinatione de popoli vessati da guerra così fastidiosa, era lo Stato di Milano ridotto in pericolo molto grande. Furono per tanto richiamate alla difesa di quella città tutte le genti nel Monferrato, e per quei contorni alloggata. Perloche Gio: Geronimo Dona loro capo, hauendo incontanente dato ordine, che tutte figiuntassero in Cuccaro, eccetto quelle, le quali in guardia di alcune piazze del Monferrato doueuano rimanere; ed estendousi esso con duemila cinquecento fanti, e quattrocento caualli condotto, deliberò sevz'aspettare il rimanente, che andaua souragiuguendo, mettersi con celerità Ma il Duca, e il Marescialin Alessandria. lo, hauuta notitia del pensiere di lui, tentarono se lor potesse riuscire di coglierlo per la stra resciallo ho- da, e con tutte le forze assalendolo, interamente

disfarlo. Mellifi adunque in traccia, intesero,

Gio: Geronimo co 2500. făți,e 400.cauallivà in soc corfo d'Aleffandria.

Gio Geronimo Doria afsalito per if erada dal Ducase dal Ma. notatamente fi difende.

che esso già era passato innanti. Onde, lasciate addietro le fanterie, si spinsero colla caualleria, e sul declinare del giorno l'aggiunsero Nonisbigotti il Doria, quando si vide da lontano assalito, ne si perdette d'animo, o di consiglio, ma fortificatosi in vn piano vicino alla collina, a cui vn gran fossato alla fronte, e alcuni fossi da i lati faceuano riparo, vi collocò le fanterie in difesa, e lasciò la caualleria di fuora, perche liceuesse l'incontro primiero, e poscia, non potendo sostenerlo, nello stesso piano si ritiralle. Fece la caualleria honorata resistenza, ma non potendo contro numero tanto maggiore durare, si ritrasse con buon ordine fra le fanterie: nelle quali, mentre il Duca, e'l Maresciallo fanno forza di penetrare, vennero tanto fieramente salutatida i moschetti oportunamente scaricati, che tutto che, girando per tutti i lati, si prouassero d'inuettire, e dar loro adosso, non però mai riuscì il difegno: anzi che doppo la morte di molti degl'affaitori, e dopo la prigionia di alcuni, e fra Fa prigioni gl'altri di Monsù di Sant'Andres de Vins Caua- vn Cauaglie-glier Prouuenzale, oscurandosi già il giorno, le con alcuni h rittirarono; e il Doria, non volendo aspettar altrisesi cond'esser quiui il giorno seguente da tutte le gen- duce saluo in Alessandria. ti del nemico assalito, parti la stessa notte, e per la collina si ridusse a Lù, e quindi per la strada di San Saluadore in Alessandria; doue Recolto con sul con molto applauso, e honore dal Gouer-appleuso dal natore raccolto. Trouauasi al'ora il Gouer-il consiglia a natore fra la varietà de pareri de suoi Capitani trattenersi de molto irreloluto, e confuso volendo alcuni, che tro le mura.

colle genti, le quali allora si trouaua, e con quelle, che andauano fopragiugnendo vicisse in campagna, esi facesse incontro al nemico, altri, che si contenesse dentro le mura, e attendesse alla difesa della città. Confortollo il Doria a trattenersi: dicendogli, che non potendo i Francesi lungamente durare in campagna, ne far progressi contro alcune delle piazze più prin cipali, per esser ben munite, riputaua, che, non potendo lungamente per la falta de'danari trattenersi, presto dileguarebbono, e che però ridotti in breue a poco numero, verrebbono con maggior vantaggio assaliti, e con minor pe-

caualli in di-

Duca di Sauo ia abbruggia Soleri, e alcune terre vicidria si mette poscia sotto Annone.

Entra co 800 ricolo superati. E perche si dubitaua di Valencauain in ci-fesa di Valen- za sul Pò, che non era di molto presidio guernita, il Doria, pigliando sopra di se la carica, v'entrò con ottocento in mille caualli in difesa. Il Duca, disperando di far profitto contro la città, nella quale entrauano ed erano entrate molne ad Alessan te genti, messo suoco in Felizzano, e ne luoghi vicini, voltò il campo sopra d'Annone luogo forte guardato da mille cinquecento in due mila fanti, ma che non era di molta poluere, o dimonitione da guerra prouueduto. Vscirono quei di dentro all'incontro; ma vennero dal Termes assai presto rippinti, e fatti ritornar dentro. Messe poscia all'ordine le bombarde, si venne alla batteria, e quindi all'asfalto: il quale, dato felicemente da tre lati, non potendo i difensori per la penuria delle monitioni far molta refistenza, abbandonata la difesa, si ritrassero tumultuosamente nel castello. Il castello, oltre al non essere meglio che la terra terra prouueduto di monitioni, e molto meno di vettouaglie a tanta moltitudine sufficiciente, era ancora picciolo, di sito angusto, di tanta gente incapace. Onde come da proportionato presidio sarebbe stato diseso; diuenne parti i quali per la superfluità de' disensori non solo assedia- futono caulto, ma per la gran calca inabile alla disesa: che perciò ranto più presto sù necessario patteggiare la deditione, quanto il bisogno di pascer tanta gente era più necessario, e vrgente. Fù accordato, che douessero tutti vscire coll'arme, e che vsciti douessero esser rimessi negli stati del Re. La quale conuentione venendo poseia troppo sossificamente dal Duca interpretata, furono acciò non potessero più servire nella guerra presente, mandati nella Contea di Borgogna al Resottoposta. Si passò poscia con celetità il Ducapassa per lo ponte gittato sul Tanaro alla Rocca d A-occupa la Ro razzo, che sti incontanente abbandonata dal ca d'Arazzo presidio di mille cinquecento fanti, i quali, ve- dio abbandodendo gittar il ponte, e per esso le genti del nata. Duca auuicinarsi, si ritirarono in Alessandria; ma seguiti dal Termes, e da Monsù della Brosce co'suoi corridori, furono nella retroguardia, dou'erano da trecento Suizzeri assaliti; i Presidio dell' quali Suizzeri dopo non molto contrasto vil- laRocca d'A-razzoassaliro mente si resono salue le vite, ma non l'arme; in campagna fra'l qual mentre il restante presidio, che mar del Duca. chiaua innanzi senza far testa al nemico, esenza pensiero di soccorre i compagni hebbe tempo di giugner saluo in Alessandria. Donde il Insesticità del Gouernatore pouero di consiglio, insestiore di di Milmo. forze, ne parendogli sicuro vscir in campagna,

e d'espor le sue genti, che erano l'vnica disesa dello Stato di Milano a pericoli incerti della battaglia, miraua il suo paese arso, e distrutto, e i suoi presidij vecisi, e le castella occupate da quel nemico, al quale essendo egli già stato superiore, per non sapersi seruire delle vittovarietà della rie, non haucua sapuro vincerlo. tale è il proprio tenore della stella del Duca; solleuarlo, quando è più oppresso, e oppri-

fortuna del Duca.

Querimonie del Gouernatore.

merlo, quando è più inalzato, acciocche non fermandosi mai nello stato medesimo, dia al mondo nell vna, e l'altra fortuna esempio singolare. Doleuasi nondimeno il Gouernatore, e in iscritto dato al Cardinale Lodouisio protestò d'essere stato assalto dal Duca, e da Francesi coll'arme,e coll insegne del Regno sotto la pubblica fede, rispetto erano già le cose della guerra tra i due Re accordate, ed esso non haueua perciò fatto nuoue proudigioni di genti. È per corrieri spediti con molta diligenza in Pariggi fece rappresentare le medesime dogliaze al Re, accusando i Ministri di lui, che coll'arme, e coll' insegne del Regno assalendo lo Stato di Milano contrauenissero alla buona amistà, e alle conuentioni di pace frà le Macstà loro appuntate. Nuoue prou- Ma dall'altro lato, veggédo tanti Francesi, e Te-Gouernatore, deschi in Piemonte, e dubitando ch'hauessero

nisioni del

poste le mire più in alto, sollecitò maggiormente le leuate de foldati già ordinate, e quasi v'andasse della sicurezza dello Stato di Milano, e della somma delle cose, scrisse in Ispagna, che prontamente il souenissero di danati, chiese ancora a' Principi d'Italia il soccorso da loro douuto

unto per difesa dello Stato medesimo, e al Vicerè di Napoli, che incontanente gl'inuiasse la soldatesca dell'armata ritornata allora dal golfo. Perche ne la pace conchiusa si stimaua che Dubita il Go-douesse più hauere l'esegutione per nuoue of-uernatore di sese, risentimenti del Duca, i quali si remeua as-ra, sai, che non gli douessero esser dissimulati: quantunque si sapesse, essercitato dal Re di Francia con diligenza spedito nella corte di Spagna, per farne la scusa, come d'accidenti succeduti contro gl'ordini suoi, e fuori d'ogni espettatione per la troppo ardente, e viuace conditione de'suoi Capitani più alle nouità, che all'vnione delle Maestà loro inclinati: eper lo contratio il medesimo Duca, se battuto, e inferiore era stato così poco piegheuole a'partiti della pace, quanto meno pareua verisimile, che diuenuto superiore, douesse consentirui: com'era da credere, che ed egli, e i Capitani abbandonassero così rara occasione dalla congiuntura de'tempi, e da così gran felicità de' fuccessi accompagnata? Ma troppo già eran Iduene desi-moltiplicati gl'errori, o nell'imprendere, o nel pacetagliano proseguire della guerra commessi, troppo acer-le occasioni bi frutti s'erano colti dal maneggiar l'arme per della guerra; li soli puntigli della riputatione impugnate. Il Re con tutta la corte di Spagna, come da'Ministri d'Italia contro l proprio volere erano stati in questa guerra interessari, così, hauendo per fine più la sicurezza degli stati, l'vtilità, e la quiete d'Italia, che l'honesteuolezza d'vna pace vantaggiosa, per la quale i Ministri d'Italia combatteuano, abborriua fuor di mode

continuarla. E quel di Francia, non essendo in istato da poter attendere all'imprese d'Italia, e non volendo perdere l'honore d'hauere vn'altra volta la pace accordata, bramaua, per tutt'i modi, che s'esequisse, e per tanto, come quegli, accettate le soddisfattioni del genero, haueua inuiato in Italia ordini molto precisi per l'esecutione delle cose conuenute, così questi sulle querele del Gouernatore, hauendo mandato vn messaggiero in Italia, per-che in nome suo riprendesse acremente i Signori, e Capitani Francesi delle nouità commesse, e sotto grauissime pene loro intimasse, che dal proleguirle desistessero; rimase pertanto l'Italia libera dalle mojestie, e acerbità della guerra paisara, e dalla tema, e spauento della futura,

Re.

la quale più crudele della prima, e più sangui-Duca disauo nosa le soprastana. Onde il Duca, veggenia cede,e s'ac dofi dali'vna parte,come abbandonato da Vini-queta allavo. lontà de' que tiani,c i due Re concordi in voler, ch'egli cedefie, e dall'altra le sue cose condotte in tale stato, che con soddisfattione poteua comporle, cesse finalmente, e consenti a quanto in Francia, e in Ispagna s'era stabilito; tanto più, quanto che dal Re di Francia, e della restitutione di Vercelli, e della sicurezza, e difesa dello stato veniua pienamente assicurato. Così dunque in esecutione della pace da' due Re dettata si formarono a' noue d'Òttobre in Pauia, doue il Gouernatore s'era trasferito, gl'infrascritti capitoit tra esso Gouernatore, e l'Ambasciador Francese con Passistenza, e interuento del Cardinale.

Il Duca

Il Duca per tutto il presente mese d'Otto- Capitoli stibre disarmarebbe in tutto conforme nella pace polati in Pad'Asti: del quale disarmamento esso Amba- sari del Piesciadore prometteua, che il Gouernatore sareb be dal Re certificato. Restituirebbe tutte le piazze appartenenti al Duca di Mantua, alla Chiesa, ali'Imperio, e a qualunque altra persona particolare. Fatta questa restitutione, e disarmatosi, il Gouernatore in nome del Re, per corrispondere al desiderio del Re di Francia, restituirebbe immediatamente tutto l'occupato durante la guerra. Sarebbe a'prigionieri dell'una, e dell'altra parte data libertà incontanente, che il Duca hauesse restituito. Ciò adempiuto, il Gouernatore disporrebbe dell'esercito conforme al capitolato d'Asti. Con tal conuentione sù imposto sin alla guerra di Lombardia, e del Piemonte. E'l Duca posò finalmente l'arme, più per venirgli meno l'occasione, che il desiderio, o la satietà del maneggiarle. Da canto de Vinitiani non passarono Nuoui romo. ne anco le cole senza romori. Si trouauano sciol. ri contro Vintiani dopo ti dal timore dell'armata Spagnuo'a, vicita per la pace accor comandamento del Re dal Golfo, e nel ma-data. re Tirreno ritirata: vedeuano la debolezza del configlio, e dall'arme Spagnuole in Lombardia, quelle del Duca per lo gagliardo rinforzo venuto gli di Francia, e di Germania superiori:dalla dissimulatione della corte di Spagna, e da gl'insulti sofferti nell'Alessandrino argomentauano la mente del Re, e di quella corte ucea di profeguir le guerre in Italia, e bramofa di conchiuder per qualunque modo la pace

continuano di strigner Gradilea.

vinitiani no Entrati per tanto in confidenza, che sarebbe ostate la pace con esso loro vsato del medesimo rispetto, e della medesima dissimulatione, vollono non ostante le paci già accordate, perseuerare nell'assedio, ed oppugnatione di Gradisca: la quale ridotta alle strette, e in termini di breuissima vita, vedeuano, che non poteua più lungamente sostenersi. Adognimodo, o sia per la riputatione dell'armi loro, o sia per la brama di quel acquisto, non poteuano soffrire, di vscir colle man vuote della presente guerra tanto dispendiosa, tanto sudata, e trauagliata. E non éra dubbio, che ottenuto l'intento, non vedessero le cose di nuouo in grandissimo scompiglio, per la dificoltà di trar loro dalle mani l'acquista; to. Mail configlio non riusci punto selice. Perciocche l'Arciduca Leopoldo, il quale a'confini del Friuli nella condotta di quella guerra attentamente veggiaua, e l'Ambasciador Spa-gnuolo in Vinetia Residente, cognoscendo l'impossibilità del soccorso, ne potendo in altra maniera pronuedere alla conseruatione di quella piazza, scrissero al Gouernatore di Milano del pericolo, che si correua di perderla, se per vltimo rimedio della deditione imminente, i confini della Repubblica da canto suo non di Milano af trauagliasse. I successi non riuscirono punto salisce i cosini diuersi dalla prounisione. Perche hauendo il Gouernatore fatto passare ne'Contadi di Berdall'oppugna gamo, e di Crema molte delle genti in que' confini alloggiate, occuparono a'Vinitiani il Castello di Fara, e andati poscia aRomano tuttoche ne venissero ributtate, scorsero nondimeno per le vicine

Gouernatore de'Vinitiani per diuertisli tione di Gradifca.

vicine ville, saccheggiando, e leuandone Ambasciador grosse prede, con danni a popoli di quel con-Spagnuolo torno eccessiui, attesoche i Vinitiani si troua chiamato in collegio per uano da quella parte poco mé ch'affatto sprou-acquertare i veduti. Onde ansiosi de' più gram accidenti, rinouati roquando quel mouimento andasse crescendo, chiamarono in Collegio l'Ambasciador Spa-Qualità dell' gnuolo. Era questi Don Alsonso dalla Cueua Ambasciador Marchese di Belmar, che su poscia ad instanza Spagnuolo del Re creato Cardinale, il quale, essendo sem-vincia. pre stato in Vinetia attentissimo a'successi delle cose, haucua con gl'aunisi, e opportune instruttioni date a Napoli, a Milano, e in Germania giouaro molto al buono indirizzo de gl' affari di quella guerra in fauore del Re, e dell' Arciduca, e nociuto per lo contrario a quei de' Vinitiani, da' quali essendo per questo rispetto di mal occhio veduto, e quali esploratore troppo acuto delle loro intentioni, ed operationi abborrito, non haueua per molti mesi addietro, ne priuatamente, ne pubblicamente negociato con alcuno. Entrato con questa occasione in Colleggio, dopo molte querimonie, e vicendeuoli altercationi del Doge per l'armata di mare penetrata hostilmente nel Golfo, e per li freschi assalti della Regia soldatesca di Milano: e dell'Ambasciadore per la guerra mossa alla Casa d'Austria, per li continui aiuti, e fomenti somministrati alle guerre del Piemonte, e per lo continuato assedio, e oppugnatione di Gradisca contro i patti della pace accordata,e già da loro accettata: hebbono final méte i Vinitiani per buon partito, di contentarsi,

Accordi fra che promettendo l'Ambassiadore di far cessavinitiani, el re le hostilità verso il Milanese, lasciarebbono, Ambassiador re le hostilità verso il Milanese, lasciarebbono, Spagnuolo pintrodurre giorno per giorno tanto di vettofopire i tinnulti rinaticenti.

no a tanto, che la pace fosse messa ad escu-

no a tanto, che la pace fosse messa ad esecu-Vinitiani tra-tione. Alla quale esecutione, tutto che, esuagliati anco ra nel gosto sendosi per l'una, e per l'altra patte con recidopo la pace proca soddissattione venuto, rimanessero le accordata, ed cose di terra acquettate, non però rimasono i Vinitiani liberi da' nuoui insulti di verso il mare

cose di terra acquettate, non però rimasono i Viniriani liberi da' nuoui insulti di verso il mare contro loro rinouellati. Imperciocche, partita l'armata Spagnuola dal Go'fo, cominciarono i Vinitiani ad attaccarla co' Ragusei, e per vendetta, e risentimento del ricetto dato ne' loro portiall'armata, che danneggiassero i sudditi, e terre a quella Repubblica sottoposte. Hebbono i Ragusei ricorso al Vicere di Napoli, al quale la difesa, e protettione di quella Repubblica, che viue sotto la Protettione del Re di Spagna, viene incaricata. Ne fù vano il ricorso, ne il Vicere tardo a muouersi in loro difesa. Perciocche, o che i danni, e le querimonie de' Ragusei a maggior sdegno il comouessono, o che l'odio già conceputo per gli storcimenti della Repubblica Vinitiana alla esecutione della pace in lui si ridestasse, non tralasciò l'occasione di trauagliare vn'altra volta

Vicerè di Na quella Repubblica, la quale con odio così politinuia nel veemente perseguitaua. Onde, posciache l'Adriatico al non potè hauere in questo nuouo tentatiuo le quanti galeo ni in disesa Galee apparecchiate, inuiò nell'Adriatico il Rideragusei.

uera con disciotto fra Pattache, e Galeoni instruttissimi al solito di Soldati, e d'ogni bellico armamento. Il quale giunto a quindici di Nouembre sopra Raguggia, vide da lontano l'armata Vinitiana condotta dal Veniero: la quale vícita dal porto di Santa Croce mezzo Numero de' miglio vicino a Raguggia veniua per assalirlo. vascelli venetiche s'oppo
Costaua di diccinoue galeoni, sei galeazze, gono a quei
trentadue galee sottili, e quindici altre bar- del vicere in
che grosse Albanesi, che in tutto faceuano la so. somma di settantadue legni. Armatainuero, e per la grandezza de Vaícelli, e per la copia delle artiglierie vantaggiosa, e superiore assai a quella del Riuera: ma così pouera di genti, che la soldatesca non arriuaua a dumila trecento fanti, e la marinesca compreseui le chiurme riusciuano inferiori al bisogno. Era quelgior- Coffitto dell' armate del Vi no il mare placidissimo, e l'aria molto quie- cerè edella ta, onde non potendo i galeoni del Vicerè muo-Repubblica. uersi, e procedendo l'armata Vinitiana l'étamente, e quasi zoppicando, pur al'a fine sul cader del Sole pocomen, che a due tiri di bombarde s'auuicinarono. Quiui annotandosi stettero gl'vni, egl'altri saldi, e senza mouimento. Tre hore innanzi giorno la Vinitiana formata vna mezza luna, cominciò quantunque da lontano a sparare l'artiglieria più grossa confine, se non d'offendere, almeno di spauentare il nemico, e tenerlo da se lontano. Cagionò quella furia d'artiglierie sparate così da lontano, ed a tentone effetto diuerso dal pensiero del Capitan Vinitiano; perche riputandola lo Spagnuolo vna brauata in credenza del nemico, che

abborrisse ridutsi alle strette, n'entrò in confidenza maggiore; onde collocata la speranza della vittoria nell'abordarsi, procurò leuato che su il Sole di farlo. Ma riuscendogli per la scarsità del vento il proposito vano, gli conuenne temporeggiare fin' a mezzo giorno, nel qual punto rinfrescando, poscia crescendo il vento, inuesti con molto ardire l'armata nemica. Fra la quale egli colla sua Capitana, che era grande assai di corpo, munitissima d'artiglierie, e di mosehettieri, e agilissima al velegiare, hauendo per più di vna volta passato, eripassato, e hauendoui colle bombarde oportunamente scaricate cagionato molto danno, e colle moschettate vecisi molti de'nemici, messe ne gl'animi de Vinitiani gran terrore in tanto, che gittatisi per li banchi, e dietro a' pauesi, e altri ripari nascondendosi, o ne' luoghi più sicuri del vascello ritirandos, abbandonaron quasi la difesa, e intenti alla salute priuata a procurar di faluarla dalla morte imminente si riuolsero. Discorreua animosamente fra loro il General Veniero, il quale si dimostrò in quella attione ancora molto intrepido, e costante; quali sgridando, quali minacciando, e quali percuotendo, affinche, rippighate l'arme, el'ardire, vigorosamente combattessero. Ma così poco era il rispetto della disciplina militare, così grande il terrore, tanta la costernatione degl'animi, che l'autorità, i prieghi, e i comandamenti del loro Generale ne rimasono sopraffatti. Crebbe finalmente il vento in burasca impetuosa, sul cominciare della qua-

Valore del Veniero e vil tà delle genti Venete nel conflitto nauale. le il Veniero dubitando, che le galee sottili non potessero reggere, fatta passare la soldatesca sù le galeazze, ordinò alle galee sottili, che si ritirallero, poscia sforzatosi indarno di persuadere i Capitani delle galeazze, che mentre erano raddoppiati i difensori, i nemici galeoni inuestissero, esso salitosi sul galeon Balbi, vi fece l'yltima proua del suo e del valor de'luoi. Ma non corrispondendo ne anco questi all'ardore, e animolità di lui, ne regnando quiui minore la viltà de gl'animi, e il timore di perdere la vita, non fù la presenza, ne l'autorità fua di maggior folleuamento, che altrone stata si fosse. Finalmente l'imbrunir dell'aria, il gonfiare dell'mare, e il soffiare del vento impetuoso diuisela pugna. Ritiraronsi i legni Vini Legni Viuitiani senzi ordine, e senza comandamento di al- no maltratta. cuno in varie parti dell'Albania, e della Schiauo-ti dalla punia, sparsi chi quà, e chi là, e laceri non meno gna. dalle palle delle bombarde nemiche, che dalle onde del mare fracassate. Due delle galee sottili in alto mare con tutte le genti affogarono, tre altre inuestendo illito salue però le persone andarono a male. E i Galeoni del Vicere, veduta la partenza dell'armata nemica, erimasi perciò liberi padroni del mare, tralasciato di seguitarla, and arono a Manfredonia nella Pu glia, e quindi a Brindisi con perdita di solo dieci combattenti; essendone da trent'altri rimasi nella battaglia feriti: nel rimanente dalle bombarde Vinitiane non poco tormentati: che su forsi cagione, che non tenendo dietro a' nemici, non diuenissero intieri padroni di tutta

quasi l'armata. Afflisse non mediocremente Scapito della potenza Vi- la Repubblica il successo di questa battaglia, nuiana nelle cose di mare. nella quale i suoi hauendo cosi malamente cor-

risposto alla disciplina marinesca, e all'antica gloria de'maggiori, venne con la perdita della riputatione dell'armi terrestri, a diminuire,e quali a cadere da quella opinione, che nella matitima pur ancora riteneua presso tutte le nationi, per la fama di quel tanto, e si famoso arsenale, ricchissimo d'arme, e di moninitioni, fornitissimo di galee, e di galeazze, e abbondantissimo d'ogni apparato navale; e fece vedere non l'arme, e i prouuedimenti, ma gl' huominiesser coloro, i quali fanno le guerre, e acquistano le vittotie. Crucciata per tanto nell' intrinseco, e sdegnata contro i Capitani, e Vsi-ciali moltissimi di loro rimosse da carichi, che teneuano, e molti de'Souracomiti più col-Punisce la Re peuoli di viltà fece carcerare, e particolarmen-

mai hauuto ardimento d'inuestire i vascelli ne-

sperimentato marinaro, e ardito Capitano, che convenienti a cauto, e saggio condottiere d'v-

publica quei te i Capitani delle Galeazze, perche, sprezzati î tovilmente si comandamenti del Generale, non hauessero passarono.

mici. E al Veniero, benche per hauer in quella occasione dimostrato grand'animo, evalore, fosse essaltato alla dignità di Procurator di Il General Ve San Marco, dignità in quella Repubblica eminiero come nentissima, e prossima al Dogato; diede nondimeno per ailora successore, atteso la poca autorità, che riteneua co'suoi Capitani, e attese le maniere di lui più proportionate a pratico, ed e-

premiato, e honorato dal la Repubblica.

na armata della Repubblica Vinitiana i sentimenti

timenti inttinsechi della quale erano, che in maniera alcuna, ne etiamdio con cuidente speranza della vittoria fosse messa al pericolo, o condotta al cimento della battaglia: si come per gl'esempi passati s'era fatto manifesto. Ma Nuoua, e più dall'altro lato dubitando di peggio, ed essen- poderota ardole giunti dalle parti d'Ollanda, e d'Inghil- matadeviniterra altre naui, e vascelli da guerra con tre-ilgosfo. milla fanti Ollandesi condotti a spese della Repubblica dal Conte Leuestain; perciò formato vn corpo d'armata maggiore, nel quale si contanano quaranta galee sottili, trentaquattro galeoni, sei galeazze, e altri vascelli minori, e fattaui salire la soldatesca venuta d'Ollanda, e quella ch'era stata leuata di sotto Gradisca, e rifornitala abbondantemente di chiurme, la mandò fuora delle lagune fotto'l comandamento di Pietro Barbarico Procurator di San Marco, eletto in quest'occasione Capitan Generale del mare. Non fù veduta a'dì nostri armata della Repubblica simil' a questa si potente, e così ben prouueduta di combattenti, i quali nondimeno, essendo per la maggior parte di nationi forestiere, diedero più di timore, che di confidenza a quella Repubblica cauta per natura nelle sue attioni, e disfidente oltremodo delle forze straniere, doue non siano có giusta proportione dalle naturali accompagnate. Non confidando pertanto all'arbitrio loro così gran corpo d'armata, ma stando in molta ansietà, che per qualche improuiso accidente di subita seditione, e amutinamento de'soldati, od'occulte intelligenze de'Capitani non

la nuoua ar-

Cautela info. corresse l'armata a manifesto pericolo di perlita de Vini- dersi; con nuouo, e non più sentito consiglio ficurezza dei prouuide, che tra soldati non fossero, ne poluere, ne palle distribuite. Così corse quell'armata l'Adriatico più per pompa, e ostentatio. ne della Veneta Potenza, e per riconoscentito di quel Impero maritimo, che contro nemici molto inferiori mal potè ritenere, che per necessita alcuna di bisogno presente: essendosi già i Galeoni del Vicerè per ordine del Re nel mar Congiuta sco Tirreno ritirati. Parue nondimeno, che la Repubblica fentisse da vicino, e nella stessa Cit-

tà di Vinetia quella burasca, della quale, cheso-

perta in Vinetia.

> pra l'armata, hauesse a scaricarsi, tanto haueua dubitato. Perche essendo ancora rimaso nella città qualche numero de'soldati forastieri, hebbe il Ŝenato o notitia, o fospittione, che machinasser' occultamente d'abbruggiare l'arsenale, di saccheggiare la zecca, le douane, e'l pubblico tesoro, e di procedere ancora più oltre, se'l disegno fosse loro felicemente riuscito. Capo anzi autore di così gran congiura fù lo stesso Duca d'Ossuna diuolgato; il quale, hauendo in Napoli raccolto a'suoi stipendi molti foldati di varie nationi, ma la maggior parte Francesi, corrottigli poscia con danari, e caricatigli di grandissime promissioni, gli hanesse pochi per volta inuiati a Vinetia; doue dalla Repubblica per la gran penuria della soldatesca cupidamente raccolti, erano stati agli Ripendi suoi ritenuti. Tale su la fama di que-

sto maneggio pubblicamete diuolgata; per che,

come che gli atti pubblici della causa fossero

dal

Vicerè di Napoli stimato autore della congiura.

Fatto della congiura di Vinetia impenetrabile. dal Senato con molta segrerezza soppressi, ne, se tu ne leui il supplicio di molti, apparisse vn minimo inditio di tanta cospiratione prima, o vestigio dopo l'esecutione contro alcuni di quei sciagurati, anzi molte circonstanze, se non alla verità, almeno alla probabilità, e alla possibilità delle cose pubblicate ripugnassero, non mancarono di molti i quali in contrario con viue ragioni discorrendo, il tutto di vanità conuincessero. Fù ancora osseruato, che la Repubblica solita per ogni leggieri nouità essagerare nelle Corti de' Principi contro'l nome Spagnuolo, e metter i Ministri di quel Rè in concetto d'occupatori violenti, e infidioti dell'altrui, in questa così grande occasione d'esclamare, se ne stesse muta, e con merauiglioso silentio se la passasse non solo verso i Principi amici, a quali ne anco vn minimo motto ne fece, mà anco verso i loro Ambasciadori presso di se residenti; eccetto in quanto, non potendo dissimu-lare con questi vltimi, che ad accidente così strano si trouarono presenti, significò loro qualche cosetta, ma con parole molto generali da cenni molto ambigui accompagnate. Allo stesso Ambasciador Spagnuolo reputato all'hora per costantissima fama complice del trattato, essendo l giorno seguente entrato con fronte molto aperta in Collegio, perchiedere apparentemente prouuisione straordinaria alla figortà della sua persona contro gl'insulti popolari, mà in fatti per fare con quella publica dimostratione di confidanza manifesta al modo l'innoceza della sua mente, no fu ne anco

apperto bocca sù questo fatto. E pure è cosà certa, che la ragió delle genti difficilmente l'haurebbe difeso da qualunque rigorosa dimostratione etiandio contro la propria persona, quan-do qualche cosa ò di certo, ò d'ambiguo con-

congiura.

Elecutione nell'armata contro alcuni ei della congiura.

Esecutione in tro di lui si fosse manifestato. Comunque la cosa Vinetia cotro andasse, si videro per la città molti forasticri, e colpati della particolarmente tutti i soldati Francesi conterterrore grandissimo, e vniuersale alle carceri pubbliche condotti, e non molto dopo alquanti di essi per li piedi pubblicamente impiccati, e molti nel mare sommersi, e asfrogati. Esull' armata di mare, mentre nell'Isola di Corsola stimati copli- dimoraua, al subito arrivo d'yna feluca spedita da Vinetia,, su d'ordine del General Barbarigo inuolto in vn facco, e sommerso nel mare vn certo Giacomo Pier di nation Francese, e di professione corsaro, il cui nome salito in qualche riputatione, era prima stato dal Duca d'Ossuna trattenuto per seruigio dell'armata, e poscia passato senza licenza a gli so di de Vinitiani, venne con honori grandi, e con vantaggiati stippendi trattenuto. Poco diuerso fine hebbe il Capitan Pettardiers compagno di lui, il quale strozzato prima, fù poscia per vn piede all'antenna impiccato. Di costoro hebbe il Duca d'Ossuna a manifestare, che essendosi da suoi a gli stippendi de' Vinitiani rifugiti, ordinasse, che in quella città fossero. da'banchieri Vinitiani fatti scopertamente loro sborsare quattro mila ducati per gratiosa ricompensa del'a seruitù loro, e per resto di qualche foldiancera douuti. E che non per altro a quel-

a quella generosa liberalità procedesse, che, percherisaputa, e diuolgata in Vinetia diuenissero sospetti alla Repubblica: la quale perciò a qualche rigorosa dimostratione contro essi procedédo, venisse a dar loro quel castigo, che, per esfersi da suoi stipendi fugiti, si meritauano. È veggendo i successi riusciti superiori al disegno, era poi solito con molterisa, e giubilationi di sì felice stratagema gloriarsi. Non però nocquero questi auuenimenti, o veri, o falsi, che e' fossero alla soma della pace accordata, hauendo i Vinitiani il tutto, come s'è detto, con profondo silentio dissimulato: e cotenti della restitutione di Fara nel contado di Bergamo occupata, consentirono di attribuire tutto il disordine colà succeduto alla disubidienza militare, e non a' comandamenti del Gouernatore conforme esso Gouernatore professaua, che fosse succeduto; promettédo nel rimanente il rifacimento de' danni dalla Republica per quel mouimento riceuuti, i quali nondimeno mai furono rifatti; come ne anco fù mai fe non in picciola quantità rifatto il danno delle merci, e de vascelli tolti nel Gosfo: tutto che il Re di Spagna su gl'vsici, e initanze grandi, che per la Repubblica gli ne fece quel di Frácia molto precisamente al Vicerè ne scrinesse. Rimane- Conte Guido ua per vltima esecutione della pace d'Asti, e per restituito in foddisfattione del Duca di Sauoia, la remissione ca di Manto. del Conte Guido, alla quale, non essendo per le ua. Capitolationi d'Asti obbligato alcuno, eccetto il Re di Francia, che se n'era fatto debitore: ne il Duca di Mantoua, pareua possibile, che al contirla si douesse condurre, ne il Re di Spagna vo-

Kk

leua, o di ragione poteua costrignerlo; anzi, come protettore del Monferrato, rimaneua, conforme già s'era dichiatato debitore à difenderlo nell'elercitio della sua giurisdittione cotto i delinquenti, e colpeuoli di quello stato. Contuttociò, premendo molto al Re di Francia la soddisfactione de: Duca di Sauoia per lo catico, che gl' ingingneua il capitolato d'Añi, e minacciando il Duca nuoui mouimenti contro il Monferrato, ilche forsi non sarebbe succeduto, senza'l consentimento, e fauore del Re di Francia disgustato per tanta durezza del Duca di Mantoua. Perciò hauendo l'yno, el'altro Refatto conoscere al Duca di Mantoua i nuoui inconuenienti, che ne succederebbono, e fattogli instanza etiandio con Ambasciadori del perdono del Conte Guidojello Duca preferendo allo idegno, e alla vendetta priuara la quiete, e'i beneficio pubblico, e mosso ancora dall'autorità, ed'esempio d'essi Re, i quali, com'anche i padri d'ogn'vn di loro, Principi di tanta Potenza, eGrandezza nelle paci da loro accordate hauenano perdonato a'sud. diti delitti maggiori; risolue finalmente perdonargli, e restituirgli i beni, e dignità di prima. Có che rimase imposto alle guerre del Piemonte, e del Monferrato il douuto, e desiderato fine: il quale haurebbe senza dubbio riposto l'Italia nell'antico stato dipace, (perche non era cosa dalla corte di Spagna più di questa desiderata) se per nuoui e non pensati accidenti i Ministri d'Italia non hauessero in nuoue guerre contro il gento, e volontà di lei implicata.

Somma-

## Sommario.

Ontiene questo settimo libro la conditione delle \_acofe d'Italia, dopo d'acquetate co la pace le guerre del Piemonte. Le morti di due Papi, dell'Imperadore, e del Re di Spagna. Le solleuationi della Valtellina. E le cagioni, che quindi nacquero di nuoui romori in Italia, e di nuoue geloste, e leghe di molti Principi contro la Corona di Spagna. Il deposito de forti della Valtellina facto in mano del Potefice. L'andata del Principe d'Inghilterra nella Corte di Spagna. La morte del Principe d' Vrbino, e la Vicina caducità di quello Stato. Eper vltimo i semi di nuoue turbolenze nate fra' Genouesi, e'l Duca di Sauoia, per la compra del Feudo di Zuccarello da loro fatta co poca foddisfattione del Duca. Toccansi ancora di passaggio alcuni accidenti di guerre occorfi in Germania, in Fiandra, e nelle Indie, tanto Orientali, quanto Occidentali alla Corona di Spagna Sottoposte.

Kk 2



## DELLISTORIA

## DI PIETRO GIOVANNI

CAPRIATA.

LIBRO SETTIMO.

Opinione buona della pace accordata.



donessero le cose di questa Provincia da tante, e si varie peturbationi agitate felicemente riposare. Perciocche, scorgendosi, che le duc Corone da' successi delle andate occorrenze amaestrate, cominciauano a restar capaci del pregiuditio, e depressione, che all'Autorità loro recauano i fomenti dati dall'una a ribelli, o nemici dell'attra; e che però vnite entrambe in buona fede, darebbono le leggi a tutti, e costrignerebbono con molta faci ità i Potentati minori a riuerire, e dependere dalla loro Autorità, pareuano col nodo della propria vtilità, e interessi in maniera auuinte, che poco, o nulla si potesse discioglimento, o di nuova rottura fra di loro per questo conto du-

dubitare. Onde, quantunque il Duca di Sauoia Duca di Sauo si giudicasse non in tutto soddisfatto della pace, si perche no adognimodo, toltogli l'appoggio della Francia, bitare, che ro e'l fomento de'Vinitiani, non era punto da te mere delle sue male soddisfattioni; maisimamente, perche la conclusione di essa pace fatta da' Vinitiani senza l'interuenimento, e participatione sua, hauendogli fatto toccar con mano, che quella Repubbaca s'era mossa ad assistergli più per li privati, che per glinteressi della causa comune, gl haucua ar cora tolta da fondamenti la speranza, che ne loro aiuti collocar per l'auuenire a suoi pensieri potesse. E s'egli vnito a lei, e sostenuto da Francesi altro finalmente non haueua da tante guerre, da tanti trauagli, e pericoli conseguito, che lo sfogamento de glissdegni, e certa soddisfattione d hauere il primiero fra Potentati Italiani alzato la frote e stato a petto all'arme Spagnuole, stimate per l'addietro all'Italia formidabili, e a chi le prouocasse mortali, e rouuinole; che poteua egli mouendosi senz'essi, o sperare, o pretendere? E nondimeno studioso il Re di Spa- D. Pietro di gna che le male soddisfattioni del Duca nuoue Toledo rimos perturbationi all'Italia non cagionassero, e dis-nodi Milano. dubitando, che la poca cóformità d'humori fra esso, e i Ministri suoi d'Italia potesse essere nuoua esca a' nuoui incendi; chiamato a se D. Pietro di Toledo, gli sostituì nel Gouerno di Milano Don Gomez A'uarez di Figueroa, e di Cordo Duca di Feria ua Duca di Feria, Signore di più benigno e più fostituito a D. Pietto nel temperato ingegno, ne per inclinatione pun-Gouerno di to auuerso (come s'era dimostrato D. Pietro) Milano.

pelle la pace.

Ordini dati al alle cose del Duca. natore di por Principi Ita liani e di gua

E come il Re facesse nuouo Gouer qualche dimostrationi, di quanto gli fossero tarsi bene co spiacciuti i portamenti di Don Pietro, così al nuouo Gouernatore, oltre alla pace d'Italia, e dagn re l'ani alla buona vicinanza co'Potentati di essa, che model Duca. gli venne molto precilamente incaricata, fit ancora ingiunto, che con buon termini, e con vfici amoreuoli si studiasse di raddolcire, e per quanto gli fosse possibile, di racquistare

RodericoOro sco Gouerna tore d Alessa dria rimosfo dal fuo Gouerno.

D. Giouanni Viues perche gratenuto nel l'Ambascie-

ria.

roper allora nel solito vficio, e nella cura pri-Redi Spagna miera. Fù ancora nella stessa maniera procuprocura di tenerli Vinitia- rata la soddisfattione de'Vinitiani (tanto era il ni soddisfatti.

Spagnuolo in Vinetia rimo! mandato all' Ambalcieria di Fiandra.

l'animo del Duca, per li passati accidenti grandemente alienato. Ne di ciò contento, rimosse per gl'istelsi rispetti dal Gouerno d'Alessandria Roderico Orosco Marchese di Mortara: epoco mancò, che lo stesso a Don Gio: Viues non auuenisse, per essere amendue stimati amici di nuouità, e nemicissimi del Duca: e per esser questi alla Repubblica di Genoua poco accetto. Ma la longa sperienza, che egli teneua de gl affari d'Italia, nell'amministratione de' quali

hauendo longamente versato, era ministro il

più antico, e di qualunque altro il più esersitaro: e il non hauer esso occasione d'ingerirsi direttamente ne gl'affari del Duca, il ritenne-

desiderio di non sentir romori, o perturbationi in Italia.) Perciocche il Marchele di Belmar Ambasciador Ambasciador Ordinario in Vinetia sú sulle male soddisfattioni, e instanze grandi di quella fo da quella e Repubblica rimosso da quel carico, e come stromento poco oportuno alla conseruatione della amistà, e buona corrispondenza, sù dalla Resi-

den-

denza di Vineria inuiaro Ambasciador Residente in Fiandra a quegl' Arciduchi. Furono an-Ordini deine cora dati ordini molto precifi al Vicere di Natione delle poli per la restitutione delle maone, e delle mer-maone. ci tolte loro nel golfo. E non molto dopo, facendone ancora molta instanza i Napolitani, Ducadiossutù mandato successore allo stesso d'Ossuna ne-na leuato da mico a quella Repubblica intestissimo. Ed essendo nata cerra diferenza fra, Ministri di Milano, e quei della Repubblica, per occasione del transito ordinario della soldatesca, che, patsando dal Milanese nel Cremonese, tocca in certa parte di territorio controuerlo, volle il Re, cedendo al rigore, che il negocio fosfe con soddisfattione della Repubblica termi-nato. El Feria nuono Gouernatore studiosis- con in sodsimo della pace, e di troncate dalle radici le disfatione de occasioni di nuove rotture fra Duchi di Savo- Winitiani tera, e di Mantoua, diede primieramente orecthia quel di Mantoua, il quale impatiente di tar di continuo alle molestie del Duca di Sa Duca di Manvoia settopolto, e ardente insieme nel deside- toua tratta di io della vendetta, per li danni, e ingiurie memutare il Mofercato co bsferte, si sforzana dare a quel di Sauoia vinqualchealtro vicino di se più potente. Onde venuto in Pa-stato dei Re. tia e abboccatofi col nuono Gonernatore, offejua di cedere il Monferrato al Re. con riccuer. n contracambio vn'altro Stato al Monfertato equiualente. Pratica, la quale non puoté ha-Perche la per muia del s'oter effetto, si per la disuguagianza, e incom-fettato no suc nodità de'partiti, si per esser di consequenza cedesse. odiola, e mal sentita, non solo dal Duca di Sa-10ia, ma da'Vinitiani, e da Francesi: e la quale

Duca di Feria haurebbe perciò, in vece di estinguerne le caporre le diffe uoiase Mantoua.

Perche gli dimostrarsi tato defidero c ő legui lcono il fine di ottenerla.

procura di co gioni, dato materia a nuoue gelosie, e morenze f. 4 34- uimenti: onde venendo tralasciata, si messe mano adaltra più soaue negociatione, di comporre le differenze del Monferrato in maniera, che l'vno, e l'altro Duca contenti della compositione, acquettassero gl'humori, e rimanesse per sempre saldata quella piaga, la quale tan-ta commotione nel pacifico stato d'Italia era Spagnoli col ancora per partorire. Mariusci vano l'vsicio, per la troppo gran discrepanza delle pretensi di pace non sioni dell'vno, e dell'altro Principe: onde tuttoche il Feria in Pauia ne trattasse col Duca di Mantoua prima, e poscia col Principe Filiberto di Sauoia, venuto da questi tempi dalla Sicilia in Piemonte, rimafe ad ognimodo il tutto imperfetto, e sconcluso. Ma rare volte sa conseguiscono que fini, i quali con i studi maggiori li procurano. Questi tanti desiderij di pace, e della soddisfattione de'Principi Italiani tanto liberalmente dal Re, e da Ministri Spagnuoli dimostrati in questo tempo, nel quale le loro arme dag! accidenti ancora freschi rintuzzate, pareuano diminuite assai di riputatione, produceuano esfetti in tutto contrari a'fini, e intentioni loro. Perciocche e'l Duca, e i Vinitiani comprendo quindi, che quella corte dopo la resistenza animosamente, e costantemente fatta all'autorità degl'ordini e dell'arme di lei, rimetteua molto dell'altezza dell' antiche pretensioni, maggiormente n'insuper-biuano: eparendosi assicurati della Regia volontà, deponeuano, col timore d'essere di nuouo infestati, molto del rispetto all'Autorità, e Potenza di quella Corona. E però ritirandosi da quel, che dal Re vedenano intensamente desiderato, pensauano, col dimostrarsi apparecchiati a nuoui cimenti, di sar stare a segno le deliberationi di quella corte, e di condurle douunque lor fosse piacciuto; quasi per acquettarlistesse il Repronto a cedere qualunque punto, e non douesse rifiutar qualunque conditione di temperamento alle pretensioni loro fauoreuole. E tanto hebbe forza questo concetto, che a'Vinitiani, o sie in risentimento delle ingiurie, e danni riceuuti, o sie per li nuoui sospetti cagionati loro dalla molte monitioni da guerra dal Duca di Ossunna in Maufredonia, porto della Puglia nell'Adriatico, adunate die l'animo di procurare, che quella città (si come da gagliardi riscontri, che se n hebbono, si comprese) fosse dall'armata del Turco, entrata oftilmente nello stesso mara, saecheggiata, e le monitioni parte tolte, parte dissipate. Ne Dispositione gl'altri Principi d Italia, dalla grande autorità minori d'Ita-Spagnuola per tanto tempo addietro ingom-lia verso la brati, di mala voglia vedeuano questi portamé-Spagna. ti; riputando, che quanto più rimanesse sbattuta, tanto essi maggiormente verrebbono da' Ministri di que la Corona honesteggiati, o per lo meno con fasto, e alteriggia minore trattati: onde tuttoche con separati consigli perseuerassero in apparenza nel solito rispetto, e ossequio, godeuano adognimodo intrinsecamete vedere a spese altrui la propria códitione solleuarsi. Mamolto più inalzarono difasto, e di pretensioni

tenech in Itatione.

Francesi stu- i Francesi: i quali, per hauer due volte coll'ardiano di man- me fomentati, e poscia coll'autorità composti i lia in riputa. monimenti Italiani, si paruono saliti nella possessione assoluta dell'arbitrio delle cose d'Italia, dal quale per tanti anni addietro erano stati e-Pertanto, quantuuque con molta puntualità offeruaffero l'amistà, e buona corrispondenza colla Corona di Spagna, e sfugissero le occasioni di venir seco a rotture; adognimodo studiosi, non meno che gli Spagnuoli di conseruare, e d'accrescere le amicitie, e clientele co. Principi Italiani, per conservare, e accrescere in Italia l'autorità acquistata, si sforzauano tenere il più, che fosse possibile, vniti, anzi di titare a se, e separare totalmente dalla Corona di Spagna, e il Duca, il quale era stato il ponte, e la porta all'arme, e all'autorità loro, per entrar in Italia, e i Vinitiani, i quali erano potentissimo stromento per conservarla. Col mezzo de'quali Potentati, e dell Autorità, che pur nella Corte Romana riteneuano, sperauano, che riuscirebbe girar le cose a modo loro, e far in mez-. zo all'Italia, doue non posseggono stati, gagliardo contrappeso all'Autorità Spagnuola, che tanti ve ne possiede. A questi fini quel Re si compiaeque di consentire in moglie al Principe di Piemonte la maggior delle sue sorelle, che gli restauano da marito, ed elesse il Cardinal di Sauoia, andato a far residenza in Roma, Protettore del Regno, assignandogli redditi, e benefici Ecclesiastici, e vo rando verso l'istesso tutta l'Autorità, e Fauore della Corona: acciocche potesse nella Corte Romana con non mi-

Redi Piacia fpofa al Duca di Sauoia vna Sorella.

Elegge il Cardinale di Sauo ia Protettore in Roma della Francia.

nor

nor splendore, che dignità, e autorità tratteneisi. Attioni, le quali gl'animi de Ministri, e della corte Spagnuola non poco ombrarono; quasi quel Re con queste così strette congiuntioni, e fauori così grandi aspirasse a gettar in Italia fondamenti maggiori alle proprie cose, con fine sopra le loro di auuanzaile. Ingran-Redi Spagna diuano ancora le pretensioni de Francesi, e de guerra corre gl'Italiani gl'accidenti, e le congiunture de tem-gl'Ollandess. pi. Perciocche, essendo l'anno mille secento vent'vno spirata la tregua tra l Re di Spagna, e gl Ollandesi fin l'anno mille secento noue contratta; haueua il Re, con pensiero di sottometterli all'ybbidienza antica, rotto loro la guerra. E nella Germania le cose del Imperio, e della Nuoui e ga-Casa d'Austria veniuano da gagliardi trauagli gliardi mouiassaltite, per le guerre, e turbolenze grauissi mentinella Germania. me di quel·a Prouincia nate da Boemi: i quali ribellati dall'Arciduca Ferdinando, eletto poch'anni innanti in loro Re, erano proceduti a nuoua Elettione in persona del Paliatino, vno de'sette Elettori dell'Imperio. E perzanto l'Arciduca Ferdinando successo l'anno mille secento diecenoue à Matthias nella Corona Imperiale, dischiarati i Boemi, e'l Pallatino ribelli, e fottopostili al bando Imperiale, haueua lor mosso guerra, per gastigare la ribellione degl'vni, e per abbattere la tirannide del l'altro. È perche i Principi Cattolici della Germania vniu in lega, e con esti il Duca di Sassonia fauoriuano le parti dell'Imperadore: e i Principi Protestanti, contratta altresi lega, che chiamarono dell'Vnione in fauore del Palatino,

gli s'opponeuano; era perciò il Re di Spagna costretto con tutte le forze sostenere l'Imperadore; acciò crollando, o vacillando l'Autorità Cesarea, e Austriaca nella Germania. non ti tirasse addietro la rouina de gli stati d'Italia, e di Fiandia, alla sicurezza, e grandezza dell'Imperio della Casa d'Austria, e della Co-

Onde que-

Guerre di Fia rona di Spagna tanto congiunti. dra, e di Gerste due guerre di nuouo forte, quasi due promania inde-Italia.

boliscono le fondissime voragini di genti, e di danari, obforze, l'au-bligauano maggiormente il Re, a procurare, di Spagna in che le cose d'Italia, procedessero con quiete, e a non romperla co' Francesi, e a dissimulare co' Principi Italiani; i quali perciò (come natu-ralmente e vasta l'ambitione degl'houmini) non contenti della sicurezza, di non esser trauagliati, maggiormente ne'tini, e pretenfioni loro s'auuanzanano. Tra questa dispositione d'humori, e d'accidenti pareua, che le cose d'Italia donessero conservarsi quiete: perche, ne le forze de Potentati di essa erano tali, che potessero dar loro animo di stuzzicar le Spagnuole; e le Spagnuole per li gia detti rispetti aliene dalle nouità sarebbono state continenti, e haurebbono sfugito qualunque occasione di disgustare i Principi Italiani. Ma poco in questo stato di cose si pote perseuerare. Perciocche. bracciate dal oglinfluffi celefti alla quiete d'Italia poco fauoteuoli, o l'ira, e gli sdegni Diuini contro i pec-cati Italiani del tutto ancora non placati, somministrarono al Duca di Feria occasioni di assicurare gl'affari del Retali, e così opportune, che vincendo in lui qualunque altro rispetto, e disposi-

Nouita ab-Duca di Feria rompono la quiete d'Italia.

fpositione alla pace, gli parue mancamento grande non abbracciarle. Onde riempiendo gl'animi degl'Italiani di nuoue, e più vrgenti stimoli di sospettioni, e di diffidenze; e dando materia a gl'emuli di quella Corona di doglienze, e d'oppositioni; parue, che in vece di generar buo sangue, e nodrir la confidenza (madre della pace) fra la Corona, e i Principi Italiani (li come dal Re gli veniua ordinato) spa gesse semi fecondissimi di nuoue guerre, e di perturba-tioni più delle passate importanti. Cou auasi in vn cantone d'Italia vn occulto suoco il qua naratione del le, auampando dipoi, poco mancò, che l'Italia la guerra del, rutta d'inestinguibili fiamme non ardesse, non la Valtellina. altrimente di quel, che soglia alle gran citradi aunenice, gl'incendi de le qualifi veggono taiora non da Teatri, o da' Tempi, ma da piccciole capanne hauere il loro principio, e cominciamento. Rippigliatò più a rietro la Origine prinarratione, acciocche i progressi delle cose po miera delle scia succedute meglio s'intendano. I popoli Valtelina. dell'antica Retia, i quali oggidì Griggioni fi chiamano, godeuano dell'antica ibertà fotto Griggieni, lenome delle tre leghe, delle quali la Principale, 10 statose Res e più numerosa (da cui tutta la natione, eRetubblica, piglia il nome) la Griggia: delle altre due l'yna le Diritture, e l'altra Cadedio si chiamano. E come parte di esse alla Casa d'Austria anticaméte ribellasse, e siano per lo più hetichi consede
retici, viuono con odio implacabile contro la rati del ReCasa d'Austria e'l nome Spagnuolo in estrecia. mo abborrendo, stimarono sempre vnico, e singolar fondamento della loro sicurezza, e libertà.

l'appoggio della Corona di Francia, e la Confederatione con esso lei già sono più di cento anni contratta, dalla quale Corona protetti, e difesi, veniuano ancora da'vicini osseruati, o per lo meno nella quieta, e pacifica possessione delle cose loro non trauagliati. Lo stato, e paese loro, il quale giace tra l'Alpi Retiche, si distende alquanto nell'Italico suolo; perche, calando i monti, ha quasi per margine alcune vallate, fra le quali e la Valtellina, da cui, e per cui le nuoue guerre, le gran gelosie, e mouimenti d'Italia hebbono il co-Comincia dall'Alpi al Tiruominciamento. lo confini, doue appunto forge l'Adda, e collo stello corso del fiume scorrendo, sboeca nel Lago di Como: onde come la punta confina al Tiruolo, che è alla Casa d'Austria sottoposto, cosi colla base allo Stato di Milano si congiugne. Dal lina a gli stati l'vn de' lati i monti Retici, contutto il paese de' Spagnuoli, e Griggioni, e dall'altra i Contadi di Brescia, e di comodità dei Bergamo la costeggiano. Questa Valle da Griggioni posseduta, come lo Stato di Milano dalla

> cia, e a tutto il paese Oltramontano; così, quando all'Imperio Spagnuolo per qualche accidente venisse sottoposta, vnendo la Germania allo Stato di Milano, sernirebbe di porta, e di ponte per introdurre con spesa, e disficoltà minore quante genti il Re di Spagna dal paese di Lamagna in Italia volesse: e scambieuolmete per inuiarne d'Italia nella Germania in soccorso

Sito della Vaiteilina.

Oportunità della Valtel-Austriaci,e in istessa agli Po tetati Italiani guando dagli Germania, e da gl'Austriaci disgiunga, e vnisca Spagnuolive all'incontro quei de'Vinitiani a Griggioni, e 2 nisse occupagli Suizzeri, e per mezzo di costoro alla Franta.

dell'Imperio, e della Casa d'Austria, quando bifogno n'hauesse:cosa per la sicurezza de gli Spagnuoli, e de gl'Austriaci di Germania sommamente opportuna, e necessaria. Perciocche, essendo la Germania il presidio più principale per la difesa dello Stato di Milano, e del Regno di Napoli: si come nelle occorenze han gli Spagnuoli bisogno di chiedere il passaggio de'Tedeschi per I Italia a gli Suizzeri, e da loro a prezzi grandissimi comperarlo, e con duristime conditioni ottenerlo (perche da'Griggioni per la lega colla Francia, e per l'abbonimento, in che hanno il nome Spagnuolo, non è possibile sperarlo) e talora dinegandola gli Suizzeri, metterebbono gli stati, egl'affari della Corona di Spagna in Italia a manifestissimi pericoli: cosi l'acquisto della Valtellina per più corta, sicura, e men dispendiosa strada, e quasi per condotto darebbe loro comodità di traghettar per li propri paesi dalla Germania in Ita-lia quanti soccorsi di genti, e d'altre prouuisioni hauessero di bisogno. Oltre a ciò la medesima Valtellina, come da Griggioni posseduta, restaua patentissima porta a gli Stati de'-Vinitiani, e de gl'altri Principi Italiani, per riceuer soccorsi da gl'Oltramontani in difesa delle cole loro, quando, come continuaméte si dubitaua, da gli Spagnuoli venissero trauagliare; cosi da gli Spagnuoli occupata, sarebbe stata vn'antimuro, il quale chiudendo affatto quell'adito, da qualunque altro soccorso de glistranierigli escluderebbe. Percioche dalla Retia fino alla Dalmatia gli stati Austriaci tutta l'Italia per la

parte di fuora circondando, ea questi vnendosi per la Valtellina lo Stato di Milano, il quale quali fino al Mar Ligustico peruiene; epossedendo ii Re di Spagna il Regno di Napoli, e co armata potentissima il Mediterraneo, chiaro apparisce, rimanere gli Stati de'Vinitiani, e de gl'altri Italiani (se tu ne leui il Piemonte) da gli Stati del Re di Spagna, e de gl'Austriaci circondati, e dentro le forze loro racchiusi, e poco men che affatto imprigionati. Onde la possessione di quella Valle per l'vnione, e disgiuntione, che caggionaua de gli Stati, era alla sigortà, e pregiuditio de gl'affari di questi, o diquelli di grandissima consequenza, e Non fù però merauiglia, se come momento. per la bella Elena i Greci, e i Troiani, cosi per la Valtellina i nostri Principi con tutto lo sforzo dell'Imperio, e dell'Autorità si trauagliassero. Desiderarono i Vinitiani fin l'anno mille secento tre, e ottennero, benche dopo molte

Prima lega de'Vinitiani, co'Griggioni cagion di gra di alterationi

contraditioni, e contrasti con la Repubblica Griggiona per dieci anni collegarsi; affinche per mezzo di tal confederatione restasse loro asficurata la porta a' sussidi Oltramontani, qualunque volta per la necessaria difesa delle cose loro n'hauessero bisognato. E conseguito l'intento, ne fecero pubbliche feste, e allegrezze.

Francesi per Ma cotal collegatione cagionò fin' d'allora mache si turba- lissima soddistattione non solo nel Re di Franno della lega de Vinitiani, cia antichissimo Protettore, e Confederato de so'Griggioni. Griggioni, ma ancora ne' Ministri di Spagna, e particolarmente nel Conte di Fuentes allora Couernatore dello Stato di Milano. Onde i Ministri nistri dell'yna, e dell'altra Corona con separati vfici, e a fini diuerli, e separati si sforzarono per tutti modisturbarla. Quei di Francia, perche hauendo sotto titolo della Confederatione antica, e della longa Protettione acquistato grandissima Autorità, e Preminenza al Re fra que' popoli, abborriuano, per meglio a' cenni loro aggirarli, che la Repubblica Vinitiana, quando hauesse bisogno de' sussidi della stessa natione, o de gl'altri Oltramontani, dal Re come dal Custode, e Guardiano di quella porta ottenesse il soccorso. Onde per questo rispetto hauesse maggior necetsità distare vnita, e perseuerare nell'aderenza, e diuotione del nome, e delle parti Francesi più costante. E questi, perche aspirando già molco spagnuoli ptempo innanzi ad attraer a se, e con leghe, e che vedono consederationi tener quella natione allo Stato sa medessima di Milano congiunta, pareua che per questa leganuoua lega i fini loro affatto interrotti ne venilsero. E perche ancora, non piacendo loro molto la Grandezza della Repubbica Vinitiana, nó vedeuano volontieri, che o con questa aderenza maggiormente si assicurasse, o coll'hauer comodità d'introdurre in Italia genti straniere, venisse talora a reccare qualche pregiuditio allo stato, e conditione degl'affati della Molti per tanto fereno i romori, molti glisforzi per isturbare questa nuoua lega, e vnione; per li quali gli stessi Griggioni fra se stessi diuisi in parti, e fattioni, come farono talora vicini a contender fra se stessi della somma

delle cose, così non godettono mai più di quel-

Forte di Fuete doue, c a qual noe fù fabbricato.

la pace, e concordia, di che già per moltianni addietro haueuano goduto. E'l Conte di Fuentes, per tenerli in freno, e per isforzargli ad abbandonare queste nuoue congiuntioni, e a collegaisi, come daloro chiedeua collo Stato di Milano, fabbiicò dalle fondamenta, doue appunto l'Adda sbocca nellago, vn forte Reale, che dal proprio nome forte di Fuentes fece nominare; Il quale stando su' confini, e quasi nelle foci della Valtelina, non solo i tenesse in perpetua gelosia di quella Valle, alla quale per importanza, e conseguenza del sito, mirauano i pensieri del Conte; ma perche essendo sul lago, potesse facilmente impedire a quella natione il comercio dello Stato di Milano, e dell'Italia, del quale tante delle famiglie Griggione si vinono, e pigliano il ioro sostentamento. Ricchiamarono affat per la fabbrica di quel forte non solo i Griggioni, a' quali il negocio torte Fueres principalmente apparteneua, ma i Vinitiani ancora, ne men di loro i Francesi. E'l Re Henrico il Quarto, il quale ancora viueua, non solo per gl'interessi de suoi Collegati, ma per lo dubbio, che, occupata la Vaitellina, l'Autorità Spagnuola troppo formontaffe, ne concepette idegno non mediocre. Ma vani fu-

> rono i romori, vani i protesti e le minaccie. Perciocche ne a' Vuntiani, ne a Principi Italiani, dando l'animo di attaccar bughe colla Corona di Spagna, la quale staua allora nel colmo dell'Autorità, e della Grandezza, era necessario, che al fatto s'acquettassono. E'l Re di Francia,

> > o che

Romoti cagionati dalla fabbrica del

o che non gli fosse intrinsecamente discaro, che i Griggioni cominciassero a gustare i frutti della Veneta lega, o che non gli tornasse allora conto, non volle rompersi con la Corona di Spagna per quella occasione, la quale (come era solito dire) a se principalmente non apparteneua. E gli Suizzeri antichissimi collegati de Griggioni, tutto che a quanto ne romoreggiassero, adognimodo dalle loro diete corrotte in parte dalle domestiche dissentioni, e in parte dall'oro Spagnuolo, non procedeuano altro, che confortia' Griggioni, perche alle conditioni de'tempi s'accomodassero, e con termini ciuili allo stato delle cose loro prouuedessero. Onde i Vinitiani, veggendosi soli su'l campo, e che'l Conte di Fuentes staua con potente esercito preparato, ricercati d'aiuto da' Griggioni, i quali per conto loro erano entrati in tanti trauagli, finalmente, costretti, si dichiarono, Non conuenire, che per simile occasione il pa-cifico stato d'Italia si perturbasse. Così rimase acchettati i il forte di Fuentes da sforzi, e dalle minaccie di rumori fi ma; tanti Principi illeso. Ma essendo l'anno mille tiene, secento tredici spirato il termine della confederatione, entrarono i Vinitiani in pensiero, non folo di rinuouarla, ma in perpetuo ancora di stabilirla: e come per cosa alla somma dello stato, elibertà loro sommamente necessaria sparfero abbondantemente danari fra quella natione, co quali formarono tanto potente, e nu-Lega tra Vini merola fattione di partigiani, e di voti ade-gioni rinuo renti al partito, e autorità loro, che preualen-uata cagiona do alle contrarie fattioni de Gallizzanti, e de molte nouirà

Spagnuoli, e parendosi queste due inferiori, e impotenti a relistere, s'vnirono per opera de' Ministri dell'una, e dell'altra Corona: ed essi Ministri congiunti gli studi, e disegni stati fra loro fin' a quell'hora contrari, s'affaticarono per escludere la Veneta consederatione. Perloche gl'Ambasciadori Franceti, stimati per l'addietro principali protettori del a Retica libertà contro gli Spagnuoli, cominciarono a diuenir. moltosospetti. Etant'oltre crebbe il sospetto, che conuertito in odio, e non potendo più dissimularsi, sù dato scopertamente licenza à Monsù Gueffier ailora Ambasciadore per Francia. Residente di Residente; il quale, temendo l'odio, el furore aperto di quella natione, e fuggendo i tumulti, e solleuationi popolari, che conosceua contro di le concitati, massimamente da predicanti; si ritrasse, quasi fuggendo, ne gli Snizzeri. Della quale ritirata hauendo i Griggioni mandato incontanente a dar parte al Re, e insiememente a dolersi delle cagioni, le quali a ciò fare gl'hauessero sospinti: il Re,o mal soddisfatto di loro, o non tenendo quel conto, che era solito tenere, de gl'Ambasciadori a questo effetto destinatigli, diede loro occasione di parersi trattati come sudditi, e di maggior irritamento, e alienatione da quella Corona: perloche più risolutamente poscia nella rinuouatione della lega co'Vinitiani inclinarono. Cacciato per tanto il Vescouo di Coira (il quale, essendo Principe del Sacro Imperio, tiene il primier luogo nelle diete ) cominciarono colle carceri, colle conficationi, con gl'esili, e colle pene

Velcouo di Coira cacciated: 'Griggioni.

Francia lice-

tiato da'Grig

gioni.

etian-

etiandio corporali a perseguitare i principali fautori dell'yna, e dell'altra Corona, como aperti nemici della pubblica libertà. Ne Persecutione aperti nemici della pubblica indetta. Le reflectatione contenti di eiò, perche discordauano fra lo-de'Catolici, e ro di pareri e d'openioni, appoggiarono quasi s'opp ngono del tutto il Gouerno delle cose a i predicanti, alla Veneta lega. i quali essendo eretici, niente più esclamanano, quanto essere necessario per la conseruatione dello Stato, e per là mantenimento della libertà, riunire tutti i popoli in vna religione, e però conuenire estirpare i Catrolici, e dalle case, e patria loro totalmente scacciarli. Molti per tanto costretti dalle persecutioni si fuggirono; eabbandonatele case, e la patria, si ritirarono parte nello Stato di Milano, parte ne gli Suizzeri, attendendo, e procurando modo di ricuperare coll'armi quella patria, dalla quale col rigore, e ingiustitia de'Giudici, e per la violenza delle fattioni erano stati dissacciati. Fecero questi capo dell'Ambasciador Gueffier, e quelli dal Duca di Feria, col quale tenne il Gueffier pratique molto segrete, perche nella causa loro s'interessasse, e con danari, egenti (posciache esso non haueua modo di somministrarne ) gli aiutasse a ritornar nelle case loro. Prouuidde il Feria i fuorusciti di Fuorusciticol qualche somma di danari, co' quali fecero vn fausie del Fegrosso digenti; edentrati in Coira se n'impa- ria procura-dronirono. Ma preualendo di sorze gl'auuessa- nella patria. ri, ne furono assai presto discacciati, e con essi l'Ambasciador Francese in compagnia loto entratoui. Con tutto ciò, ne essi, ne il Duca di Feria punto sbigottiti, tentarono vn'altra

volta la fortuna, non solo con animo maggiore, ma con forze ancora, e apparecchi maggiori. Perciocche diede loro Feria comodità di leuare dal Tiruolo cinquecento fanti, e oltre a ciò per aiutar colla diuerfione quello secondo

Solleuatione della Valtelli na per chi quando hebbe crigine.

sforzo, si diede opera alla solleuatione della e Valtellina; la quale praticata fra Rodolfo Pianta capo de'Griggioni della fattion Francese, e'l Cauaglier Robustelli principale nella Valtellina, riceuette non pieciolo fomento dal Feria, ma con tanta segretezza, che nessuno de' Ministri de'Principi Residenti in Milano arriuò a penetrar negocio tanto importante. Cominciò la folleuatione de Valtellini nel mil-Pretesto del- le secento venti. Il pretesto sù, che, essen-

la folleuatio-318.

do essi co Griggioni anticamente Collegati, questi come più potenti cambiata la Confederatione in Signoria, la tirannide troppo acerbamente sopra loro esercitassero; incrudelendo non solo contro le fortune, e contro le persone, ma contro l'anime ancora, e contro le coscienze; e perciò volessero introdurui il pestifero veleno delle eresie, e del Caluinismo, per far tralignare i popoli dall'antica pietà, e religione da gl'antenati loro piamente osseruata, e da esso loro col latte della nutrice imbeuuta. Perciocche da che, cacciati i partiggiani de'Francesi, diedero, come s'è detto, i Giiggioni l'arbitrio delle cose a predicanti, cominciarono questi a prohibir etiandio in Valtellina le Indulgenze, a predicarui il Caluinismo, ad occupar le Chiefe, e i Monasteri, a fondarui collegij per l'educatione della giouentù nella lor setta, affine di pro-

di proceder quindialla totale destruttione della Catolica fede. Eperche ciò potesse conmi- Giggionie nor contrasto succedere, fecero crudelmente predicanti emorire alcuni de' più principali, e de più religioti dalla Valleldi quella Valle. Scosso per tanto coli aiuto del ina. Feria il giogo della seruitù miserabile da Giiggioni sofferta, vecisero tutti gl'vsficiali, tutti gl'eretici, e predicanti, che puotero hauer al-le mani: possia, per sostener la cominciata solleuatione, occupati i passi, per doue poteuano scendere i Griggioni a debellarli, di molta gente, e fortincationi, si diedero incontanente a munirli. Il che tanto più facilmente loro riusciua, quanto che il Conte Gio: Serbellone, hauendo d'ordine del Feria raccolto senza toccar tamburo, da due milla cinquecento fanti, era entrato per soccorso loro in Valtelli-Ma, preuenendo questi disegni i Griggio- Griggioni cas ni, calarono in gran numero, e con celerità gran de nella Va le di Chiauenna, equindi, circon-tione della data la parte superiore del Lago, girarono in Valtellina-Valtellina, doue occupati, e fortificati alcuni luoghi opportuni, per escludere i soccorsi dello Stato di Milano, patfarono a Traona terra grofsa della Valtellina: e quindi peruenuti al ponte di Ganda su l'Adda, e fortificatolo, si fecero padroni di Sondrio. Per li quali successi i Va tellini, temendo l'ira, e lo sdegno de'Griggioni, hebbero più apertamente ricorso al Duca di Feria, perche più potentemente in tanti péricoli i souuenisse. Non su sordo il Feria a loro prieghi, ne renitente, o lento nel fomministra loro foccorfi. Perciocche, visti i progresi

Vficiali de'-

lano co gete alla ricupera-

Duca di Feria de'nomici, o temendo maggiori inconuenienintrato il Val tellina co for caccia i Grig gioni.

ti, comandò a Gil dell'Arena, che colla gente, ze maggiori la quale entrata alla ssilata in Valtellina, s'era fortificato in Morbegno, e con altre, che gli andò somministrando, procurasse di assicurar le cose di quella Valle. Ilche dal Geri selicemente esequito, e racquistato per forza il ponte di Ganda, con la morte di molti del prefidio, i quali gli s'erano fatti incontro, abbandonatono i Griggioni Sondrio, e si rittassero verso Chiauenna. Maacciò che non potessero vn'altra volta per quella parte entrar in Valtellina, ordinò il Feria a Don Geronimo Pimentello General della Caualleria leggiera dello Stato di Milano, il quale con alquante compagnie di caualli, e di fanti, s'era d'ordine suo auuicinato a'confini di Valtellina, che occupaffe la Riua di Chiauenna. Posto, il quale, situato nella cima del lago, resta nel mezzo della strada, per la quale da Chiauenna si passa commodamente in Valtellina: e perciò occu-Pata dallege pato, chiude l'adito a Griggioni per auuanzarsi, e penetrarui per quella parte. Era la Riua d'alcune compagnie de Griggioni assai ben fortificata, le quali in risentimento de gl'attentati Spagnuoli in Valtellina, s'erano calate nello Stato di Milano, e haueuano dato sopra alquante delle terre di esso più vicine, e n'haueuano ancora leuato alquante prede. Mandò il Pimentello da cinquecento soldati su' barconi ad affalire il presidio di quel luogo, che costaua di trecento fanti, i quali, hauendo messo piede in terra poco lontano dal presidio, s'in-

Rina di Chiauenna occuti del Feria.

s'inuiarono verso la Riua, con risolutione di as-Ma sbigottendo il presidio per la loro venuta, abbandonato, senza neancoaspettare l'assalto, quel posto, si ritirò, sugendo, in Chiauenna. Onde, rimasa la Riua senza alcun contrasto in potere del Pimentello, sù incontanente di alcuni ripari fortificata. Con fomiglianti dimostrationi s'era il Duca di Feria Pretesti del Feria per ena assai scopertamente dicchiarato, e haueua assaint irat in Valtel. sai chiaramento impegnato non solo l'arme, ma lina. il nome ancora del Reinquesta impresa, mosfo da due principalissime cagioni. L'vna, perche vedeua gli Suizzeri cretici, e i Vinitiani scopertamente ancora impegnarsi nella causa de Griggioni, e nella ricuperatione della Valtellina; hauendo quel Senato inuiato danari in quelle parti, per leuar due terzi, l'vno de' Suizzeri, e l'altro de'Griggioni, co'quali s'andasse alla ricuperatione della Valtellina. L'altro, perche i Ministri del Re di Francia d'ordine dello stesso Re, adirato co'Griggioni, non folo consentiuano, ma teneuano ancora mano nelle solleuationi de'Valtellini, e faceuano instanza al Feria per la loro protettione, posciache essi poco potenano co' fatti sostenerli. Tuttociò veniua da'Francesi procurato affine, che i Griggioni trauagliati da quella parte, hauefsero maggior comodità di ricorrere dal Re loroper aiuto, ed esso Recon questa occasione hauesse materia di costrignerli a gouernarsi a modosuo, e fatto loro abbandonare la Veneta confederatione gli riuscisse ricuperare l'antica Dignità, e Autorità frà quella natione.

Perloche, pigliando il Feria dal consentimento ed esortationi de'Francesi animo, e dall'intromellione de'Vinitiani pretesto, d'intromettersi anch' esso in questo affare; stimana, che facilmente gli douesse vn tanto negotio non men felicemente, che facilmente riulcire, dal quale tanti comodi nella Grandezza, e figortà Altri finti pro degl'affari del suo Re doueuano risultare. Co-testi del Feria priua nondimeno i suoi disegni, e gl'hone-per entrar in

Valtellina.

itaua col manto della Religione, sforzandosi dar ad intendere più il zelo della Catolica Fede, e del servigio d Iddio, che i comodi, e gl'interessi de lo stato, e del suo Rehauerlo di-sposto ad abbracciar impresa tanto importante. Professandosi per tanto più buon Cattolico, che buon Politico, inuiaua in quelle parti Religiosi di Santa vita a predicare la parola d'Iddio, e a conuertir anime alla Catolica Religione, esageraua l'empie, e detestabili attioni da' Caluinisti contro' Valtellini commesse, per costrignerli a riceuer l'heretico veleno di Caluino; il pericolo, che, diffuso quel morbo nelle parti vicini dell'Italia, e dello Stato di Milano, col suo contaggio tutta l'Italia ammorbasse. Ne di ciò contento, diede ancora parte di tutto al Pontefice, pregandolo, e confortandolo con lettere particolari non solo ad approuare, ma a concorrer ancora coll'opre in cosi pia, e Catolica impresa. Il pretesto era molto giusto, e i colori molto viui, e apparenti, per giustificare vna tanta attione: l'occasione ancora pareua, che non potesse essere più opportuna, per mandarla ad esserto. Mala seruitù d'Italia, la qua-

la quale staua sotto queste religiose apparenze Pregiudicij nascosta, guastaua tutto quel di bello, e di buo- g adi all'Ita-no, con che l'attione s'adornaua. E non ha- usione de'uendo del probabile, che tanti Principi, della Valtellini. libertà de'quali in questo fatto si trattaua, douesiero mai soffrire, che il Duca di Feria con somiglianti concettia glistati, e libertà loro insidiasspanni concettuagii nati, e abottato discorso supporre, che durissimi incontri nel praticarli, e condurli a persettione, prouarebbe. Onde sa-che il tentar rebbe sorsi stato consiglio per li affari del suo della valtel-to irritati, e dell'Imperio Spagnuolo molto male soddisfatti. I qualiper li successi delle guerre precedenti diuenuti più balzandosi, si vedeuano pronti ad alzar la fronte, e a venire al cimento di mettere del tutto in disparte il rispetto della Regia Autorità, e deposto affatto il timore dell'armi di lei, a riuolgere per la conservatione di se medesimi, e della propria libertà il mondo sottosopra più tosto, che lasciarsi mettere il laccio al collo, e più tosto, che non prouar tutti i mezzi, per sottrassi dal pericolo della perpetua seruitù allo stato delle cose loro imminente per le nouità dal Feria tentate, e con tanto studio procurate. Ne gli stessi Francesi, i quali confortauan di presente il Feria a quell'impresa, era probabile, che hauessero mai comportato, che ne fosse riuscito con piena, e assoluta sodisfattione. Percioche no hauendo essi altro fine, che di costrignere, col trauagliarli,

i Griggioni a ricorrere dal Re loto per aiuto; era più che certo, che, perche ne la Grandezza Spagnuola maggiormente crescesse, ne la Libertà de Principi Italiani venisse da loro oppressa, ne quel passaggio sosse alle genti del Régno da gli Spagnuoli precluso, haurebbono con tutte le forze procurato, che il possesso di quella valle nelle mani de gli Spagnuoli non rimanesse. E oltre à che gli ordini, ele instruttioni molto precise della Corte di Spagna ripugna-uano a simili nouità, gl'esempi ancora dell'-Imperador Carlo V. e di Filippo II. doueuano seruire al Duca di Feria di freno, perche stesse continente da tali mouimenti: i quali Principi, tuttoche hauessero veduto l'opportunità gran-de dell'acquisto della Valtellina, e hauessero desiderato molto d'infignorirsene; adognimodo, stimando il negocio pieno di molte disticoltà, e contrasti, n'erano stati molto alieni. Ma più fresco, e più forte era l'esempio delle commottioni al tempo del Conte di Fuentes succedute, quando per la sola fabbrica di quel sorte, fatto dentro i consini dello Stato di Milano, fu così vicino a tirar grauissime guerre in Italia; essendosi per lo solo pericolo della Valtellina commosti i Francesi, gli Suizzeri, e i Vinitiani in tempo, quando l'armi Spagnuole nel colmo della riputatione si sosteneuano. Che poteua egli dunque supporre, o che sperare nella presente occasione, nella quale si trattataua dell'intera vsurpatione della Valtellina, dalla conferuatione della quale la Liberta, e dalla perdita la feruitù d'Italia euidentemente veniua a risultare? E nondimeno il Feria, preferendo a tanti rispetti il rispetto delle vtilità grandi rifultanti dal congiugnere l'Italia alla Germania: e allettato delle presenti occafioni, e felic:tà grandi ne' primi principii prouate, entraua animosamente, e s'ingolfaua ognidì più nell'impresa. Estimando, che tanto maggiore sarebbe la gloria dell'acquisto, quanto erano stati più grandi i tispetti, che e l'Imperatore, e il Re Filippo II. haueuano da tanta impresa rattenuto: non dubitaна, che, vnita, per la Valtellina, la Germania allo Stato di Milano, potesse alcuno sturbargli l'acquisto, o trargli di mano l'acquistato. Perciocche, afficurato vna volta il tragitto de'Tedeschi; ne gl'Iraliani, spogliati d'aiuti stranieri, haurebbono trouato modo da risentirsi, negli stranieri molta facilità di assalire lo Stato di Milano dalle forze vicine della Germania spalleggiato. Le turbolenze ancora della Francia, e'I trouarsi quel Re molto occupato nell'espugnatione di Montalbano, e della Rocchella, imprese molto lunghe, e stimate insuperabili, maggiormente gli faceuano animo, e aggrandiuano le speranze. Onde tenendo per indubitato, che ne i Francesi, ne senz'essi i Vinitiani, e gl'altri Potentati d'Italia, si sarebbono mounti; giudicana, che non altrimente s'acquetterebbono al fatto di quel, che già alla fabbrica del forte di Fuentes s'acquettassono, e che però non fosse d'abbondonare occasione così grande, di segnalare con acquisto cosi segnalato il luo Gouerno sopra quello di qualunque altro

derio l'hauessero fissamente adocchiato, non haueuano però mai saputo ritrouar modo per conseguirne l'intento, e condurlo a perfettione.

Griggioni vn Mai Griggioni, i quali non erano stati fra quealtra volta va
no alla ricu. sto mentre oltre a' monti otiosi, messi con da-

la Valtellina.

peratione del nari de'Vinitiani insieme da sei mila fanti, tentarono vn'altra volta per la via di Chiauenna rientrar in Valtellina. E hauendo trouata molto ben fortificata la Riua, ne dando loro l'animo di superare quel passo, attrauersati con longo giro i monti, si calarono nel Contado di Bormio, che resta nell'estremo della Valtellina, doue al Tiruolo si congiugne. Era in questa terra entrato Giouan de Medici Marchese di Sant'Angelo con secento fanti Italiani di quei, che alla sfilata erano venuti dallo Stato di Milano, e haueua già dato principio a vn gran trinchierone, col quale pensaua chiuder l'vscita di vna Valle, per la quale si viene dal paese più alto de'Griggioni. Ma non essendo ancora perfetto il lauoro, e perciò rimanendo esposto alle offese del nemico, quando girando alle spalle, trauagliasse i difensori, perciò venendo da quella parte assalito, dalla quale si trouaua ancora scoperto, abbandonata la difesa del trinchierone, e di Bormio, si ritrasse colle genti in Tiranno, terra più addentro, e quasi nel mezzo della Valle. gioni, entrati senza contrasto in Bormio, il saccheggiarono, profanando con modi indignisimile Chiese, e conuertendo in vsi non solo profani, ma sacrilegi, e scandalosi le cose sagre, e al culto

Griggioni faccheggiano Bormio.

culto diuino dedicate. Dalla felicità del quale successo innanimiti, si calarono a Tiranno, Grigionicaper espugnarlo, con certo supposto di non lati a Tiranno vengono
men facilmente ricuperarlo. Ma le cose qui-sconsitti. ui diuersamente lor succedettono; perche il Duca di Feria, intese le nouelle del successo di Bormio, ordinò a Don Geronimo Pimentello, che lasciato sofficiente presidio nella Riua, andasse con quel maggior numero di genti, che potesse per quelle parti raccorre, in Valtel-Il quale, cauati di passaggio alcuni pezzi d'artiglierie dal forte di Fuentes, e raccolte da quei contorni quattordici compagnie di fanterie, si messe fra quattro giorni in Tiranno, doue fotto Gio: Brauo fi trouauano ancora da due mila fanti, e cinquecento caualli. Non erano i Griggioni più di quattro miglia lontani da Tiranno, quando il Pimentello colle genti vi giunse: e venendo da alcune compagnie di caualli riconosciuti, e stuzzicati, vscirono loro incontro, combattendo, e ributtando i riconoscitori, i quali, da maggior numero incalzati, si ritrassero in Tiranno. Ma tenendo lor dietro i Griggioni con tutto il grosso delle genti, il Pimentello, e'l Brauo risoluettono di riuscire in campagna con mille fanti, parte Spagnuoli, parte Italiani, e quattrocento caualli: e fattisi riparo di alcuni muricciuoli, i qua i non più alti, che'l petto di vn'huomo, chiudono i giardini, da' quali tutto quel paese è distinto, stauano quiui la venuta de nemici attendendo. Comparuero per la scesa di vn poggio in tre squadroni diuisi. Il primiero, che costaua di

duemila Bernesi, ed era condotto dal Colonello Nicolò Muler Capitano di molto valore, ed esperienza, aunanzandosi con maggior ferocia degl'altri, fu, mentre s'auuicinaua al piano, si fieramente percosso dalle moschettate, che restando scoperto bersaglio della procella delle palle scaricate, nerimale malissimo trattato: sceso poscia sul piano riceuette maggior danno dalla caualleria guidata da Ottauian Custode da Gullarà; la quale per certa strada coperta approfismatali e fra le fanterie impetuosamente entrata, ne sece grandissima strage, intanto, che morto il Colonello Muler con cinque altri de' migliori Capitani, e dissipate l'ordinanze, rimale dopo di vn feroce combattimento, che durò per alquante hore, disfatto: que'pochi, i quali fuggirono, vennero parte da' contadini vecisi, parte, gittatifinell'Adda, affogarono. De gl'altri due squadroni l'vno, ché era di retroguardia, a man falua si ritrasse, l'altro, che andaua alla ricuperatione di Tiranno, hauendo fatto poca resistenza, si diede a suggire conperdita del bagaglio, che rimale in podestà de'vincitori. Ritiraronsi le genti del Re vittoriose in Tiranno, ei vinti, non veggendosi seguitati da alcuno, riunite le ordinanze, andanano in numero di quattromila (auuanzo del conflitto) all'assalto della piazza; ma hauendo il Pimentello in essa raccolte, e ben disposte le fanterie, fù tale la resistenza, che gl'affalitori percossi dalle artiglierie e danneggiati dalla moschettaria, non poutero far cola di momento, ne hebbono ardire di veni-

Origgioni ributtati la feconda volta de Tiranno. venire all'assalto, tuttoche in alcuni luoghi fosse il muro debole, e rouninoso: onde hebbono per meglio abbandonata l'impresa, di ritirarsi verso i monti, che confinano allo Stato de'Vinitiani. Quindi andati a Bormio, e riconosciuto meglio il danno del combattimento, fecero alle case loro rirorno. Durò il conflitto einque hore, con grande animo e contentione delle parti; il numero de' morti dalla parté de'Griggioni passò due mila, compresi quei, che nell'Adda affogarono, de gli Spagnuoli non più di cinquanta, e fra questi Ottauian Custode, il quale tra' primieri caualli inuesti lo squadrone primiero, e vn nipote di Gio: Brauo. Grandi furono le spoglie, fra Bormio ricu. le quali trouarono gran parre del facco di Bot-rificato, e formio, e trétamila ducati per le paghe della soldatesca destinati. Acquistata vittoria così segnalata, andossi a Bormio, il quale abbandonato dal presidio, ch'el disendeua, non sece resistenza: c Fabbrica de quiui fabbricato vn forte reale, gagliardo, e di forti nella giusto presidio capace, su tutto il borgo di Valtellina, grossa trincea munito, colla quale fabbrica, e con a tri tre piccioli forti longo la Valle cretti, l'vno a Tirano, l'arltro a Morbegno, e'l terzo a Sondrio, rimasero le genti del Repadroni della Valtellina. Nella quale ritenuti di con- Spagnuoli te sentimento de popoli per guardia del paese, e no i nucui della loro libertà i forti nuono fabbricati, su fu forti della loro libertà i forti nuono fabbricati. dato principio a formare lo stato della Religione,e della politica Libertà , accioche i Valteilini da se stessi reggendosi, godessero sotto la Prottetione della Corona di Spagna, nella quale per

546 Decreto particolare erano stati riceuuti, e della Religione afficurata, e della Libertà felicemente ricuperata. L'Arciduca Leopoldo, il quale inresosi col Duca di Feria, miraua aricuperare le terre della terza lega, anticamente dalla Casa d'Austria ribellate, fabbricò nello stesso tempo vn forte, che chiamò Santa Maria

Forte Santa Maria dall' ArciducaLeo in Val di Mosero, giurisdittione de Griggioni, cato.

poldo fabbri- acciocche, per restar, doue appunto la Valtellina al Tiruolo s'vnisce, venisse l'vnione dall'vna, e dal 'altra parte maggiormente assicurata. A successi tanto felici s'aggiunsono nego-ciationi più felici; Perciocche dopò non molto di tempo, rimanendo i Griggioni parte abbattuti, per la gran percossariceuuta in Valtel-lina, parte confusi per la repugnanza de'pa-Capitoli di Milanoi fra loto forte: la Grig-

Feriale Grig- gia, che è la Principale fra le tre leghe, man-

gioni muouo no variamete dati Ambasciadori a Milano, capitolò col Fegibumo i di ria la restitutione della Valtellina nello stato que'popoli, e primiero, con molte conditioni fauoreuoli afte fra di loro. sai per la Religione, e Libertà de Valtellini, obbligandosi quella in nome delle altre due a perpetua lega collo Stato di Milano: e quel, che eera da'Ministri Spagnuoli sommamente desiderato, a consentire il passaggio libero per le terre loro alle genti del Re. Ma non hebbe questa Capitolatione effetto, quantunque molte comunanze della seconda lega vi con-Imperciocche, contradicendo corressono. la terza, e particolarmente quei della bassa Engedina: cominciò a crescere il numero, e a pigliar forza la fattione di coloro, i quali a la capito-

pitolatione di Milano ripugnauano: e maggiormente perche i Vinitiani e l'Ambasciador di Francia a questa parte accostandosi, da-uanle grande autorità, efomento. Eral'Ambasciadore quello stesso Guestier, il quale, poco dianzi vnito d'intelligenze col Feria, haueua procurato, e cooperato alle solleuationi della Valtellina. Ma non potendo foffrire di vederla al presente sotto l'autorità, e quasi sotto l'Imperio degli Spagnuoli caduta: e che desso stesso ne fosse stato il mezzano, e cooperatore, s'era, per iscacciarneli, e per leuarla loro dalle mani, co' Griggioni rappatumato, e convfici, e fomenti contrari fauoriua l'oppressione de'Valtellini: e i Griggioni alla ricuperatione della valle perduta incitaua. Incitauanli ancora i predicanti, i quali nelle pubbliche concioni, e nelle priuate raunanze detestando le capitolationi di Milano, chiamauano i loro fautori, autori di scandali, nemici della pubblica libertà, e traditori della patria comune. Onde ne succedettono romori grandi, e grandi altercationi fra quei, che l'esecutione del capitolato procurauano, equei, chel'abborriuano; e hauendo il Duca di Feria in fauore de'partigiani, e fautori del capitolato soldati cinque compagnie di Suizzeri, e fattele entrar nella Retia, si mossero i popoli in arme, e non sostenendo ne anco i fautori del capitolato molto costantemente il loro partito, furono gli Suizzeri costretti a ritirarsi: onde rimasa questa parte superiore, cominciò a processare i capi, e gl'autori più principali dell'accordo di Milano, Mm

quasi per hauerlo senza il pubblico consentimento di tutti stipolato, hauessero la pubblica libertà tradito. Ma nuoui ordini dalla corte di Spagna in questo tempo souraggiunti, le cofe da' contrasti a negociationi più quiete ridduscorte di spa sero. S'erano i Principi Italiani per queste no-gua susteso uità del Duca di Feria molto commossi e ri-

glienze de'proua le attio Valtellina.

Principi Ita-sentiti, e oltre che i Vinitiani, come s'è detto, Jiani non 27- ansiosi della libertà propria, e comune haueproua le atilo ni del Feria in tiano co'danari largamente fomministrati a' Griggioni procurato, che i disegni di lui non fortiffero i fini destinati; haueuano ancora fatto farne grandi esclamationi per mezzo del loro Ambasciadore nella Corte di Spagna; accusando il Gouernatore come perturbatore della pubblica pace, e'insidiatore della Libertà Italiana, ne men diloro se n'era doluto il nuouo Morte di Pao Pontefice Gregorio Decimoquinto di questo lo Pontefice, nome, successo a Paolo, che passò all'altra vitione di Gre- ta poco dopo il Principio dell'anno ventuno del secolo presente. Fù questo il Cardinale Lodouisio Arciuescouo di Bologna sua patria, stimato comunemente poco ben affetto al nome Spagnuolo, per glincontri, e disgusti passati con Don Pietro di Toledo, quando con ti-

tolo di Nuncio Appostolico in Lombardia, e nel Piemonte, la compositione di quelle guer-re negociaua. E perciò abborrente dal nome

Spagnuolo, e alieno dal vederlo formontare di grandezza, e di autorità, credeuasi, che non douesse tralasciare reprimere in questa occasione que'fini, a'quali pareua, che colle presenti nonità agognasse, e così d'Illustrare, col restituire

all'I-

gorio.

all'Italia la primiera, e douuta sigortà, il suo nome, e render con tale oppositione nel concetto degl'huomini più grande, e più grato il principio del Pontificato. Nel seggio del quale non si tosto si vide assiso, che scrisse di protesce scriue
al Re couro le prio pugno vna lettera al Re, dolendosi con attioni del Femolto sentimento delle attioni del Gouernato. ria in Valtelire tanto pregiudiciali alla quiere, e soddisfat- strò, molto ritione comune; e pregandolo, che non volesse dinegargli questa gratia, che nel principio del Pontificato molto instantemente gli chiedeua, ammoniualo ancora molto seriamente, che per beneficio della quiete comune, e per la sicurezza dell'Italia, e degli stati, che esso Re vi possiede, volesse rimetter le cose della Valtelina in festo tale, che fosse in soddisfattione di tutti. La lettera o non peruenne in ma-no del Re, o negl'ultimi giorni di sua vita per-lippo III. Re uenne; essendo anc'h esso inorto dopo la mor- di Spagna. te del Pontefice s'ul finir di Marzo del mille secento ventiuno. Re per la bontà, e innocenza della vita, e per lagrandezza, e moltitudine di tanti Stati più, che per altro riguardeuole. Perche appartato quasi in tutto da' negotij, e poco, o nulla nell'amministratione loro trammettendosi, poco altro del regio fuora del titolo, e della fortuna ritenne. Cosa che moltonocque all'Autorità, e Grandezza della fua Corona, la quale per lo spatio di ventidue anni, nel quale regnò, ma più negl'vltimi agittata da gl'interessi de'Prinati (così chiamano gliSpagnoli coloro, i quali per lo fourano luogo, che tengono presso il Re diautorità, di gratia, Mm

Successione di Filippo 4. nel Regno paterno.

t di fede, non solo possono, ma gouernano il tutto. ) lasciolla finalmente molto diminuita da quella riputatione, nel colmo della quale l'haueua dal Padre hereditata. Successegli Filippo il Quarto di questo nome, Primogenito di tre malchi al Re defonto superstiti, d'età d'anni sedici, il quale, tuttoche desse qualche maggior saggio di Regio talento, col quale sperolli, che dillimile dal l'adre douesse più Regiamente ne pubblici affari intrometterli, adognimodo l'età ancora debole, e i diuertimenti della giouentù, non foffrendo. che delle noie, e de' trauagli del publice Gouerno participasse; sù necessario veder ricadura l'amministratione delle cose nello stato primiero, che gli Spagnuoli chiamano di Prinanza. Furono i Ministri più principali D. Baldassar di Zuniga, e D. Gaspar di Gusmano Coute di Oliuares. Mail Zuniga, il quale per essere già molto inuecchiato nelle più graut, e più importanti facende dentro, e fuora del Regno, e per la bontà del genio era in molta opinione presso l'vniuersale: essendo dopo alcuni mesi passato con mestiria d'ogn'vno a miglior vita, rimase tutto il peso del pubblico Gouerno a gl'omeri del Conte appoggiato; il quale del Titolo diDuca dal nuouo Re honorato, ritenendo col nuouo l'antico titolo di Conte, si fece Conte Duca nominare.

Fra

gno sù quella della Valtel ina, per la quale oltre al Pontefice, e oltre a gl'altri Principi Italiani s'era ancora il Re di Francia molto adoperato. Volle il nuouo Re soddisfare al comun desiderio di tanti Principi, e dare in questo principio faggio di Regia continenza, col dimostrarsi alieno dali'vsurparsi l'altrui, e dal sopraffare la libertà de Principi Italiani. Ma perche a questo negotio andauano ancora con giunti gl'interessi della Religione: per dimo- Capitoli acstrarsi ancora non men pio, e religioso, che cordati in Ma dri per le co-saggio, e moderato Re, accordò alcuni capi- se della Valtoli coll'Ambasciador di Francia: la sostanza tellina. de'quali era. Che ritornasse la Religione in Valtellina a que termini, ne quali prima del mille secento diecesette si ritrouaua; lo stato in quei ne'quali prima della ribellione. Fossero demoliti i forti, e leuatine i presidi delle sue genti. Fossero a'Valtellini perdonati i delitti della ribellione. Che il Re di Francia, gli Suizzeri, e i Vallesani entrassero malleuadori de'Griggioni per l'osseruanza, ed esecutione delle cose accordate. Vennero i Capitoli di Madril in Italia assai

presto dopo la capitolatione di Milano, e co-

me fossero da tutti inaspettati ( non potendo ne anco quei, i quali in estremo la desiderauano, credere, o sperare tanta facilità di quella corte in negocio cosi graue, e a gl'interessi di Capitoli di quella Corona tanto importante) così il Duca Madril offedi Feria, e tutti coloro, i quali, studiosi di auuantaggiare la Grandezza Spagnuola, haucuan delle nouino, o congli studi, o con gl'effetti cooperato a

Mm 4

quella impresa: veggendo di tutto punto riuersate le macchine, ei disegni, ne quali tanto haucuano affaticato, rimafero pienamente storditi non solo per lo pregiuditio, che riputauano ridondare da questa deliberatione a glintereisi dello Stato di Milano, e a gl'altri affari della Corona; ma per la perdita ancora del vanto, della gloria, e del merito, che tanta felicità de' successi, e'l Feria, e gl'altri sperauano di riportare. Contuttociò non si potendo a gl'ordini, e comandamenti così precisi del Recontrastare, stauansi a tanta percossa patienti. Nesapendo alcuno comprendere, da quel cagione fosse tanta risolutione proceduta, ne rigettauano altri la colpa nella debolezza del nuono Gouerno, altri ne glordini, e comandamenti del Re defonto; il quale sulle lettere dal Pontefice ne gl'vltimi giorni di sua vita riceunte, incaricasse al rigliuolo, che dall'impresa della Valtellina desistesse. Altri in contrario argumentauano, che il nuouo Re troppo indulgente a gl'affeiti della moglie, la quale a così fare dal!' Ambasciador di Francia era stata sollecitata, hauesse voluto compiacerla di non venire (si come instantissimamente ne lo ricchiese) a rottura per conto della Valtellina col Re di Francia fratello di lei. Non mancò chi affermasse, che Don Pietro di Toledo tocco da priuata emolatione, che al successore fosse così felicemente questo negocio riuscito, il quale ne a se, ne a tanti de'predecessori, era mai potuto riuscire, s'opponesse assainel Regio, e Sopremo Contiglio di Stato, perche non venissero approuate le attioni di lui, ma come origine, e cagione indubitata di scandali, e di grauissime turbolenze rigettate. Comunque si sia, da gl'effetti si potè assai presto comprendere, o pentimento in quella Corte del Capitolato, o secondo alcuni (perche non manca-no mai sinistri interpreti) sine più d'acquetare con quelle capitolationi gl'animi Italiani, eFracesi molto commossi, e alterati, che d'esequire il capitolato. Perciocche essendo, mentre Duea di Feria in Ispagna questa pratica si negociaua, e con-s'oppone in Madril alle cludeua, riulciti in Italia i successi della Val- eapitolationi tellina molto felici per la vittoria di Tirano, e quiui stipola, per la capitolatione di Milano: e reclamando assai nella Corte il Feria, che per coral deliberatione si fosse lasciato vscire dalle mani del Re si opportuno, e importante acquisto, s'andò l'esecutione del capitolato differendo. Ma huomini inpiù del Feria riclamarono i Valtellini, i qua- uiati in Corre li per huomini aposta colà di consiglio, e a in- colre dei castigatione del Feria inuiati, mescolando le la grime colle ragioni, pregauano, e faceuano molta instanza al Re, perchenon volesse abbandonarli, ne costrignerli a ritornare sotto l'antico giogo de'tiranni, e de'tiranni eretici, i quali non solo contro le vite, e fortune loro, ma contro l'anime ancora (abbattendo in Valtellina la Catolica Religione) insurgerebbono. Supplicauanlo a voler pienamente informarsi, Ragioni adquale già fosse, e quale sia al presente lo Stato dotte al Re in della Valtellina, tanto rispetto alla loro libertà valtellini. naturale, quanto rispetto alla religione; perciocche dalla perfetta cognitione di questi due

Valtellini per fi dolgono pitolato di

Madril.

punti asseriuano risultare, la persetta cognitione dell'inganno, col quale la Maestà Sua erastata a consentire a quella capitolatione condotta. E quanto al punto primiero rappresentauano, essere i Valtellini per natura popoli liberi, non sudditti, ne vassalli de'Griggioni, come era stato dato ad intendere alla Maestà Sua, ma compagni, e confederati de glistesti, a'quali ne essi, ne i loro antenati haueuano mai ne giurato la fedeltà, ne fatto omaggio, o segno alcuno di soggettione: quantunque per la diuersità della Religione fosse stata dopo molti anni, che vnitamente haucuano la comune Repubblica gouernato, la libertà loro dal più potente confederato oppressa, e sossocata: e la tiran-nide tanto più crudelmente sopra loro esercitata, quanto era la Catolica Religione più costantemente da'Valtellini ritenuta, e le heresie di Caluino abborrite. Quindi diceuano risultare, che i mouimenti della Valtellina ne erano, ne si poteuano stimare ribellioni, ma difesa, o mantenimento della Cattolica Fede, ma ricuperatione della naturale libertà da tutte le hun ane, e diuine leggi, non solo permessa, ma Quindi ancora risultafauorita, e aiutata. re, che nessun Principe quantunque Grande, quantunque Potente, non hauendo sopra loro giurisdittione, o imperio poteua, senza vsar violenza, sottopporli all'imperio altrui. e molto meno alla tirannide ingiusta de gl vsurpatori della loro libertà, dalla quale per lo singolar fauore della diuina bontà, e contanto pericolo delle proprie vite, e fortune si fossono vna vol-

volta sottratti. Anzi essere tutti i legitimi, e giusti Principi, per tutte le ragioni delle genti, e per le diuine leggi, quanto erano più Grandi, quanto più Potenti, tanto più obbligati a fauorire, e prender in protettione la libertà de popoli oppressi, e riuolgere tutte le forze de'loro Regnialla destruttione, e abbattimento de'tiranni, da tutte le humane, e diuine leggiabborriti, e perseguitati. E se adalcuno de Principi dell'età presente s'aspettaua la difesa della libertà de'Valtellini, alla Maestà Sua indubitatamente più, che a qualunque alaltro toccarne l'impresa; il quale, hauendo prima della Capitolatione col Re di Francia stipolata, riceuuto in protettione la Religione, e Libertà de'Valtellini, non poteua senza mancare alla sua Real parola abbandonarli, ne coftrignédoli a ritornare nello stato primiero della seruitù, fare attione tanto contraria alla protettione dalla Maestà sua intrapresane. Ma molto più aspettare a lei solo l'impresa, per la professione hereditaria del nome Austriaco, di esfere il faldo fcudo in ogni tempo, e la difesa costantissima della Catolica Religione tanto annessa alla libertà della Valtellina, che rouinando questa, tiraua necessariamente seco la rouina di quella. Perciocehe, chi poteua mai dubitare, che ritornando la Valtellina sotto la seruitù de'Griggioni, vi sarebbe la Catolica Religione conculcata. Ne giouar punto alla conseruatione di essa quel capitolo della conuentione, per lo quale resta accordato, che la Religione vi ritorni in quello stato, e in que termi-

ni, in che staua l'anno mille secento diecesette: posciache non meno in questo punto, che nell'altro della libertà de'Valtellini la Maestà sua era ttata ingannata: essendole stato falsamente supposto, e dato ad intendere, che in quell'anno intatta, e illesa la Cattolica, e Romana Religione vi si conseruasse; e questo inganno tanto esser maggiore, quanto sono maggiorigl'inconuenienti, ele esorbitanze, le quali necessariamente ne risultarebbono, onde tanto maggiormente esser necessaria la prouuisione. Nella Valtellina (diceuano) le demolitioni, e profanationi delle Chiese, le vsurpationi de' beni Ecclesiastici, le persecutioni, i martiri, egl'esili de'Religiosi, le scuole, e i seminari per l'instruttione della giouentù nel Caluinismo, le abolitioni delle immagini, le prohibitioni delle indulgenze, e molte altre impietà, ed enormissime abominationi già erano state molto prima del mille secento diecesette introdotte, e vi sono sino alla ricuperata libertà conti-All'incontro l'vbidienza del Pontesice, l'introduttione del Santo Vficio, l'accettatione del Vescouo, e de Prelati di Santa Chiesa, l'accettatione del Concilio di Trento, e del Calendario Gregoriano, la pubblicatione delle Indulgenze, l'abolitione delle seuole; e de' seminari eretici, la restitutione delle Chiese demolite, e profanate, que la de'beni, e delle perso; ne Ecclesiastiche, e finalmente l'esterminio, e cacciata degl'eretici, e delle erefie, sono frutti, e parti della libertà l'anno mille secento venti. ricuperata. Hora chi non vede (foggiongeuano)

no) che, douendo hauer esecutione quel capitolato, e douendo la Religione ritornare ne' termini del mille secento diecesette, V.M. altamente ingannata comanda, che tutte quelle empietà, eabominationi, le quali l'anno mille secento venti furono abbolite, ritornino in Valtellina, e che all'incontro si abolisca tutro quel di Santo, e di Catolico, che colla libertà ricuperata vi sù santamente introdotto. Non può (diceuano) l'animo nostro senza rossore, e confusione rappresentare alla Maestà Vostra quel, che la pia, e Catolica sua mente non può senza grandissimo horrore sentire, e per verità riconoscere. Tutti i Sacri Cannoni, e tutti i Sacrofanti Concili della Catolica Chiesa non solo riprouano cotali conuentioni, ma di atrocissime scommiche puniscono gl'autori, i fautori, gl'introduttori di tutte quelle abomineuoli impietà. Il giuramento solenne dalla Maestà Vostra poco dianzi in tempo della sua Corotione fatto a Dio Ottimo Massimo, a'Principi, e a'popoli tanto Catolici di questa Corona, non ammette simili conuentioni. I Catolici Re suoi progenitori, i quali tanto di oro, e tanto del più preclaro sangue de suoi Vassalli hanno impiegato, e sparso per sostenere il culto Diuino, e per l'abbattimento delle heresie, ei quali hanno mostrato di non stimare la perdità delle Prouincie intiere, per non voler ne gli Stati loro soffrire altro, che la Catolica Religione, costringono la Maestà Vostra, herede non solo di tanti Regni, ma di tato, e sì Catolico zelo, a non soffrire, che sia luogo a quella

conuentione, alla quale, se non fosse stata ingannata, il mondo sà, e tien per costante, che non haurebbe per tutti i Regni della sua Real Corona consentito. Concludeuano in vitimo colle esagerationi delle iniquità, e immanissime crudeltà de'Griggioni, le quali erano certi, che crescerebbono del pari collo sdegno, e coll'odio fierissimo contro de'miseri Valtellini conceputo, per l'arme in fauore della libertà naturale, e della Santa Fede santamente impugnate. Commossono non hà dubbio queste ragioni il Re, e diuolgate poscia per la Corte, i Ministri, e i più principali Signori, e Vficiali della Corte: e Spagna sente generalmente i popoli fatti capaci de gl'incontolato di Ma uenienti dall'inganno fatto alla Maestà Sua risultanti, se ne commossono, e, detestandole con tutto l'animo, esentimento, confessauano, che ne più contrarie alla Fede, ne di maggior pregiuditio a' Catolici, poteuano fra' Principi eretici concertarsi; e fremendone fra se medesimi, non sapeuano a qual partito appigliarsi, per lo quale salua la sede della parola, e con• nentione Reale, non hauessero l'esecutione. E

La Corte di dril.

ne principale fra' Cantoni Catolici di quella na-Dieta in Lu-tione; nella quale, oltre a'deputati di tutti i cerna per l'e-Cantoni, doucuano ritrouarsi per lo Pontedapitolato di fice Monsignor Scappi Nuncio Appostolico
Madril. presso gli Suizzeri, per lo Re di Francia, i Signori

di

mentre in questo stauasi fissamente intento, nuouo accidente soprauenuto trouò assai tosto a tanto intrico il rippiego. Per l'esecutione di quel concerto era stata deliberata vna Dieta ne gli Suizzeri, da celebrarsi in Lucerna, Canto-

di Miron, & Monholon suoi Ambasciatori Ordinario, e Straordinario, e il Gueffier Residente nella Retia: e per lo Re di Spagna A-driano Tomasini Presidente del Parlamento della Contea di Borgogna, a quel Resottoposta: gl'ordini del quale Tomasini haueua ordine il Duca di Feria di osseruare, per quel, che nelle cose della Valtellina fosse in quella Dieta deliberato. Comparuero ancora alla presenza di questa Dieta, e raunanza i deputati de'-Griggioni: e presentato il Decreto del perdopaiono nella
no generale a Valtellini conceduto, domandieta di Lucer darono la demolitione de forti nella Valtellido il gdono
na vltimamente eretti, e al presente dal pre-de valtellini fidio Spagnuolo guardati, e la reintegratione domandono nel possessione del Capitola. di in Madril appuntati: offerendosi pronti alla to di Madril. osseruanza di tutto ciò, a che lo stesso capitolato gl'obbligasse. Il Presidente di Borgogna vide, e attentamente considerò il Decreto, e trouatolo troppo cauilloso, e insidioso per li Valtellini, n'esclamò assai prima in voce, e po-scia in iscritto. E quasi per esso si lasciasse a- sentato vien perta larghissima porta al gastigo, e alla vendet-riprouste dal ta, cominciò di frode ad impugnarlo. Alle ra-fraudole al gioni, ed esclamationi del Presidente diedero insidioso. maggior credito le parole, e le attioni de gli stessi Griggioni, i quali si dimostrauano in ma. niera accesi contro i Valtellini, che non potendo talora contenersi, lasciauansi intendere, voler ancora, e sperare di lauarsi vn giorno le mani nel sangue loro. L'autorità del Presidente su seguitata da tutti i Cantoni Cattolici con la

Corona di Spagna Confederati, e da quel di Appenzel, che stà di mezzo fra questi, e i Cantoni eretici. E però ricusando espressa. mente di obbligarsi per li Griggioni, come il Capitolato di Madril ricchiedeua, ne su fatto De-creto, che essi chiamarono Irreuocabile. Glaltri Cantoni, o non volendo segnalarsi col contrario parere, o veggendo, che la loro obbligatione senza quella de'compagni non soddisfarebbe al capitolato, non hebbono ne anco per Dieta di Lu-bene di obbligarsi. Cost rimase esclusa, o cocerns fixifol. me si doleuano i Francesi, e i Vinitiani, delusa la conuentione di Madril per gl'artifici, e segreti vfici del Duca di Feria, il quale hauesse, secondo diceuano, negociato con danari ne gli Suizzeri. Ne la caldezza dell'oppositione fatta dal Presidente di Borgogna passò senza sospetto di segreta commissione della Corte Spagnuola, mutata di parere intorno alle cose della Valtellina. E tanto più crebbe la sospicione, quanto che poscia i Ministri Spagnuoli dal rifiuto de gli Suizzeri cominciarono a pretendere, che non potesse più hauer luogo la conuentione di Madril, ma che s'intendesse suanita, quasi fatta sotto la conditione dell'obbligo da farsi

da gii Suizzeri; e da'Vallesani: la quale con-

ue fenza effezzi.

dati vn'altra cuperatione della Valtellina vengono

ditione suanita, facesse ancora suanire la con-Griggioni an uentione. Disperato per tanto il negotio wolta alla ri- della compositione, risoluettero i Griggioni coll'aiuto Francese, e Vinitiano andarne vn'altra volta armati, e con isforzo maggiore alla ri-cuperatione. La qual deliberatione, messapresibuttati. stamente ad esecutione, non hebbe l'esito più

dell'al-

dell'altre felice; tuttoche nel Bresciano, e nel Bergamasco stesse molta gente in loro fauore apparecchiata. Sceleto adunque con tredici mila fanti nel Contado di Bormio, con risolutione d'attaccare il nuono forte, doue fotto Ottauio Sforza erano secento fanti, i quali, stando benissimo disposti alla difesa, non hebbono i Griggioni per bene di andare all' assalto, ma inuiare alcune squadre all'espugnatione di certo picciolo forte poco quindi lontano, nel quale erano da quaranta fanti, vennero da'difensori, i quali egregiamente si difendeuano, ributtati con perdita di molti degl'. assalitori. Sentendo poscia, che Gio: Brauo inuiato con nuoue genti dal Feria, s'auuicinaua, andarono ad incontrarlo, e distese le ordinanze tra Bormio, e'l picciolo forte, stettero alquanto aspettandolo, con mente, e intentione di combattere. Però al solo romor de tamburi, che sentirono vicini, si ritrassero in Bormio, e appicciatoui il fuoco, s'andarono verso l'alto dell'Alpi, e quindi alle lor case ritirando. Ma souragiunti nella ritirata da alcune compagnie di caualli inuiate dal Brauo, per dar loro alla coda,ed essendosi con esse auuanzate alquante compagnie di quelle, che erano nel forte, riceuettono qualche danno, ed essendo fra molti, che vi cadettero, vcciso Herman Pianta lor Capitano, entrò tanto di terrore, e di confusione ne gl'altri, che disfatte le ordinanze, si diedero a procurare con disordinata fuga per l'asprezza de monti la salute; i quali monti, tuttoche asperi, e inaccessibili, per la longa esercitatione,

Ducadi Feria, e Arciduca Leopoldo mouono guera a'Griggio-

e pratica, che vhan fatto, sapeuano molto ben superare: onde dissipati ripassarono i monti, lasciando in Bormio i vestigi crudelissimi della rabbia contro i popoli della Valtellina conceputo. Per cotali nouità tanto contrarie alle capitolationi di Milano il Duca di Feria irritato, mosse loro apertamente la guerra, e intesosi coll'Arciduca Leopoldo, a cui il Tiruolo, e l'Alsatia vbbidiua, perche da canto suo i Griggioni oltre a'monti assalisse, esso entrato in persona in Valtellina con sei mila fanti, e cinquecento caualli, pensaua d'opporsi, e di far resistenza al nuono sforzo de Griggioni. Ma giunto appena a Morbegno, terra, che è quasi all'imboccatura della Valtellina, e inteso quiui il successo di Bormio, voltò sopra Chiauenna, terra de Griggioni, la quale è capo di vn'altra Valle al lato destro della Valtellina. Vassi a questa terra per la sua valle, la quale scorre la Merariuo, che sceso dall'Alpi scarrica nel Erano quiui da cinquecento Griggioni Duca di Feria di presidio, i quali, facendo maggior fonin val di Chia damento della difesa della campagna, che nella fortificatione delle mura, tirarono fuora di Chiauenna vna longa trincea dalle radici dell monte fino alla Mera, colla quale, attrauersando tutto il piano di sopra, che resta al sinistro lato del fiume, poco della parte di sotto curarono, per essere ristretta, e di sito per lo più paduloso. Quini, pensando far testa fi messero quasi tutti in guarniggione, mandato però buon nerbo di genti in difesa di certo posto più oltre alla trincea, il quale situato alla falda della

mon-

Progress del lago. Gringiani.

montagna di Pitz, perdomina la strada, e'l piano. Contro cottoro, che difendeuano quel posto, mandò il Gouernatore buona banda di Carabini, da' quali costretti abbandonarlo, fi rittassero alla trincea: in difeta della quale non fù ne anco mostrato ne animo, ne valore. Perciocche, auuedutisi, che la caualleria nemica, fguazzata la Mera, giraua loro per la parte di lotto alle spalle, e dubitando di rimaner di mezzo fra la caualleria, e le fanterie, che s'auuicinauano, si diedero a suggire anticipatamente in Chianenna: la quale altresì, veggendo non poter difendere, per non essere fortificata, abbandonarono, fuggendo, tutti verso i monti. El Gouernatore, occupata prima la trincea, e poscia entrato senza resisteza in Chiauenna, mandò loro addietro parte della caualleria: la quale entrata per la valle, doue comincia il Reno, e per quella di Bregaglia, le arfero tutte, e distrussero, ellendo in quella penetrati fino aCampo zino, e in questa fino aCastagnena, e Soio, e hauédo ricuperato tre pezzi d'artiglierie, le quali insieme con due altri, che trouarono in Chiauenna, erano quiui conseruate in memoria, e trionfo dell'antica vittoria da loro maggiori più di cent'anni prima nello Stato di Milano ottenuta. Mandò ancora il me- Progressi del desimo Gouernatore parte delle fanterie in suf arciduca con tro Griggioni. sidio dell'Arciduca, il quale con diecemila fanti sotto il Colonello Luigi Baldirone entrato nello stesso mentre nelle Diritture, terza lega, haueua occupate le valli di Engedina, e di Parentz, le quali, come si disse, essendo dell'antico

Episcopale.

patrimonio della Casa d'Austria, ribellate, s'e-Poscia co'sustirano all'altre due leghe vnite. di venutigli dal Gouernatore occuparono Ma-Vescouo di Coira rimes- iafeld terra grossa, e importante. Quindi an. so nella sede dati a Coira città Metropoli di quella natione, se ne fecero incontanente padroni, doue messo nella sua pristina sede il Vescouo, il quale, come si disse, vi era stato poco dianzi scacciato, vi lasciarono grossa guernigione, non hauendo i Griggioni spogliati d'ogni aiuto, e priui d'ogni soccorso, potuto a tanta rouina delle cole loro dare vn minimo ripparo, o prouue-Perloche veggendosi da tante percosse, e in tanti lati abbattuti, e hauendo humilmente chiesto, e ottenuto facoltà d'inuiare Ambasciadori a Milano, per trattar di qualche conuentioni, e partiti, v'inuiarono le due leghe Griggiona, e Cadedio (perche le Diritture terza lega quasi membro reciso, e all'Arciduca sottoposto, non era in alcuna consideratione di popolo libero, che potesse capitola-Ambasciado re) i loro Ambasciadori. Con essi andarono ancora alcuni Ambasciadori de gli Suizzeri, per nuti a Milano fauorire almeno con gi vfici la causa de loro amici, e collegati, la quale non haueuano rifoluto coll'arme sostenere. Chiesero, venuti a Milano, sospensione d'armi, e che fra quel mentse si pigiiasse qualche temperamento a tanti romori, e inconuenienti. Furono gli Suizzeri spediti con buone parole, e con termini generali della buona mente del Re; il quale, come anco il Duca di Feria, non haueuano in questi mouimenti altro fine, che di stabilire vna longa pa-

ri Suizzeri, e Grigioni vesētiti ma non esauditi dal Feria.

e: con la figurezza della Cattolica Fede. Onde fra poco si ritirarono alie case loro, senza entrare in alcuna particolare negociatione. Diuersamente si trattò co'Griggioni. Perciocche, chiedendo essi di essere restitutti, nell'antico stato della Valtelina, su loro liberamente tisposto, essere questa loro domanda contratia alle humane, e diume leggi, proibendo queste, che popoli Cattolici fossero al dominio de gl'eretici sottoposti: e quelle permettendo a' Valtellini, che ingiustamente soggiogati da'Griggioni loro compagni, e oppretti indegnamente nella loro libertà, potessero liberamente, qualunque volta lor venisse ben fatto, dal tirannico giogo sottrarsi. Perloche, costretti, a succomberealla volontà del più potente, vennero a nuoue conuentioni, per le quali s'ac. cordana libertà di conscienza per tutto il loro paese: confederatione perpetua fra esse duc le-Nueue con-ghe, e la Corona di Spagna; salua però la con-uentioni fra se decratione antica colla Corona di Francia: Feiia A. polapassaggio perpetuo per l'Alpi Retiche alle gen te in Milano. ti del Re. Piena, e assoluta libertà a' Valtellini, con obbligo però di pagare vn annuo tributo di vinticinque mila ducati a'Griggioni. Con che rinonciauano il Vescouo di Coira, e le due Leghe ogni autorità, imperio, e giurifditttione, che per l'addietro hauessero hauuto in quella Valle. E'l Duca di Feria in nome del za lega de-Re entrò malleuadore de'Valtellini, per l'annuo Griggioni foi pagamento della fomma promessa. Le cose della l'Arciduca Valtellina, e de Griggioni in quella maniera Leopoldo fo-felicemente composte, patirono dopo qualche sottomessi.

mesi qualche alterationi, le quali furono poscia assai presto acquettate. Perciocche sentendo molto male quei della terza Lega la foggettione, e potendo malamente foffirila, macchinarono folleuationi cotro l'Imperio dell'Arciduca Leopo do, per mezzo le quali tentarono di rimettersi nell'antica libertà. Cominciò il monimento da quei della Valle di Parentz, gente più fiera, più indomita, e più ardita di qualunque altra di quella natione, i quali sollecitati da alcuni della Griggia, mal soddisfatti dell vltima capitolatione di Milano, entrarono vn giorno di festa nel corpo di guardia, e hauendoui trouate larme,ma non i foldati, i quali erano iti alla Messa, se n'impadronirono: e veciso con esse il presidio, armarono di longhi bastoni in guisa di mazze i compagni ( per che da Capitani dell'Arciduca eranogià stati dell'arme loro spogliati) poscia, cresciuti di numero, andarono vnitamente a Coira, e a Maiafeldt, doue azzuffatisi due volte in campagna aperta colle genti dell Arciduca, combatterono contanta disperatione, evalore, che, rimasi due volte superiori, costrinsero i vinti a render loro quelle due piazze, le quali racquistate, tutto il rimanente del paele, fugendolene i presidi, si sarebbe facilmente nell'antica libertà rimesso; se dall'Arciduca no fossero state subito inuiate nuone genti a debellarli: le quali condotte dal Conte di Sultz, e dal medesimo Baldirone, essendo rimase in due constitti superiori, non solo ricuperarono le medesime piazze, ma costrinsero le Diritture a riceuere vn'

altra volta il giogo dell'Arciduca. Ed essendosi non molto dopo tenuta dieta in Lindao, terra Imperiale nella Sueuia, nella quale erano i deputati dell'Arciduca, e de' tredici Canioni, su dichiarato, che le Diritture di ragio-Diritturegiu: ae alla Casa d'Austria appartenessero, e che dicate appar-tenere all'Ar. però douessero darle vbbidienza, e come sot-ciduca gli oposta all'Imperio Austriaco douessero vbbi- giurano selire a'comandamenti dell'Arciduca, ne hauesero, o potessero pretendere priuilegio alcuno di libertà, e rimanessero distinte in tutto, e per utto separate dal corpo della Repubblica conune de'Griggioni; annullando tutti gli atti li confederationi, che come terza lega hatessero fatto con altri Principi, ed in ispecie ol Re di Francia. La qual dicchiaratione su poscia approuata, e accettata da'Deputati di ssa lega, i quali giurarono fedeltà, e fecero emaggio all'Arciduca. In cotal guisa restano parte del paese Retico di à dall'Alpi in poere dell'Arciduca, e quel di quà da gli Spainuoli, o dipendente, o soggiogato; gl'affari della Corona di Spagna in Italia, e quei della Casa d'Austria in Germania non poco di conditione migliorarono, per la felicità grandissina, che la Retia conquistata all'vnione de gli Stati d'Italia con quei della Germania som-

ministraua. Per la quale vnione gl'vni como- Gra comodi-damente poteuano soccorrer gl'altri intanto, tà risultanti dalla Valte Ii. che la Valtellina, e la lega co' Griggioni con tan-na, e pacfe Reto studio dal Conte di Fuentes, e da gl'altri Go-tico a gl'Att-Ariaci di Spauernatori procurata, e bramata, era a compara gna, edi Latione di questo nuouo acquisto di picciolissima magna. Nn 4

consideratione. Imperciocche, doue la lega, quando pur fusse stara conchiusa, sarebbe stata per la volubilità, e auaritia di quella natione incerta, e dispendiosa assai allo Stato di Milano: l'acquistato dominio delle Dirittture, e la necessaria dipendenza delle altre due leghe dalla Casa d'Austria, i medesimi fini senza alcuna spesa più indubitatamente assicuraua. E doue a chi per la Valtellina vuole entrare nel Tiruolo, è necessario passar montagne asprissime, e disusate, e nel tempo del verno con gran fatica praticabili; per la valle di Chiauenna più comodamente assai, che per la Valtellina s'entra nel paese Retico, e quindi per la Germania s'aprono strade più benigne, più breui, e più sicure, che per lo Tiruo o, ne quale per la Valtellina solamente si penetra Onde il Re di Spagna, senza chieder passaggio a gli Suizzeri, conseguiua comodità di ricener per questa parte abbondantissimamen te dalla Germania nello Stato di Milano quante genti, e in qualunque stagione ei volesse e senza bisognare il Duca di Sauoia, che poteua dinegare il tragitto della Bresla riserbato, e de Francesi, che possono impedirlo; poteus dalla Retia medesima nell'Alsatia, e quind nel Pallatinato del Reno, poco dianzi alla Casa d'Austria acquistato, e dal Pallatinato nella Fiandra, e ne Paesi bassi comodissimamente, e senza oppositione di alcuno traghettare. Così l'Imperio Spagnuolo, e Austriaco in tante parti distratto, diuenendo per cotali acqui-Mi comunicabile a se medesimo, e vnito, rimanemaneua senza dubbio più forte in se stesso, e alle ingiurie altrui meno esposto. E i Francesi con gl'altri Oltramontani emuli di tanta Grandezza, con maggiore, e più todo osta-colo dall'Italia disgiunti, e segregati malageuolmente poteuano macchine, o inteligenze co Principi Italiani trattenere, e fomenti, e speranze di sussidij loro somministrare: i quali perciò rimaneuan poco men, che loggetti, le nó per giurisdittione all'Imperio, pei l'autotità almeno, e per lo suantaggio dalla loro conditione alla volontà de Spagnuol: fottoposti. Pertanto il Duca di Feria Feria veggendo quanto i tuccessi dell'impresa no quasi uso. sotto gi'auspici suoi felicemente cominciata, e fante deGrigpiù felicemente al giusto fine condotta, hauesse-gioni. ro superato i fini, e le speranze sue, e de'suoi predecessori, pieno digioia, e di gloria ritornossi a Milano trionfante de'Griggioni, coll'artiglierie dopo cent'anni ricuperate: le quali ornate d'Allori in ispetie di Trionfo si fece tirar innanti. Ma quanto per la felicità di tanti successi di-Potetati Itaueniuano le conditioni della Corona di Spa-disfatti per le gna più sicure, e vantaggiose, tanto mag-cose de Grig-gionie della giormente crebbene'Principi Italiani la gelo-valtellina sia, e'l timore della propria Libertà, e Signoria; macchinano e colla gelosia crebbe ancora l'inuidia, e lo studio dell'oppositione ne gl'emuli della Grandezza Spagnuola, non potendo questi soffrire tanto auuanzamento di autorità, ne quelli vedere con infinito loro cordoglio, e ansietà chiuso quel picciolo spiraglio, per doue la libertà loro potesse nelle più graui, e vigenti strettezze respirare. E come alcuni si stessero cheri

liani male fo gionice della

osseruatori di questi auuenimenti, e i minoti aspettassero i mouimenti de maggiori, così il Duca di Sauoia, tuttoche il danno a se principalmente non appartenesse, eccetto in quan-to, non bisognando più gli Spagnuoli del pas-saggio per la Sauoia, haurebbono minor occa-sione di prezzarlo, adognimodo, o che quasi Principe Italiano fi commouesse per lo perico-lo de gl'altri, o che la troppa Grandezza Spagnuola stimasse ancora a'propi affari pericolosa; o desiderasse per tutti i modi occasione, di attraueriassi a'fini, e disegni di quella Corona; nestimasse picciola diminutione de propri interessi, che gli Spagnuoli non douessero più esser molto bilognosi della sua congiuntione, ne fece fin dal principio della solleuatione de'Valtellini grandissimi romori. Ma più di tutti n'entrarono in grandissime smanie i Vinitiani, a'quali piu da vicino il pericolo apparteneua, come a coloro, i quali vedeuano gli Spagnuoii, e l'Arciduca col fermare il piede nel paese de'Griggioni, e co' forti nella Valtellina eretti; hauer loro, non solo sturbati i fini, e tolti i frutti dalla lega con quella natione sperati, ma imprigionata oltreaciò, e quasi a piedi loro sottoposta la pubblica, e priuata loro libertà. Però quasi della somma delle cose comuni, e dell'vitima rouina delle cose loro si trattasse deliberarono muouer ogni pietra, non perdonar ne a spese, ne a trauagli, non rifiutare pericoli, per prouuedere a'danni, e a'peri-coli da tanta alteratione di cose imminenti. È hauendo veduto, che i danari sparsi ne Griggioni, e

Vinitiani più di tutti fi comuouono per le cofe de'Gri gionise della Valtellina.

ni, e ne'Suizzeri, le leuate di genti in quelle parti ordinate, i fomenti porti a que popoli, perche si sostenessero, e dalla violenza de gli Spagnuoli non fosse oppressi, erano riusciti in tutto vani, e che essi non erano bastariti a tanta impresa, si riuoltarono a commuouere i Principi, a g'interessi de'quali i sini, e le at-tioni degli Spagnuoli, poteuano essere mole-ste; perche in tanta occasione si risuegliassero. Nonrifinauano adunque di detestare, ed escla-mare fino alle stelle di quelle attioni, e di dara e pi cotto gli diuedere nelle corti de Principi tanto Italiani, snagnuoli quanto stranieri, quali sossero i fini, co quali gli Feria. Spagnuoli fossero entrati in quell'impresa: e come sotto il velo honestissimo della Religione insidiassero alla comune Libertà, eccitassero a ribellione i popoli, s'impadronissero degli stati altrui, mirassero a ridurre in seruitù l'Italia, a soffocare la Sede Aposto'ica, e a dar le leggi a tutti i Principi Italiani, e dopo hauer loro posto il laccio al collo, farli dall'imperio, e dal cenno Spagnuolo dipendenti. Essere questo vn gransca-glione, per ascendere, e peruenire a quella assoluta Monarchia dell'Italia, e della Repubblica Christiana, alla quale intentamente agognauano: trattarsi in questo negotio dell'interesse di tutti, della salute dell'Imperio, e della Libertà comune. Douersi pertanto col consentimento vnanime fare ostacolo a questi principij: opporsi a questi progressi e a queste vnioni, e concateramenti di stati tanto preiudiciali a tutti, acciò, quando poscia non giouassero i rimedi, non s'hauessero indarno a piagnere i danni i quali

infallibilmente dal non muouersi in tanta occasione a pregiuditio comune risultarebbono. No essere da dubitare, che risentendosi tutti, e generosamente in questa occasione diportandosi, non douessero gli Spagnuoli cedere alla volontà, e al consentimento vnanime di tutti, e desistere dall'impresa contro la salute, e libertà di tutti cominciata. Queste, e simili ragioni pottate fin dal principio di questi mouimenti da'-Vinitiani in Francia, in Roma, per l'Italia, ne gli Suizzeri, 'e ne'Griggioni non produssero molti effetti, ne furono di quel momento, che vn tanto accidente ricercana. La corte di Francia mal soddisfatta dalla Veneta lega, desideraua, mometo piso che le cose de'Griggionis'intorbidassero, e che il Re di Fra-eia e presso al Vinitiani acerbi frutti dalle loro negociationi raccogliessero. Il Pontesice, che allora viua, graue d'anni, e d'indispositioni, non dimostraua quel sentimento, che sarebbe stato necessario. Ne in lui, interessato assai per gl'interessi domestici colla Corona di Spagna, si scorgeua o spirito, o lena per trastornare vn tanto negocio sufficiente. Gli Suizzeri discordauano fra se medesimi, e come i successi poscia dimostrarono, inclinauano più in fauore de'fini Spagnuoli, che de gl'interessi della causa comune. Onde rimanendo i Griggionisoli in campo, benche suzzicati, e fomentati da'Vinitiani, furono facilmente costretti a succombere a più violenta dispositione di cose. Ma essendo, come s'è detto, successo nella Sede Pontificia Gregorio a Paolo, il quale più che'l predecessore dimostraua risentirsi, ed essen-

dofi

Kiclamationi de' Vinitiani di pieciolo mometo piso tri Principi.

dosi i Francesi auueduti quai frutti dalle riuolte della Valtellina fossero ridondati in sauore della Grandezza Spagnuola, e in depressione della loro Autorita, cominciarono a commuouersene non men che i Vinitiani, e a titolo della Protettione de Gisggioni antichi Confederati della Corona a pretendere, che sossero nell intero possessi della loro liberrà, e della Valtellina restituiti. Ma all'intentione, e desi-

Valtellina restituiti. Ma all'intentione, e desi- Fracesi tutto: derij loro molte cose ripugnauano. La lega tra' che senssero Vinitiani, e quella natione contro'l Autorità di si del Feria, p quella Corona confermata, dalla quale, e per la uano però del quale tanti d'inconuenienti erano risultati. La medi. guerra, che l medesimo Re faceua a gl'eretici deila Francia, per ridurli all'vbidienza sua, e della Sede Appostolica, e però tolti loro i prinilegi nelle passate guerre estorti, era con tutte le forze intento a faldar quella piaga, che'l Regno gl'intorbibaua. E oltre a che questa guerra il tratteneua assai, e gl'era d'impedimé-to all'implicarsi nelle straniere, il titolo ancora di essa somigliante a quel, che gli Spagnoli contro de Griggioni pretendeuano, non permetteua, che quel Re senza manifesta repugnanza fauorisse fuora del Regno quegli stessi eretici, che dentro con tanto feruore, ezelo di Religione procuraua di spegnere, ed estirpare. Repugnaua ancora la pace, e buona corrispondenza fra la sua, e la Corona di Spagna, la quale come molto opportuna a gl'interessi comuni non conueniua al Re, trouandosi massimamente il Regno perturbato, scomporre; e direttamente entrando in guerra col Re di Spagna,

comperar nuoue brighe, e attaccar per gl'in-teretti altitui nuoui fuochi nel proprio Regno. Era ancora battante a ritenerlo da simile impresa il fresco esempio dei Re Henrico suo Padre, il quale costitutto in somma Autorità, e Grandezza, e trouandosi il Regno in somma pace, e visidienza, non elesse per occasione della fabbrica del forte di Fuentestanto pregiudiciale a gl'interessi de glistessi Griggioni, rom-perla colla Corona di Spagna; ne volle mai ec-cetto che con gi vsici, e con le dimostrationi in que negotij ingerirsi. Quanto meno (inferiuasi) conuenire al presente Re gionane per età sul principio, si poteua dire, del Regnare, fra tante domestiche turbolenze, colle sorze del Regno diusée, appartandosi da' consigli del Padre, impegnarsi nell'imprese fuora del Regno, contro potentissimo Re, l'esito delle quali, per essere di materia troppo graue, e importante, certamente supporsi se non in tutto dannose, lunghe almeno, e pericolose doucua. necessario preparar potentissimo esercito, non altrimente, che se si andasse alla conquista dello Stato di Milano dalle forze della Germania spalleggiato: mancare il danaro, neruo principalissimo, e fondamento importantissimo di tanta impresa: e mancare tanti altri apparecchi a tanta speditione necessari. Corrersiper tanto manifesto rischio di riportarne e danno, e

Recessità del vergogna, in vece dell'honore, e della riputa-Re di Fracia tione, che se ne pretendeua. Strigneua dall' d'ingerirsi nel le cose de-Griggioni. gati, allo Stato de quali non poteua il Re, salua

12

la fede, e l'honore, vn tanto pregiuditio comportare, o dissimulare. Ma strigneuano molto più gl'interessi del Regno, in preiuditio del quale tanta vnione de gli Stati Austriaci ridondaua. Ne hauere punto che fare l'esempio, che s'allegaua in contrario del Re Henrico colle presenti occorrenze, non tratcandosi allora d'altro, che d'vn forte da gli Spagnuoli su'l proprio suolo fabbricato. Trattarsi al presente di vsurpationi di Stati, di oppressione di vnaRepubblica cliente, e confederata col Regno, del pericolo manifesto della Sede Apostolica, e di tanti altri Principi Italiani amici della Corona: i quali con qual ragione di prudenza, con qual zelo di riputatione poterfi lasciare sotto la ser-uitù de gli Spagnuoli, miseramente cadere? Quanto, se voleuano gl'esempi, doueua preualere la generosa risoiutione del medesmo Re Henrico, quando, non potendo soffrire che a' Principi Germani da se riccotsi, fosse messa in dubbio la successione de gli Stati di Giulierse di Cleues, eche coll'oppressione di que Principi, e colla vsurpatione di quegli Stati, volessero gli Spagnuoli crescer maggiormente di forze, e di riputatione, si messe in arme, e concitò contro la Corona di Spagna, e contro la Casa d'Austria tutte quasi le forze della Repubblica Christiana. Essere questi esempi, e questi rispetti da preferirsi a glisdegni contro'Griggioni per la Veneta lega contratti; quando pure, contro il solito, nelle importantissime deliberationi habbiano a mettersi in consideratione gli sdegni, i quali mai ne'ben regolati

Duca di Sauo ia,e Vinitiani s'afficicano di Fracia proweda all'indeunità de Griggioni.

configli si vide, che alle salutifere deliberationi foslero anteposti. A queste ragioni, che molto premeuano, s'aggiuntono gli stimoli de' perche il Re Vinitiani, e del Duca di Sauoia, i quali dimostradosi preparatia cocorrer nella medesima guerra, metteuano in consideratione, essere spacciata l'Autorità del nome Francese in Italia, se lasciausno priuare il Re della comodità di entratui per quella parte, se'l lascianano escludere da quel addico, terrappienar quella parte, per la quale con poca gente poteua correr in mezzo di quella prouincia in soccorso di tanti amici, e chenti del Regno, per solleuamento della Sede Appostolica, per metter freno alla cupidiggia, e ambitione della nation Spagnuola, la quale era certo, che diuenuta vna volta ficura padrona dell'esurpato, e per esso congiunte le forze del Re con quelle de gl'Austriaci di Germania, diverrebbe per lo fasto, e superbia a lei naturale infoportabile, per l'imperio, autorità, e potenza insuperabile intanto che i Principi Italiani priui de gl'aiuti della Francia, che solo sostengono la loro libertà, sarebbono costretti in tutto, e per tutto cedere alle voglie del Re di Spagna, e quasi terreste nume il solo nome Spagnuolo riuerire, e adorare, da quello la vita, da quello la salute, o la rouina estrema delle cose loro riconoscere, e aspettare. Con quanta gloria, con quanto acquisto di dignità e di riputatione essere al presente Re ne primieri anni del Regno, e si può dir della vita, tiutcito, far acquisto di Autorità tanto grande in Italia, sostenendo non solo il Duca di

Sauoia contro l'arme Spagnuole, ma di soprappiù l'arbitrio della pace, e della guerra fra lo stesso Duca, e la Corona di Spagna esercitando. Hora perche soffrire di non solo perder affatro vn tanto acquisto, ma, abbandonando i Griggioni antichissimi Collegati col suo Regno, e lasciando cadere tanti Principi Italiani sotto la seruitù Spagnuola, sar cognoscete al mondo, non essere nel Re di Francia, ne spirito, ne vigore, ne posanza per diffender i Collegati, per solleuar tanti Principi, i quali da lui solo attendono il rimedio di così mortal ferita: per prouuedere a'grauissimi danni, che a se nella riputatione, a gl'amici, e clienti nella sicurezza degli stati, e della libertà loro ridonda. Queste, e simili ragioni con molta caldezza portate da principio, e sparse per quella Corte poteuano per auuentura disporte la volontà, ma non rimuouer le difficoltà dell'impresa. Per-Altre difficul ciocche come era possibile a quel Re, il quale allora annellaua fotto Mont'Albano, piazza nel Re di Franmezzo del suo Regno, che si trouaua la Francia cia perche sintrodiuisa in parti, e fattioni molto accese, e i Regi mettra nel'e tesori esausti, pensare ad altre imprese fuora cose de Grigdel Regno contro la Corona di Spagna, e contro la Casa d'Austria impossessate già della Valtellina, e dello stato poco menche intero de'Griggioni; le quali, vniti nella causa comune, abbondarebbono di Thedeschi lo Stato di Milano, e colla forza dell'oro Indiano potrebbono mettergli sossopra il Regno pieno di male soddisfattioni, e di tristi humori? Fù pertanto eletta dal Re, e dal suo consiglio quella

sciador neila ie della Valtellina.

deliberatione, la quale più pareua allo stato del-Re di Fracia le cose presenti conueniente. E su di passare vinuia Amba- fici amoreuoli nella Corte di Spagna, e trattat eotte di Spa. per termini ciuili la compositione delle presengna per le co- ti occorrenze. E a questo effetto su con titolo d'Ambasciador Straordinario inuiato a quel Re Monsù di Bassompier, e hauendoui trouato facilità maggiore dell'imaginatione, si stimò il negocio felicemente terminato. Ma auueggendosi dopo i Francesi non secondarne gl'es-

fetti, anzi gli Spagnuoli con soffistiche inter-

gane magiordifefs de' Griggioni.

pretationi procurare di anichillare, e buttar Madutino ci a terra le conuentioni, e che, fatti poscia mag-feruati obbli giori progressi nella Retia, haueuano, parte gane magior.
micre il Re di lacerata, parte soggiogata la libertà, e RepubFrancia alla blica de'Griggioni, ssorzandoli à nuoue, e acerbissime conventioni contrarie in tutto alle cose in Madril di commun consentimento concertate, si stimarono doppiamente in questa impresa interessati. Imperciocche alle cagioni antiche della Confederatione, e della Protettione de'Griggioni, s'era aggiunto il capitolato di Madril, il quale non poteuano i Francesi senza grande affronto del loto Resoffrire, o dissimulare, che fosse con cosi poco rispetto della Dignità Regale conculcato. Tracefino o- hauendo ancora dalla facilità dimostrata dalnate il titue to fatto dago la Corte Spagnuola, di soddisfare in questo

state il rifiu. Suizzeri d'ob fatto a'loro desiderij, conceputo maggior opi-Grigioni, pre nione di se medesimi, e minore di quella Corte, rendono che stimauano, che quando quel Re li vedesse ap-sia luogho el con certo di parecchiati coll'armi à risentirsi, non soffrireb-Madril.

beper modo alcuno di aspettare i mouimenti

loro; ne che le cose d'Italia per simili rispetti più grauemente, che prima li sconcertafiono. Dunque non ammettendo, che per lo rifiuto degli Suizzeri andasse a vuoto il trattato di Madril, ne rimanesse pereiò nullo, e inessicace, cominciarono a pretendere, che douesse ciò non ostante osseruarsi: offerendo nuoue cautele vguali alle prime, se le accordate non poteuano hauer effetto; altrimente minacciando leghe, e facendo apparecchiamenti d'armí per Italia, bolliua la Francia di bellici preparamé• ti,publicando,che il tutto era ordinato,p pigliat coll'armi quella sodisfattione, la quale con vsici disarmati non haueuano potuto conseguire. Ed Principio di essendosi a questo esfetto il Duca di Sauoia, il lega contro quale piccaua in questo assare, trasferito in Aui-le cose della reconstituta di successione di succ gnone, doue il Re del campo vicino, che teneua Valtellina. controgl'eretici del Regnos'era personalmente trasferito; surono coll'interuenimento de gl'-AmbasciatoriVinitiani gittati intorno al fine del mille secento dodici i fondamenti ad vna lega, la quale sarebbe stata senza dubbio condotta a perfettione, se il Nuncio del Pontesice pres-To il Re, affermando per cosa indubitata, che'l Re di Spagna haueua tutto il negocio della Valtellina rimesso nell'arbitrio del Pontesice, non n'hauesse impedita la conclusione. Ma essendosi non molto dopo scoperto vanità, quanto dal Nuncio venne affermato, fù la pratica della legha con caldezza tanto maggiore ripigliata, quanto che sopra l'inosseruanza della conuentione di Madril, e sopra le nouità contro Griggioni dall'Arciduca, e dal Feria,

Appütamēto delia lega i őtroSpagn iper le cofe de'-Griggioni.

commesse, il Re da questi tempi entrò incogritione, che da'Ministri Spagnuoli fossero fomministrati occulti fomenti di danari a'ribelli del Regno, per fine che trattenuto dalle guerre domettiche non poresse vaccare alle stramerc. Cofa la quale o vera; o falsa che fosse, dal Re creduta, come che fosse contratia alla buona corrispondenza fino à queil hora professaturra le loro Corone, assegno non piccolo commosse. Perloche, essendosi non molto dopo abboccato in Lione col Principe di Piemonte, accordò con esso in nome del Duca Padre di lui la legha poco dinanzi appuntata contro gli itati d'Italia alla Corona di Spagna appartenenti, per la restuttione de'Griggioni nell'antico possesso dei loro stato, e libertà, e nell'antica possessione della Valtellina. E pubblicandosi, che il Referuente nell'impresa volesse in ognimodo, ed'etiandio con suantaggiate conditioni più presto comporre con gl'eretici del Regno, che sosfrire vn tanto affronto fatto à se, evn tanto danno dato a suoi clienti, e confederari; non mancaur l'Italia di stare in grandissima anstetà di nuoui trauagli, e commotioni; le quali etiandio da'prodigi, e impressioni celesti pareua, che in questi tempi appunto vemssero, e predetti, e minacciati. Era fin l'anno mille tei cento disciotto del mese di Novembre comparso vna gran Comera, sopra vaturno, e secondo l'opinione de' più famosi Maremarici, vicina assai alle stelle dell'ortana sfera : il cui capo molto acceso

era alla stella di Marte sommigliante: la coda,

che

Cometa apparta Panno 1618. fua grafezza fito mountenre, e durata. che molto lunga si tiraua addietro, e staua sempre opposta al Sole, era sparsa, in guifa di scopa, o di barba vmana, distesa per venti gradi, con due moumenti, l'vno retrogrado dall'Oriente all'Occaso, col quale seorse dalli noue dello Scorpione fino all'ottauo della Vergine: l'altro da Mezzo giorno al Settentrione, col quale scorse tessanta quattro gradi, e andò à terminare nel capo nella tella, che stà nel mezzo della coda dell'Orsa maggiore, e colla coda vicino alla tiella informe, che è prefso la coda del Seipente. Fù vedura in Persia, in India, e nel Giappone, sco-se per tutte le parti del Mondo, e duto fino al fine di Decembre. Alcuni giorni prima, che clia apparisse, sù ancora veduta vn'altra impressione, che sembrana vna trane di fuoco ma di molto breue durata. Vari furono i Pronostici, che ne fecero i Matematici, e coloro, che dagl'influssi celesti, quasi dalle seconde cause stimano i successi delle cose humane pendenti. Perciocche, come queste apparenze di poco precedesse. ro la solleuatione della Valtellina; molti le guerra da essa risultanti quasi effetti maligni di quelle impressione preuedeuano: e le presenti occorrenze, le quali ogni giorno più si riscaldauano, materia ben preparata per riceuer 'a malignità degl'influssi auguravaro. Ma non tanto i prodigi, e le impressioni il più delle volte fallaci, magl'ardori degl'animi, e le continue pratiche, le quali correuano attorno, faceuano più assai, temere di nuoue rotture. Dimostrauasi il Feria molto costante nel proposito, e tenace nella riRifolutione di ciascuna delle parti in torno agl'affari de'Griggionis e della Valtellina.

tentione dell'occupato, e haueua à questo fine in Ispagna non solo colle raggioni dell'euiden-tissime vtilità, ma coll'autorità aucora de gl'amici, e partiali della sua riputatione fatto ogni sforzo, perche dagl'vfici degl'emoli suoi non gli venisse la gloria delle sue attioni corrot-ta, e intorbidata. I Vinitiani all'opposito caldissimi in questo negotio erano risoluti di vederlo per tutti i modi condotto nel porto da lorosommamente desiderato. Al Duca di Sauoia, auido di nuoue guerre, pareua vn'hora mill'anni di rattaccarla con gli Spagnuoli. Pontefice, non potendo ne anco soffrire, che'! capitolato di Madril, al quale haueua cooperato, non douesse hauer effetto, n'era malissimo foddisfatto; e daua fegni di risentimento mani-Il Re di Francia stimolato da tanti Principi,i quali da lui come da principal fondamento delle deliberationi comuni haueuano riccorso, si dimostraua apparecchiato a voler coll'arme, posciacche le negociationi non haueuano giouato, queste pratiche terminare. Trouauasi all'incontro il Re di Spagna doppiamente in questo negocio impegnato. Per-che al rispetto della Religione, per la quale professaua di esseruisi principalmente ingerito; s'era aggiunto il Decreto della Protettione de'Valtellini; e della loro libertà: ne poteua senza nota della riputatione abbandonar l'impresa, quando anco non volesse tener conto degl'interessi grauissimi della sua Corona. Dall'altra parte, veggendo tante gelosse, tante ma-le soddisfattioni, e tanta cospiratione de Principi, i quali gran mole di trauagli all'Italia minacciauano, cominciò a far rifletsione sù trauagli, e danni che poteuano soprauenire, se alle guerre della Germania, e della Fiandra, ch'erano in questo tempo molto accese, nuone guerre in Italia s'aggiugnessero; e quanto disticui farebbe far in tutte le parti le prouuisioni sufficienti, le quali, in vna faltando, tirauano per la connetfità la rouina nelle altre. Combattendo pertanto in quei consiglio tanti, si graui, e fra se stelsi contrarij rispetti, ma sopra tutto (quel, che vinceua qualunque altra più sana deliberatione) pieualendo il timor troppo grande delle perturbationi d'Italia, elettala via di mezrisolue di dezo, si risoluette, che i forti della Valtellina si positare i sotdessero al Pontefice in deposito, acciocche con ti della Valgenti, e Capitani propri in nome de la Sede A-mani dei Popostolica i custodisse, per douerne poscia di- tesse rin et sporre con soddissattione della Religione, e del decisione. l'vna, e dell'altra Corona. Deliberatione, per la quale ne si pregiudicaua alla Religione, perche, addossandosi tutto il peso di lei alla dispositione, e libera volontà del Potefice capo di essa, veniuane il Resgrauato. Nerimaneua ne anco alla libertà de'Valtellini pregiudicato, posciache, douendo il Pontesice disporne in soddisfattione delle due Corone, non si poteua dubitare, che quella di Spagnasi fosse mai soddisfatta di a cun partito alla libertà deglistessi contrario. Così rimossa la guerra dall'Italia pareua, che la Corte di Spagna con vna stessa deliberatione hauesse prudentemente prouueduto alle proprie cose, a quelle della

Religione, ed alla Protettione de'Valtellini: fatto manifesto al mondo non altro, che il zelo della Religione, e il folleuamento de'Catolici dall'oppressione de gl'eretici, e non ragione alcuna di stato, o brama di vsurparsi l'altrui (si come s'andaua esclamando) hauer sospinto il Read intromettersi neg'affari presenti. Accettato il deposito, madò il Papa in Valtellina Don Hotatio suo fratello, che era Duca di Fiano, e General di Santa Chiesa con cinquecento caualli, e mille cinquecento fanti: al quale fuconfignati al rono incontanente da quel Gouernatore confignati i forti della Valtellina, di Chiauerna e della Riua. El'Arciduca leuò il presidio da Coira, e dagl'altri posti di quel paese. Eil Duca di Fiano lasciate in Valtellina le genti Ecclesiastiche, sotto i loro Capitani, e vsiciali si ritornò fra pochi giorni a Roma. In cotal guisa spenti intorno al principio di Maggio del mille secento ventitre i semi delle perturbationi, che soprastauano all'Italia, le negociationi della Valtellina, dalla Corte di Madril in

1623

Forti della

Valtellina

Pontefice.

Valtellini ti del deposito.

quella di Roma si trapportarono, attenden-dosi dalle deliberationi del Pontesice quell'esito di negocio così graue, e importante, che per l'addierro dalle deliberationi della Querele de Corte di Spagna s'aspettaua. Ma ne i Vinivaltellini mal soddisfat tiani rimasono del deposito soddisfatti, ne i Valtellini. Imperciocche questi si doleuano assai, che'l Re Protettore da loro eletto della propria Libertà gli hauesse, dopò d'hauerli riceuuti in Protettione, all'arbitrio del Pontefice sottoposti, del quale, per le dimostrationi con-

tro loro fatte, non solo disfidauano, ma dubitauano ancora, che per la lontananza dello stato, malageuolmente potesse diffenderli, quando da Griggioni, o da altri Potentari venisse-Hauer douuto (come diceuano) ro affaliti. quel Repiù rosto abbandonare del tutto la loro Protettione, che metterlisotto l'altrui podestà; poscia che, abbandonati, haurebbe loro dato l'animo, quando fossero in podestà di se medesimi, di difendere costantemente,o morire per la difesa della libertà conquistata. Ma non erano minori le querimonie loro nella Corte di Roma, doue hauendo mandato huomini a posta, per trattare i loro interessi, non rassinauano di rappresentare, e al Pontefice, e a Cardinali, e ag! Ambasciatori de'Principi la giustitia della causa loro, non tanto rispetto al punto della Religione, quanto a quel della loro libertà naturale. Esagerauano le tiranniche, e ingiuste attioni de'Griggioni: gl'atrocissimi ordini da loro fatti, per introdurre quiui le eresie: l'viurpatione della loro antica, e naturale Libertà: supplicauano con voci lagrimenoli, che non volessero soffrire, che popoli Italiani, per natura liberi, e per Religione Cattolici vn'altra volta sotto il tirannico giogo degl'oltramontani, e degl'eretici ricadessero: rimostrauano i pericoli, ne! quali sarebbono costituiti le loro anime, e le loro vite, quando ricadessero sotto l'Imperio di coloro, dal quale s'erano per conseruatione della Cattolica Fede, e Religione sottratti: da quali non poteuano aspettare altro, Querele de Vinitiani mal fodisfatti del deposito. che atrocissime pene, crudelissimi supplici nella vita, e violenze detestabili nelle loro coscienze. Ma i Vinitiani, i quali tanto s'erano affaticati, per leuar la Valtellina dalle mani Spagnuole, veggendola adesso in quelle del Pontefice ricaduta, n'entrarono in pensieri maggiori, e si paruero in angustie delle primiere maggiori condotti; non essendo loro men molesto, il vederne al presente il Pontefice l'arbitro, che poco dianzi gli Spagnuoli i padroni. non tanto auueniua per li gagliardi interessi, che la Sede Apostolica, e i Pontesici sogliono hauere colla Corona di Spagna, quanto, perche hauendo i Vinitiani da qualche tempo in appresso cominciato a cozzare co Papi, e pretendendo nelle cose temporali il primier luogho d'Authorità frà Principi Italiani, e nelle giurisdittioni Ecclesiastiche, e nelle collationi de' benefici arrogandosi maggior Autorità di quella, che conuenisse, pareua loro, che tenendo il Pontesse in mano le chiaui di quella porta, per la quale tanto agonizzauano, troppo sormontarebbe l'Autorità Pontisicale, e ch'essi di competitori diuenuti inferiori, sarebbono costretti cedere, e, rimossa molto dell'altezza delle loro pretenfioni, dal cenno, e dall'autorità de'Papi assolutamente dipendere. E come è proprio degl huo-mini lo star più mal volontieri sottoposti a'naturali, che a gli stranieri, così pareua, che non potessero in certo modo soffrire, non solo di non hauer fin' a quell'hora potuto conseguire il desiderato fine, d'assicurare la libertà de'propri affaaffari, e de gl'interessi comuni d'Italia, ma che

anzi in quella vece icambiata, o più tosto raddoppiata la soggettione, fossero, e dalla Sede Apostolica, e da Re di Spagna costretti dipendere. Aggiugneua sollecitudini la mente del Pontefice, la quale stata fino al giorno del diposito loro congiuntissima, pareua, che dopo di ottenutone il possesso, cominciasse a vacillate, e da fini, conteressi comunia declinare. Perciocche il Pontefice veggendo per auuentu-ra la figortà, e libertà della Sede Apostolica col po il deposito depositio assicurata, quella de Vinitiani, e de no pare tanto gl'altri Principi d'Italia da se dipendente, gli me prima nel Spagnuoli, ei Francesi all'arbitrio suo sotto la restitutio-ne della Valposti, pareua, che, entrato in pensieri diuer- tellina. si, hauesse mira, di valersi dell'occasione presente, per acquistare, e stabilire nella Chiesa, e nella propria casa maggior Autorità, e Gran-Onde cominciando a vdire con più grati, benigni orecchi i Valtellini, i quali, salua la Religione, professaua, che non poteuano abbandonarsi, ne lasciarsi in preda de superiori eretici, andaua freddo nelle risolutioni, e ambiguo nelle riposte: e di partigiano diuenuto arbitro della causa comune, pareua, che hauesse rimesso assai della caldezza, c che non ascoltasse più ne i Vinitiani, ne i Francesi con quella dispositione, che prima, e ascortarli, e conferir con esso loro i segreti dell'animo soleua. Non dispiaceuano questi portamenti del Pontefice a gli Spagnuoli, a'quali non era discaro, che se alcun altro douesse rimanere nella possessione della Valtellina, i Pontefiei la possedessono,

dagnar l'anitefice.

Spagnoli for e godendo, che il mondo igannato delle imdiano di gua putationi date loro per l'addietro più di cupimo del Pon- diggia di stato, che di zelo di Religione, viauano varie arti, perche il Pontefice, allungando le deliberationi lungamente la ritenesse. E per tanto oltre al fomentare le querimonie de'-Valtellini, de'quali il Re etiandio dopo il deposito si professana Protettore, valendosi ancora de'patti del deposito, non si soddisfaceuan di alcuno de'proposti partiti. E per vltimo, acciocche gl'interessi della priuata vtilità congiunti à quei della pubblica facessero nel Pontesice maggior impressione, consentirono, che al nepote di lui si maritasse l'unica figliuola, ed erede del Principe di Venosa: Signora Napolitana, ricchissima per la dote di quaranta mila ducati di annuo reddito, che tiraua dagli stati paterni nel Regno di Napoli à titolo di Feudo posseduti.Ne di ciò contenti proponeuano, che, hauuto di coporte le riguardo, alle antiche conuentioni de'Valtellini, si formasse di loro vna quarta lega, la quale gouernandosi colle proprie leggi, e Maestrati, sedesse nelle diete vniuersali, dando quiui il suo voto coll'altre tre nelle deliberationi delle pubbliche facende alla Repubblica comune appartenenti, o veramente, che, eretta in Principato, fosse conceduta à qualche Principe à tutti confidente, insinuando il

> fratello, o'l nepote del Pontefice. Proposte da lui molto volontieri sentite, il quale era alla grandezza, ed essaltatione de suoi molto in-

> clinato: ma dagl'Itri, e in particolare da'Vi-

nitiani in estremo abborrite, a'quali l'animo

che la Principessa di Venola si Sposi al nipote del Pontefice.

Consentino

Propongono varie forme cofe della Valtellina.

Pontefice diuiene sospetto a'Vinitiani.

del Pontefice dopo il matrimonio era diuenuto altrettanto fospetto, quanto prima per la costanza, che dimostraua, e professaua nella causa comune, erastato accetto, e considente. Aggiugneuasi, che il Principato della Valtellina debole in sistesso, e aperto verso lo in dagii spastato di Milano, troppo necessatiamente sagnominiono rebbe dall'Autorità di Spagna dipendente, e aila Valiellisie ciò in qualunque altro soggetto non soddisfaccua, era necessatio, che da'Vinitiani in persona de'nepoti del Pontesice fosse abborrito, per li Feudi della moglie, i quali douendo per lo matrimonio entrare nella Cafa Ludouisia, e restare congiunti alla persona del Principe, che sarebbe della Valtellina; erano pegni troppo gagliardi per la necessaria dipendenza di quel Principato dalla Corona, e dalla Autorità Spagnuola. Nei Francesi, tuttoche fre-Fracesi tutto me ssero per la mutatione del Pontesice, podissatti del teuano adognimodo risentirsene; essendo il Potence vasto negotio per li patti del deposito ridotto dall'destreggiado. armi alle negociationi, nelle quali conueniua a'Ministii di Francia destreggiare, per nonelasperare l'animo del Pontefice, e maggiormente da gl'interessi del Reloro alienarlo. Sgomentaua ancora i pensieri, e reprimeua non poco le pretensioni de Francesi, le pratiche del matrimonio, che pareuano vicine alla Trattati di conclusione tra'l Principe d'Inghilterra, e l'Infra la sorella fanta Maria Sorella del Re di Spagna, che per del Redispaessesses essere state queste pratiche delle cose più memo- gna, e'l Principe d'Inghiltabili, e segnalate di questi tempi, e perche sur cerra. rono ancora di molto momento nelle presenti

occorrenze, fie non inutile, ne alieno dalla presente narratione breuemente accennarle. Il Re di Spagna, alla fomma de gl'affari del quale tanto, come si disse, premenano le guerre della Boemia, non solo prima del deposito della Valtellua inuiò per essa genti, e danari all'Imperadore; ma ordinò ancora al Marchese Spinola suo Capitan Generale in Fiandra, e ne Paesi bassi,che entrato con forze gagliardi nel Pallatinato del Reno, la guerra'in quello stato in MarchefeSpinome dell'Imperadore facesse. In esecutione nola passato coll' Elercito di tale comandamento, lo Spinola con incredigagliardo di bile prestezza, e felicità occupò tutto quasi il Pallatinato, e ripressi gli sforzi di numeroto eserdel Reno se cito de'Principi Protestanti in fauor del Pallatine fa padrone nato collegati, i quali non hebbono ardire di venir seco a battaglia, li costrinte fina mente a cedere il Pallatinato del Reno, e a riceuer quelle leggi, che a lui piacque d'imporre. Per la felici-tà di vn tanto successo le parti del Pallatinato, e degl'altri collegati sbattute, furono poscia dall'esercito dell'Imperadore, e da quel del-Vittoria del- la lega Catolica di Germania affatto rouinate. Perciocche entrati questi due eserciti giuntacontro il Pal- mente nella Boemia, e venuti a battaglia sotto Praga coll'esercito del Pallatino intieramente il disfecero, e hauendo il Pallatino in quel fatto d'arme perduto il nuouo Regno, e la spe-

l'imperadore fotto Praga latino del Reno.

Fiandra nel

Pallatinato

ranza di più rifarti, fugi colla moglie, che era Pallatino rot- figliuola del Re d'Inghilterra verso l'Ollanda, to riccorre al per traghettar quindi al suocero, e da lui otteterra per aiu- ner fauore, e aiuto almeno per la ricuperatione degli stati paterni, che gli vennero dall'Im-10.

pera-

mi, e professando non potere con giusta co-meil Pallatiscienza fauorirlo in quella causa, che eglistimaua ingiusta, e per l'esempio a tutti i Principi perniciosa, s'astenne dall'inuiargli aiuti, o soccorsi. Il che dal principio professato con merauigliosa costanza, e buona fede fin'ali'vltimo mantenne. Perloche si rese molto benemerito dell'Imperio, e della Casa d'Austria, a cui tanto quelle riuolte premcuano. Ma compattendo poscia all'esiglio del genero, della figliuola, e de'nipoti, ne perciò risoluendo solleuar coll'armi le parte loro afflitte, e sbattute,ne vnirsi con gl'altri Principi della Germania, i quali con nuoue forze si preparauano a ripararle, stimò poterle più ageuolmente fauorire con le negocaitioni, nelle quali per via del matrimonio tra'l proprio figliuolo, e la Infante di Spagna, e col fauore de meriti suoi verso la Cala d'Austria haueua non mediocremente le speranze collocate. E come ad impresa non ordinaria fossero necessari mezzi non ordinari; muiò con subita, e molto segreta deliberatione lo stesso vnico figliuolo nella Corte di Spagna, per chiedere egli stesso l'Infanta in moglie, stimando, che l'autorità della presenza, e così generosa dimostratione di onorare quel Re, douesse troncare tutte le difficoltà, e intoppi, che a tanto negotio potessero attrauersarsi: comeche quella Corte vinta da tanta

magnimità di fauore, douesse non solo consentire al matrimonio, ma ingratia di esso alla restitutione del Pallatinato; la quale haucua il Principe in animo di chiedere, e tra le feste, e allegrezze delle Regie nozze ottenere. Partito dunque d'Inghilterra in habito privato passò có pochissima, e prinata comitiua per la Francia fconoíciuto, e preuenendo la fama della venuta, peruenne in Madril prima che la notitia della partenza, e di ranta deliberatione perue-Il Re con tutta la Corre attoniti per l'arriuo di tant'Ospite, e confussi nse medesimi, non sapeuano ben discernere, se per la grandezza dell'honore, che ne riceueuano, douesse esser loro grata la venuta del Principe, o se per la necessità, in che si vedeuano costituiti di concedergli quello, in che forsi non Principe d'In inclinauano, abborrirla. E nondimeno, riceuuto con tutte le dimostrationi di honore, e con tutti gli applausi, che seppero fargli maggiori, trouò da principio nel Re, e in tutta la Corte corrispondenza di buona volontà, e defiderio, e prontezza di compiacerlo, in quel, che al matrimonio apparteneua. E per rispetto del Pallatinaro gli furono dati segni di libertà, e vsate dimostrationi tali, che facilmente potette concepir speranza di conseguire l'intento, el fauto da quel viaggio sperato. quanto al matrimonio, cedendo tutte le difficoltà all'autorità, e alla Presenza del Principe, fù tolo fatto alto sul punto della Religione, nella quale, chiedendoss per passe del Re molte soddisfattioni, nacquero vati dibattimenti,e

Licenuto in Madril.

hauendo finalmente l'Inglese desideroso della conclutione confentito a tutto ciò, che dallo Spagnuolo gli veniua chiesto, si tenne, e si diuolgo il matrimonio per concluso: e ricchitsimi donatiui fra gli Sposi, quasi arre delle future nozze, e molti segni d'allegrezze, e di reciproco affetto, e veione, fral'vna, e l'altra Corona si vede, che passarono. Vn solo Diffico tà nel scrupolo per parte del Re di Spagna paretta, la providante che ritardalle l'esecutione, il quale ognigiorno frai ri cipe maggiormente crescendo, dissicoltà insupera-e i lette tain supera-liberatione. bile diuenne: la quale poscia tutto il negotio sot- superabile. to sopra riuolle, e affarto sconcluse. Perciocche desiderando quel Re cauramente procedere in negocio così grave, e da canto luo irretrattabile, chiedeua licurezza per l'osseruanza delle cose accordate. E offerendo il Re d'Inghilterra la Regia paro la con tolennissimi giurameti; che era tutto quel, che petesse offerire, o da lui pretendersi; non se ne soddisfaceua quel di Spagna, non volendo per modo alcuno dippendere in negocio così graue, e di tanta conseguenza d'altrui a bitrio, e volontà, soggetta a tanti casi, e accidenti di variationi. Ettaperche la difficoltà di nuouo non sopratuteniua, e potetta del potetta efferprenista: e perche le pratiche del la tessitutio-Pallatinato s'andauano ancora difficoltando; ne del Pullas restrignendole il Rea prometter non l'essettina tinato. restitutione, come chiedeua il Principe, epretendeua, che glifotte stato promesso; ma alla interpolitione fola della autorità, e vficio suo versol'Imperadore, a cui (come diceua) l'interesse, e la concessione principalmente appar-

teneua, e da cui la dispositione di quello stato, assolutamente dipendeua. Perciò cominciossi ogni giorno più a sospettar, e che essendo fin dal principio quella Corte stata intrinsecamente da quel matrimonio aliena hauesse nondimeno artificiosamente trattenute le pratiche: parte per propria ambitione, e Grandezza: parte per riputatione dello stesso Principe: e perparere di farne stima: e molto più per fine di gua-dagnai tempo, e auuanzarsi fra quel mentre ne Principe d'In gl'affari della Valtellina. Di che il Principe finalmente auuedute si in capo a sei mesi, che era giunto in quella Corte, partissene senz'alcuna conclusione: e imbarcato sull'armata, la quale ne'mari di Biscaglia era d'Inghilterra venuta a ricondurlo, si ritornò nel proprio Regno pieno di mal talento, portando seco in ve-

ce di leghe, di buona amistà, e mattimonio, odi implacabili, querimonie grandi, e con gli spiriti di vendetta sierissime, nimistadi. pidirono, come già si disse, queste pratiche l'ardor de Francesi nelle cose della Vaitellina. Perciocche, dubitandosi, che col matrimonio si conchiudesse strettissima lega fra le Corone di Spagna, e d'Inghilterra; il Regno di Francia fra questi collocato, molto n'ingelosiua, e perseuerando tuttania le guerre intestine del Regno congleretici, le parti de'quali veniuano dal Re, e dal Regno d'Inghilterra caldamente fauorite; conueniua a'Francesi andar molto circospetti nel romperla colla Corona di Spagna, quando fosse con gl'Ingless coss frettamente, come prometteua quel matrimonio, vnita. Manuoui

acci-

ghilterra parte di Spagna maliffime foddisfaito.

accidenti fra quetto mezzo soprauuenuti la conditione del e cose de Francesi non mediocremente solleuarono. Morì sul finir di Giu-Morte del Pa gno del mille secento ventitre il Pontefice di-rio, e nuona uenuto a gli Spagnuoli confidentissimo: a cui creatione di Vibano. successe Masseo Cardinal Barberino di patria Fiorentino, il quale Vibano si fece nominare. Cardinale di amenissimo ingegno sì, per la Qualità del molta, e varia eruditione delle scienze più nuovo Pongraui, come per lo studio delle lettere, che tence. chiamano humane, nelle quali dimostrò con applauso vniuersale felicità singolare. Versato oltre a ciò nelle cose del mondo, e de gl'affari di stato più che mediocremente intendente. Perche esercitato ne' carichi, e negotij più importanti della Corte, fù ancora Nuntio Ordinario, e Straordinario presso il Re di Francia: e mentre quel carico sosteneua, venne dal Pontefice Paolo creato Cardinale. Perloche, hauendo contratto opinione d'ingegno al nome Francese inclinato, pareua, che non potesse esser a gli Spagnuoli confidente. E nondimeno colla prudenza, colla destrezza, colla bontà del genio, e candidezza de'costumi attrasse in maniera i loro animi, che i voti de'Cardinali Spagnuoli, e particolarmente del Borgia, a cui gl'altri faceuano capo, il portarono con molta foddisfattione al Pontificato. Successe la creatione se-Nuova forgondo la nuoua forma dal Predecessore prescrit. ma di eleger ta: il quale, acciò i susfragi de' Cardinali có magi praticata prigior libertà procedessono, per bolla particolare mieramente

erdinò modo tanto segreto nel dar de voti, che nella elettio.

da nessuno mai potesse essere penetrato. qual forma ben he come nuoua, e non mai praticata, tenesse il Conclaue alquanto più lungo, adognimodo, essendo allora i giorni Caniculari, e i Cardinali ristretti patendo gran disagi, perliquali, molti amalarono, e alcuni morirouo, perranto costretti dal timore, e dal pericolo concorfero nella elettione del presente Pontefice alle parti vgualmente confidente, e dotato di tutte quelle parri, e ornamenti, che possano formare vn Gran Principe, evn Gran Pontefice comporre. Assunto al Pontificato, apparirono in lui fegni affai manifesti di costanza di mente, e di volontà volta al beneficio della Repubblica Christiana, e dal parteggiare aliena. Perciocche alle dimostrationi di molta neutralità, che nelle cose pubbliche, e alla dignità Pontificale appartenenti professaua, aggiunse per la gradez- molta seuerità nelle priuate, per li risiuti, che fece di grandissimi partiti osserigli inconta-nente da' Ministri Spagnuoli per la Grandez-za di sua Casa. Ma dall'altro lato preualendo assai di gratia, e di sauore presso di lui il Cardinal di Sauoia, e con esso i Cardinali Francesi, e Vinitiani, co'quali souuente si tratteneua, e stana a strettissime consulte, cagionò, ne' Cardinali, e ne' Ministri Spagnuoli gran-, diffirma diffidenza: i quali perciò diedero afsai presto manisesti segni di poca soddissattione della sua elettione, e del fauore verso la persona li lui impiegato. E veramente i successi delle cose sorto questo Pontificato oc-

corie dimoltrarono non effere stato in tutto va-

Il nuono Potefice rifiuta gran partiti offertigli da gli Spaguuoli za di fua Cafa

Diviene fofpetto a gli Spagnuoli.

no il giuditio, che ne fecero, e la diffidenza, che ne concepettono. Imperciocche il Pontefice Vrbano, o tirato dal proprio genio, e inclinatione verso il nome Francese, o studioso di rimetter l'Autorità Pontificia nel suo vigore, e renderla meno esposta all'arbitrio altrui, e dall'altrui volontà men dipendente, o che nodrisse nel concetto pensieri più alti, e generosi della Libertà d'Italia, si scoperse assai presto agl'affari Spagnuoli poco fauoreuole, e di mente molto vnita a coloro i quali desiderosi della medesima Libertà Italiana alla Grandezza Spagnuola procurauano oppositioni. Aumentò le sospicioni la notitia, che non mol-Lega di molti to dopo il successo s'hebbe di vn grauissimo accidente nella città d'Auignone del mese di Ot-Austriaca cotobre di questo istesso anno auuenuto. Il Re eniusa in Auidi Francia, quei d'Inghilterra, e di Danimar. Potesse sofca, i Vinitiani, il Duca di Sauoia, gl'Ollan-petto a gli Spagnuoli. desi, emolti de'Principi di Lamagna, e alcuni ancora han detto del Betlem Gabor di Tranfiluania, inuiarono molto segretamente Ambasciadori in quella città; doue peruenuti in habito di mercadanti, e sconosciuto, stipularono in nome de'Principi loro vna lega contro l'Imperatore, e'l Re di Spagna, per la Libertà d'Italia, e perla restitutione della Valtellina, e del Pallatinato. I Capitoli più principali conteneuano in sostanza. Che gli Ollandesi, oltre alla guerra, che faceuan ne loro paesi al Re di Spagna, inuiassero armate nell'America all'occupatione del Brafil. Il Re d'Inghil. terra con certo numero di gentia gl'Ollandeli

nelle guerre domestiche assistesse, e mandasse in Ispagna potentissima armata per assalir quelle riuiere, e per occupar le flotte, le quali dalla America sogliono peruenirui. Quel di Danimarca co'Protestanti muouessero con forze gagliarde la guerra all'Imperadore nella Germania inferiore, per la restitutione del Pallatino. E il Gabor diuerso l'Vagatia trauagliasse ancora gli stati dell'Imperadore, affinche da due diuersi lati assalito più debole nella resistenza rimanesse. Il Re di Francia con poderosa armata da tenersi in Marsiglia impedisse il commercio fra la Spagna, e l'Italia. Con vn esercito di venticinque inila fanti, e quattro mila caualli passasse in Piemonte: e che vnito al Duca di Sauoia, il quale ne' mettesse insieme vn'altro di dodici mila fanti, e due mila caualli, assalisse lo Stato di Milano: per le spese del quale esercito i Vinitiani al Duca cento mila ducati il mese sborsassero. E che nell'istesso tempo lo stesso Re di Francia con con vn'altro esercito dal paese de'Griggioni calasse in Valtellina, e occupatala, scendesse per quel'a parte nello Stato di Milano, e vnito a'Vinitiani, i quali in quelle imprese doueuano con certo numero digenti congiugnersi all'esercito Francese, assalissero con le forze comuni lo stato E che con armata di mare le cose del Regno di Napoli verso il mare Adratico assalissero. Cotal lega due mesi dopo la elettione del Pontefice in vna città della Chiesa stipolata, diede ag i Spagnuoli occasione di sospet-tare, che senza la tacita intelligenza, che ei tenesse

nesse co'Francesi, i quali n'erano stimati gl'Autori, non fosse stata appuntata: massimamen-te, perche oltre alla restitutione della Valtellina, e del Pallatinato fi accordana ancora la restitutione della Sede Appostolica nella possessione deglistari a lei appartenenti: il che pareua, che si potesse intendere del Regno di Napoli, e si lasciaua ancora luogho di entrar nella stessa lega tanto al Pontelice, quanto al Gran Duca, al quale ancora si prometteua la reintegratione di tutti i porti della Toscana. Ma come che da Francessi venisse tal cospiratione costantemente negata, e paresse troppo lontano da qualunque sano discorso, che vn Pontefice messo appena il piede nel soglio Pontificio, entrasse in macchine cosi graui, per le quali s'haucua il mondo sossopra a riuo gere, c la Religione Cattolica a conturbarfi ; perciò gli Spagnuoli, quantunque da molti successi venssfe cotal vnione comprouata, tuttauia, non hauendo ne anco certa proua, che queste sospittioni chiarisse, hebbono per più acertato migliorare colla dissimulatione l'animo del nuouo Pontefice, che colle querimonie, e vani risentimenti maggiormente alienario. I primieri, epiù graui pensieri, e i quali di qualunque Per la morte altro l'animo del nuouo Pontefice ingombras- del Principe sero, furono di stabilire alla Sede Apposto lica il Ducato d'Vibino, il quale s'haueua alla caducità come per deuoluto, per la subitana morte di quello stato, che è feudel Principe vnico figliuolo del vecchio Duca, do della Chie ritrouato pochi giorni l'elettione sua precedenti 🤼 morto in quel letto, nel quale la sera innanzi,

d'Vrbino s'apre la strada

e sano, e bene stante era entrato. Perciocche non gl'essendo rimata altra prole, che vna bambina ed effendo il Duca tanto innanzi di età, che parcua poeo babile a sopranniuere, non che a nuona generatione; riccadeua, morto lui, lo stato alla Sede Appostolica, di cui era antichissimo Fendo. E come un tanto accrescimento di stato alla Chiesa, fosse odioso, e a'-Vinitiani e al Gran Duca, Principi confinanti; così ne anco da gli Spagnuoli poteua essere di buon occhio riguardato. Onde cominciarono a praticat fi almeno col discorso qualche partiti, per li quali continuando in quella fanciulla il Principato, del quale n'era per lo tenore Stato d'Vrbidelle inuettiture affolutamente incapace, si potesse, col maritarla a Principe confidente, e in soddisfattione di tutti l'vnione di quello stato a giraltri della Chiesa impedire. Ripugnanano a questi disegni le ragioni apertissime della Chiefa, contro le quali non si poteua senza manifesta violenza, ne senza mettere il mondo sottosopra tentare alcuna impresa. Ne la molta pietà, e Religione del vecchio Duca, soffriaa in pregiuditio dell'anima, e della propria coscienza lasciar dopo sua vita i popoli, che moito amaua, in travagli, di gravissime guerre aunilupari. Ripugnauano le difficoltà nel praticarle, e i gran contrasti nell'esequirli, non

mi circa il ma Birarla nipo. re,ed ende del Duca di Mrhino al

Pratiche di-

menate fra'-Principi per

onuiare la la

ducità dello

no.

Consideratio matrimonio, il quale fosse in soddisfattione deglali. Nel gran Duca di Toscana fratel cugino della madre della fanciulla (era la madre sorella di Cosmo secondo Padre di Ferdi-

trouandosi a proposito Principe per questo

nan-

nando secondo al presente Gran Duca di To- Gra Duca di scana) nel quale più, che in qualunque altro siste di anansi gl'occhi, e i pensieri era, e a'Vinitiani, caducità. e a gli Spagnuoli vn tanto aumento vgualmentesospetto; e a gl'altri Principi d'Italia odioso. E toinaua più comodo à gl'interessi di tutti soffrirlo nella Chiesa Madre, e Repubblica comune di tutti, l'Imperio della quale per la professione Sacerdotale, e per le frequenti muta-tioni de Pontesici, e necessaria vicenda de-Prelati, che la Gouernano, resta più moderato; edel quale, per esserui ciascuno interessato, e partecipe, haueuano tutti i Principi maggior occasione di confidare. Done all'incontro vnendosi quello stato alla Toscana, veniuasi a costituire nell'ymbilico d'Italia yn Principato per se stesso moito grande, e per essere vn Principe vnito, troppo gagliardo. Perche dall'vno all'altro mare distendendos, e l'Italia tutta frammezzando, troppo haurebbe nella fomma delle cose vniuertali preualuto: e diuidendo interamente il Regno di Napoli dallo Stato di Milano , a gl'interessi della Corona di Spagna nelle turbolente de'tempi, che soprauuenissero, haurebbe peruto non mediocremente preiudicare. Aggiugneuasi l'età ancor tenera dei Gran Duca costituito sotto la tutela della Madre, e dell'Auola, quella Arciduchessa d'Austria sorella dell'Imperadore presente, e questa figliuola di . . . . che su gia Duca di Lorena, e perciò poco habile ad entrar in nuoue imprese tanto controuerse, e importanti. Fermare il pensiero in alcuno de'Fratelli,

o de'nipoti del Pontefice, come talora si mottegiaua, sarebbe stato in effetto partito il più grato a ciascuno, perche haurebbe impedito quella vnione, e connessione de gli statitanto pre-giudiciale à quella vguaglianza per la quale lo stato d Italia di presente si mantiene. Ne gli Spagnuoli, per isfuggire vn tanto aumento nella Grandezza della Chiesa, e per acquistare l'animo del Pontesice, ne sarebbono stati abborrenti. Ma oltre a che il Pontefice n'era alieniffimo, era ancora partito d'esempio scandaloso, e soggetto ad essere da'futuri Pontefici riuocato, pergl'ordini, e instituti molto precisi della Chiefa, con iterati giuramenti da Cardinali, e da' Pontefici istessi, e innanzi, e dopo l'elettione confermato; per li quali si prohibiscono le nuoue infeudationi de gli stati alla Sede Appostolica deuoluti. Ma ripugnaua so-ur'ogn'altra ripugnanza l'età della bambina, inabile per molti anni a contrar matrimonio, onde non si poteua per la variatione continua delle cose del mondo far certa risolutione di vn tanto affare, della quale potessero i Prin-Ministri spa- cipi acquettarsi, e rimanerne soddisfatti. E nonmostrano fa- dimeno i Ministri Spagnuoli volontieri nodriuano queste pratiche, forsi per fine di abbatdel Gran Du tere, o d'attrare la mente del Pontefice. Ma più da gl'altri Don Antonio di Toledo Duca d'Alua, e Vicerè di Napoli, al Gran Duca in parentado congiunto, portauale, molto viua-Duca d'Vibi- mente in fauore di esso Gran Duca. E'l Vecchio no disgustato Duca d'Vrbino, auuistosi, che Monsignor Santorio eletto dal nuovo Pontefice. Vescouo

gnuoli si dinoreuoli al matrimonio ca.

per fospetto che'l nuouo

di Vibino, e mandato con sollecitudine alla Pontefice vos residenza Episcopale, cominciaua ad ingerir- gli preuenire si, e a interporre l'Autorità sua in alcune sa- dello stato cende più allo stato, che alla cura Episcopa-nanti sua le appartenenti, non solo passò graui disgusti morte, col Santorio, ma interpretando, che il Pontefice, preuenendo il tempo della caducità, l'hauesse mandato come sour'intendente a gl'affari di stato, se ne riputò molto offeso. Onde sdegnato inuiò la fanciulla nella Corte di Firenze, erinforzò di guernigioni Tossane i presidi delle piazze più principali, e si dimostraua inclinato, e desioso del matrimonio della Nipote col Gran Duca. Percuoteuano, non hà dub- rontefice folbio, e angustiauano assai queste pratiche, e quenione di Vibi, sti accidenti l'animo del Pontefice tutto intento no alli stati a riunire alla Sede Appostolica quello stato, della Chiesa e ingelositone, mandò ancor assai genti a telligenze consini della Toscana, e d'Vrbino: ma pro-Francia. duceuano contrario effetto a'fini, da gli Spagnuoli pretesi. Perloche vniuano maggiormente il Pontefice al Redi Francia, il quale, non hauendo stati in Italia, sarebbe stato sempre fautore grande delle ragioni, e della Grandezza della Chiesa; la quale senza pregiuditio de gl'affari della Corona di lui cresciuta, pregiudicana a'la Grandezza Spagnuola dalla Grandezza Francese emulata. E per tanto il Pon- 3i dimostra tefice, per fine di maggiormente fortificarsi co- e poco fauotro le macchine de gli Spagnuoli, e per ripercuo- 1e à gli Spagnuoli nelle tere, e ingelosire gl'animi di coloro, i quali si pro- cose della uauano d'angustiare il suo, si dimostraua assai ri- Valtellina: soluto nelle cose della Valtellina; per potere,

affai rifeluto gnuoli nelle

isbrigatosene, attendere con istudio maggiore, e con maggior acuratezza a glaffari d'Vrbino. E perche gli Spagnuoli nel tempo del deposito, che fecero de forti della Valtellina, si obbligarono (perche il tutto succedenze senza danno, e spesa della Chiesa) di pagare gli stipendi de'soldati, ene sarebbon necessari, per trattenerueli in difesa; ed essendoss per parte de' Ministri Spagnuo li cessato ne pagamenti, lascia. uasi il Pontetice ( al quale conueniua frattanto metter mano alle paghe) con molta libertà intendere, che non voleua lasciare il proprio (come da'Gramatici si suol dire) per l'appellatiuo, ne buttare i danari della Camera Apostolica nella disesa della Valtellina alla Chiesa poco, e nulla appartenente; ma sparagnarli per le future, e imminenti necessità dello Stato d'Vrbino. Parole, le quali accompagnate da qualche altre dimostrationi fauoreuoli a'Francesi, perturbauano gli animi Spagnuoli, e li faceuano andare molto circospetti nelle pratiche di Vibino, per lo dubbio molto probabile, che il Pontefice, per fat maggior congiuntione col Re di Francia, il negocio della Consulte dal Valtellina precipitasse. E nondimeno come era per natura graue, e considerato, tenne sopra il punto della Valtellina due consulte de' più conspicui Theologhi della corte, e per dottrina non meno, che per bontà, le sanità di vita più esemplari, sopra il punto della Valtellina, i quali discusso il negotio, riferirono, Non potereil Pontefice permettere, che popoli Cattoli ci sotto il giogo de gl'eretici ritornassero, per

Pontefice tenute ful negotio della Valuellina.

lo pericolo euidente delle anime, le quali essendo della greggia di Christo Nostro Signore, conueniuagli, segondo il Vang lo, come a buon Pastore disendere da'lupi, con pericolo etiandio della propria vita. Così andauano le cose della Valtellina in quella Corte da vari rispetti non altrimente, che il flusso, erislusso del mare, alternando: E'l Pontefice o irreso- potefice irreluto in questo negotio, per non offender alcu- foluto nelle na delle parti, o fra se medesimo risoluto di valtellina. non risoluerlo, per trattenerle tuttadue, andaua temporeggiando, e allongando le risolutioni. Ma i Francesi, i quali viuendo Gre- Francesi pargorio erano stati cheti, e mansueti, veduto nel-la Sede Pontificia vn Papa loro considente, co-minciarono a risuegliarsi, e a pretendere, che la lina. Valtellina, demoliti i forti, sotto l'Imperio de' Griggioni ritornasse, ne ammetteuano in ciò partito alcuno, ne conditione, eccetto in quello, che riguardasse la sigortà della Catolica Religione legondo quel, che dal Pontefice capo di essa verrebbe determinato, estatuito. Così diceuano dettare i Capitoli primieri di Madril, così la ragione, e l'obbligo, che la protettione de'Griggioni al Re ingiugneua. Nelle quali pretensioni tanto maggiormente persisteuano, quanto che vedeuano le cose loro molto variate. Perciocche alla Corte Spagna in vece della congiuntione s'era accresciuta la nimistà del Regno d'Inghilterra. L'esercito Spagnuolo in Fiandra occupato con tutte le forze di quegli stati sotto Bredà, piazza fortissima da gl'Ollanden tenuta per lo fito, e per le

fortificationi, e triplicato riparo dell'acque munitissima; l'espugnatione della quale era stimata impossibile, e l'assedio lunghissimo, e d'incerta riuscita: hauendo gl'Ollandesi messo insieme potente esercito per soccorerla. Nell'-Indie, e nell'America gl'affari di quella Corona haueuano dato in grauissimi incontri: perche Ormus piazza situata nelle foci dei Regno Persico fortissimo, e principalissimo mercato, di grandissimo reddito, e di maggior consequenza per l'Imperio delle Indie Orientali da que' Barbari, aiutati da alcune naui Inglesi, era stato occupato. E la Baia de todos Santos, mercato principalissimo del Brasil assalito (forse in esecutione della lega d'Auuignone) da vna armata Ollandese, era stato occupato, e saccheggiato, la quale hauendoui fatto bottino di più di due milioni di ducati, con pensiero di maggior progressi vi si fortificaua. Percolse l'yna, e l'altra a gl'affari della Corona di Spagna molto importanti; le quali obbligauano quel Rea mandarui, si come incontanenre, ein Ispagna, ein Portogallo fur messeall ordine, poderose armate alla ricuperatione. Eoltre all'essere queste imprese di riuscita incertisima, ricercauano ancora grandissimi apparecchi di naui, moltitudine grande d'huomini, e quantità grande di danari. Le guerre della Germania ne anco erano del tutto estinte, per li molti ribelli dell'Imperio, i quali in varie parti la trauagliauano: le forze de quali pareuano più vicine al crescimento, che alla declinatione, Perciocche il Re di Danimarca confor-

Reuolutioni della Germania. me alla lega d'Auuignone, vscito anch'esso potente assarin campagna, s'era fatto capo de'Principi Protestanti, i quali portanano l'arme contro l'Imperadore, e fauoriuano la restitutione del Pallatino negli stati suoi pattimoniali, e faceua molti progressi nella Germania inferiore. Per lo contrario gl'affati di Francia Affati del Re sino a questa hora trauag iati, e buttati dal di Francia in molti modi migliorati. dotte in porto di qualche sicurezza, e per diuersi accidenti solleuate. Il Re d'Inghilterra, sconcertato il matrimonio di Spagna, haueua concluso parentado tra'l Principe di Galles Principe d'In suo figliuolo, e vna sorella, che ancora restastatuta del Re di Francia da marito, e, vnitosi seco del Re di Frain lega, gran cose, e grandi aiuti contro gl'in-cia. teressi di Spagna e per mare, e per terra, conforme alla lega di Auuignone, prometteua: e i tumulti della Francia, o del tutto composti, o in facoltà del Re di composli. Accidenti i quali tutti in viristesso tempo concorrendo, erano basteuoli a muouere, e concitare a cose nuoue qualunque Principe, benche d'animo alino da nouità, e da mouimenti; non che il Re, e la nation Francese tanto in questa impresa della Valtellina interessata, e impegnata. Epertanto, quantunque in Roma dopo molte consulte, e discorsi de gl'Ambasciadori di Francia, e di Spagna fra loro medesimi, e col Pontesice, vscis- Articoli deta sero finalmente dal Pontefice alcuni articoli al-fice intorno la sigortà della Religione de Valtellini apparte tione della Re nenti, e gli stessi Ambasciadori accettatili, al-ligione in tri fra se ne appuntassero, in nome de loro Re: Valtellina.

ueua ritornare sotto Griggioni, ma con alquanti patti, vincoli, conditioni, e pene di cadu-

ri di Fracia e di Spagna in dano aleuni capitoli con-

stato della

Valtellina.

cità in caso di contrauuentione, e specialmente confacoltà al Re di Spagna di traghettar per essa genti: adognimodo il Re di Francia, accettati solamente quei dal Pontefice dettati, ributtò assolutamente gl'altri dagl'Ambasciadori ac-Ambasciado- cordati. E sdeguato grauemente contro il Comendator Silleri suo Ambasciadore, diede-Roma accor- gli Monsù di Bertune per successore, e'I ricchiamò in Francia, priuando non, solamente lui cernenti allo della sua gratia, ma il fratello, che era Gran Cancelliere, e'l Figliuolo dell'istesso, Segretario di stato con altri loro dipendenti, quasi sospetti (per quel che se ne pubblicò) di segrete intelligenze con la Corte di Spagna, da loro vfici rimosse. E, concitato contro il Re di Spagna, ricercaua il Pontefice, che o facesse demolire i forti, o a gli Spagnuoli i restituisse, acciò senza offender la dignità della Sede Appottolica, potesse coll'arme aprirsi la strada alla loro demolitione. Ma alla demono s'acqueta litione ostanano i patti del deposito, e alla restitutione, il dubbio di suscitare nuone guerre fra? due Re. Onde quanto il Papa era più costretto andar circospetto in queste deliberationi, tanto più cresceua l'ardore ne Francesi, i quali impatienti d'induggi, e veggendo le cose preparate alla forza, rirauano innanti l'esecutione della lega, e gl'apparecchi per l'impresa già deliberata necessari. Ma se non impedì del tutto, ritardò almeno per allora i mouimenti di tanta co-

spira-

Re di Fracia alli capitoli del fuo Amba fciadore di Romase fà in Stanza, che fi offerni il capitolato di Madtil.

spiratione la pratica del matrimonio da questi pratiche di tempi appunto messa in tauola tra'l Principe matrimonio Filiberto di Sauoia, e la Principessa Maria si-Filiberto di gliuola di Francesco già Duca di Mantoua: Sauoia, e la per la quale pratica il Duca di Sauoia, se Matoua ritar non capo, braccio almen principale della le-dano gl'esseta, venne da' consigli comuni diuertito. E-in Italia con ransi gli Spagnuoli con varie arti promati di stac-tro spagna.

carlo molto prima da'Collegati, proponendogli innanzi gl'occhi in quanta Grandezza a lui ridondarebbe la Valtellina dall'voidienza de'Griggioni sottratta. e dall'autorità del Re loro dipendence; potciacche, non hauendogli stati di lui bisogno di quell'adito, sarebbe stato quel solo, nel quale i Principi d'Italia haurebbe fissaro lo sguardo, e per lo bisogno, che ne potessero hauere con molto studio l'amicitia di lui procurato. Ne men di loro le due Corone per gli stessi rispetti sarebbono tanto più costrette prezzarlo, quanto e-gii solo sarebbe stato quegli, il quale, chiusi tutti glastri aditi, potesse escludere, e introdurre Francesi, e altri stranieri in Italia. Ma potendo più in lui lo sdegno, e il fine d'opporti a'fini c disegni Spagnuoli, e concependo per auuentura speranze grandi dalla lega, haueua continuamente in essa perseuerato. Essendo poscia da questi tempi itata introdotta la pratica di dar quella Principesta in moglie al figlinolo con aleune rinuncie del Monferrato, da fassi dal Duca di Mantoua, in fauore di questo matrimonio almeno per dopo la morte dell'istesso Duca Ferdinando, e del Principe Vincenzo suo fratel-

lo , da quali per vari rispetti s'haucua poca spe ranza di successione; il Duca di Sauoia, cupi-do oltremodo di acquistar nuoue pretensioni fopra quello stato, abbandonaua facilmente qualunque altro partito. E perche gli Spagnuoli per molti conti, nel praticar di queste negociationi erano interessati, ne eraloro discaro, che hauessero effetto per dubbio, che, mancando le due lince di que due Principi, il Duca di Niuers, succedendo in quegli stati, tirasse i Francesi in Italia; elegeuano per minor male, che, douendo quello stato entrar nella Casa di Sauoia, s'acquistasse al segondo genito, di cui molto confidauano, e non al primo, il quale, succedendo ne gli stati paterni, troppo gran Principato verrebbe a costituire. E non potendo il Duca abbandonare tanta occasione d'accrescimento per li vani, e incerti in-teressi della lega, i quali a se molto non apparteneuano, era tanto più necessitato scostarsi da essa lega, e dall'amicitia Francese; poseiache la conclusione del matrimonio gli rendeua i Francesi nemici in caso, che la successione del Monferrato al Duca di Niuers si deuoluesse: i quali, per hauer in Italia vn Principe dal Re in tutto dependente, diuerrebbono delle ragioni di lui acerrimi protettori, e difenditori: ne il Duca di Sauoia senza l'appoggio di Spagna, haurebbe potuto la successione di quello Stato contro i Francesi ritenere. Gli Spagnuoli per ranto, cupidi di guadagnar l'animo di lui, e nelle proprie cose interessarlo, e per non hauerlo in quelle della Valtellina auucrlo

uerlo, distaccarlo dalla lega, le pratriche del matrimonio con molta caldezza allora fauoriuano: conoscendo apertamente, e toccando con mano, che, apparato il Duca dalla lega suaniuano le macchine de Collegati, i quali, rimanendo senza lui quanto alte cose d'Iralia qua si monchi, o non haueuano, o con difficoltà poteuano hauere comodità di esequire alcune delle cose concertate. Riusciua facilmente il disegno; ma vi picciolo accidente nella Riuiera di Genoua succeduto, ne ritenne l'esecutione, e la morte, che soprauenne del Principe Filiberto totalmente il distrusse. Nella Ligu- Marchesato ria doue col Piemonte confina, v'hà il piccio o di Zuccarello doue situato, Marchesato di Zuccarello, di cui altroue si fe- sue qualità è ce mentione. Fù già ab antico conceduto in pertinenze. Feudo dall'Imperadore a'Signori della Casa Carretta, ma per la variatione de tempi, e degl' accidenti da' Genouesi acquistato, e poscia agli stessi del Carretto inuestito, su per lo spatio di più di dogento anni da loro come Feudatarij della Repubblica colla folita recognitione, e omaggio tenuto, e posseduto. Imedesimi ac-Ragionidella cidenti, e riuolutioni d'Italia haueuanlo vltima. Repubblica fopra il Mar, mente dalla Repubblica a gl'Imperadori traf-chesato di portato, non senza querimonie dell'istessa, la Zuccatelle. quale, cedendo alle conditioni del tempo per lei inique, di mala voglia soffriua, d'esser dopo lo spatio di tanti anni priua di quel Feudo al proprio stato così vicino, e oportuno. Ma preualendo l'autorità dell'Imperio dopo alcuni secoli in Italia riforta, conuennele andar dissimulando, e attendendo le occasioni più oportune,

d'esserne reintegrata. E pertanto l'anno mille cinquecento settantasei comprò da Scipione del Carretto allora Marchete, e possessore vn annuo cenío sopra lo stesso Feudo, con patto espresso di prelatione in caso di vendita a qualunque altro compratore. E su il censo col patto dall'Imperadore approuato, e con folen-

ia compra il Marchelato di Zuccarello.

Marchefato di Zuccarello confcato dal Imperadore ad esclusione del Duca.

Duca disano ne decreto ratificato. Dopo non molto di tempo venendo il Marchese per cerro omicidio dal. l'Imperadore processato, vendette, perisfugire la confiscatione, e così a pregiuditio del fisco Cesareo, e del patto della prelatione, al Duca di Sauoia quel Marchefato. El'Imperadore procedendo alla sentenza capitale contro il Marchese, e alla confiscatione del Feudo, toltolo di mano dal Duca, al quale già era stato dal Marchele confignato, per se, e per la Camera Imperiale il ritenne. Il Duca, escluso dalla possessione, s'affaticò asse nella corte di Germania quando sotto il suo, quando sotto il nome del Marchese, e del figliuolo per la riuocatione della caducità, e della confiscatione. Ma tutto indarno per l'oppositione del fisco Cesareo, e della Repubblica, la quale per le antiche, e molto più per e fresche ragioni, che in esso haueua acquistate, su dall'Imperadore ammessa a far parte in quel giuditio: e come a Principe vicino le appoggiò, come altre, volte dicemmo, la difesa, e protettione dello, stesso Feudo; contro chiunque volesse cos alcuna in pregiuditio delle ragioni dei fisco Cesareo attentare. Finalmente, escluse le ragioni

Imperadore vêde alla Re- de Carretti, l'Imperadore l'anno mille secento

venti

ventiquattro il fece andare al pubblico incan-pubblica il to, e hauendo alcunigià offerto prezzo, ven-di zuccarello ne alla Repubblica, la quale di tutti n'offerse già conseato. maggiore, aggiudicato. Di che il Duca se ne stimò grauemente offcso come quello, il quale, supponendo, che, quando, per non trouarsi có. compratore, timanesse il Feudo inuenduto, gli fosse più facile dalla Camera Imperiale ottener. lo; pareuagli, che la Repubblica glihauesse col- Duca di Sauo la compra guasti i disegni, e tronche dalle fon ia si insette co-damenta le speranze di più conseguirlo. Scris-blica di Genose pertanto alla Repubblica, dolendosi del fat- ua per la com to, ed essortandola a desistere dall'impresa: resso da lei perche altrimente (come nel fine della lettera fatta. soggiugneua) viuamente se ne risentirebbe. Haueua la Repubblica molto prima hauuta giusta occasione di dolersi per questo conto del Duca. Perciocche, trattandosi di vn Feu- Occasioni di do situato nella Liguria, nel quale il Duca non doglieze più giustificate haucua mai hauuto attione, o pretensione, o della Repub. gni ragion voleua, che egli per ragione di buo-blica. na vicinanza non se ne fosse impedito: ma n'hauesse permesso alla Repubblica l'acquisto, come di cosa, la quale più a lei, che adalcun'altro, e per ragion di confine, e per ragion di stato, e per l'antiche pretensioni, e per lo nuouo patto di prelatione, toccana l'acquistario. Mastudiosa della pubblica pace, e della buona corrispondenza co vicini, elesse la strada della dissimulatione: e volle per li termini ciuili le sue ragioni nella Corte Cesarea proseguire. Nella quale, dopo di fatte molte spese, e dopo trauagli sostenuti, ottenuto l'intento; e ciò non con altro, che

colla compra a prezzo molto alto di quel, che con molto fondamento di ragione poteua pre-

di riposta più temperata; per la quale, procurando di render pianamente capace il Duca del-

tendere suo, si stimò molto più offela, veggendo i ricchiami del Duca, da così aperte minac-Riposta della cie accompagnati. E tutto che, risoluta per Republica alle doglienze ogni modo di persistere nella compra, hauesse del Duca. potuto, rescriuendo, con termini vguali risentirsi: adognimodo, stimando la moderatione più alla sua dignità, e grauità conueniente, vsò

ia magiormete s'inasprisse si che vede co státi nella cochelato.

le sue giustificare attions, si dimostrasse ancora risolura, non ostante i minacciati risentimenti, Duca di Savo di sostenerle. La costanza, e la libertà della ripolta, quanto meno aspettata, punse tanconoGenoue to più acerbamente l'animo del Duca, altiero per se medesimo, ma molto più per le pra del Mar- presenti occorrenze, per le quali, parendosi collocato in gran concetto presso i Potentati mag-giori della Repubblica Christiana, i quali agara procurauano di andargli a seconda, e attrarlo a se, si riputaua per conseguenza formidabile amen potenti. Onde malamente potè soffrire, che vna Repubblica d'huomini rogati facesse così piccolo concetto de'ricchiami, e risentimenti da se minacciati. E tanto meno, quanto che da canto della Repubblica andarono alle risposte congiunte molte prouuisioni militari, come di quella, la quale, dimostrandosi apparecchiata a resistère co' fatti, in caso alle parole del Duca hauessero i fatti corrisposto, si diede incontanente a ordinare leuate di genti, a soldar fanti, e a chiamare agli

a gli stipendi suoi Capitani, e persone da co-mando, e per maggior giustificatione delle sue ragioni, a publicare con le querele del Duca i meriti della causa, e la poca giustitia delle pretensioni di lui. Accidenti, i quali, mettendo il negotio nel pubblico Teatro del Mondo, obbligarono maggiormente il Duca, a persistere nelle sue pretensioni, e per qualunque modo a sostenerle, quando non per l'interesse, che l'acquistare, o'l lasciare il Feudo di Zuccarello potesse cagionargli, per l'interesse almeno della propria riputatione, la quale gli sembraua, che rimarebbe del tutto spacciata, e troppo indegnamente abbattuta, le il mondo hauesse mai potuto attribuire la sua desistenza alleminaccie, e apparecchi della Repubblica, o, rimanendo egli in qualunque modo inferiore si potesse sar concetto, che egli fosse stato fatto da la Repubblica stare al disotto. Onde risoluto anchesso di voler per ogni modo rimanere di questo punto vincitore, cominciò a scuoter il petto, minera fecundissima, ed inesausta d'inuentioni, e di partiti, e a tracciare nuoui configli, e ordir nuoue macchine, perche la riputatione sua dal colmo, in che la vedeua collocata, non precipitasse: e al tuono delle vtilità di ricchissime, e opulentissime pre- Guerre del de, che si farebbono delle immense ricchez- Duca contro ze de'Genouesi quasi al suono di belica trom- Genouesi per conto di Zucba cominciò a conuitare, e concitare i popo-carello comli, e le nationi Oltramontane contro la Cit-mouono mot tà è stato Genouese. Da questo benche as della Christia

Genouesi per sai leggiere accidente, quasi da picciola fauilla nità, che in esforsero grandi, e all'Italia molto pericolose fiami me: le quali poco mancò, che graue, e vniuersale incendio non cagionassero: posciache pereccitarlo, e smorzailo i maggiori Monarchi della Repubblica Christiana tanto dentro, quanto fuoia d'Iralia con molte macchine, e con isforzi molio gagliardi vi concorfono. E perche alla cognitione di ciò, e di vari, e grauissimi successi, i quali quindi rifultarono, è molto necessaria la cognitione dello stato, e conditione della Repubblica di Genoua, per rispetto della quale molti de Principi Christiani in questa occasione si commossono: perciò, tralasciato per adesso il corso della narratione, si spieghera breuemente della Repubblica Genouese quel, che, come, per esser notorio alla presente età, pare superfluo raccontare così, alla posterità sarà non men grato, che necessario sapere.

Somma

## Sommario.

Escriuesi in questo Ottauo libro lo Stato della Repubblica Genouese, e gl'interessi, e buona cerrispondenza, che trattiene colla Corona di Spagna. La dieta tenuta in Susa, nella quale si deliberano due imprese, l'vna contro la Valtellina, e l'altra contro Geneua. Per esecutione della qual deliberatione si fanno e in Francia, e in Italia molti preparamenti. Calano Francesi in Valtellina sotto il Marchese di Coure, e cacciate le genti Ecclesiastiche da forti, che il Pontesice teneua in deposito; se ne fanno padroni. Calano altresi in Piemonte sotto il Diguerra Gran Contestabile, e quindi vnitamente col Duca di Sauoia, e sue genti vanno all'impresa di Genoua, e fanno molti progressi contro quello stato. Il Papa manda il nepote in Francia con ticolo di Legato. E lo stato Genouese viene a pericolosi termini dall'arme ostili condetto.



## DELLISTORIA

# DI PIETRO GIOVANNI

### CAPRIATA

#### LIBRO OTTAVO.

Difcorfo della Repubblica di Genoua.

A Repubblica di Genoua, la quale colle proprie leggi, e Maestrari gouernandosi, gode di piena, e felicissima libertà, possiede col Regno della Corsica tutto quasi quel tratto, che dalla Magra al porto di Monaco distendendosi, anticamen-

Sua libertà, e frato.

te Liguria, e hoggidì Riuiera di Genoua comunemente s'appella. Eoltre all'Appenino, e alla Magra i confini distendendo, molte castella Sitose qualità della Città di Genous.

nella Lombardia, molte ancora nella Toscana colla Città di Serezzana Signoreggia. La Città istessa grande, e capace di popolo numeroso fra le più preclare d'Italia risplende, e per l'oportunità del suo sito, e per lo trafico grande, e per le immense riccezze de suoi cittadini ricco, e nobile mercato, scala, ed erario nobilissimo di tutta l'Europa, vien meritamente riputata. Fù già ne gl'andati seco-

li nell'imprese di mare Gloriosissima per lo

numero grande di potentissime armate dal

feno

Antica riputa tione di lei nelle cose

maritime.

seno di lei vscite, e per le chiarissime vittorie contro i Saraceni a'tempi più remoti, e poscia contro Vinitiani, Pisani, e Cattalani riportate. Popoli sul mare altresì molto potenti, i Popoli da lei quali della superiorità maritima con essa lei lunsconfitti. gamente contrastando, vennero quali abbattuti, quali interamente disfatti. È sarebbe sen-Fattioni anza dubbio all'Imperio assoluto del Mediterra-nouesi rouineo peruenuta, se lo studio, e'l valor mi-naronolarelitare contro i nemici con tanta gloria, e con que tempitanto auuanzo di riputatione esercitato, non fosse stato da'suoi propri Cittadini per l'ambitione, e per la cieca, e sfrenata voglia di soprastare a'danni di se medesimi, e della patria comune conuertito. Imperciocche diuisa in parti, e in fattioni, e da gl'intestini combattimenti crudelmente lacerata, le conuenne, quando al più potente Cittadino, quando al Potentato itraniero le redini del pubblico Gouerno commettere. Ma i prosperi, e gl'infelici auueni-menti della Repubblica antica già si leggon ne' suoi, e ne gl'annali de glistranieri diffutamente descritti; ed essendo dal proposito nostro molto lontani, non hà qui luogo il trascriuerli. Quel, LaRepublica che alla somma delle cose, alle quali s'apparecquando e, in chiamo appartiene, è, che, da che i Gerissomata nel nouesi, cacciati i Francesi, si rimessero nell'- lo stato presantica Libertà, e lo Stato, e Repubblica loro sente. nella forma del Gouerno presente ridussono (ciò su appunto nel vigesimo ottauo del secolo a questo antecedente) han sempre sino al presente mantenuo stretta, a sincera vigione colsente mantenuto stretta, e sincera vnione colla Corona di Spagna in tanto, che tra gl'Italiani

Grand'amicitia fra la Corona di Spa gna, e la Repubblica.

non su Potentato alcuno, il quale più di loro del nome Spagnuolo, e più amico, e più stradioso si dimostrasse. Ne forsi a memoria de gl'huomini si sà di congiuntione alcuna fra Principi di sorze, e di Grandezza così disuguali, la quale, e con più sincera fede, e con pegni maggiori di reciproca fede, e vtilità per lo corso dicento anni si conseruasse. I porti, i

di Spagna ri- incontro a tutto ciò, che alla Grandezza, fultanti.

alla Dignità, e alla sieurezza de gli Stati di lei

Stuolo di Ga- potesse essere di nocumento. Permettesi a'Re
lee dal Re di di Spagna il trattenere vno stuolo di galee nel

Spagna trattenuto in Ge
porto di Genoua, per li subiti, e vrgenti bisonoua.

gni de gli stati loro sottoposti. Ilche in gran-

porto di Genoua, per il lubiti, e vigenti bilogni de gli stati loro sottoposti. Ilche in grandissimo beneficio, e vtilità de gl'affari di quella Corona ridonda, per l'opportunità del sito Genouese, il quale posto fra i Regni di Spagna, e quei di Napoli, e di Sicilia, e facendo ancora scala allo Stato di Milano, resta como dissimo all'vnione e conservazione di Stati, e di Prouincie

Re di Spagna folleciri della conteruatione di Genoua.

tanto sea loro disgiunte. Dall'altra parte l'amistà, e buona corrispondenza medesima riesce alla Repubb ica di molta sicurezza, e giouamento, per la singolar custodia, e pensiero, che quei Re, non solo per obligo di buona, e sedele amicitia, ma per la necessità ancora de priuati interessi, son costretti di hauere della conserurione, e mantenimento di lei in tanto, che con molto sondamento di ragioni può la

Repubblica nell'amicitia Spagatuola supporre tutte le forze, tutte le armate, e tutti gl'eserciti di quella Corona in sua difesa apparecchiati, contro chiunque qualche cosa a preiuditio dello Stato, e Libertà sua, o tentasse, o macchinasse. Principio a tanta congiuntione diede Principe Anquell'istesso, il quale, essendo stato della Liber- drea Doria au tà Genouese il principio, e l'autore, meritò di bertà di Geno essere col Gloriosissimo titolo di Padre, e Libe- ua e della aratore della Patria da suoi Cittadini salutato. Il micitia fra la Corona e la Principe Andrea Doria, Capitano nelle cose Repubblica. di mare a qualunque altro del suo secolo superiore, e per le forze maritime, e per l'esperienza marinaresca, e per lo valor militare, e per la felicità della fortuna il più riputato. Nel quale, hauendo più potuto la compassio-ne delle miserie dell'afflitta patria, che gl'honori, e i premi grandissimi offertigli dal Re di Francia, e lo sdegno, e vendetta dello stesso Re: abbandonate con grandissimo pericolo della propria fortuna l'offerte, e gli stippendi Francesi, passò a quei di Carlo V. Imperadore, e Re di Spagna: e sperando assainel fauore di quella nuoua congiuntione, s'accinfe con incredibile generosità, e ardimento a così magnanima, e gloriosa attione. La quale feli- Principe Dos cemente riuscitagli non solo su d'inaspettata ria passaro salute alla patria, la quale scacciati i Francesi, dalle parte in felicissima libertà miracolosamente risorte; quelle de l'a ma ancora alle cose d'Italia vniuersali di gran Imperadora riuolgimento; poiche la fortuna de Francesi sati diquello, allora superiore, e quasi vittoriosa comin- e quei di que, sto solleur, ciò quindi a declinare, e quella dell'Impe-

radore quasi cadente a solleuarsi. Imperciocche alla perdita, che fecero i Francesi dello Stato Genouese andò immantinente congiunstato Genouele ando inimantinente congiun-ta quella del Regno di Napoli già quati in-teramente occupato dall'arme, e da gl'eser-citi loro; i quali per la risolutione del Doria spogliati delle maggiori, migliori forze mari-time; e per la riuolutione dello Stato Ge-nouese priui delle oportunità de'soccossi del mare, diedero in grauissimi incontri, e surono finalmente costretti, per non poterpiù lungamente sostenersi, tralasciare l'impresa, e abbandonare a gl'Imperiali, i quali, ridot-ti dentro le mura di Napoli, malamente fi difendeuano, non solo la possessione libera di quel Regno, ma la speranza ancora dipiùrac-quistarlo. Non dissimile fortuna e allora, e poscia prouarono le imprese del Re di Francia nella Lombardia, e nel Piemonte: doue l'opportunità dello Stato Genouese somministrate all'Imperadore, e al Re di Francia dinegate, furono di momento grandissimo per la vittoria di quegli, e per la rouma dell'arme Francesi intanto, che essendo queste nell'ultima rouina precipitati, l'Imperadore, diuenuto a tutti supe-tiore, e potendo facilmente dar le leggia tutti, hebbe comodità di fabbricare per se, e per li posteri quella Grandezza di fortuna, di che egli mentre e' visse, e dopo lui i Re di Spa-Monori, e pre gna suoi discendenti al presente fruiscono. Rimi dall'Imperadore coste: mase il nome del Doria per fatti così eggregi, e poria. fo: e l'autorità sua grandissima nella Repubbli-

Doria.

men grande presso l'Imperadore, il quale, recandoli non tolo a somma felicità l'hauer a'suoi stippendi Capitano sì chiaro, e di tal valore, ed esperienza nelle cose nauali, ma stimandolo ancora ottimo stromento per trattener dalle parti sue la Città, e lo Stato Genouese a gl' affari suoi tanto importante, studiò sempre con premi di stati molto grandi, e con honori inusitati trattenerlo. E però con Soprema Au- Principe Do? torità, e con titolo di Grande Ammiraglio al- ria Grand'la somma delle cose maritime il prepose : e nel-di Carlo quin l'imprender le terrestii, facendo molta stima to Imperadodel suo consiglio, dal parer di lui raro si discostaua. E come l'autorità del Doria presso Principe Dol'Imperadore rese, mentre e' visse, la libertà via no solo au de'Genouesi sicura, perche da tanta Grandez, tore, ma perza, e Possanza, come quella di alcune altre re della liberdelle città libere d'Italia, non venisse ingom-tàdella patria brata; così l'autorità la quale, come si è det-corrispodeza to, ritenne co'suoi cittadini, si ancora poten- fra la Cotona; tissimo, per trattener i Genouesi costanti nel-blica. la diuotione verso l'Imperadore. Ilche tanto più facile riusciua, quanto che, riducendosi allora gl'affari d'Italia a due partiti, o sia fattioni, l'vna che a'Francesi, e l'altra, che all'-Imperadore aderiua, era alla Repubblica molto opportuna la Grandezza di questa, e necessario il sostenimento per lo pericolo enidente, che, preualendo quella, venisse la libertà Genouele tanto più grauemente oppressa, quanto era maggiore, epiù graue lo sdegno, e l'odio Francese contro il nome Genouese, per

rico di Ammiraglio.

li danni grandissimi dalla loro riuolutione sof-Principe Do- ferti. Soprauisse il Doria pochi anni all'Imria totto Fi-lippo II. Re peradore, e hauendo ne'medesimi carichi, e dispagna co- honori continuato fotto Filippo fecondo tinua nel ca-Re di Spagna, e figliuolo dell'Imperadore, gli succedette, morendo, Gio: Andrea Doria, herede non tanto del Principato, de gli Stati, e della fortuna maritima, quanto delle Eroiche virtù, e della carità verso la patria singolare. Il quale, dopo l'hauer in carichi, e

grand'imprese alla Corona di Spagna sei uito, e

dato in tutte le occasioni saggio di valore, e d'ot-

Gio: Andrea Doria herede del Principe Andrea.

Andrea Ammiraglio del Re Filippo 11.

timo configlio, ritenendo altresì grand'autorità co' suoi cittadini, non minore ancora nella Principe Gio: Corte di Spagna ritenne intanto, che dal Re Filippo Secondo fù nella Prefettura del mare preferito a molti competitori, Capitani di chiarissimo nome, e d'Illustrissime Famiglie; carico, il quale collo stesso titolo di Grande Ammiraglio in lei conferito esercitò poscia con grandezza, e splendore pari all'autorità. come fù di grandissimo vrile, e giouamento al trattenimento della stessa corrispondenza fra la Corona di Spagna, e la Repubblica; così non fù di picciolo lostegno alla Libertà del-

Andrea Conla libertà della patria.

la Patria, ne tempi torbidi, e sospetti, che talora Principe Gio: succedertono. Perloche, come il primiero del tiservatore del tolo di Padre, e Liberatore della Patria, così que sti di quel di Conservatore della Libertà venne con pubblico Decreto dalla Repubblica honorato. Morto lui (perche l'Imperio maritimo fu per li Principi del Regio sangue riserbato) successegli nella condotta dello stuplo delle galee,

che il Retrattiene in Genoua, Don Carlo Do-D. Carlo Doria terzo-genito suo ( perche il primogenito ria terzo-genico dell'emsuccesso nel Principato per prinate indisposicipe Gio: Antioni, e Giannettino secondo genito al pre-dica succeso al padre nella fente Cardinale. Arciuelcono di Palerino, e Vi- cole maritice Re di Sicilia inclinato a gli studi, e profession me. Sacerdotale erano inabili alle nauigationi ) Il quale Don Carlo, come anco il Cardinal Giannettino, auuanzandosi per l'orme d'gl'antenati nella continua seruità di quella Corona riescono a la patria, e a se stessi di non picciolo vtilità, e ornamento. Quasi nello stesso tem- Giannettino po, che mancò nella casa de'Dorij il Sopremo Impero delle cole maritime, nuoua, e non ordinaria virtù sorte in quella de gli Spinoli, fami-drea Cardinalia altresì nel a Repubblica di parentele, e di ricchezze molto grande: la quale virtù alla mo; e Vicerè medefima buona corrispondenza diede calore, e fomento. Il Marchese Ambrosio Spinola col fratello Federico giouani d'anni, e nola efederiricchillimi di fortuna, emulando non meno lag oria, e lo splendore, che la virtù de'Dotij; ne veggendo teatro o più illustre, o più glo rioso, che e guerre, le qualifanno i Re di Spagna ne'paesi bassi della Belgia contro gli Ollandesi, e contro le Prouincie vnite per mantenimento deila Religione, e della Regia Autorità; s'offersono a proprie spese di entrar in quella militia, e di seruire, questi nell'Oceano Fiamingo con certo numero di galee, e queg'i ne gl'eserciti di terra con grosse leuate di Federico Spigenti. Ma Federico, quasi nel principio della in battaglia millitia sottratto in vna battaglia nauale da que- nauale.

Doria Seco to genito dell'il cipe Gio: Anle Arciuetcouo di Pallerdi Sicilia.

Marchele Spigo fuo fratello faruono il Re di Spagna nelle guerre di Fiandra.

sta vita, non potè fare que progressi, ne peruenire a quella grandezza di gloria, alla quale il Marchese suo fratello fra poch'anni peruenne. Il quale prima quasi gran Capitano d'eser-

Gra valore e gră fortuna e citi che soldato, preuenendo di gran lunga il grā afcendēte cole militari.

gra atcendete der Marchefe concetto, e l'espettatione de gl'huomini ettanspirolanelle dio più esercitati nelle fattioni militari, diuenne fra pochissimo tempo il maggiore, e più cccellente Capitano del secolo presente. Ehauendo hauuto dal Re la sourintendenza, e maneggio assoluto di quelle guerre, non solo fermo, ma ripresse la fortuna del nemico, la quale, quasi torrente impetuoso, era vicina a sommergere in quelle parti con la Regia Autorità la Cattolica Religione: e oltr'a ciò, portare l'armi Spagnuole in Germania, vi operò segnalatissime fattioni, occupò prouincie intiere, su di non picciolo sostegno, come altroue si disse, alle cose della Religione, e dell'Imperio al-Giă prudeza lora fluttuanti. Al valor militare rispondeua e configlio ne gl'affari ciuili, per lo quale ammi-

e ellente del fari ciuili.

Marchese spi rato, e riuerito da tutte le nationi d'Europa, nota negliaf- era ancora nelle gran deliberationi della Corte di Spagna molto accreditato. Essendo adunque per vn secolo quasi intero l'armate di mare gl'eserciti di terra, gl'affari più importan-

Gradi Impie ghi de'Genouesiin carichi na.

ti, e i carichi più principali di quella Corona passati in gran parte per le mani de più principrincipilidel pali soggetti della Repubblica Genouese, e principilidei e l'action de l' quella Coro- pendenti, auueniuane quel che era necessario,

che auuenisse: cioè, che tanta considanza del Reverso i soggetti maggiori della Repubblica, tanti honori, e tanti impieghi de'minori rendelse la nation Genouese in vniuersale per tanti vincoli, e interessi a quella Corona quasi indisso-lubilmente vnita. Aggiugnenasi, che lo stuolo Qualità, costidelle galee dal Re in Genoua trattenute costaua tionne buoni estetti proce-parte di galee dello stesso Re, ma che date in Go-denti dallo uerno ad altri gentil'huomini, si obbligatiano studio delle Calee dal Ro con patti molto vtili, e honerottella mantenerle trattenure in armate, e sofficientemente prouuedute per la Genouz. nauigatione: e tutte generalmente erano comádate da Capitani Genouest, seruite da vificiali, e marinari della stessa natione, i quali, colsoldo che tirauano dal Re, e con gl'emolumenti, che grandi dalla nattigatione confeguitano, non folo le case, e famiglie loro manteneuano, ma le fortune ancora proprie aumentauano. Cagionaua per tanto quello stuolo grandi, e importantissimi effetti a sautie del Re, e del-la Repubblica. Del Re, perche oltre alle comodità di quel porto, e di quel ricetto a'Regni di Spagna, e a gli stati suoi d'Italia tanto oportuno veniua ancora ad accrescere in Genoua il numero de partiali e aderenti al suo nome, e a diffonderlo in qualunque conditione di persone. Della Repubblica, perche oltre al trattenimento, e impiego di tanti suoi Cittadini, e oltre all'volltà del trafico, e delle douane, gionaua ancora molto al trattenere dell'arte marinaresca fra'suoi popoli: la quale senza questa occasione disficilmente sarebbe potuta conservarsi. E per essere tutte le galce consa-

date, e fornite di Genouesi, la Repubblica senza alcuna sua spesa, e senza riceuer da quel ricetto vna minima ombra, o gelosia, haueua comodità di seruirsene come di proprie in qualunque occasione per la sicurezza, e difesa del proprio stato. Posciache queste giunte alle fue faceuano poco meno, che vna giusta armara habile ad opporla a gl'assalti de'nemici. Ma sopra tutto perche questo, che il più forbiro stuolo, di quanti seruano a quella Corona, rimanendo quasi in podestà de'Ge-nouesi, serue necessariamente alla Repubblica per pegno della buona volontà del Re, al quale per non prinarti ne di quel ricetto, ne di quello stuolo, che è il neruo più principale delle sue armate di mare conviene tenere la Re-Le gră nego- pubblica ben contenta, e foddisfatta. Il comercio ancora delle merci, che i negotianti, e i ma-

ciationide' particolari Ge RatidiSpagna traticgono affetti verlo grella Coro-

na.

nouesi ne gli rinari Genouesi hanno per ordinario ne'Regni di Spagna, di Napoli, di Secilia, e di Sardigna: Geroueß be quelle, che nello Stato di Milano, e nella Fiandra si traficano, che sono moltissime, abbracciano gran parte della cittadinanza mezzana, e minore della Città, e dello stato Genouese dedita per natural inclinatione, e per la sterilità del paese alle negociationi terrestri, e Onde pochissimi sono coloro, i quali per li proprij, e priuati interessi non diuen-ghino studiosi della prosperita, e sostegno de-ghasfari di quella Corona. Ma più di qualunque altra cosa interessa la nation Genouese co quella Corona la contrattatione de più ricchi, e di più

principali gentilhuomini di quella Repubblica.

Con-

Contrattatione la più illustre, la più importan- La cotrattate, e di maggior conseguenza per gl'affati del-tione che i la Corona, che alcun aitra, della quale si legga, o s'habbi memoria, che sia stata nel concetto degli huomini: e dalla quale vincoli non gia trattenimeno indissolubili, che dan pubblici interessi fra la Repubblica e la Corona di Spagna ri- spodeza della Conueniua al Re trattenere eferciti Repubblica in Fiandra, eserciti in Germania, e in Italia, man-Corona. tenere armate nell Oceano, e nel Mediterraneo, far souuente hora in questa, hora in quella parte molte speditioni, e prouuedimenti. L'eratio, e l'entrate Regie, o non haucuano Qualità ed es pronto il contante, o hauendolo non si potetta restratore con la sicurezza, e con la celetità necetlaria, e o- 60 Genoues portuna farlo seruire in quella parte, doue il bi- di Spagua. sogno richiedeua, Era perciò necessario, che ò da nemici intercetto, o sommerso dal mare, o tardi peruenuto, doue fosse destinato, larouina alle imprese, e agl'eserciti Regij cagionasse. I negotianti Genouesi coll'affluenza delle ricchezze, e col credito, e corrispondenza grande, che teneuano in tutte le piazze, e in tutti i mercati dell'Europa, suppliuano abbondantemente, e anticipamente, à quanto era necessario. Onde come ne'corpi humani l'anima, eil calor naturale manda, e fa scorrere per tutte le partiil necessario nutrimento, così è non altrimente nel corpo immenso di così gran Monarchia la sola penna de Genouesi quasi animo, e spirito vitale de Regij tesori serue al Re di felicissima, di sicurissima, e di promissima condotta del contante, ouunque il bisogno ri-

Getil'homini Genouesi hãno colla Corte di Spiena monto della buona corricolla steffa

cercasse, con profitto, e viilità vicendeuole. Perciocche il Re, facendo in tempo, e con p estezza le prouisioni, assicura le imprese, e con la vittoria riportane la riputatione dell'arme, e la conservatione, e disesa degli stati: i Genoue-si dall'impiego de'loro danari, e dal trassco di somme così vaste cauauano grandisimi auuanzi, e guadagni per mezzo i quali le fortune loro priuate quelle di qualunque altra natione superauano. De'quali attuanzi compratano, o viceueuano dal Re in pagamento annui redditi, e stati ne'regni, e stati tanto di Spagna, quanto d'Italia alla Regia Corona fottoposti. Che perciò come quella contrattatione tan-to vtile, e necessaria alla somma de gl'affari di quel Re obbliganalo alla consernazione della Repubblica, senza la quale conseruatione non era possibile, che la contrattatioz. ne potesse sosteners: così tanto capitale de' Genouesi ne'Regni di quella Corona impiegato seruiua al Re di pegno delle loro volon-tà, como di coloro, i quali non solo per li pubblici, ma per li priuati interessi rimanendo nella conscruatione di que'regni interessi rimanendo nella conscruatione di que'regni interessati, ha-ueuano grand'occassione di procurare con ogni studio il loro mantenimento; e per conse-guenza di perseuerare nell'antica amicitia, de

Considerza congiuntione. Questi erano i vincoli, questi i giade, e gian legami dell'amicitia, e congiuntione frà la d'interessi trà Corona di Spagna, e la Repubblica: i quali dal la Corona di Spagna, e la Repubblica: i quali dal spagna, verso progresso del tempo, e da tante proue consersa Republica mati ogni giorno più forti, e più stretti diueniquano, non solo per gl'interessi, i quali ogni giorquano.

no più multiplicauano, ma per la buona fede ancora, la quale congl'interessi, e col corso de gl'anni multiplicaua. Haucuano que'Re per lo spacio di vn secolo quasi intero, al quale tanta congiuntione arriva, prouato buona, e fincera corrispondenza nel pubblico, e grato, e fedel scruigio ne priuati Genouesi: grandi erano i comodi, e i frutti che n'haueuano nel pub-blico, e nel priuato riportato. Dall'altro la-Cōtinerzade' to, essendosi que Re con molta continenza, Redi Spague e rispetto verso la Repubblica diportati, e ha- verso la Reuendo sempre con ognistudio, e affetto di sincera volontà perseuerato nella conseruatione, mantenimento, e sostegno della libertà di lei, rimaneuano gli animi Genouesì in maniera assicurati della fede, e buona volontà loro, che la vicinità, e grandezza de gli stati Regij, da quali il loro circondato vedeuano, e la potenza grande delle forze terrestri, e maritime di quella Corona, basteuoli a generare diffidenza ne'Potentati maggiori della Repubblica, non che a lei fossero di spauento, o di terrore, ma colla lunga sperienza eran diuenuri di grandissima confidenza, e seruiuano alla Repubblica d'antimuro, e di difesa contro qualunque impeto hostile. Non su mai vn Coditioni del palmo dello stato Genouese occupato, non dopo la libertermine della sua giurisdittione offeso, non tà raquistara, punto nella Libertà cimentato. E doue quan-migliorate. do la Repubblica cominciò aderire a quella Corona, per essere allora vscita dalla soggettione straniera, si trouaua siacca di spirito, debole di forze, lacera dalle intestine discordie,

esangue, ed esausta di fortune pubbliche, e priuate; col calor della Libertà acquistata, e col fauore della nuona amiltà non folo ricuperò gli spiriti, e la tanttà primiera, ma riprelo il nauno colore, e restituita all'antico splendore, e nel pubblico, e nel prinato compariua. E doue per l'addictro hora da questo, hora da quel Potentato infestara, e dalle intestine discordie tranagliata, lungo tempo nello stato medesimo difficilmente perseueraua; ma correndo graussime buratche, veniua a graui pericoli sottoposta: dopo l'vnione, e buona corrispondenza colla stessa Corona, s'è trouata in tranquilisimo porto condotta, ticura daile tempeste domestiche, e straniere, rispettata da Principi vienni, honorata da'lontani, non infettata da gl'emuli, e da tutti generalmente inoffesa; e quando pure da qualcheduno offesa, della medesima Corona con tutte le forze, e potenze de'tuoi Regni non altrimente, che vno de gli stati suoi patrimo-Grandezze, e niali, e protetta, e difeta. La Nobiltà Ge-

la libertà acquistata.

ricenezze del nouese nel prinato non meno, che nel pubblinouete dosso risplendena, della quale altri di carichi, e dignità molto grandi veniuano de quella Coro-na honorati, altri d'vfici, altri di dignità, e di mercedi singolari fauoriti: onde fra la pri-miera Nobiltà d'Italia con molto splendore compariua. La Città istessa abbe lita disontuosissime fabriche, le quali d ornamenti, e di magnificerza à nessun'altra delle priuate cede-

uano, le case prinate con ogni lustro, e splendore adobbate, le argenterie, le gemme, ele

Ornamenti della Città di Genoua.

suppellettili preciose non haueuano pari, ne rispetto alia qualità, ne rispetto alla quantità. Delle fortune priuate alcune a cento mila ducati di annuo redito, molte a cinquanta, e moltissime a minori, ma però rilleuanti somme ascendeuano. Per le quali ricchezze, e splendori essendo la Repubblica diunentra molto grande, e potente, si poteua rettamente giudicare, che la conditione di lei fosse ridorta a tale, che, calcolati i conti, e bilanciate le ragioni, non hauesse per l'addietto goduto prosperità così grande, ne sentito stato alcuno più del presente desiderabile. Imperciocche, quantun- Stato, e fortuque ne gl'andati secoli, quando staua tutta allo na della Restudio delle cose maritime intenta, sosse diunenuta per le chiarissime vittorie gloriosissima, e re a qualunq; per lo numero delle armate potertissima; ad passasa. ogni modo la viuacità, e la so tigliezza degl'ingegni Genouesi dali'vso continuo dell'armi diuenuta feroce, difficilmente poteua, mancandog'iil nemico straniero, dalle domestiche dissentioni contenersi: dalle quali, e la rouina dello studio militare, e la destruttione della patria comune venne a risultare. La medesima viuacità, e acutezza dalla continua pace di questi tempi rammorbidita, e nello studio dell'arte ciuili ruffinata, gl'hà resi più studiosi del pubblico Gouerno, e più solleciti della conservatione della Patria, e Libertà comune, come del fonte originario d'ogni lor bene, e come dell'vnico sostegno, e fondamento delle private for-Ed essendo per mezzo queste arti peruenuta nel publico, e nel priuato a tanta felicità,

Repubblica

e grandezza, non haueua al presente, che desiderare, o inuidiare la conditione de secoli paslati. Fioriua di foggetti nell'arte militare presete abbo non men di quei de'secoli passati gloriosi, ma da di soggetti nelle arti ciuili, e della toga senza dubbio su-the singolati periori. Abbondaua d'huomini nelle lettere è in ogni genere d'eruditione molto eccellenti, nel Gouerno dello stato molto prudenti, e quel che in tanta affluenza di priuate ricchez-ze, e di priuata Autorità, e assai raro, di Religione, di pietà, e di carità verso la pattia fingolari. Onde quantunque rispetto alla grandezza dello stato ad alcune delle moderne Repubbliche conceda il primier luogo, ad ogni modo, ne per l'vnione de gl'animi, ne per la saldezza, ecostanza di ben regolato Gouerno, ne per lo studio della Libertà, potrebbe riputarsi inferiore. I legislatori de secoli antichi, e quei, che filosofando han lasciati ottimi precetti del politico viuere, stimarono sempre le priuate ricchezze, e l'eccessiua potenza de priuati cittadini corrotella de gl'animi, onde quasi peste, e mortifero veleno di ben ordinata Repubblica le abborrirono in tanto, che Licurgo Sapientiísimo componitore della Spartana non contento dell'vguaglianza de' terreni fra' cittadini della sua Repubblica ordinata, l'vso dell'oro, e dell'argento in tutto, e per tutto da loro rimosse, In progresso di tempo gli stessi Spattani cessero di buona voglia a gl'Ateniesi l'Imperio dell'armate maritime, che le città della Grecia Confederate a comune manteneuano, per dubbio, che i suoi cittadini,

affue-

Emineza de prinati citta dini danota per ordinario alle Republiche.

assuefatti a così grande Impero, diuuenissero poscia a'comandamenti della patria contumaci, e talora alla pubblica libertà infiadiassero. Gl'Athemesi colla legge dell'Ostracismo alla fouuerchia Autorità, e potenza de'suoi citta-dini s'opponeuano. E nella Romana le leg-gi Agrarie quanto habbino quella Repubblica trauagliato: como dalla souuerchia potenza di Mario, e di Silla prima, e poscia di Cesare, e di Pompeo venille in vltimo la Romana Libertà sopraffatta, è cosa troppo chiara, e manifesta. Alcuna delle Repubbliche moderne per simili rispetti non confida il Sopremo Gouerno degl'eserciti terrestri eccetto a gli stranieri: e la Soprema Prefettura di mare, che nó può togliere a' suoi cittadini, con temperamento tale lor la confida, che dentro da cento miglia vicino alla città non possano esercitarla. permette in oltre a'fuoi Cittadini il tirar rendite, o pensioni, ne accettar carichi, o di-gnità da altri Principi, e molto meno l'acquistar fortuna ne gli stati altrui per dubbio, che da quel Principe non venghino con detrimento de gl'affari della Repubblica dipendenți. La Repubblica, Genouese con raro, e feli-Eminenza de cissimo esempio, il quale e i precetti de gl'an-soggetti Geno tichi, e gl'instituti delle Repubbliche moder- simo giouane confonde, sulla Grandezza delle private for-meto alla Retune de'suoi Cittadini non solo si sostiene, ma sente. da quelle istesse piglia forza, spirito, e splendore: e col mezzo della gran potenza de fuoi cittadini, quando ricupera la Libertà perduta, quando la conserua, e mantiene quando

alle nationi straniere, e Potentati vicini si rende riguardeuole. Trattano i Cittadini di questa Kepubblica co' maggiori Monarchi della Repubblica Christiana: acquistano ne'Regnistranieri entrate, vi posseggono stati: son nell'amministratione de Regij tesori intromessi: riceuono dalla Corona di Spagna pensioni, titoli, e dignità: riceuono il sopremo Go-uerno de i Regni, e de gli stati, la Soprema Prefettura dell'armate di mare, il comandamento assoluto de gl'eserciti di terra: entrano, e sono eletti consiglieri del Sopremo Consiglio di Stato. E nondimeno tante, e tali dignità, titoli, carichi, vfici, e Preminenze punto non pregiudicano, ne indeboliscono, anzi rendono più forte il Principato della Patria comune. Puossi la cagione di tanti, e si merauigliosi effetti riferire alla vnione, e buon gouerno della Repubblica; la quale, tenendo in mano le fortezze, i presidi, e tutti i fondamenti dello stato, col fauore de popoli inclinati più di qualunque altro al viuer libero, e coll'appoggio della Nobiltà, la quale in vn corpo ristretta, e vnita, rimanendo di gran lunga superiore alla grandezza di qualunque priuato cittadino, e bastante a reprimere qualunque sforzo, e a frenare qualunque pensiero allo stato prefente contrario. Puossi alla buona mente de' Re di Spagna riferire, i quali certi dall'una parte, di ottenere dalla Repubblica nello stato pre-

sente conseruata tutto ciò, che salua la Libertà di lei possa desiderare, e dall'altra ansiosi delle strane conseguenze, che da riuolgimenti

delle

Cagioni per le quali fulla Straordinaria poteza defuoi Cittadini la Repubblica Genouefi fi mantegna. delle cose risultarebbono, hanno occasione di abborrire qualung; nouità, o scambiamento di Gouerno. Ma sopra tutto puossi riferire al viuo, e ardente studio della Libertà ne'priuati cittadini, i quali ammaestrati dalle casamità de gl' andati secoli, che il Principato di vn solo a popoli nati alla libertà, resta insoffribile, e a chi vi peruiene pericoloso, e dalla felicità del presente fatti capaci, quanto la Libertà in comune goduta sie a ciascuno giuconda, vtile, e gloriosa; e in quanta estimatione loro ridondi nelle Corti de Principi stranieri; amano meglio colla conservatione, che colla rouina della Libertà comune crescere, e diuenendo colla privata fortuna più grandi, render alla Patria comune moltiplicato quello spiendore, che hanno da sei sul cominciar della lor fortuna riceuuto. Sanno pertanto dar ad intendere nelle Corti de'Principi in seruigio de'quali & trattengono, di quanto profitto sie a'loro affari, che Genoua viua in libertà: e se talora per qualche strano accidente vengono messi al cimento del contrario, sanno con grandezza d'animo singolare dimostrarsene tanto zelanti, e gelosi, che con generoso risiuto delle maggiori Dignità, e Prefetture, de gli stati, e di tutte le loro fortune, che tengono al volere del Re sottoposte, han forza di diuertire i mal configliati disegni, e di liberar la Patria da'sinistri influssi, che da'poco sani consigli di qualche Ministro possano soprastarle. Stando adunque gl'interessi della Corona di Spagna, e della Repubblica di Genoua per reciprochi

La buona, e rispetti così ben sra loro incastrati, non potetiafiretta corri- no gl'emuli della Grandezza Spagnuola tanto Spondeza frà la Corona di accomunamento di fortuna sopportare, e si pro-Spagna da algri Principi mal veduta.

blica Genoue. fe per leparar la e scoporla colla Corona di Spagna.

uarono per tutte le maniere interrumperlo: quando con aperti vfici della Libertà comune d'Italia, nella quale come Principe Italiano si Macchine co sforzauano d'interessarla: quando con occulti tro la Repub-artifici di seminar fra gl'vni e gl'altri zizanie di sospetti, e di diffidenze: quando col rimprouerare a' Genouesi le ricchezze, e dignità da quella Corona riceuute quasi splendide catene, e dorati ceppi della loro Libertà, la quale sotto l'ombra d'amicitia, e di confederatione va guale, stesse a vile, e granissima seruitu dell'-Imperio Spagnuolo fortoposta. Il Re Henrico il Quarto, il quale i Francesi col sopranome di Grande dopo la morte honorarono, hauendo negl'ultimi anni di sua vita riuolti i pensieri all'abbattimento della Gradezza di Casa d'Austria, e della Corona di Spagna fissò primieramente nella Repubblica gl'occhi, destinando contro di essa il colpo primiero, come contro vna delle pietre fondamentali di tanta Monarchia, con ferma risolutione, posciache vedeua in altra maniera impossibile scioglier vn tanto nodo coll'armi almeno totalmente tagliarlo. dall'improuisa, e quasi satal morte dello stesso Re venendo vn tanto disegno abbattuto, rimase l'imagine di esso nella mente, e nel concetto Diniepregiu de successori, e de gli emuli medesimi impressos natione di Ge. a quali parendo, che per questa indissolubile

noua alla Co- vnione fosse lo Stato Genouese quasi più che rona di spa-gna rifultati. Spagnuolo, e che troppo s'opponesse a'fini, e

dife-

me Genouese, ma cominciarono ad applicar l'animo contro la Repubblica: stimando, che essa abbattuta, riceuerebbe l'Imperio Spagnuolo vn gran tracollo, e che l'impresa da così alto principio cominciata, non potesse non sortire felicissimo il fine. Imperciocche faceuano conto che occupato lo stato Genouese, quel di Milano chiuso da quella parte, ed escluso dagl'aiuti, e soccorsi di mare, diuevebbe più facile preda degl'eserciti di terra. E i Regni di Napoli, e di Sicilia per tanta distanza da quei di Spagna disgiunti con difficoltà si sarebbono potuti sostenere. Incitauali ancora al pari di qualunque Cottattatione altro rispetto, il fine di spegnere la contratta de Genouese tione, laquale colla perdita dello Stato, e Lidi Spagna abbertà Genouese indubitatamente rouinaua: e borrete da giv rimanendo per conseguenza la Corona di Spa-mespagnolo, gna quasi inabile alle prouussioni de gl'eserciti, teneuano per certo, che tagliati per questo modo i nerui più principali dell'Imperio Spagnuolo, darebbono gli affari di quella Corona in tali incontri, che aprirebbono facilmente la porta a grandissimi progressi. Deliberarono pertanto dirizzare tutti i loro fini, girare qualunque macchina, e tentare qualunque sforzo contro lo stato Genouese, quasi contro la pietra dello scandalo, che a'fini, e interessi della causa comune principalmente contrastasse. Non era per la lega vltima di Auuignone stato a questo punto prouueduto: ma lo sdegno assai presto dopo la conclusione di essa leganato tra la Repubblica, e'l Duca di Sauoia per occa-

queste loro macchine gran fomento, e vigore: il quale sdegno di mano in mano accre-

molto impegnato nel rifentimento; tuttauiale

pratiche del matrimonio tra'l Principe Filiberto, ela Principessa di Mantoua il teneua a freno, el costrigueuano a ber grosso in questa facenda, per lo desiderio di far nuouo acquitto, per mezzo di questo parentado, di nuoue ragioni sul Monferrato, e di riunii si alla Corona di Spagna: e perche all'vno, e all'altro di questi fini, ch'erano allora molto principali nella mente di lui, ripugnaua per diametro il rumperla co'Genouest, co' quali non era dubbio, che il Re di Spagna si tarebbe interessato; perciò tra-lasciati i partiti rigorosi, e messo mano a più

moderati, tentò có qualche onesto ripiego vicir d'impaccio, e procurò, che i Ministri Spa-

sciuto, di picciola fauilla grande incendio di-Rispetti, che uenne. Non inclinaua da principio il Duca statteneuano ad attaccare nuoua guerra per questo conto il Duca a no zompersi per contro i Genouesi. Perciocche, quantunque gratteneuano il Duca a no sentisse assai la renitenza loro, e si paresse già conto di Zuc. carello co' Genoueli.

Wa tentar la Repubblica di partiti.

gnuoli dessero qualche dilatione alla consigna di Zuccarello, con patto, che fatto fra po-chi giorni nella Corte Cesarea l'vltimo ssor-zo delle sue ragioni, se non ottenesse l'intento, fosse alla Repubblica lecito godere senza alcuna querimonia del nuouo acquisto. Desiderauano g'istesti Ministri, per le mani de'quali passauano le medesime pratiche del matrimonio, e della reconciltatione dei Duca, contentarlo, e che gli fosse la dilazione dalla Repubblica

Ministri di Spagna fauoriscono i partiti del Duca di Sauoia.

con-

consentita, per lo dubbio, che la compra di quel picciolo castello non solo fosse d'impedimento a quel, che si trattaua, ma ancora nuoui romori, e strepiti di guerra in Italia a pregiuditio della pubblica pace cagionasse. Onde passatine vfici colla Republica, perche si sostencise, diedero ancora fotro mano qualche dilatione alla confignatione di Zuccarello. E nella Corte di Roma, doue da questi tempi si trouauano gl'Ambasciatori della Repubblica, per dare la solita violdienza al nuouo Pontefice, furono con intelligenza del Cardinale di Sauoia offerti agl' Ambalciadori alcuni partiti d'acs comodamento, perliquali, il Feudo controuerlo a nessuna delle parti rimanendo, in vna persona di mezzo a ciascuna delle parti confidence s'inuestisse: insinuando Don Carlo Barberino fratello del Pontefice. Ma furono vani gl'vfici, vani i partiti, e le interpolitioni. Perciocche la Repubblica, dubitando, che L Republica l'Autorità del Duca douesse finalmente preua- no da crechio lere alla ragione : e temendo far torto, e pregiu- patiti propodicare alla riputatione del Re di Spagna, se al sti. l'arbitrio d'altri Principi il negotio rimettesse: o pure parendole, che il concedere qualche cosa, fosse principio di cedere alle minaccie idel Duca, persisterre costantemente nella sua pretensione di non rimettere all'arbitrio altrui quel, che indubitatamente le appartenetta, e che legitimamente haucua compto dalla Camera Imperiale: onde tisoluta di voler quel Feudo appunto, come l'haueua da Cesare comperato, si dolena delle dilationi datele dal Gouerna-

tor di Milano. Ma finalmente superate le difficoltà, e messa al possesso del Feudo, si parue il Duca mello in necessità di pensare per ogni modo al risentimento; nel quale, e per la lettera da lui scritta, e per le renitenze della Re-Motte del Fri pubblica già si sentiua molto impegnato. Aprì

apre la porta al risetimeto.

cipe filiberto al risentimento più libero il campo la morte del Principe Filiberto successa da questi tempi in Palermo, quando quella città da fierissimo. e contagioso morbo si trouaua trauagliata. La qual morte non solo lasciò le pratiche del matrimonio sconcluse, ma disciolte affatto, e tréche le speranze di mai più raccozzarle. Perciocche, quantunque due fratelli senza moglie g'i sourauiuessono, adognimodo; non concorrendo in essi le parti, e circostanze medesime, non era possibile continuarle, per essere, e l'yno, el'altro poco accetti alla Corte di Spagna, come apertamente inclinati alle patti di Francia: e'l Cardina e oltre a ciò s'era al Duca di Mantona poco men, che aperto nemico in tutte le occasioni dimostrato. Accrebbe anni di sacgno cora glisalegni, e irritò maggiormente l'animo del Duca yn picciolo accidente, il quale, se da lui non fosse stato troppo acremente ponderato, e tra principali incentiui della guerra acerbamente pubblicato non meritarebbe ne anco di effere riferito. Alcuni ragazzi della più vile, e della più infima plebe di Genoua, veggendo le rasegne de soldati, che tutto il diper la Città si facenano, armati anch'esti d'arme finte, e fanciulesche, scorreuano per la città, fra di

loro incontrandofi, e armeggiando. Auuenne in

certo

Altreoccasio del Duca con tro la Repubblica.

certo rincontro, che, vincendo l'vna, fece piigione il Capitano dell'altra parte; il quale rappresentando la persona del Duca, su per alcune trade quali in trionfo condotto, Cotale attione, tutto che il Senato, formatone processo, non lasciasse impunita, adogninodo, dino gata maggiore diquel, che era, peruenne alle orece chie del Duca; il quale, cupido forsi di accrescere maggiori giustificationi di quelle, che la compra di Zuccarello gli potesse porgere; ne fece ancor esso formar processo, mapiù secondo la fama dinolgata, che secondo la verità: per lo quale appariua, effere ancora stata l'imagine del Duca gettata alle fiamme, e abbinciata; E inuiato il processato da se formato nelle Corti di Roma, e d'altri Principi, amaramente se ne dolse, come di attione, con la participatione di alcuni Gentil'huomini della Repubblica in vilipendio, e disprezzo della sua persona macchinata. Regnauano ancora, oltre a questi antichi rancori frà la Repubblica, e il Duca, procedenti da controuersie di confini, è d'alcune castella, per le qualis'era lungamenté litigato. Ma più frescamente per li sauori dissimulatamente somministrati al Duca di Mantoua nelle guerre del Monferrato, poscia al Re di Spagna più scoperramente nell' occupationi di Oneglia, e del Maro, i quali sdegni, e tarcori quanto più lungamente couati, e dissimulati, tanto più imperuosamente poscia, quando su loro aperta la porta, proroppono. 1 Francesi per tanto, e gl'altri Collegati abbracciarono prontamente l'occasione

di trattenere, e fermare il Duca nella Lega, e a questo effetto si tenne dieta in Susa, terra del Piemonte a piè dell'Alpi, le quali il Pie-Dieta tenuta monte dal Delfinato dividono. Nella quale in Sula neila interuennero il Duca di Sauoia, il Diguera di quale fi delibere l'impre- Maresciallo eletto pochi anni innanti Gran Cō-

sa di Genoua. testabile di Francia, il Marchese di Chiricchi suo Genero, Claudio Marini Ambaseiador di Francia presso il Duca, e l'Ambasciador di Vinetia, e qualch'altri Ambasciadori de Principi

le quali il Ducaperfunde a rrefa di Genoua.

Ragioni col- Collegati. Quitti il Duca dopo amare querimonie contro Genouesi; per l'ingiurie, che pre-Francesti Pim tendeua da loro riceunte, propose, essere più sano, e più sicuro consiglio nanzi di assalire lo staro di Milano, conforme alla lega di Auignone, voltar primieramente l'arme comuni contro lo stato Genouele. Affermaua: che la vittoria sarebbe più facile, e più sicura, per la debolezza della città principale, e dell'altre piazze di quello stato: per essere quella Repubblica di forze straniere assatto disarmata, e delle naturali nell'otio di vna longa pace inuilite potersi far poco capitale: trattener esso in quella città, e in quello stato molti amici, e partigiani del suo nome, i quali, desiderosi di cose nuone, sarebbono di molta agenolezza all'impresa: rappresentaua, che, oppressa quella Repubblica, s'estingueua la contrattatione, d'onde moltissimi inconuenienti a pregiuditio della Corona di Spagna risultarebbono: e in particolare, che l'assedio di Breda, il quale staua sùgl'occhi ditutti i Confederati, mancando i danari, indubitatamente si discioglierebbe. Ma

Ma sopra tutto sforzauasi dar loro ad inten-dere, e farli capaci, che occupata la Valtellina, la quale doueua anticipatamente, e in breue coll'arme comuni affalisti, benche lo stato di Milano rimarebbe priuo de'ioccorsi della Germania; ad ogni modo, restandogli ancora aperta la porta del mare, poteua, e dalla Spagna, e da Napoli, e dalla Sicilia riceuerne tanti, per diffendersi, e sostenersi. Doue all'incontro, occupata Genoua, con tutta la Riuiera, rimanendo da tutti i lati chiuso, ed escluso da tutti i soccorsi, facilissima, e indubitata perda si rimarebbe delle forze comuni. Per le quali ragioni porte con efficacia tanto maggiore dal Duca, quanto vedeuano gl'altri consultori, che senza questa impresa eglinon sarebbe entrato con esso loro nella lega, non solo approuarono il parere, e consentirono alle voglie, e soddisfattioni di lui, ma contro a quel, ch'era stato in Auignone appuntato, promisero, di vnir l'arme, e le forze del Regno collesue alla opressione della Repubblica Genouese , promettendogli , che l'armata di Marsiglia, e quella d'Inghilterra contro la Spagna destinata, e preparata in aiuto ancora dell'impresa di Genoua non solo con l'arme, ma colle prounisioni ancora di vittouaglie, di monitioni, e di genti abbondantemente concorrirebbono. Divisono in oltre lo stato Duca, e Fradella Repubblica (per quel, che se ne pubbli-no in Susa lo cò) in questa maniera. Che Genoua con sato di Geno tutto lo stato fino a Sauona al Re di Francia. ua.

Sayona con tutto il rimanente della riviera fi-

gěti accordatein Sula per l'impresa di Genoua.

Vinitiani cofentono all'imprefa di Genoua.

Sumerodelle Il numero delle genti da canto de Francesi sarebbe di dieci, in dodici mila fanti, e mille caualli, da quello del Duca quindici mila fanti, e due mila caualli, e apparecchio sosticiente di vettouaglie, di monitioni, e d'arti-Non concorle a quelta nuoua impresa contro Genoua l'Ambasciador Vinitiano: perche non essendosene per la lega d'Auuignone trattato, dicena, che potena senza nuouo ordine in nome della sua Repubblica à quella quasi nuoua impresa prestare il consentimento. Onde, datogli tempo di scriuerne a Vinetia, e ad hauerne quindi la risolutione, ottenne finalmente facoltà di conchiudere in conformità di quel, che da'Francesi, e dal Duca era stato conchiuso, e accordato. Fermara o sia riformata questa nuova lega in soddisfattione del Duca, s'andauano però le deliberationi il più, che fosse possibile dissimulando, acciocche, palesare, e venute a luce, non armassero coloro, contro quali erano principalmente destinate. I Francesi per tanto altre cagioni a gl'apparati, e nuoui monimenti pretellendo, professauano apertamente di volernelle cose della Valtellinastare alla determinatione del Pontefice vbidienti, el'afficurauano, che l'arme del Re starebbono continenti, ne innouarebbono di fatto cos'alcuna contro i Presidi, e l'insegne di Santa Chiesa. Lostesso, ancora nella Corte di Spagna affermanano, dicchiarandosi di più, che il Re nessuna cosa

a pregiuditio della pace, e corrispondenzare-

Frace G fi diechiarano di non voler alterar cos'a!cuna in Valtelling.

ciproca attentarebbe. E'l Papa dando Fede Parole de Fra alle parole, e promessioni loro non faceua in tã- cesi tronano ti mouimenti alcuno apparecchio. Ne men del Corte di Ro-Pontefice riposaua sulle parole de'Francesi la mase di Spa-Corte di Spagna, grauatissima di debiti per occasione delle guerre della Valtellina, e d'Italia antecedenti, e per le presenti di Germania, di Fiandra, e del Brasil obbligata a grossi prouuedimenti di danari, e di genti. Atutaua ancora simil credenza, e la negligenza de gl'apparecchi maggiormente fomentaua la stagione del verno, che soprauueniua, incommoda al proseguire le cominciate, non che al cominciar di nuoue guerre; essendo l'abboccamento di Susa il giorno di San Martino succeduto: e già passato il mese di Nouembre prima, che apparecchio alcuno de'collegati apparisse. E non potendo alcuno darsi ad intendere, che eserciti Francesi douessero per quell'inuerno almeno passar i monti, riputauasi, che il congresso di Susa douesse risoluersi più instrepiti, che in effetti, o che quasi di minaccie seruir douesse, per auuantaggiare i partiti, e le conditioni delle negociationi. Ma non poteua a longo anda- Accidetise oc re star vn tanto mouimento più occulto. che, oltre all'abbocamento di Susa, il quale traricalle padaua pur aslai, che sospettare; l'andata, elunga role de Frandimora del Marchese di Coure ne gli Suizzeri era molto sospetta. Il quale, benche paresse andatoui sotto titolo d'Ambasciadore Straordinario, per aggiustar conti vecchi di quella natione colla Corona di Francia; standogli nondimeno continuamente a'fianchi gl' Ambasciado.

Per- correnze, che

ri di Vinetia, e di Sauoia, e i principali de3 Griggioni cacciati dalle loro sedi: e stando egli molto occupato nel foldar genti, e in preparamenti di guerra, pareua per altro, che per li negoti di quell'Ambasceria tratteneruifi. Vedeuanfi ancora correr attorno frequenti corrieri frà Collegati, e molto follecitamente trattarsi pratiche, le quali quanto meno penetrate, tanto maggior dauano l'occa-fione alle sospitioni. Non appariuano minorigl'inditi da canto de'Vinitiani, nello stato de' quali, ma particolarmente in quel di Bergamo, e di Brescia, si vedeuano raunare molte prouuisioni di genti d'arme, di vettouaglie, d'artiglierie, e di monitioni Dall'Alpi già calauano in Piemonte i soldati all'impresa di Genoua destinati: el Duca faceua altresì nel suo stato leuata di molte genti, e per maggior segretezza tratteneuale colle Franceti nelle vallate dell'Alpi più intime del Piemonte. Contestabile nel Delfinato faceua gran mafsa di genti, con voce assai manisetta, di vo-Stato di Mila ler con esse passar in persona i monti. Ma no torounedu quanto erano i Collegati più solleciti nell'oto più chemai perare, e i loro apparecchi più feruenti, tanto andauano più fredde, e più rimesse le prouuisioni nello Stato di Milano, il quale poco men che affatto iprouueduto, e disarmato in questi Genti d'arme dopo ildeposi tempi si ritrouaua. Perciocche il Re, non so de la Val contento di hauere col deposito de forti della tellina vícite Valtellina acquettati gl'animi de'Principi commeto del Remossi: per acquettarli ancora maggiormente, dallo stato di e per rimuouer da loro qualunque gelosia,

Apparecchi de'Vinniani a' confini di Valtellina.

Apparecchi d'arme de' Francesi per Italia.

Duca di Sauoia arma.

d'arme, e di

genti.

za leuar le occasioni di nuone turbationi, hauena ordinato al Duca di Feria, che inuiasse in Fiandra quel maggior numero di genti, che e' potesse: ed egli prontamente vbbedendo, v'haueua inuiato pochi mesi prima della dieta di Suía sei mila fanti, e otto cento caualli. E haueua in oltre mandato il terzo del Cauagher Pecchio a suernar in Sardigna. Ma veggen- Duca di Fetia do poscia, e accorgendosi il Feria, che que- de'preparame ste dimostrationi di animo inclinato alla pace ti, che si fano non bastauano a trattenere i consigli, e le deli- ti p staliase berationi della Lega, e che anzi erano d'incita- non vien cremento alla loro efecutione; diede di tutto auui-duto. fo nella Corte di Spagna, chiedendo ordini, e prouuisioni per lo riparo delle procelle imminenti. L'auuifo, benche d'altronde confermato, non venne in quella Corte creduto; la quale pareua dalle proteste, e promessioni de' Francesi incantata, e difficile nel dar credito a'concetti del Feria, de' quali era per i mouiméti della Valtellina sinistramente impressa. Per- cagioni del ciocche essendo tutti que' mouimenti proce-discredito del Duca di Feria duti non dalla deliberatione del Re, o della nella Corte Corte, ma dalle deliberationi di laisolo, e col di Madril. configlio di lui folo maneggiate, e parendo, che non hauessero finalmente altri frutti prodotto, che d'altercationi, e di commotioni de' Principi: e che dopo tante spese, e trauagli fossero andate a terminare nel deposito dell'acquistato; haueuano reso l'autore in concetto di genio inclinato a cose nuoue, e per l'ambitione di comandar eserciti, più del maneggio dell'armi,

Redi Spagna

che della quiete, e della pace studioso. Accrebs'offerice di beil discredito, che, hauendo, edesso, e Don soccorrer Ge. Sanchio di Monroy Marchese di Castagneda re le sue for- successo al Viues nell'Ambascieria di Genoua scritto al Re del pericolo grande, che soprastaua allo stato de'Genouesi, e della picciola pronuilione, che vi scorgenano per lo riparo,

scrisse il Re alla Repubblica, offerendole tut-

no accetta af. foluramente l'offerta del Re.

te le sue forze, e terrestri, e maritime in di-La Republica fesa di lei. La Repubblica, la quale oltre alle già fatte, andaua facendo largamente le prouuisioni, o facendo di esse maggior concetto, o volendo stare sulla riputatione colla Corte di Spagna, ò stimando pericoloso introddur in sua casa l'arme ausiliarie di tanto Re, rescrisse, dando largo conto delle prounisioni dase fatte, e che era per fare; e si dimostrò po-co de soccorsi bisogneuole. Dal che argo-mentò la corte, che i Ministri d'Italia amplificassero i pericoli più di quel, che meritassero le occorrenze. Ma veggendo il Feriafarsi il pericolo ogni giorno maggiore, più euidente, e più vicino: e disperando di muouere la corte alle prouuisioni, si parue egli stesso obbligato a prepararle. Ricchiamo pertanto di Sardigna il terzo del Pecchio: ordinonne vn'altro al Conte Gio: Serbellone, con alquante compagnie di caualli; chiese, ed ottenne due rerzi, l'uno dal Duca di Farma, l'altro da quel di Modona: da Napoli, perche quel Vi-cere, atteso il dubbio dell'armata Inglese, non

voleua sfornire il Regno di molta gente, non gli fû pollibile ottenerne più di yn terzo con

alguan-

Pronuifioni del Feria per la difela.

conti trouando, che queste genti, accoppiate etiandio al presidio ordinario dello stato, non arrinarebbono a sedici mila fanti, e due mila caualli: conobbe, che non erano forze sofficienti per la difesa dello stato, e per li soccorsi di Genoua, e della Valtellina, quando, como si temeua, venissero in vn stesso tempo assalite. Applicò per tanto l'animo agl'aiuti esterni: e perche vedeua, che di Spagna non occorreua sperarne per la gagliarda auuerstone della Corte, e per l'armata, la quale inuiata da questi tempi alla ricuperatione del Brasil, haueua leuato da que Regni dieci mila combattenti: e che il Marchele Spinola in Fiandra impegnato sotto Bredà, haueua più strettezza, che abbondanza di genti: e che del Regno di Napoli per li già detti rispetti poteua far poco capitale: si rivoltò alla Germania doue senza aspettar ordine alcuno del Re, diede commessione a grosse leuate di Thedeschi. In oltre perche di Spagna, ne anco speraua prounisione di danari, e lo Stato di Milano esaustissimo non poreua somministrarne, si voltò a Genouesi. Ne su vano Feria soccoril ricorso, perche alcuni di que' Gentil·luomini da'priuatiGe più ricchi, e più studiosi degl'interessi di quella novest. Corona, veggendo quanto alla conservatione dello Stato di Milano andasse la falute della Republica congiunta, gli sommistrarono prontaméte sulla sola obbligatione di lui tre in quatro cento mila ducati, co'quali hebbe comodità di sborsar le prime paghe, e far leuare quattro regimenti d'Alemani di quattro mila fanti l'vno.

fue gen alla Valtellina.

Marchefe di Courc nella Pletia racco glie genti venutegli di Francia.

Marchele di Bagni nen vuol riceuer genti del Faria ne'forti della Valtellina.

Il Pontefice no vuole che entrino foecorfiSpagnoli in Valrellina.

vinitiani fano Non si dubitaua, che'l primiero colpo di tanaprofilmar le ti preparamenti de'Collegati non fusse contro la Vaitellina destinato; posciache da quella parte si scorgeuano gl'apparecchi più in punto per l'esecutione. In Valcamonica, che confina alla Valtellina si conduceuano tutte le prouuisioni da' Contadi di Bergamo, e di Brescia. Il Mareschal di Coure haueua già leuato due regimenti di Suizzeri, e vno de Vallesani: oltre a due altri, i quali con sei cento caualli gl'erano venuti di Francia per lo contado de' Bernesi. Dal paese della Bressa gl'erano per li fiumi, e per li laghi dell'Heluetia inuiate molte vettouaglie, e monitioni. Onde non potendo più dissimularsi quel, che con gl'occhi chiusi ogn'vn veder poteua, inuiò il Feria più volte huomini a posta, a dar di tutto minuto auniso al Marchese di Bagno, capo dello genti Ecclesiastiche in Valtellina: i quali huomini, essendo ancora nelle guerre sperimentati, e intendenti delle fortificationi, visitassero que' forti, ericonoscessero, se di cola alcuna bilognauano: e offerissero in oltre al Bagni soccorsi di genti per lo rinforzo de' presidi, e per lo riparo dell'assalto vicino. Ricusò sempre il Bagno l'offerte, allegando, che non haueua ordine dal Pontefice d'accettarle, ne d'introdur ne'forti presidio alcuno di Principe straniero. Ne men di lui ricusolle il Pontefice, al quale il Duca di Pastrana, Ambasciadore Spagnuolo in Roma ne fece in nome del Re, e del Feria gagliardissime instanze; dandogli conto particolare del pericolo, in ch'era la Valtellina, d'esled'essere dall'arme de'Collegati assalita. La cagione di tal rifiuto chiara appriua, perche'l Pontefice, come anco la stella Corte di Spagna, riposando assai sulle espresse, e chiare il Postesce, e promessioni de Francesi di voler portar ogni spagna non rispetto a forti dalle genti Ecclesiastiche guar- Possono eredati, e che l'armi del Re non erano mai p er vaitellina venire adatto alcuno di ostilità contro l'insegne debba esser di Santa Chiesa, non dana luogo a timori, assassina. che essostimaua molto remoti, e vani; e però sfugendo di generar diffidenze, e sospetti in alcuno de'due Re, foggiugneua; che i soccorsi offerti erano superflui non solo, ma pericolosi ancora di tirar gl'humori a quella piaga, alla quale si studiana di porgere co' soccersi il medicamento. Perciocche diceua, e haucua del probabile, che i Francesi da'soccorsi Spagnuoli, ch'entrassero ne'fotti della Valtellina, pigliarebbono il pretesto di assalirli, e di voltar contro essi quell'arme, che altroue professauano destinate, e d'assalirgli non come più tenuti in deposito dal Pontefice, ma como da esso a gli Spagnuoli contro i patti del deposito confignati. Onde, riputando la medicina veleno, pareuangli più ficura difesa, e più atta a rimuouer nuoui incitamenti di guerra le conuentioni del deposito, la Maestà del nome, e delle insegne Pontificie, che l'arme ausiliarie di quella Corona. Persistette per tanto costantemente nel rifiuto in tanto, che i molti, e ga- Non danno g'iardi indici della mente, e de gl'apparecchi de nifiti d'Italia Francesi, che sosse volte contro la Valtellina, che gl'auni-rapresentatigli da'Ministri Spagnuoli, surono ricolo.

di vani timori, lottili inuentioni Spagnuole. Co-

LaRepublica riccorre dal Papa per aiuto e per fauo.

sì se la passò il Potefice in questi, e ne gl'altri mouimenti, i quali contro lo Stato di Genoua nello stesso tempo assai presto succedettono. Perciocche passando già numero grande di soldati di Francia in Piemonte, doue s'intendeua giunto ancora il Contestabile, e feruendo ancora nel Duca lo sdegno contro a'Genouesi del pari con gi apparecchi molto gagliardi per la guerra, hebbe la Republicaricorso dal Pontesice per fauore, acciocche s'interponesse col Duca, e d'aiuto accioche in tanto, e così vicino pericolo di qualche numero di genti la souuenisse. Ma vani surono gl'vfici, e vano il ricorfo; attesoche il Pontefice costante nel proposito, e fisso nella risolutione della neutralità da lui professata, non volle alcun soccorso consentirle, eccetto in quanto, dimostrandosi desideroso della conservatione di lei, le propose vna lega fra se, e'l Gran Du-11 Potefice si ca per la difesa de gli Stati comuni. Propomostra proto sta, la quale parue, e sù da'Genouesi riputata a collegarsi colla Repub. specie, o di honoreuole repulsa della ricchiesta, o tentatione, colla quale si prouasse il Pon-

blica.

tefice di separar la Repubblica dalla Corona di Spagna a pregiuditio di quella congiuntione, la quale se mai per altro tempo erale al presente che necessaria, dalla quale più potenti, più certi, e più indubitati aiuti si promettaua, che da qualunque altro Principe, o Potentato, e di tirarla insensibilmente nella lega delle parti contrarie contro di essa principalmente destinaPontefice, e'l Redi Spagna con poca soddis-

fattione, e molta dissidenza, non poteua la Repubblica senza sdegnare quel Re ne senza far gran torto alla buona volontà, alla cortispon• denza, e interessi granissimi de gl'affari comuni collegarsi con altri Principi, è in ispetie col Pontetice: ne senza molto pericolo di se mede= sima appartarsi dall'unione di quella Corona tanto certa per lo spatio di tanti anni, tanto viile, honoreuole, e fedele: la qual Corona, quando non per altro, per la necessità almeno de propri interessi, era costretta con tut-te le forze de suoi Regni a sostenerla: per gittarsi poscia nelle bracchia de Principi Collegati; i quali nella rouina di lei con tanto ardore cospirauano. E nondimeno la Repub- La Republica blica, quasi tentando il Pontesice colle arti me- beramete l'of desime, rispose: che la confederatione sarebbe ferra del Pordi buona voglia accettata, quando ancora il Re di Spagna comprendesse. Il che dal Pontefice non accettato (perche sarebbe itato vn'appartarlo chiaramenze dalla neutralità professata, e nemicarlo al Re di Francia, e a gl'altri Confederati) rimase perciò la Repubblica da gl'aiuti Pontifici affatto esclusa in tanto, che ricchisto in vno istesso tempo da lei, e dal Gran Duca di mile fanti, gli consentì al Gran Duca, il quale poco ne bisognaua; e dinegolli alla Repubblica di cui la necessità non poteua esser maggiore, e dinegolle ancora que'Corsi, i quali in seruitio della Sede Appostolica eran già stati dalla Republica in tempi di

Prouuisioni della Repubblica per la propria difesa.

pace al Pontifice consentiti. Ma non perciò rimasero i Genouesi priui di forze per sostenersi, e ditendersi; perche, hauendo sempre dubitaro che i nunoli di Sufa gran tempestà nello stato ioro scaricarebbono, non erano stati scarsi, o negligenti nelle prouuisioni. Spedirono in Germania per due leuate di Thedeschi, l'yna di due, l'altre di tre mila fanti. Ordinarono trenta compagnie di dogento fanti per ciascuna attenta de più ricchi, e più principali Gentilhuomini. Fecero venir di Corsica seicento fanti. Condussono il Principe di Bozolo con ottocento fanti, e dogento caualli. N'ottennero da' Lucchesi quattrocento. Quattrocento altri, che a proprie spese da stati suoi patrimoniali messe insieme il Principe Doria. E finalmente condotti molti capi, e persone da comando, oltre a molti altri Cittadini, i quali, e con genti spontaneamente soldate, e con danari contanti la Repubblica soccorsono. Colle quali forze accoppiate a quelle dell'anno precedente, e colle militie più scelte dello stato assicurata, pareua, che poco potesse dubitare de gl'assalti nemici. Perciocche, quantunque tutti gl'accennati preparamenti non potessero esser in punto al comparir de nemici; si sarebbe ad ogni modo trouato nello stato vn nerbo di otto in diece mila fanti, dogento caualli pagati; oltre altrettanti delle militie ordinarie. Ed essendo lo stato Genouese di verso il Piemonte, e Lombardia cinto dall'asprezza dell'Apennino: o sarebbono i nemici entrati grossi, o in picciola quantità; e' grof-

Calcolo delle difete della Republica a qual fegno arriuasfero. se grossi, la fortezza del sito, la sterilità del paese, e la difficoltà di condur vertouaglie, egl'altri impedimenti l'assicuratiano da' progressi nemici: non essendo a gl'eserciti grandi senza molte vettouaglie possibile durar molto in quella impresa; se in piccola quantità, l'esercito della Republica aiutato dalle stesse disticoltà, e incommodità del paese, sarebbe stato sofficiente all'oppositione, e alla difesa. Aggiugneuasi, che all'esercito nemico, entrato in qualunque modo framonti, era necessario, lasciarsi alle spalle lo Stato di Milano: nel quale; quantunque non fossero al presente forze molto gagliardi, pure quelle poche, che v'erano, le militie ordinarie di stato così grande, eran senza dubbio basteuoli a ricchiuder almeno i passi, perche ne vettouaglie, ne prouuisioni gli venissero somministrate: e tenendogli ancora dietro, poteuano metterlo frà mezzo le loro, e le forze de'Genouesi, che haurebbbono a fronte: e così cagionargli molti danni, e trauagli, ò impedimenti tali, che non potessero nell'oppugnatione della Città longamente perseuerare. Ma quando secondo gli ordini dati, e le prouuisioni ordinate, fossero in quello stato ingrossate le genti; vedeuasi apertamente la rouina dell'esercito de Collega. ti racchiuso tra'monti sterili, e'lmare, senza vettouaglie, senza prouuisioni, e senza speranza de soccorsi. Onde era loro necessario proceder có molto rifguardo, nel mettersi molio innanti ne'monti della Liguria, a fronte di for. ne ragioneuoli, colle spalle poco sicure, ed e-

. sposte all'assalto di nemico molto gag'iardo, e potente. Maggiormente, perche oltre a dieci galee, che la Repubblica teneua allora ne'suoi mari, douendo ancora venire in difesa di lei tutte le galee de Regni di Spagna, con soccorsi di genti, che gia si preparauano, e in Naposi, e in Sicilia, difficilmente haurebbe il nemico potuto per via di mare riceuer soccorsi. E nondimeno il Duca, e'l Contestabile a così sodi, e irrefregabili fondamenti preferendo vani, e incerti suposti, non dubitauano d'encon del Du- trar animofamente nell'imprefa. Perciocche ca disaucia e facendo conto, che l'armate Inglesi, e di Mardel Conteffasiglia douest ropotentissime nel mar Ligustico apparire nello stesso tempo, che l'esercito loro s'aumcinasse al mare, e che douédo riuscire molto superiori di numero, e di forze alle galee di Spagna, e della Repubblica, nonfolo douessero tenerle da se lontane, ma coll'abbondanza delle vettouaglie, e delle munitioni, che condutrebbono, abbondare l'esercito di terra 3 cessaua per

confeguenza non solo, il pericolo del a fame, e l'impediméto della condotta delle vettouaglie all'efercito di terra, ma la necessità, la spesa, e'l tranaglio del condutte. Dall'arme dello Stato di Milavo fi stimavano sufficientemente assicurati, per l'unione e buona corrispondenza, che tuttania passaua fra le due Corone, alla quale riputando esti, e dandos indubitatamente ad intendere, che l'Impresa contro Genoua non ripugnaffe, per non essere direttamente contro gli flatt alla Corona di Spagna fottoposti, non poteuano ne anco perfuadersi che il Gouernatore

bile foqua'i fordagano timopretaye fe ne promette mino la vitto. sia.

di Milano, per dubbio di farsi autore della rottura, douesse muouersi, o venire adatto alcund d'ostilità contro quell esercito, nel quale collè insegne Reali di Francia, che vedesse dispiegate, il Gran Contestabile ancora di quel Regno in persona militasse. Ma trouandesi allora lo Stato di Milano quasi difarmato, e sprouueduto d'ogni apparecchio di guerra, co' Franceli in Val tellina, ea confini di Como, e i Vinitiani sul cofine del Cremonele armati pareua loro da quella parte più desiderabile, che formidabile, l'oppolitione, el mouimento: douendo l'esercito loro per qualunque ragione di guerra rimanet superiore, come di numero di combattenti, di valore, e d'esperienza de Capi si sentiuano di gran lunga superiori. Per a qualragione haueua ancora del probabile, che l Gouernatore intanto turbine di colè trouandofi con poca géte, e male all'ordine, non haurebbe haunto ardimento di cozzare con esercito fresco, gagliatdo, e impetuolo, condotto da due de più stimati Capitani del secolo presente. L'acciò suizzeri qui nuoue leuate di Thedeschi non potessero passa to poco in re nello Stato di Milano, si teneuan per parté d'aissero di delRe di Francia gagliarde pratiche, e fi faceuan cefi nell'impotenti vfici ne gli Suizzeri, perche teneffero prese di Gechiuli i palli, o tanto li trattenellero, che reltal- noua e di se l'impresa di Genova, o alla perfettione, o à buon termine di perfettione condotta. Etanta era da questi tempi l'Autorità de Collegati, e de' Fracesi in particolare fra quel a natione, che tutti i Cantoni compresi i Cattolici, i quali sono alla Corona di Spagna vniti, e collo Stato di Mila-

Tt

Ricutatione grade in que fti tepi dell'.

no confederati, permetteuan per li paesi loro traghettare le genti Francesi armate, e in ordiatu epidell', nanza, contro l'vso, e gl'instituti loro antichisede'Collega- fimi, ne mai per qualunque occasione interrotti, di non dare il passaggio a genti straniere, eccetto che a disarmate, alla stillata, e pochi pervolta. E ciò non peraltro, che per lo dubbio; e gelosia grande, che hanno della conseruatione della loro Libertà. Ne d'altronde cosa così insolita parue, che al presente succedesse, escetto che dalla ferma, e costante opinione da loro conceputa dell'arme, e de gl'apparecchi de'collegati, che douessero diuorarsi lo Stato di Milano , il quale vedenano d'ogni difesa sprouueduto: onde quasi già il nome Francele come del vincitore adorallero, non bile faccuano ardinano con rigori, ò stranezze, e disticoltà irritarlo. Così calcolando il Duca, e'l Contestabile di rimanere, andando a Genoua, dallo Stato di Milano afficurati, e dall'armate di mare abbondantemente prouueduti, riduceuano il punto della vittoria alla sola difesa, che farebbono i Genouesi; i quali stretti potentemente per mare, e assaliti gagliardamente per terra, che poco, o nulla resister

potessero, facilmente riputauano; confidati non tanto nel valore delle loro genti, quanto nel debole neruo, e disciplina delle nemiche, composte digente nuona, e collettitia in parte; e in parte, delie cerne del paese, non gouernate da intendenti viiciali, ne condotte da saggi, e sprimentati Capitani, e perciò quasi daila sola riputacione de nomi loro douessero

rima-

Poca stima che il Duca e'l Contesta dell'arme Genouesi.

rimaner oppresse, picciola, o nessuna stima ne faceuano. Accendeua ancora maggiormen- Il Duca di Sal te l'animo loro, e la Vittoria maggiormente as uoia prosessa-ficurana quel, che il Duca al Contestabile con molte intelcertezza indubitata daua ad intendere delle Genoua. molte intelligenze, che in quella Città profesfaua di tenere, per le quali, accostatisi vna volta alle mura, douendo nascere tumulti, e confusioni frà gl'ordini diuersi, e discordanti di que' Cittadini haueua per indubitato, che, spallancate le porte, douessero essere nella Città introdot. ti. È occupata Genoua lo Stato di Milano dentro le loro forze racchiuso alla loro discrettione supponeuano condotto, e lastricata la strada, per correre l'Italia Vittoriosi con militare ardimento si prometteuano. Sù somiglianti supposti su deliberata, e su tali sondamenta, i quali la speranza dell'acquisto, e la cupidigia della vendetta, faceua molto probabili, ma che per ragione erano molto incerti, e i successi doueuano riprouare, si diede principio all'impresa. Cominciò il primier mouimen- Primo affalto to in Valtellina. Perciocche sul finir di No- de Fracesi in uembre il Marchese di Coure, trouandosi con otto mila fanti, e seicento caualli ben all'ordine, stimò non essere più tempo da disferir l'esecutioni di tanti disegni, e apparati. Scopertosi per tanto di pacifico Ambasciadore armato Capitano del Re di Francia, e de' Principi Confederati, passò dal paese de gli Suizzeri in quel de Griggioni, e occupò all'improuiso lo Staico passo principale, e molto importante, per lo quale dal Tirnolo nella Retia si perniene.

la deliberatione delle Diritture, le quali, cacciati gl'vficiali dell'Arciduca, si rimessero in Libertà. Restruțti i Griggioni nello stato primiero, e antico, e cacciato il Vescono di Coira dalla sua Sede, calossi colle genti in Valtellina intorno al fine di Decembre del mille seicento ventiquattro, e mettendo apertamente in disparte le proteste, e dischiarationi fatte poco dianzi da lui, e da gl'altri Ministri di Francia, che sarebbe portato ogni maggior rispetto. alle insegne e presidi di S. Chiesa, assalì i forti della Valtellina dalle genti Ecclesiastiche guar-Gouernatore dati. Erano i Valtellini, quando il videro al paese loro aunicinarsi, ricorsi dal Gouernatore di Milano, e dal Bagni, pregando quegli, che in-

> bile. Onde il Gouernatore, il quale già haueua fotto D. Geronimo Pimentello inuiato molte genti nel Comasco, acciocche quiui facessero testa, e lo stato, da qualunque insulto difendessero, mandò di nuouo ad offerire al Bagnii soccorsi, il quale ne anco al ora, che vedeua il pericolo così vicino, vol'e accettarli, confidato secondo professua fulta parola datagli di nuouo

di Milano pcura mandar foccorfi in Valtellina i uiasse, questi, che riceuesse i soccorti Spagnoli, quali vegono senza i quali vedeuano essere la difesa impossi-Limitali.

1625

Marche e di Bac o General dis. Chie-Sain Valtelli na procur in těder la niële del Coure, e g'i vengono date risposte generali.

da Coure. Perciocche, quando il vide da gli Suizzeri passar armato in quel de Griggioni, inuiogli il ino Segretario, per intendere più precisamente l'intentione di lui. Gli su replicato dell'ordine, che teneua dal Re, di riportare ogni rispetto alla Sede Appostolica, e che no potrebbe di meno, non offeruarli. Onde non volle il

Bagni, col riceuer i soccorsi di Milano, tirarsi adollo gl'insulti Francesi. Nel quale inganno tanto perseuerò, o finse di perseuerare che, quado polcia ricchiele i soccorsi, non fù in tempo di riceuerli. Perche il Coure entrato per lo passo di Ploschiano in Valtellina, occupò di primo tratto Piastamala, cattello da alcune poche genti Ecclesiastiche guardato, ma al primo apparir de Francesiabbandonato. Poscia, ac- Marchese di costatosi a Tiranno, non prù di vn miglio da Coure occu-Piattamala distante, gittò vn ponte sull Ad-da, perso quale, passaro colle genti, si tratten-Tiranno, ne per tre giormotiolo oltre i fiame; aspettando, che la caualleria con mille cinquecento fanti inuiati più a basso, per occupare il luogo di Teglia e'i Ponte di San Pietro, per dove solamente poteuano venir i soccorsi da Milano, se ne fossero impadroniti. Poscia, negando apertamente al Bagni d'hauergli mai dato parola di sicurezza, assalì per due lati la terra di Tiranno, nella quale il Bagri con secento de' suoi si ritrouaua; e nella quale poco innanti era entrato il Cauaglier Robultelli con ottocento Valtellini, gente di miliria, e nell'arme poco esercitati. Non haueua il Coure altro, che vn picciolo pezzo di artiglieria, il quale dirizzato verso quella parte del muro, doue erano i Valtellini in difesa, e sparato appena vn colpo, entiò ne' Valtellini tanto terroie, che gittate l'arme abbandonarono il posto, ne potendo il Robustelli costrignerli a rippigliarlo, si rittasse nel castello, che era più difensibile: nel quale, estendosi ancora il Bigni ritirato, quei

Desirione di della terra, che si videro abbandonati da ca-Tiranno. Vinitiani oc cupato Tira mo entrano in Valtellina.

pi, s'arresero a patti. E incontanente le genti Vinitiane, le quali stauano alla Veletta sù monti che dividono la Valcamonica dalla Valtellina, si calarono a basso, conducendo artiglierie, e monitioni, e tutti gl'ordini da guer-E disposte le batterie contro il castello,

Marchefe di ra. Valtelling a' Francefi.

Bagni rede la venne il Bagni a'patti, di vscir della Valtellina co' suoi soldari, senza entrar in alcuno de'forti. El Coure; occupato il castello, passò, accompagnato dalle genti, e dalle artiglierie de' Vinitiani, a Bormio, e confacilità grande occupò prima quello, e poscia tornato addietro gl'altri forti, e terre di Sondrio, e di Morbegno verso lo Stato di Milano: conche rimase Fracesivanno la Valtellina in potere assoluto de Francesi Haueua ii Bagni, quando si vide il Coure tanto vi-

a Bormio e l' occupano,e poscia occu-cino, mandato a chiedere al Gouernatore pano tutte la di Milano que'soccorsi, che poco dianzi haalure Terre della Valtel- ueua riculato, e'l Gouernatore ordinò subito al lina. Pimentello, che fotto il Conte Gio: Serbel-

lone inuiasse mille cinquecento de'migliori, e più scelti fanti, con vna compagnia di caualli : ed essendo costoro nello stesso mentre, che Soccorfo insi faceua la deditione del castello di Tiranno, lano in Val-peruenuti al ponte San Pietro, vedendologià da'Francesi occupato, i quali erano ancora nel l'opposta ripa fortificati, non elessero passar più oltre, ma si ritrassero nello Stato di Milano. Te-

> mette il Feria e tenne per risoluto, che i Francesi non starebbono contentiall'acquisto della Valtellina; ma che vniti, e spalleggiati da'Vinitiani, da'quali riceueuano continui sussidi

uiaro da Mitellira como. e perche novi penetraffe.

di danari, e di monitioni, e continui rinforzi digenti, assalirebbono lo Stato di Milano, e che lo stesso farebbono secondo le conuentioni della lega di Auignone i Vinitiani, per lo Cremonese, e per la Giarad'adda incontanente, procura otteche i Francesi hauessero da canto loro dati i pri- ner da'Minimiassalti, o per lo meno, che, occupata qual- si del Pose-che piazza, v'hauessero fermato il piede. Onde ansioso per lo pericolo imminente trouò modo, per la quale, tenendo i Francesi lontani dalla inuasione dello stato, fossero ancora i Vinitiani costretti conteneisi. La Riua di Chiauenna, come tolta su'primieri mouimenti dalle mani de'Griggioni fu loro d'impedimento al r'entrar in Valtellina, così veggendola al presente ancora in podestà degl'Ecclesiastici, stimò, che, occupata da se, seruirebbe di durissimo incontro, e sarebbe potentissimo ritegno a'nemici, perche non potessero lo Stato di Milano assalire. Tenne pratiche con Giouan Francesco Sacchetti Comissario Generale del Pontefice per la Valtellina, il quale in Milano allora si ritrouaua, di rinforzare il presidio della Riua, con mille fanti, i quali consentendolo esso, v'inuiarebbe. Consentillo il Sacchetti, o non cognoscendo la conseguenza di quel luogo, o parendogli troppa durezza in tãto precipitio di cose dinegar si picciola domanda: onde, entrati i mille fanti, maggiormente quel posto, e di fortificationi, e di presidio rinforzarono. Non è altro la Riua eccetto vn'ho- Qualità del steria, giunto a essa vn portico, doue sbarca-posto della no, es imbarcono le merci, che vanno, e vengo-conseguenze.

no di Germania nello Stato di Milano. Giace in cima al lago superiore, il quale, per esser più piccolo, aghetto comunemente si chiama: e per vno stretto canale all'inferiore, non altrimente, che il capo per la gola al rimanente del corpo humano si commette. Il sito della Riua è molto ristretto frail lago, e le montagne, le quali accostandosi quiui all'acque lasciano vna stretta margine, che serue di lito. Soprafà questa osteria certa montagnuola, alia quale montagne aluffime soprastanno. La conseguenza di questo posto è tale, che a chi dalla Valtellina vuol passare nello Stato di Milano con eserciti, con artiglierie, conuiene, o dar di petto nei forte di Fuentes, che resta sulla sinistra riua dell'Adda, doue sbocea nel lago, o girare per la riuiera del lago, e tragettar nella riua opposta al forte, e quindi andar neilo Stato dii Milano. E pertanto come il forte Fuentes resta troppo duro incontro, a chi vuole per quella parte scendere, e as-falire quello Stato, così il girat per la riuiera del laghetto retta impossibile, se nel mezzo di essassi roua il posto della Riua chiuso, e forti-Ducadi Feria ficato. Il Gouernatore procurò di hauerlo nelle mani, e fortificarlo di gagliardi rippari.e munirlo digiosse genti, per opporlo quasi vn'ar-gine, altorrente dell'atme Francesi. Ne gli riu-, sci vano il contiglio, perche il Coure, occupata la Valtel mà, volendo per la riniera del laghetto andare alla ricuperatione di Chiauenna e occupata la calar coll'efercito nello Stato di Milano, vidde dalia diligenza del Feria preuenu-

riua la foitifica.

uenuto il disegno. Onde, costretto cambiar di strada; si torno addietro per le medesime montagne della Retia asprissime, per le quali era venuto in Valtellina, è gli conuenne girar co longo, è dificile circuito in Val di Chiauenna, ma senza impedimenti, e senza artiglierie, le quali, per non poter condurre fra quelle motagne, fù costretto lasciar in Valtellina. Chiauenna fece qualche resistenza, ma non potendo finalmente durare, si rese come l'altre a' Francesi. E veggendo il Coure, che il penetrar quindi nello stato senza artiglierie, era configlio precipitoso, e di riuscita impossibile, conobbe essergli necessario espugnar prima la Riua; la quale sola de forti depositati rimaneua. Lasciata dunque qualche parte del-le genti in Chiauenna, ritornò colle rimanenti a ripassarin Valtellina per le stesse montagne asprissime, per le quali era venuto. E il Duça di Feria dall'altra parte comandò al Serbellone, che oltre a i mille fanti già entrati, entrasse ancor esso nella Riua con a tri due mila. Il quale peruenutoui, eresse molte sortificationi tanto lul pian della montagnuola, quanto ai passi verso Chiauenna, e verso la strada, che viene dalla Valtellina. Ed in oltre, acciocche impedisse al nemico il traghettar colle barche nell'opposta parte del Eago, muni divari corpi di guardia tutti i passi dell'apposta riniera del Laghetio, e del canale oportuno allo sbarco; accioche ne anco per acqua riuscisse al Coure quel, che per terra, mantenendosi la riua non gli sarebbe potuto riuscire. Onde quell'osteria tu ba-

ne leui la Riua, più colle simulationi, e dissimulationi de Francesi, e de Vinitiani, che

La Rina gran steuole freno a'fini, e vasti pensieri, e disegni freno de'mode'Francesi, e de gl'altri Confederati, i quali, nimenti de espugnarala, di far gran cose in Italia s'argo-Collegati. mentauano. In costa guisa la Valrellina co'i Valtellina, e Contadi di Bormio, e di Chiauenna di co-Chiauena in potete de' mun consentimento de le due Corone in ma-Mrancell. no del Pontefice depositati vennero, se tu

Spagnoli co- con aperta forza occupata. Il Duca di Feria, laRiua rimetzono le cose della Valtel lina, e di Chia

teti di tener como nanti l'occupatione non potè senza l'ordine del Pontefice intromettersi nella difesa, così professando, che dopo il deposito il nelina, e di Chia gotio al suo Re più non appartenesse, non esesse. lessa senza nuovo ordine andarne alla ricuperatione. Ma contento di sostentar la Riua, aspettaua nuoui ordini dalla Corte. Ela Corte, abborrendo venire per questa occasione a rottura colla Corona di Francia, fi voltaua al Pontefice, adossando a lui tutto il peso di questo affare, e come dal debitore del deposito pretendendo l'osseruanza de gl'accordi, ricchiedeuagli, che procurasse la reintegratione del depolito, e gl'offeriua qualunque aiuti per l'impresa, mentre esso dal e cui mani la Valtellina era stata tolta, in nome suo volesse manil Potefice no dare per la ricuperatione. Il Pontefice non

vuol 160ersi colRe di Fracia per le cofe della Valgelling.

meno del Re abborrente dalle rotture colla Corona di Francia, e parendogli, che gli Spagnuoli volessero scaricare soura gl'omeri suoi tutto il peso, diuersamente questo fatto esa-minaua. Consideraua, quanto sarebbe indegno del grando, e vficio Pontificio il farsi Au-

tore.

tore, e comettitore di tisse, e di guerre fra' due Re, fra' quali come due figliuoli di Santa Chiesa haueua obbligo di procurar pace, vnione, e concordia. Consideraua gl'ambitiosi fini di le quali il so. alcuni Ministri Spagnuoli contrari alla sigurtà tesice ro vuodelle cose d'Italia hauer dato giustissima occa- ne di Fiacia sione a'mouimenti presenti, ne douer esto, ne per le presenper ragione alcuna di giustitia, ne per gl'interessi dello stato fauorirli. Poter essere, che il Re di Francia o non hauesse parte nelle attioni del Coure, o che hauendouela, non hauesse altra mira, che di reprimere i fini Spagnuoli e d'afficurar gl'affari d'Italia comuni. Esser però prima necessario esplorar la mente di lui. Ottenersi più facilmente, e codursi più sicuramente nel porto i negotij più ardui, e pericolosi co'termini suaui, che con gl'aspri, e rigorosi. Eperò non esser sano consiglio entrar di primo tratto nelle rotture, per le quali il Re, ostinandosi poscia nell'impresa, volesse per tutti i modi sostenerla. Non douere il Pontesice dare al Re occasione di spogliarsi dell'ossequio, e rispetto verso di se, e della Sede Appostolica: ne dargli, col farsi parte, materia tale di diffidenza, che rotte poscia frà le Corone le cose, si rendesse inabile a ricomporle. questo consistere la Grandezza della Sede Appostolica, la quale, facendos partigiana, sà necessariamete iattura di vna delle parti, e standosi neutrale, conseruale tuttadue amiche, e diuote verso di se: onde coll'autorità Pontificia, e col credito, che la neutralità gl'acquista, rimane il Pontefice più habile alla compositione.

ti occasioni

670

vuole prima nigne negociationi trattare col Re degl'affari correnti.

Volendo per tanto maturamente in negotio co. co vici e be- si graue procedere, deliberaua prima passaré col Re viici di pace, e procurar da esso con termini ciuili, e colle negociationi la reintegratione dell'occupato. Ma tanta circospettione in tanta vrgenza di cole, venne a tepidezza, e a freddezza di configlio affai comunemente interpretata; massimamente da coloro, i quali più delle impetuose, e risentite attioni, che delle graui, e petate si compiacciono: e molto più a coloro, a quali i rifentimenti del Pontefice sarebbono riddondati in beneficio. E pertanto la circospettione del Papanoni

cefire della cotineza del Pontefice ful fauo della Valtellina.

intomo le 21- meno che la caldezza e violenza de Francesi, e tioni de'Fran- la singolar doppiezza, e simulatione, colla quale haucuano nelle presenti occorrenze pi oceduto, commosse le menti d'ognuno, e diede materia a'vari discorsi, e interpretationi. Non capeua neil'immaginatione d'alcuno d'vna parte tanto poco rispetto da Francesi verso la Sede Appostolica vsato; tanto picciolo conto tenuto delle conuentioni reciproche del deposito, e delle prometsioni, e dichiarationi poco dianzi in cospetto del mondo da loro satte, di non voler innouare intorno alle cose della Valtellina. Dall'altro lato non passaua senza ammiratione, che il Pontefice senza tener vn minimo conto di tanti autifi, e di tanti protesti, e offerte fattegli da gli Spagnuoli accompagnati dall'euidenza di tanti apparecchiamenti; che si facenano da'Francesi, e da'Viniciani, hauesse voluto aspetrar prima il colpo, che alzar la mano per ripararlo: e che dopò la

percossa così leggiermente se ne risentisse. E non potendo alcuno credere, che egli fosse veramentestaro ingannato argomentauano quindi, che per segrete intelligenze si fosse lasciato ingannare. E come la cominciata sospitione tha a se tutte le attioni di coloro, che già sono diuenuu fotpetti; così il Pontefice, il quale fin da! principio del Ponuficaro fù stimato d'inclinatione affai volta al nome Francese, riputauasi parte, che per compiacere quel Rein quello, in che per propria riputatione tanto premeua, parte per non isdegnare quel di Spagna coll'espressaremissione de forti: dopo che, colla dicchiaratione da se fatta de punti alla Religione appartenenti, vide afficurata questa pratica, la quale daua pure qualche colore a questi monimenti, e obbligana il Pontesice a pronuederui : e forsi anco secondo il giuditio d'alcuni, perche il deposito della Valtellina, sin quando era Cardinale, non gli paresse secondo gl'interessi della Sede Appostolica, e molto meno al presente: quando mancando i due Re, alle paghe de soldati, ch'erano in Valtellina, conueniua al Pontefice supplire de'danari della Chiefa al mancamento: elegesse perciò la via di mezzo, e soffisse, che i Francesi coll'arme se n'insignorisseno, per douerne poscia disporre con maggior vantaggio, e riputatione di quella Corona: e così con maggior soddisfattione, e sicurezza delle cose comuni. E che perciò, hauendo stimato questo l'unico ripiego per la ficurezza d'Italia, nella quale con molto studio inuigilaua; e per re-

primere il fuoco d'inestinguibili guerre sulle porte dell'istessa risultanti, hauesse per minor male alle voglie de Francesi, de Vinitiani, e al comun sentimento de'Principi Italiani consentito. Alcuni messe in disparte, così delicate considerationi, più animosamente argomentauano, che al Pontefice non men, che a'Vinitiani fosse molesto, che gli Spagnuoli Cotto il velo della Religione, volessero metter il piede in Valtellina, per tener sott' a'piedi la Libertà d'Italia, e riddurre la Sede Appostolica, e tanti Principi in scruitù, e che abborrendo per questi rispetti le loro intentioni, altro non agognasse, che di vederli da fini così ambitiosi sbattuti: onde, non accettati i soccorsi Spagnuoli, ordinasse in segreto al Bagni, che dalla violenza de Francesi sforzarsi lascialse. Moltiancora, della mente del Pontefice più liberamente discorrendo, affermauano, che egli, non contento, coll'escluderli dalla Valteilina, d'hauer esclusi i fini de gli Spagnuoli, e la Libertà comune assicurata; nodrisse ancora nel seno concetti più grandi, e aspirasse a porre il freno all'immensa loro potenza, e ambitione, per fine di riddure le cose d'Italia in sesto tale, che i Principi di essa vsciti (per così dire) dalla tutela de gli Spagnuoli, potessero reggersia modo loro, e disporre di se medesimi, e delle proprie cose senza tanti rispetti diquella Corte: e così rimetterli nello stato, e Autorità ad ogn'vno di loro conueniente. E che per questi rispetti egli vnito a'Francesi; a'Vinijani, e al Duca co'medesimi fini de gl'altri

nell'impresa comune, che era di sbatter la Grandezza Spagnuola, vnitamente procedesse. Dana a quetta opinione gagliardo fomento Qualità del la gran conformità del genio, che passaua col Cardinal Mas Cardinal Magallotti, fratel della cognata, creaino del Pene to da lui nella primiera promotione Cardina tefice. le. Del cui configlio faceua tanta stima, e capitale; che era solito dire; potersi col parer di lui gouernare vn'altro mondo, quando si titrouasse. E tutto che nel Pontesiec fosse configlio saldo, e mente capacissima del pubblico Gouerno: e che intento a negotij, e dippendente da se solo, dell'altrui consiglio non bisognasse, e che i fauori verso il Magollotti impiegati, e l'auerlo con larga mano ne'pubblici affari introdotto, si potessero attribuire alla parentela, all'amicitia antica, e al desiderio che per ordinario hanno i Principi d'innalzare, e far grandi coloro, ne quali col fanote inclinano: ad ogni modo, passando per le mani del Magallotti i negotij più ardui del Pontificato, ed essendo nel cospetto del mondo grande il luogo d'autorità, di gratia, e di credito, che presso il Pontefice riteneua, stimanasi. necessariamente, che egli hauesse non picciola parte nelle pubbliche deliberationi. tanto essendo il Magallotti notato di spiriti più acuti, e viuaci, che moderati, o soaui,

di mente inclinata più tosto al torbido, che al tranquillo, e di professione più assai al Francese. che al nome Spagnuolo inclinata; daua materia di argomentare, che le deliberationi del Pontefice, passate per la fucina del Magallotti,

partecipassero più assai di quella tempra, che della neutralità dallo stesso Pontesice tanto apertamente professaua; mentre in questi stessi frangenti, essendogli messo in consideratione, quanto gl'affari della Religione, per la pace perturbata pericolarebbono, e quanto perciò gli conuenisse, opporsi etiandio col l'arme a chiunque la guerra in Italia portasse, era solito rispondere: Che non volcua di giudice farsi parte: che non voleua rompersi con alcuna delle Corone: che non voleux esasperare il Re di Francia, ne irritarlo, a qualche strana deliberatione, per la quale quel Regno dalla vnione della Chiesa si sepa-Della quale separatione, come che in Francia li facesse allora qualche motto, così il Pontefice, dimostrandosene molco sollecito, e ansiolo, hebbe talora a dire, Nonvolere imitare va altro Papa Fiorentino, il quale, per non saperii destreggiare sulle neutralità, haueua dato occasione alla disunione del Regno d'Inghilterra. Questi erano i concerti, questi i dicorsi, che per Pltalia, e per la Corte stessa di Romapiù comunemente si facenano. I quali, stantalquanto controuers, pigilarono poscia più forza, e scortero più liberamente il campo, ne'trauagli, e pericoli, i quali a Genouesi allai prelto loprauuennero: per li quali essendosi molto poco commounto, entrò in concetto, che, essendosi ancora quiui inteso con glaltu Collegari, non gli fosse men discaro vedere i fuccessi contro Genoua felicemente. procedere, di quel che quei della Valrellina fosfefossero proceduti. Occupata la Valtellina, il Bernaedin Mà. Pontefice sentendo i romori sparsi per l'Ita- rimadato dal Portefice alle lia, e per la Corte della sua intentione, e vego di Fracia pet gendo gl'occhi di tutti in se riuolti, inuiò a Pa- occasione del rigi Bernardin Nari Camerario suo molto sa- la Vaitellina uorito, e accetto a quel Re, nella cui Corte haueua gia di paggio seruito: per fargli doglieze delle actioni del Coure, e professandosene sidegnato, ordinò qualche leuate; esece quale il rôteside si che altri preparamenti di guerra, i quali intempestiui per le cose già succedute, riuscirono ancora inutili per quelle, che poscia succedettono. Nel rimanente stando a consulte molto segrete co'Cardinali, e Ambatciadori di Sanoia, e ai Vinetia; parcua, che perseuerando con essi nella buona amicitia, e intelligenza di prima, fossero quei preparamenti per altro, che per la ricuperatione della Valtellina, e per difetà dello stato presente contro i perturbatori dell'Italia preparati. Qualche poco dopo che l'ar Duca disanos me Francesi sotto il Marchese di Coure en ja e'i Coresta. trarono, e occuparono la Valtellina, il Con-vano con eser testabile di Francia calato in Piemonte con do cito contro dici in quattordici mila fanti, fra quali alcuni Genoua. regimenti veterani, e mile cinquecento caualli, e vnitofi al Duca di Sauoiz; ilquale hatteua quattordicici mila fanti, e duemila cinquecento caualli, con molte artiglierie, e cannoni da batter le mura, s'inuiarono verso lo Stato di Genoua, accompagnati il Contestabile dal Marescial di Chrichi suo genero e'l Duca dal Principe suo figliuolo:e fauorita non solo dal Duca di Matua, il quale lor diede libero il patlaggio

per lo Monferrato inferiore, ma dalla stagione ancora, la quale tuttoche fosse di Febraio del mille seicento venticinque adognimodo contro il solito di quel paese, e della stagione istessa senza giacci, e lenza neui non fù loro di alcuno impedimento. Non s'allegaua per parte de Francesi titolo, ne cagione alcuna della guerra contro la Repubblica, ne le furono da quella Corte inuiatiArardi alcuni, per chiedere, o pretendere soddisfattione di cosa, in che si prezendesse quella Corona offesa; non potendo alcuna allegar-, cagioni che sene. Ne alcuno de Francesi si lasciana intendere de'fini del Re in quella impresa, eccetto in quanto vantauansi alcuni, di anda-re alla liberatione di Genoua dalla tirannide

Spagnuola, come diceuano, oppressa. Altri,

mollero i Fra cesi contro la Repubblica

non potendo startanto chiusi, lasciauansi talora vscir di bocca, che'l Re per gl'interessi del parentado, che teneua colla Casa di Sanoia, assisteua al Duca d'aiuto nel risentimento! delle offese fattegli da'Genouess. Ma entrati nello Stato Genouese, attendeuano adimpadronirsi delle terre occupate, e a presidiarle in nome del Re, come di antico patrimonio, secondo affermanano, di quella Corona. Intendono de I pensieri del Duca, e del Contestabile si dirizzarono di primo tratto all'espugnatione della Citià capo di tutto lo stato, la quale, comesi danano ad intendere, con pieciola disficoltà occupata, il rimanente dell'impresa stimauano. che ficultimo riuscir douesse; perche lo stato quasi cadavero tronco il capo non haurebbepotuto sostenersi. Sentiuasi nello stesso tempo il

primo tratto metterfi forto la città.

Duca di Guisa prepararo in Marsiglia vn'arma-Armataprepa ta, il quale alcuni giorni innanti dicchiaratosi rata in Marsic glia per osse, primo di tutti nemico, haucua occupato cento dere lo stato cinquanta mila ducati di cotanti, i quali di Spa- Genouese. gna sù piccioli vascelli conducendosi a Genoua, erano entratijne porti della Prouenza, comein porti d'amici: esi vociferaua, che presto

ed essa armata, e quella d'Inghilterra ne'mari di Genoua si vedrebbono comparire. Non siristringono haucua la Repubblica creduto, che i nemici legenti della hauessero gl'occhi tanto alto di primo tratto Rep blica alsolleuati; ma credette, che voltato l'impeto la città.

primiero contro la riuiera di Ponente, e occupatoui qualche luogo più importante, douessero fermarui il piede, e fattani piazza d'arme, stare a guadagni delle occasioni, che i tépi, e le conditioni della guerra apportarebbono, perproceder poscia più innanti, e auuanzarsi controla Città, e però haueua nelle terre di Sauona, di Albenga, del Porto Mauritio, e di Ventimiglia la maggior parte delle migliori, e più sperimentate genti distribuito. Ma essendole sopranuenuti certissimi aunisi de pesieri de'nemici, intenti di primo tratto all'espugnatione della Città, si variò la forma della difesa. E però lasciata ben munita Sauona, piazza più principale dello Stato, più vicina alla Città, e all'esercito nemico, su chiamate tutto il rimanente delle genti per la Riuiera distribuite. La maggior parte delle quali

furono subitamente in difesa de passi inuiate. Qualità delle Due sono le strade, le quali dal Monferrato in-strade che di feriore, per doue passaua l'esercito de collegati, no a Genoue

conducono a Genoua. Di Rossiglione, l'vna la quale, varcato l'Appenino, và a Voltri, terra grossa sul mare dieci miglia dalla Città verso il ponente. L'altra di Gauio, e questa passato il medesimo Appennino, sbocca in val di Pozzeuera, e per val di Pozzeuera a San Pier d'arrena, due miglia alla Città verso la stessa parte. Questa, per essere la strada ordinaria delle condotte, resta più larga, parente, e per quanto comporta la qualità del sito, fatta Caulosuo f. per arte più comoda, e piana. All'imboccatura di csa strada è Gauio, terra assai grossa, ma debolo, eccetto in quanto v'hà vu castello situato nell'alto, e tutroche picciolo, adognimodo di non picciola consideratione. Per l'vna, e per l'altra strada malageuolmente si possono condurre le artiglierie, per quella di Rossiglione resta quali impossibile la condotta. La Repubblica pertanto, fatta risolutione d'abbandonar la difesa di Noui, e di Ouada, terre grosse, quella di là da Gauio, e questa oltre Rossigiione, attese a fortificare Gauio, e vi collocò due mila fanti in difesa. Fece anco-stretture di Rossiglione, per maggior sicurezza di quel passo: in presidio del quale mandò due mila cinquecento fanti, co'quali, e colle fortificationi del sito si parue etiandio per rilatione de Capitani d'esperienza cola inuiati tanto afficurata, che stimò quel passo insuperabile. Aspettando per tanto, che i nemici douessero più lungamente trattenersi, attese

con molio studio, e diligenza aben munirela

Cit-

Città; la quale, tuttoche di grosse mura circondata, e di gagliardi bellouardi fiancheggiata, per essere adognimodo soprassatra da monti, che la circondano, elesse con largo giro di continuata trincea fortificare la sommità de g'i stessi monti, la qual trincea cominciando dal capo della Lanterna, che chiude il porto da Ponente, corresse per lo dorso del monte, e piegando a leuante, scendesse in val di Bisagno, e quiui andasse a terminare quasi alla punta di Carignano, che è la parte estrema della Città volta all'Oriente. E perche conobbe la Repubblica, hauer bisogno di capo sperimentato nella guerra a cui tutto il peso di essa commettesse, elesse perciò con titolo di Mastro di campo Generale Gio: Geronimo Doria Cauaglier di San Iago, di cui altre volte s'è fatta mentione. Capitan vecehio, e d'esperienza, ma a cui l'età gia graue diminuiua di quel vigore, col quale nelle guerre di Francia, e di Fiandra guerteggiando, haueua, essendo ancor giouanne, molte cose in fauore della Cattolica Religione, e della Corona di Spagna operato. E D. Carlo Doria Duca di Tuttis alla conglio del difesa generale della Città prepose. Il Doria Ma-Doria Mastro di Campo di stro di Campo Generale introdotto nel Senato trattenere i a discorrere sopra la somma dell'aministratio-nemici oltre ne della guerra presente dimostrò, la principal più che sossa difesa della Repubblica consistere, nel trat-possibile. tenere il più, che fosse possibile il nemico oltre all'Appenino. Percioche essendo il sito della Città troppo alla fommità de'monti vicini fottopostoje potédosi dal grande apparato delle

artiglierie, che il Duca addietro, si tiraua, comprendere, che ei veniua per cominciare colle batte je l'espagnatione ; correuasi gran pericolo di molto terrore, e confusione nella Città, non auuezza a somiglianti strepiti, e percosse fusiose delle cannonate. Onde, non appionando la debberatione gia fatta di abbandonar le tecre di Noui, e di Ouada, persuale, che sarebbe meglio rippigiarne la difesa. Perciocche, quantunque non fossero perse stelle sofficienti a resistere, e a sostenersi, darebbono adognimodo tempo, e comodità al lauoto delle trincee su'monti cominciate, e alla venuta de soccorsi, i quali di Napoli, e dallo Stato di Milane doueuano indubitatamente sopraudenire. Abbracciò la Repubblica il conliglio, onde, inuian Georgio Centurione, ed Hemigo de Franchi Senatori alla difesa di Sauona con tirolo di Commessari Generali, deputò ilDoria a'la difesa dello stato oltre l'Appenino: e somministrò a gl'vni, e all'altro quella quantità di genti, che, senza sfornire la Città, porè loro fomministrare. Il Doria, varcata l'Appenino, inulò Georgio Doriasuo nipote, con alcune compagnie a Noui, edesso tolse in persona a difendere Quada. Non erano ancora in alcuno di que luoghi non folo entrati, ma ne anco compath i nemici, eccerto in quato alcunigiorni innanti era venuto vn trombetto dill'elercito in Ouada, a ricercarla di deditione. E la penuria de buoi, e de caualli per lo traino delle artiglierie, e de gl'altri impedimenti era tale, che, non supplendo interamente

allo

La Republica approuvil cofiglio del Do ria.

Il Doriavà alla difefa di Re il glione, e di Quada,

Inuia Georgio Doria al la difeia di Noui.

Dfficoltà parate dal Duca riterdano il fao viaggio. alle condotte, era necessario per alcune miglia tirarne parte, e poscia inuiare gli stessi animali a retro per la condotta del rimanente. Da che si cagionò molta dilatione al viaggio, e maggiore la cagionarono i fanghi molto alti, e i fiumi per le cadenti pioggie molto cresciuti. E nondimeno non hauendo i Dorij nell'vno, e e Rossiglione nell'altro luogo trouato ne vettouaglie, ne d'ogni cosa munitioni, non artiglierie, ne ripari per la sprouueduti. difesa: atteso che gli habitatori, sentendosi della Repubblica abbandonati, haueuano per la maggior parte sgombrato, e portato con esso seco le artiglierie, e tutte le munitioni, le quali era impossibile riconduruele in tanta vicinità del nemico già all'entrar de i Dorij per poche hore visino: fù il Giouan Geronimo costretto abbandonare l'impresa, e rittirarsi dentro le trincee di Rossiglione: le quali, hauen- 11 Doria abbă do trouate indifer sibili, e malamente ordina-dona la difesa te, ne scrisse al Senato, esortandolo a leuar di Ouada. quindi la gente, acciocche non si perdesse: ed essendo per quella strada impossibile andar coll'esercito, e colle artiglierie a Genoua, configliaua, che tutto lo sforzo della difesa si voltasse all'altra di Gauio, per doue era necessario al nemico incaminatfi, e doue esso colle genti, come fece, voltarebbe. Andato dun- Il Doria palla que a Ottaggio, terra grossa sulla strada medesi- da Rossiglio-ne alla disesa ma cinque miglia più addentro di Gauio, pensa- di Ottaggio: ua quindi somministrar aiuti a Gauio, e a Noui, i quali indubitatamente teneua, che sarebbono da'nemici prima d'ogn'altra impresa attacati. E così impedita loro quella entrata, afficurare la Città da gl'assalti, e dagl'assri inOnada abbă-fortunii della guerra imminente. Appena il
donata dal Do
Doria, vscito era da Ouada, che la vanguarmici occupa- dia dell'esercito, la quale senza impedimento
s'era fatta innante, entrò in quel luogo; e non
facendo alcuna resistenza, se ne sece padro-

ne. E'l Conte di Ouergna General della ca-ualleria Francese spintosi per la strada di Ga-uio innante, occupò altresì Noui per la dedi-tione, che Georgio Doria d'ogni cosa spronueduto gli ne fece. E l'esercito nemico, il quale andaua sopranuenendo, per alcuni giorni otioso nell'vna, e l'altra terra, e ne'luoghi circonuicini distribuito, si trattenne, aspettando il rimanente delle genti coll'artiglierie, e monitioni, le quali lentamente per le difficoltà già dette compariuano. Il Duca alloggiato in Cremolino terra del Monferrato vicina a quella d'Ouada, e al passo di Rossiglione staua intento ad occupare le trincee, che'l guardauano. E'l Conte d'Ouernia alloggiato in Noui, e nelle cassine di quel contorno sissaua gl'occhi nella terra di Gaui, nella quale con mille cinquecento fanti per la n aggior parte delle cerne del paese, e vna compagnia di canalli dello Stato di Milano, era in difesa Benedetto Spinola, eletto in questa occasione dalla Repubblica Comessario Generale oltre l'Appennino, soldato, e nelle guerre di Fian-

dra per molto tempo, e in carichi principali
Noui da Giore esercitato. Questi hauendo con molta presio Doria reso al Cote di stezza fortificato quel luogo, sostenne ancora
oucura. vn serce assalto da togli dal Generale, il quale,

an-

andatoui con tutta quasi la sua gente, masenza artiglieria per sorprenderla, fù costretto con perdita de molti de suoi, e d'alcuni de più principali, non solo ritirarsi, ma ancora abbandonare alcuni posti prima dell'assalto occupa-ti. Non dissimile successo hebbe vn'altro Benedettospi assalto dato alle trincee di Rossiglione dalle nola disenda genti del Duca, perche sostenuto virilmente Gauio. da Giacomo Spinola capo di cinquecento soldati delle militie di Bisagno, difese egregiamente il posto, e le trincee con mortalità non picciola de gl'assalitori; onde le genti della Repubblica, benche per la maggior parte delle cerne, essendo in questi due asfalti, e in qualche altri tentatiui più leggieri rimale superiori, cominciarono a pigliar animo, e a pater loto l'aspetto del nemico men formidabile. E la Repubblica stessa dubbiosa per l'addierro, di como in proua douessero i suoi riuscire, veggendo le cose passar me-glio dell'espettatione, e che l'esercito nemico tuttauia si tratteneua otioso, e senza ef--fetti degni delle minaccie, e della fama, con che s'era monuto; cominciò a confidar meglio delle difficoltà de'nemici, della fortezza de'suoi siti, e del valor delle proprie genti: onde non elesse abbandonare secondo il consiglio del Doria le fortificationi di Rossiglione; le quali da altri le veniuano rappresentate per insuperabili. E sperando ogni giorno più del successo, riputana, che i nemici, angustiari in quelle parti, cominciassero in prouz a sentire le difficoltà, nelle quali con poco sano consi-

D. Geronimo glio si fossero condotti. E tanto maggiortra co caualli, e fanti in Tortona.

Esercito de' Ministri Spagnuoli di Miamicheuolmente infie.

Pimētello en mente, quanto che Don Geronimo Pimentello, Generale della Caualleria dello Stato di Milano entrato d'ordine del Gouernatore con circa quattro mila fanti, e milie caualli in Tortona, staua gl'andamenti loro offeruando, per trauagliarli, e infestarli alla coda, quando più oltre nelle montagne della Liguria s'inter-Non era fino a questo rempo violata Collegati, e i la pace, ne s'intendeua proceduto ad alcuna rottura di guerra frà le due Corone, quantunque lano trattano per l'occupatione fatta, como si disle, dal Duca di Guisa de i cento cinquanta mila ducati nella Prouenza, il Re di Spagna pretendendoui interesse, hauesse fatto represaglia di tutti i beni de Francesi, i quali ne Regni della Spagna dimoravano. E lo stesso, per rendergli la pariglia, hauesse fatto quel di Francia diquei de gli Spagnuoli, i quali in Francia negociauano. Per tanto il Duca, e'i Contestabile, professando con molta puntualità osseruare le leggi de la buona amisitia, e corrispondenza con gli stati, e sudditi della Corona di Spagna, non permatteuano a'suoi atto alcuno d'ostilità; e se pure qualche accidente in contrario occorreua; come di disordine contro gl'ordini loro succeduro nella licenza militare ributtandone la colpa, e procedendo a qualche rigorosa dimostratione contro i delinquenti, faceuanne la seusa, la quale da'Ministri di Spagna veniua non solo accettata, ma, pascendo ancora gl'animi Francesi coll'arti medesime, gl'asficurauano, che dall'armi loro non verrebbono offeli:

offest: e-satti oltreaciò molti inuiti al Duca, e al Contettabile, passauano vicendeuoli vffici dimolta beniuolenza, non che di amistà, como se frà loro fossero congiuntissimi: e sulle querimonie del Contestabile, che da sudditi dello Stato follero state intercette alquante some di farine, farongli fatte incontanente restituire: non volendo il Gouernatore, il quale si trouaua disarmato, prouocare imprudentemente quel 'esercito, il quale potente, e gagliardo si trouaua a'confini. Ma varcato, che ha- spagnoli no ucsse l'Appennino, doue il numero delle genti renell'amicinon farebbe stato ne di giouamento, ne di no- tia co l'eserci cumento, era certissima cosa, che ne medesimi tode Coslega termini non si sarebbe contenuto. Percioca uesse varcato che essendo tanto possibile tener Genoua sen-PApponnino. za l'appoggio dello Stato di Milano, quanto, perduta Genoua difendere quello stato, chiaro appariua, quanto gli Spagnuoli verrebono costretti per la conseruatione di Genoua aroperla con ciascuno. Per le quali ragioni, e accidenti stauasi in Genova con l'animo assai quieto, e riposato: non vedendosi massimamente companie alcune delle armate di mare da'nemici preparate, e minacciate. Ma il Du- Il Duca spote ca desideroso di spuntare il passo di Rossiglio- il passo di Rossiglione abba ne, deliberò il giorno del Giouedì Santo. gior- donato da dino duodecimo dall'occupatione di Ouada, col fenfori Geno, grosso delle genti assalitlo. I difensori, stati nelle altre occasioni superiori, all'apparir di tante genti in ordinanza, sbigottirono, Onde, diffidando della difesa, vilmente, senza ne anco aspettare, che si venisse a tiro di mos-

chetto, abbandonate le trincee, si ritiratono, eccetto vna compagnia di Corsi, la quale, collocata in certa altra parte più innante fece honorata relistenza, ma poscia appiccatosi il fuoco ad vn bariglione di poluere, dal vampo del quale furono venti di loro arsi e vccisi, e veggendo i posti, ch'haueuano alle spalle abbandonati, abbandonatono anch'essi Soldati della il loro, e si ritrassero in Rossiglione. E i ne-Republica ab nemici, seguitando la Vittoria diuennero pa-

forzo di coloro, i quali più innante diffende-

droni delle trincee, e poco dopo di Rossiglione Sklione fugono al ma- abbandonato altresì dal rimanente delle genti, le quali, facendo quiui piazza d'arme per lo rin-

Ande.

uano le trincee, e veggendo, che tutti dirottamente fugiuano, si diedero anch'essi in manifesta fuga. Onde quel luogo colle vettouaglie, monitioni, e danari per le paghe, e altre prouuisioni venne senza contrasto in potere del Masone fi di. Duca. Non si ristette dai fugire finche al mare si peruenisse, eccetto inquanto due compagnie disoldati si trattennero in Masone, doue era vn piccolo castello per la strettura del passo molto forte, e lontano da Rossiglione ben quindici miglia verso il mare; nel quale erano due piccioli pezzi, e vi furono incontanente da Genoua inuiate vettouaglie, monitioni, e sol-I nemici entrati in Rossidati a sofficienza. glione, passarono più innantia Campo, luogo più addentro tre sole miglie a Masone. Quiui tecero alto, eccetto in quanto mandarono a tentare con deboli scaramuccie, e con partiti d'accordo quei di Masone, i quali dall'yno, e dall'altro tentariuo difendendosi, mantennero egregiamente il possesso di quel passo, e di quel caitello. Era frattanto nella Città di Genoua città di Geno appena cominciato il nuono lauoro in circuito na poco, puede monti. Non erano le mura della Città di senecessarie alcuna fortificatione, o riparo assicurate, e non la sua disefa. ch'altro le arregl erie in numero copiose, e in qualità grandi, si stauano ancora ne'magazzini como in tempo di ficura pace smontate, e quasi in fascio l'una sopra l'altra giacenti. Non v'erano bombardieri efercitati, perche la scuola di quel mestiere dalla longa pace era molto corrotta. Poca prounisione di mačinato, e la gente minuta per lo gran concorso delle donne, e deil'altie genti più imbelli venuteni dalle più vicine ville como in luogo di rifugio, e di ficurezza era sopra modo cresciuta. La soldatesca quasi per vn'anno con tanto sudio, e con tantaspesa del pubblico, e del priuato raccolta, era già molto dimi-Ed essendo stata ripartita a suernare. in vari luoghi della riuuiera, per le molte, e frequenti fughe dileguata. Quelle poche, le quali in ellere ancora si trouauano, fra presidi di Gaui, e di Rossiglione ripartite: e di queste vltime per la fuga, e sbigottimento del giorno antecedente gran parte dissipate. Da soccessi da Milano, doue per questo esfetto s'eran fatti pati ratdano a gare trecento mila dueati, non compariuano i comparire in loccorsi tanto sperati, e aspettati. Vero è, che Genoua. Don Geronimo Pimentello, hauendo a preghiere instantissime di Giannettin Spinola suo molto familiare inuiato da Tortona dogéto Na-

politani alcuni giorni prima del successo di Roffiglione, furono, mentre che senza pensiero d'essere assaliti passauano, tagliati a pezzi da'Francesi. Per la quale tardanza cominciaua in alcuni a vacillare la solita considenza, e in vece della confidenza (parendosi la Città nel più graue pericolo abbandonata) sotten-trauano vari sospetti della mente del Feria. Onde peruenute a Genoua le nouelle tanto

Shigottimeto e confusione inaspettate del successo di Rossiglione, su Genoua per Rossiglione.

della Città di molto grande la confusione, e incredibile la Genoua per 10 successo di trepidatione, e sbigottimento della Città: il quale crebbe il giorno seguente, e si fece maggiore per le donne, per li vecchi, e fanciulli di Voltri, e delle terre più vicine, i quali ripieni di spauento, correndo a Genoua, e credendo, che i soldati della Repubblica, i quali, sugendo da Rossiglione, eper la strada, che caladal monte verso il mare si ritornauano, fossero i nemici, affermauano, Masone preso, e i Francesi auuicinarsi. Quello per tanto che in Roma Città di Marte dopo le rotte di Trasimemo, e di Canne, e all'approfimarsi d'Annibale alle Romane mura, succedette, e a'più moderni tempi nell'arriuo diBorbone si legge auuenuto. Quel che in Pariggi, sentendosi vicino l'esercito del Duca di Borgogua, e de'collegati nella guerra del pubblico bene, e più frescamente dubitando d'essere dall'esercito di Carlo V. assalito. Quel che in Vinetia dopo la rotta di Giaradaddda, auuenne appunto nella Città di Geno-ua, Città nata, si può dire, nodrita, e per lo spatio quasi di cento anni nella pace inuecchiata: doue non era, chi hauesse mai sentito, o romore di nemico tamburo, o suono di bellica tromba. Alcune Gentildonne per tanto dalla Città partirono, alcuni della gente più imbelle si fugirono, a tri le case delle suppellettili, e delle robe di maggior prezzo, evalore allegerirono, e a Liuotno per la maggior parte inuiarono. Nel Senato, venendo in tanto tur. Deliberatione bine di cose il discorto dall'opinione, e dalla abbadonaria grandezza, e vicinità del pericolo sopraffatto; difesa dello fu incontanente risoluro, di abbandonar Sa-statoperatte, dere alia sola uona, Gauio, e qualunque altro luogo dello difefa della Stato, e di ritirare tutte le genti alla ditesa della Città. Città. alla salute, e sicurezza della quale i pensieri di tutti si restrigueuano. E per tanto lo stesso giorno di Venerdì Santo, nel quale le nouelle di tal successo peruennero, surono con molta sollecitudine inuiate a Sauona legalee, le quali nel porto dimorauano con ordine a'Commellari, che lasciata la citta della prouueduta, incontanente con tutte le genti alla Città

ritornassero. Fù parimente spedito al Doria Mastro di Campo in Ottaggio, perche di tutto il presidio di quel contorno, ed etiandio di Ganio facesse il medesimo. Hebbe l'ordine primie. ro l'esecutione, perche la sera del Sabbato San-

artiglierie per la strada diRossiglione impossibi-

to ritornarono da Sauona legalee collegenti, e Commessari. L'altro, non hebbe effetto, Cossglio del perche il Doria sperimentato nell'armi, stiman-di Capo tratdo la deliberatione precipitola, rescrisse, prima tiene la delidi essequirla, Non esser pericolo, che il ne Senato. mico, essendo la condotta di tante, esi grosse

le, alla Città senz'esse s'auuicinasse: e all'incontro corrersi pericolo, nel ritirar delle genti in tanta vicinità del nemico, di perderie: onde confortaua il Senato, a far testa in Gauio, inquale tenendosi, impedina, e abbandonandosi, aprina l'adito libero alla Città. Fù la deliberatione del Doría non folo accettata. ma approuato il Configlio. Vero è, che facendo la Repubblica, in tanto spauento molto capitale del configlio, e valore di lui, e di Benederro Spinola, il quale nella difesa di Gauio si tratteneua, chiamò amendue a Genoua, accioche alla difesa della Città assistessero. allo Spinola creato in questa occasione Mastro di Campo, fù nella difeia di Gauio fostituito dal Doria Gio: Battista Meazza da Pauia Capitano delle compagnie di caualli dello Stato di Mi-Difesa di sa- lano, che quiui era di presidio. Fù per tanto con deliberatione contraria ordinato, che le galee la stessa mattina di Pasqua colle genti, le quali

valte assai per acquetare la confusione della Cit-

la confusione era ancora molta, su con applauso grandissimo riceuuto, non solo per lo

pre-

uona già abbadossta viene d'o dine del Senato non haueuano ancora sbarcato, andassero a ririppigliata. pigliare la difesa di Sauona. Rincorò ancora, e

tà, la venuta a Genoua di Lodouico Guasco: Ludouico Guasco inuia il quale inuiato con duemila fanti, e dogento entra co gen caualli dal Gouernatore di Milano, e calatosi in soccorso di da Tortona in val di Scriuia, valle più orientale, Genoua. e lasciatasi a man destra quella di Ganio da nemiei ingombrata, s'era con molta celerità al soccorto di Genoua auuanzato. uenutoni lo stesso Sabbato Santo, quando presidio presente, che conduceua, quanto, perche cessati i sospetti del Gouernator di Milano conceputi, daua speranza di maggiori. Onde, cessata l'oscurità dell'ecclisse, parue, che cominciasse a compatire qualche benigno raggio di speranza, e di salute, massimamente, perche s'intendeua, che i nemici più ostre per lastrada di Rossiglione non procedessono. Sotte entrando pertanto alla grande alteratione la speranza, e alla consusione la considenza, connobbesi la Città per lo disastro di Rossiglione essere stata da soucrchio timore sopraftatta. Così la sera disabbato Santo pubblicossi bando penala vita a chiunque alla Città pattisfe, orobe, o soppellettili altroue trapportasse.

Con che fermata la confusione di quello, e del Prounisioni, giorno antecedente s'attese con molta solleci- che si sano in tudine al lauorar delle trincee, al montar del- disesa.

le artiglierie, al cauar de'fossi, e a sare altriripari alla Città, e ciò con molto seruore di tutti gl'ordini de'la Cittadinanza, ed etiandio de'Religiosi e delle donne, dimostrandosi tutti con molto seruore, e vnione intenti al sostegno della pubblica salute, e libertà. Ma da'l'altro lato il Senato, dubitando, che nuoua intasione alla riuiera di ponente sourastesse, atteso massimamente, che da questi stessi tempi i Piemontesi andati al Sassello, terra della Republica sopra Sauona, l'haueuano occupato. Il Doria Ma-

E dubitado che il General Doria per la vecchia. Il Doria Maia, e per la distanza del paese non sosse sosse della riciente a prouedere in vn'istesso tempo alla disesa uiera di Poj della riuniera, quando sosse assalta, e a quella rente.

d'oltre l'Appennino, per doue l'esercito s'incaminana, elesse in Mastro di Campo Generale Tomaso Ca-Tomaso Carracciolo, ch'allora era in Milano,

pubblica.

racciolo eletto Mastro di e deputando questi alla difesa dello stato oltre CăpoGenera-all'Appenino, inuiò il Doria a-la ricuperatione le dalla Re- del Sallello, e a la difesa della Riniera di ponen-Lo stesso gierno del Giouedì Santo comparuero nel porto di Genoua le galee Ponteficie, e del Gran Duca, le quali, conduceuano

noua.

a Marsiglia il Cardinal Francesco Barberino niberino Lega- pote dei Pontefice, destinato al Re di Franto ex la rece al cia Legato ex la tere per occasione della Val-Re di Francia arriva in Ge-tellina, e delle presenti occorrenze. Prouuissone da molti debole, e intempettiua riputata per lo riparo della procella imminente: e per-ciò, come riuscì poscia instittuosa, così al ora fù di picciola, o nessuna speranza. Il Legato giunto non volle scender in terra, ne accettare i pubblici, ne i priuati inuiti, i quali largamente gli vennero fatti lculandoli sulle precise comessioni, e ordini molto limitati del Pótefice. Nel rimanente, essendog!i allato Carlo fratello del Cardinal Magalotti intimo consigliere, di tutta quella Legatione, di genio dal fratello punto non diuerso, ne abborrente, stette molto sulle premure, e sù puntigli della riputatione in materia delle accoglienze, e honoreuoli riceuimenti soliti a farsi'a Legati Pontificij; in maniera che non mancarono qualche altercationi intorno a queste pratiche, le quali molto intempestiue, improprie, e aliene dalla conditione de tempi, e accompagnate ancora da qualche circonstanza di qual-

qualche altro rigore diedero occasione, di confidar poco della mente del Pontefice, e de Passa innanzi gl'viici di quella Legatione. La quale, non man-carono di coloro, i quali, che ad a tri più fegreti della Repubfini fosse destinata, interpretassero. Cesse blica. nondimeno la Repubblica in più gran mole di negotij, e di pentieri, che nella puntuale osieruanza del cerimoniale occupata, e volle dargli ogni foddisfattione; la qua'e, da lui malamente accettata, fù poscia nella Corte di Roma con qualche dimostratione di risentimento rimprouerata all'Ambasciador della Repubblica solà in questa occasione inuiato. Trattenuto poscia dal tempo non molto fauoreuole, parti il Sabbato Santo di buon mat- Inuia da Sauo tino verso Sauona. Quiui per alcuni giorni si na Mosse Pa. trattenne, aspettando Monsig. Pamphilio Audi- en per trattetor di Ruora, il quale, andato col Legato, doueua rimaner in Ispagna Nuntio Ordinario, e su da Sauona inuiato al Duca per impetrar da Il Duca non esso qualche sospensione d'arme. Il Duca di-cosete alle tie mostrando qualche sdegno, perche il Lega-spensione far to non fosse venuto in persona, riceuette il tegli dal Pan Pamphilio con iscarse dimostrationi, e accoglienze, e parendoli già per la vittoria di Rosfiglione hauer la Città nelle pugna, non consenti alle domande, e per iscusa del rifiuto disse, che, per esser egli in quella guerra soldato del Re, Esercito del non era in sua mano fermare vn tanto moui- Collegati lamento. Non molto dopo il successo di Ros- da di Rosiglio figlione il Duca, e'l Contestabile voltarono l'ar-nesteta andar me, eglisforzi verso l'altra strada di Gauio, e que ia di Gad'Ottaggio; diffidando per auuentura per quella nio.

phi io al Du-

sciata la ftraa Ge, noua per

Genouesi p a'nemici p la uio.

di Rossiglione auuanzarsi. I Genouesi, i eurano operfi quali dal mountento, e da raccordi del Dofrada di Ga-ria penetracono il dilegno; essendo già dal primiero sbigottimento folleuati, stimarono esser necessario a questa parte voltare le difese, per opporsi non solo, e straccare le forze de' nemici, ma per date ancora colle dilationi maggioi tempo alia venuta de foccorsi ranto dello stato di Milano, quanto nel Regno di Napoli, e della sicilia: doue con follecitudine si preparaumo. E come in questa deliberatione ognivno accordesse, e stelle in ento, così intorno alla maniera dell'esecutione variauacossulta in Ge no i pensieri de Consultori. Propponeuano

do della oppo la strada di Gauio.

noua del mo alcuni, che si rieforz sse il presidio di Gauio, ficione da far doue il Doria prima di partite da Octaggio hasi anemici p ueua inuiato mile cinquecento fanti, i quali, perduto Gani, tratienessero il nemico fino alla venuta de foccorfi. Altri che tutte le genti del Re, e della Repubblica s'auuanzassero verso Ottaggio . o verso le parti contricine, godendo della fortezza de'iiu montuoti: e dando colla vicinanza calore alla difesa di Gauio, si costrignesse il nemico, al viuere più ristretto

race oloda Milano giu gne a Genoue col Baron di Batteuille.

Tomeso Car. con maggiori trauzgh, e inquietudini. Giunle frà que iti discorti da Milano Tomaso Caracciolo, e con esso il Baron di Batteuille, i quali non volendo alcuno de'pareri rappresentati approuare, o riprouare prima, che, andati in persona a riconoscere i siti del paese, e le

qualità de'luoghi, potessero con magior certez-Tomaso Car za approuare il migliore, e più opottuno. Fu'rirace closil soluto, che incontanente partissono per quelle Baie Ji Batti. parti,

parti, e con esso loro andassero mille fanti di uille e Lode? quei del Guasco. E lo stesso Guasco v'andas uiso Guasco inuisti co gentro de ancora, e al Caracciolo col Batteuille di conti a Ottaggio. figlio assistesse. E il Doria andasse a Sauona,e quindi alla ricuperatione del Sassello, il quale assai presto venne ricuperato. Giunse an- Cauallier Ca. cora alla Città Camillo Cattaneo Caualiere millo Catta di Malta chiamato dalla Sicilia; foldato nelle Genouale inguerre di Fiandra longamente elercitato. Il viato co geti quale con due mila fanti su incontanente in semasone.e po niato a Masone, d'onde, perche vide quel posto incapace di tanto presidio, hebbe ordine di trasferirsia Ottaggio, in maniera, che trà quei, che già erano quini, e quei, che doueuano frà poche hore giugnerui, si trouò il Caracciolo in Ottaggio da cinque mila fanti, e ottanta caualli, gente parte di soldo, parte delle cerne condotte da alcuni di que' Gentil'huomini, a'quali era stato, como si disse, data la cura di leuar compagnie di foldati. Il Carracciolo, lasciato il Guasco per la strada, che colle genti il seguitasse, peruenne in Ottaggio sull' imbrunir della notte, e intese incontanente, essere il Duca allora molto gagliardo di fanti, Duca di Sauo. e di caualli peruenuto in Caroxo picciola vil- 14 s'accosta la nel mezzo della strada, ma più a Ortag- Ortaggio. gio, che a Gauio vicina: ne pensando, che così subito ei douesse venire all'assalto, non Caracciolo, e fece per ailora alcune delle diligenze in tanta s'isltriCapita ni della Repu vicinità del nemico necessarie, e di nemico potente, feroce per natura e animoso: ne la not- gio no hano te oscura, e piouosa lasciaua ne anco, che dere alla difiriconoscessero le qualità del sito, e le circo fesa.

tépo di proue

stanze del paese. Furono solamente inuiate alcune poche genti alla guardia de'passi, e rinforzati alquanto i colli vicini. È venen-do da Genoua autifi della certa risolutione del Duca, di voler prima faisi padrone di Ottaggio, che tentare l'espugnatione di Gauio, si per godere delle vertouaglie, che quiui confidaua di ritrouare, come, perche cacciati da quel quartiere i nemici, non gli fossero d'impedimento al impresa di Gauio; non si sterre ed altro attendendo, che ad aspettare la luce del venturo giorno, per dare gi<sup>b</sup>ordini necessari, e per fare le prouuisioni oportune; eccetto inquanto s'andò quella notte discorrédo, se in caso che il Duca si facesse innanzi, fosse meglio aspettarlo dentro la terra, o vscirgli incontro sul campo. Camillo Cattaneo voleua fermarsi alla difesa della terra, e'l Caraccioloche s'vscisse. Masupponendosi, che il Duca non poteua hauere ne artiglierie, ne giuste prouuisioni per l'assalto, stimarono d'hauerancora tanto di tempo, per accettar meglio la rifolutione, che fosse allora superfluo il discorrerne, sperando che il tempo, il procedere del nemico, e la luce del seguente giorno aprirebbono loro gl'occhi sì, che meglio potrebbono vedere, econfigliarfi. E Otraggio grossa, e popolata habitatione, fituata appiè dell'Appénino verfo la Lombardia, fulla finittra sponda di vn fiumicello, che sceso dalla motagna si diffonde nel piano alla terra sottoposto, debole, e quasi aper-ta: perche Pantiche mura in molti luoghi rouuinate terbano appena le vestigia non che la

Sito, e qualità di Ottaggio.

la forma loro naturale. V'hà vn picciolo, e antichissimo castello sulla sommità, dalla vecchiezza quasi rouinato. L'essere sul camino reale, che và a Genoua la faceua ricca, e popolata per lo trafico, e tragitto continuo de pallagieri, e delle merci, che vanno, e vengono dil obardia. Estimando i Genouesi quelluogo ca- Fortiscationi pace di molta discsa per lo vantaggio del sito, gio. quando fosse di nuoue opere fortificato, surono in varie parti, e posti erette molte trincee in difesa tanto delle strade, quanto del monte vicino. Le principali erano, l'una fatta a difesa di vi picciolo ponte, detto del Frasso, il quale mezzo miglio oltre a Ottaggio la strettezza delle strade commette: l'altra vna lunga trincea, la quale dal piè del monte fino al fiume distendédosi, tutto il borgo, e la campagna di frontericopriua. Colle quali fortificationi s'erano persuasi di contrastar lungamente l'espugnatione di Ottaggio, e l'entrata per quella parte a'nemici prohibire, senza hauer risguardo, per quanti lati possa la sorza degl'eserciti apritsi la strada. Il Duca, il quale aspettaua l'artiglieria, che in breue doueua sopragiugnere, non risolucua per quel giorno muouersi, onde i Capitani della Repubblica haurebbono hauuto comodità di prouueder meglio alla difesa. Ma Monsù di Sant'Anna con qualche nerbo di géti inuiato sullo spuniare del giorno dal Duca a Fortificationi ti inuiato sullo spumare desgromo del ricognoscere il camino; e le primiere fortifica- del Frasso ab-tioni l'impegnò nel combattimento. Per-foldati Genociocche hauendo prima occupato, che ricono- uesi, e occupa sciuto le sortificationi del Frasso, le quali erano na.

comparir de nemici abbandonate, mandò incontanente a dar auuifo al Duca del felicif-

simo principio dell'arme sue. Stette il Duca in forfe, 10 doucua con tutte; o con parte delle genti tenergli dietro, o farlo dal posto occupato sitirare. E mentre non sà risoluersi, ne pi-Scaramuccia gliar partito, ode attaccata fiera scaramuccia al Frasso tra'l Santanna, e guattrocento fra le sue genti, e quattrocento fanti da Ottagfati inuiati da gio inuiati alla ricuperatione del posto abban-Ottaggio alla donato, e dietro al romore gli vengono auuisi Etcuperatione del fatto, e ricchieste del soccorso, attesoche il pericolo era grande, nel quale i suoi si ritrouauano. Onde veggendoli impegnato con-Il Duca fi muoue da Ca tro gl'ordini da se dati, comandò alle sue genti che si muouessero, e si facessero innanti, gri-

rozo co tutte le genti,e và dando con alta voce, e piena di confidenza, verto Otaggio. Questo è giorno di vittoria. Vicito con tutte le forze in campagna distase per fronte le ordi-

Caracciolo co tutte le ge-

lir quella terra dalle spalle, dispose nel letto del fiume la caualleria, e il rimanente ritenne di quà, e con larga fronte andò ad inuestire il piano, e i colli, che al piano soprastanno. Con non minor ardire, benche con miri escida Ot- nor ordine, e fortuna s'accinsero i Capitani tagio per op-Genouesi alla difesa; perche preualendo nella potti al Duca fubita commotione l'autorità del Caracciolo, vscirono sul campo: e mentre i quattrocento fanti, andati alla ricuperatione del Frasio, trattengono il Duca, le lor genti in questa forma di-stelero. Il piano che relta fra Ottagio, e'i Frasso, vien

- nanze, e mandara parte delle genti per le colline oltre all'acque, che fingessero di andar ad assavien frammezzato dalla parte; nella strada sinistra del quale, che è sottoposta a i colli, disposero le fanterie, comprese quelle del Guasco allora, allora venute, così stracche, e molli dall'aqua piouuta, com'erano; nella destra più vicina al fiume collocarono gl'ottania caualli in quattro squadroncelli diviti. Inuiatono ancora rinforzi di genti alla ditesa de'colli,per doue poteuano i nemici auuanzarsi. Frattanto il Duca, hauendo non solo difeso, e ritenuto i posto del Frasso occupato dal Santanna, ma ributtato i quartrocento fanti andatiui alla ricuperatione, ghandaua non fenza tranagho, e difficoltà, incalzando: perciocche, facendo essi resistenza, e continuamente combattendo, lentamente ancora cedendo, si ritirauano. Ed essendosi in questo modo per qualche hore continuato, peruenne finalmente il Duca a vista del pian d'Ottaggio, doue scoperse le genti della Repubb'ica, distese appena in ordinanza, apparecchiarsi alla difesa: e sostenuto alquanto il corso, per formaregli squadroni, e dare gl'ordini opportuni, mandò da tutte le parti ad inuestirli. Cessero primi di tutti quei, che difeni fatto d'arme deuano i colli, i quali da numero molto magio fra'l Duca es re incalzati, s'andarono ritirando verso il pia. Caracciolo. no: doue peruenuti, cagionarono disordine nelle ordinanze, le quali vrtate da gl'amici, e infestate da'nemici, che dietro gl'amici veniuano, non potendo resistere, e hauendo ancora gl'ottanta caual i nell'altra parte collocati, al solo apparir della caualleria nemica voltato, senza punto combattere, le briglie cominciò da

tutte le parti maggior la fuga, e la confusione, che'l combattimento. Onde procurando ogn'vno, col ritirarsi verso la terra, la salute, e lo scampo, venne abbandonata la campa-E'l Caracciolo, che quiui con vna pic-Caracciolo e gna.

AgostinoSpi nela prigioni del Duca.

ca in mano virilmente combatteua, e con esso Agostino Spinola Capitano delle due Compagnie del Principe Doria, soldato di gran valore, e d'esperienza vi restarono prigioni. Grande sù in questa riuolta la strage delle gents Genouesi massimamente a certo rastrello di legname, doue termina l'habitato, che trouarono Perche essendo quiui grande la calca di chi incalzana, e di chi era incalzato, e poca, o nulla la resistenza, hebbono le genti del Duca gran comodità di far molta vecisione. Non però fù la strage senza vendetta: perche, battuto il rastrello, ed entrati i vincitori frà l'habitato del borgo primiero, furono malissimo trattati non solo dalle moschettate, che dalle finestre fioccauano, ma da due bariglioni di poluere, a'quali venendo opportunamente appicato il fuoco, moltitudine grande de'soldati Ducali, e frà essi molti de più principali, e di

Ottaggio.

Il Ducavirto maggior valore, e nascimento perirono. Rimase rioso sulla ca-pagna và all nondimeno quella parte primiera del borgo in espugnatione potere del Duca; il quale senza dare, o pigliar della terra di tempo al respirare, messe incontanente mano Ottaggio. all'espugnatione della terra principale, la quale pet vn picciolo roscello vie diusa dal borgo oc-

Cobattimeto cupato. Quiui su ancora molto gagliarda non mella spusna. solo l'oppuguatione, ma la resistenza, e maggiotione di Otre il danno riceuuto dagl'oppugnatori, i quali

Laggio. rimarimanendo scoperto bersaglio de'difensori (perche non erano ne da trincee ne da approchi, coperti) stettero per tre hote combattendo cotro i difenfori, i quali da le fine stre, e da'tetti malamente, e da più parti gl offendeuano. crescendo momento per momento il numero de gl'oppugnatori, ed essendosi sparsa voce fra' ditensori che i nemici fossero per altra parte entrati, i Capitani, e gl'altri vficiali da così repentino auuifo fourapresi, essendo tra loro molto incerti, e confusi di ciò, che fare si douessero, abbã. donata la difesa, si ritrassero nel castello, con isperanza, e fine, per esso di vscire verso il monte, e salui a Genona ricondursi. Ma non riuscì il disegno; perche veggendo ancora la falda del monte da'nemici occupata, ne hauendo nel castello poluere da difendersi; o vettouaglie da mantenersi, debole era il rifugio, e piciola la speranza della salute. Rallentò per la ritirata Ottaggio in loro la difesa della terra, laquale finalmete, o abbandonata da'difensori, o vnita, e sopraffatta da gl'affalitori cresciuti di numero, per lo continuo rinfresco delle genti dal Duca, il quale era presente, somministrate, venne in potere de nemici, e poco dopo il castello; nel quale, non essendo ne vettouaglie, ne apparecchio, o monitione alcuna per la difesa: il Guasco, e gl'altri Capitani quiui racchiusi, veggendosi ancora fottoposti all'eminenza de'colli vicini, e da' nemici occupati, patteggiarono la deditione. La quale accordata in voce, ma non in iscritto, Castello d'Os diede materia d'altercatione: pretendendo taggiosi tede gl'arresi, che colla vita fosse ancora stata accor-

data la libertà, e i Vincitori, che la vita solamente lor fosse stata conceduta. Oade il Duca li trattenne tutti prigioni, aggiugnendo per maggior giustificatione della titentione, che i patti accordati follero stati rotti, per l'appiccamento del fuoco fatto da quei di dentro ad vn bariglione di polucre, il quale molti dell'vna, e dell'altra parte estinse, e frà gl'altri Monsù di Flandes, vno de principali vficiali dell'esercito del Duca, da esso molto amato, e per lo valor di lui singolare molto stimato. Il qual accidente, essendo sgraciatamente succeduto, il Duca o disgustato della perdita de suoi, e digustatissimo per quella del Flandes, o volendo pigliar pretesto alla ritentione, e così priuare la Repubblica in tempo di tanta rouina di capi, e d'huomini da comando, attiibuì a malitia: onde, quasi fossero rotte le conuentioni, non si tenne in cosa alcuna obbligato. Entrati i soldati nella terra, la messero inconta iente a sacco: che sù non solo con molta rapacità; ma con crudeltà, ed impietà grandissima esercitato; e con danno de gl'Ottaggini grandissimo, destinati i primi a soffrire i mali della guerra per contro di Zuccarello ottanta miglia quindi lontano, cominciata. preda fù grande, perche quiui era il mercato ordinario delle vettouaglie, le quali dalla Lombardia a Genoua si tramandano. Egli Ottaggini huomini industriosi per natura, e negocianti, erano molto ricchi di danari, di suppellettili, e, di grani accumulati. Perloche i Ducali, i qualigià haucuano fentito i disagi della guerra

Ottagio farcheggiate da foldati dei Duca. si rifecero di vestimenta, e diuennero ricchi di danati, vettottaglie, e d'ogn'altra cosa ab-I prigioni farono molti, e trà essi noue principali Genril'huomini Genouesi, oltre a molti altri Capitani, e vsiciali. tolte sette insegne militari, e su la vittoria molto segnalata, posciache quiui lo sforzo maggiore delle genti, e de Capitani della Repubblica combattette; benche non tiuscisse senza perdita molto grande della migliore, e più scelta soldatesca del Duca. Occupato Ottaggio, Il Duca salie ottenuta la vittoria, falì il Duca con alquanti caualli l'Appenino, e giunto nella fominità, Genous da stette con gl'occhi molto auidi mirando la vicino. sottoposta valle della Pozzeuera, e'i mare a lei vicino (perche la Città chiusa da'colli, i quali più da vicino la cingono, non può quindi vedersi) è ingiottendo collo sguardo, e col desiderio della vendetta quella preda, che non era mai per conseguire, gli sembraua vn' hora mile anni di correre ad occuparla, non sapendo, ne potendo imaginarii, che quel luogo appunto folle da Iddio per la metà de'suoi vasti pensieri, e quello il termine alla carriera de' trionsiimmaginati presisso. Non potè il Duca interamente godere della vittoria, perche oltre alla perdita del fiore della sua gente, che vi la. scio, vennegli ancora l'allegrezza amareggiata dalla nouella, ch'hebbe il giorno seguen- Galea Capital te della sua galea Capitana, la quale collo na del Duca stendardo principale su lo stesso giorno del sucnoua cattina cesso della battaglia cattiua nel porto di Genoua dalle galee Erano pochi giorni innanti state blica. condotta.

dalla Repubblica inuiate ne'mari di Prouenza tre galee per infestare i lidi del Duca. hauendo inteso la Capitana di esso Duca ritrouarsi a Sant'Honorato, Isola picchiolissima di quel mare, anticamente chiamara Lerino, poco da Nizza distante, e da picciolo canale dal có. tinente diigiunta, deliberarono andarne in traccia. Così auuicinatesi all'Isola, due di esse girarono per di fuora. La Capitana comandata da Galeazzo Giustiniano, entrò frà l'Isola, e'l continente, e abbattutasi nella galea del Duca, la quale, visto il pericolo, andauasi ritirando, e faceua tutto lo sforzo, per isfugire a qualche terra della Pronuenza, venne sopragiùta, e costretta a rendersi, e a venire in podestà della Genouese. Ma nella Città di Genoua, quantunque il successo infelice d'Ottaggio no hauesse cagionato quella confusione, e trepidatione, che poco dianzi vi cagionò quel di Rossiglione; per essers imparato con maggior costanza a sostenere simili disastri, tuttauia non mancauano i più prudenti di cognoscere la Grandezza di questa perdita essere in effetto maggiore affai, che quella di Rossiglione per lo sfacimento di quali tutta la gente migliore, per la prigionia di vn capo di tanta autorità, ed esperienza: nella virtù, e valore del quale la Repubblica assai riposaua, e di tanti altri Capitani, e gentil huomini così princi-Considerauasi il pericolo, che si correua del Duca che seguitando il fauore della fortuna, e'l calor della vittoria con tutto l'esercito suo, e del Re di Francia alle mura si presentasse. Onde

Onde afflitti nell'interno, e' sbattuti da così gagliarda percossa, non sapeuano d'onde, o como potessero l'imminente rouina sostenere. Il Se- Genous intor nato ristrettosi a consiglio con molti Capitani, no alla difesa e Coliglieri, frà quali furono ancora introdotti di Gauio. il Marchese di Castagneda Ambasciador Spagnuolo, il cui configlio, per effere già sperimétato nelle guerre di Fiandra, era stimato molto eccellente, el Duca di Tursis, variaua nelle opinioni, como anco variauano glistessi Capitani, e Configlieri. Pareua a molti pernicioso consiglio, consumare il meglio delle genti nella ditesa di qualunque luoco debole, contro esercito così potente. Onde giudicando più vtile, esaluteil contrario, di sparagnarle per la difesa della Città, della quale il pericolo non poteua esser ne maggiore, ne più vicino: lodauano, che, abbandonato Gauio, si vedesse di saluare il presidio, e ritirarlo alla difesa della Città principale, e capo di tutto lo stato. Altri nel primiero partito perseruando, diceuano, che facendo altresì il nemico perdita di molta della miglior gente, che era il neruo delle sue forze, dineniua più debole, e per conseguenza si rendeua inabile all'espugnatione della Città, e che douendo giorno per giorno giugnere i soccorsi da Napoli, e dalla Sicilia, lo stato della Città non poteua pericolare: onde che era bene etiandio con perdita del presidio di Gauio trattenet il nemico, e dar tempo alla venuta non solo de'soccorsi, ma ancora alla venuta de gl'Alema. ni, i quali già si sentina, che comincianano a entrare nello Stato di Milano. In queste ambigui-

Deliberatio ne delled to fa di Gai io rimeils si Du ca di Ferra.

> IlDuca vuole andar all'e forguatione. di Genous, el vuolp ina e-Ipugnar Ganio.

Feria, al giuditio del quale fù rimessa la deliberatione. Il Duca dall'altra parte entrato per l'acquitto della vittoria in alterezza s'apparecchiaua a passar con tutte le gentil'Appenino, e accostarsi alle mura della Città: onde con molto studio andana disponendo le cose all'impresa opportune. Ma il ritrasse da simil Contestable proposimiento il Contestabile, il quale, non volendo lasciarsi alle spalle Gaujo piazza fortificata con grosso presidio, che era la porta de' foccorfi, e la fi urezza delle spalle, e in ogni euéto della ritirata, ordinò, che prima di passar innanti, s'atrendelle ad espugnarlo. Duro parue al Duca ritener così bel cosso della vittoria; ma, non potendo più, fù costretto secondar le voglie del Contestabile, senza il quale gl'era impossibile proseguire l'impresa destina-Ducase Cote. ta. E perche al Contestabile pareua troppo gra-fiabile si met de il danno riceunto nell'assalto primiero dato

tono fotto Gauio.

dal Generale della caualleria a quel luogo, e maggiore il riceuuto sotto Ottaggio, per non esscrifi in quelle fattioni seruati i termini militari, volle perciò, che l'oppugnatione di Gauio ordinatamente procedelle colle artiglierie, congl'approcchi, e coll'aprir delle trincee. Capitan Meazza Gouernatore, come si disse, del presidio di quella piazza, attendendo con gran studio, e con molti ripari alla difesa, e colle frequenti vscite alle offese, concepitanto d'animo, che, scriuendo al Senato, l'assicurò, che dirarebbe licuramente per dieci, o dodici giorni in lungo l'oppugnatione. Ne forsi

gli

gli sarebbe fallito il disegno, se vn'huomo en; Difesa di Gaz trato furtitamente in Gauio, non gl'hauesse da uio di conse Milano recato ordini di Stefano Spinola di Pice ca di Feria ab tro Residente per la Repubblica presso il Feria, bandonata. per li qualigli s'ordinaua, che parendo al Feria migliore, e più accertato configlio, conseruare la gente, che lasciarla perire colla piazza; la conservatione della quale piazza s'haue. ua per disperata: tralasciatane perciò la difesa, prouuedelle alla salute del presidio in quella miglior maniera, che si potesse. Al Meazza haueua scritto il Senato, quando al Ferin rimesse la deliberatione, che seruasse gl'ordini dello Spinola di Milano, e allo Spinola di Milano haueua scritto, che secondo il parere del Feria ordinasse al Meazza quel, che douesse esequire,intorno al perseuerare, o abbandonare la difesa di Gauio. Sù questo auuiso il Meazza di mezza notte, e senza ne anco sarne motto a terrazzani, parti col prefidio di tre mila fanti verso Serraualle, terra dello Stato di Milano; quattro in cinque miglia quindi distante. Ma hauendo trouate le strade rotte, e perciò perduto molto di tempo nel viaggio comin-ciò a dubitare, d'effere, foprauuenendo il giorno, colto a mezza strada: onde risoluto di ritornare addietro, si ricondusse col medesimo silentio, d'onde cra quella notte vscito: e pattuita il seguente giorno sacoltà di vscirne colle genti, rese la terra, ma non il castello, che non era a sua dispositione. Questo terzo auuenimento afflisse di nuouo la Città, la quale il giorno precedete alla deditione, haueua hauuto

le lettere del Meazza, per le quali afficurana, che per diece, o dodici giorni almeno si difenderebbe; fra quali, tenendosi in Genoua per certa la venuta de soccorsi di Napoli, e di Sicilia, era alquanto respirata dal rimore, di vedere l'esercito nemico prima, che i soccorsi auuicinarsi. Hora scadendo da questa sicurezza, ne veggendo comparire i loccorsi, staua ciascuno Igomentato per li propri infortunij, e spauentato per la prospera fortuna del nemico, al quale, veggendo pure, che tutte le imprese felicemente inccedenano, parena coll'immaginatione impossibile, che quella di Genoua douesse men felicemente riuscirgli. Crebbe ancora l'afflittione, e lo spauento per la perdita, che assai presto successe del castello. Perciocche il Duca desideroso di rimuouere dal Contestabile i pretesti, e gl'impedimenti, che ei potesse allegare, per non andar a Genoua, apparecchiò con molta celerità le batterie, colle quali hauendo percossi alquanto i muri, e fattiui qualche danni, il Castellano, tuttoche si vedesse in sito forte, e molto ben prouueduto, adognimodo, essendo giouane per erà, e poco sperimentato nella guerra, venuto a parlamento, ottenne tre giorni di tregua, con facoltà di poter dare a Genoua auuiso dello Stato, in che, si trouaua. Ma hauendo il Duca, durante la tregua, eretto alcune trincee, ne hauendo il Capitano fra'l termine di tre giorni hauuto auuiso alcuno dalla Città, perche il messaggiero fu trattenuto dal Duca, venne anch'esso alla deditione. Così, non rimanendo all'esercito altro

ofta-

Il Dura occupato Gauio fi mette fotto il sastello.

ostacolo per andar a Genoua, eccetto quel, che gli poteua fare l'asprezza del monte; il Duca spinto dall'ardore, e dal desiderio, e tirato dalle speranze grandissime, che si nobil corso di vittorie gli somministrana, chiese, e sece molte instanze al Contestabile, perche, senza dare maggior spario al nemico di respirare, comandatte, che ii spignessero innanti e genti, e le arti-glierie; di certissima vittoria con essicacissime parole afficurandolo.

Già diceua habbiamo aperta la porta, gia la-Parole del Des fricata la strada alla Città già sono rolti gi osta al Conrestabi coli, e gi impedimenti; sono i nemici rotti, e i lo- le persuade co ro Capi nostri prigionieri. La Città prima della contro la Citvittoria di Ottaggio piena di confusione, e di indi Geneua.

terrore, haueua, come da alcuni prigionieri s'e potuto raccogliere, mandato a patteggiare con esso noi, e a offerirci gran somma di danari, il simile van facedo molti de'più principali di quella Repubblica, per redimersi dalle nostre mani, dalle quali in altra maniera essi stessi conscii della propria debolezza, e presaghi della rouina imminente, ben sanno, non esser loro possibile di sfugire. Hor che faranno dopo tante percosse l'vna sopra l'altra riceuute, dopo l'hauer perduto il neruo della lor gente ? dopo il vedersi spogliati di tanti Capi, e Vficiali? priui al primiero incontro del suo Generale, in cui tanto confidaua. Crediamo, che, al apparir delle armi, e delle nostre insegne, debba sosteners: debba aspettare l'aspetto, non che l'rimbombo, e le percosse delle nostre bombarde? Vn2 Città d'huomini auuezzi solamente al trasicare,

e al far de'conti, co' quai mezzi han quiui racchiuso quanto di ricchezza, e d'opulenza altroue si troua disperso, crediamo, che debba fare alcuna resistenza all'armi, all'insegne, ealla riputatione del nostro nome, alla fama del valore, alla grandezza del terrore, che seco portano l'arme Francesi da per tutto così temute, e riu-rite? Andiamo di gratia prima, che essi colla fuga tante ricchezze, che già son nostre dalle nostre manisottraggano, o prima che fortificata d'alti ripari, soccorsa dagli aiuti Spagnuoli, ci mettano in dubbio quella vittoria, che la fola celerità probabilissimamente può assicurarne. Quanto di terrore, Iddio buono, quanto di costernatione simpresse ne gl'animi de nostri nemici colla perdita delle trincee, la rotta, e la sconfitta di Rossiglione? quanto sù allora quella Città vicina ad essere abbandonata, qual oportunità in tanta confusione, e stordimento de gl'habitatori, su pretermessa, di acquistarla? E dubiraremo, adesso dopo la scontitta di Ottaggio, dopo la perdita di Gauio, spogliata della soldatesca migliore, priua d'huomini da comando, non istie senza comparatione più intenta alla fuga, che alla difesa? non pensi più alla salute, che alla refistenza? Tralaicio le intelligenze, che molte habbiamo con que'cittadini, le male soddisfattioni, e i tristi humori, che corrono in quella Città; i quali, chi dubita, che non debbano essere di molte oportunità alla vittoria? Su dunque Gra Contestabile corriamo non alla oppugnatione, maall'espugnatione di quella Città, non all'asfalte

falto, ma alla conquista, non al combattimento, ma alla vittoria certiffimamente a noi per tanti accidenti, per tante circostanze, e argomenti promessa, e apparecchiata. Per la quale la grandezza del nome Francese, e l'Imperio di quella Corona già caduto in Italia, riforgerà per le nostre mani, e con perpetua gloria del no-stre nome nell'antica dignità, e nel'o splendorediprima. EV. Eccellenza col titolo più Illustre, colla più memorabile, e tega-lata attione colmerà tanti altri suoi pregi: e chaudendo con incomparabile splendore la fama delle sue eroiche attioni, renderà il nome suo presso i Francesi, e presso l'altre nationi il più memorabile di qualunque altro, che degl'antichi Capitani si tenga hoggidì memoria, o si faccia onorata mentione.

L'autorità del Duca presso il Contestabile nó era più in quella stima, che prima esser soleua; e come la compagnia dell'Impero sie sempre piena d'emulationi, d'ombie, e di sospetti. E i fini ancora de'Capitani non sieno sempre i medesimi, appariua per più d vn contrasegno, che non erano ne anco le volontà per più di vna cagione concordi. Rispose pertanto.

Se V. Altezza, i Ministri di Sua Maestà, e Risposta del gl'altri Collegati hauessero in qualche parte alle parole in almeno corresposto alle obbligationi della le-citatorie del ga, e alle offerte grandissime fattemi in Susa, Duca. al licuro sariano meco superflue tante esortationi. Ne io, il quale sono sempre stato quegli, che hò incitaro gl'altri alle gloriose, e magnanime attioni, hautet hoggidi bisogno di vn tanto

incitatore. Perciocche le stesse ragioni, e lo stesso ardor dell'animo, che per vbbidire a sua Maestà, e servire tanti Principi Collegati, mi spinsero in questa età, e nel mezzo del verno a trappassar l'Alpi, sarebbono da per se stesse basteuoli a condurre ad honoreuol sine l'impresa sour'ottimi fondamenti deliberata, e con grande apparecchio, e dispositione maggiore cominciata. Ma conuien pure, che s'intendiamo in negotio così graue, ed importante, a calculati hana i conti e calculati bene i conti, procuriamo di non andar tentoni, ne d'entrar alla cieca in tanti pericoli: acciocche entratiui, non habbiamo poscia a pentirsi indarno della nostra temerità, e in vece de le vtilità da noi pretese, in ve de gonori da noi sperati, non altro, che rouine, che danni, che disonore veniamo a riportarne. Andiamo contro vna Città grande, epone. Andiamo contro vna Città grande, epopolata, munita di grosse mura, e già di molte fortificationi, per quel, che sen intende, circódata. V'andiamo per vie non facili, non piane, ne per paese fertili, o abbondanti, ma per siti molto forti, per vie malageuoli, e dirupate, per paesi ignudi, sterili, e spogliati di tutte le cose al mantenimento degl'eserciti necessarie. Oue sono le vettouaglie per gl'alimenti? oue le giumenta per le condotte? oue il carriaggio per gl'altri impedimenti? Sà V. Altezza, quante condotte de la mantenimento de l'estra quante d'altri impedimenti? Sà V. Altezza, quante condotte de la mantenimento de l'estra quante d'altri impedimenti? Sà V. Altezza, quante condotte de la mantenimento de l'estra d per gl'altri impedimenti? Sà V. Altezza, quan-to le prounisioni, che a lei toccano di fare, sie-no riuscite scarse, quanto inferiori alle sue obbligationi, e alle tante certezze, che me ne diede prima in Susa, e poscia in Torino. Non istò quì disputando, se per volontà, per negligengenza, o per impossibilità non sieno fino a quest hora Comparse. Qualunque se ne sia la cagione, non mi si può negare, che'lloro mancamento non sie grande, e di gran conseguenza per quel, che a noi resta da esequirsi. L'armata Inglese, e di Marsiglia fondamenti così principali dell'impresa, non che sien ne'mari di Genoua comparse, ma ne anco da'loro porti, che siano a quest hora vicite, possiamo assicurarsi. I supplementi di genti, i quali nella Francia doueuano stare apparecchiati per lo necessario rinforzo dell'esercito nostro, già molto scemo, e indebolito, non habbiamo ancora notitia, che sien non dirò inuiati, ma ne anco preparati: e non altrimente, che se non fossimo da quel Regno vsciti, conto, o memoria alcuna di noi in quella Corte più non si ritiene, E chi può dubitare, che l'impresa sù questi fondamenti sanamente deliberata, mancando essi, non debba immantinente rouinare? E nondimeno V. A. col medelimo feruore presistendoui, a gran vergogna A reca il non proseguire quel, che senza questi fondamenti sarebbe stato grande imprudenza deliberare, gran vergogna cominciare, temerità molto grande proseguire. Qual de'nostri sia più il accertato consiglio, quando il sentimento tra gl'huomini comune, e la ragione, che è così palpabile, no conuincesse, meglio certamente si comprenderà, considerando attentamente lo staro, nel quale oltre l'Appenino peruenuti, si trouaremo; essendo imposlibile, trouandoui resistenza me diocre, lo starui

lungamenti otiosi, e quiui destituti di vettonaglie, e d'ogni humano prouuedimento trattenersi. E chi dubita, che qualunque benche minimo intoppo, qualunque benche leggieris-sima dimora alla vittoria da V.A. pretesa, non debba nella totale rouina e distruttione di noi medesimi convertirs? Ma che stò io a dire d'intoppi, e d'impedimenti? la sola dimora per la condotta delle artiglierie, e dell'altre proutisioni, le quali non possono caminare del pari coll'efercito: il tempo necessario al formare degl'al-laggiamenti, all'impadronirsi de posti, al dispor delle artiglierie, quando nessun'altro impedi-mento il corso dell'impresa non ritardasse, sarà indubitatamente basteuole alla nostra rouina, e alla distruttione delle nostre genti, se non haueremo con noi vettouaglie sofficienti fra quel mentre a sostenersi; in maniera, che non per altro saremo colà peruenuti, che per dare vn ridicolo, e giocondo spettacolo al mondo della nostra temerirà, e imprudenza, del quale gli stessi nostri nemici, dentro le lor mura sedendo, saranno i primieri spettatori, e più da vicino. Che sarebbe poscia, se lo Stato di Milano, il quale certissimo nemico al'e spalle si lasciamo, si muouesse; il quale, che passati da noi i monti debba ne'termini dell'amicitia fino a questa hora simulata contenersi, chi può farne la sigortà? Che sarebbe, se da Napoli, e dalla Sicilia fra quel tempo sopragiugnessero i soccorsi, e gl'atiati gagliardi in que'Regni preparati: con qual animo, con quai sorze potremmo oppressi da tanti trauagli, stretti da tante necessità, priui d'ogni mortal foccorfo, racchiusi tra'monti, e'l mare, attendere in vno istesso tempo all'espugnatione di ben munita, ben prouueduta, e ben soccotsa Città, e resistere alle forze dello Stato di Milano che ne souragiugnessero. Confiderà V. Altezza nella debolezza delle géti nemiche, nello sbigottimento de'popoli, e ne' disordini di quella Città, nelle intelligenze, che molte professa tratteneini? Dassi ancora ad intendere, che stando le cose in termini tali, ci debba, spalancate le porte della Città, esser aperta quella strada, che sola, e vnica ne rimarebbe in quel estremo caso alla vittoria, o, per dit meglio, alla salute? Vorrà V.A. persistendo co-stantemente nel proposito, collocare in così aerei, e incerti punti le fundamenta, non dirò dell'esito felice dell'impresa, ma della nostra salute, e della nostra riputatione? La battaglia d'Ottaggio deue pure hauerla fatta capace, non effere nell'arme nemiche quella tanta viltà, e poco ardire, che poco dianzi V.A. si pro-L'acquisto di quel picciolo borgo, e in nulla alla somma delle cose rilleuante, che pure era sfasciato per la maggior parte di mura, e priuo di artiglierie, ci è pur costato il miglior sangue de nostri, come V. A. benissimo sà. E saremo poscia tanto inconsiderati; che riputaremo pronti a spalancarne le porte, facili a darne in preda se stessi, le moglie, i figliuoli, e tante ricchezze coloro, i quali a così gran prezzo n'hanno vn picciolo borgo venduto? Deh, non ci renda per dio troppo temerari il desi-derio immoderato del vincere, la tropo ardente sete della gloria, i troppo acuti stimoli della vendetta. Ne doue và il capitale della vita, e della riputatione, non si lasciamo condurre da vane intelligenze de'mal contenti, ne collocchiamo i fondamenti delle imprese sulle confusioni, e subitani timori de'popoli, perche io mi protesto, e dicchiaro, che al sicuro si tro-uaremo ingannati, se altri apparecchi, altri rin-forzi per la vittoria, e per lo scampo di noi me-desimi, non haueremo con esso noi condotti. Le intelligenze, e le macchine de mal contenti possono essere facilmente scoperte, e spente, o colla giunta de soccorsi trattenute, o dalla mutatione de'successi scambiate, o per la difficoltà delle esecutioni suanite, o dalla diligenza di chi gouerna le cose oppresse: le subitane commotioni, e l'improuise alterationi de'popolari, vn poco di tempo acqueta, o picciola opposition raffrena: e per quel, che s'intende dell'vnione, e buon ordine di quella Città, habbiamo più tosto occasione mag-giore di temere, che di sperar bene della vit-toria. Ed io, il quale hò pure qualche sperienza delle cose del mondo, come, quando le pro-prie forze sono proportionate all'impresa, fac-cio qualche capitale di simili occasioni edacci-denti. Così doue sia no inferiori, gl'hò sempre stimati per allettamento alla rouina, e alla totale distruttione, di chiunque in essi de successi getta le fondamenta.

Replica del Molte furono le repliche del Duca, per le Duca al le pa quali sforzossi di tirare il Contestabile nella role del Con- sua sentenza; rappresentandogli, quando testabile.

la necessità del proceder innanzi per la tiputatione almeno di vn tanto mouimento, il quale essendo tanto innanti condotto, non poteua ienza infamia molto grande non proleguirii. Quando assicurandolo dal dubbio dello Stato di Milano, col proporgli le strettezze delle genti", e de'danari nelle quali il Duca di Feria fi ritrouaua: quando l'armi Francesi in Valtellina superiori, e vincitrici da quella parte, le quali nello stesso tempo lo Stato di Milano da quel lato assaltrebbono; quando le Vinitiane, le quali ancor elle apparecchiate a romper la guerra per lo Cremoneie, e per la Giaradadda, ridurrebbono quel Gouernatore in istato, di bilognar più d'essere soccorso, che in facoltà di poter soccorrere: e che per tanto era da valerli della fama, e del calor della vittoria, che suole il più delle volte terminar felicemente le imprese ancorche per altro impossibili, e per ogni humana ragione disperate. Non si douere far conto di tutti i finistri, ne temer di tutti gl'incontri, i quali nelle humane attioni possano interuenire, non se ne dando alcuna tanto certa, e sù saldi fondamenti tanto aggiustata, la quale dalla consideratione di mille difficoltà, e auuenimenti non possa essere impedita: sù quali, chi volesse con troppa circospettione sislare il pensiero, farebbe forza, che inabile opationi riuscisse. Douersi molte cose rimettere all' arbitrio della fortuna, la quale in tutte le facende, ma particolarmente in quelle della guerra dominando, si dimostra per lo più delle animo-se, e virili operationi singularissima protettrice. oltre all'Appenino, ed essendosi non molto dopo di questi dibattimenti inteso de'gagliardi soccorsi da Napoli, e poi dalla Sicilia a Genoua soprauuenuti, rimase l'esecutione di si gran-

neglia, con tutte le valli di quel Contado, es-

Duca la carica dell'impresa al Principe, il quale tralasciato per allora il tentar l'espugnatione di Sauona, si voltò sopra la Pieue prima terra de'Genouesi, frà le più vicine al Piemonte, e al Marchesato di Ceua. Haueua seco da tre in quattro cento caualli, e sei in sette mila fanti, parre Francesi dal Duca soldati, parte Piemontesi, militie dello stato. Erano poco prima entrati nella Riuiera da due mila Piemontesi delle militie ordinarie del Mondoui, e del Marchesato di Ceua, per mettersi in difesa d'Oneglia, quando non era ancora loro a notitia, che fosse stata

Non potere la venuta delle armate induggiare, il bisogno, e necessità delle quali non esser molto da stimare, con molti calcoli, e con-Il Cotestabile siderationi supponeua. Ma chiedendo per vlno vuole andar a Genoua timo il Contestabile, che prima di muoyersi da fenza vetto- que posti, gli fossero apprestate prouvisioni bauaglie. steuoli a nodrit l'esercito per tre mesi almeno

de impresa quasi del tutto abbandonata. Duca, necessitato a trattenere il corso de'suoi pensieri, deliberò, per non istar quiui otioso, e perdendo il tempo, di voltare parte delle genti IlDuca man- sopra la Riuiera di ponente, la quale per le capitolationi di Susa gl'era stata assignata; e doue haueua inteso i Genouesi, occupatagli O-

sere entrati in quella di Prelà vicina.

da geti ad oc. supare la Ri uiera di Po-Dente.

> da'Genouesi occupata. Questi superato l'Appen-

Diede il

pennino in quella parte, che chiamano passo: della Naua, per lo quale si và alla Pieue, passo per sua natura disticilissimo, e inaccessibile, ma da gl'huomini della Repubblica quasi abbandonato; non furono in tempo ne alla difesa, ne al soccorso; perche Oneglia era già in podestà della Repubblica peruenuta: ma andati a Prelà, riusci loro il soccorrerlo, e liberarlo. Perche non essendo quiui altro che militie, e que le poco esercitate, senza Capitano d'esperienza, con poco, o nulla di disciplina militare; all'apparir solo de Piemontesi si disossero dall'oppugnatione. Onde colla medesima facilitàte e felicità ritotnati in Piemonte per lo stesso passò della Naue, e fatta fede al Principe della debolezza delle guardie ritrouate a passi, della facilità con quale haueuano soccorso Prelà, e como senza contrasto, ed oppositione alcuna erano ritornati, maggiormente l'inditatono al l'impresa, nella quale coll'esempio de'sudditi suoi da que le parti ritornati ragioneuolmente supponeua picciola resistenza, e alla quale perciò fatti i preparamenti necessari con ilperanza di felicissimo successo diede il principio. Ne vane gli riuscirono le speranze, perche ritrouati, como gl'era stato detto, i passi poco prouueduti, calossi per essi alla Pieue, terra grossa a piè dell'Appennino verso il mare; e per esserui il mercato ordinario de' Terra della Piemontesi, e Genouesi non men ricca, e popo-lata, ma non men debole, e indifensibile di Ot-vittorie. taggio. In esta era entrato il Doria Mastro di Capo inuiatoui da Genoua, quando si seppe del

mādato con poca gete alla guardia del la Riuiera fi fortifica nella Pieue.

11 Doria Ma- pericolo di quella parte. Non gl'erano stati firo di Capo dati dalla Repubblica altro che mille fanti pagati: onde, tutto che hauesse ricusato con così poca gente d'andarui; per vbbidir nondimeno a gl'ordini del Senato v'andò, ma con protesta, che a manisesta perdita di se stesso, e delle genti v'andarebbe. Raccolti adunque mille cinquecento altri fanti delle cerne di quel contorno, si mise con essi nella Pieue. E tenendo per certo, che senza l'artiglieria, la cui condotta riputaua impossibile, fosse ancora l'espugnatione di quella terra impossibile; diede tutti gl'ordini, e fece tutte le prouuisioni alla difeia necessarie, ed opportune. Perciocche fortificò i Munisteri di Sant'Agostino, e de' Capuccini, fuora della terra, e di presidi sufficienti munilli. Fece il medesimo di certo posto, che chiamano delle Morre, l'espugnatione de quai posti giudicauasi senza l'artiglierie impossibile: onde riputando d'essersi con quelle fortisicationi nella terra assicurato, staua la venuta de'nemici attendendo. Non s'ingannò punto il Doria nel discorso, perche il Principe comparlo senz'arriglierie, e postosi intorno al Monasterio di Sant'Agostino, vi trouò difficoltà grandissime, e per alcuni giorni contrastò con poca speranza di superatlo. Ma foprauuenure il quinto giorno contro ogni e-spettatione de difensori le artiglierie, si rimosse-

Artiglieriave ro tutti gl'impedimenti. Perche dirizzatele conmura di Piemo tro il Monastero, e battutolo; il campanile, dote ageuola Pimpresa del. po molti colpi sbattuto, oppresse, cadendo molti de difensori, e messe tanto terrore ne gl'altri, de Pieue.

che, ritornandosi tumultuosamente nella Pieue, eabbandonando quel posto, il lasciarono in potere del Principe : l'esempio de quali su incontanente seguitato da quei, che guardauano gl'altri. Rimaso pertanto il Principe dissini si signor della campagna, si messe incontanente ue aprono la intorno alla terra, nella quale, essendo per porta alla caso tanto inopinato, e fuora d'ogni loro cre-quelle terri denza più di confusione, che di regola, e di buon ordine; ne ellendo i muri atti alla resistenza delle batterie, incominciossi dal Capitano Costapellegrina a parlamentare: e hauendo hauuto da certo Capitano del Duca la fede di vicire, senza mirare, chi gliela desse, o potesse dare, su fatto incontanente prigione. Ed essendo in quel mentre corsa voce frà quei di dentro che, per non isconcertare la negociatione, si spegnessero le micchie, hebbono gl'oppugnatori larghissimo campo d'accostarsi, senza esser offesi, alle mura: e, abbattuta con vna traue la porta, entrarono per essa, e per vn'altro spor- Pieue occupa tello di verso il mare, aperto da molti di coloro gina del Frin di dentro, i quali per esso cominciando a fugire, cipe Vinerio. procurauano a se medesimi lo scampo, e la salute. Manon succedendo il disegno, perche questo sportello ancora venne incontanente da soldati del Principe occupato, molti da muro, che non era in questa parte molto alto, precipitati, vennero parte vecifi dalle moschertate nemiche quiui all'opposito collocate, parte, conquassari dallo sbalzo, miseramente perirono. Fu quitti più, che altroue la strage della gente migliore, calcolandosi il numero de'morti fine

a dogento, che per altro nella terra si perdonò assai al sangue humano; si perche, essendo stato l'acquisto in tempo, che s'era trattato d'accordo, prounide il Principe alla saluezza della gente, come, perche correndo tutti al sacco, i toldari intenti allora alla preda, che era grande, rimanendo dall'auaritia superata la crudeltà, non erano infesti eccetto a coloro, i quali erano d'impedimento al faccheggiare. Molti surono i prigioni, frà essi il Mastro di Campo Doria, con quattro Gentil huomini Genouesi; due altri, i quali s'erano ritirati nel castello, assai presto salua la vita, e la Libertà, che fù loro puntualmente osseruata, si resero. Ocnto di Capo cupata la Piene colla prigionia del Doria Capo,

Il Doria Ma-« ő quatro Gőtil'huomini gioni alla Pieuc.

e Gouernatore della guerra in quella parte, e Genoueli pri collo sfacimento delle genti della Repubblica, alla guardia dellaparte di quello stato destinate; la Riuiera spogliata di presidio, e senza La Riuiera di speranza di soccorso, venne in podestà del

Ponente.dopo la Pieue fi cde al Principe.

la perdita del Principe; concorrendo a ricenerlo, e a portargli in contro le chiaui tutte le comunità; e patteggiata con danari la liberatione dal sacco, a rendergli l'ybidienza, hauendo hauuto ordine di così fare dalla Repubblica: la quale intenta solo alla difesa della Città, permise loro, che, per difendersi dal sacco, e dall'altre violenze, e indignità della guerra, succombessero per allora alla vrgenzo del tempo, conservato però ne gl'animi il doutro offequio, e deuotione verso il Principe naturale. Onde Albenga, Alassio, il Porto Mauritio, San Remo, e la Čittà di Vintimiglia, luoghi più principali della riuiera, compreso preso Oneglia, vennero senza alcuna resisten- Triora e'l caza in podettà del Principe: fecero il simile tutti stello di Vingl'altri luogi più deboli, eccetto quel di Triora, gono per la il quale, essendo situato sulla cima di vn monte, Repubblica. fece resultenza, e per la Repubblica sempre si mantenne, e virilmente si difese da vari tentatini, che vi vennero fatti. Si tenne ancora per la Repubblica i castello di Ventimiglia, il quale per alcuni giorni dopo la resa della Città, difendendofi, tece qualche resistenza. E hauen- Castello di Ventiniglia do il Principe fatto da Nizza condurre per ma battuto fi fere artiglierie, cominciò a batterlo, e colle bat- de al Princiterie diede principio a vna mina: onde il Capi-Pe. tano poco sperimentato della militia l'ottauo giorno venne alla deditione: colla quale il Principe diuenne padrone affoluto della Riuiera, che dal Finale a Monaco per lo spatio disettanta miglia si distende. Il Duca nello stesso tempo, non ostante le difficoltà, e renitenze del Contestabile, perseuerando nell'impresa di andar a Genoua, stava tutto intento all'esecurione, raccogliendo in Gauio molte prouuifioni, le quali dal Piemonte gl'erano inuiate. Incaminana artiglierie a Ottaggio, facena fabbricare scale da mura, raccoglieua guastatori per le spianate sulle montagne alla condotta delle artiglierie, e occupati molti Feudi dell' Imperio posseduti in val di Scrinia oltre l'Appenino da molti gentil'huomini Genouesi, inuiò Don Felice figliuol naturale all'acquisto di Sauignone Feudo altresì Imperiale, e terra grossa sei sole miglia alla Città dalla parte di Settentrione vicina: per doue, potédo senza im-

pedimento calarfi in val di Bisagno, s'apriua la itrada di assalire per quella, che era itimata la parte più debole, la stessa Città. Riuscì a D. Felice l'impresa felicemente, e senza contrasto: perloche la Città riddotta in grauissime strette, e ansietà, staua tutta intenta alla fortificatione di se medesima : e per assicurarsi del pericolo, che ogni giorno vedeua approfimarsi, attendeua con sostecitudine al lauoro

Genouest solleciti nella fortificatione delle proprie mura.

Trauagli.e follecitudini de'Genouesi.

delle trincee, a fornir le mura di artiglierie, a riprofondar fossi, a ergere trincee, e piatte forme, a guernire di steccate le parti più deboli, e mensicure. In cotal guisa pareuano le cose de'Genouesi all'vitimo aunicinarsi. Aggiugneuasi la penuria del danaro, nella quale la Città da questi tempi si ritrouaua : perche alcune galee andate in Ispagna, per leuarne, non ardiuano per lo dubbio dell'armata di Marsiglia mettersi al viaggio. Fù pertanto messo mano a molte delle argéterie de priuati, le quali ridotte a monera, benche in parte supplissiono al bisogno, tuttauia, essendo le spese eccessiue, non erano a lungo ándare softicienti. Nello Stato di Milano, non essendo ancora venuti gl'Alemani, non era molta prouuisione di genti, per vicir, come era necessario, in campagna, e alcuni pochi venutiui, erano stati incontanente inuiati alla difesa della Riua, alla con-D. Geronimo fernatione di quello stato tanto importante. Plmetello col E Don Geronimo Pimentello, non riputandoli

tira da Torfandria.

le gentissir in Tortona sicuro, hebbe per meglio, ritirarsi, tont in Ales c con quelle poche genti, ch'erano seco trasferirsi in Alessandria. Attione, per la quale

non

non poco sbigottirono i Genouesi, i quali, temendo, per lo timore da lui in questa occasione dimostrato, malamente soffrigano di vederlo, in vece d'accostarsi al soccorso della Cirtà, maggiormente allontanarsene; ed essendo in quello stato la stessa, che in Genoua, anzi maggiore strettezza del contante, gli Suizzeri creditori di molte paghe vecchie, veggendo l'vrgente bisogno de'Ministri Spagnuoli, stuzzicati ancora da Principi della lega, negauano il passaggio a' Tedeschi, che veniuano in difesa de gli stati di Genoua, e di Milano. Alla penuria del contante, succedeua la strettezza del credito de'Genouesi: perche tenendosi per l'Italia, e per l'Europa lo stato loro ruinato, stimauati ancora, che le priuate fortune di que' Cittadini colla pubblica precipitarebbo-

no. Il timore, che s'haueua in Genoua delle Timore delle atmate Inglese, e Francese non era di picciola atmate Inglese consideratione, ne di picciola afflittione a gl'a-afflige la Cit. nimi del vniuersale; temendosi, che d'ora tà di Genoua, in ora douessero comparire in que mari per le

in ora douessero comparire in que mari per le nouelle, le quali continuamente s'haueuano de grandi apparecchi, i quali in Marsiglia, e in Inghilterra si faceuano, e de danari dal Duca di Sauoia, e dal Principe suo figliuolo, quando era sotto Vintimiglia, somministrati a quel di Guisa, perche mettesse l'armata in punto e vscito da quel porto, nel mare Ligustico quanto prima comparisse. Alle quali armate si dubitaua assai, che douessero vnirsi quaranta vascelli da guerra, i quali vsciti da porti d'Ollanda, ne sapendosi per doue sossero desti-

nati, nessuno dubitaua, che per l'impresa di Genoua, doue gl'occhi di tutti stauano fissi, e riuolti, non fossero da quelle parti vsciti. El pericolo era grande, che occupata per lo meno la Corsica, o qualcheduno di que' porti, e fortificatolo, non seruisse loro di propugnacolo contro lo stato Genouese; e quindi infestassero il tratto avascelli, i quali di Spagna in Sicitia, em Napoli traghettassero. Non era minore l'antietà, e la fospitione, chein Genoua s'haueua de' Principi Italiani; a'quali essendo stato lateraro il luogo per entrare nella lega, non fi sapeua, con quali occhi i presenti mouimenti riguardassero; dubitandosi assai, che o per dubbio di rimaner nella rouina di Genoua oppress, non ardissero dicchiarars, ne correre, per porgerui aiuto, la medesima fortuna, o per tacito, e occulto abborrimento dell'imperio Spagnuolo vedessero anch'essi volontieri la mutatatione dello Stato di Genoua, a quel della Grandezza Spagnuo a tanto vnito, e congiunto. E alcuni, che per la speranza di vtilitarsi nella rouina de la Repubblica, con desiderio l'aspettassero. Imperciocche nella Città di Pisa faceuasi piazza d'arme, gran massa di genti, e gran preparamenti da guerra; e benche il tutto sotto colore di star apparecchiato in o-gni euento alla diseia della Toscana; adognimodo non mancauano a'Genouesi auuisi, e congetture, da farla insospettire per conto di Serezzana, e di Serezzanello, dello Stato Genouese verso quel confine: le quali piazze i Gran Duchi coll'anriche pretensioni della

Repub-

Dubitano i Genouesi dal arme del Gra Duca d'essere assal ti ne'cófini della Toscana.

te adocchiato, e talora colle pratiche occulte, e consegreti maneggi tentate. Questo di certo s'intete di quel Gran Duca, che fra questi accidenti tenesse pratiche col Duca di Feria, perche gli permettesse occuparle col golfo della Spetie, affine di guardarle, e difenderle dall' esercito de'collegati, quando occupata Genoua volesse impadronirsene: e che gli fosse risposto; che ne il Re, ne esso di Feria consentirebbe, che fosse vn palmo dello Stato di Genouese sotto qualunque colore occupato. Veniuan per questi rispetti i Genouesi in varie parti distratti, conuenendo loro in così vrgenti bisogni sminuire le genti necessarie alla difesa di se medesimi, per prouuedere alla disesa della Corsica, e di quelle due piazze così principali: doue no- Genouess ma dimeno furono inuiate genti, e proutifioni in Corfice p per la loro conseruatione, e mantenimento. difeia di quel Del Duca di Mantoua, stimato partialissimo in segreto del nome Francese, benche fosse mi- chese prouue nore il pericolo, non però cra minore la sospet-di geti acontione, per lo passaggio dato liberamente per lo fini della To-Monferrato all'esercito de la lega; e molto più per le segrete offerte fatte poscia alla Repubblica, di collegarsi con cilà lei a'danni dello stesso esercito, che già era passato: promettendole d'assalirlo alle spalle consei mila fanti, e mille caualli; mentre però gli fossero pagati danari, per soldarli, e trattene ilin campagna. Le quali offerte come aliene da'fini, e da gl'andamenti di quel Principe non solo non furono accettate, ma como poco in questi tempi confi-

Regno dalle armate nemi Vinitiani cofpirano co gi' altri Collegasi nella rouina della Repu blica di Gegona.

denti rigettate. I Vinitiani, messo in disparte quel così nobile, e lodeuole studio della Liber. tà d'Italia da loro in tutte le occasioni a piena bocca professato, essendosi con gli stranieri cótro Genouesi collegati, poco men che aperti nemici del nome Genouele si riputauano. haucua quella contro questa Repubblica querela alcuna di vecchio: ne poteuano occasioni di nuoui sdegni, o di risentimenti per danni, o fresche inginrie satte, o riceuute, a così dura, e hostile deliberatione incitarla. E dopo l'antiche emulationi, e garreggiamenti per l'Imperio del Mare, haueua sempre l'una di buon occhio mirato la consernatione dell'altra. E'Igouerno vniforme, el'esser tuttadue Potentati Italiani, pareua sofficiente mezzo per trattenerle nel reciproco mantenimento interessate. solo desiderio, e fin comune de'Collegati di abbassar per tutti i modi la Grandezza degl' Austriaci, e della Corona di Spagna, alla Repubblica Vinitiana per la vicinità della Germania, più che a gl'altri sospettissima, hebbe in questi tempi forza di smuouere quel Senato, e farlo con gl'altri trauuiare nella rouina della Repubblica Genouese. Fù comunemente asseuerato, che disputandosi di questa pratica nel configlio de Pregati, e discorrendosi de disordini, e inconuenienti, che nelle cose comuni dalla rouina della Repubblica Genouese risultarebbono, in quel tempo appunto, quan-do nella dieta di Susa venne quella Repubblica ricercata a concorrer con gl'altri nella guerra di Genoua, Rainero Zeno Senatore di molta

autorità, ed eloquenza hauesse a dire, essere concetti di gl'inconuenienti manifestissimi, ma che il pe- Rainero Zericolo delle cose loro per la gran potenza dell' no nel conse-Imperio; e della Corona di Spagna era tale, e il contro la Repubblica così vicino allo stato loro, e imminente, che, di Genqua. vincendo qualunque altro rispetto, e consideratione, meritaua per ragione di buon gouerno a tutti gl'altri preferitti. E che non potendost a tutti i disordini prouuedere; doueuasi nelle deliberationi tanto graui, e importanti mirare a' maggiori, e chiuder gl'occhi a' minori: non altrimente di quel, che facciano i saggi, e prudenti medici, i quali per mantenere l'infermo in vita, non curano talora di troncargli il braccio, e la mano, che conferuati, a manifesta morte il condurrebbono. Equantunque l'armi, e le forze Vinitiane, essendo da'confini dello Stato Genouese lontane, poco dessero, che dubitare; tuttauia, perche accostate al Cremonese, e vnite alle Francesi in Valtellina, teneuano molto occupate quelle dello Stato di Milano, cagionauano per confequenza impedimento non picciolo a'foccorsi, che quindi doueuano a'Genouesi somministrarsi. La conditione de'quali era in Vinetir a tale condotta, che i mercadanti Genouesi per l'odio manisesto, che era loro comunemente portato, non osauano nel pubblico comparire. Ed eran grande le allegrezze Genouchimat che da quella Nobiltà, e da quel popolo veni- veden in Vi-nano fatte sulle nouelle de progressi dell'eserci- Roma. to della lega contro lo Stato Genouese. Ma non erano punto minori i trionfi, e le feste

fatte per li medesimi rispetti nella Città, e nella Corte di Roma da quel popolo, e da que Pallauni, doue il nome Genouele per li sinistri romori sparsi per l'Italia delloro infortunij, era tanto abbassato di riputatione; che come di stato già vinto, e abbattuto si burlauano: o sie per lo giubilogrande, che le gră mutationi delle cose grădiarrecano; o ue, che essendo i Ministri di Pallazzo per la maggior parte Fiorentini, o da Fiorentini dippendenti, non hauessero discaro colla perdita della propria vedere la perdita dell'altrui Libertà congiunta. Cosa, d'onde alcuni argomentauano la mente del Pontefice poco fauoreuole alla Repubblica, e che diminuiua assai il credito al paterno zelo, e compassione, che professaua verso l'istessa, e alle parole, nelle quali deplorando la rouina di così Christiana, e Catto. lica Repubblica, era solito, quando n'intendeua triste nouelle, prorompere; quasi che il contrario sentimento cacciato nel più intimo del seno Potificio scoppiasse per le bocche, e per gl'occhi de' cortigiani, soliti più addentro penetrare l'intimo del Principe, e secondo quello contenersi. A rouine così miserabili, e a miserie così rouinose pareuan gl'affari dello Stato, e della Libertà de' Genoueli condorri.

Somma-

## Sommario.

Enoua cel soccorso del danaro venutole di I Spagna, e delle genti da Napoli inuiate, respira dal perscolo, nel quale si trouaua. Eper li disagi dell'escrito nemico, e per la poca intelligenza de' Capi si solleua. E finalmente per l'vscitain campagna del Gouernator di Milano con esercito molto potente vien del tutto liberata. L'esercito nemico, ritirato dall'impresa di Genoua, tenta quella di Sauona, ma , soprauuenuto dal Gouernatore , firitira nel Piemonte. Il Gouernatore occupa la Città d'Acqui. Andato poscia soito Asti, e quindi sotto Verrisa, lungamente senza frutto, e col lasciarui di molta gente, vi fitrattiene: onde, costretto a distogliersi dall'impresa, riduce l'esercito molto scemo nello Stato di Milano. Succedono nell'istesso tepo molte fattioninell'oppugnatione, e difesa della Riua di Chiauenna; nelle quali l'arme Spagnuole superiori sempre alle Francesi caccieno finalmente li Francesi in Valtellina, e liberano la Riua dall'oppugnatione. L'armata Inglese, dande (opra la Spagna, vien ributtata: e hauendo indarno tentato di occupare la flotta che doueua venire dall' America, si ritira lacera dalla tempesta in Inghilterra. Discorresi della qualità, e nauigatione ordinaria delle flotte. Il legato Apostolico; ritornato di Francia a Roma, viene da Roma in Ispagna inuiato; doue peruenuto, ritrona la pace frà le due Corone già conchiusa, e le cose d'Italia, o della Valtellina già composte. Di questa pace non solo il Pontefice, e gl'altri Principi della Legarestano malisimo soddufatti, ma ancora i-Principi, e tutta la Corte di Francia: aleuni de quali cospirano perciò contro la persona del Re.
Si restituiscono in esecutione della pace, e si demolissono
i forti della Valtellina. Nascono qualche nuoue occassoni di disgusti frà Genouesi, e'l Duca. L'armata
del Duca di Guisa, esce da Marsiglia, e và sino a Liuorno, quindi a Marsiglia senza alcuni effetti ritorna.
Muore il Duca di Mantoua, e non molto dopo il fratello, successogli nel Principato. I negocianti Genouese
interessati colla Corte di Spagna riceuono gran percossa
nelle private lero fortune, per la variatione de pagamonti, e per altri decresi a loro pregiuditio fatti dal Re.

DELL<sup>3</sup>



### DELLISTORIA

# DI PIETRO GIOVANNI

### CAPRIATA

#### LIBRO NONO.

A i pericoli, e i trauagli de' Genouesi con picciola compassione per l'Italia dinolgati, e ricettuti, non erano da la bontà, e benignità del fommo Iddio con occhi di rigore, o di seuerità

L'ira del quale, volendo i Pa-voti epriegi dri, per quanto lor fosse possibile, mitigate, poiti aDiode a privati prieghi, e alle processioni, le qua- più vigeti peli per le Chiele, e luoghi pij prinatamente si sicoli esandia faceuano, furono e pubbliche processioni, e pubblici voti aggiunti. La pietà de'quali parue, che incontanente segni della benignità, e fauor diuino secondassero. Impercioche nello stesso tempo, che nella Chiesa Cattedrale infra i diuini sacrifici, presente il clero, presente il popolo dal Doge, e dal Senato a Dio Ottimo Massimo per la salute pubblica si prometteuano, entrò nel potto vna galea, la quale di Spagna recaua vn milione di ducati. Fauore, e gratia altrettanzo riputata singolare, quanto più per lo presente

bisogno necessaria, e tanto più dalla sola clemenza diuina riconosciuta, quanto meno in quel tempo aspettata. Imperciocche due giornialla venuta della galea precedenti s'hebbero nouelle di Corsica, che la stessa galea, partita quindici giorni prima da Genoua, e per non essere scoperta dall'armata di Marsiglia, ingolfatasi in alto, era stata da'venti in quell Isola risospinta; doue da'medesimi venti, i quali tuttauia correuano in Genoua, si giudicaua trattenuta. La relatione era vera, ma vano il giuditio, per la mutatione de'venti in quella parte succeduta, col fauor de'quali la galea giunta felicemente in Barcellona, e leuatone il contante, che pronto v'haueua ritrouato, con secondissima nauigatione, e felicità merauigliosa fece ritorno alla Città. Non tardarono poscia a comparire altre galee, le quali di Spagna condussero sei altri milioni: onde la Repubblica costituita in somma afiluenza di danari, hebbe larghissima comodità di supplire a gl'vrgenti bilogni di le medelima: e i priuati Genouesi, a'quali il contante apparreneua, racquistato il credito, facilmente puotero, non solamente somministrarne al Gouernator di Milano, per sollecitare le leuate de Tedeschi, e per gl'altri preparamenti ne cessari all'vicire in campagna contro l'elercito de'Collegati, ma oltre a ciò di prouuedere, conforme alle loro obbligationi colla Corte di Spagna, a gl'eserciti di Fiandra: dalla vittoria, e felici successi de'quali gran solleuamento nella somma della prefente guerra risultaua. Stupirono e non **fenza**  senza grande occasione gl'emoli della Grandezza della Repubblica Genouese, quando dal corpo di lei, che già stimanano languente, e moribondo, videro tanta virtù risorgere, che bastasse non solo per dare forza, e vigore a se medesima, e a sostenersi in vita, ma per somministrare ancora e spirito, e vita a vita gl'eserciti stranieri, e farli muouere a'danni di coloro, i quali la sua rouina tanto acerbamente macchinauano. Ma non ne stupirono meno gli stessi nemici, i quali allo sterminio di lei si itanano con tutti i pensieri, e con tutti gli sforzi intenti. Onde, in vece d'accorrer a così ricca, così opima preda, cominciarono a scader dalle speranze de'successi; non altrimente di quel, che si legge ad Annibale auuenuto, quando, mentre si staua coll'esercito armato sulle porte delle Romane mura, intese, per le contrarie porte vscire alquante legioni per li supplementi degl'eserciti di Spagna in quella provincia inviate. Più ancora scadettono dal- soccorsi di le speranze, quando intesono de'grossi soccorsi genti giuti a di genti quasi nel medesimo tempo nella Cirtà varie parti. peruenuti. Perciocche da Milano oltre a gl'inuiati col Guasco, comparue dopo la perdita di Gauio, e d'Ottaggio il Cauaglier Pecchio con parte del suo, e parte de terzi di Modona, e di Parma; che in tutto faceuano duemila cinque-

cento, in tre mila fanti. E il Marchese di Santa Marchese di Croce con trentatre galee, sulle quali erano s. Croce codu quattromila fanti, tutti buonissima gente, e fra colle galee essi duemila Spagnuoli veterani delle guere di del Resoccor Fiandra, giunse da questi tempi alla Città: e Geneva. Il Cardinai Gianctino Do ria Vicere di Sicilia inuia foscorii a Ge nous.

Bozzolo entra co foldati nella difesa di Genoua.

ritrougrono Canoua.

poco innanzi con alcuni galeoni v'erano aricora giunti da mille cinquecento Napolitani. Dalla Sicilia comparuero ancora le galee di quel Regno con seicento Spagnuoli, dal Cardinal Giannettin Doria Vicerè di quell'Isola Il Marche edi in difesa della patria a sue spese inuiati. Il Marchese di Bozzolo con tre fratelli condotti dalla

Repubblica v'erano ancora entrati con ottocento fanti, e dogento caualli, conforme alle Quătità delle abbligationi delle loro condotte. Oltre alle forze, che si fanterie, che da Napoli andarono poscia di alla difesa di mano in mano souraggiugnendo; in modo che fra questi, e quei del Guasco dallo Stato di

Milano, e quei, che da Luca erano stati inuiati, e i Tedeschi ancora, i quali di Germania, benche alquanto più tardi comparuero; si trouò la Repubblica in breue nella difesa dello Stato, della Città dodici in quindeci mila fanti pagati, oltre molti Capitani, e persone di conto, e d'esperienza da varie parti con soldi vantagiosi cădotti; co'quali, e col popolo, il quale con sommo afferto nella difesa della parria, e della propria libertà inuigilaua, e colle militie dello stato rimaneuano le cose della Repubblica assai ben assicurate, e quasi nel porto di salute codotte, o almeno dal pericolo vrgente, al quale

II Potefice el poco dianzi pareuano esposte, respirate. Col Crá Duca in Santa Croce venneto le galee del Pontefice, e urano la lor galce alia di del Gran Duca, le quali ritornando da Matsiglia fela di Geno-Ja.

doue haueuano condotto il Legato, e incontrandosi col Santa Croce, mentre da Napoli andaua al soccorso di Genoua, voltarono per lo stesso camino d'ordine de Principiloro diretti

a'Capitani, i quali ordini portaua seco il San-

ta Cioce. Del Gran Duca nó parue ad alcuno strano, che tal ordine concedesse; posciache si professaua a' gl'affari di Spagna, e della Casa d'Austria molto fauoreuole. Fù più inaspertata la concessione del Pontesice, stimatone comunemente non solo alieno, ma congiunto di fini, e di pensieri con gl' emuli della Grandezza Spagnuola. E tutto che l'Ambassiador di Francia residente in Roma ne facesse molte esclamationi; tuttauia sù stimato, che il Pontefice per rimuouer da se tante sospitioni, le consentisse al Duca di Pastrana, il quale instantissimamente ne lo ricchiefe. Consultossi la primiera cosa in Cenoua deliberarione della somma della disesa. Concorsero tutti sattain Genonello stesso parere; che, conuenendo al pre- ua circa la disente stare sulle difese, si doueste primiera to presente. mente attendere alla conseguatione della Città, capo, e fondamento di tutto lo stato, edi Sauona, membro tanto principale dell'istesso; e trattenersi tanto, che o l'esercito nemico, il quale s'andaua, come si dirà, sfacendo, diminuisse, o'l Duca di Feria, potendo vscire in campagna, l'assalisse, e da gli stati della Repubblica il discacciasse. Pertanto, Riviera di Po veggendo, che la perdita della Riuiera, falua note ialla Re-Genoua, e Sauona, punto non montaua alla pubolica quafi somma delle cose, non ne sù curatale difesa; per non isfornire in tempo ancora molto pericoloso la Città di presidio, ne auuenturar vn tantino la saluezza di lei a gl'insulti dell'esercito nemico, il quale standole vicino, Aaa

poteua, quando hauesse veduto le genti venutele di soccorso nella difesa della Riuuiera impiegate, tentare coll'approfimarfi. alle mura la fortuna de gl'affalti. Adognimodo la ticuperatione del perduto, mantenendoù Genoua, e Seuona, vedeuano, che facilissimamente sarebbe riuscita, per la qualità del sito della Riniera; il quale, aperto per natura, e indifensibile, resta facile preda di chi va ad occuprala. E alla Repubblica, cessando il pericolo dell'esercito vicino, meglio, che a qualunque altro riuscirebbe la ricuperatione; si per la volontà, e inclinatione de' popoli, i quali per li molti interessi, che hanno colla Ĉittà, e per la continua necessità di pronuedersi quindidi tutte le cose al loro mantenimento necessarie, sarebbono costretti, bramare di ritornate all'ubbidienza antica; come anche, perche, essendo la Repubblica padrona del suo mare, difficilmente quei, che tenessero la terra, potrebbono diffenderla, e contro l'armate di mare mantenerla. E nondimeno, quantunque tanti soccorsi in vn tratto soprauuenuti fosserobalteuoli par afficurare lo stato presente, delle cose, non però erano sofficienti, per liberar la Repubblica totalmentente dalle molestie, danni, e pericoli dall'esercito vicino imminenti, e molto meno per afficurare gl'animi Genoueli, ingombratigià dal timore conceputo per la felicità de progressi del nemico, tanto nelle fattioni di Rossiglione d'Ottaggio, e di Gauio, quanto nella Riuiera

Soccossi entrati non era no ballati fenza refereito di Milano a li berat i Geno uesi da'inauagli, in che era no. uiera di Ponenre: estando continuamente da grandi ansietà agittati, non potevano riposare, mentre dall'esercito nemico, che staua loro continuamente a'fianchi, si vedeuano trauagliati. Ed essendo necessario, che la liberatione intiera dallo Stato di Milanos'asperraffe, come da molri impedimenti veniua trattenuta, così tratteneua glianimi Genouesi da continue perturbationi, e sollècitudini trauaghati. Percioc.he, olne alla penuria delle geni, nella quale, non essendo ancora venuti i Thedeschi, quello stato si titrouau; la difesa, della R. ua, potentissimo sieno de' La difesa della Franceti, e de' Vinitiani, non li potendo per il Feris dal modo alcuno abbandonare, non folo, i pen-foctorio di fieri, ma le foize ancora del Gouernatore dal foccorfo, e dalla liberatione di Genoua dinertina. Érasi quius, como s'è detto il Conte Conte Gio. Gio. Serbellone da tutte le parti molto ben difesa della Rifortificato, e per tener il nemico più lontano, ua. s'era dalla finistra parte, per la quale si viene dalla Valtellina, colle fortificationi disteso sino alla terra di Campo; Terra sulla riuniera del lago, colle quali abbracciaua quella, e la terra di Nouà più vicina, e quali congiunta alla Riua. Il Coure dall'altro lato rippassato, come si disse, colla maggior parte delle genti in Valtellina, staua tutto intento a leuarsi dinanzi quell'intoppo; il quale vedeua, che a'suoi vasti disegni s'attrauersaua, e che i progressi dell'impresa affatto gl'impedina. Riso-dairrancesi iluto per tanto d'attaccar primieramente la il ren e fidierra di Campo, fece, per diuertir quindi le raginalistici.

Rina affalita

difese, assalire per l'opposta parte la Riua da quelle genti, che ritornando in Valtellina, haueua lasciato in Chiauenna; accioche nello stesso mentre, che egli desse col grosso delle genti vn'assalto alla terra di Campo, potesse p.ù ageuolmente impadronirsene. Non gli riusa l'intento, quantunque il disegno gli tiuscisse. Perciocche que'pochi difensori,i quali, essendo la Riua di ver Chiauenna assalita, rimaneuano in guardia di Campo, sostennero così egreggiamente l'assalto, che diedero tempo a' soccorsi, che soprauuenne del Conte Giouanni, il quale, lasciata la difesa di ver Chiauenna ben prouueduta, a questa, doue l'assalto era più feroce, accorse con molta gente in persona. Onde cresciuti i disenditori di numero, d'animo: e di valore, si cominciò vn gagliardo conflitto, il quale più volte da' Francesi rinforzato, finalmente dopo lungo spatio di tempo, veggendo il Coure, che l'impresa quiui non così facile riusciua, come in Valtellina contro i forti dalle genti Ecclesiastiche guardati; e accorgendosi, d'hauer lasciato più di quattrocento de' suoi sotto quell'assalto, e che molti altri restauano feriti, si ritrasse ne gl'alloggiamenti; hauendo cagionato pochissimo danno a' difensori; de' quali appena venti rimasero estinti, tuttoche dalle art glierie Francesi da' luoghi opportuni scancate venissero infestari. Dopo questo Conte Sio te successo s'aunide il Conte Gio. del posto gedella Riua. di Campo, che per esser troppo lontano dal-

la Ri-

la Riua, era di pericolosa difesa; onde risoluto di abbandonarlo, restrinse più addentro alla terra di Nouà le fortificationi. E i Francesi, i quali colla forza non haueuano potuto conquistar quella terra, veggendola abbandonata, vi si gettarono incontanente, e senza difficoltà occupatala, vi si fortificarono. Ne di ciò contenti, volendo auuanzatsi sopra la montagnuola, per hauer modo di tragittar per essa Chiauena, e darii mano col presidio, ch'era quiui. Non riuscì loro 'intento, per la gagliarda resistenza satta da' difensori, i quali a tutti i loro sfoisi in varie guise opponendosi, rimasero sempre nella disesa vincirori. Per lo che il Coure, il quae desideraua pure trouar modo di vnire, e tar venire a se le genti, ch'erano in Chiauenna, fù costretto con più lungo circuito, e per montagne asprissime, farle passar a questa parte, e venir a Campo. Nel quale trageto, hauendo i Francesi occupate le cime dele montagne più alte, e alla montagnuola Riva infestata della Riva sopra stanti, rortolauano per li da Francesi dirupi di esse grand ssimi sassi nel piano della con sassi dalle montagnuola fottoposto, co' quali offende-ti rottolati. Jano assai e i ripati, e i dissensori; i quali perciò non hautebbono potuto lungamente durare nella difesa di quel posto così imporrante, se il Conte Gio. non hauesse in quelle cime inuiato buona mano di foldati, per scacciarneli. Prounitione, che riusci felissima; perche i Francesi preuenuti all'improuilo, gittate senza molto contrasto l'arme, co-

latidale motagne dade ghair sceola nano i faffi.

Francesi roto-minciarono a chiedere per misericordia la vita. Ma poco giouarono i prieghi, perciocche facti prigioni, e colle funi l'vn contro l'alco accoppiati, futono con orribile spettacolo pergli stessi precipitif rotoleti. Non

no affediare la Riua

Francestiente- delisteite il Coure per tapro poco fortunati accidenti dall'impresa: ma dalla forza, e da gl'affalti fi tiuoltò all'affedio. Per due ftrade riceneuaro quei della Rma le vertouaglie, e i sussidi, l'una per lo lago, e l'altra per la via di terra. Per quella con barchetti, i quali dal lago inferiore nel laghetto penetranano, é per questa colle condotte, le quali dalle tre pieui andando alla Rina, passauauo per le strade terestri, le quali col territorio di Chiauenna confinano. Occupò il Coure queste strade, e messoni parte del presidio di Chiauenna in difesa, chiuse quel passaggio: ed escluse da quella parce le vertouaglie, tentò d'escluderle parimente per acqua. Costrusse per tanto coll'aiuto di maestri sperimentati,

Mettono Far chenel lago a Ritta.

fine diffre ener e di maranari condotti dall'arsenale di Vine l'aste dio de la tia, alcum scaffi, e brigantini, e messigli in acqua armati, li fece padrone del lagnerro, e del canale, per lo quale dal lago inferiore ventuano a quei della Riua le barche delle Con e Gio. 6 verrouaglie,e delle municioni. All'vno, e alle

libera dall'ali fedio di terra-

altro inconveniente, fù trouato il riparo; perche il Conte Gio. inuiò dalla Riua genti, le quali, ritolre da Francesi le fortificationi occupate aprirono le strade, e resero quell'adito

libero alle prounisioni, e a i soccotsi. Eil Dumette altresi ca di Feria, fatti altresi venir da Genoua mae

ftri.

stri, e marinari d'esperienza, e di valore, mes-nel lago va se anch'esso in acqua altre barche, e brigantini; i quali armati di buona gente, e di chiurme molso eccellenti, e aiutati ancora da alcuni pezzi d'artiglierie collocati sulla punta, doue fornisce il laghetto, e comincia il canale, che va a sbocare nel logo di sotto; essendo sempre stati ne gl'incontri superiori, rimase perciò non meno la strada per acqua, che quella per terra alle vettouaglie, e a gl'altri prouuedimenti aperta, e liberata la Riuainteramente dall'assedio da' Francesi con molto studio, e con isperanza di felicissimo successo designato. Ma, perche le genti del Cou-Conti France. re surono sta quel mentre tinsorzate assai di si e genti spare surono numero, attesoche i Vinitiani, i quali deside- no alla Riua rauano con molta sollecitudine veder fornita quell'impresa, affinche assalendo i Francesi, lo Stato di Milano potessero ancoressi da canto loro assalirlo; erano andati inuiando al Coure genti, danari, e monitioni; e del paese de gli Suizzeri, e de' Griggioni erano scesi in suo fauore nuoui regimenti di soldati; perciò il Feria veggiando con molta accuratezza sopra la difesa di quel posto, v'inuiò dumila Tedeschi, di que primi, che erano comparsi nello Stato di Milano. Riuscì la prouuisione molto oportuna. Perche il Coure coll'accrescimento delle forze, volendo andar all'assalto della Riua, e fare'l vl- vicino alla Ritimo, e il maggiore de gli sforzi, trouò anco- ua fra gli spara rinforzati i difenditori; i quali vscitisul gnuoli, e Francampo, si fecero incontro a' nemici in cer-

to picciolo piano oltre la terra di Nouà, per lo mezzo del quale, passando vn fossato, che sbocca nel lago, pigliaronlo di fronte, doue si venne al combattimento: il quale riusci molto setoce, e gagliardo per lo numero de' combattenti, e per lo valore, e ardore de gl'animi da tutte le parri dimostrato: e hauendo i Francesi molte volte rinfrescato. si perseuerò nel combattere fino alla notte; Francesi ri-sul approssimar della quale i Francesi costret-neam delle-ti con perdita di molti de suoi aritiratsi, non

genti di Spa- solo non petero passar eltre il fossato, approssimarsi alia Riua, ma abbandonata anch'essi la terra di Campo, rittassero gl'alioggiamenti a quei di Vico, e di Vercei, più abasso, e dalla Riuapsù distanti. La felicità di questi successi diede, che respirar assai al Duca di Feria, il quale, parendoli in modo assicurato da gl'assalti di quella parte, poteua più liberamente applicar l'animo, e i pensieri alle cose di Genoua; dalla liberatione dalla quale la somma della vittoria, in tutte le par-ti risultana. Ma la tardanza de' Tedeschi era coltano il pat a quell'impresa di grande impedimento, la fara Tedeschi. quale procedeua non solo da gl'vsici contrari de' collegati, e. de' Francesi, ma ancora dall'auaritia de? Cantoni, che doueuano concedere il passo; iquali andando creditori della Corona di Spagna delle loro paghe, ri-

cusauano consentirlo, se non erano anticiparamente sodd:sfatti: e trouandosi il Gouernatore in gran strettezza di contante, fu necessario molto tempo per metter insieme

idanari prima della venuta a Genoua delle galee di Spagna, e soddisfarli. Ne, soddisfatti volono liberamente concederlo, come haueuano a' Francesi conceduto, ma con molte limitationi, le quali cagionarono molte, e maggiori dilationi. E venendo il Go-Duca di Feria uernatore sollecitato assaida' Genouesi, ne passatoda Milano a Pauia, potendo nanti la venuta de Tedeschi com- mette il Luca piacergli, si valse della dimostratione in vece quaiche an dell'effetto. Imperciocche preuenendo tut- fiet à tigl'apparecchi per vscire, si trasfesì da Milano a Pauia con fama, di voler andare al soccorso di Genoua; e quini secondo gl'ordini pubblicati; attefe con molta sollecitudina, e accuratezza a fare la massa delle prouuisioni a quel toccorso necessarie; e delle genti, le quali dalla Germania andauano giorno per giorno comparendo. Dimostratione molto opportuna, e la quale si stimò, che giouasse assai per ritenere i pensieri, e i progressi de' nemici, i quali, veggendolo già in procinto all'vscire, non poceuano senzamanifesto pericolo di se medesimi, ne' loro posti perseueraie, non che auuanzaisi nell'impresa. Agl'interni, e vicini prouuedimenti, i quali assicuratono i Genoueti s'aggiunsero esterni, e più lontani accidenti; i quali, benche da lunge affai, giouarono nondimeno molto alla somma delle cose loro. D. Federico di Toledo, andaro con potente armara al rac- merica ricuquisto del Brasil, ritornò da questi tempi vir. perato da D. torroso in Ispagna. E'i Marchese Spinola, Toledo. dopo lungo affedio di nuoue mesi, venne

dra occupato Spinola.

felicemente a capo dall'impresa di Bredà, per Bredain Fian- la cui conservatione non solo gl'Ollandesi dal Marchefe con tutti i loro sforsi, ma i Re di Francia, d'Inghilteira, di Suedia, e di Danimarca s'erano molto affaticati. Onde, come l'armata ritornata dal Brafil era vn propognacolo al Mediterraneo contro l'armate Inglese, e degl'Ollandesi, quando, entrate nel Meditertaneo.fossero venute sopra Genoua; così l'esercito di Fiandria, sbrigato da quel assedio, poteua comodamente, e senza impedimento alcuno volgersia quella parte, ch'hauesse voluto, e tener in gelosia la Francia dall'intestine discordie allora lacerata, e perturbata. E quando la necessità delle cose di Genoua, le quali tanto agl'affari di quella Coronapremeuano, hauessero ricercato; erabastante, col trauagliare da quella parte quel Regno, adiuerrirela Francia dalle offese de' Genouesi. E'l Redi Spagna, sciolto da gl'impedimenti di queste due imprese, poteua con isforzo maggiore nella conservatione, e difesa dello Stato Genouese impiegarsi. Oltre a questi due esterni accidenti, i quali le conditioni delle cose di Genoua migliorarono, tre altri, che più da vicino succedettono, gl'affari dell'esercito de'collegati grauemente indebolirono.L'vno fù, che nell'armata Inglese, quanla do appunto saua sul procinto all'vicire, e a

Dificoltà, che sradegono Toods trong far vela per Italia, si corroppono le vettouaelell'armata glie, e le prounisioni, e particolarmente le d'inghilterra.

carni salate; onde essendole necessaria nuoua spesa per la nuoua prouuisione, la quale

non

non poteua senza dilatione apparecchiat. si, conueniuale necessariamente per accuni meh trattenere la pattenza. L'altro, che gli Francia dagl' he enti trauaheretici della Francia di nuouo tumultuato- gliata. no, e'l Re costretto a prouuedere all'estintione del fuoco nella propria casa acceso, non poreus porger legna, per tener viuo con nuoue prouuihoni, e supplementi quel, che nell'altiui da lontano poitaua. Il terzo, che Marfiglia non il Duca di Guisa, il quale coll'armata doucua esce vscir di Marsilia, non ostante i centocin-Prouumza. quanta mila ducatitoltia'Genouen, e non oftante altri dal Duca di Sanoia a questo conto somministratigli, era andato lentissimo ne gl'apparecchi, ne poteua, conforme l'appuntamento, vscire. Mancando pertanto al Duca di Sanoia, e al Contestabile i fondamenti più principali dell'impresa, e veggendo crescere gl'apparati de'nemici, e in Genoua, e nello Stato di Milano, era necessario, che cominciassero a pensa e più alla salute di se medesimi, che all'altrui rouina. Diedero ancora gran traccollo alle cose loro Ottaggio, e gl'interni disordini dell'esercito, il quale, Gaui patisce trattenendosi fra Gaui, Ottaggio, e i luoghi molti incon-circostanti incerto, e irrisoluto, cominciaua a tti. patire di vettouaglie, per essere il paese sterile, e per essersi consumate, o per dir meglio dissipate quelle, che al comparir dell'esercito, e nelli occupatione d'Ottaggio s'erano ritrouate. Perciocche ne dallo Stato di Milano hora, che si trouzua prouueduto di soldati, occorreua sperarne; e dal Piemonte po-

difagi, e da in

chissime ne veniuano per la lontananza del viaggio, per la difficoltà delle scorte, e delle condotte, e per le molestie, e impedimenti date loro da'Monferrini, i quali irritati, e sdegnati per li pessimi trattamenti dall' esercito nel passaggio, che fece, riceuuti, fierissimi nemici loro si dimostravano; trattenendo le condotte, e facendo strage de'condottieri, e di qualunque altro soldato, il quale per vscire da'disagi del campo, o in Francia, o in Piemonte si ritirana. Non erano minori le molettie di verso Genoua da' Pozzeueriaugliano raschi riceuute. Sono questi gl'habitatori assisti e escrito delle valli, e de' monti di Pozzeuera, torrente, che caduto dall' Appenino, e per lo tratto di diece miglia per la fottoposta valle scorrendo, sbocca nel mare due miglia a Genoua dalla patte, che volge al Ponente. Huomini per lo più dati alla coltura de'loro terreni, ma fieri, e robusti, i quali, non hauendo termine di militia ordinata, della quale sono affatto incapaci, riescono per lo contiario eccellentissimi nelle fattioni sparse, le quali ne disciplina, ne ordinanza ricercano e particolarmente nella difesa de'passi, e de'monti vicini, per la sperienza, e pratica, che hanno di quelle vallate, e per essere nel corso di quelle balze alpestri molto esercitati. Costoro in varie truppe ripartiti, compariuano da tutti i lati, vccidendo, e facendo prigioni dell' esercito nemico qualunque, o cacciato dalla fame, o allettato dal desiderio delle prede, o tirato da qualche necessità dal campo, o da

Pozeneraschi de'Collegati.

gl'alloggiamenti s'allontanasse. Il che, essendo loro touuente riuscito, diede tanto di terrore a'nemici, che nessuno osaua più scostarsene per dubbio della morte, o della prigionia, che certissima vedeuano loro soprastare: onde quasi assediati ne gl'alloggiamenti, erano costretti trattenersi, e quini di fame, di disagi, e di malarie, che comincianano a farsi senture, fino all' vitimo spirito perseuerare. E come per la frequenza di queste picchiate, per le interne miserie, e per la fuga di molti il campo andasse giorno per giorno sminuendo; così per la poca intelligenza de'Capitani la somma dell' impresa andaua continuamente peggiorando. Fra'l Duca, e'l Conte-D'fferenze e stabile si scopriua poco men che manifesta poca intellidiscrepanza, la quale nata da principio per Duca el Conleggierissime occasioni, e sospetti, andò poscia ogni giorno più aumentando in maniera, che le comuni deliberationi affatto rouinarono. Venne il Contestabile in Piemonte tutto di pensieri grandi inferuorato, e nell'impresa di Genoua più quasi che'l Duca ardente. Accostatosi a'confini de'Genouesi, non continuaua più nel solito ardore, e pareua, come già si disse, che troppo cautamente lo stato, e le conditioni della guerra ponderasse. Onde tutto perplesso, e irresoluto nel passar innanti, propponeua al Duca l'impresa d'Alessandria come per tutte le ragioni della guerra a quella di Genoua anticipatamente necessaria. Ciò non pareua altro, che trauiare dalle primiere deliberationi, e da'-

primieri fondamenti già stabiliti, e implicarsi in nuone guerre contro lo Stato di Milano, e in trauagli maggiori: da'quali il genio del Duca caldo nell'impresa, e acceso nel risentimento contro Genoueti, era affatto abborrente. Ma facendo il Contestabile difficoltà d'internarsi ne'monti della Liguria, fenz' hauer prima in ogni euento ficura la ritirata: ne ciò dicena poterti confegune, senza l'acquisto di qualche piazza tocte, e capace di riceuerli; il Duca, hauendo de canto suo rimosse tante disficoltà, e colla selicità de'successi di Rossiglione, di Ottaggio, e di Gauio, tacitamente al Contestabile la freddezza, e la tardità de'suoi concetti timprouerato, aggiunse a'dispateri l'inuidis. Perciocche, il Contestabile, inuidiandogli la gloria di quelle imprese, nelle quali esso, o poca, o nessuna parte conosceua di hauere, non solo per isminuire il vanto, diminuiua con piena bocca, e non senza irrisione alla grandezza, e al frutto di quelle fattioni; e per lo contrario aggiandina il danno, e la perdita delle genti lasciate in quella di Ottaggio, ma doleuasi ancora molto del Duca, perche con poco risperto del luogo primiero della Vangnardia a se come a Gran Conrestabile della Francia dopuro, gli fosse passato inhanti neil'impresa di Ottoggio, e si fosse più oltre di quel che era ragioneuole, auuanzato: e alle querimonie aggiugneua i protesti, d'abban-donarlo in caso, che per l'auuenire gli passasse innanti, o impreta alcuna senza il suo confentisentimento tentasse. L'occupatione di Gauio crebbe ancora più i rancori, e accese le indignationi, volendo ogn'vno di loro appropriarlo a se, e metterui la guerniggione. Il Duca come piazza da se occupata, e perche diceua, che il Re l'haueua donata a Madama di Piemonte sorella di lui. Il Contestabile all'incontro come terra appartenente al Re,per li capitoli di Susa, e per le antiche ragioni della Corona. Varij furono i dibattimenti, e molti i contrasti, per li quali poco mancò che a manifesta rottura non si venilse. Pure il Duca non volendo, che i rispetti delle cose minori guastassero i fini delle maggiori, si contentò di questo temperamento, che il Contestabile vi metesse la guerniggione fin a tanto, che dal Re, a cui comunemente ne scrissero, fossero i dispareri tetminati. Rescrisse il Re, ma in fauore del Contestabile, di che il Duca rimase moltossdeggnato: e tanto maggiormente, quanto che penetrò poscia, che il Conte tabile, contro l'appuntamento comune, alla lettera, che comunemente haueuano scritto, alcte n'aggiunle legretamente, e in disparte, nelle quali scrisse al Re, e a'Ministri più principali della Corte molteragioni, colle quali sforzauasi petta, che il d'indurli nella sua sentenza. Ma sopra qua-correttibile lunque altra cosa faceua nella mente del Du-danari de Geca impressione grandissima, e maggiormente notes nó ca-rirritaua l'openione sissagli nell'animo del nell'impresa. Contestabile, che corrotto dall' oro de'Genouesi, i progressi dell'impresa trattenesse.

Imperciocche alle sospitioni, nategli per questo conto fin quando era in Asti, erano altri inditi, e congetture soprauuenute, che i sospetti più probabili gli rendettono. Fra gl'altri, che Stefano Spinola di Napolione, vno de' prigioni di Ottaggio, fosse stato dalla, Repubblica inuiato, per centare col mezzo di Claudio Marini, Ambaiciadore del Re presso il Duca (la cui moglie era torella dello Spinola) l'animo del Contestabile, e pattuita con esso gran somma di danari, sepa arlo dal Duca, e suiarlo dall'impresa. Diede occasione a tal sospetto, l'esser. venuto a luce, che il giorno alla presa d'Ottaggio antecedente, hauesse lo Spinola ottenuto per mezzo il Marini saluocondotto dal Contestabile, per venir in campo, e trattare col cognato. Ne mancarono ancora fegreti aunifi astutamente da Genoua inuiati ai Duca, i quali di queste facende appieno l'informauano. Egli, che per natura era sospicace, e prono a dar orecchie, e prestar fede a simili aunisi, e che si daua ad intendere, d'hauer in Genoua molts partigiani del suo nome, e molti occulti fautori dell'impiela, cominciò a riputare certissimo e indubitato quel, che per qualche argomenti haueua già in lui fatto gagliarda impressione. E maggiormente, essendo assai noto il genio del Contettabile : studioso di cumular ricchezze, cominciò a rifferire tanta inutatione di volontà, e di coniiglio a manifesta corrottela, e a dolersi assai liberamente, d'esfer

d'esser in quella impresa ingannato : e alle doglienze accrebbero fomento gl'aunifi, che diceua hauer di Piemonte, del continuo passagio de' soldati Fracesi, i quali col passaporto del Cotestabile tornauano continuamente dal campo in Francia. Quindi, o vere o false, che fossero le relationi, e i sospetti, cominciarono vicendeu oli detrattioni, poco rispetto fra le Corti dell'yno, e dell'altro, e pôcaintelligenza fra loro. Fra questo mentre al Magistrato, che in Genoua con Soprema Autorità soprintendeua al gouerno delle cose, suriferro; che nel quartiero del campo nemico pascolauano quattro in cinquecento buoi, i quali seruiuano per lo traino delle Buoi, che serartiglierie: e considerando, che senza quelli ujusno al trais animali era impossibile al nemico aunicinar- glierie dell'si alla Città, e presentar la batteria; diedero Collegati oca ordine a' Pozzeueraschi, fatti per la felicità cupati da Pozi de' successi, che andaua crescendo, più arditi zeueraschi. e diuenuti molto più formidabili a' nemici, che con ognistudio si prouassero di sgarrettarli. S'accinsero i Pozzeueraschi con gran d'animo all'impresa, per altro molto dura, e impossibile: ne su minore dell'ardire la fortuna. Perciocche accostatisi di notte tempo a' quartieri, e, vccise chetamente le sentinelle primiere, peruennero a' corpi di guardia, ne' quali entrati, molti n'vccisero, e molti procurando colla fuga la salure, abbandonati i buoi, diedero comodità a' Pozzeueraschi, non solo di sgarrettargli, ma di condutliancoraviui per istrade disusate, ma loro molto ВЬЬ

bennote, in Pozzeuera, e quindi a Geuoua: doue con infinita allegrezza della Citta, e con non picciola loro lode entrarono quasi trionfanti di tanto, e si generoso ardimento: dal quale in gran parte dipese la sicurezza di non veder l'artiglierie nemiche alla rouina delle mure disposte, e indirizzare : onde rese inabili, e per se stesse immobili, non poteuano ne condursia Genoua, ne ricondursi nel Piemonte. Era per tanto necessario aspetrare di Francia la pronuisione de' caualli colà subitamente per la condotta, e maneggio dell'istesse ordinata. I quali già per l'Italia preparamenti, furono pocia in altri più necessarij vsi di quelle guerre impiegati. Alla perdita de quoi successe quella di Sauignone per opera de' medelimi: Pozzeueraschi, e della gente montanara di que' contorni ricuperato. Era quiui, come si disse, D. Felice figliuol naturale del Duca con dogento fanti, ma poco promueduro di vertouaglie, e di municioni. Andauiti dunque i Pozzeueraschi con dogento fanti da Genoualoro inuiati, ed essendosi con costoro accompagnati molti delle vicine ville, si messero intorno al castello, sperando più nella prohibitione, e nella strettezza delle vetrouaglie, che per via di teuratiui, ò d'assalti conseguirlo. E sarebbe frà pochigiorni riuscita la ricuperapersona a soc- tione colla prigionia dello stesso D. Felice, corer il ngili-

que

Sauignone ri cuperato da' Pozzeuerafchi.

Il Duca và in uolo, non si fosse rissoluto di liberarlo. Scelti da Pozzeneraschi in Saui. per tanto da tutte le sue genti quattro in cingnone.

que mila fanti, e cinquecento caualli, e superate le asprezze delle montagne, soprauenne tanto improviso agl'assediatori, i quali d'ogn'altra cosa sospiccauano, che abbandonate incontanente i posti, e lasciati liberi gl'aditi al castello, diedero alle genu del Duca larghissimo campo, e comodità di cauarne il figliuolo, col presidio intero, e ritornasene. Non fù però il citorno senza molestia, o trauaglio del Duca; perche gli stessi P. zzeneraschi, tenendogli dietro per quelle balze, n'vccisono alcuni, e tra gl'altri il Crotti, Segretatio maggiore del Duca, il quale tocco da vna moschettata, cadette, emoil Tratteneuali tuttausail Duca di Feria in Pausa otiolo, eirresoluto. Perciocche quantunque i Tedeschi già fossero in gran numero comparsi, la strettezza nondimeno del contante, per approntar le paghe, e per l'altre prouuitioni gl'impedinano l'vícita. El dubbio di rópei la colla Corona di Francia il teneua assai perplesso, e irresoluto: massimamente, che di Corte non gli mancauano ordini, e raccordi, perche in ciò molto auvertito, e circospetto procedesse: Per cotali dilationi, e perplessi àil Duca, e'l Contestabile, che se n'erano auueduti. haueuano preso maggior animo, confidenza diperseuerare nell'impresa; e afficurati, che alle dimostrationi, e alle minaccie del Feria non corrisponderebbono gleffetti, dubitauano ogni giorno meno d'esser ne' posti, ne' quali si trouauano assaliti. E non hauendo in tutto deposte le speranze della venuta de

soccorsi dell'armate maritime, e de' rinforzi della Francia per via di terra aspettati, pareua loro di potere con maggior agio, e sicurezza aspettarli. La Repubblica per lo contrario, che si sentiua, come si disse continuamente a' fianchi.e nelle viscere dello stato l'esercito de' Collegati: e la quale non era ne anco fuora del timore dell'armate di mare, non poteua da' pericoli vicini, e imminenti interamente respirare. Onde, affl gendosi di continuo nell'espettatione così lunga de' soccorsi di Milano, risoluè di venire all'ulti-

Imperiale inuiato della Re pubblica al Duca di Feria il diipone al beratione di Genoua.

Gio. Vincenzo mo sforzo, e inuiò a Pania Gio. Vincenzo Imperiale figlinolo di Gio. Giacomo, stato poco dianzi Doge, affinche colle ragioni difponesse, e co' danari, de' quali largamente il soccorso, e li. prouuide, ageuolasse al Gouernatore l'vscita. Fà la liberatione molto opportuna, e la speditione molto accertata. Perche l'Imperiale, giunto dal Gouernatore, spianò colla prontezza del contante le difficoltà, e coll'efficacia delle ragioni, e del configlio acquistò tanto di credito, che intromesso nelle consulte più ardue, e più importanti, operò di maniera, che il Gouernatore, tralasciati tutti gl'altri rispetti, nell'vscita, e nella liberatione dello stato Genouese prontamente si risoluesse. Trasferitos pertanto collegenti, da Pauia in Alessandria, si metteua all'ordine per vscire in campagna, e per dare con poderoso esercito adosso a quel de' Collegati. I Vimero de Tedeschi parte peruenuti, parte che douenuti in Italia, uan venire nello Stato di Milano arriuauano

a sedici

a sedici mila in quattro regimenti distinti; l'vno de' quali eta condotto dal Baton di Pappenain, l'altro dal Conte di Salma, il terzo da quel di Sultz, e l'vltimo, che non era ancorgiunto, da Carlo vno de' Conti di Masfelt. Oltre a questi era dalla Polonia, e da'la Croatia comparsa molta caualleria feroce non solo per la brauura, quanto fiera, e spauenteuole per le ruine, e desolationi del paese douunque passa guerreggiando. Arriuaua al numero di due in tre mila, e a questa aggiugnendosi la caualleria Napolitana, e Lombardia, ascendeua al numero di cinque mila. Ma perche a tanta gente straniera in un corpo d'esercito unita andaua congiunto il pericolo di seditioni, d'amutinamenti, e d'altri più graui incontri; il Gouernatore, che si trouaua con poche forze naturali, le quali contrappesassero le straniere, deliberò cauar dalla Riua tutta la gente Spagnuola, e Italiana, che v'era di guerniggione, e in loro gli Spagnuoli, luogo inuiarui maggior numero di Tedeschi. e gli Italiani. Così commessa la difesa di quel posto al Pap- vi manda Tepenain, inuiò co esso a quella parte il regi- deschi in difemento di lui, che era di sei mila Tedeschi, a' sa sotto il Eaquali aggiunse cinquecento fanti Iraliani, e nain. cinquecento caualli, e ricchiamò il Conte Gio. Serbellone con tutte le genti Spagnuole, e Italiane, e nel suo esercito il ritenne. Entrarono il Duca, e'l Contestabile in graui pensieri di se medesimi, quando videro vn tanto apparecchio così vicino (Perche si calcolaua, che il Gouernatore fornite le piazze Bbb

dalla Riua, c

fi trouaua da metter in campagna più di ventimili fanti, e di quattromila caualli. ) Ed esfendo hormai suanite le speranze delle atmate Inglesi, e de nuoui supplementi di Francia, cominciarono a toccar colle mani, che l'imp ela di Genoua diueniua ogni giorno più disperata, e ch'era necessario pensare più alla ritirata, che alla felicità de' progressi La-

Dura di Saunsciati per tanto i luoghi di Noui, e di Gauio ia e'l Corte tonocol 'eredi Genona.

stabile si pai- ben muniti, e in que to diecenuoue de più cito, e betano grossi cannoni da batteria, de' quali pet la la mae Stato falta de' buoi eta impossib le la condotta:e messo fuoco in Ortaggio, deliberatono per la strada medesima, per la quale erano venuti ricornare in Piemonie; non hauendo seco altri, che sei in otto inila fanti mi lissimo all'ordine, e due mila, dogento caualli, con alquanti pezzi d'ari gliene minori:vero è, che nel contado di Nizza vennero incontiati dal Principe Victorio, con parte delle gentia presidi, lasciati nelle terre della Riuiera, auuanzare Cotale, esito hebbe la malintesa, e mal configliaca impresa di Genoua, misurata più con vaiti penneri, e con ardenti spiriti di vendetra, che con sano discorso di prudenza, Vanno ver'o o ciuile, o militare. Partendofi, acciocche la ritirata fosse men vergognosa, deliberatono di andare all'espugnatione di Sauona. Ripu-

Sauona.

granano a questa impresa le medesime, anzi maggiori difficoltà di quelle, che all'impresa di Genoua erano state d'impedimento: la ste-

tilità medesima del paese: le difficoltà delle strade, malageuoli alla condotta delle arti-

glieries

glierie: il picciolo numero, e debolezza di quelle, che conduceuano, poco atte alie batterie, massimamente delle nuoue foruncationi, e gagliardi ripari, in difesa di quella piazza lauorati : la moltitudine de' soldati, e de' Capitani andatiui da Genoua in difesa (perche liberata Genoua dal pericolo, si voltarono tutti i pensieri, e tutte le forze alla difesa di Sauona) il picciolo numero, e debolezza dell'esercito loro: quello all'incontro dello Stato di Milano moltiplicato, e in procinto all'vscire. Onde, se quando si trouauano colle forze intiere, e fresche, s'erano per alcuni di questi rispetti trattenuti dal proceder innanti contro Genoua, mentre il Gouerhator di Milano si trouaua sprouueduto, e mentre non erano ancora i soccorsi di Napoli a Genoua arriuati, che doueuano sperare in tanta variatione, e scambiamento di cose? Ma al Duca ardente nella vendetta, e acceso nel risentimento troppo duro pareua, e a troppo gran scotno si riputana, il vedersi costretto a ritornar in Piemonte indebolito di forze, e di riputatione, senza effetti degni di tante sue minaccie, e apparecchi. Onde proponeua al Contestabile, che per l'honore, e riputatione dell'arme comuni, e per l'esecutione del concertato in Susa, s'andasse per tutti i modi a Sauona. Il Contestabile, stato sempre immobile nell'impresa di Genoua, lasciatosi in questa traportare dall'impeto del Duca, e spinto dalle importunità, e continue rampogne, non ticusò di seguitare Bbb

i configli di lui, e di compiacerlo. Haueua in apparenza questa impresa due fondamenti più principali. L'vno, che s'erano penetrati nuoui ordini di Spagna molto precisi diretti al Gouernatore, per li quali s'ordinaua, che non venisse per modo alcuno al cimento dell'arme : onde facendo conto, che tanti apparecchi si statebbono nello Stato di Milano otiosi spettatori de' mouimenti presenti, pareua qualunque impresa consentita, riuscibile. L'altro, che l'armata di Marsiglia per nuoui auuisi ricenuti, teneuasi per sicuro, che, da quel porto vícita, douesse nel medesimo tempo, che essi a Sauona peruenissero, comparire in quel mare con rinforzi di genti, di munitioni, e di vettouaglie: e, sbarcato vn grosso rinforzo di genti, douesse tra Genoua, e Sauona trattenersi con doppio fine, l'vno d'impedire i soccorsi di Genoua, l'altro di battere colle artiglierie, dalla parte di mare, e percuotere la Città, mentre dall'esercito di terra venisse infestata, e affinche i Sauonesi tempestari, e percossi ageuolassero la deditione. E a questo effetto erano stati dal Principe Vittorio, quando, occupata la Riuiera, si trattenne in Vintimiglia, pagati al Duca di Guisa quaranta mila ducati. Sù questi fondamenti adunque così fallaci, e leggieri vollono vn'altra volta prouare la fortuna; la quale trouata fin'a quell'hora molto auuersa, non era ne anco probabile, o possibile, che lor douesse per l'aunenire riuscir più fauoreuole. Così, partiti da que posti, andarono per le terre

terre del Monferrato, marchiando verso Ac-Giungono in qui, doue dopo alcuni giorni senz' alcun di-ferrato, e vi s sturbo peruennero. Perche i Genoueti solle- fortificano. citi più di Sauona, che di dar loro alla coda, inuiarono colàtutte le genti. Ne al Gouernatore di Milano, venuto in Alessandria, ancorche l'hauesse tentato, riusci l'intento, di dat loro adosso, mentre si ritirauano. Perciocche salito per questo fine a cauallo, coll'esercito apparecchiaro, e in armi, e venendo da vna schiera di Tedeschi all'ysanza militare saluta- Feria da cato; il cauallo, per lo tuono delle moschettate uallo trattiene alterato, rizzossi in due: e'l Gouernatore, co- escreito me era corpolento assai caduto a terra, su per gio e assoura alcuni giorni costretto trattenersi in letto. rata. Onde la ritirata, quantunque fra due nemici esercici felicemente loro succederte. Vero è che la retroguardia, doue con alcuni piccioli pezzi erano da ortocento caualli, s'azzuffò con alquante compagnie di caualli, le quali alloggiauano in Selse, terra dell'Alessandri-Rincontro sta no, sul confine, e presso la strada, per la quale pagnie la retroguardia marchiaua. L'incontro fù ga-gnuole, e la gliardo, e virilmente si combattette: perche dell'esercito la caualleria di Spagna, tutto che inferiore de'Collegati assai di numero, mischiata nella Francese, e qui. venuta a gli stocchi, hebbe occasione di malmenarla con poco suo danno, attesoche i caualli Francesi fuora del petto non haueuano armate ne le schiene, ne'l capo, ne le braccia, e all'incontro gli Spagnuoli, d'ogn'armatura ben prouueduti,senz'esser feriti,vccideuano, e feriuano i nemici. Strigati finalmente, e sui-

Cadura del

alcune comretroguardia vicino 24 Ac-

luppati, si ritiratono comodamente: perche i Francesi, veggendosi da così poco numero assaliti, dubitarono, che dieno a certa Badia quindi poco lontana stessero molte fanterie nascoste, nelle quali sfugendo di essere quali nelle insidie tirati, non hebbono per bene seguiteil nemico, che si ritiraua, ma, proseguendo il viaggio, passarono innanzi coll'arriglierie. Peruenuto l'esercito in Acquise perseuerandosi pure nel medesimo proponimento di andare a Sauona, fù quella Città così fiacca, e debole di mura, come era, per piazza d'arme, e per sicurezza delle spalle destinata: onde lasciatiui tremila de'migliori soldati in presidio, contutte le munitioni, e prouuedimenti, che da Gauio haueuano potuto riportare, s'inuiarono col rimanente delle genti, che non arriuana a ortomila alla volta di Sauona. Giunti a Spigno, terra, che resta quali a mezzo la strada, fecero auuanzare il Principe Vittorio, e'l Marescial di Chirichi con bile da'spigno parte delle genti al Cairo, in difesa del quale erano da dogento cinquanta Napolitani, se dirizzata contro di essi la batteria d'alcuni

Duca di Sauoia e'l Contestainviano il Principe Vir. torio, e'l Ma-10.

reschial Chi- piccioli pezzi, l'ottennero dopo due colpia eupareil Ca - patti. Ma il Gouernatore, risanato dalla caduta, veggendo, che pur s'andaua a Sauona, stimò non esser più necessatio trattenersi otioso; ne permettere, che sotto gl'occhi propri, è al cospetto dell'esercito Regio, fosse quella piazza occupata; la quale per essere allo Stato di Genoua tanto importante, era ancora di momento grandissimo agl'interessi della

Corona

Corona. Onde messi in disparte tutti gl'altri rispetti, e vicico d'Alessandiia con ventidue- Il Feriarisamila fanti effectiui, ma tutti buon ssin a gen- duia este solte,e con cinque vila fortifficui caualli sinca Pefercito in minò verso Acquidone peruenuto, occupò con celernà l'eminenze all intorno, e piantò la batterian' Capuccini. Per lo terrore della quale i Francesi, i quali vedeuano la debo- Occupa Ace lezza de' e pari, e i cutadini rifoluti di non quivoici stare per insperio loro al pericolo d'esfere f. c. hegg ati, chieffero affai pretto licenza di parlamentare. E accordati fra poch'hore i patit, d'escine, i soldati colle sole spade, e pugnali, e gl'vficiali co loro caualli, e bagagli, ma con obbligo di ritornaie in Francia per lo paese de' Valletani, acciocche non potessero all'essercito riunisti. Vscirono in numero di due mila recento fanti, oltre molti per le infirmità inabili al viaggio, i quali virimasero. Furono quini lasciare diecisette bandiere cinquecento barrili di poluere, molte facca di vettouaglie, molte palle d'artiglierie, molte armadure, e fuochi artificioli, e quel, che fù più rig iardeuole, il guardarob- Guardirobba ba del Duca, nel quale forono vedute super del uca occube liuree per paggi, e stassieri, selle feni, e al para dal seria con no re artri sommenci da caualli ricch ssimamente mas munitiolauorati, splendide argenterie, e suppellettili ni dell' esercidi molto valore per la splendida, e pompo- Acqui. sa entrata, che il Duca s'era certamente promesso di fare in Genoua trionfante. Tant'ol-\*tre s'era quel Principe dalla grandezza de suoi concetti lasciato traportare. Chiariti per

la perdita d'Acqui il Duca, e'l Contestabile (i quali in Spigno n'intesero le nouelle) dell'openione faltamente conceputa, che l'arme Spagnuole non douessero muouersi, per non isturbar l'vnione, e buona amista frà le due Corone, e che però, come sin a quell hora eranostate, così douessero ancoja star in suturo continenti; rimasono non solo consust, ma spauentatiper lo pericolo, nel quale si vedeuano così vicino condotti, d'essere assaliti da due nemici eserciti, nel mezzo de' quali si vedeuano in quelle strette balze racchiusi.

Per la perdira Il Duca, intesene le nouelle, sali subito a cac si ritita in uallo, e, la sciata di tutto la cura al Contestatiemonte. hile si spinse con alcuni pochi Gentilluo-

bile, si spinse con alcuni pochi Gentilhuomini verso il Piemonte. Il Contestabile, veggendosi abbandonato, chiamaua la pattenza del Duca manisesta suga, e doleuati d'essere stato lasciato solo in quell'impresa, nella quale non da altro, che dalle importunità, e rampogne di luis'era lasciato condurre. E per tanto ricchiamato con molta sestinatione il Maresciallo dal Caiso, col quale venne an-

P. Vittorio, e cora il Principe Vittorio, andarono tutti vniritirano dal tamente a Bistagno: doue, essendo presidio,
Cairo e col furono senza contraditione riceuuti. Ma
Contestabile vanno in Bi-auueggendosi, che il Gouernatore parte si
stagno. faccua innanzi per assalirli in quelluogo, par-

faceua innanzi per assalirli in quel luogo, parte, che iuuiaua genti a preoccupate i passi della rititata, e de' soccotsi, risoluettero di vscire da quelle strettezze, e di rimettersi ne'

si sitirano da campi aperti del Piemonte. Così, deliberata nistagno vet. sa ritirata, il Contestabile, e'l Marescialle, far-

tisi

tisi capi della vanguardia, nella quale erano da due mila fanti, e tutta quasi la caualleria, partirono di buon mattino, e marchiando În fretta, giunfero fenza disturbo in Canelli. Il Principe, rimaso nella retrogardia, nella quale era il meglio delle genti, fatteli passar innanti le artiglierie, e gl'impedimenti, andò ancor esso rituandos, e cedendo illuogo al nemico; il quale appena vicitone esso, entrò in Bistagno, e l'andò senza intermissione seguitando tanto, che auuicinatosi sul cadere del giorno nella valle di Munistero, stettono gl'uni a fronte degl'altri a tiro di moschetto. Successiono quiuralcune scaramuccie ma leggieri, le quali, di notte rinfrescate, con picciolo o danno, o auuanzo delle parti riuscirono. Fra'l qual mentre il Principe sollecito intrepidezza. delle artiglierie, e de gl'impedimenti, i quali e buon ordine non senza dissicoltà saliuano per la monta-del Principe Victorio nella gna, faceua vsare diligenze straordinarie per ritirata, la prestezza della salita: e staua nello stesso tempo intento alla difesa contro i nemici, che gl'erano alla coda. Ma, inteso finalmente, hauer l'artiglierie superato la cima del môte, andò ancor esso ritirandosi verso la sommità, fenz' alcun trauaglio: perche i nemici, non hauendo ordine alcuno di combattere, ne d'auuanzarsi, si ritrassero in Bistagno, egli permessero quiera la ritirata in Canelli: doue dal Padre, e dal Contestabile, i quali n'etano stati in molta ansietà, fù con grande applauso, e honore riceuuro. Volena il Gouernato D. di Feria si trattiene di re valerii di così prefente occasione, e voltate configlio de

torio.

iusi dall'assa: tutte le forze adosso la retroguardia, assalita, lite il P. Vit. a socilarata della arrigherte, a de al'appedi e spogliarala delle arriglierie, e de gl'impedimenti, affetto diftruggeila. Mail diftolfono da cost opportuna deliberatione le persuasioni prima, e le proteste poscia di D Geronimo Pimeniello, di D. Luis di Cordona, e di D F ancetco Pad glia ; i quali, inuidiandogli forli, come da molti fu giudicato, per priuate emulationi la gloria di così felice auuenimento, gli proposero con gl'oidini molto stretti, e précisi della corte, il pericolo de'danni, e delle rouine certissime, quando le cole felicemente non glisuccedessero, frutti all'incontro non deg it, ne da parangonarsi col pericolo, in calo che felicemente aunenissero Perciocche, che altro (diceuano) dalla vittoria h veniua a conseguire eccetto, che lo sfacimento delle reliquie di quel miserabile efercito, le quali per festesse già rotte, che potenano dargli di nocumento? sinistrando all'incontro, quanto di pericolo alle cose del Re, e alla sicurezza de gli stati risultarebbe? e da'Vinitiani apparecchiati a roper la guerra ful Cremonese, e da Francess in Valtellina, edallo stesso Duca, e Contestabile in caso rimanessero nel conflitto superiori? Senza che le parti de Collegati, le quali già rimaneua-no del tutto vinte, e abbattute, per qualunque benche minimo incontro, che si rizeuelse sollenare, era cerro, che più fiere riso gerebbono, più ardenti, e più rigorose. E quei, i quali per le timore di quello esercito,stando intiero, si stanno cheti, e dimostrano in apparenza

apparenza fede, e costanza verso gl'affari del Re, diuenuti in tal caso più arditi, di amici, che adesso si professano; si scoprirebbono al nome Spagnuolo infestissimi nemici. Per l'esortationi, e conforti de quali il Gouernatore più de gl'affari di stato, che delle ragioni della guerra intendente, cedendo al parere, di chi più di lui era nelle guerre sperimentaro, si lasciò vscir di mano vna segnalatissima occasione di vincere, e di finiriudubitatamente con vn picciol fatto d'arme tutta la guerra presente. Simil configlio dato al Marchese di Santa Croce in Sauona, hebbe forza di ritenerlo dall'oscir nello stesso tempo da Sauona, e dar alla coda a' nemici, mentre si ritirauano dal Cairo, e da Spigno: essendo certissima cosa, che se l'vno, e l'altro si fossero saputi valere dell'occasione di rinchiuder il nemico in que' luoghi difficili, l'haurebbono indubiratamente disfatto, ed estinto, per la difficoltà, che hautebbe hautto di ritrouar scampo alla salute. E nondimeno le reliquie di quel esercito così rouinate, com'erano: le quali non curarono i Capitani Spagnuoli di spegnere, rouineranno fra poco l'esercito intero del Gonernatore, e dopo non molto di tempo hauera questi bisohno d'essere contro quelle deboli reliquie, e protetto, e diseso. Così souente varia la fortuna la conditione delle cose humane: e'l perdere delle occasioni trasporta souente la vittoria a quella parte, la quale per ogni ragione doueua rimaner vinta. Liberatij Gepericolo, e sollecitudine delle cose loro, pe-

sarono primieramente alla ricuperatione del

proprio stato, e delle terre già per la guerra occupate, e da' nemici tuttauia trattenute. Prima di tutte la terra di Noui, nella quale Noui ricupe era vn regimento de Francesi sotto Monsu della Grange, ritornò sotto l'imperio della Repubblica, per opera parte de' Pozzeueraschi, parte de terrieri,e d'altri huomini di quei contorni, i quali sparsi, e battuti dalla guerra andauano per le terre vecini vagando. S'vnirono da trecento di costoro al conuento de' Capuccini poco da quella terra distante, de'quali, essendone alquanti per vna fogna, o fie condotto sotterraneo di notte in essa penetrati, e da alcunibo ghesi conscij del trattato riceunti, ed aiutati, oppressero primieramente le sentinelle, e fatto impeto nella porta, che chiamano della valle, vecisono i custodi,e perlo sportello, che apersono colle scuri, introdussero i compagni, ch'aspettauano a'Capuccini, i quali, andati vnitamente alla porta, che chiamano dalla strada, doue era maggiore il presidio de' Francesi, il messero a fil di spada, facendosi ancora padroni della porta. Quindi scorrendo per la terra, e solleuandola nell'armi, vecisero quanti de' Francesi in loro s'abbatterono: e andati poscia al castello, nel quale la maggior parte s'era col Gouernatore rifugita, il cinsero d'ogn'intorno, minacciando di veciderli, se incontanentenon si fossero arresi. Onde i Francesi sbigottiti

gottiti per così repentino, e impensato aunenimento, ed entrati in timore di se medesimi, prima della leuata del Sole s'arresero alla discretione de vincitori. Morirono in questo Morte, e pri-conflitto da trecento di loro, e tra essi il figli-cesi, che erano uolo del Gouernatore, giouinetro di prima di presidio in erà, il quale con esempio dissimile dal padre volle prima coll'arme in mano virilmente cadere, che campar con vergognola deditione la vita. Il numero de'prigioni fù duplicato, i più principali Monsù della Grange Gouernatore, il suo Luogotenente, il Signor di Grange Bellagrada col fratello, che era Cauaglier di ui. conaltri Malta, il Signor di Buonavalle, il Baron di Capitani Frã-Latie, noue Alfieri; vn Sargente maggiore, e quattro Luogotenenti. Alla ricuperatione di Noui successe quella di Ouada, di Rossiglione,e di Campo, terre abbandonate da'nemici, i quali fugendo il combattere, per isfugir la morte, v'incaparono nondimeno per la strage, e macello, che di loro miseramente faceuani i paesani ; da'quali vilissimamente si lasciauano vecidere, esuenare. Alquanto Gauioticupomaggiore fù la difficoltà di ricuperar Gauio, tato. doue erano da mille otrocento fanti sotto Monsti di Sanzi, benche in gran parte infermi, e maltrattati: oltre al castello forte per lo fito, e della miglior soldatesca guernito. Comparuero da questi giorni in Genoua i due mila Tedeschi i soldati dal Vertema, i quali colle genti de' Signori di Bozzolo, e altre militie, furono sotto il comandamento del Baron di Batteuille dalla Repubblica a Ccc

Monsil della

Quada,e Roffiglione, e Capi ricuperau.

quella impresa inuiati. E accostatisi al borgo, e formati gl'alloggiamenti, e le batterie s'accinsero all espug iarione, tentati però prima i difensori, co'quali cominciossi atrattare de' patti dalla deditione, ne' quali assai presto conuenuri, rimase la terra, ma non il castello in potere degl'oppugnatori. Piantata poscia la batteria contro il castello, e peralcuni giorni battutolo, tutto che per la lontananza le palle facessero poco effetto, adognimodo i difensori tentati, effendo venuti nell'accordo, il resono a'Capitani della Repubblica: alla quale perciò itufcì con molto minor gente, e in minor spacio de tempo ricuperar quella piazza, di quel, che al Duca, e al Contestabile con esercito così potente sosseriuscito l'occupatla. Fece la Repubblica colla ricuperatione di Gauio acquisto di diecenoue guerra lasciaci pezzi d'arriglieria grossa, di gran quantità dat Duca in d'armadure, di poluere, di fuochi artificiosi, e d'altri apparecchi da guerra lasciatini da'nemici: e vi furono ancora prese diecesette insegne militati parte del Re di Francia, parte del Duca; le quali tutte colle artiglierie furono in Genoua quali in ispetie di trionfo condotte: concorrendo con grangioia, ed alle-

> giezza a vederle il popolo, e tutta la cittadinanza, i quali non poreuano fatiare gl'occhi nel vedere cartiui queglistessi stromenti, poco dianzi alla loro camuirà destinari. potectonoil Daca, e'l Contestabile soccorrer que'luoghi, si come, partendosi haueuano promesso sicuramente di fare a' Capitani, che

> > vilaf-

Arriglierie, at mature, e monitioni ca da Francesi Gauio.

Artiglierie co dotte da Ga uio a Genoua

vi lasciarono in difesa; e come la conseruatione ditanto, e così nobile apparato d'artiglierie quini lasciate gl' obbligana, rispetto all'vícita contro l'opinion loro fatta dal Gouernatore, e rispetto alla necessità della ritirata, che fecero in Canelli, donde poscia si ricouerarono in Asti: consultando quiui, e ha- collegati ritiuendo maggior pensièro di pronuedere alla rato in Asi. difesa delle proprie cose, che alla conseiuatione delle occupare. Il Ferias'eranello stefso rempo della Ĉittà d'Acqui trasferito alla Rocca d'Arazzo, e quindi all'Occimiano terra del Monferraco, quattro miglia a Cafale. D. Gonzallo di Doue gli soprauuenne D. Gonzallo di Cor- cordoua madona, Capitano di qualche consideratione, dato dal Re ad venuto d'ordine, e comandamento del Re di figlio al Feria Fiandra, doue guerreggiana, in Italia, per affistere al Gonernatore di consiglio, e d'inditizzo nella guerra presente: nella quale, per non essere il Governa ore troppo sperimentato, e per hauer attorno Capitani, e consiglieri più tosto emuli, che confidenti, haueua bisogno di consigliere, e moderatore non solo di sperienza, ma difede. Ed essendogli D. Gonzallo congiunto per parentado, haueua il Gouernatore occasione di confidarne. Nell'Occimiano della somma delle cose con-campo Spafultossi. Vari furono i pareri, e vari i partiti, e gouolo intor-le sentenze de' consultori. Il tentare vn'altra e forma della volta l'imprese, o d'Asti, o di Vercelli, per guerra. apriisis la strada al Piemonte, erano imprese lunghe, faticose, e d'incerta riuscita; nella quale colla distrutione, e sfacimento degl'

Efercito de'-

Consultanti

eserciti interi s'auuenturaua non poco della riputatione, senza speranza d'euidente profitto, per la necessità della restitutione, la quale venendosi alla pace, conuerrebbe poscia di fare. E già di cerco si supponeua, non essere la mente del Re inclinata ad occupare cos'alcuna del Duca, per ritenerla. A che dunque trauagliarsi, a che sparger tanto sangue, e buttar tanti danari per l'acquisto d' vna piazza, che s'hauesse poscia a restituire? Concludeuasi pertanto, essere più opportuno, e più sicuro partito, risentissi colle scorrerie, colle stragi, e con gl'incendi, contro le terre del Piemonte aperte : e colla distruttione loro, e della campagna affligere in maniera il Duca, che sbattuto, che mortificato stesse per l'auuenire più continente:ne la speranza della impunità gli facesse vn'altra volta lecito, per qualunque benche leggeriffima occasione il pacifico stato d'Italia perturbare. Così senza pericolo di consumare le genti, e senza auuenturare la riputatione sotto l'incerta espugnatione di vna piazza, stimauano potere coll'esercito fresco, gagliardo, e numeroso, e colla caualleria Pollacca, e Croatta, attissime per natura alle scorterie, e alla distrutione del paese, della quale il campo Spagnuolo ab-bondaua, poter sicuramente entrare, e scorrere il Piemonte, senza alcuna oppositione: perche l'esercito de'Collegati indebolito, e quasi annichilato non hautebbe hautto ardire d'azzuffarsi, ne di venire sulla campagna

Trepidatione de Piemonte aperta all'incontro. Deliberatione, la quale, diuolgata,

diuolgata, messe tanto di terrore nel Piemon- alla fama delle te, che gl'habitatori non solo delle terre più gnuolo, deboli, ma gli stessi Cittadini di Torino, non entrasse tenendosi dentro le loro mura, e sotto quella cittadella sicuri, fugiuano verso l'Alpi colle cose di maggior preggio, che hauessero in tanto, che il Duca cominciò a prouare nel proprio stato, quello stesso terrore; e sbigottimento, che poco dianzi haueua nella Città di Genoua cagionato. Ma soprafece questo, Diliberarone che senza dubbio era il più sicuro partiro, cer- i Capitani del escrito spata tentatione di occupare prima alcune delle gnolo di metpiazze del Piemonte, e ciò non tanto per terfi fotto qualche piazbuona ragion di guerra, e per la sicurezza za, e occupat dell'entrata; la quale per tutti i modi propo- la prima di entrare in Pieneuano di fare; quanto per ambitione : pa- monte. rendo loro poco conuencuole alla grandezza, e alla riputatione di così grande esercito, non trattenerlo in altro, che nelle scorrerie, e nella distruttione della campagna. Nella quale deliberatione tanto più facilmente si lasciarono trasportare, quanto che sperarono, poter loro di furto, e senza molta difficoltà riuscire l'intento. Fissati per tanto gl'occhi al solito nelle Città d'Asti, o di Vercelli; e nelle terre, o di Verrua, o di Crescentino, tratteneuansi nell'Occimiano, posto da qualunque di quei quattro quasi vgualmente di-stante, facendo prouusione di barcareccio, per gittar vn ponte sul Pòa Pontestura, con voce di voler per esso passare a Vercelli, o a Crescentino, affinche il Duca, impotente per la tenuità delle genti a fornir in vn'istesso

tempo tutte quelle piazze, coll'impegnath nella difesa d'alcuna, poigesse comodità di riuolgersi a quella, che più dell'altresfornita rimanesse: la quale con poca farica, e quasi di furto, come supponeuano, conquistata, aprisse l'adito a proseguire il deliberato consiglio di scorrere a' danni del Piemonte. Maripugnò ancora a questo disegno, il quale dalla celerità dell'esecutione sarebbe stato facilmente condotto al suo giusto sine, la tardità folita, e quasi naturale dell'ingegno Spagnuolo. Imperciocche, quantunque il ponte gittato a Pontestura mettesse il Daca in penfiero di Crescentino; e perciò, lasciato il Principe Tomaso con soli due mila fanti in Afti, s'accollasse col resto delle genti alle riue Efercito Spa- del Pò. E'l Feria incontanente andasse coll'. esercito verso Asti con doppio fine, o di tirarui il Duca con tutte le genti in difesa, e così rimanendo l'altre piazze sfornite, e quasi abbandonate, valersi dell'occasione, e riuoltarsi all'improuiso sour'alcuna di esse, e facilmente occuparla: o veramente; quando il Duca, per non abbandonar l'altre piazze, non corresse alla difesa di questa:preoccupate le strade all'intorno d'Aiti, e così esclusala dal soccorso del Duca, facilmente insignorirsene; ad ogni modo, giunto all'osteria della Croce bianca, essendouisi per alcuni giorni trattenuto otioso, e lasciando, senza passare la Versa, scorrere solamente la caualleria per la campagna, venne a dare largo campo al Duca, d'inuiarui prima il Maresciallo con tre

mila fanti, e poscia col rimanente di volarui anch'esso in difesa. Suanita pertanto con tali irresolutionise trattenimenti la facoltà di coglier quella Città sprouuedura, sott'entraua l'esecutione dell'altra parce del disegno, di andar sour'alcuna dell'altre tre piazze, le quali per la necessaria difesa di questa restauano abbandonate. Fù quella di Veriua a Rifolue di abtutte anteposta, come più vicina, più como-pesa d'Asti, e da,e di maggior profitto,e consequenza; per voltat sopra che, occupata, separana in maniera Crescentino, con tutto il Contado di Vercelli dal Contado d'Asti, che non era possibile, scorrer dall'uno in soccorso dell'altro. Ne si dubitaua punto della felicità del successo si per la picciolezza del luogo, come, perchenon da altri, che da trecento contadini era guardata. Ma rouinò questo configlio, che ha Frrori cometueua bisogno di celerità nell'esecutione, la si nell'in premedesima tardità, e la medesima irresolutione dell'ingegno Spagnuolo, il quale, col compasso della circospettione, e della sicurezza misurando troppo strettamente il maneggio della guerra, corrumpe a se medesimo le opportunità delle occasioni, e perde la felicità de'successi, che la celerità dell'esecutione suole souvente apportare. Percioche, se i Capi dell'eserciro senza punto muouersi dal posto, nel quale si rittouauano, hauessero trattenuto il Duca nella difesa d'Asti : e nello stesso tempo hauessero inuiato vno squadron volante di Caualleria co'moschettieri alle groppe, non sa-

badonar l'im-

Ccc 4

rebbe stato gran fatto, che di primo tratto I hauessero occupata, o per lo meno occupati i passi all'intorno, e chiusi gl'aditi a'soccorsi, in maniera ristretta, che, prinata d'ogra sussidio, fosse fra breuissimo termine caduta nelle mani dell'esercito, il quale fosse poscia soprauuenuto. Ma, o abborrendo la divisione delle forze, come troppo contraria a quella sicurezza, alla quale tanto studianano, e parendo loro, che qualunque diligenza del nemico non potelle sottraggere quei piccolo castello dalle loro forze, vollono coll'esercito vnito colà trasferirsi: così sloggiari dalle sponde della Versa, senz'hauer cos'alcuna contro quella Città tentato, s'inuiarono con tustele gentia Verrua Vscirono il Principe Tomaso, e'l Maresciallo con ottocento caualli parte Francesi parte d'Affioffale a Piemonteli per date addosso alla retroguardia. E hauendo veduto alquante truppe della Caualleria Alemanna, le quali fotto il Colonello Lillò marchiauano lontane dal corpo della cavalleria; andarono furiosamente ad inuestiele: e, rimasi nell'vrto superiori, le sbaratarono, e ferirono grauemente il Lillò: e le harebbono facilmente rotte, se parte della caualleria amica non fosse in loro soccorso venuta, la quale, fatto impeto contro la Frácele, c Piemontese, molti n'vccise, e frà gl'altri due capitani, e'l Baron d'Hermansa Comissario Generale della caualleria del Duca: onde ripressi, e rintuzzati, potè l'eserciro Spagnuola quietamente proseguire il suo

Frincipe Tomafo Afcite rerroguardia dell'eferciro Spagnuolo nello floggia. re di fotto A. ſti.

viaggio. E nondimeno ne questo, ne qualch'altri impedimenti, che ritardarono il corso dell'esercito, ne il castello di Rubella, il quale, essendo a mezza strada, non volle arrendersi, se non dopo d'esser battuto, haurebbono gran fatto nociuto all'impresa di Verrua; non hauendola l'esercito, quando vigiunse, trouata niente più prouueduta di presidio, o fortificata di quel, che fosse stata, quando si mosse da' primi posti, per occupar-la: onde, non essendo ancora l'occasione sugita, non hauesse potuto mettere in esecutione quello stesso, che stando sott'Asti, poperciocche il Duca, tuttoche liberato dal periocche il Duca, tuttoche liberato dal periocche il Cito con ricolo d'Assi, vscisse colla parte delle gentigenti d'Assi si più spedita in campagna, e costeggiando il mette in Citonemico, stesse in qualunque suo mouimento intento; adognimodo, perche la strada, per la quale il vedeua marchiare; era, e a Cheri, e a Verrua comune, ne poreua penetrare,a qual di questi due luoghi col fine, e col penfiero si dirizzasse, conueniuagli sospendere la deliberatione, e star sull'ali apparecchiato, per gittatsi a quello, al quale più il vedesse app osimarsi. Aggiunsesi, che veggendolo poscia declinato a Verrua, eragli necessario per soccorrerla andare a Crescentino, il quale era oltre il Pò; ne potendo passar nell'altra riua eccetto, che per lo ponte di pietra vicino a Torino; conueniuagli tragittar per esso con lungo circuito le genti a Crescentino. Onde hebbe il Gouernatore comodità larga

di giugner in tempo, e di coglier quella terra sprouueduta, e farui per conseguenza ciò, che hauesse voluto. Ma, non essendosi ne esso, ne D. Gonzallo, che allora sotto il nome del Gouernatore ogni cosa ordinana, e pronuedeua, saputo valere di tanta occasione, rouinarono a se medesimi con queste, e con alcre trascuratezze, là felicità del successo: e colla distruttione di quel storido esercito resono il nome di quel picciolo borgo per altro oscuro, alla posterita memorabile; e con perdita non piccola della riputatione vennero a solleuare la cadente, e per li freschi successi poco men, che abbatuta del Duca. E Vercua vna piccola terra, sulla destra riua del Pò, non per altro di consideratione, che per la conseguenza del sito. G ace sulla sommità d'un picciolo colle da tutte le sue parti scosseso allai, e pretotto, eccettoche da mezzo giorno doue più suuamente declinado, sostiene un piccolo borgo, il quale di forma quadra, ma alquanto più lunga tutta quasi la superficie di quella pendice ricuopre. Dall'oposta parte di Tramontana il Pò, vrrare le prime radici, del colle si và poscia slargando, e lascia frà mezzo vn picciolo piano di moltitudine d'alberi vestico. Non hà fortificatione, eccetto vn picciolo castello sulla cima del colle, ma che; se tu ne leui vna antica torre, più a vecchio calamento, che a fortificatione somiglia. Il borgo, che scende dal colle, e cinto di muro vecchissimo altresì, e debolissimo. Il paese all'intorno è tutto colco colline, le quali in guisa di mezz a corona

il colle di Verrua circondano. Sù queste colline dalla parte volta all'oriente accampossiil Gouernatore, acciòche restandogli alle spalle il Monferrato, e al laso destro il Duca di Feria Pò, potesse per terra, e per acqua riceuer le verrus stenpronussioni. Poscia gl'alloggiamenti verso de alle sortificationi dell'il ponente distendendo, in vece di andar di alloggiameto. prima giunta all'affalto, e di volata occupar terra così debole, e mal guernita, attese (come se e volesse in faccia d'esercito nemico molto potente espugnar vna gran piazzà) a fortificar di trincee gl'alloggiamanti, e di ripari; e aspettandole produisioni, le quali andauano lentamente venendo, non curò, foccorsi in ne anco di chiudergl'aditia foccorfi intanto, Venua. che hauendoui il Duca incontanente, che vide l'esercito volto a Vertua, inuiato il Marchese di San Rerano colsuo regimento di. mille fanti, non fù alcuno, che si mouesse ne anco per proibigli l'accosteis, ne per impedirgli l'entrata; la quale perciò fù fatta di mezzo giorno, e sotto gl'occhi stessi dell'efercito nemico per la porta del borgo vicina a gl'alloggiamenti, con non picciola nota di chi tanta comodità gli permise. Il Duca, mentre il Gouernatore ad altronon attende Crescentino ua, che alle baricate, e a' ripari, hauendo spediende Ve diti gl'ordini al Marescialle, lasciato col rua. Principe Tomaso alla difesa d'Asti, che, tenendogli dietro, s'vnisse seco in Crescentino dirizzò con molta celerità a quella volta i passi: e giuntoui colle genti il primiero, e

le con cinque mila Francesi, staua tutto nel-

Ducadi Sauo genti da Cre-scentino a Ver

gua.

la difesa intento. Passato per lo Pò da Cresia passa con centino a Verrua, vide primieramente, ch'el nemico, abbandonante le ripe del fiume, e'l piano, ad altro non attendeua, che alle baricare, e a fortificarsi sulla collina, e stimando, che gran momento per la difesa della piazza nella occupatione delle stesse ripe consistesse e nell'impadronirsi del pian sotto Verrua; fattaui incontanente passar patte delle genti co' barconi, gli riusci senz'ostacolo, e oppositione d'alcuno insignorirsene, e prenderui alloggiamento. Configliato poscia da' suoi, Occupa la ri- a restriguer alla parte di Verrua superiore la difesa, e ad abbandonare il borgo, che è

ua ! l Pò -'l piano scotto in fulla pendice, come quel, che debole di mu-Ver u. e fortifica.

ra, ne era difensibile, nealla somma delle coserileuante; tolse contro il loro parere a difenderlo; riputando, che qualunque oppolitione douesse, se non tintuzzare le forze del nemico, cagionargli per lo meno, e stracchezze, e dilationi; dalle quali poscia grandi accidenti nella somma delle difese risultano. Datosi pertanto con molta sollecitudine a riddur a perfettione certo riuelino alla fronte del borgo da terrazzani cominciato, il quale parte copriua, parte fiancheggiaua il muro

della st ssa fronte, e collocatoui sufficiente, presidio, terrappienò il muro medesimo, e poscia con triplicato ordine di trincea vgualmente fra se distante attrauersò il borgo; accio che da esse trincee, le quali colla salita del

borgo

Fort'ficationi del Duca di Sauoia per l difela di Ver-EUR.

borgo andauano alzandosi, non solo gl'assalitori del riuellino, e della fronte del borgo venissero infestati; ma i difensori, se venissero da' primi posti incalzati, hauessero alle spalle maggior numero, di più vantaggiose ritirate, dalle quali, rippigliata la difesa, potes-fero far testa, e scacciati gl'assalitori da' primi posti già occupati, ne riuscisse più facile la ricuperatione. Dispose ancora opportunamente alcune artiglierie nelle parti del colle più rileuate, le quali non solo di difesa al borgo, e al riuellino riuscinano, ma d'offesa ancora a' nemici nelle opposte colline accampati. E quel che rese la disesa più sicura, e Ponte gittato più insuperabile, gittò vn ponte di barche sul dal Duca sul Pò trà Cresce-Pò tra le ripe di Crescentino, e'l pian sotto rino.e Verrua. Verrua, per lo quale, potendo le genti dell'alloggiamento di Crescentino comunicare con quelle del piano, e di Verrua, venissero queste da quelle a riceuer tutte le comodità de' soccors, di rinfrescamenti, e di mutatione di combattenti; i quali in luogo de stracchi e de' feriti sottentrado; facessero la difesa men dificile, di minor trauaglio; e per conseguenza di più lunga,e più costante durata. Ne di ciò contento, eresse per maggior sicurezza, e del ponre, e del presidio, che staua nel piano, vn grosso trinchierone tra la punta del colle, che volge al leuante, e le ripe del Pò, colla quale, e'l piano, e'l ponte quasi veniuaricoperto. Disposte in cotal guisa le cose, il Go-uernatore, il quale, senz'oppossegli, era fra questo mentre andato preparando le offese,

oppugnatione di Verrus.

trouò più duro lo scontro di quel, che s'era dificoltà del a prima vista presuposto. Perciocche l'andar affolutamente con tutte le forze all'affalto, come da molti ventua configliato, beache sarebbe forsi staro partito più breue, e più efficace, adognimodo era troppo duro, e adesso massimamente, che tanti soldati vi stauano in difesa non solo pericoloso, ma temerario al genio massimamente di lui, abborrente dall'auventurarii: posciache gl'assalttori predominati dall'altura del colle, dalle trincee al borgo attrauerfate, dalle batterie sul colle riparrite, non haurebbono potuto spuntar innanzi, ne senza molto danno perseuerare nell'assalto. E quando anco si fossero alquanto auuanzati, haurebbono dati in difficoltà grandissime nell'attrincherars, e nel coprirsi dall'eminenze del sito: onde non senza molo ta loro strage rigettati, verebbono finalmente costretti ad abbandonare i posti già con molto stento, e con molta effusione di sangue occupati. Il discacciare i nemici dalla ripa del fiume, come da principio non sarebbe stato malageuole, così dopo di fabbricato il trincherone, si giudicaua quasi impossibile, tanto più per li loccorsi continui che'l ponte somministraua, e per le offese, che dalle parti superiori si sarebbono riceuute. Il che assai presto conobbesi vero in alcuni tentatiui, che vi si fecero,ne' quali vennero gl'assalitori con non mediocre danno ributtati. Il toglier l'vso del ponte, che sarebbe stato parti-

cibile.

Ponte del Dnsotto e alcrer tant etaccozto il più vule, e salutare, non era molto rius-ZAIO.

cibile, perche stando in parte coperto dal colle, e in parte dal rincerone, non poteua esser facilmente battuto dalle artiglierie: tutto che per una batteria contro esso dirizzata da D. Filippo figliuolo del Marchese Spinola, venissero due barche affondate, e'l ponte disciolto: perche raccozzato per le dil genze vsate nel iaccor delle barche, e nel sostituirne in lurgo delle affondate, non mancò di somministrare atlai subito la solita comodità del tragitto. E acciocche non istesse vn'altra volta a fimile accidéte fortoposto, fece il Ducatirarlo alquanto p ù a basso, doue il bosco del piano tuto dalla veduta di quella batteria il ricopriua Simil prouuisione data a vnº altro disastro, pochi giorni dopo cagionato dalla piena del fiume, la quale, tirando seco vn molino, ruppe il ponte, esbaratò le barche, riparò opportunamente al danno riceuuto. Il men malo de' patriti, posciache tutti gl'altri s'haucuano per impossibili, e per disperati, era cominciare dell'espugnatione del borgo, il quale apoco apoco conquistato, aprisse la strada alla sommità del colle, doue la terra col castello risiède. Ma quini ancora era che fare affai, ripugnando non solo il riuelino, e l'altre fortificationi del Duca, ma la qualità del sito. Perciocche essendo la salita, che sostiene il borgo d'ambi i lati alpestre, e difficile da falirfi; restaua quindi inacessibile. Era dunque necessario attaccarlo di fronte: ed essendo la fronte molto ristretta, picciol numero di difensori suppliua alla gran mulVecona affalita A diffende.

titudine degl'oppugnatori. E quindi auueni? ua, che ne al Duca noceua la strettezza, ne al Gouernatore giouaua la moltitudine de'combattenti. E nondimeno, confidati gl'oppugnatori, che la fatica, e le diligenze douessero cimaner finalmente a tutte le difficoltà superiori, per quanto maggiori dell'espettatione riuscissero, e perche era pur finalmente necessario dar qualche principio all'impresa, dirizzationo primieramente alcune batterie contro la fronte del borgo : e formati nello stesso tempo gl'approcé chi, si venne finalmente all'assalto; il quale dato da D. Louis di Cordona, e da' Tedeschi del Conte di Suitz, fù virilmente da quei del Duca sostenuto: perche due volte occupato, venne altrettante ricuperato. Vero è, che al terzo assalto gl'assalttori ne rimasero al possesso: benche poscia la stessa notté venissero costretti abbandonarlo, per vn furiolo insulto del Marescialle, mandatoui dal Duca con alquanti Francesi, alla ricuperatione: il quale Marescialle, vscito eripiglia, ancora fuora del riuellino si fece padrone d'alcuni degl'approcchi, e trincee del ne-Fù questo riuelino per vn pezzo la pietra, si può dire dello scandalo, nella quale souente andossi a cozzare; e a termini tali si ridussero le cose, che, venendo molte volte occupato, e ricuperato, finalmente quasi posto troppo controuerso, e dannoso fù dall'vna, e dall'altra parre abbandonato: ne d'altro per vn pezzo venne aseruire, che

di stec-

😕 🕾 llino di a pigliavisa tinal n n e abbandonato.

disteccato agl'abbattimenti, e di scena, o di carafalco, sul quale la morte hora di quei, hora di questi più valorosi foldari trionfaua. Da gl'assalti, perche maggiore era il danno del beneficio, cha ne risultaua, si voltarono gl oppugnatori allo sparar delle bombarde, e delle moschertate non contro i ripari, o Vertua battucontro le fortificationi, ma in ruina contro dal campo le case, e controi soldati, che stauano di spagnuole. guardia sulle riincee. Etur o che le case sinalmente, ch'erano deboli, affatto roumaffero; adognimodo, conotcendofi, quella rouina niente montare alla somma dell'impresa, e che però inutilmente il confamanano le munitioni, diedeti principio al lauoro delle mine, con isperanza di affacilitarsi per esse la strada al fine dell'espugnatione con minor danno, e perdita di genti. Ma ne anco questo Infestata colle disegno rinsci più felice, ne di maggior promine si disenfitto; per la itraordinaria diligenza, evigi-de. lanza di quei di dentro, i quali attenti, e vigilanti contro (utti gli sfo:zi de' nemici, hauendo maestrenolmente canato contrarie mine, e in contrate le nemiche, faceuano, quando suentarle contro' nemici, quando col dar impedimenti, e disturbi a' progressi delle nemiche, le rendeuano del tutto vane, e inefficaci. Frattanto i difensori fatti più arditi, e però non contenti dello stare sulle sole difese, fecero alcune grosse sortite: per Quei di Ver-assalire i ripari, e i quarrieri nemici, ma non cite, e danno con euento pari alle difese, per li danni gran- sopra il can-di, che ne riportarono, e particolarmente lo.

Ddd

nella notturna incamiciata di mille cinquecento Francesi condotta da Monsia di Valencienes, la quale andò a percuotere sopra le trincee degl'Italiani: le quali essendo l'virime ditutte vecso ponente, restauan più da' loro quartieri lontane, e segregate. Ma virilméte sostenuto l'insulto, e poscia ributtato, vi rimase il Valencienes prigione; e quattrocento de' suoi sul campo vi perirono, per li quali danni i difensori ristretti alla sola difesa, nella quale il vantaggio del sito, e delle fortificationi li faceua superiori, non hebbero più ardimento di vscire; maintentia' mouimenti del nemico, bastana loro trattenerlo dalle munitioni lontauo. A gl'assalitori per lo contrario, provando ognigiorno più difficile l'espugnatione, cominciaua a venit meno la speranza di condurla a fine: cognoscendo in pratica, quanto la diligenza, l'industria, e l'accorgimento del Duca, accoppiato alla fortezza del sito, e alla qualità dell'alloggiamento fossero alla grandezza a delle lor for-Verrua inel. ze superiori. Era lo stato delle cose a termini tali condotto, che non occorreua più pensare alla simplice spugnatione di Vetrua, se prima, o nell'istesso tempo non si spugnaua l'alloggiamento di Crescentino: il che senza diuidete l'esercito, non era possibile a succedere. E, oltre a che la diuisione ripugnaua al genio del Gouernatore, e degl'altri capi dell'esercito, i quali voleuano cautamente condurre l'impresa; era ancora quell'alloggiamento difficile non men, che questo ad elpuguarli

pugnabile. fcentino 6 teneua per lo Duca.

espugnarsi; hauendo alle spalle Crescentino, Crescentino, Portezza di piazza forte, alla fronte il siume, e oltre al sue fortissefiume l'allogiamento di Verrua giunto per tioni. mezzo il ponte a questo di Crescentino. Alla destra la Dora Baltea con un ponte di barche, per lo quale veniuano dal Piemonte tutte le vettouaglie, e tutte le munitioni per lo mantenimento del campo necessarie, ed era questo ponte da due forticelli alle teste molto ben munito, e presidiato. Dalla sinistra; doue il Duca più dubitaua, per rispetto del ponte, che il Gouernatore tuttauia tratteneua a Pontestura, coptinalo vna lunga trincea da bellouardi fiancheggiata; la quale, cominciando da Crescentino, fino alle ripe del fiume si distendeua. Le ripe ancora dalla parte di Crescentino tanto sopra, quanto sotto l'alloggiamento, erano da vari corpi di guardia assicurati. Per le quali difficoltà, stimate insuperabili, sarebbe senza dubbio stato il più sa- Il Feria non no contiglio, messi in disparre i rispetti della distorti, con riputatione, e de' vani romori, distogliersi honore dopo di fatti i primi tentatiui dall'impresa, vettua. in tempo massimamente, quando l'esercito non ancora tocco dalle infermità, che poscia foprauennero, e la stagione porgeua la comodità di appigliarsi ad altri partiti: perche, il perseuerare ostinatamente contro tante difficoltà nell'impresa, altro non era, che procurare fotto quell'ignobile castello la sepoltura a vn'esercito così potente, e gagliardo. Ma l'essersi da principio fabbilcato il ponte a Pontestura con voce, che s'anderebbe o a

Verrua, o a Crescentino: l'esersi poscia scambiate queste nell'imprese d'Asti,e di Vercelli: il non essersi ne anco in queste perseuerato, ma, mutato incontanente configlio, l'esfersi a questa di Versua appigliati, non lasciaua luogo a penfare, non che ad esequire vna rale deliberatione: venendo anzi il Gouernatore, e gl'altri Capitani troppo obbligati alla perseueianza; per non parer almeno, che quell'esercito così florido, e numeroso, mutate tante volte le vele, andasse hor quà, e hor là vagando, quasi non hauesse ne certo, configlio d'appigliarsi ad alcuna impresa, ne animo di esequirla, o vigore per superarla: e quanto meno questa, la quale nel concetto de gl'huomini era stimata la minore, la più facile, e di qualunque altra la più esequibile. Al timore di lasciarui troppo della riputatione, se da Verrua si fossero in questo stato di cole distolti, andana aggiunta la speranza di nuoue genti, le quali dibreue s'aspettauano in campo. Da Genoua veniuano, e assai presto comparuero quattro mila fanti di quei, che forto il Guasco, e sotto il Pecchio v'erano stati mandati in soccorso: posciache per la ricuperatione della riniera; alla quale la Repubblica, liberata da'nemici, s'apparecchiaua, non erano tante genti, come nella difesa della Città necessarie. In Napoli si faceuano nuoue leuate di fanterie, e di Germania Carlo vno de Conti di Masfelt doueua fra poco giugnere nello Stato di Milano col suo regimento di quattromila fanti, e mille caualli:

Speranze di nuone genn trattengono il Feria notro Verrina. e potendosi con questi accrescimenti sar due campi, l'vno de'quali oppugnasse l'alloggiamento di Crescentino, l'altro stesse totto Verrua; si giudicana che'l Duca, da due latt in vno stesso tempo assalito, verrebbe costietto per lo meno a cedere nell'vno, e la vittoria in vna parte, la vittoria nell'altra afficusaua. La diuersione oltre a ciò, la quale in breue aspettauasi per le parti maritime maggiormente a questo stesso consiglio gl'incitaua. Perciocche il Marchese di Santa Croce doueua colle forze vnite del Re, e de' Genouesi, Santa rote deche faceuano da octomila fanti, buon ssima cicuperatione gente, entrar per quelle parti in Piemonte : e iella Riuera di Genoua, per tale effetto gl'erano stati destinati cinquecento caualli sotto Manfrin Castiglione; i quali con dogento altri, che la Repubblica pagaua, fossero di riparo alle fanterie, mentre entrassero per la piana del Mondoui. Nel quale caso veniua il Duca costretto o d'abbandonare la difesa di Verrua, per soccorrer quella parte d'ogni difela sprouuedura, o per sostener Verrua, lasciarla in preda all'esercito nemico. A qualunque di questi partiti il Duca s'appigliasse, la vittoria certa all'arme Spagnuole succedeua, o nell'vna, o nell'altra parte, e forsi anco in tuttadue : e all'intentione del Re, che era non di abbattere, ma di sbattere il Duca, la vittoria in vna sola sarebbe stata bastante. Senzache le forze del Duca, non erano da per se stesse ne tali, ne tante, che a lungo andare potessero sotto Verrua far lunga durata, e resistenza; e quanto meno,

Marchefe di

Ddd 3

che priuo quasi di aiuti esterni, non gli rimaneua ne anco modo d'hauerne, o di sperarne per le continue turbolenze della Francia, le quali in tutto, e per tutto gliel toglieuano. Con tante speranze adunque, e con rante probabilità di soccorsi s'andò da canto del Gouernatore nell'impresa di Verrua, perseuerando. E contro tante forze, e contro tanti apparati stette il Duca con tanti suantaggi nella difesa di quel piccolo borgo intrepido, e costante. E gli riusci la difesa: perche al Gouernatore non solo ne le speranze, ne i calcoli succedettono, ma le cose del suo campo andarono di giorno in giorno peggiorando. Nell'esercito l'infermità cominciate moltiplicarono in guisa, che non solo moltissimi spagnuolo Verrua. de' soldati ordinari, ma de gl'vsiciali ancora più principali abbatterono, e molti ancora ne rimasero estinti. Morirono tre Mastri di campo, e tutti gl'altri indistintamente giaceuano infermi. Giaceuano ancora molti Sargenti, molti vficiali, molti Capitani, e persone qualificare, e da comando, le quali erano apresso alla persona del Gouernatore. Egli stesso assalito da malaria, fù costretto farsi

Infermità dell'esercito Spagnuolo

can po Vertua.

D. Gonzallo la cura più diritirarsi, che di Incomodità, perseuerare nell'impresa. Cagione a tanto e patime i del malore oltre all'influenza, e intemperie dell'gnuolo fotto aria in quella stare ardentissima, la quale in que'siti pantanosi, e padulosi diuenne pestilente, furono gli stenti, e disagiacerbissimi sofferti,e soura esti la penuria de viueri gran-

portare a Pontestura per curarsi, lasciato a

dissima, de'quali, quei, che erano per lo Pò condotti, veniuano souente intercetti dalle genti del Duca, le quali per l'opposta ripa scorreuano, e trarteneuano, impediuano la nauigatione, e talora le barche della panatica occupauano. Quei che per lo Monferrato, Duca di Manda gli stessi Monferrini, i quali erano in tutto, ferrini intesti e per tutto infesti all'impresa, o per l'odio na al campo spaturale contro il nome Spagnuolo, o incitati gnuolo. da'danni riceuuti nella campagna dalla caualleria Spagnuola, e particolarmente dalla Polacca, e Croatta, o come altri sospicauano, per occulti ordini del Principe loro, il quale infestissimo a gli Spagnuoli, non volle mai in lor fauori dichierarsi non ostante, che il Re per la protettione di lui hauesse tanto speso, e guareggiato contro il Duca di Sauoia, che voleua opprimerlo; anzi che professando neutralità, e sotto colore di essa somministrando tutti i fauori possibili all'esercito de'-Collegati, permetteua a'sudditi qualunque ostilità contra lo Spagnuolo. Da che nacque ancora grandissima penuria ne gli strami per la caualleria, la quale, consumati i vicini, non senza molta stracchezza, e pericolo si discostaua dal campo, per prouedersene da lontano. Faceua giunta a'disagi del campo, e a'danni dell'impresa, la strettezza del contante; del quale di Spagna o nessuna, o picciolissima quantità veniua prouueduto, e le prouuifioni già fatte erano consumate, parte nelle condotte de gl'Alemani, parte nelle spese, e prouuisioni dell'esercito, e della numerosa

gouerno nel campo Spa-

gnuolo.

Thedelchi ve nuci in Italia fotto il Conie di Masselt vo gliono prima le paghe, che andar in cam po.

caualleria, che in quello militaua. Non correndo per tanto le paghe, erano i soldati a tali termini di miseria condotti, che, non potendo non ch'altro prounedere alla nudità del corpo, come da'caldi eccessiui erano stati malaniente trattati, così mutandofi la stagione, cappressimandofil verno, malamente poreuano relistere al rigore del freddo, che Cebolezza di già cominciana a inortidire. Quadi ancora, come a malis'accumulano, es aggiungono mali, molti, e grandissimi accidenti nell'amministratione della guerra piocedettono: strettezze, e difficoltà ne gl'apparecchi, e nelle monitioni: flossezza nella disciplina militare: contumacia, e poca vbidienza nella soldatesca ordinaria; malageuolmente potendo gl'vsiciali mezzi amalati, e storditi comandare, e farsi vbidire da'soldati mal vestiti : affamati, ammorbati, e delle lor paghe mal soddisfatti. Le speranze de'sussidi o lente,o scarle procedettono: perche da Napoli venne poca quantità di soldati, inferiore assai al bisogno, e all'espettatione. E gl'Alemani del Masfelt, comparsi tardi nello Stato di Milano ricusanano andar in campo, se prima non erano delle lor paghe soddisfatti. La diuersione del Santa Croce, nella quale faceuali maggior fondamento, anch'essavenne finalmente a suanire. Doueua egli colle genti, le quali in Sanona si ritrouauano, e co'i cinquecento caualli del Manfrino, entrat in Piemonte per la strada di Sauona, della quale niuna era più piana, niuna per cotale impresa più facile, ne più comoda alla condotta de g'eserciti, e particolarmente al careggiar delle artiglierie. Cotale speditione in quel tempo, e per quella strada tentata tre buonissimi effetti haurebbe cagionato. Primieramente, entrando nel paete nemico, piano, abbondante di vettouaglie, senza forrezze, senza munitioni, e spogliato d'ogni presidio, e disesa, gli sarebbe facilmente riuscito, occuparlo senza contradittione d'alcuno. Haurebbe in oltre colla diuersione fatta in tempo opportuno giouato assar all'impiesa di Verrua, e per vlimo, rimanendo la Riuuiera di Genoua per l'interpositione di quell'esercito staccata dal Piemonte; e per conseguenza priua della comodità, e speranza de soccossi, al comparit folo delle galee, sarebbe stata da'presidij Piemontesi abbandonata: onde per se steifa si sarebbe alla Repubblica racquistata. A cotal deliberatione; la quale indubitata- Marchese di mente sarebbe stata per la causa comune la Santa Croce più comoda, e più opportuna, ripugnò il ricuperate la genio del Santa Croce, più pratico, e più intrar in Pieassuefatto alle imprese di mare, che a quelle monte. di terra, e però abborrente dallo scostarsi molto dal lito. Ripugnò ancora quel, che serue sempre di scusa qualunque Capitano del non hauer cominciato, o proseguito vna tione priuata impresa: la strettezza degl'apparecchi, e del-col Duca di le prouuisioni: onde risoluto, che all'entrata poco pensiero nel Piemonte la ricuperatione della Riuera del buon sucprecedesse, fece far concetto, che lui più del rua,

Perl'emola-

rispetto della causa comune hauesse potuto la priuata emulatione fra lui, e'l Duca di Feria: per la quale, dandosi poco pensiero, che l'espugnatione di Verrua terminasse felicemente, non gli fosse discaro, che l'emulo suo poco honore da quella impresa riportasse. Partito per tanto circa la meta di Luglio da Sauona in compagnia di due Senatori, Gio.

Commeffari della Repub. blica nel campo della Repubblica condoti dal Marchese di Santa Croce.

Battista Saluzzo, e Agostin Centurione, Commessarieletti dalla Repubblica, a nome, e spese della quale si faceua l'impresa, e conducendo con esso loro otto mila fanti, e e due compagnie di caualli, gente, parte del Rel, eparte della Repubblica; ma che tutti veniuano della Repubblica pagati, s'accinsero alla ricuperatione della Riuera. Prima ditutte in ordine era la Città d'albenga, la tre totre della quale prima assalita, e battuta, venne ancora prima in podestà della Repubblica, non ostante, che pochi giorni innanti fosse stata di vettouaglie, e di difensori dalle galee di

Ricuperatione di Albenga e di molte al-Riuera.

> Francia, vícite da Marsiglia, prouueduta. Cominciò l'oppugnatione dalle galee, le quali colle bombarde batrerono tetti, e le case vicine; perche la Città è poco più d'vn tiro di Moschetto dalla spiaggia lontana. Ma cagionando, conforme al solito, quella batteria pochissimo effetto, furono collegenti, le quali andauano fia quel mentre sbarcando, messi in terra due grossi cannoni, i quali, dirizzati contro la porta, e'l muro di verso il

mare, dopo d'hauerlo alquanto battuto, cominciarono i difensori a dubitare dell'assalto

il quale

795

il quale vedeuano preparato. Onde, venuti apailamentare, sia poche hore si arresero a patti, dipoter i Capitani vscir con l'arme, e bagaglie, et soldati colle sole spade, con che non potessono per quella estate, ne contro il Re, ne contro la Repubblica seruire. Occupata Albenga, tutte le terre fino el Porto Mauritio, compresa Oneglia, essendo per lo più sfasciate di mura, e abbondante da' presidi del Duca, i quali da per tutto fuggianano, ritornarono sotto l'vbbidienza della Republica. Il Castello di Oneglia volle, prima d'arrendarsi, vedere l'arriglieria. Quindi andossi all'espugnatione del Porto Mauritio, luogo forte di sito, munito d'artiglieria, di Ricuperatio-buon presidio, e monitioni abbondantemen Mauritio e te prouueduto. Resta sour' vn gran scoglio, d'altre il quale circondato in gran parte dall'onde del mare, quasi penisola rappresenta. Sbarcate le genti, e con esse l'aitiglierie, non su picciolo il trauaglio, e la fatica di tirarle per quelle balze dirupate; massimamente, che mancauano gl'ordigni, e l'altre cose per lo traino necessarie, ei caldi allora erano ardentissimi. Tomaso Raggio, Gio. Battista Adotno, e Giacomo Moneglia, tre di que' Gentilhuomini, che a proprie spese haueuano fatte compagnie, e con elle continuamente, e con molt'affetto seruito la Repubblica, n'hebbero il pensiero; i quali non solo coll'autorità, de' comandamenti, ma coll'esempio ancora, tirando essi fra' primi i canapi, le condussero fra breuissimo termine a' luoghi

opportuni. Furono tre le batterie, due per fianco, e l'altra dalla parte posteriore: e contro le batterie le difese da' difensori molto opportunamente preparate; ed essendosi colla continua batteria di due giorni fatto apertuta per l'assalto, Tomaso Raggio, Giacomo Moneglia, e Gio. Battista Adorno colle loro Compagnie, stauano già auuisati, e pronti per andarali'affilio; quando i difensori ricchi per le prede fatte in Ottaggio, e alla Pieue, non volendo auuentura: l'acquistato, e distidando della difesa, fecero chiamata; e con gli stessi patti di quei d'Albenga confignarono il terzogiorno la piazza. Ma non hauendo i soldati del Re potuto goder della preda, che, occupandola d'affalto, fecero conto di confeguite, si voltarono contro molte delle vicine ville, rubandole, e saccheggiandole co Soldatesca Re-molto sentimento de' Commessari, i quali gia le ville del non poteuano lossi ir yn tanto danno de' sud-

Porto Mauri-diti della Repubblica, e vn tanto affronto nella riputatione; e veggendo, chei Capitani del Repocobadauano a tanto inconuenien-Tomaso Ragete, Tomaso Raggio gentilhuomo di gran gio s'oppone alle soldatesca cuore, il quale in tutte le occasioni haueua Regia in difesta dato saggio di gran valore, e gran zelo verso

delle ville del giatt.

Porto faccheg. gl'affari della Repubblica dimostrato, s'offerse di prouuedere coll'armi all'inconueniente onde accertata l'offerta fiì da' Commessari inuiato Capo di molte copagnie de' soldati, a reprimer gl'insulti, e i danni cagionati al paese da soldati del Re: i quali, sentita l'andata del Raggio, si vnirono insieme: e nondimeno de di fatli ritirate : onde imbarcati fulle Galee col Santa Croce, andarono parte a Sauona, parte a Genoua. Perche il Santa Croce per li caldi eccessiui della stagione, e per le malarie de' soldati non volle continuare l'impresa, la quale sarebbe facilmente riuscita; posciache per la diditione del Porto tutte le terre fino a Ventimiglia, abbondante da presidi del Duca, vennero ariconoscere l'antico impero de Genouesi: onde, speditosi breue, e felicemente da questa impresa, haurebbe potuto colla diuersione solleuar l'espugnatione di Verrua. Ma, per non consumare enutilmente tutto quel tempo ordinò la Repubblica, che fra quel mentre s'andasse a Pigna terra grossa del Duca sopra Venti-miglia; doue intendeuasi, molte delle genti vscitte d'Albenga, e dall'altre terre richperate, essersi ridotte, ed era dubbio, che, contro i patri della deditione, dessero gagliardo disturbo all'impresa di Ventimiglia, la quali, cessati i caldi, e risanati i soldati, si preparaua. Al Baro di Batteuille su l'impresa commessa, Pigna occupa-il quale con due mila cinque cento in tre mila ta dal Batte-uille a nome della Repubbattuto nelle trincee, le quali vnite alle case blica. feruiuano di muro, e di riparo; finalmente i difensori, dubitando dell'assalto, s'arresero a' patti, i quali accordati, e con soddissattione esequiti, la terra in potere del Batteuille confignarono: nella confignatione della qua le il fuoco appiccatofi alle monitione, cogio-

nò grandissimo danno a molti, e fra gl'altri a Gio. Antonio Sauli Generale dell'arrigheria della Repubblica, figliuolo di Lorenzo, stato già Doge, il quale restò mezzo brustolito nella persona. Ed essendo finalmente rinfrescata la stagione, egiunti i tre mila Alemani leuaci da Filippo Spinola, andossi circa la metà di Settembre con sutte le forze all'efpugnatione di Ventimiglia: la quale fù con, picciola difficoltà al douuto fine condotta. Perciocche la Città dopo alcuni colpi d'artiglierie abbandonata dal presidio, il quale si restrinse alla difeta del castelio, venne in potere degl'oppugnatori. Il Castello battuto da tre parti alquanto più lungamente si sostenne: ma essendosi gl'oppagnatori cacciati. sotto la contrascarpa, e i difenditori, dubitando della mina, che vedeuano cominciatifa. vennero in capo a otto giorni di batteria alla deditione con patri, che gl'vficiali soli vscissero colle spade gl'altri tutti disarmati.Restaua Ricuperatione ancora in potere de nemici il piccolo Mardi Zuccarello. chesato di Zuccarello, prima origine di tanti. mali. Vi si mandarono mille fanti, a' quali incontanenti s'arresero tutti i luoghi, eccetto Casteluecchio; ed essendo necessaria l'artiglieria per batterlo, la quale per l'asprezza delle strade, e per l'alrezza del sito, senza molto trauaglio, e dilatione non ii poteua condurre, perciò l'impresa andò più lunga di quel, che il luogo da per le stesso mentrasse. Superate adognimodo le difficoltà, essendos. presentato il cannone, e'l cattello alquanto battuto,

battuto, capitolossi ancora quiui la deditione, che fù fatta a Gio. Ambrosso Casella Senatore, e vno de' Commessari della Repubblica, ch'erano nell'esercito, successo al Centurione. Così fra lo spatio di pochi mesi la Repubblica da potentissime forze assalita: e da'Principi Italiani parte del tutto abbandonata parte combattuta, parte con occulte macchine insidiata, col solo fauore del Re di Spagna protetta, e difesa, non solo rimase illesa dal furore, e da gli sforzi ostili di tante arme contro dise preparate, e da tanti Principi nella sua rouina congiurati; ma conseruata la propria, e naturale liberta, ricuperò in breue tutto la stato dall'arme nemi-Republica il che occupato, ed entrata poscia in quello suo stato. del Duca assaltore, gl'occupò ancoar alcune terre e vi cagionò danni non inferiori a quei nello stato di lei dal Duca cagionati. Perciocche oltre alle terre d'Oneglia,e della Pigna occupate nello stesso tempo, che si recuperaua la Riuera, il Santacroce ricuperata Vintimiglia, inuiò alcune fanterie al Maro, terra del Duca, soura Oneglia, che sù tenza molta difficoltà con tutta la valle diPrelà occupato. Ricuperata la Riuera l'arme stesse del Re, e della Repubblica, le quali, entrate nel Piemonte, doueuano colla diuersione giouare all'espugnatione di Verrua, come l'esercito del Duca di Feria collo star sotto Verrua, haueua la ricuperatione della Riuera ageuolato, si trattenne ancora per molti giorni parte in Sauona, parte in Albenga: poscia da Albenga, douendo entrar in Piemonte,

volle il Santacroce occupar prima la terra

Ormea terta del Duca oc cupata dall'e fereno della Repubblica fotto il Santa

Croce.

d'Ormea, terra del Duca allo stato della Repubblica confine, e benche groffa popolata, digran tenitorio, nondimeno di poca, o nelsuna conteguenza alla somma della guerra: e la quale per la foitezza del paele, eper le ditticoltà delle strade, per le quali s'haueuan da condutre le attiglierie, diede non picciole dilationiall'entraranel Piemonte. Accostatonti le genti a quella terra, ma senza artiglieria, la quale, non essendo ancora giunta, in breue s'aspettaua, che giugner douesse. E perche questa terra resta fra due montagne in vna valle, per la quale scorre il Tannaro, che da poco più alto tira il principio, non fù possibile, che la caualleria potesse prender alloggiamento molto vicino: fiì però mandata ad alloggiare in vn luogo due miglia quindi distrante: onde poco potè seruire in certa occasione, che assai presto dopo di preso l'aggiamento succedette. D. Carlo figliuol naturale del Duca di Sauoia, e'l Marchefe di Santa Trinita vsciti da Garressio con due mila fantiin circa, e dogento caualli, tentarono entrare in soccorso d'Ormea; ma hauédo dato nel quartiere de' Napolitani sotto D. Antonio del Tuffo loro Mastro di Campo, quantunq; facessero grand'impressione e fosfero vicini a spuntare; tuttauia, essendo sopragiunte due copagnie di caualli sott'il Capitan

Spatafuora huomo di gran valore,e con esso altri sussidi, e rinforzi da vicini quartieri, furono i Piemotesi ributtati con graue lor dano, il

quale

D. Carlo di Sanoia tenta di foccerie Ormea,e vien ri buttato. quale sarebbe stato maggiore, se tutta la caualleria vi li fosse ritrouata presente, ma per esser lontana, non poté operare in quella fattione. Souragiunta l'attiglierta, s'ordinarono due batterie, le quali, hauendo fatto, brecchia sofficiente, ne apparendo segno alcuno ne'difensori di venir a'patri, si diede l'assalto; nel quale su da tutte le parti con gran vigore combattuto, ma essendo finalmente stati superiori quei che assaluano, su la terra presa con molta strage, ed effusione di langue, e fu poscia sac heggiata con molto auanzo della foldatesca, la quale ne canò bottiuo noninferiore a quel, che i Piemontesi cauarono dalla Pieue. Piesa la ieria, si renderte il giorno seguente il Castello; e su l'vna, e l'altro liberamente confignato a'Senatori, ch'erano in campo : i quali, riceuntili a nome della Repubblica, vi messero sei ceno, to fanti di ptelidio lotto Marco Antonio Brancaccio, Mastro di Campo dalla Repubblica in quelle occasione electo. S'andòquindi a Garressio, lnogo altress g-osso del Piemőte, nel quale era buon prefidio sotto Monsul di Flesce. Ma la braura, e ferocia dell'assalto, e l'occupatione di Ormea con tanta mortalità succeduta, messe non solo terrore ne'terrazzani di Garressi, ma nel presidio ancora. Dal quale vedendosi i Garressini abbandonati prima. che vedessero la fronte del eser ito della nemico, inuiarono le chiaui al Santacroce in Repubblica segno di deditione. Il Castello però noue giorni si tenne, il quale, mentre e colle atti-

glierie veniua batturo, e colle mine sbalzato, la canalleria scorse per que' contorni fino a Ceua piedando, e facendo molti danni alla camp gra:onde quei di Bagnasco, fatti saui all'altros spese, anch essi mandarono a rendersi al Santacroce: e il Castello di Garressio finalmenterefosi, sù dal Santacroce rouinato. Aquicinauafi, quandò s'andò a Garressio, già la metà di Nouembre (ranta dilatione haueuano dato le terre del Maro, e d'Ormea) e la stagione già prossima al verno per le cadenti proggie, e per lò gran freddo diueniua ogni giorno più noiola. Séciuali ancora ne' luoghi vicini a Garressio, e al Marchesaco di Ceua raunata di genti con voce, che lo stesso Duca in persona a gran passi, e con tutte le forze si facesse innauti. La verità era, che il Principe di Piemonte, vícito in campagna con grosso di fanteria, e di caualleria, veniua in difesa di questa parte; e perciò vnito a D. Carlo suo fratello, e al Marchese di Sinta Trinità, pensaga oppostral Sintacioce. Ma la fama sparsa della venuca dei Doca venne maggiormente confermata nel cimpo Spagnuolo dalla riturata, che s'intese del Gouernatore da Verma: onde diede più che pensare, e che temere de glincontri, chi, venendo il Duca, si progarebbono: il Santacroce stette perciò

Ritorno del Saura Groce nella kinera.

assai dabbio, e perplesso. Ma troncò le diffidal Piemonte coltà (secondo fii detto) vna lettera del Gouernature, che gli peruenne alle mani: per la quale venina aumfato : che, non essendogli più possibile perseuerare sotto Verrua, e però,che

rò, che hauendone già sloggiato, era superfluo, per quella parte l'aunanzatsi. Dati per tanto sù questi anuisi glordini opportuni, sù consultato, e deliberato il ritorno verso le parti maritime. Il che intesosi, e divolgato per l'esercito, la maggior parte di esso, dando più credito di quel, che doucua a romori vanamente sparis della venuta del Duca, giudicò la cagione della titirata procede dalla vera notitia, che se ne hauesse hauuto. Onde foprafacti da troppo rimore, con pochissimo ordine, e quasi seggendo, si ritirarono, lasciata per la strada parre della preda occupata in Gairessio, e vn pezzo più grosso di cannone, per la difficoltà di condurto fra quelle montagne aspussime. Cotal successo hebbe l'entrata del Santacroce nel Piemonte. E'i Principe, veggendolo partito, andò sopra Felizzano, terra del Marchesaro di Finale, al Re sottoposta, ma senza effetto: perche, hauendo il Santacroce inuiato in difesa di quel luogo buona prounisione digenti, il Principe si rituò ancor esso più addentro nel Piemonte. Nello stesso tempo, o poco prima, Duca di Feria che queste cose in quelle parti succedessono, si distoglia il campo sotto Vertua, non hauendo con di Vertua. tutti gli sforzi de gl'assalti, delle mine, e delle batterie, potuto penetrat nel borgo più che ventidue piedi, veniua ogni giorno più grauato dalle infermità, e dalle mortalità : onde ridotto a pochissimo numero, era non solo inabile a continuar nell'impresa, ma a ritirarsene, senza graue pericolo di perdersi, massi-

Eee 2

Conte di Maffeli col suo regimento d'A. Iemani viene in campo sotto Verrua.

Contestabile
Diguera affai
ta le crincee
del căpo Spagnu lo nella
zirirata che
comincia a fate, ma vien ri-

bustaco.

mamente che le strade per le cadute pioggie erano tanto sfondate, e l'altezza de fanghi tanta, che ne le fanterie haurebbono senza difficoltà potuto marchiare, ne le artiglierie, o gl'altri impedimenti condursi. Ma opportunamente giouò la venuta nel campo de gl'Alemani del Masselt, soddisfatti finalmente delle lor paghe colla prounisione di trecento mila ducati venuti da Genoua: ed essendo questa gente fresca, intera, e scelta riuscì attissima a fare spalla all' esercito, mentre sloggiato da' fuoi quartieri si ritirasse. Così du sque afficurata coll' aiuto di questa nuoua gente la ritirata, D. Gonzallo fece da' suoi posti leuar le arriglierre, e condurle alla piazza d'arme: ciò veggendo il Contestabile, il quale da lunga infermità risanato era da questo tempo ritornato da Torino in campo, non perdette l'occatione, che conobbe opportuna per l'assalto delle trincee nemiche prine di difesa, d'arriglierie, e negligentemenre guardate da' foldati, intenti più alla ritirata, che alla difesa. Onde nel cambiar delle guardie, che si facenano alle trincee del Daca, nel pian fotto Vertua, vnendo i soldan, ch' entrauano in guardia, con quei ch' víctuano, andò ad inuestirle con impeto tale, che, occupare le prime, giunse quasi sotto i quartieri deg.' Alemani: i quali haurebbe ancora occupati, se dal Tenente del Conte di Salma prima, e poscia (perche assai presto combattendo vi lasciò la vita) dal Conte di Sultz, non fosse loro stata fatta gagliarda resistenza; la quale non solo su basteuole a ributtarli da'quartieri assaliti, ma per farli: ancora rivirare dalla parce delle trincee già occupata: e si sarebbe ancora proceduto più oltre alla ricuperatione del rimanente, se Don Gonzallo, tisoluro già di abbandonare il tutto, non hauesse stimata inutile lo sforzo, gouolo sloge dannoso il configlio di auuenturai la vita Verrua. di moltivalorofi soldari nella ricuperatione di quel, che con granstento, ed effusione di fangue racquistato, conueniua poscia incontanente abbandonare. Estimando, che assai rimanesse soddisfatto alla riputatione, per la quale allora si combatteua col racquisto della parte, comandò, che si sourassedesse dal rimanente. La notte, che succedette, si cominciò chetamente a floggiate, senza toccar di tamburi, o dar nelle trombe; seruendo per segno al marchiare il ron or delle pietre l'una contro l'altra percosse, e i razzi, che si faceuano volare. Non procedette pe rò questa furtina, e fugitina ritirara con tanta quiere, e silentio, che il Duca, di buon mattino auuedutosene, non facesse tener dietro all'esercito, che lentamente marchiaua. Le genti di lui, benche dalle Tedesche del Masfelt ributtate, vccisero molti di quei, i quali, per non poter seguire, rimaneuano per la strada, oltre a due Capitani Spagnuoli, i quali virilmente nella retroguardia combattendo, molta resistenza faceuano. Fù questa rititata molto oportuna: perche di Francia era finalmente calato in Piemonte vn rinforzo

Efercito Spagia di fotto

Affalite nella coda dal Duca vien d fefo da gl'Alemani del Masfelt.

di sei mila santi sotto Monsù di Vignoles: il quale nello stesso tempo, che l'esercito sloggiaua, giunie nella Città d'Inurea. Dubitò il Gouernatore, che queste genti vnite a quelle del Contestabile, e del Duca, passando per val di Sesia, e Principato di Messerano andassero ad intultare nel Nouarese; perciò coll'esercito sloggiato da Vertua, e ridotto a pochissimo numero, si condusse a Nouara. Ma venendo l'inuerno, e veggendosi da quel pericolo sicuro, andò a Milano se non vittorioso dell'impresa di Vertua, la quale non haucua altro scopo, che la vendetta, el risentimento contro il Duca; degno adognimo-

Duca di Feria degno di molta lode.

rioso dell'impresa di Verrua, la quale non haueua altro scopo, che la vendetta, e'l risentimento contro il Duca; degno adognimodo disomma lode, per hauer colla vigilanza preuenuto in tempo la tempesta grauissima agl'affari del Re imminente; per hauerla con molta sollecitudine, e attentione in tempo opportuno reparata, etiandio coll'obbligar la sua persona, e beni, per trouar danari al riparo di tanta procella necessari; e finalmente per hauere col configlio, e colle prouuisioni condotta la somma delle cose in maniera, che gl'affari del Re da tanti Principi, e in tante parti assaliti, e con tante macchine insidiati, non ricenessero in alcuna nocumento: egli, sforzi de' Francesi, de' Viniciani, del Duca, e degl'altri collegati da lui prouuidamente riparati, e sostenuri, andassero a voto, e rimanessero abbatcuri: hauendo non solo conservato lo Stato di Milano illeso dagl'insulti contro ello destinati, ma(quel che è superiose a qualunque vendetta, e risentimento) liberato

berato quel di Genoua da' nemici quasi soffocato, e collo star serto Verrua, ancorche perdente, aggenolato la ricuperatione della Riuiera, la quale per altro non farebbe senza gran trauaglio succeduta, se il Duca, terolto Vicere di Nadalla difesa di quel luogo, hanusse con sutte chese di sanca le forze atteso alla conservazione della Ri- Cro e deghi di molta iede uiera acquistata. Vero è, che nella conserua-nella consertione dello Stato Genouele (tralasciati per varione dello adeffo i comandamenti molto affettuofi, e pubblica di solleciti, egl'ordini molto precisi venuti dal Genoua. Re,e dal Conte Daca, che furono collo stefso affetto, e accuratezza da Ministri dittalia pon folo eseguiti, ma prenenuti) hibbono tra'Ministri d'Italia gran parte D. Antonio di Toledo Duca d'Alus, e Vicerè di Napoli, e'l Marchese di Santa Croce: il primero coll'apparecchio molto follecito, e feruente, ch'ei fece in quel Regno, de l'occossi, per la liberatione di Genoua inniari, el'altro nella loro condotta fatta con ogni celetità, e diligenza, e non senza molto pericolo di perderfi per lo mare, che allora corse molto forcuneuole: senza i quali soccorsi d fficilmente haurebbono i Genoue: potuto sosteneisi, e aspettare l'interassiculezza, e liberatione, che dall'vscita fatta in campagna dal Duca di Feria vennero a conseguire. E per non defrodar alcuno del merito, e della lode nella conservacione di vna Repubblica agl'interessi del loro Re tanto importante douuta, fù ancora di grandissimo gionamento al buono indirizzo delle cose di Genoua lo

Call goda o Repiblii a Genouele.

Marchesa di studio, il consiglio, l'intrepidezza, e sollecitupe à coro dine del Marchese di Castagneda, Ambasciabene nella co dore del Re quiu Residente. Il quale, titrogl sfan cella uarofi in Genoua ne' tempi più to bidi, e procillos, con molto affetto, e sollectudine s'impiegò nella conservatione, e sicurezza della Repubblica allora flutruante: e con gl'aquili, e con gl'ordini, e proubilioni ftiaordinarie oportunamente date, e fatre tanro deniro, quanto suoradella Città, sù stromento molto opertuno, e di gian giouamento per la confernatione delle cote ne'maggiori pericoli costituite in maniera, che come il Redimostrò singolar sede, e grandezza, e'l Conte Duca studio straordinario nella protettione, e sostegno di vna Republica tinto amica e parriale del nome Regio cosìs Ministri d'Italia non futono della mente, e degl'affetti del loto Re men diligenti, e acurati clecutori. Ma come il Duca di Feria nella condotta delle cose universali non hebbe compagno, così nell'impresa di Verrua bon havendo haunto altro che l'assistenža, el nudo nome, non può l'infelicità del successo sminuirgh la felicità del configlio, e dell'aministratione delle cose vniuersali. Non fit però egli solo, il quale partecipasse dell'i felicità, per le quali rouinarono quell'anno l'imprete. Imperciocche parue, e fu fi alle imprese offeruato; che qualche sinistico influsso del Cielo alla fel cità degl' eserciti, e delle imprese di quest'anno si opponesse. L'esercito del'Duca, e del Contestebile così florido, e gagliardo

Sinifici influf dell'anno preinte.

10.00

gagliardo andò ancora a perdersi infelicemente f.a' mout, della Liguria, senza hauer du ofi ne' parcorito alcuni effetti di gran longa degni mouti della di tanti loro sforzi, e disegni. Quello del Marchele de Coure spalleggrato dalle genti Elerc'to Frandella Repubblica Vinitiana, e con danari, e cese sono il prouutioni dell'istessa sostenuto, andò altre- tosi mierasì a perderti infelicemente fotto l'espugna-mente intorno atta Riva di tione di vn'osteria, ricettacolo miserabile, chiauenna. ed infelice di muli, e di mulattieri; nella quale, hauendo pe puldivna volta cozzato, no solo ne ritornò col capo rotto, ma assalito ne proprij posti, riceuette gran danno, e affronti poco honoreuoli. Imperciocche, hauendo il Pappenain (il quale, como di- Fattioni fincemmo, fu nella difeta della Riua fottituito golati del Papco' suoi Tederchi ai Serbellone) sofferto per M niù di alquanti giorni lo star quini otioso, veggen. Coure ne la dofinalmente; che il Coure, disperato di valceilna. poter fare cosa di momento, s'era rivirato in Valtelline; e che, lasciati solamente presidi ne i posti di Vico, di Vercè, e del sasso Corbè, hauena tutte quan le genti ne' contadi di Vaicellina, e di Chiauenna distribuito: ne potendo più atanta quiete, e a tanto otio star pariente, del berò d'affalire que' posti, i quali fortificati solamente verso il lago, e verso la Riua, non haueuano alcuna fortificatione alle spalle: attesoche l'altezza, e'l asprezza della montagna vicina, era stimata sicurissimo riparo. Hauutasi per tanto dallo stesso Pappenain notitia, e informatione per huomini certi a ricognoscere quelle montagne

Ligaria.

Coure perdu-

inuiati, che per este si poteuano condurgenti adassalirli, mandò per quella parte mille fati: ed esso armate le barche, e i brigantini, andò per acqua ad affalir que' posti nello stesso tempo, che i mille fanti dalla patte superiore del monte calassero ad assalirli. L'esito non fù punro diuerlo dal configlio, perchei difensoriinfestari inaspertaramente alle spalle, si diedero a fuggire, verso la Valtellina, abbandonatii posti, e le fortificationi; le quali vennero incontanente dal Pappenain a man salua occupati, con vndici pezzi d'artiglieria, e con molte monitioni, e vettouaglie. Ne di ciò contento, tenne dietro a' nemici in Valtellina, e accostatosi alle fortificacioni di Traona, e di Mosbegno, pensaua diassalirle, se dal Duca di Feria, a cui ne scrisse, non gli fusse stata l'esecutione impedita. Il quale Duca, essendo allora sotto Vertua con picciola speranza occupato, non volle colla nuoua impresa auuenturare la difesa della Riua allo Stato di Milano tanto importante. Onde il Pappennaio, rimaso padrone di tutte le fortificationi, che teneuano i Francesi sulla riuiera del laghetto, rimase per conseguenza intero padrone di tutto il lago superiore. Tale sù l'esito di questa impresa non meno per li Francesi inselice di quella del Duca di Feria sotto Verrua, o del Contestabile, e del Duca di Sauoia contro' Genouesi. Altro di momento in quest'anno non succedette, eccetto Aimata Inglie inquanto l'armata. Inglese vscita da quel Regno sul principio di Ottobre in numero di

diée.

nouantre

nouantatre naui, iulle quali erano da diece mila con battenti, comparue ful principio di Nouembre ne' mari di Spagna, ed entrata nella Baia di Cadice, melle nell'isola parte delle genti, e cinque pezzi d'artiglieria, con intentione di fortificarli quiui, e d'aspettare la flotta, la quale col tesoro dell'America giugner in breue doueua. Stettero i soldatti esposti nell'ssola tre, o quattro giorni intenti nell'espugnatione della fortezza, che chiamano del Puntale; la quale finalmente a'patti ottenuta, tentarono d'impadronirsi del ponte, che l'isola di Cadice al continente commette. Ma impedui parte dalle pioggie, parce del concorso delle genti venuteui in difesa del ponte, non puotero ottener l'intento. Ed essendo sea quel mentre tragittata colle gallee molta soldatesca in Cadice, D. Ferrante Girone, il quale si trouaua quiui in difesa, dopo d'hauer ben fortificata la Città, vscì fuora: e venuti alle mani co'nemici, successe vna leggiere scaramuccia con qualche danno delle parti. Finalmente, veggendo gl'-Inglesi, che ne quiui, ne in alcuno de'luoghi vicini, per esser tutti ben muniti, poteuan far cosa di momento, risoluettero partire, e hauendo fatto vela verso il ponente, dubitato- Ributtata da no gli Spagnuoli, che, como da alcuni pri-lidi della Spagioni haueuano riccauato, andassero verso il sea della stot-Capo San Vincenzo, promontorio il più e- tastremo della Spagna verso ponente, per incontrare la flotta. Perloche entrati in grande ansietà di qualche sinistro, spedirono alquan-

te carauele in diuerse parti, per ricercarla, e darle auusso della vicinità, e pericolo de gl'-Inglesi; e che però, in vece di venire al capo San Vincenzo, entrasse nella Corogna, porto estremo della Galitia. Vna di esse carauele diede nell'armara Inglese, la quale, hauuta la notitia degl'ordini inuiati per tante parti alla florra, dirizzò la nauigatione verso la Corogna, con certissimo supposto, che la flotta in alcuna delle carauele infallibilmente incontrata, per la stessa parte in conformità degl'ordini pigliarebbe il camino. Merauiglioso accidente succedette, il quale, perche superò qualunque humano auuedimento, e prouuidenza puossi meritamente chiamar miracolofo. Nessuna dell'altre caraueles'abbatè nella flotta: onde gl'ordini, i quali a lei doueuano peruenire, peruenuria gl'Inglesi, furono cagione di suiarli, e allontanai li dal camino, che essa contro il solito sù costretta di fare, e dal porto di Cadice, doue peruenne sicura. Imperciocche la flotta, la quale vscita dal Canal di Baama, suole per l'ordinario nauigare verso Tramontana fino al quarantesimo quinto grado dell'eleuatione del polo, e quindi cominciando a declinare verfo leuante, e mezzo giorno, mettersi fra l'Isole Terzere, e'l Regno di Portogallo; e accostarsi al capo San Vicenzo, non hauendo quest'anno per l'impeto straordinario de'venti Borreali potuto entrare fra le dette Isole, el continente, era stata costretta (in quel tempo appunto, che l'armata Inglese fotto

Merauigliofo auuenimento falua la flotta dall'armata Inglefe. trascorrere nell' Affrica, fino a lidi di Marocco. Ma quando l'armata, leuatasi di Cadici, n'andò in traccia, essendosi messi i venti di mezzo giorno molto gagliardi, succedette, che come col fauore di essi la flotta da' lidi di Marocco si condusse felicemente in Cadice, così l'armata, lasciata lasi addietto, quanto più dall'impeto de'venti medesimi spinta verso la Corogna, pensaua di ritrouarla, tanco più se n'allontanaua, e lasciaua per conseguenza alla flotta libero l'entrata nello stretto, e liberi, e sicuri i mari di Spagna, doue il suo viaggio doueua terminate. E perche s'è Digressione in fatto sounente mentione de tesori, e ricchez-florta. ze grandissime, le quali colle storte vengono ogn'anno alle Spagne, non sara fuora di proposito formarne in questo luogo particolar discorso; acciocche la narratione di quel, che al presente è così notorio, e manifesto da noi tralasciata, non cagioni per auuentura alla posterità quella stessa caligine, che a noi cagiona la Sagra storia intorno alla notitia della terra di Offir, dalla quale si legge, che ogni tre anni veniua l'oro al Re Salomone condotto. Non essendo cosa tanto a'giorni nostri manifesta, che le varie vicende de tempi a longo andare non ce l'intorbidino, e affatto non ce la oscurino, se dal profondo della obbliuione non verrà dalla diligente esplicatione de gli scrittori liberata, e solleuata. E souuente auuiene, che le cose, le quali come troppo triuiali, e troppo notorie fi tralascia-0

no, sono appunto quelle, che, rendendosi alla posterità più oscure, cagionano il dubbio, e la difficoltà maggiore. Possiede il Re di Spagna come Re di Castiglia i Regni grandissimi dell' America, la quale hoggi di Mondo nuono si appella, a gl'antichi affatto ignota, e da Christoforo Colombo Cittadin Genouese nel mille quattrocento nouantadue primieramente scoperta, e ritrouata. E come Re di Portogallo possiede molte piazzi, molti porti, e molte pronincie matitime nell'-Afaca, nell'Asia, e nelle Indie, e Isole più Orientalis done i Portoghe fi prima alquanto del Colombo con lo studio di lunghissime, e pericolosissime nauigationi han penettato; dalle quali regioni Orientali, e Occidentali richezze grandissime, e thesori infiniti alle Spagne vengono ognanno condotte, ma particolarmente dall'America come più ricca! e abbondante di qualunque altra regione di miniere inesauste d'argento. Sogliono tra la merà di Marzo, e'l principio d'Aprile partir ogn'anno dalla Città di Siniglia otto gra naui cariche di merci, e otto galeoni benissimo armati, i quali, nauigando verso l'America, dirizzano il corso verso quella provincia, la quale Terraferma volgarmece si chiama, e facto primieramente icala a Cartagenia, porto principale di quella prouincia, vndici gradi dalla linea verto tramontana distate, e in trecento quindici di longitudine, scarica quiui parce delle merci recate, e col ri manente passa più innanti a Porto Velo, mercato

cato principalissimo sù quell'Istmo, il quale dinidendo il mare di sopra, che chiamano del Nort, da quel di fotto, che chiamano del Sur, commette, e attacca insieme le due parti d. ll'America più pancipali; non altrimente, che l'Affrica per l'Illimo d'Egitto all'Asia s'vuisse, esi congiugne. E Poito Velo ricertacolo di tutte le merci, che vanno, e vengono dal Peiù, di tutto loto, e argento, che dalle inesauste miniere del Pototi nel Peiù, e delle altre di quelle parti in grandissima copia a noi si trasporta. Imperciocche, come tutto ciò, che dal Perù, e dalle prouincie bagnate, dal mare del Sur, trappassa nel mare del Nort, per trapportarh in Ispagna, fu scala a Panama, mercato altresì, e porto nobilissimo sull'opposta parce dell'Istmo, che volge a quel mare: e quindi sul dorso di alcuni animali simili a' nostri montoni per la latitudine dell'Istmoa Porto Velo si conduce; così quelle, che dalla Spagna, e dall'altre provincie dell'America volte al mare det Nort per lo Perd, e per l'altre regioni volte a quello del Sur son destinate, si scaricano a Porto Velo, e da' medefimi animali son portatea Panamà; d'onde dalle naui quiui destinate per lo Perù, e per l'altre prouincie si tramettono. Le medesime naui scaricate le merci di Spagna in Portouelo, caricano incontanente quelle che quiui trouano dal Perù, e dalle prouincie del mar di sotto venute, eccetto l'oro, e l'argento, il quale da' Galeoni viene per maggior sicurezza caricato. Sono questi galeoni vascelli molto gradi, e capaci, ogn'vn de'quali, essendo munito di trentasei pezzi g offi d'artiglieria, leua ancora trecento elettissimi mannati, e sono il p esidio, si può dire, delle flotte. Questi cancato l'oro, e l'argento partono in compagnia delle naui da mercantia da Portouelo per l'Hauanna, porto per la sua capacità, sicurezza, e fortificatione principalissimo, fra quanti non solo nell'America, ma forsi nel Mondo si citrouino. Il quale situato nell'Isola di Cuba sorto il troppico per appunto del Cancro volge a Tramontana, ed è opposso a quella parte dell'America, la quale Florida s'addimanda; done pernenuti, tronano da trentacinque altre naui, le quali partite di Spegnatul fin di Giugno antecedence, son passate a San Giuan di Lua, che è la tcala del Messico, e di quella pronincia vicina dell'America, che volgarmente Nuoua Spagna fi chiama, e quini sbarcate le merci di Spagna condotte, e caricate quelle della nuoua Spagna, procurano trouarsi nell'Hauanna al tempomedesimo, che i galeoni colle nani sogliono giagnerui, che è appunto sul principio di Settembre, affinche colla scotta de galeoni,e con la compagnia delle altre naui più ficura nente, e con peric. lo minore de'Corsari possano la loro nauigatione continuare. Oltre alle quali altre naui ancora de'regni vicini logliono quini nello stesso tempo vnirti, in mamera che la massa tutta, che chiamano la flotta, al numero di sessenta in seltanta vaicelli. scelli, compresi i galeoni, per ordinario arriua. Partiti dall'Hauanna conuien loro per lo stretto di Baama, stretto pericolosissimo fra l'isola, che chiamano di Baama, ela Florida, sboccare nel mare aperto, e immenfo dell'-Oceano, nel quale pernenuti, in segno di gioia, e d'allegrezza d'esser da passo così pericoloso vsciti, scaricano tutte le artiglierie: e farto configlio aprono vn piego portato di. Spagna, nel quale trouano l'ordine del Re, e le instruttioni della maniera della nauigatione da tenerii in quel ritorno, e in quaro altezza di clima in clima debbano nauigare; affinche non possa la notitia del corso loro peruenirea' nemici, i qualispesso rédono loro insidie,e vanno in traccia, per occuparla. Quest'è la flotta, che chiamano dell'America; giugne per ordinario in Ispagna di Nouembre, ed entrata nel golfo di Cadice, si conduce a Siuiglia per lo gran siume Guadalquiuir; coue ele merci, e'l tesoro condotto a' Ministri del Re, e permezzo loro a gl'altri mercadanti, a cui spetta vengono per le loro portioni confignati. Porta per l'ordinario il valfente di vndicimilioni d'oro, de quali due in merci, e'l rimanente in oro, e in argento cosiste. La quarta parte della qual somma si calcola, che possa spertare al Re, l'altro a mercadanti particolari. La merci sono Cocchiniglia, Agnil, Campeggio, Tabacco, e pelli di buoi secche, per le suole delle scarpe, che chiamansi cuoie. Le naui all'incontro, partendo di Spagna, conducono, ciò èle prime,

che vanno co'galeom, panni di seta, e di lana, lauori d'oro, e altre cose di valore; l'altre, destinate per terra ferma, caricano quantità grande di tele, di vini, d'ogli, e doliue, de' quai frutti abbonda que' paesi, che ne bisognano. Imperciocche il Re, per trattener qu'elle prouincie vnite, e dependenti da Regni suoi della Spagna, due cole rigorosamete, e fotto g auissime pene vuole, che sieno offeruate. L'yna, che nell'Americane viti, ne vliue si piantino; tutto che quel terreno ne sia fercilissimo, e capacissimo. L'altra, che i rediti filcali, e l'entrate regie di quelle pionincie, non passano per modo alcuno venderh a' prinati. E quindi annienne, che quegli abitatori, potendo esfer assediati dalla Spagna per como del vino, e dell'oglio, hã 10 necessi à di rrattenere il negotio d'Europa, per pronuedersene, e di soffrite l'Imperio del Relontano. El non hauendo, doue impiegate le loto ricchezze, conuien loro mandarle in Ispagna, per comprarne annui redditi sopra i Fifiali di que' Regni, i quali giari con vocab lo Spagnuolo tradotto dal Latino fi chiamano. Di che ne fuccede, che tutto quasi il contante dall'America in Ispag la traportaro, fa crescere il prezzo a'giuri, vi cagiona larghezza, e affluenza del con tante : e quel, che più importa, i medesimi giuri seruono al Re di pegno, e d'ostaggio della los fede, e vassaltatiaggio: onde men facilmente possono alle soleuationi, e ribellioni Nauigationi inclinare. Ma non men degue,ne men fortunate

nate surono le impresemaritime de Porto de Portoghesse ghesi, i quali, alcuni anni alla nauigatione del materia della Colombo precedenti, intrapresero collo stu flotta. dio, e coll'arte marinaresca naugationi non meno incerte, e pericolote, che inustrate, e sopra l'openione de gl'huomini riuscibili. Perciocche, riputando gl'antichi Maten atici, e Cosmografi, che la Zona torrida fosse inabitabile, itimauano, che la terra d'Africa, la quale, bagnata dall'Oceano occidentale, si distende dallo stretto di Gibeltar verso mezzo giorno, entrasse in quella Zona, e che però fosse vano il pensiero di penetrar colle nauigationi più innanti, e costeggiatla senza entdentissimo pericolo della talute per coloro, i quali a'termini della Zona fossero peruenuti : onde, e che dall'Oceano occidentale Africano all'orientale, che bagna l'Afia, e l'India, fosse impossibile colle nauigationi penetrare. Ma i Portogheti, collo studio di magiormente auanzarsi, scoperto prima il gran promontorio di Capo Verde, el'Isole a lui vicine, che gl'antichi chiamarono Esperidi, penetrarono poscia molto più innanti; e pallata la linea equinoriale, arrivarono a' Regni di Congo, e di Angola: poscia, superato il tropico del Capricorno, vennero finalmente a capo dell'impresa, già tanto tenuta per disperara; hauendo scoperto l'estremo promontorio dell'Africa, che chamarono Capo di Buona Speranza. E quindi per gl'aperti campi del mare Oceano voltate le vele all'Oriente, tanto costeggiarono l'Africa a

esso riuolta, che scoperte le foci de'Seni Arabico, e Persico, finalmente a quelle del gran d'Indo peruenero. Doue gittati i primi fondamenti di tanto Impero sull'amicitie facte con alcuni di que' Rebarbari, per la sola negociatione, e trafico delle sperierie, e dell'altre merci del Leuante, cominciarono a frammettersi nelle guerre, che frà loro passauano, quali coll'arme fauoreggiando, quali abbattendo per maniera, che ottenute parte per conventioni, parte per forze alcune piazze, e in esse molto benfortisicasi, gittarono nel mezzo della barbarie alquanto più fodi fondamenti a vn' Impero, che di nulla, o di molto poco tanto aumentò, che se non di grandezza, e vnione di stato, di valore almeno, diforze maritime, e di prudenza ciuile resta a tutti i vicini superiore. Il quale con esempio forsi mai più non sentito da parti, e regioni costestreme, e lontane proceduto, tienea freno tutti quasi i Re, e Pontentati di quelle regioni: perche o tributari, o aderenti, o vasfalli dall'Imperio Portoghese, da' Redi Portogallo, o per forza, o per interessi prinatison fatti dependenti. Ne tra' confini dell'India folo si fon trattenute le loro nauigarioni, e acquisti, ma come l'vno desse materia, e porgesse la mano all'altro, essendosi sempre andati manzando; superato il cauo dell'India, che chiamano Comorino, il quale hà per fronte l'autica Traprobana, entrarono nel golfo di Bengala, e quindi all'isole Mobucche, madrifecondissime di spetierie, ea' gran Regni

Regni della China, e del Giappone son peruenuti. E tanta e stata l'audatia, e felicità loro, che, superati tutti i mari, e trouarili nauigabili, han giratotutto l'orbe, e, congiunto l'Oriente all'Occidente, han reso fauolose, esciocche l'opinioni de gl'antichi che negauano, la ritondità della terra, la possibiltà degl'Antipodi, le populationi della Zona, e le congiuntioni de' mari. Gouernano questo Imperio, i Re di Portogallo, e al presente i Re di Castiglia a quei di Portagallo, succeduti, per vn Vicere (al quale, ritenuto per se il Gouerno di tutto quel, che di quà dal Capo di Buona Speranza si contiene) concedono ogni Supremo arbitrio, e dispositione di tutto ciò che oltre al capo istesso sino all'estremo oriente loro appartiene. Dal Vicere che sà per ordinario| re si denza in Goa, tuttì i Re Vassalli, e tributari, amici, e confederati, tutto il maneggio degl'affari ciuili, militari, e maritime dipende. Trattengono il possesso di tutti que'mari con quattro armate in luoghi, e porti opportuni distribuite, in tanto, che nessuno di que'Re, o di que'popoli possono senza l'autorità, e licenza del Vicere nanigarui, ne etiandio per occasione di trafico, o di mercantie; Cosa veramente singolare, e ne mai da alcuno Imperio de Romani, o d'altri gran Regi pretesa, o messa ad esecutione. Cauano i Re di Spagna da queste nauigationi molte vtilità; perche a loro spertano tutte le spetierie, che si caricano sopra le naui, oltre a molte altre merci, e giore, che

dall'Indie a' Regni di Portogallo si traportano.Per cotante ricchezze, le quali ogn'anno peruengono alle mani del Resistima la Corona di Spagna delle più ricche Monarchie che sieno mai state, o almeno al presente si rittouino Enondimeno le guerre di Fiandra, di Germania, e d'Italia l'hanno così confumara, e in tante strettezze sidotta, che oltre alle Regie entrate di rutu quasi i Regni vendute, e impegnate, si troua hoggedi la Spagna più pouera d'oro,e d'argento di qualunque Regno di Europa, intanto, che le monete in vece d'oro, e d'argento corrono per tutti i Regni di Castiglia di rame coll'autorità Regia coniato, che chiamano moneta del Veglione, la quale cagiona effetti, e disordini a quella Corona importantissimi. Torno al proposito, e ripiglio il silo dell'istoria già tralasciato. L'armata medesima degl'Inglesi, esclusa dalla speranza di tanta preda, mentre verso l'Inghisterra si titorna, assalita da atrocissima tempesta, fece grandissimo naufragio: per lo quale molte naui sospinte al lito si tuppono, le restanti lacere, e malissimo concie, male all'ordine, e senza frutto in quel regno si condustero: onde vn cantosforzo

della lega non sù men ssortunato in mare di quel, che in terra i terrestri stati si sossero. Più inselici ancora, e men degni di tanti apparati, e di tanti monimenti surono le negociationi, e dopo quelle i trattati, e poscia le conclusioni della pace, che como in appresso si dirà, succedettono. Ritornò a Ro-

Atma a Ingle. l fa fà gran nau e fraggio. ma intorno al fine di Febraio del mille secento ventisei dalla Legatione di Francia il Cardinal Barberino, il quale non poterte altro da quella coste ricauare eccettoche il Rehaueua soministrato aiuti al Duca da G. no- della Leg-ro-ne di Fiancia. uesi grauemente inguriato, e offeso non tanto, per l'interesse del parentado, che tiene colla Casa di Sanoia, quanto pei fine di trattenere l'arme, e le forze Spagnuole nella difesa dello Stato di Genoua, accioci he alle sue nella Valcellina non contra staffero. Poter si supporre, che aggiustato il negotio della Valtellina in sodd sfattione di tutti, e in corformità de'primi capitoli di Madril, si cessarebbe ancora dall'offendere i Genoueli, i quali il Re, non hauendone occasione, non haueua ne anco haunto animo direttamente di offendere, otrauagliare. Ma l'aggiustamento

delle cose della Valiellina dal Re preteso,

1626

Rifelutione

parue tale, che offerina al Pontefice la restitutione de'ferti occupati con conditione, che douesse incontanente demoli: li, e che, demoliti, douessero i Valtellini ricornare totto il giogo antico de Griggioni Ioro Signoti, e Confederati antichi del Re. Non volle il Pontefice consentire a partiro così duto, e alla Cattolica religione, e vsici di Pontefice ripugnante: onde il Legato pocco soddisfatto del Re, e meno del Cardinale di Ricchellieù s'víci di Corte per ritornaisene a Roma. E'l Pontefice, destinandolo colla medesima Legatione in Ispagna, troud gran relistenza ne' Ministri Spagnuoli, como in coloro, alla gran preginditio, se la Legatione di Spagna

stato prima fatto capo dal Re di Francia, che da quel di Spagna. Hebbe dopo vari dibatti-

paresse accessoria, e da quella di Francia dipendente. Perloche, protestando, chenon sarebbe dal Re acceitata, fù dal Pontefice il nipote ricchiamato a Roma, con pensiero d'inuiarlo quindi quasi a nuoua, e diuersa Legarione in Ispagna. Ma ne anco di ciò si soddisfecero i Ministri Spagnuoli, i quali non gustauano, che per vno stesso negociato fosse

Il Cardinal Barberino ri galla torna Legatione di Francia.

Il Pontefice manda genti a la ricupera none della Val cellina.

menti la difficoltà questo ripiego. Che'l titolo della Legatione fosse per tener in nome del Pontefice a battesimo vna fanciulla nata da questi tempi al Re,e successiuamente, e in conseguenza la negotiatione della pace. Ma non per questa nuova Legatione si tralasciauano dal Pontefice gl' apparecchi dell'armi, per quando non hauessero gl'vfici disarmati della Legatione giouaco alla pace. Perciocche, parendogli pure nel cospetto del mondo rimaner offesa non poco la dignita sua, e della Sede Apostolica, per l'vsurpatione della Valtellina succeduta con tanto poco rispetto delle genti, e delle insegne Pontisicie, che v'erano in difesa: sdegnaro oltre a ciò, che della Legatione, non fosse stata nella Corte di Francia tenuto quel conto, che alla Grandezza della Sede Apostolica, e de'meriti suoi pareua conueniente, sentiua ancora male, che quel Re prontamente non venisse nella restitutione del tolto, machies c .

desse conditioni impossibili, e poco ragioneuoli. Punto per tanto da'stimoli di sentimento, deliberava di resentissene coll'armi, e dopo di tentati con poco frutto gl'vfici amoreuoli, e benigni, dimostrare quei spiriti digenerosità, e dirisentimento, i quali il mondo fin dal principio di questi mourmenti hauena in lui desiderato; e successiuamente mandar genti alla ricuperatione della Valtellina,e de' Forti in essa da Francesi occupati. Onde, per-Nuoui appa-sistendo ancora gli Spagnuoli nelle primiere da collegati offerte, diassistergli d'arme, e di genti, inuiò per le guerre nello Stato di Milano sei mila fanti sotto il comandamento di Torquato Conti figliuolo del Duca di Poli, acciocche congiunti alle genti Spagnuole, andassero alla ricuperatione della Valtellina. Ma non meno del Pontefice preparauano l'arme per la ventura stagione il Duca di Sauoia, e gl'altri Collegati; pensando con nuoui, e più gagliardi inforzi rinouare la guerra infaustamente l'anno innanzi mounta: e di Francia risuonaua ancora in Italia la fama de'geandi apparecchi, i quali per lo medefimo fine in quel Regno si faceuano. Onde la Repubblica di Genoua, Lega fra il Re nonvolendo ritto uarfi in ogni euento fprou-Repubblica, di ueduta, prestò facilmente orecchialle propo. Genoua. ste de' Marchesi di Santa Croce, e Castagneda di far vna lega colla Corona di Spagna per la difesa degli stati communi,per la quale Li douesse metter comunemente insieme vn'esercito di ottomila fanti, e di cinquecento caualli da mantenersi a spese del Re per le

due terze parti, e della Repubblica per l'altra e su a questo esercito preposto Fia. Lelio Brácaccio contitolo di Capo, e Gouernatore delle armidella Repubblica. La quale oltre a molti Alemani, e Italiani a gli stipendi suoi trattenuti, sece anco leuar due terzi, l'uno da Filippo Spinola di Giulio, e l'altro da Hettore Rauaschiero Principe di Satriano, che de propri danari il messe insseme. Ma questi, e gl'apparecchi del Pontesice, como anco quei de' Collegati, riuscirono vani, e vana ancora riuscì la Legatione in Ispagna inuiata. Cominciarono da questi stessi tempi fra le due Corone segretissime negociationi di pace, le

Pace di Monfone frà i due Re per le cose delta Valtelli na e d'Italia.

gl'apparecchi del Pontefice, como anco quei de' Collegati, riuscirono vani, e vana ancora Corone segretissime negociationi di pace, le quali felicemente, e con incredibile piestezza rimasono conchiuse. Il Re di Francia o mosso da gl'infelici successi della Lega, o dalle turbolenze del proprio Regno, o pure veggendo, che per la Valrellina, e per gl'altrui interessi era costretto pigliare, e sostenere nuoua guerra in Italia col Pontefice, sdegnato, irrittato, e all'arme Spagnuole vnito; e considerando quanto dissicili, dispendiosi, e di poco frutto riuscissero i concetti de' Collegati, hebbe per meglio afficutat le proprie, che nelle altrui facende implicarsi. pertanto in disparte tutti i fini, e gl'interessi de' Collegati, hebbe per meglio colla Corona di Spagna in qualunque modo comporre. Ela Corte di Spagna, non sentendo più grata armonia, quanto il tuono della pace d'Italia, prestò di buona voglia gl'orecchi alle pratiche, le quali le vennero proposte: la concluconclusione delle quali colla stessa facilità, e buona dispositione delle parti restò appuntata a' sei di Marzo del mille sei cento ventiseun Monsove, terra del Regno d'Aragone doue il Reper tener le Corti di quel Regno s'era trasferito. Unde le genti Ponteficie giunte nello Stato di Milano quasi nello stesso tempo, che inaspettatamente vi giunsero le nouelle della pace, d'altro non seruirono, che di riceuer pacificamente la possessione de'forti in conformità de' parti della pace aloro in nome della Sede Appostolica restituiti. Furono le conditioni egl'articoli più principali. Si conseruasse nella Valtel- della pace di Monsore. lina, contadi di Bormio, e di Chiauenna la Religione Cattolica, e Romana. Si riducessero le cose di quello stato in que' termini, ne' quali l'anno mille secento diecesette si ritrouauano. Potessero nondimeno, que' popoli elegereiloro Maestrati, e Gauernatori, da' quali fossero retti senza alcuna dependenza da' Girggioni. Spettasse la confermatione degl eietti a' Griggiom, i quali fra otto giorni non confermau, poressero amministrar giustitia, ed esercitare il loro vsicio, e giurisdittione. Mancando i Griggioni per due volte di confermare, s'intendessero scaduti per sempre dalla facoltà, e attione della confermatione. Pagassero i Valtellini, è compagni a' Griggioni in ricompensa della giurisdittione in loro trasferita certa annua quantita di danari da diffinirsi daloro, e non accordandofi, nella fomma, che dalle loro Ma-

està sarebbe dicchiarata. Approuassero i Griggioni, e accettassero con giuramento e promettessero l'osseruanza di quelle conuentioni. Fossero i forti da' presidi dell'uno, e dell'altro Re in quelle partitenuti, nelle mani del Pontefice rimessi: il quale restituite a' Ministri Spagnuoli le artiglierie, e le monitioni, che v'erano al tempo del deposito, douesse incontanente demolissi: ma che la demolitione non potesse esser ritardata per mancamento della confignatione, atteso la parola, che daua il Re di confignarle. Douesseroi due Re, in caso il Pontefice differisse la demolitione, supplicarnelo giuntamente, assinche effettiuamente restasseto demoliti. Non potessero i Griggioni entrar armati in Valtellina, ne i Ministri Spagnuoli tener i confini del Milanese più del solito Capitoli della armati. Quanto alle diferenze fra la Repubblica, e'l Duca. Procurarebbonole loro Maestà, e ciascuna di esso col suo Collegato, perche si venisse ad vna tregua di quattro mesi, e alla elettione di due arbitri, i quali fra lo stesso termine le loro differenze terminassero. In caso fea quattro mesi non restassero terminate, prendessero le loro Maestà assunto di terminarle, e farle ciascuno dal suo Collegato osseruare. Donessero le loro Maestàgiuntamente diffinire, e metter festo a qualunque differenze, che potessero nascere fra' Grigioni, e Valtellini, ne permetter, che trà loro venissero all'armi. Che ver-

tendo in Italia differenze fràgl'amici dell'v-

na,e

pace di Mon fone quanto alle cole di Genoua.

na, e dell'altra Corona, le loro Maestà non fauorirebbono coll'arme il suo Collegato, se primieramente l'vn de'Re non hauesse trattato nella Corte dell'altro, e procurato l'amicheuole componimento. Tale fù in sostanza la capitolatione della pace di Monfone quanto a i punti più principali. La quale per la wantaggio dal Corona di Spagna non si poteua ne più onoRe di Spagna
reuole, ne più vantaggiosa spetare, o aspettaMonsone. re, venendo quel Re a conseguire nel negocio della Valcellina tutto ciò, che ne pretendeua, tanto rispetto alla Religione Cattolica, la quale vi rimaneua molto bene afficutata, quanto allo stato, e libertà di que' popoli, i quali altresì veniuano dal giogo, e leruità de'Grigioni non men siçutamente liberati. Perciocche quantunque si fosse pattuito, che le cose dello stato al termine del mille secento diecesette si riducessero, nel quale, non essendo ancora cominciata la ribellione, fauano i Valtellini all' vbidienza de' Griggioni fottoposti : adognimodo ciò era più di apparenza, che di sostanza. Perciocche la elettione de'-Maestrati, la loro necessaria confermatione, l'esercitio libero, e independente della loro giurisdictione erano eccettioni tali allo stato, e fignoria del mille secento diecesette, che quali affacto l'alterauano: e que' popoliscosso il giogo antico, non solo per lo beneficio della libertà dal Re di Spagna conseguito, ma per la vicinità del forte Fuentes, e per la necessita, che quei popoli hanno del commercio con lo Stato istesso, vensuano perpe-

tuamente costretti di star vniti alla Corona di Spagna, e dall' Autorità de' Gouernatori di Milano dipendenti. Onde il passaggio per quel paele, che era il punto più importante, rimaneua aperto, e chiuso al cenno, e libera dispostione del Re, e de'Ministri Spagnuoli. Che perciò quella Corona sopra la difesa della Spagna felicemente riuscita dall'atmata d'Inghilterra, sopra il saluo arriuo della florra, sopra la ricuperacione del Brasil, sopra la difeia, e conservatione di Genoua, hauendo con tanto vantaggio conclufo la pace, andaua gloriosa, e trionfante della lega, e di tantisforzi, e macchine in depressione della grandezza del suo Re da gl'emoli, e nemici del suò nome ordite. E veramente da molt'anni in quanon si legge, ò s ha memoria di pace alcuna con tanto vantaggio, e riputatione di quella Corona accordata in tempo massimamente, quando se ne stimana più lontana , e in tempo , quando per la fama di tanti apparecchiamenti di guerra fatti da' Collegati pensaua, che le conuenisse entrar in guerre più lunghe delle prime, e più pericolose. Ma del vanto, e della soddisfattione, che di questa pace sentirono gli Spagnuo-Principi colle li, non fù per lo contrario minore la confugati maliffimo fione, e lo stordimento de'Collegali : 1 quali, con afi per la sentendoti dal Re di Francia loro capo, quando meno il credeuano abbandonaci, e veggendo colla dissolutione della lega discioli gl'interessi, e i fini da essa pretesi, fremendo fra se medesimi, doleuansi del Re di Francia

paredi Monfone.

Francia, non tanto perche senza l'interuenimento, e participatione loro hauesse quella pace accordato, quanto per lo pregiudirio delle cose comuni, le quali da esso Re abbandonate, affatto roumate rimaneuano. Non poteuano i Griggiont, a'qualtil danno Querele del della Valtellina, principalmente appartene Ia pacedi Moua, dopo tanti trauagli sostenuti, dopo tanti sone. pericoli della loro libertà scorsi, tanti disaggi, e calamità sofferte, soffire dirimaner priui di così nobil parte dello stato, ne tollerare, che il Re di Francia loro protettore contro l'aperta professione fattane in cospetto del mondo, v'hauesse così consentito allora, quando più credeuano d'esserne per mezzo l'arme, e l'autorità dell'istesso reintegrati. Onde quasi fossero stati abbandonati, da chi era più tenuto difenderli, se ne doleuano fino alle stelle, e ricufauano apertamente l'accettatione di que' capitoli, per li quali foslero con tanta loro verge gna, e perdita costretti rinunciare alle proprie ragioni, e a pertinenze dello stato così importanti. I Vinitiani dopo ranto d'oro sparso, querele dela dopo ranti trauagli sofferti, dopo tante vivisiani per macchine, e artifici, co'quali per la sigortà space di Mone. loro, e dell'Italia haueuano il mondo toffopra riuoltato, e la pace d'Italia perturbata, veggendosi rimaner prini di quel frutto, che già supponenano d'hauer si uramente confeguito, ne simaniauano. Del Pontefice variamente in questo fatro si discorreua. Quei, che itauano alla soitanza delle cose intenti-

riputauano, che hauesse occasioni di rimane; soddisfattissimo di quella pace, per la quale conteguiua il punto principale della riputatione, e dell'effetto, attesa la restitutione de' forn, i quali s'hanenano a rimertere nelle sue mani: poteua pretendere, che il mouimento dell'armi fue hauesse hauuto gran patte, per disporre il Re di Francia a più moderate conditioni. Queiall'incontro, che a più fottili ipeculationi stanano intenti, e riuolti, e ne quali i finistri concetti della mente del Pontefice haueuan già fatto gagliarda impressione, come riputauano che egli per fine di assicurare l'Italia dall'imminente seruitù, e di sbattere la grandezza Spagnuola, hauesse con tanta dissimulatione sofferto, che il Re di Francia entrasse coll'arme in Valtellina, cosi riputauano ancora, che sentisse malissimo, che il Re, dimostratosi col Legato così duro, e difficile nella compositione degl'affati della Valtellina, mutato in vn fubito di configlio, fosse stato nella Corte di Spagna così prodigo di quell'acquisto, il quale esso, col dar materia, a' tanti discorsi, presumeuano, che gl'hauesse nel principio della guerra, cosentito. E quando non per questi rispetti fosse rimaso mal soddisfatto della pace, giudicauano adognimodo, che non gli pote se esfere stata molto grata, per hauer prouato, che la neutralità da se tanto apertamente professata, e i termini nella condotta delle presenti accorrenze da se renuti, non folo non l'hauessero reso l'arbitro, e'l componi-

ponitore delle controuetsie correnti, ma anzi, che i due Re li fossero, senza participarglielo, accordati con qualche pregiudit o dell'Autorità sua diuenuta nell'yna delle corri per la diffi tenza sospetta, nell'altra per la gran strettezza, e confidenza alquanto diminuita, oper lo sdegno delle nuoue risolutioni, ensentimenti dal Pontesice tanto apertamente dimostrati indebolita. Ma ne il Ducad' Sivo-Duca di Sanoia stana più deglialti a tanta fodoisia to percolla paciente. Percio che, consideran do, che inuece del risentimento contro' Genoueli pretefo, e in vece dell'acquisto sopra gli stati loro sperato, n'haueua riportaro la perdira di molte delle sue rette patrimoniali, delle artiglierie lasciate in Gani, d. lia Galea collo Srendardo di Mare, p treuagli, che douendo per la via dell'accordo, e non dell'arme rihanerle, fosse espresso ricognoscimento e confessione d'esser egli stato in quella guerrail perdente: onde non sipeua a quelaccordo acconciarti. Auggnenafi, che la publicatione della pace succedette in Fiancia in quel tempo appunto, che il Principe suo figliuolo ii trouaua in Pariggi, andaroui per trattenere quel Re, e quella Corte nella fede della lega, e per procurare nuoui, e più gagliadi preparamenti di guerra da ripigliarsi l'anno venturo con forza, e vnione maggiore: e i quali preparamenti acciocche fossero più certi, e dall'autorita del Duca più dipendéti, ne hauesse egli cagione (como gl'era col Contestabile accaduto) dicontender co

ia mali fimo arlla pace di

gl'vficiali, e Capitani Francesi, n'haucua il Princ pe richiesto, e secondo, che la fama diuolgò poi, ottenuto dal Re la carica sotto titolo di Generale dell'arme Regie in Italia. Onde il Duca insuperbitone, come paruasi diuenuto più formidabile a' nemici, e dopo il Re il più riguardenole fra Collegati; così. veggendosi in vn punto sbattuto da così altieri concetti, e da quella Corte, quando menoil credeua, abbandonato, si riputaua con grandissimo affronto della sua riputatione in cospetto del mondo schernito. Ma vane erano le querimonie, e vane le dogliéze, perciocche i due Re costanti nella deliberatione, e nell esecutione delle cose deliberate, volcuano, che fossero con gl'effetti esequite. Ei collegati, senza l'appoggio, e'l fauor della Francia rimanendo affatto diffipati, e però non potendo al fin nulla, eran cottretti cedere, e soccombere a' comandamenti del più potente, e inghiottire patientemente calice così amaro, e di così cruda digestione. Ne il Re, hauendo molto, con che difendere tanto resolutione, ne honesto colore, con che ricopriila, curaua più che tanto delle loro male soddisfattione 1 Ministri del quale, facendosi scudo della Regia Grandezza, e Autorità, non allegauano quasi altro in d fesa della Regia attione, eccetto che così haueuano ricchiesto gl'interessi del Regno, a' quali conueniua (diceuano) ed era necessario, che quei de' Collegari socco. bessono. Soggiugnendo ancora, e lasciandos

dost tallora, quando si veniualoro alle strette, vscir di bocca, che, non porendo i Collegatipateggiarfiper modo alcuno al Re. conuentualoto come superiore riguardarlo. Della pace medefima come stipolata con troppo Male soddif-fuantaggio, e ta tauta diminutione del nome francesi reria Francese rimasonoi Principi della Francia pace di Mon non meno, che i Potentati della lega mal fone. foddi.fatti. Che perciò, abborrendo colla pace non meno il Re, che chi n'era stato l'autore più principale di conchiaderla; presero quindi alcuni de' più malsoddisfatti dello stato presente, e prà desiderosi di cose nuoue occasioni, e presesti per cospirare contro la persona dello stesso Re, edi Armanno del Plessis Cardinale di Ricchellieu Ministropiù principale, e più intimo consigliere del Re, l'autorita del quale per lo grade, e costante credito, che gl haueua il Re, e per hauere sormontato tutti gl'altri nella condotta de' Regijaffari, essendo salita nel maggior colmo di riputatione, era ancora ascesanel colmo dell'odio, e dell'inuidia cortigiana, compagna per ordinario dalla Grandezza, ed Eminenza de' Ministripiù finorici e più accreditati. Enon essendosi mai penetrare le più vere cagioni, che muouessero il Re a procurare tanto sollecitamente, e conchiuder con tanta prontezza, e segrertezza questa pace: vollono alcuni, e pubblicossi Nantes cotto poi, che gl'inditi della grande, e pericolosa il Re di Erancongiura, che si scoperse poscia nella Corte cia. di Francia contro la persona stessa del Re, il

costrignessero a comporre con qualunque condicione le cose di fuora, per poter poscia più sicuramente far resistenza a quelle di dentro. Ma l'essersi l'inditio primiero scoperro in Nantes quattro mesi dopo la conclusione della pace, del tutto esclude questa conuderatione; non essendo simile al vero, che, odorati prima gl'intidi di tanta cospiratione, si fosse tanto di tempo interposto all'opprimerla. Qualunque se ne sia l'occasione: fosse la pace effetto della congiura, o la congiura della pace. Alcuni de'Principi della Francia, pigliando, come si disse, per pretesto della cospiratione la condotta infelice de'-Regij affari, per le guerre infelicemente succedute, e per la pace con poca dignità conchiusa: e veggendo non porer abbattere il Cardinale per lo costante credito, che gl'haueuail Re, pentarono d'abbattere lo stesso Re Molti furono stimati complici di questa cospiratione. Il Duca, e il Cauaglier di Vandomo fratelli naturali del Re. Molti furono per questo conto carcerati. L'assentamento dalla Corre del Conte di Suisson Principe del sangue nel rese sospetto. Alcuni affermarono di Monsig. d'Orleans fratello del Re, e successore del Regno, oltre a molti de'Mini-Ru più principali, più intimi, più accostati,e familiari alla persona Reale. Il fine era, che estinto, o deposto il Re, s'inalzasse alla Corona, non hauendo il Re figliuoli, lo stesso d'Oileans: nel genio del quale come più trattabile, e più a loro humori, conforme, faceuali

ceuasi maggiore il fondamento per coloro, i quali alle cose del mondo nuoue riuolte procurauano, e la riunione della lega in pregiudicio della pace defideranano. Il Duca di Duca di Sauo Sauoia sù sospettissimo, che per lo sdegno scio e partecidella pace in quel modo conchiusa ne fosse pe della constato non solo partecipe, ma principalissimo tes. autore, e componitore. El'Abbate Alessandro Scaglia Ministro principalissimo, e allora Residente del Duca in quella Corte non folo ne fosse stato gran tabro, ma, trasferitosi quindi per comandamento del Duca in Ollanda, e in Inghilterra, trattasse con quel Re, con que gli S att cose nuoue in fauore de'ribelli, e de'Rocchellefi; i quali veniuano in quel tempo molto stretti, e assediati. In soc corfo de quali quel d'Inghilterra inuiò tre armate che vennero ributtate. Diede oltre a ciò lo stesso di Sauoia fomenti al Duca di Roan, capo degl'erecici contro il Re solleuati. Riceuette in Torino, e vi trattenne il Conte di Soisson vscitosene di Corte, e offerse al Duca d'Orleans la sicurezza, e'l fopremo comodamento dello stato, quando per timore del Re elegesse in esso rittitirarsi. Per li quali accidenti, veggendosi in manifesta rottura colla Corre di Fiancia, e dubitando trouarsi di mezzo fra le due Corone vgualmente sdegnate, e irrittate, cominciò a procurar nuoui appoggi, e congiuntioni colla Corte di Spagna, acchiocche, venendo dall'vn de'Re affalito, venisse ancora dalla protettione dell'altro sostenuto. La prati-

Re d'Inghilterra centa di foccoirei i Rocheilefi.

LIBRO

ca nella Corte di Spagna introdotta, e discus-Duca di Saun ia procura di sa, come per lo più le cose nuove, e grandi riconciliarfi colla Corona hanno, hebbe varie difficoltà. Imperciocche, di Spagna. quantunque a prima vista fosse in genere

ricon ciliatio ne del Duca di Saunia colla Cotona di Spagna.

Dificolià della ben'intesa, capprouata, come ottimo instromento per la sicurezza de gl'affari d'Italia, e per simuouere gl'inconuenienti dalla alienatione del Duca risultati; non mancò adognimodo disentire qualche contradditioni:inclinando leuni ad abbracciar l'occanone, mossi da gl'esempi di Carlo V. e di Filippo II. 1 quali con premi, e parentadi haueuano sempre studiato di trattener quel Principe dalla loro. Ad altri dana fastidio il genio del Duca vario, inquieto, amico per natura di nuoue imprese, difficile ad essere maneggiaro nanti, che si compesse, più difficile per l'auuenire, quando rotto il freno al rispetto, e aperta la porta al risentimento haueua già in tanti moditranagliato gl'affari della Corona: onde stimanano la ticonciliatione poco sicura,e dispendiosa, e la quale dopo rante offese fatte, e riceunte d'sficilmente potesse reintegratti, e, che, reintegrata, essendo impossibile riddur mai il Duca all'ossequio, e all'osseruanza di prima, fosse per reccar più noie, e trauagli a gl'affari del Re, che sicurezza, e soddisfactione. Preualse l'autorità del Conte Duca, cupido di segnalare la sua Priuanza protett re de sopra quella del Duca di Lerma suo prede-

Conte Duca fautore,c gran la riconciliarone del Du ta di Sauoia.

cessore : alla fama, e nome del quale pregiudicaua, l'hauer con troppi rigori, e stranezze prinato la Corona dell'aderenza di quel Principi Principe, dall'alienatione del quale tanti danni, e trauagli erano risultari : onde, giudicando la riconciliatione d'altretanto profitto, tiputana, che succeduta ne'suoi rempi, e per mezzo le sue negociationi, douesse accrescergli altrettanto di ciputatione, quanto n'haueua diminuiro l'alienatione a quella del predecessore. Fù però per degni rispetti riserbata l'esecurione fino alla conclusione della pace fra la Repubblica, el Duca. Fra questo mentre s'andaua tirando innanti l'esecutione della pace di Monsone, per vigore della quale i forti della Valtellina, benche dopo nolte dilationi, e dopo vari storcimenti dal March se di Coure interposte, il quale vole-Valtessina re-ia, che prima della rest tutione si demolissero refica il quale forti, furono (ricufindo costantemente il fece incon a-Pontefice la demolitione prima della restitu- nen e demoliione) confignati nel suo esfere, come stauano orima dell'occupatione a Torquato Coutl, n nome del Pontefice, dal quale vennero incontanente demoliticon tutte le fortificationi della Riua, e di Chiauenna: onde gl'affari lella pace rimafero da quella parre del tutro, con soddisfattione di tutti acchettati. Ma Pace fra la Rea pace sia Genoues, e Sauoia a maggiori, e Genoua, e'il biù inestricabili d'efficoltà si ridusse. Voleua il Duca di Sa-Duca, che restituite anticipatamente le terre conchiude. occupate le artiglierie, collà galea, e prigioni, i venisse alla tregna, e successinamente alla lecisione delle differenze: e a questo effetto ominò Claudio Marini per arbitrio da cano suo. E di Francia venne in Piemonte il

Presidente di Granoble, perassistere d'ordine del Rein compignia di vn'altro, il quale per parte del Re di Spagna si nominarebbe, all'aibutio da faisi dal Marini, e dall'arbuto, che la Repubblici elegerebbe. La Repubblica all'incontro, ricufando cominciare dall'esecutione, voleva, che primieramente si clegessero gl'arbitri, i quali nanzi qualunque reit iutione terminassero le differer ze. Neammetteua ne anco la nominatione del Marini, già stato da lei condennato, per estersi nelle presenti guerie rrouato nell'esercito de' Collegati, e come Ambasciadore del Re di Francia presso il Daca internenuto nelle consulte, e guerre contro la Repubblica. E non ostante; che in gratia del Re di Spagna, per l'intercessione di quel di Fiancia, fosse stato nell'occasione della pace liberato, adognimodo, non porendo la Repubblica, malsoddisfatta delle attioni di Ini, sofficiolo per arbitro, e moderatore delle differenze, offeriua in conformità delle capitolationi della pace anticipatamente la tregua, e poscia il compromesso ne gl'arbitri, escluso dall'arbitrio il Marini. Ma, non volendo il Duca confentire alla tregua, mentre Genouesi tenessero le sue terre, e rimanendo per questo rispetto il negotio inc gliato trouò il Marchele di Cast gneda queito ripiego. Che, senza dare espressa,o formale parola, ciascuna delle parti si tenesse ne'suoi posti armata; ma con ordine a'Capitani, che stessero sull'arme conginenti; e che in caso i contadini, o gl'habitatori

Solvensioni d'armi f : la Repubblica, e'l Duca. toti de'villaggi confinanci venissero a contele, nellan d'esti in fauore de luoi fi frammettesse, e hauendo il Cartagneda così appuntato colla Repubblica, che da canto di lei succederebbe, ne scusse all'Ambasciador di Francia nella Corte di Torino, il quale altresì auuisò, tale effer l'appuntamento preso col Duca, e tali gl'ordini, e comessioni, a'suoi Capitani, e vsiciali inulate. Così più per via di reciproca intelligenza, che per espressa tregua, o parola discipentione d'armi formalmente da a oricenuta, parue la ficenda opportunamente aggiustata. Frattanto, essenda Negociationi do spirato il termine de' quattro mesi per la la Repubblica, capitolatione di Monsone a gl'arbitri presse el Oura tapitolatione di Monsone a gl'arbitri presse portata in Masone della pace trapportata distinon viene nella Corte di Madril, nella quale il Conte Duca per li Genovesi, el Marchese di Rambollietto ai dato in quella Corre per la naf-cita della regia fa ciulla, vi fi tratteneua ancora d'ordine del Reperquefto affare. Le d'sficoltà furono molie, ricusando la Repubblica restituire le artiglierie, e la galea dal Duca domandate, come cote, le quali tolte a buona guerra, mai si sogliono per le paci restituire. Ma premendo assai in questo punto i Francesi, desiderosi di placare l'animo del Duca per la pace di Monsone offeso, ed isdegnato; e deliderando ancora gli Spagnuoli il più, che potenano, gratificarlo in quel, che fosse più d'apparenza, che di sostanza, per tirarlo dalle loro parti, conforme alle pratiche, le quali correuano della ricon-

ciliatione; esortarono la Repubblica a ceder questo punto al desiderio, e soddisfattione delle due Corone, le quali mirauano a conchiuder vna baona, e sicura pace. La Repubblica, considerando, che la restitutione accresce, e non iscema la gloria dell'acquisto, ne la gloria del trionfo, volle all' vtilità della ritentione l'aunanzo della riputatione preferire;e non hauendo bisogno di gasee, ne d'artiglierie, s'indusse a consenure alla restitutione; massimamente, che da canto del Duca si faceua il medesimo risperto alie attiglierie, nella Riuniera occupate. Maggiori difficoltà faceuanfi intorno al punto più principale di Zuccarello, chiedendo il Duca, che a se come cosa propria, e anticipatamente competata o fosse restituito, o dell'equivalente in tante terre ricompensato. E ricusando la Repubblica costantemente e l'vno, e l'altro partito, si tidusse la difficoltà a danati: nella quale, accordandosi finalmente di consentimento della Repubblica i mediatori, discrepauasi troppo nella somma, chiedendosi per parte del Duca non solo il prezzo altre volte sborsaro ma gl'interessi di sopra più, che fatto il calcolo somma troppo immoderata ascendeua. Perloche, e perche chiedeua il Francese, che a Claudio Marini fossero tifatti i danni per la sua casa in pena del delitto demolità, e ricusando la Repubblica consentire a queste pretentioni, l'Ambasciador Francese, essendo assai presto partito per Francia, lasciò le negotiationi sconcluse,

cluse, e imperfette. Ma mentre nella Corte di Spagna s'andauano le cose della pace in quelta maniera negotiando, non pallarono all'incontro nella riuiera di Genoua, le cose con quella quiete, e sicurezza, che s'cra per la negoriatione del Cattagneda sperato. Marco Antonio Brancaccio Ma-Briga essalia stro di campo, e Gouernatore per la Re-blica sotto pubblica in Ormea con seicento fanti di Marco Anto? foldo, e altrettanti di militia, andò di licen- nio Brancacza del Generale suo Zio alla Briga, terra gossila del Duca da Ormea poco discosta, per soprenderli, e saccheggiarla. Peiuenuto a vn ponte vicino alla terra, il quale trouò contro l'opinione molto ben munito, v'hebbe gagliarda resistenza, la quale tirò il contrasto in lungo tanto, che quantunque già i Genouesi l'hauesse o occupato, con alcune case vicine; adognimodo, essendo da Tenda soprauenute alquante compagnie di soldati in difesi, i quali, entrati nella zuffa, rigettarono gl' sselitori con la morte di più di cento diessi, surono gl'altri costretti con los danno rivirarsi ad Ormea, d'onde erano partiti. Il Duca, pretendendo, che quella fattione fosse in tempo di tregua succeduta, ne reclamò affai; e la Repubblica d'ordine, e saputa della quale il disastro non era succeduto; volendo intendere come la facenda fosse passata, trouò, che il Marco Antonio di licenza hauuta dal General Brancaccio fuo Zio prima de gl'ordini venuti dal Senato di contenersi dalle offese, haueua quella im-

presaesequito, essendosiil Generale scordato di riuocar la licenza. Escusatione assai friuola, e la quale punto non haurebbe giouato all'impunità dell'eccesso, se da Capitani del Duca non fosse stata poco prima di quel successo violata la sospensione delle offese dal Castagneda, como si disse, appuntata. Per-Galea del Du- ciocche una galea del Duca vicita dal porto

ca prende ena di Villafranca, hauendo dato la caccia a vna barca Geno della Repubblica.

ia tiene tratrello.

uese ne' mari barca Genouese fin soura l'isola Gallinara vicina'ad'Albenga,l'haneua quiui occupata, e cattina in Villafranca ricondotta, senza che mai ne i padroni delle merci, ne quei della barca potessero esserne reintegrati. Mail Duca, impatiente d'affronti, veggiana soura il Duca di Savo rissentimento. E hauendo tenuto segretamétato in Zucca. te trattato in Zuccarello col Capiran di quel prelidio, inuiò secento caualli co' moschettieri alle groppe a Garessio, luoco vicino, e confine a quel di Zuccarello con disegno, che ammessi sull'imbrunir dell'aria ocultamente da' congiurati, e vecifo del presidio chiung; ardisse far resistenza, douestero impadronirsi della terra, la quale occupata, douesse poscia parte diloro fotto la guida di vno degl'vficiali di Zuccarello partecipe del trattato andare la stessa notte ad Albenga cinq; in sei miglia distante; doue il General Brancaccio riposando su presidi della Pieue, e di Zuccarello con pochissimo, o nessuno riguardo si tratteneua. E quasi volesse di cosa importanre aunifarlo, mentre egli non poteua ancora essere inuisato di ciò, che in Zuccarello fosse accaduto accaduto, doueua battere la porta della Città e per esta aperta che fosse, introddute i compagni poco quindi lontani, e colla prigionia del Generale farsi padroni della Città, e Trattato & apririi la strada all'occupatione della Pieue, venuto a luce, e ditutte le terre vicine fino al Porco Mau. e oppresso. ritio: le quali terre, occupata Albenga, non haurebbono verosimilmente potuto far resistenza. Riuscina il disagno, se la congiura vicinissima all'esecutione non fosse venuta 2 luce: onde oppressa colla prigionia dell'autore,e de' complici, i quali poscia, conforme all'vsanza militare, furono fatti passare per le picche : e cambiati i presidi, e rinforzati i luoghi più importanti,furono le genti del Duca costrette iitirarsi, e desistere dall'imprefa. Turbo ancora la quiere della Repubblica l'vscita improuuisa del Duca di Guisa con sette galeoni da Matsiglia, fra' quali era l'Al. Duca di Gusta miratta, vascello dimolta portata, e munitsti ra da Matsmo d'artiglieria. Non si penetrò mai il fine di glia, e passa questa vscita. Perciocche il Guisa assalito dal-Genoua, la tempesta, mentre vicino alla Cortica nauigaua, fù dalla forza de' venti sospinto alla vista di Genoua. Spedì la Repubblica con cellerita aunisi, e ordini in Corsica, doue si dubitaua il colpo destinato, e messe subitamente in punto dodicigalee parte sue, parte del Re di Spagna; le quali fornite d'ottima foldatesca, e d'ogni bellico apparato, vscirono due giorni dopo dal porto fotto la condotta di D. Carlo d'Oria, eletto in questa occasione dalla Repubblica Generale del-

l'armata. Ma, effendosi assai presto inteso, che il Guisa, costretto dalla tempesta fosse ricouerato a Liuorno, doue attendeua al rifarcimento d'alcuni danni dalla violenza del mare pattiti, dirizzò D. Carlo a quella volta le prore: peruenutoui, diede fondo a Marzocco, ricetto ficuro, per li vascelli, due miglia: a Liuorno. E dopo due giorni. facendo il Guisa parrenza, ingolfatoli in altro, titò diritto a Marsiglia, seguitato continuamente dal Doria a tiro di bombarda, in fino a tanto, che vscito dal mare Ligustico in quel di Prouuenza entrasse, e a Marsiglia si ritirasse; hauendo lasciato concetto nell'openione di molti, che non per altro, che di soddisfare in apparenza a' concetti del Duca di Sauoia, e alle obbligationi de' danari dall'istesso l'anno innanti riceunti, hauesse fatto quella vana dimostratione d'vicire, la quale non contenne altro d'ostile, eccerto alcune poche palle scaricate, benche senza effetto, e da lontano contro le galee, che dietro gli reneuano. Con questi leggieri accidenti sene passò milleseceto vétisei. Verso il fine del quale morì Ferdinando Ducadi Mantouaa cui, non hauendo sigliuoli, successe Vincenzo il fratello terzo genito di Vincenzo, e vnica prole della Linea di Gugliel no auolo suo, e de fratelli. Succede l'anno del milleseicento ventisette, anno veramente molto calamitoso alle fortune prinate de' Genouesi. Imperciocche quei, che negociauano colla Corte di Spagna, andando creditori di otto in dieci milioni, il pagamen-

to de'

Ferdinando Duca di Man toua muore e gli fuccede Vincenzo fuo fratello.

1627.

to de' quali era loro stato assignato sul contante delle venture flotte, variò il Re il paga-Genouesi si mento, dando loco in vece di quello foddis- danno dalla fattione in tangi giuri, con danno, preiuditio Corre di Spadella contrattatione irreparabile. Perciocche crediti ed endonendo essi grosse somme ad altri, non ve- trate. nendo pagaci dal Re in contanti, non poteuano ad altri dar soddisfattione, eccetto che con gli stessi giuri, o con lunga dilatione di tempo, fia'l qual mentre, vendendoli, potesfero rimborfare il contante. Accrebbe il dano, e l'inconseniente, che il Represisse a' giuri il prezzo maggiore del vero, e giusto loro valore, hauuto riguardo alla moneta dirame; la quale, per essere troppo disugnale, e per no ispendersi fuora de'Regni di Castiglia, era necessario conuentirla in moneta d'oro, e d'argento per cauarla fuora del Regno, e mandaila a supplire a' pagamenti gagliardi peraltre parti, e regioni. La quale connersione no succedeua senza danno eccessivo, per la gran differenza del valore dall'vna, all'altra moneta. Ne di ciò contento il Re, trattenne il redito di vn'anno sopra tutti i giuri, che i forastieri teneuano ne'Regni di Spagna,e di Napoli, da pagarsi in due anni, ciò è merà per annoje perche i forestieri si restrignouano per lo più a' Genoueli, ricenettono, perciò da questo secondo decreto doppia percossa, l'vna per la perdita del redito, l'altra per lo discredito,in che vennero i giuri, per lo quale il prezzo loro diminui, più del terzo di quel, che prima comunemente si vendeuano. Per-

che,hauendo il Remello vna volta la mano alla ritentione de'redditi, dubitauali, che andarebbe fic.lmente continuando nella me desima risentione. Onde come di reddito incerto, e soggetto a simile inconueniente, picciola diuenne l'estimatione del fondo, e del capitale; e quei, ch'haueuano dal Re riceunto il pagamento de' loto ciediti in tanti giuri, e a prezzo più rigorolo del douere, conueniua, che, per pagare i loro debui li vendessero a prezzo vn terzo minore di quel, che gi'hauessero dal Rericeuati. Fù per tanto necessario in Genoua sospendere i pagamenti, e dar proroga a'debitori. E perche tutta quasi la Cittadinanza andana per varie, e grosse somme credituce di quei, che colla corre negociauano, fù il danno, e la percossa generale, la quale la Città generalmente afflisse: e molu furono costretti a far banco rotto con danno eccessiuo di molte pouere famiglie, di molte vedoue, e pupilli, i qualiad onesto interesse haueuano loro i propri danari confidato in maniera, che non fù casa in Genoua, la quale da questa tempesta, grane d'anno asentir non venisse. La cagione di tanta nouità, e alteratione venne dalla poca intelligenza, che passò tra'l Conte Duca, ei negocianti Geuouesi la quale accese di molto sdegno l'animo di lui. Perche veggendo la gran stressezza della Corre, e la necessicà, che per le guerre d'Italia, di Fiandria, e di Germania haueua di trouar danari, pareuagli, che i Genouen per gl'aiuti somministrati nella

ro, e per le tante ricchezze dalla contrattione continuata acquistate, douessero foccombere a qualunque partito, per sonnenite di danan la Cotone in tanti bisogni costituita. Chiedeua per tanto da loto groffi fassididanari, e offerendo tenui, e mal sicure, soddisfattioni, volena colleignerli a negociare a modo fuo. Ne potendo i negocianti a domande di tanto piegiaditio iei za manifelta loro touina contentire, cominciò ad abborrath, e più tecon. Come Duca do lo sdegno, che secondo l'vishtà deglaf sdegnato co-cencies. fari del Re a per segnitarli, e ad opporti a cutto ciò, che potesse loi essere di giouamento, como coloro, i quali con granifimi intereffi fucciando le Regie facoltà, hauessèro il Regio tesoro impouento, e, tenendo il Re in continue strettezze, il taglieggiassero con modi troppo rigorofi,e'l costriguellero a succombere a qualunque pattito, e conditione, se volena essere co loro danari soccorso. Parendegli per tanto, che ne per gl'affari della Corona potesse ritrouarsi la più vtile, e opportuna deliberatione, ne per se il più gloriofo configlio, quanto col variar de'pagamenti; e delle affignationi già con loro accordate, liberare il patrimonio Reale da tanti debiti; tenne per certo, e per indubitato, che il Re non solo da tanta oppressione respirarebbe, ma che, costituito in somma affluenza di ricchezze, per li danari delle flotte, che, variato il pagamento, gli peruerichbono al-Hhh

le mani, potrebbe per l'anuenire, senza più indebitatti, ne grauare il suo patrimonio di

nuoui, e moltiplicati interessi, largamente supplite alle terestri, e maritime prouuisioni. Sdebitò, non hà dubbio, questa deliberatione: ma Screditò, ancora di maniera quella Corona, che, ne le regie entrate, ne i tesori delle florte supplendo alle prouuisioni ordinarie, non trouò poscia il Re, chi ne' più vrgenti bisogni il souvenisse. E doue per l'ad-Cotrastations dietro tutto l'oro dell'Europa col credito, e de' Genonesi colla corrispondenza de'Genouesi correua prontamente in qualunque occasione a serdanni alla Couirlo, disordinata la cotrattatione, e mancando e al Re, e a'Genouesi il credito, ritrassero tutte le nationi il contante, nevollono più confidarlo a coloro, i quali colla Corte di Spagna negotiassero. Onde il Re inuece delle ricchezze, e dell'afflienza dell'oro da' suoi decreti sperate, cominciò a prouarne estrema penuria, e indicibile strettezza. Intricò ancora più gl' affari di quella Corte, che il Conte

introdotti nel

gonina-a cagiona gran

rona di Spa-

gna.

trattare, diede la mano, e tirò nella regia contrattatione i Portoghesi, e con fauori Portoghesi straordinari inalzandoli, professaua di voleintrodottinet la per l'aumenire seruirsi dell'opera loro in vece di queila de'Genouesi, perfine, che,essendo essi per la maggior parte di quella gente, che discende da coloro, che dal Giudaismo alla nostra Fè pervenuti, sono como serui in quel regno trattati, potesse più liberamen-

te

Duca spinto dall'odio, eabborrimento medesimo, non volendo più co' Genouesi con-

minor rispetto valersi delle loro facoltà come di tanti schiaui della Corona, e costrignerli a contrattare per qualunque patti, econditioni. Ma non gli riuscendo ne anco questo nuouo configlio, (perche : Portogheli, ne per le propile ricchezze, ne per lo credito, o corrispondenza coll'altie nationi erano a tanta mole di negotij sofficienti)s'auuide ma tardi, e quando il temedio eta intempestino, d'hauer egli con vn solo decreto cagionato agl'affari del Re vn danno irreparabile, e distructo quella così ben aggiustata macchina, la quale, quasi fondamento principalissimo delle imprese, e dell'armi di quella Corona, stando sugl'occhi agl'emoli della Grandezza di lei, non haueuano ne le leghe, ne gli sforzi degl'eserciti di tanti Principi Collegati, potuto gl'anni antecedenti ab-, battere. Ne tardò molto a cogliere il frutto Progressi de di così infelice deliberatione. Perche, non gli coltandesi deliberatione. trouandoli modo di mandar prouuisioni di ne passi bessi.

danari in Fiandra, stettero gl'affari del Rea granissimi accidenti sottopoiti, non essendo colà l'esercito potuto vscir quell'anno in campagna, onde non solo non vifece alcun progresso, ma g'Ollandesi, vsciti con mediocre forze, occuparono Grol nella Contea di Zusten, piazza forte, e di molta conseguenza. E l'anno teguente, sciolti dal timore dell'esercito nemico, riuoltarono tutti i pensieri

da' preparamenti terrestri a'maritimi Per Flotta delle ciocche messi in punto ottanta vascelli da cupata con alere ricehiffi mè naui da gi'Ollandefi.

tratt nel g lfo del Messico, occuparono le naui della mercanna le quali, partite da San G uan di Lua, andanano all'Haoanna, per giuntaisi co'galeoni, e a man salva le condussero in Oslanda col valsente, che si calcolaua ascendere a cinque milioni di ducari, la maggior parte in merci, ma buona parte in Argento, che giunte all'Hauanna doueuano confignare a' Galconi. E oltre di queste, fecero ancora pieda in varie parti dell'Oceano d'altri vascelli diricch slime portate, i quali dalle Indie, e dall'America passauano in Ispagna. Perdue, le quali cagionarono ancora altri danni maggiori, non folo per quei,che ne venne o a tentire i mercadanti Spagnuoli, e Pora ghefi dall'interiompimento del trafico dell'Indie e dell'America, ma ancora perche go Ollanden, inricchei per tanta preda, hebuono comodità d'accrefcer gl'anni seguenti le fo ze efir maggiori piogressi, e au-Pordita di Ve una zarii a maggiori acquifti delle piazze di Vezel, e di B Iduc importantissime nella Gheldria, e nel Brabante. E l'esercito Spagnuolo per lo contrario entrato per la Velua in Ollanda, ne potendo fostenersi, fù costretto titracti senza effetti. A danni, e calamità delle prinate foitune de'Genouesi successe vn'altra calamità nel pubblico; la quale, quantinque soprauuenuta l'anno seguente del venerono, mò nondimeno, per quel che ne professo I Duca, l'origine, e la cagione da picciolo accidente nel preiente anno fucceduto,

zelle dihalded occupate Jagli Offandeti nella Gheidita.

duto.Il luogo di Pigna occupato come fi difse da' Genoueii, rendoua loto viridienza, benche non vi stelle presidio, o guerrigione. Parue al General Brancaccio depo la pace di Montone mandaiurad alle ggiate alcune copagnie di Tedeschi, i quali per n'aggios loso loddisfattione, e per maggior ficurezza del luogo, tutto di trincee il fonificarono: doue, essendoti per alcunime si quietamente trattenuti, auuenne vn giorno, che alcani di loto andari per private facende, o a cafo al Busso. Busso del Dupiccolo villaggio di giurisdittione di P gna, ca o cupato vn solo miglio distante il quale per l'addictro da soldati del soleua render pronta l'obidienza al Capitano cagiore di di Pigna, il trouarono dalle genti del Duca nuoui romopresidiato. Il tiferito al Capitano, e dal Capitano al Generale Brancaccio fù dato ordine, che s'andasse ad sscriernele. Difendendoss quei del Duca, e non potendo finalmente refistere, furono per la maggior parte insieme con alcuni terrazzani così matchi, come fe-- mine, vecisi. Il Duca, a cui non era col trattato di Zuccarello finscito risentissi del suc--cesso della Briga, restò di malissima vog lia, per questo secundo annenament i, che gi pareua vn'altro atrentato contro quella intelligenza, la quale per mezzo il Castagneda era passata. E riclamandone assat co' Ministri Spagnuoli, e nella Corte di Roma, e d'altri -Principi, mandò ancora, e publicò vi mani-, festo: nel quale accusaua i Genovesi, como tompitori di tregue, e di sospensioni accordate, per hauer, como in esso esageiaus, do-Hhh

814 po di essa ripigliato Pigna già da loro abbandonata. Aggiugneuali l'affalto della Briga, il guasto dato alla campagna, l'estortioni, e danni a'sudditi suoi da' soldati della Repubblica cagionati. Arguiuali di hauer tentaro di subronarghi i Vassalli, taghato gian quantità di Castagni in quel d'Ormea. È vitimamen-te col successo del Busso hauer fatro cognoscere, quanto picciolo conto tenessero di lui, de' Ministri Spagnuoli, della Fede, della parola, e della Spensione d'armi per mezzo de glistessi Ministri accordata: onde chiedeua l'emenda, e la soddisfattione; altrimente minacciauane risentimenti. E a questo effetto inuiò a Genoual'Abbate de Virgis, per trattare co' Marcheti di Santa Croce, e di Castagneda. Deputò la Repubblica persone a formare il processo intorno al successo del Busso contro quei, ch'hauessero nelle femine, e ne' fanciulli incrudelito; e non essendosi trouati colpeuoli eccetto alcuni pochi Corsi, i quali s erano fugiciui, più oltre non si procederre, eccerroche alla forca contro di vn di loro alle mani de'publici Ministri peruenuto. Ma il Duca, persistendo nelle minaccie, pareua, che s'apparecchiasse, per assalire vn'altra volta lo Stato della Repubblica. Era da questi rempi stato chiamato in Ispagna il Duca di Feria, in cui luogo era fino a nuoua prouutione succeduto D. Gonzallo di Cordoua;il quale, dubirando di qualche nouità, e mouimento del Duca: e paiendosi per la

nuoua lega colla Repubblica conchiusa ob-

bligato

Duca di Sauo ia in atto di riaffalue lo Stato di Ge moua.

bligato alla difesa dello stato di lei, inuiò Duca di Feria nella Riuuiera di Ponente il Conte Luigi spagna a cui Trotto col suo terzo: di che il Duca fece nel- Di Gozatlo di lo stesso manifesto granschiamazzo, preten-cede nel Godendo, che ne il Re douesse per ragione assi- usmo dello staco di Milastere, a chi colle rotture della tregua daua no. giusta occasione al risentimento, ne potesse ancora farlo senza espressa contrauuentione al capitolato di Monsone, per lo quale restaua accordato, che, nascendo qualche romore in Italia fra' Collegati dell' vna, o dell' altia Corona, non potesse alcuna delle loro Maestà porgere aiuto al suo Collegato, che prima non hauesse nella corre dell'altro trattato dell'occasione della differenza, e procuratane la compositione. E mentre si staua in questi dibattimenti, la morte di Vincenzo nuouo Duca di Mantoua, la quale cagionò all'Italia mouimenti maggiori, cagionò ancora almeno in apparenza la diuersione del Duca di Sauoia da' nuoui risentimenti contro la Repubblica per questi leggieri, e piccioli monimenti minacciati.

Hhh 4

## Sommario.

A Vincenzo Duca di Mantona, e di Monfer-trato fucci de il Duca di Niners; ma je glioppongeno l'Imperadore, il Re di Spagna, el Duca de Sauosa. Don Gonzallo di Cordona nuono Governatore de Milano, dopo d'haner dinifo col Du a di Sauora il Monferrato, va coll' efersito jetto Cifale: del quale, mentre tenta l'espuonitione, il Duca occupa Alba, Trino, e Moncalus con molte terre a se per la divisione appartenenti. Viene in Genoua a luce una congiura, della quale il Duca di Saunia soperiosi autore, pretende l'impunita de conquarati. E i Ministri Spagnuole, stude ofi della soddus fartione de lur. fauoriscono quilla pretensione: d'onde cominciano & forgere qualche desquifte, ombre, e gelosie fra la Roubblica, e la Corona di Spagna. Calano in Italia soccorsi Francesi in fauore del Duca di Min re, adal Duca di Sanoia, oppostosi loro a pre dell' Aipe vingono facelmente feonfitti, e dif-Cipati Gle Spagnuoli occupano Nezz, 2 nel Monferrato, Pon one, e altre terre di qui lo stato. E, veggendo l'oppugnatione di Cajale troppo dura, le voltano all'assedio, dal quale ancora vengono distolis per la scesa del Remolto potente nel Piemonte. Al quale, mentre il Duca si sforza far oppositione: venuto al conflitto vicino a Suja, rimase dalle genti del Re ributtato. Il Re superiore in quel rincontro occupa Sufa, e costrigne il Duca,el Gouernatore di Milano a gl'accordi, per ți quali Cafale vien liberato, e oli Stati di Mantonas

toua, e del Monferrato al Niuers afficurati. Ritorna il Re in Francia. E'l Merchije Spinola nuouo Gouernatore dillo Stato de Milano paffa di Spagna in Italia, per provindere,o cell'arme, o colla paccagl'affari aella Corona di Spagna, per li fucci fi antecea enti non poco abbattuti.



## DI PIETRO GIOVANNI CAPRIATA.

## LIBRO DECIMO.

ER la morte del Duca Vincenzo, successa tra le feste di Natale del mille secento vensette, si deuoluettono gli stati di Mantoua, e di Monferrato a

Catlo Gonzaga Duca di successione di Niuers, nato da Lodouico, che si fratel mi- Catto Gonzanore di Guglichno, anolo de'tre Duchi vlti- Niuera ne gli
- mamente desonti. E come tra'Gonzaghi stoti di Manidella linea legitima, e virile nessuno in gtado ferrato.
- il precedesse (perche la discendenza virile, e

legitima di Guglielmo colla morte di Vin-

cenzo veniua ad estinguersi ) così Vincenzo il giorno alla morte precedente, comandò al popolo Mantouano, che facesse giuramento di fedeltà in nome di Carlo assente al Duca di Retel primogenito di lui, chiamato a Mantoua dal Duca Ferdinando, e mentre egli visse, e morto lui a contemplatione del caso della futura successione trattenutoui.

Matrimonio Allo stesso di Rerel, per maggior sicurezza pezza di Man-della successione, volle lo stesso Duca poco toua e il Duca prima del morire, che si sposasse la Princidi Retel nuo prima del morire, che si sposasse la Principio di pessa Maria sigliuola del Duca Francesco, e Mantoua.

nipote per madre del Duca di Sauoia (quella,

nipote per madre del Duca di Sauoia (quella, di cui nel principio si fece tanto di mentione) e a questo effetto era già stata segletissimamente dal Pontesice impetrata la dispensatione. Turbossi non leggiermente per cotal matrimonio il Duca di Sauoia, ne men di lui se per urbatono il Ministri Spagnuoli, e ne

Duca di Saluise ne tuibatono i Ministri Spagnuoli, e ne moia e i Ministre secto amendue incontanente grauissime stri spagnoli mal soudisfat. Querele, perchesenza participalo ne al Re, ti del Matrine al Duca, i quali per parentado haueuano mono di Mão pure in quella fanciulla tanto d'interesse, soua.

monio di Mări-ne al Duca, i quali per parentado haueuano monio di Mă-pure in quella fanciulla tanto d'interesse, non che senza aspettare il beneplacito loro, ne sosse stato disposto; e professandosene molto osse î, poco mancò, che non ne minacciassero aperti risentimenti. Ma altre erano le cagioni delle male soddissattioni, le quali in apparenza professauano, altre quelle, che nel seno chiudeuano. Il Duca di Sauoia destinaua quella fanciulla in moglie al Principe Cardinale, per introdurre in sua cafa, e aggiugnere questo nuouo titolo alle antiche

tiche pretensioni del Monferrato, all'acquisto del quale, se mai per altri tempi, in questa congiuntura di cose intentissimamente annellaua. E 1 Ministri di Spagna, si giudicaua, che, abborrendo la successione del Niuers in quegli stati; spetassono, quando lor fosse riuscito, valersi di quella Principessa per instromento di totalmente escudernelo. Ne tardarono ad iscoprirsi segni de'fini de gl'vni, e dell'altro dalla successione di questo Principe auuersi. Imperciocche, quantunque ca- Duca di Nilato per gli Suizzeri, e per li Grigioni in Val-ueri venuto di tellina, e quindi per le terre de' Vinitiani atoua è a cetta-Mantoua peruenuto, fosse da tutti pronta-to, eticonosmentericeuuto, come Principe, e vbbidito; ca. adognimodo, riculando i Ministri Spagnuoli riconoscerlo, e non ch'altro di nominarlo Duca di Mantoua. E professando il Du-uoia, e'Minica di Sauoia di proceder in questo affarestri di Spagna co'sentimenti del Re, e di voler essere dall' no il Duca di autorita sua in tutto dependente, stauasi, e Niuers per di Lamagna, e di Spagna doue se n'erano Duca di Mancon sollecitudine spediti gl'auuisi, le risolutioni, e gl'ordini di quelle corti attendendo. Dalle quali; parche sapeuas, esferuisi già stata molto prima della morte del Duca Vincenzo questa pratica masticata, e quasi risoluta, sperauasi, e teneuasi per indubitato, che sarebbono vscite deliberationi, e venuti ordini in tutto contrari alla successione del nuouo Duca. Il fine, e l'intentione dell'Imperadore era, che, douendo la successione di quegli stati deuoluersi a linea trasuersale, e

ro le pretéfioradore contro il nueun Duca di Mantour,

Quali fosse- concorrendo molti a questa successione, a se ni de l'Impre come a Signore Sourano, e Giudice Sopremo de' pretensori, ne douesse estere consegnata la possessione; per douer poscia più liberamente disporne in quegli, in fauor del quale fosse per li termini di ragione giudicato appartenere. Cori dicena, ricchiedere il pacifico stato d'Italia, e tale essere lo stilo della Camera Imperiale. Così ancora essersi osseruato nella successione dei Monfertato, quando morio Gio. Georgio Palleologo, fra molti competitori su ventilata. Concorreua al presente col Ducadi Niuers non solamente il Duca di Sauoia colle antiche pretenfiopretenfoile ni, ma ancora Margghrita Duchessa vedoua di Loreno; sorella d'erà maggiore de gl'vltimi tre Duchi: pretendendo colla profimità del grado escindere non tanto il Duca di Ni-

Concorrenti ally successione d I Monferrato.

Pietenfori,e Concorrente. alla fucceffica ne di Mătoua.

fratello, hauntorifguardo al Duca Vincenzo vitimamente morto, della cui successione al. presente si trattaua, e non del Duca Francesco padre di Maria, al quale, lei Ferdinando, e poścją Vincenzo cjano goż fuccednti. Etilperto al Ducato di Mantona, del quale sono le femine incapaci, concorreua D. Ferrance Gonzaga, pepote di quel D. Ferrante Capitano di chiaro nome, che fù fratello minore di Federico Duca di Mantona, anolo paterno del nuono Duca. Fondandosi sull'inter-. pretatione d'alcune parole delle inuestiture

antiche, e sull'incapacità, che opponeua al-Pistesso di Niuers, dissuccedere in quegli stati;

per

uers, quanto la Principe II. Maria figliuola del

contro il Sacro Impero, di cui quegli stati ono antichissimi Feudi Pretensioni, le quai li stimanano volentieri sentue dall'Impeadore, e dalla Corte di Spagna con molta iutornà portate per fire al Niners quella esdusone, che presendenano di fargli, Nei S gnori della Cafa Gonzaga punto abborri-12.00 dalle presentionidi D Ferrante, parédo loro, che per l'esclutione del Niuers maggiormente s'auuscinasse il caso della loro uccessione. E però alcuni di essi, non conenendofi deutro i confini del dendero, e dela volontà, furono sospetti d'hauer tenuțo con esso lui pratiche occulte, e qualche tratati, per introdurlo, subito morto il Duca Vincenzo, nella possessione di guella città, e nalzırlo Duca. Ealtempo della morten'appaurono alcuni inditi, e apparecchi vicini all esecutione; i qualipiù colla dessimulatio- neo la Manne, e colle contrarie prounitioni opportunamente oppresse, che colla pena, e col risentimento pubblicare, riulcirono vane, e di nessu giouamento all'impresa. Niuers all'incontro, allegando la chiara, e indubitata dispositione delle leggi, per la quale l'erede più prossimo della su cetdell'vlumo Signore deue esser ammesso, e- uo Duca conriamdio nanti a ragion conosciuta nella post tro i suo colessione del Fando, non solo contro gl'agnati the aspirassono alla successione, ma ancora contro il Sourano,i diretto Signore, quando a caducità, e devolutione del Feudo préendesse: diceua, ostare al Duca di Sauoia la

Platiche, & maneggi tet sua contro il

Fondamenti

sentenza di Carlo quinto Imperadore passata, fra gl'antenati dell'vno, e dell'altro: dopo la quale, non hauendo esso Duca nuoue ragioni acquistato, non poteua, eccetto che perli termini giudiciari, continuando esso nel possessioni proseguire le antiche. E quanto alla Ducchessa di Loreno, o, rimanere esclusa da gl'agnati del sesso virile etiandio più remoti, come taluolta s'era praticato, o della nipote, come in grado più pro-. pinquo alla successione. Ma D. Ferrante, il, quale chiaramente discendeua dal secondo genito del comune ascendente, come, e con qual ragione, o colore poteua, non eu acuata; ancora la linea del Primogenito, essere dalle. antiche inuestiture chiamato; le quali i Ptimogeniti, e i loro discendenti conperpetuo, ed espresso ordine di Primogenituta a tutti; gl'altri preferiscono. Imperciocche, quanto: all'incapacità oppostagli, negando hauer mai; ne desso, nel padre portate l'arme contro il, Sacro Impero: e non ch'altro mostiando le. cicatrici impressegli nel petto per le ferite. nelle guerre di Ongheria riceuute, nelle quali. in fauore della Maestà Cesarea, e della Casa d'Austria haueua con tanti pericoli della vita guerreggiato. Soggiugneua non potetglisi. in ogni colo opporre incapacità alcuna, per, le paci poscia succedute: ne capitoli delle quali si contenena larga, ed ampia perdonăza a chiunque alle parti contrarie hauesse in. quelle guerre militato. Ma più, che così sode, ed euidenti ragioni poteuano presso l'Imperadore,

peradore, i gagliardi vsici in contrario de' Oppositioni Ministri Spagnuoli, i quali, veggendo questo ne del nuouo Principe nato, e nodrito in Francia, alligna-Duca, to col sangue Francese, a quel Re per parentado congiunto, Feudatario di quella Corona per gli stati grandissimi in quel Regno posseduti, scorgenanto per pegni troppo grandi; e per interessi troppo gagliardi obbligato a stare perperuamente alle parti della stessa Corona congiunto; e da quel Reindissolubilmente dipendente. Pareua loro per tanto troppo pericolofo, soffriilo nell'ombilico d'Italia, Signore di due stati, e posseditore di due fortissime piazze a' sianchi dello stato di Milano, per dubbio, che potcia con gl'appoggi, e colle aderenze della Francia venisse ad armare, e a suscitare in Italia nuoue parri, e fattioni, per le quali l'autorità del Reloro declinasse da quella Grandezza, e Plemmenza, nella quale, non tenendo i Francesi piede alcuno in Italia, più facilmente, e più sicuramente veniua a mantenero. Pericolo, il quale la conditione de' tempi presenti faceua, e più probabile, e maggiore, per l'ambitione scopertaii in molte delle passate occorrenze ne' Francesi, d'acquistare in Italia Autorità superiore a quella di Spagna: e per li fomenti da alcuni de' Principi Italiani loro somministrati, affine di veder quella per li propri loro interessi a questa prevalere, o far gagliardo contrappelo. S'erano pertanto i Ministri spaz Ministri Spagnuoli con molta caldezza affa gnuoli cotrancari; perche l'Imperadore, il quale per con- fione del nuo-

ri alla fuccef-

no controlui coll'impera dore.

no Duca fan-servare il nome Austriaco nel possesso delno controllu gagliardi visci primiet luogo d'Autorità fra' Principi della Repubblica Chistiana, era ne'medetimi fini, e disegni interessato; desse loro prontamente là mano, e prontamente con esso loro nell'esclusione del nuovo Duca concorresse. Ed era da questi tempi maggiore del solito l'autorità Spagnuola presso l'Imperadore. Imperciocche alla comunanza degl'interessi s'aggiugneuail fiesco merico, per li potentissimi aiuti, e soccorsi di danari, e di genti dalla Corona di Spagna nelle turbolenze della Germania somministratigli; senza i quali difficilmente hausebbe potuto contro la piena delle rebellioni, e delle contrarie fattioni de' Germani sottenerii; e'l continuo bisogno, che, per non esser ancora quelle fiamme del tutro estinte, n'haueua. Onde, conuenendogli secondare i loro interessi, e porger loro in questa, che era causa comune honesto colore di prenalersi, hauena per compiacerli, mentre ancora viueua, ma era in dubbio la vita del Duca Vincenzo, e così, mentre il caso della successione, era ancora lontano; dato loro ordine, che venendo il Decramorte, procorassero di pigliare la posfeili me di quegli ttati. Ma venuto il caso, no essendo loro paruto l'occasione matura, ne le cose ben disposte, e preparate, stettero cótinenti. E quantunque l'imperadore dopo la morte dello stesso Daca dimostrasse di

del

L'imperadore vuol pro ceder gieft ficatam, me copersenerare nello stesso proponimento, patro il nuono reua adognimodo, che, quanto alla maniera Duca.

del procedere fosse alquanto intepidito: volendo, che per maggior giustificatione dell'impresa, precedesse all'elecutione il proces. Autora afeil fo. Audocata per tanto a se medessuo per seri di Manpubblico decreto la possessione di quegli sta- coua, ed: Moti, inuiò in Italia il Conte Gio, di Nantao con ui. Comestatitolo di Commessario Celareo a pigliarla, no in Italia. per livermini ciuili, quando dal nuono Duca gli venisse buonamente consignata, e in caso riculasse, a preceder controlui colle citationi e libelli, e poscia col bando Imperiale, e quindi coil'arme All'incontro i Ministri Spagnuo Ministri di li, i quali su gl'ordini primieri già s'erano ac-trotto il no-cinti all'impresa, e a gi'interessi de' quali, il uo Duca, pro-cutano co l'pertcolo più principalmente, e più da vicino arma Pelcluapparreneua, dimostrauanti più caldi, epiù sone dilui. feruenti nell'opra. Perciocche, ripurando più facile cacciar subitamente di stato vn Principenuono cheaspettare quando, consolidatofi in esso, facesse poi colle pronumoni, e colle fortifications più difficile l'esecutione, non ammettenano dilationi. E tanto meno, quanto che trouandoti allora il Re di Francia (della gigliarda oppositione del quale solamente li poteua dubitare) impegnato con tutti glistudi, e con tutte le forze sotto la Rocchella, ne perciò potendo molto applicarsi alle cose d'Italia, ne inuiar soccorsi al nuouo Duca; pareua loro perdita di tempo, il non Duca di Sauovalersi prontamente di così opportuna occa- la "nito a' spa-sione. Aggiugneuansi gli stimoli grandi del ginoli per l' Duca di Sauoia: il quale, professandosi di vo-esclusione, det ler stare vnito a quella Corona, molte cose

Trattato tenu to in Cafale da D. Gonzallo di Cordona.

teua. Ma più d'ogn'altra cosa valsero presso il Re, e presso la Corte di Spagna le instigationi, e relationi di D. Gonzallo di Cordoua rimafo, come si disse, sino a nuoua prouuissone al Gouerno dello Stato di Milano. Il quale desideroso di ottenerlo libero, e asfoluto, cominciò subito, che seppe della morte del Duca Vincenzo, a tener pratiche in Casale per la confignatione di vna delle porte della Città; e, conchiuso il trattato, scrisse nella corte molte cose delle intelligenze, che teneua in quella piazza, e della facilità, e sicurezza di ottenerla; dietto la quale la conquista del rimanente, che douesse indubitatamente succedere, colla facilità medesima promettena. E in somma tanto esso, quanto gl'altri Ministri con viue ragioni di euidente vtilita, anzi di mera necessità, per l'esclusione del nuono Duca s'affaricarono. Certo è, che la Corte, quantunque molto prima della motte del Duca Vincenzo hauesse preueduto questo accidente, e per auuentura deliberato di non soffrire colla successione del Niuers vn tanto auuanzamento dell'Autorità Francese in Italia, adognimodo, o dal rispetto dell'ingiustitia del mouimento tattenuta, o infastidita dall'infelicità de l'accessi delle guerre passate in Italia, abborriua app cciaruene con tanto scandalo di già di ammer nuoue, e che però abbracciò sul principio la cer la successio più ginsta, e più benigna sentenza, di non so-ne del Duca di Niuers cam. lo consentire alla nuoua successione del Ni-

Corte di Spa gna risoluta

mers, ma riceuntolo nella Protettione della bia di parere Corona, renderselo colla prontezza del benesitio amico: e di già in conformità di così Ministri suoà fanta, e così saggia deliberatione erano nella regia cancellaria spediti i dispacchi. Quando, non essendo ancora inuiati, in Italia soprauennero le lettere del Duca, e gl'auuisi di D. Gonzallo, e degl'altri Ministri, per li quali rappresentauansi al Re le pratiche tenute in Casale: onde tutto subito la mente della corte, e le primiere deliberationi si stravolsero. Vinta per tanto la giustitia della causa dall'apparente viilità del nuouo acquisto, edalla certa sicurezza, che ne ridondarebbe negl' affari d'Italia, si deliberò di fargagliarda resistenza al nuono Duca: e con guerra aperta escluderlo dalla successione di quegli stati: e a D. Gonzallo autore, e promotote princi- D. Gonzallo di cipalissimo di così infelice, esfortunare configlio col Gouerno assoluto, al quale aspira ua, dello Stato di Milano, fiì la carica della nuoua impresa appoggiata. Per l'esecutione della quale deliberatione, tuttoche l'Imperadore espressamente ancora non consentisse, cominciò D. Gonzallo a pubblicare in nome di Cesate la guerra, e per darle principio, a far preparamenti d'arme, e digenti. Allegauasi per fondamento dell'impresa il Decreto dell'aunocatione fatto da Cesare, nuova guerta dalle mani del quale, douendo il nuono no Duca. Duca prender la possessione di quegli stati, dicenasi, che di fatto, e per propria autorità vi si fosse contro il medesimo decreto in-

Cordoua elet. to Gouernato. re di Milano, e Capitan Generale del l'impresa contro il nuoue DUCTO

Titoli della

truso. Coloriuasi ancora il nuouo monimento con lo studio della pubblica pace d'Italia; e della sicurezza degl'affati della Corona. E per vltimo, ma per via di querimonia p ù, che di legitima occasione di nuona guerra, sogging accasi del matrimonio della Principilla Maria con peco rispetto della Reg a Parentela, e Autorità conchinfo. Tali Titoli della furono in apparenza i molt, e le cagioni del-

yniuerfale.

nuoua guerta la guerra prefeut de quali dal tacico confentimento deg'huomini poco approuate, come resero l'arme Spegnuole poco giustificare, e l' deliberationi di Cetare poco corrispondenti alla fama, e concetto vniue: sale dell'i sua pietà, e tel gione, così per lo contrario concliarono colla commiseratione il fanoie vaiueisale alla causa del nuouo Duca; questi oppsesso non peraltro, che per la pura, e semplice ragion di Stato, venisse dalla sola cupidiggia, e forza del più potente auuersario soffocata. Ma il saperti manif stamenre, che l'Imperadore procedena più sforzito dalle viganti, e importune instanze de' Ministri Spagnuoli, che di propriogenio, o volon à, e'l modo più temperato, giustissicato dalottenuto, come valena per sscusarlo in patre da' finistri concetti, così tutta la piena dell'odio, e della colpa fopra l'arme Spagaugle scatteaua; le quali, comparendo sul campo ignude, e senza l'affistenza di quel nome, e di quella autorita Imperiale, che scritte a lettere d'oro portanano in fronte, forza eta che nel concetto degl'huomini apparisfero,

parissero, quali veramente poteuano apparire: intente non alfanoi ir le rag oni di alcuno de' pretenfori, ne al fostegno dell'autorità Cesarea, ma a nuoui acquitti di stati, e coll'abbattimento, esust catione di quel Principato a distender maggiormente, e fortificare l'Impero del Relo, o in Italia. Onde come le follenationi della Valtellina dagl Spagnuo-1. fomentate, esottenute haueuano riempiuto l'Italia di sospetti, e di gelo: e, e reso il loro nome odroso, cesì il vedere al presente, che fenza alcuna ragione o colorato pretesto di pretentio le s'accigneuano a vna manifeita vsurpatione di vn Pancipato; metteua i Potentan Italiani in necessità di pronuedere alla prinata, e comune f. luie: la quale, ottenuto da gl Spagouoli l'intento, a gran pericolo rimaner sottoposta, preuedeuano. Accellerò l'imprefa contro il nuono Duca la riconciliatione del Duca di Saunia alla Corona di Spagna. Perciocche, defiderandor Regij Miniftii diagenolara se medesi: il'impresa, e spianare la stiada all'acquisto di Casale, daloro in estremo desiderato: e tenendo per fermo, che il Duca non istatebbe in tanta occasione di mezzo, e colle man giunte, ne hauetebbe tenuro sopresse l'antiche pretentioni; e dall'altro lato il Duca, veggendo, non potere approfirtarsi meglio della congiuntura de' tempi, che col fauore, e coll'aiuto Spagnuo Riconciliatio lo, perciò, tralasciati tutti gl'altri rispetti, no de del Duca hebbono gl'vni, e l'altro permiglior partito, la Coxona di quanto affrettare la conclusione degl'accordi conchusa,

molto prima trattati, giuntamente con la d uissone del Monferrato, per la quale, assignati al Duca Trino, Alba, Sandamiano, e mol-

Monferiato nistri di Spa-

Divisione del te altre delle terre del Monferrato di quelle, Monteriato fra'l Duca, di che per essere più incorporate col Piemonte, Sauoia e i Mi molto como de gli riusciuano per l'vnione di gnaaccordata, quello stato, toccò a gli Spagnuoli la cura di mettersi al possesso del rimanente, nel quale comprendenasi Casale, Pontestura Moncaluo, Nizza, Acqui, Ponzone, colle terre aggiacenti, le quali, per essere annesse, e confini al Marchesato di Finale, e alla Riuuiera di Genoua, tornaua loro molto comodo l'acquistarle. Fù accordato, per colorire l'occupatione, che ciascuno in nome di Cesare cominciasse, proseguisse l'impresa: ne al Duca fosse leciro fortificare alcuno da' luoghi occupati, e che l'yna parte non potesse essere d'impedimento all'altra nell'occupatione de quelche per la dinissone le appartenesse. Così il Duca per confeguir parte di quel, che tutto vedeua di non poter ottenere, sofferse, che la Principessa Maria sua nepote, e discendente ne fosse interamente spogliata, e l'arme Spagnuole, state fin a quest'hora contrarie alle pretensioni del Duca di Sauoia, strauolte al presente da propri interessi cominciarono Francesi con admenime protestrici. Haueuano già molto ttari alla ri prima i Francesi procurato di sturbar questa

barla.

na'l Duca, ericonciliatione; e a questo effetto nelle nela corona di gociatione della pace fra la Repubblica e'I curano diffur. Duca, si tenne, che tenessero sempre le pretensioni del Duca molto alte non tanto, per

gratifi-

gratificarlo alle spese de' Genouesi, e per mittigare l'ingiuria fattagli per la pace di Monsone; quanto perche non concludendos per l'altezza delle conditioni quella pace, non hauesse effetto la riconciliatione. Ne di ciò contenti, per trattenerlo magg ormente dalla loro introdusse etiandio viuente il Duca Vincenzo pratiche di Parentado tra'l Cardinale di Sauoia, e la Principessa Maria, e trà la vedoua Infanta madre di lei, e'l Duca di Niuers con qualche aggiustamento delle pretensioni sul Monferrato. E per tanto Mosù Sanchiaumond inuiato Ambasciador Straordinario dal Real Duca Vincenzo dopo la morte del Duca Ferdinando, per li soliti vsici di condoglienza, e di congratulatione, passando per Torino, e andato poscia a Mãtoua tennene in nome del Re pratiche molto strette coll'vno, e coll'altro: Ma successa non molto dopo la morte del Duca Vincenzo, apparue dal subito matrimonio conchiuso con soddisfattione, e allegrezza de' Francesi, e dello stesso di Sanchiaumond (il quale, perche si trouò in Mantoua, quando quel marrimonio, e la morte del Duca succedette, fù giudicato conscio, e partecipe d'ogni cosa) la poca fincerità della negotiatione. Deila qual cosa il Duca fortemente sdegnato, se ne tenne molto offeso, e sene dolse molto acerbamente col medesimo Sanchiaumond da Mantouaritornato in questi tempi a Torino, e con Monsù di Guron Gentilhuomo inuiatogli dal Re di Francia, per rattenerlo dalla

nuoua riconciliatione con nuoue offerte no solo in materia delle nuone pretentioni di lui, ma di certissimi, e potentissimi aiuti contro Genouefi, per l'acquifte delle reme della Riomera, a lui per li capitoli di Susa assegnare. Perciocche il Re di Francia, occupato affai, e sucto intento nell'impresa della Rocchiella, non tralasciana vsici, per li quali le cose del Monferrato seà due Duchi rimanessaro amichenolmente composte. Fil questo punto stimato l'auge, per così dire, della colmo delle Grandezza di quel Principe, effendofi vedugrandezze del to in vno istesso tempo supplicato nella propria corre, e quasi terestre nume idolatrato da' Ministri di due potentissimi Re, e con offerte de' più vantaggiosi partiti tentato, perche alle parti di ogn'vn di loro s'accostasse quali da lui solo il monimento delle cose dipendesse, e in lui solo fondamento, e le sicurezza degl'affari presenti consistesse. E come delle cole humane fuole il più delle volte auuenire, che, quando sono giunte nel più alto, van poscia verso la declinatione precipitado, così parue che al mede simo Duca succedesse, perche da quella altezza non potendo più alto salire, ne per la volubilità delle cose potendo in quel colmo lungamente sostenersi, gli su non molto dopo necessario prouare l'abbassamento di tanta esaltatione; il quale alla perdita di gran patte dello stato, e poco men che alla rouina de' propri affari il condusse. Poito adunque fra questi tanti partiti, sentendosi sopra l'antiche offese, offeso an-

cora

ia.

cora da' Francesi per la duplicità di questo trattato matrimoniale, e conscio a se medesimo delle fresche offese fatte a quel Re, ea quella Corona non die de credito alle nuoue, e grandi offerte de' Ministri di Francia Eparendogli, che maggiore, e puù lodo fondaméto petelle fare nel fauor Spagnuolo per la necessità de' comuni interessi, e per li vantaggiosi partiti, i quali nel sipartimento del Monfercato da loro confeguiua, preferì alla conguntione di Francia quella di Spagna. Della quale deliberatione, dando poscia parte a' Ministri Francesi, la difese col racito rimproue o della pace di Monfone fatta dal Relioro, senza ne anco parteciparla a' Collegati, e senza tener vn minimo conto de loro interessi: e argutamente motteggiandoli, sog junse: hanere dal Re imparato abbracciare con piontezza la congiuntione della Corona di Spagna, la quale, trouandosi al presente con tanta buona fede vnita a quella di Francia, quanta gl'asuti da quella a questa nell'impresa della Rocchiella somministrati dimostrauano, non era da dubitare, che l'esfersi ancor esso alla stessa Corona vnito, potesse mai disuni lo da quella di Francia, ne recarle alcun nocumento. Licentiati pertan- Riunito a Spato conpoca loro soddisfattione, tanto i Mi- gna licentia i nistri, quanto i soldati Francesi, che a suoi Ministri, esoldati Francesi. stipendi tratteneua; ma ritenuto in Torino il Risedente di Francia Marini fino al ritorno da Pariggi del Residente suo in quella Corte, rimale la riconciliatione con Spagna perfet-

tamente stabilita: ma con infausti consigli,

nuouo Duca peggiorano liatione del

di Spagna.

per li danni grandissimi, che da questa vnione all'vna, e altra patte, contro quel, che se n'erano presuposto, risultarono. Per la con-Coditioni del clusione, ed esclusione di queste pratiche restarono gl'affari del nuouo Duca molto abperlar conci- battuti di speranza, e di opinione; perche, Duca di Sano non potendo il Re di Francia suo principal ia alla corona Protettore, ne coll'autorità, ne coll'arme sostenerli, poco altro d'aiuto a lui rimaneua d'altronde, che sperare contro l'Imperadore, il Re di Spagna, e'l Duca di Sauoia; i quali giuntamente deliberauano, e s'accignenano per iscacciarlo di stato: questi vitimi di presente coll'arme, e'i primiero coll'autorità giudiciaria, e congl'editti, poscia come gl'altri due colla forza, e coll'armi. Onde nessuno de' Principi amici, a quali del fostegno di lui molto calena, mancandogli braccio forte del Re di Francia, poteua senza pericolo dise medesimo porgergliainii. Ei Principi Italiani, tuttoche l'abbattimento di quel Principato, e per l'esempio, e per le confeguenze foise loro molestissimo, adognimodo rispetto a tanta congiuntione eran costrerti andar molto circospetti nel dicchiaraisi, non che nel porgergli, o somministrargh aiuti. Anzi era da temere, che, ricchiesti gli si dichiarassero contrari, e a quella impresa i solin aiun somministrassero. Era l'autorità dell'Imperadore da questi tempi molto grande, e formidabile: essendo rimaso superiore alle parti contrarie del Palarino, e de' fautori

fautori di lui. Pertanto tutti i Principi, e tut- Autorità grante le Città libera della Germania gli rende-radore prefenuano esattissima l'vbidienza, non tanto per te in Germalo tremore del potentissimo esercito di più di cento mila combattenti, il quale, diffribuito in varie parti della Germania, ii trouaua alle mani, quanto perche per la felicità de'successi, e per vn continuato cosso di vittorie pareua dalla diuina mano meranigliofamente favorito: ed era perciò in fatti il più formidabile di qualunque altro de' predecessori:e non era dubbio, che voltate le forze all'Italia, non si fosse fatto prontamente vbbidire. Onde al Pontesice, e a'Vinitiani, a' quali finalmente le speranze del Niuers si riduceuano conueniua proceder molto cautamente ne' presenti affari, i quali direttamente loro non apparteneuano. A Vinitiani per non irritar, stuzzicandolo con nuoue ingiurie, gl'ancichi sdegni, e nemistà con questo stesso Imperadore contratre; quando per conto degl'Vscocchi gl'assalirono Gradisca, e tentarono di spogliarlo degli stati patrimoniali del Friuoli:e al Papa, perche conuenendo assai al benesicio della Repubblica Chri- Vontesice, el siana la pace tra'l Pontesice, egl'Imperadori, ne la sliarnon tornaua conto, per la successione del sela e cilm. nuouo Duca romperla. Accresceua ancora l'Autorita di Cesare la pace fatta da questi tempi col Turco, e col Transiluano, e le conditioni molto vantaggiose offertegli da' suoi pace dell'Imribelli, e dal Re di Danimarca loro capo, il peradore, col quale rotto più volte in battaglia, espogliato ecol Turco.

di gran parte del Regno desiderana la pace. Onde era da dubitare, che sedati que' moti,i quali soli le cose della Germania perturbauano, douesse l'Imperadore, per mantener in Italia l'autorità sua, e dell'Imperio, e seguire le minaccie di passarui con forze molto potenti, fornito che fosse il processo, che allora contro il Niners si cominciana, e pubblicato contro lui, se non vbbidiua, il bando Imperiale. A questi rispetti che doueuano titenere la dicchiaratione de Principi amici, e fauoreuoli alla causa del nuono Duca, s'aggiugnena la ragione. Impe ciocche, effendo l'Imperadore Signot Sopremo di questi stati, e del nuono Duca, nessuno porena legiti-Pimpeno to mamente, o doueua intromettersi fia esto,

e'l Vassallo, ne correggere, o riprouare qua-

Autorità delfoggetta ad alcune.

lunque deliberatione, o giuditio, che ne succedeste; non v'essendo atcuno, a cui per autoricà, e per gransditione da qualunque aggrauio si potesse haucre lucorso. Enondime-Duca di uers non vuol no, parendo al Niuers, che il cedere, e spontaneamente vícite dalla poss. sione degli sta-

ceuere all'au tornà del Imperadore.

si fortifica per ciò inMacoua, e in Cafale.

ti fosse il pessimo de' mali,usolueua fino all'estremo in essa conservarsi. Datosi per tanto a munire il meglio, che potesse le piazze di Mantoua, e di Casale fortissime, questa per arte, e quella per natura, fi staua per riceuere vna tanta procella intento, e apparecchiato. Offerina nondimeno (perche dal Re di Francia, non potendo allora soccorrerlo, veniua confortato a pigliar qualunque compositio-

ne) vari partiti d'accomodamento tanto al Duca Duca di Sanoia, quanto al Re, chiedendo a Officie parquesti, che volesse riceueilo, come haueua damento. fatto co' Duchi suoi predecessori, nella solita Protettione della sua Corona, e professandosi di voler essere in tutte le cose dall'autorità dell'istessa dipendence. E olcr'a ciò, per non parer conturnace al Decreto Cefareo dell'aunocatione, e acciò la Cittadella di Casale non mantenesse gli Spagnuoli in perpetua gelofia di se medefimo, propponeva di riceurr in tutte le terre, e piazze degli stati presidi Alemanni dalla Maestà Cesarea dipendenti, e d'eigere in essi le insegne Imperiali, eccettuata la Città di Mantoua, per non essere (come diceua) piazza d'arme, e Casale, doue in luogo del presidio offeriua di sbatter le mura, e i bellouardi, i quali la cittadella dalla Città dividono, acciò vnite entrambe in vn corpo men difficili adespugnarsi dinenissero Partiti, i quali non accettati, come non ritardarono punto il corso dell'impresa, così ne anco furono bastanti a trattenere il processo, e le cittationi per lo bando Imperiale, che glivenina intimato, e minacciato dal Commessario Cesareo da questi tempi in Italia peruenuto. Era Gouernatore del Canossa Go-Monferrato il Marchese di Canossa, della Monferrato.e Cittadella quel di Riuara, questo Monferri- Mar hese di no, e quel di patria Veronese, ma nella con-citadella di dotta de'publici affari sourastaua l'autorità Cafale. di Traia.Guiscardi Gran Cancelliere, Mini- scudo Gran tro molto versato ne gl'affari del mondo, Carcelliere l'ingegno acre, e vigilante, studiosissimo de is.

Mar hele di Riuara della Traiano Guigl'interessi del nuouo Principe, e del nome Francese partialissimo; i quali vnitamente. dando le prounificai necessarie alla difeta di, quella, e dell'altre piazze del Monferrato, stauano con molta vigilanza attendendo, e osseruando gl'andamenti del Gouernatore di Molano, e del Duca; i quali ogni giorno più rifcaldati nell'impresa, s'andauano nell'offese auuanzando. Al medesimo attendeua. il Niuers in Mantoua, e non essendosi fatte, dal Gouernatore, ne da gl'altri Ministri di Spagna diligenze alcune dopo la morte del Duca Vincenzo per prohibire, che genti o fudite, o straniere entrassero in difesa di quelle Città, erano in Mantoua entrati per la Valtellina, e per le terre de'Vinitiani, e de' Genouesi molti soldati alla sfilata. E in Casale, molti de' Francesi licentiati dopo la riconciliatione, e dischiaratione del Duca di Sanoia, vi s'erano ricouerati : in maniera, che, nanzi il cominciamento della guerra fi ritro. uò quel Duca in Mantoua cinque in sei mila fanti, e mille caualli parte natutali, parte stranieri, e questi per lo più Francesi, e in Casale facceuati il conto, che quattromila fanti, e ouattrocento caualli si ritrouassero tutti Montervini, eccetto cinque cento Francesi, di quet, che licentiati dal Duca di Sauoia v'erano otto Monsù di Garon entratt. V'entrè ancora ma dopo che l'esercno nemico vi s'e ra accampato, il Marchese di Beuerone stra uestito, e venuto di Francia, per seruire il

Numero, e qualuà de' Soldari, e Capitani entrari in Cafale.

quella guerra, a fine di esser rimesso dall'esi

glio, e dalla pena, nella quale per conto di duello era poco dianzi incorso. Canagliere di molto valore, e nell'arme molto esercitato. Essendo adunque queste due piazze forti, e di presidio abbondantemente prouuedute; poteuasi probabilmente supporte l'impresa d'ognuna di esse di longa, e difficile riuscita, e che perciò gl'oppugnatori pochi in quancità, o stracchi e consumati dal tempo, dalle beiliche fattioni, e da'patimenti, e disagi : o sforzati dal soccorso Francese,o per qualche strano, e impensato accidente non douessero vscir con onore dall'impresa. Aggiugneuasi, che oltre alla piezza di Cazale era necessario espugnarne due altre, Nizza, e Moncaluo, e due terre Punzone, e Pontestura: l'espugnatione delle quali, perche erano tagioneuolmente munite, e longhezza di tempo, e numero di genti maggiore ricchiedeuano. Al Gouernatore all'incontro, che àssaua principalmente gl'occhi in Casale, e al Duca di Sauoia molte cose s'opponeuano. Strettezza di genti, non trouandosi allora nello Stato di Milano altro, che dumila dogento caualli, e dodici mila fanti; dumila de'quali conueniua tener in Como, per la necessaria difesa de pussi verso gli Suizzeri, e Griggioni, quattro altri mila con ottocento caualli era per lo meno necessario trattenere nel Cremonese a'confini del Mantouano ontro quèl Duca, il quale ingrossato, come i disse, di genti, molte cose minacciana. Onle non altri, che sei mila fanti, e mille cinquecento caualli da spignere in campagna gli simaneuano. Vero è, che, hauendo accordato vna tregua disermesi tra la Repubblica, e'l Duca di Sauoia, ottenne dalla Repubblica cinque mila fanti, i quali, presidiate sofficientemente le terre della Riviera, parena, che, stante la tregua, le sop abbondassano. E da Napoli, e dalla Sicilia, e Sardigna s'aspettauano ancora alcune leuate, ma di non molta confideratione. Alla stiertezza delle genti due altre s'aggiugneuano, l'vna delle vettouaghe, per la steulità molto grande in quell'anno delle raccolte: l'altra del contante, per la contrattatione disordinata, rispetto alla sospentione de' pagamenti fatta, come ti difse, dal Re; e in groppa a questa veniua necesfariamente la strettezza del credito de' negocianti Genonesi, e della stessa corte. Onde, mancando il neruo più principale della guer-, ra, non era possibile far nuone lenace di genti ne molte proudifioni, per l'impresa. Con tanti suaniaggi adunque, e con così deboli fondamenti non essendo possibile mettersi sotto Casale, piazza per se stessa forte, ma molto più, per la Cittadella di sito molto grande, e capace, fiancheggiata da sei bellouardi, cinta da larghi, e profondi fossi, e la quale per essere di tutta pianta, e con tutte le regele, e termini delle moderne fortificationi lauorata, era meritamente stimata piazza reale, e per comune opinione la più forte di quante in Italia eccetruatane Palma nel Friuuli si ritroualle: sarebbe perciò stato consiglio

Qualità della cittadella di Casale.

glio più opportuno in altro più comodo tempo differirne l'oppugnatione. E quando pure il deliderio, e la celerità del nuovo ac quisto ogn'altra consideratione superasse, sarebbe stato più a proposito occupare di pri- uernate l'immo tratto alcune delle terre, che a lei stanno ferrato. intornoje collocate in ciascuna cinquecento fanti, e dogento caualli, batter con essile strade, assinche ne vetronaglie, ne soldati, ne prouumoni vi penetrassero; e sià quel mentre, che firetta da largo affedio s'andaffe consumando, potenati col umanente delle genti andare sotto Nizza, e quindi a Moncaluo, e Punzone, e, ridotte alla devotione del Re le terre più debolt, andar poscia colle sorze vnite all'espugnatione della piazza più principale; existrecto l'assedio, riddurla in necessità d'arrendersi, o d'esser a viua forza espugnata. Ma effendo questo partito di lunga Gonsiglio del Inscita, e volendo il Gouernatore, conforme Gouernatore alle promessioni fatte nella Corte di Spagna, dare l'impresa frà breuissimo termine forni. Casale non ta, preferiua l'espugnatione a qualunque altro partito, inuitato non tanto dalla picciola quantità delle monitioni, che, come si disse, gl'era dato ad intendere titrouarti in quella piazza, e delle intelligenze, le quali vi tenena, quanto confidato nella poca sperienza,e costanza, che supponeuane' difensori per lo più Monferrini, huomini delle cerne, i quali spauentati, e atterriti da'danni delle loro cae, e campagne, quando dal furor hostile le 'edessero rouinate, non haurebbono vero-

Cöfidera ioni prefadelMen.

di arracar di primo tratto approuato.

similmente nella difesa lungamente perseuerato. Ma vani gli riuscirono i calcoli, e fallaci i disegni; perche le prounisioni, e le monitioni, massimamente per le negligenze commesse nel chiuder degl'aditi alle introduttioni, riuscirono di gran lunga maggiori dell'opinione, e i Monferrini non solo di maggior valore, per esser già di lunga mano agguerriti, ma ancora di maggior fede, e costanza, che de' sudditi nuoui verso di vn Principe da loro appena conosciuto si potesse promettere. L'intelligenze assai presto, o per la diligenza de' Capitani, e Ministri del Duca, o per diffidenza, e timore di chi le trattaua, scoperre non hebbono effetto. Il Gouernatore per tanto vscito sul fine di

Il Gouerna tore di Milacosta a Casale.

no vícito in Marzo in campagna, e varcato il Pò a Valencăpagna s'ac- za peruenne coll'esercito a Frassineto prima terra del Monferrato due miglia a Cafale: doue fatta piazza d'arme, per lo ricetto delle verrouaglie, e delle monitioni da guerra, diede la relsegna; nella quale contò non più di sette in otto mila fanti, e mille cinquecento caualli, compresi due mila Napolitani, che sotto D. Antonio dal Tuffo primi di tutti dallo stato de' Genouesi soprauenero. sico della cie Stà la Città di Casale sulla riua del Pò in va piano, che il medesimo fiume scostato alquanto dalle colline si lascia a man destra. La sua forma è sregolare, ma più alla tonda, che a qualunque altra somigliante. Cingonla, e muri, e fossi, eccerto doue da Tramontana il Pò, accostatosi quasi alle

mura,

tà di Cafale.

il piano si dissonde, la Cittadella, da ponente, doue le colline a mezzo miglio le s'accostano, il castello antico la diffendono. L'espugnatione delle colline era da tutti giudicata puì opportunz non solo, perche soprafanno la Citrà, ma per la strettezza, e difficoltà delle vettonaglie, nelle qualifidifentori ii facebbono riddorri. Perciocche, no potendo sperare d'altronde soccors, eccetto che dal Monferrato, il quale alle spalle delle colline fi diffonde, la loro occupatione toglieua a' defensori la speranza, non che la comodità diriceu rne. Ma, o che il Gouernatore pari quasi di numero di fanteria a. diffentori abboritle scottarii dal piano, doue la caualleria il facena Inperiore, o che, accápandosi sulle colline, tropposi paresse discosto dal fiume, per lo quale le vertouaglie, e l'altre pronuissoni receneua con pericolo, che, rimanendo la Città di mezzo, gli venif-fero intercette, o che stimasse bastare l'acco-re tralacia star le gentialla Città per ottenerla; tralascia- Poppugnatioto quello alloggiamento si tenne sul piano, dalle colline e mottofi da Frassineto, andò colle schiere e si viene sul ordinate verso Casale: done accostatosi ran- piano. to, quanto bastana, per non essere offeso dalle artigherie, fece alio, e distribui l'alloggiamento a fronte di quella parte del muro nuouo, che alla nuoua si chiama: la quale spiccara dalla Cittadella verso il Pò va ad vnirsi al muro antico della Città. Al piantate del canipo, secondo il costume de soldati,

l'Efercito di Spagua.

sortite da Ca quei di dentro vicirono molto grossi a piedi; e a cauallo: e mostrando grand'animo, e vigoria appicarono lo stesso giorno gigliarda scaramuccia, che duiò fino a sera, combattendo molto valorosamente, ebenche virilmente sostenuti, e ributtati u ritrahelsero, no mancarono adognimodo il giorno leguente di fare lo stesso con doppio fine; l'vno d'impedire il più, che fosse possibile, o per lo meno di ritardare le fortificationi, egl'approcchi del nemico; l'altro di guadagnar fia quel mentre maggior tempo, per maggiormente fortificarsi da quella parte dalla quale si vedenano assaliti. Ne vani riuscirono gli sforzi. Perciocche difen dalle artiglierie della Cittadella, che da quella parte giocauano, sco:renano comodamente fin sotto i ripari, e, azzusfatisi, compattenano virilmente, mentre le forze loso suppediranano: incalzati poscia, fotto il tiro delloro cannone sicuri si ritirauano. Così per molti giorni continuando, diedero à suoi comodità di fortificare l'ala nuova contro la quale tutto l'impero hostile vedeuano riuolto: hauendo faora diessa eretto due mezze lune, che copriuano la porta nuoua, e due gian piatteforme in guila di forbici per difesa di quella piazza, le quali piatte forme coprinano ancora le mulina, che più all'ins à a canto al muro vecchio sopra il Pò di macinato prounedeuano. Ma essendosi gl'assalttori tanto accostati, che poteuano formate le batterie, ne piantarono quattro, vna de gi'Italiani a canto la Chiesa de' Ca-

puccini.

Batterie cotro Cafaie riescono inguli.

puccini, l'altre de' Spagauoli più verso il Pò, dalle quali tuttoche a furia, e in rouina cominciassero a battere, adognimodo picciolo era l'auuanzo, atteso che le palle scanicare non andauano a percuotere eccetto che nelle case più alte, e taluolta vecidenano alcuni di quei, che sulle trincee stauano lauorando. Nel qual modo di fare essendosi per qual he giorni persenerato, e non corrispondendo gl'effetti ali'openione conceputa della facilità dell'espugnatione, e della picciola resisséza de' difensori, cominciossi a distidare della riuscita, e a cognoscere in pratica, che lo stare in que' rermini era manifesta perdita dell'opra, del tempo, e della riputatione. Conobbesiancora, che dalle colline entrauano Comodità che il giorno in Casale vettouaglie; nuoue genti, le r ceuono e nuoue prouuisioni, le quali i Monferrini per le colline, abborrentiin estremo dall'Imperio Sagnuolo, e bramosi di conservarsi sotto il loro Principe naturale, v'introduceuano: onde toccossi colle mani, che il tentar quella piazza da chi prima non fosse padrone delle colline, impresa troppo disperata riuscina. Conosciuta pertanto la necessità di occupatle, conueniua desistere dal cominciato lauoro, e metter mano ad altra maniera d'oppugnatione più coueniete, e di maggior profitto. Il che tanto più comodaméte poteua allora riuscite, quato che dallo stato Genouese erano venute tutte le gétt, che quindi poteuano venire e da Napoli mille dogento Napolitani, e mille dogento Spagnuoli, oltre a 400. Sardi da quella

di Sardigna comparuti. Onde il campo più che prima d'have ini abbondante, era ancora più che prima all'imp esa delle colline

pernatore: on sa cambiere oppugnatio ne.

sufficiente. Mail non voler parete d'hauer Perche il Co- ercaro è vna certa ambitione propila de Capitani, i quali p ù rosto che correggere le de-Pincom nciara liberationi g a fatte, vogliono far loggetti a gle nconnenienii, che ne possino usuitare:e le speranze date in corte della facilità, c prettezza dell'impresa non permetteuano al Gouernatore il faccominciarla da capo in tempo, quando le sue promessioni l'obbligauano a darglicla per fornita. Onde, cofretto ingunnar se stello, ela Corte, sulla continuatione de'primieti supposti perseueraua : e colla giunta di qualche cosa di più sforzanafi andarlı fostenendo, e fonienrando. Senza appartar si adunque da quel alloggiamento, deliberò due imprese, l'una di prigare i nemici delle mulina, l'altra d'occupare Roffigliano, castello sulle colline cinque miglia distante de Casele non tanto, perche occupatolo, cra di molta confeguenza all'impresa delle colline, quanto per essere il ricettacolo de'Monferrini, che faceuano la scorta alle condotte delle vettonaglie nella Città, e che souvente infestanano la cauallena Spaguuola, la quale, sparsa, in que'contoini, alleggiaua. Ma ne l'vna, ne l'altra di queste impiele sorti l'estro felice. Perciocche D. Federico Enriquez andato con sei compagnie di fanti, e tre di caualli per coglier

glier di furto quel castello, hauendo per Rossigliano questo esfetto condotto alcuni pettardi, non coll ne di Cavi giunse, eccetto dopo la leuata del Sole per sale assaltita della guida, la quale, essendo Mondifende. ferrina, gli fece allungare il viaggio: onde scoperto, e trouato il ponte leuatoro alzato, e le mura fornite di difenditori; su dopo d'vn leggier tentatiuo costretto ritirarsi colla perdita di otto de'suoi, e di quindeci feriti, tra' quali esso stesso da vn sasso benche leggiermente nel capo percosso. E'l Mastro di campo Luigi Trotto, a cui fù l'impresa delle mulina commessa, non potendo a dirittura L'impresa di per li due forti, che le copriuano auuanzarsi, na da Casale passò con tre mila fanti, e dogento caualli nontiesce. sotto Gherardo Gambacorti nell'ifola, che riscontro essa forma il Pò, e hauendoui alzato vna batteria, non fece cosa di momento, impedito parte da vn grand' argine, che trouò contro la sua batteria da' nemici eretto soura vn banco di rena fra mezzo la batteria, e le mulina, parce per la piena del fiume, il quale due volte cresciuto allagò gran parte dell'Isola con pericolo suo, e delle genti, alcune delle quali affogate nell'acque perirono. E per non istar soggetto a quel pericolo, fù costretto ritirarsi nell'altra ripa, doue, sforzatoli di alzare vn altra batteria, non fece alcuno auuanzo si per la lontananza, come perche i Casalaschi tirazono le mulina alquanto più in sù, doue stauano dalla veduta della nuoua batteria nascoste, e coperte: onde, costretto ancora quiui tralasciare l'impre-

Duca di Sauo ia esciro in campagna occupa alba.

sa,ritirossi nel primiero alloggiamento. Il Duca nello stesso mentre, viciro da Torino con quattro mila fanti, e mille dogento caualli, haueua con più fortunati auspici dato principio alla conquista della parte a se per li patti della dinisione spertante. Elesse per la primiera impresa la Città d'Alba, doue petuenuto facilmente se n'infignori per non esserui altri, che due compagnie di soldati, debole presidio, e molto inferiore al gran circuito delle mura. Vero e, che in vna leggier (caramuccia, che vi successe fra suoi, e i difenditori, che stauano sulle mura, alcuni de' (noi vennero vccili, e fra essi il Conte di Santa Trinità. Occupata Alba col suo Oppugna Tri- contado, andò a Trino con quattro mila no, e se ne sa fanti, e mille caualli. Cinsclo dalla parte, che volta a Casale, per la quale solamenre porena entrare il soccorso, di lunga, e curua trincea, e con venti pezzi in cinque l' barterie distinti percosse il muro, e poscia colla zappa approfiimatofi al fosso, e a'ripaii procurò di leuar le difese. Il numero de'difensori non passaua trecento santi di soldo, dogento di militia, e due compagnie di caualli : d'artiglierie, e di monitioni era malamente prouneduta; non v'essendo altro, che tre piccioli pezzi, e alquanti barili di poluere. Per lo che il Duca peruenuto, con ghapprocchi al fosso, e occupata vna picciola mezza luna, e poscia cacciatosi sotto vn'altra maggiore, che era a fronte della,

porta, cominciò dall'uno all'altro capo a,

minarla

padrone.

minarla: poscia minacciando i difensori di dar fucco alla mina, se non sirendeuano; il Capitano del presidio, tutto che labreccia fatta dalla battena non foile molta, e hauesle altre ritirate di terrappieni, e di tagliate, adognimodo ipauentato dal pericolo della mina, e condotto al fine delle monitioni, chiese di poter ed esso, e'l presidio vscire coll'armi, e bagagli, e d'esser messo dentro Casalc; i quai patti con parole ambigue, e dettate dal Duca accordan, sù al Capitano con cinque vsiciali permesso entrarin Moncaluo, e i soldati messi in libertà, Ma, hauendoil Gouernatore inteso dal Duca il tenore de' patti, mandò alquante compagnie di caualli verso la strada, per la quale da Trino si viene a Casale: per dubbio delle quali foldati in vari luoghi dispersi non hebbono comodità d'entrarui. Rimale il Duca dopo l'occupatione di queste due piazze in possessio di quanto, per li capitoli della diuitone gli s'apparteneua, perche, estendo l'altre terre per lo più deboli, ne hauendo bisogno di espugnatione, vennero incontanente a riconoscerlo, e a giurargli fedelrà: ed esso per lo stabilimento maggiore dell'acquistato diede subtto principio a vna forrificatione reale, intorno a Trino, la quale Il ridice colle fra poco di tempo ridotta a perfettione, di- in fortezza. uenne piazza poco men che Casale inespugnabile con preiuditio non picciolo dello Stato di Milano, al quale, non acquistandosi Casale si raddopiaua, acquistandosi, si scambiaua, ma non si toglieua la gran gelosia di

F

quella cittadella, dalla quale, per liberarsi, tanti mouimenti dipendeuano. E come sosse la sortificatione contraria alle conuentioni della diussione, così il Duca, per mittigire con nuoui vsici l'animo del Gouernatore,

Occupa Poie-mandò ad occupare Pontestura, e ottenuta sura ela consura ela congna al Gouer-la a' patti, gliela fece incontanente consignanatote di Mitte come al Re per li capitoli della diuisione lano.

appartenente. Desideroso possia d'occupar

appartenente. Desideroso poscia d'occupar Moncaluo terre altresì per li capitoli medesimia se non appartenente, virsuoltò tutto l'impeto delle genti, e de gl'apparati. Commesse non leggiermente tanta celerità de' successi l'animo del Gouernatore, e de gl'altri Capitani del Re, i quali impegnati fotto l'oppugnatione di vna piazza, che in proua più dura ogni giorno, e meno espugnabile riusciua, ne poteuano con honore ritrarsene, ne con profitto nell'impresa del Monferrato auuansarsi. Tocchi pertanto dall'emulatione de' progressi del Duca, non potenano senza indignatione sossirie, d'essere costretti trattenersi quiui inutili, e otiosi, e aspettare, che l'arme Regie quasi accessorie, riceuessero da quelle del Duca aiuto, e solleuamento. E perche il raccominciare l'impresa dall'occupatione delle colline, come finalmente vedeuano in pratica esfer necessario, era partito d'esito lungo, e veniua generalmente abborrito, per la confessione espressa dell'errore nel cominciar dell'impresa commesso, pen-sarono per altra, e diuersa strada, ma più breue, e più facile, e con auuanzo di riputatione

tione conseguire il medesimo frutto, che dall'occupatione delle colline si sarebbe preteso. Nezza della paglia per Mantoua tutta-tuati trattenetia, e restando quella piazza oppugnate quasi che il capo, e'l propognacolo del Mon ferrato. ferraro infen ie: ventuano quindi, per estere filla strada, che viene dal maie, molti sussidi in Casale, per le colline intaodotti. E come occupato Trino, e Moncaluo, tutto il rimarente del Monferrato superiore dalla diuotione di Martoua smembrato, non poteua più porgere a gl' ssediati solleuamento; così iiduita N zzain podetta, iicadendo in mano dell'arice Regie, tutto il Môferiato inferiore dal free l'iste IIs sarebbe forzato conten: tsi : onde non potendo Casale, ne per le colline, ne per altronde ticeuer soccoisi, caduto in braccio alla necessità, di che altro poteua pensare, che della deditione? Preferius ancora questa all'impresa delle colline il romote della venuta de'Francesi, a'quali, giunti in Italia, non rimanendo altro rifuggio, che Nizza; era pericolo, che fortificatiuisi, e fattane piazza d'arme, fossero stati digrandissimo nocumento, e hauessero messo in dubbio l'espugnatione più principale. Per cotali confiderationi adunque parendo quell'impresa in questi tempi più honoreuole, più ne cessaria, e più opportuna, sù a quella delle colline meritamente anteposta:onde vi furono incontanente sotto il comandamonto del Conte Giouanni Serbellone inuiati da quattro mila fantila maggior

Come Gio. parte disoldo, a' quali con dieci pezzi d'ar-Serbellone presa di Niz 24.

capo deli im- tiglieria furono aggiunti cinquecento caualli. Non erano in Nizza eccetto militie Monferrine, due sagri, e vn pedriero, e le monitioni da guerra scarseggiauano. Vero è, che alcuni giorni innanti v'erano penetrati il Con-

Conte d'Aga monte capo de' Francesi

te d'Agamonte Francese con alcuni altri della stessa natione, huomini per la maggior entrati in di-parte sperimentati nell'arme, e da comando, kefa di N.zza, andatiui da Mantoua, e passati alla sfilata in habito sconusciuto per le terre de' Genoue-sie veggendo, che i nemici s'aunicinauano, fecero gagliarde vícite, colle quali scaramucciando sforzaronsi d'impedir loro il pigliar posto, formar le batterie, e fortificarsi. Intor-

Vicite, e scara muccie quei di Nizza nemico.

bidatono per qualche giorni, e impedirono e del campo questi sforzi i progressi del nemico, ma non essendo stati basteuoli del tutto a prohibitli, si piantarono finalmente da tre lati le batrerie. E perche dirimpetto a voa parte del muro più debole, e rouinoso era stata eretta vna mezza luna molta gagliarda, vi furono dirizzatigl'approcchi per espugnarla, stimando, che occupata, haurebbe aperto l'adito all'espugnatione Ementre s'andauano colla zappa aunicinando, tentarono con vno assalto

Sorpresa di Nizza tentata non tielce.

notturno forprendeila. Ma hauendo trouato, i difensori più desti dell'imaginatione, e la resistenza più gagliarda, furono costretti cedere,e con qualche danno ritirarsi. Ritirati, procurarono maggiormente anuanzaifi, ed essendo sin dentro a'fossi penetrati, cauarono vna mina, la quale condotta a perfettione tione deliberarono appiccarui il fuoco, e poscia venire immantinente all'assalto. La mina anticipatamente accesa non fece effetro pergl'artifici de'nemici, i quali, auuedutsene, la fecero suentate. E nondimeno anda- Afrito dato a tofi all'affalto, fù grande il contrasto in tan-Nizza, e virilto, che gl'assalitori costretti vn'altra volta a nuto. cedere, e a ritirarsi, maggior danno di prima riceuettero per la perdita, che fecero di molti soldati più valototi, che vi lasciacono la vita. Non però la fattione di quel giorno fù del tutto infeuttuosa, perche, hauendo gl'oppugnatori preso posto nel fosso della mezza luna, e foruficaçolo, studiarono con fornelli sbarattarla. Il che da' difensori ridotti hormai al fine della poluere conosciuto, e veggendo non essere più luogo alla difesa, vennero a' patti. I quali con molto loro honore, Nizza fi tende e vantaggio accordati, resero la piazza, do- a pattipo d'haueila, per più di quindici giorni virilmente diffesa. Morirono sotto di essa da cinquecento degl' assaltori: vi sù il Conte Setbellone d'vna moschettata ferito in vn braccia, e nella coscia, e'l Conte Trotti tocconne vna benche leggieri nel volto. Seguitarono la deditione tutte le terre del Monferrato inferiore eccetto Punzone, il quale confidato nella forcezza del firo volle ancora per lo Niuers sostenersi. Nello stesso tempo Duca di Sauco il Duca andato come si disse a Moncaluo oc- la occupa Mo-cupò facilmente la terra, e hauendo colle il tuane. batterie, e colle mine tranagliato il castello, dopo alcuni giorni l'ottenne, e inuitato dalla

fortezza, e opportunità del suo sito, che giace frà Asti, e Trino, per se contro i patti del-

la distinone il ritenne, e control'openione del Gouernatore, il quale pensaua, che come di Pontestuta douesse disporne. E postoui presidio de' Piemontesi, professò, che col Re se n'aggiustarebbe, dandogli in contracambro altre terre, equinalenti. Fu questa ritentione di Moncaluo come anco la fortificatione di Tuno più dissimulata, che bene intensa dal Gouernatore, e dagl'altri Ministei di Spagna. Ma le medesime cagioni grueli coffet di non hauere il Duca auuerso nell'impresa tia di firmular di Casale, che gl'indussero a capitolar con esso lui, quando piazze alcune nel Monferrato non possedeua, li costrinsono ancora a chiuder glocch in quetti tempi, ne' quali col permettergh l'acquisto di tanta parte di quello stato, l'haueuano in potenza, e giandezza maggiore costituiro, ed esso colle fortificationi d'Alba, di Tiino, e di Monceluo s'era maggiormente, per la propria difesa, e per l'offesa altrui fortificato. Aggingneuali, che sentendoli a' confini della Francia appatecchi gagliardi d'arme, e di genti non folo non conuentta diguttarlo, acciocche vnito a' Fancesi cose nuoue in pregiuditio d'altro, che dell'impresadi Casale non macchinasse; ma b sognaua ancora

sforzarsi con grossi sustidi di danati, e di genti, fi come esso instantissimamente chiedeua, tractenerlo, per opporti, e resistere all'impeto Francese, al quale primo di tutti

veggen-

Ministri Spa tiad fimular di Sauoia.

veggendosi esposto, haueua giusta occasione ditemere, che nel suo stato tuttii trauagli della guerra ridur si douessono. Le domande susidi Franpareuano giuste, e il concederglie lo necessa-cessi in sauore rio; perciocche in esserti il Duca di Niuers, di Mantoua. veggendosi quasi destituto dagl'aiuti, esussidi di quella Corona tutta occupata fotto la Rocchiella, haueua co' propri danari, cauati dall'impegni de' suoi stati di Francia, fatto metterinfieme da dodici milafanti, e mille cinquecento caualli; a' quali d'ordine del Re doueua vnirsi il Marescial di Chricchì Gouernatore del Delfinato coll'ordinanze delsuo Gouerno, che poteuano fare da cinque mila fanti, e cinquecento caualli. Il Marchese altresì di Montenegro, imponerito di genti la maggior parte fuggite per lo man-camento delle paghe, chie deva supplementi di soldati, per la disesa di quella frontieta contro il nuouo Duca, il quale ingrossato si trouaua sotto l'insegne da otto mila fanti, e poco più di cinquecento caualli, co'quali, sentito, che hauesse i Francesi in Italia, minacciaua, attrauersato lo Stato di Milano, congiugnersi con esso loro nella difesa, e liberatione di Casale, e nella ricuperatione dello stato perduto. Angustiauano, non hà Dissicoltà, e dubbio, questi accidenti gl'animi del Go-stretzza del Gouernatore uernatore, e de' Ministri Spagnuoli, i quali di Ministri Spagnuoli, i quali de Cassa. con pocagente, con pochi danari, e minor to Cafale. credito trouandosi impegnati sotto Casale piazza di lunga, dura, e incerta espugnatione, non sapeuano doue riuolgersi, per sod.

Atri di Spagna del Duca di Sauoia.

disfare alle giuste, e necessarie domande del Duca, e per ripatare a tanta mole di trauagli, e di pericoli all'Italia, e alle coseloro, più, di Sospicionich, qualunque altro imminente. Ma più di quahanno i Mini- lunque altro rispetto trauagliauali il dubbio della fede, e costanza del Duca, e la sospitione, che al presente, hauendo ottenuto buona parte del Monferrato, o sia per lo desideri di conservarla, o per auuanzarsi a cose maggiori, o per non hauer nuoua guerra ne' fuoi stati, riuolgesse altrone i pensieri a preginditio dell'unione poco dianzi col Re conchiusa, massimamente, che a gi'interessi del proprio staro non tornaua bene, che Casale in podestà degli Spagnuoli peruenisse. Sapeuansi l'oculte intelligenze, che nella Corte di Francia continuamente tratteneua, sapeuansi le gran minaccie, che dall'vna parte, e l'offerte di grandissimi partiti, che dall'alta contro Genoueli gli veniuano fatte da quella corte, stimolipotentissimi, per commouer qualunque benche costante petto, e per far vacillare qualunque benche composto ingegno, non che quello del Duca,amico, per comun patere di cose nuoue, ardente nella vendetta contro Genouesi, e inclinato per natura douunque l'auuanzo della propria fortuna il fospig resse. Claudio Marini Ambasciador di Francia trattenuto continuamente in Torino, benche fotto colore quasi di ostaggio in fino al rirorno del Residente del Duca, non passaua senza sospetto di qualche più oculto mistero. Lo stesso Duca, quantunque nelle esterne

esterne attioni studiosissimo degl'estri del Re si dimostrasse, e si protessalle content simo della nuona amista, e riconciliatione, e con maniere di fingulare offeruanza veilo quella Corona, e arriperto verto i Ministri di lei ti diportalli, adognimodo tanto, e fi straboccheuole afferro, e inclinatione di vn Principe poco dianzi nemicissimo hiuena più dei limalato, che del lincero. Vennano queste sospitioni accresciute dal dubbio, che ne anco da canto del Gouernatore, e d gli Spagnuol finceramente col Daca si procedelle, parendo pocoprobabile, he, intignoriti di Casale, douessero, col mantenerlo nel possession del nuovo acquisto futo maggiormente grande. Perciocche i patti della diuisione tra'l Duca, el Gouernatore in nome del Resolamente appuntati, non erano mai stati, nella Corte di Spagna dal Re accertati, ne in quella di Germania dall'Imperadore appronati. Anzi, che dolendosi il Niners, ed esclamando fino alle stelle, che Cesare da le, il qual le nel cospetto del mondo era pure il più prossimo, il più certo, e indubitato herede di quegli Stati, ne pretende sie rigorofamente etiandio colla comminatione del bando Imperiale quella post ssione, nella quale pacificamente, senza violenza, e con istudi, e applausi così grandi de' popoli, e ditanti Principi era entrato, e che all'incontro al Gouernator di Milano, il cui Re non haueua colore alcuno di pretensione in quello stato, e al Duca ei Sauoia, il quale da

Ordini dell'-Imoeradore al Duca di Sauoiase a Gouer mator di Mila n perche de fitti o dall' imoresa di Ca

chino l'occupato.

più lontano principio tirana l'antiche pretensioni già dalla sentenza di Carlo V. ributtate permettesse la ritentione di quel, che di fatto, e di propria autorità, coll'armi, e colla violenza s'haueuano occupato, e che con publico scandalo continuasfero nell'occupatione del rimanente. Ne potendo Cesare senza manifesto rossore d'aperta ripugnanza procedere rigorosamente contro dell'vno, e diffimulare con gl'occhi aperti le attioni degl'altri, faceua intendere al Duca, che anch'esso restituisse il tolto, ea gli Spagnuoli, fale, e reftituifche d'Il'occupatione di Casale desistissiono. Onde eta da credere quel, che le subite, e gagliarde fortificationi di Trino, d'Alba, e di Moncaluo dauano ad intendere; che'l Duca facesse quel cócetto della mente degli Spagnuoli verso di se, che gli Spagnuoli della di lui verso gl'affari del Re faceuano: e che perciò questa mal composta vnione, benche in apparenza vestita di giadissime intelligenze, di molto affetto, e beniuolenza altro intrinsecamente non contenesse, che fini di ottenere con reciptoco inganno l'intento gl'vni di Casale, e l'altro di buona parte del Monferrato: e ottenutolo, d'impedir poscia sottomano, e occultamente attrauerfarsi a' fini, e interessi dell'altro. Ne al Duca, impossessato già di quel, che pretendeua, spiaceuano queste sospitioni come quelle, le quali ingelosendo glanimi Spagnuoli bisognosi in questi rempi più che mai della sua congiuntione, li rendeuano ancora più pronti, e più follecit

Du ad' \$2-Moia c vale delle gel fie 'de'Ministri

solleciti delle soddisfattioni di lui. Onde no spagnuoli per mancaua di nodrirle con qualche dimostra-trattenetli ben tioni benche leggieri, adognimodo di non di fe. leggieria conseguenza; come appunto auuéne, quando, abboccarosi col Gouernatore, comparue co vna casaccha in foggia tale coposta, che girata, per tutti i lati s'affaceua alla persona. Emblema, il quale, tacitamente minacciando di mutatione, alludena alle coditioni delle proprie cose, le quali per tutti i verfi, e per tutti i lati riuoltate, a tutti gli stati naturalmente s'addattanano. Malaritentione di Moncaluo, e le fortificationi delle piazze acquistate, contrarie a' patti, contrarie all'esempio di Pótestura, e le gran pretensioni, che in lui si scorgenano, le domande immoderate, che tutto il di faceua, e in ogni caso la gran tempesta, che della Francia pareua, che gli soprastasse, rendeuanlo ogni giorno più sospetto di simulatione, e di mutatione intanto, che per lo campo, e per la Città dello Stato di Milano gubblicamente si sparlaua dilui, come di g à dalla Regia amicitia alienato, e a quella di Francia riunito: dalla quale colla titentione dell'occupato, e la Riuiera di Genoua, e buona parte dello Stato di Milano douesse conseguire: e che però fosse troppo. pericoloso il continuar nell'amicitia con esso lui, e'l somministrargli aiuti contro Francesi, co' quali già fosse d'accordo: quasi il concedergli danari non fosse altro, che impouerire, per porgergli comodità di maggiormente arnarsi, in presuditio di chi gliene sommini-

900 strasse, e il consentirgli genti non altro, che fotroporre non folo al pericolo de' nemici, ma alla fede incerta del Duca, il fiore, e'l meglio di quelle poche, le quali per la difesa dello stato rimaneuano, smembrare le forze Regie, ed esporre lo Stato di Milano spogliato di presidi a manifesti pericoli delle genti straniere, col Duca Collegate. Enondimeno za de'Ministri tanta era la necessità della congiuncione di lui Spagnuoli nel che contro tante, e così manifeste apparenze, e contro tante probabilità di sospetti stettero i Ministri Spagnuoli saldi nella dissimulatione, e costanti intanto, che dimostrando grandissima considenza di lui, non solo in tanta strettezza di genti soffersono di priuarsi di cinque mila fanti de' migliori del campo, e inuiarli in Piemonte, per opporli a' Francesi, che digià li fentiuano all'Alpi vicini, ma proibirono con pubblici badi, e sotto grauissime pene il sentire, non che il parlar diuersamete del Duca; consentendogli etiandio qualunque domada, benche grade, benche straordinaria, e contraria agl'interessi, e più principali fini delle cose loro. Il che più chiaramente ancora si conobbe ne' graussimi accidenti in questi stessi frangenti nella Città di Genoua occorsi. Cospirarono alcuni de'popolari di quella Città contro il pubblico Gouerno,

Congiura fco perta in Geno-W.2.

Gran parien

distimulare

col Duca.

dall'amministratione della Repubblica es clusi. E a questo effetto, hauendo tenute in telligenze col Duca di Sauoia,ottenero dall'

mossi parte da priuate ingiurie da alcuni della giouent à nobile riceuute, parte dal parers

Istessc

istesso promesse d'aiuti, di genti, e di fauori, per l'esecutione. Erano andati sotto vati colori spargendo danari in alcuni del popolo più minuto, i quali, per esser di natura seditiofi,stimauano facilmente vnirli nella cospiratione, e in molte delle vicine ville: a'quali partecipando il segreto, a quali dando ad intendere di valersi dell'opera loso in vn priuato risentimento, che di fare deliberavano. E haueuano ancora tiratifeco alcuni forusciti, huomini di mala vita, di coloro, 1 quali per serunio della guerra haueuano ottenuto remissione di enormissimi delitti: e sperando oltre a questi, dato che fosse cominciamento all'opera, d'hauere dalla loro l'vniuersale del popolo; deliberarono, veciso il Senato, ed estinto il maggior nun ero della nobiltà, alterare, e dat forma nuoua al Gouerno presente. Ma,scoperto il trattato,vennero alcuni di costoro alle mani della Repubblica, contro de' quali, mentre, per pigliarne il douuto supplicio, si và formando il processo, il Duca scopertosi autore della congiura, cominciò a pretendere, che douessero ia si suore andare di vn tanto, e sì detestabile eccesso autore della impuniti, sotto pretesto, che, essendo la congiura cominciata, e orditadi sua partecipa- punità de'catione, e intelligenza in risentimento del successo al Busso, sopranuenendo poscia la tregua, ne fosse stata di comandamento suo solpesa l'esecutione, e che perciò hauesse a congiurati promesso, che, come a' compresi nela tregua, farebbe godere del beneficio di

Duca di Sauo» congiura, c pretende l'im-

essa, in caso la congiura venisse fra quel mentre scoperta. Grandi furono le instanze, grandi le proteste, e l'esclamationi, che ne fece col Gouernatore, e col Marchese di Santa Croce, e tant'oltre s'impegnò nell' impunità de congiurari, che fatti ricondurre alle carceri più strette i Gentiluomini Genoueli, ch'haueua prigioni;a'quali dopo la tregua, fotto Duca di sa- parola però di non fuggire, erano state aper-

uoia minac te; minacciaua risoluramente di farli morire, nouch foor conjurati.

rite i Gintilin caso al supplicio de' congiurari in Genoua huomini Ge- si procedesse, perdonandos all'incontro il prigionier, a delisto. la pace alla Repubblica con patti, è non ottoene, conditioni di molta sodoisfattione di lei offeriua. Conobbonsi il Gouernatore, e gl'altri Ministri ridotti a giatissine strette: perche il Duca facendo grandissimo fondamento alle sue pretentioni sulla tregua per mezzo loró appuntata, pretendeua pet tutti i modi, che

Ministri Spagnoli fauorifdel Duca l'im punità de' congiurati.

come mediatori, che n'erano stati, coltrignessero la Repubblica ad osseruarla, e a non cono in grada comperla col supplicio de' congiurati: ed essi Ministri o sussittendo, o no la pretensione, abbortiuano, contradicendo, alienarlo, è disgustarlo, o consentendo, aggiugnere nuoue turbolenze fra la Repubblica, e'l Duca, per le quali il Re venisse costretto a dicchiatarsi in fauore dell'vno, o dell'altro con pericolò grande delle presenti occorrenze, e di quella dissimulatione, colla quale con esso lui così poco degnamente trattauano. Preualle nondimeno in causa così detestabile, e di malo esempio, il fauore della nuoua riconciliatione,di

ne, e'l dubbio dell'alienatione del Duca al merito dell'antica, e non mai intercotta amicitia della Repubblica: e a qualunque rispetto della pubblica onestà, e della Regia dignità gl' interessi presenti, e la soddisfattione dello stesso Duca. Imperciocche il Gouernatore, e gl'altri Ministri nella liberatione, e impunità de'congiurati molto caldamente inte essandos, con egni sforzo si prouarono d'ottenerla, in tanto, che presentarono etiandio lettere particolari del Re scritte alla Repubblica per l'impunità de'cor giurati, le quali dalle circostanze de' tempi, e d'altro appariuano fabbricate sù fogli bianchi, che si segliono per simili occasioni consignare a' Ministri più principali. Eil Gouernaror di Milano mandò a Genoua D. Aluaro di Lusara, per trattare di questa pratica colla Repubblica, proponendole, quanto il perdono de'rei fosse strada facile, per ottenere vna buona, e sicura pace dal Duca, e quanto all'incontro, il supplicio degl'ittessi irritarebbe il Duca, e cagionarebbe nuoue occasioni di guerre, e di trauagli più de' primieri maggiori. Non appariuano vere le pretensioni del Duca; perche ne i congiurati mais erano dopo la tregua rattenuti dal proseguire l'impresa, la quale, se non veniuano preuenuti, fra pochi giorni doueuano per tutti i modi esequire. È tutto che i trattati tenuti col Duca in Torino chiaramente palesassero; adognimodo mai non allegarono per loro difea, ne tregua, ne ordine hauuto dal Duca di

fourasedere, ne parola d'impunità da lui, sourasedendo, ortenuta: onde chiaro appariua, che tutti crano mendicati pietesti, i quali coll'autorità propria, col fauore de' Ministri, Spagnioli e colle minaccie pietendeua di sostentare. Sdegnata la Repubblica di pretendoni così esorbitanti, e d'instanze così strane de Ministri Spagnoli, raunato sopra le proposte del Lusada il consiglio, il quale de'l numero più stretto de'consultori si chiama Minore, mà nel quale fra più eminenti, e autorenoli cittadini si trattano le facende di stato più principali, E proposto il negotio in contulta, vi sù, chi fra gi'altri sorgendo, parlò in questa sente. za.

Confulta nel configlio di Gini alforta la ticchie te de' Regij Mi nistri.

Otatione, có tro 1 G ag u ratio l'confi glio di Geno uz.

Se io potessi già mai persuadermi, che per maggior rostro infortunto quà frà noi alcun Giulio Cetare si rittouasse, cui desse l'animo d'aprir la bocca per l'impunità di questi nonelli Caulini, mi renderei ancora certissimo, che rutti noi quasi tanti Catoni, o tanti Ciceroni contro h perfido, e perniciofo confultore inforgeremmo, e che con altro, che con fier sfi ne inuertine al suon primiero di così abomineuole difesa si risentiremmo. Ma perche per la graria d'Iddio, veggo gl'animi di tutti al giultissimo gastigo di così esecrando parricidio incitatissimi, tralasciate quasi sope: flue le declamationi in questa occasione conuencuoli, restrignerò il discorso al punto della quistione, che propriamente cade nella consulta presente. Ciò è a dire, di ciò, che a noi conuegna di risoluere circa le demande domande, che in fauore di questi scelerati, e a instigatione del Duca loro fautore, e così gran promotore della congiura, fotto il none, e autoricà Regia da Ministri Spagnuoli cì vengono fette. Domande quanto più rare, quanto più strane, quanto più senza esemplo, tanto della stessa congiura più detestabili,e potniciose. Imperciocche, che altro sarebbe il perdonare a questi rei, che sparger fra popoli vn fecondissimo seme di perpetue conglute, che'l nostro stato, e Gouerno perpetuamente perturbino? che consentir loro vn potentissimo capo per le future se dictoni? Autorizzare contro noi stessi, e metrere il Duca nostro nemico al possesso di quella pro ettione de' popoli nostri, che di presente affetta. Onde poi rotto il freno al rispetto, aperta la porta all'insolenza, tolto il timore del gastigo, venga la Maestà di questo Go-uerno abbattuta, l'autorità di questo ordine conculcata, l'vbidienza de'popoli spenta. E soffinà poscia alcuno di sentir con queste conditioni parola di pace: sarà alcuno così poco zelante del pubblico bene, così empio nemico della Repubblica, il quale non elegga più tosto sott'entrare a qualunque benche orribile infortunio, soffer qualunque morte, che consentire a vna pace con domande così rouinose? Non si tratta quà delle sola dignità, non della semplice riputatione della Repubblica, per la quale douressimo esporre etiandio mille vite, quan-

do mille n'hauessimo; ma del capitale intero della pubblica salute, ma dell'anima della stessa libertà, ma de gli spiriti vitali del Gouerno presente, il quale, riceuuta così mottal ferita, che altro diuerrebbe, che vn corpo cadaueroso, pieno d'orrori, e non altro respirante, che ronine, che seditioni, che morti. Il perdonar congiure giouò talora, ma a Principi nouelli nel Principato. D'Augusto Cesare si legge, il quale hauendo trouato il gastigo, e la vendetta esser più tosto incitamento, che freno a nuoue congiute, prouò di configlio della moglie il perdono, e trouollo antidoto salutifero, e preseruatino puì proportionato al morbo in que' tempi così maligno, e pericolofo. Perciocche il buon nome, che n' acquistò di clemenza, e di benignità fradicò da gl'animi de'popoli imperuersati col timore, l'odio, che sierissimo gli portauano, e v'innestò vu cordiale assetto verso il Principe benigno poco dianzi per la frequenza de supplici ab-borrito, e a morte infidiato. A noi, che giouarebbein questi frangenti il perdono, qua-do non virtù di clemenza, ne'l risparmio del sangue ciuile, ma puro timore delle minaccie del Duca, ma paura mera di mali molto maggiori sarebbe in concetto, che hauesse da noi la perdonanza estorta. Onde tutto il merito del benefitio, tutta la fama della benignità, tutta l'aura della clemenza corrirebbe dietro al Duca nostro nemico; esso sarebbe il pio liberatore, esso il benigno, l'affectuoso, ed efficace.

ficace protettore degl'oppressi: a lui solo n'haurebbono, e grado, e gratia non solo i rei liberati, ma tutti i maligni humori de' mal contenti. Noi all'incontro, anime veli, si rimaremmo coi nome d'oppressori, di sanguinari, odiati da' popoli, scherniti dagli stranieri, edatuttigeneralmentedetestati. Epercanto, se peraltioil perdonare un tanto delitto sarebbe grade errore, e gran mancamento, certo il farlo a instanza del Duca, e de'Regi Ministri, chi non vede, quanto sarebbe moltiplicato l'errore, moltiplicato il mancamento? adunq; sono più viui gl'vfici, quanto più calde le instanze, tanto maggiormente dobbiamo essere rinittenti nel consentirle, indurati nel din garle, tenendo per certissimo, e per indubitato, che nessun infortunio possiamo sen tire, nessun disastro posta maialle cose nostre sourauenire, che sia di questo maggiore. Dio buono per vn picciolo Feudo poco, o nulla alla somma de'nostri affari rileuante, non tememmo le superbe, e'l altiere minaccie del Duca vnito allora in buona tempra co'Francesi, senzal'appoggio de quali non haurebbe mai hauuto ardimento d'assalirne : e adesso, trattandosi di punto, che tocca al viuo gli spiriti vitali dell'esser nostro, soccomberemo a domande così disoneste, dopo l'hauere quel Duca prouato, quanto sia duro il cozzar con questi nostri monti, dopo che'l veggiamo nelle guerre del Monferrato ben auuiluppato, al Re di Francia irreconciliabilmente nimicato, e alla Corona di Spagna così poco

sinceramente, e così poco confidentemente riunito? Ma darà forsi ad alcuno qualche noia il dubbio, che la Corona di Spagna, per la nostra disdetta irritata possa vnirsi col Duca, e pigliarsela contro di noi in fauor dilui. Veramente, chine dubitasse, mostrarebbe, la parer mio, quanto sia poco intendente delle cose del Mondo, ben mostrarebbe di saper poco, quanto facilmente, e l'ire egli sdegni de Principi si risoluano, oue non siano dagl'interessi dello stato accompagnati. Giouanni di Bernauelt il maggior Ministro degli Stati d'Ollanda, Huomo d'Eccellentissimo Consiglio, Oracolo delle Prouincie vnite, inuecchiato negl'affati di stato, esercitato in tutti i gradi ranto dentro, quanto fuori di quella Repubblica, nelle Ambascierie di negotij più graui a Re, e Potentati del Sectentione inuiate; venne non hà molti anni per alcune emulationi dal Conte Mauritio trauagliato, e, preualendo l'autorità del più potente persecutore alla virtù, e meriti di rant'huomo, a morte condennato. Compatirono all'infortunio di lui i Principi di quelle parti, tanta erala fama delle sue virtù, tanto il buon'odore delle sue arrioni. E'l Re di Francia nó con fogli in bianco fottoscritti,ma con Ambasciadore Straordinario, per la salute di lui intercedette. Ogn'vn sà, quanta sia l'autorita di quel Re, quanto i meriti di quella Corona colle Pronincie vnite. E nondimeno, rigettate le Regie intercessioni, venne il Bernauelt decapitato. Qual rouina

rouina attendete o Signori, che tanta repulsa agl'Ollandesi partouisse? Aspettate forsi di senture, che vna furia Francese più orribile, e più terribile che la crescenza dell'Oceano quelle Prouincie deuorasse? Niente meno; il Re punto non se ne commosse, non si ruppe con quella Repubblica amica, e cliente della sua Cotona; e non ch'altro, non la priuò ne anco de soliti fauori, e soccorsi. Quanto è egli disuguale il paragone, o se si guarda la qualità de i delinquenti, o se l'enormita de i deliti, o se la cagione, e'l morino delle domande. E dubiraremo noi in causa senza comparatione migliore di ritrouare nella Corte di Spagna minor moderatione di quella, che nella di Francia trouarono gl'Ollandesi? Stimaremo, che quel Re debba mai a così inique, ed esorbitanti domande del Duca, e de' suoi Ministri d'Italia nó folo fottoscrinersi, ma ancora cótro noi col Duca vnirsi, per vendicare coll'arme la disdetta? Quanto o quanto sono lontani questi concetti da gl'andamenti di quella Corte, quanto contrari a' grauissimi interessi di quella Corona, quanto alieni dalla Fede, e Magnanimità, che quella Maestà professa, e manciene con gl'amici, e che varso di noi sempre, e in tutte le occasioni, ma particolarmente in queste vltime guerre ha professato, e costantissimamente con gl'effetti mantenuto. Rimosfo adunque il timor vanno dello sdegno del Re, che altro ciresta, diche dubitare, se à così inoneste domande no consen-

tiamo? La vita per auuentura de'nostri Cittadini, che trattiene il Duca prigioni? Que sono i Bruti, i quali per la Libertà, oue i Torquati, che per la disciplina militare alla vita de' propri figliuoli non perdonarono? Voi chiamo in testimonio anime Grandi, anime Generose, anime veramente Romane. Evoi altresi, o Curtij, e o Decij, i quali, per la patria, e per la salute delle Legioni Romane le pro-, prie vite volontariamente sagrificaste. Deh citati comparete solo, per cofusione di alcuno, se alcuno ven'hauesse frà noi, al quale, o tenerezza di sangue, e d'affetto, o dubbio vano del pericolo de' congiunti potesse a sinistra deliberatione l'animo strauolgere. Ma che stòio a dire de'dubbi, e de' pericoli della vita de'nostri prigioneri. Chi sarà mai quello, che possa credere così brutta, e batbara attione in vn Principe Chustiano, la quale in vn Scita,in vn Tcace,in vn Capibale sarebbe, e infame, e bestiale. Pure, quado l'haucre quel Principe, con così orrenda congiura alle nostre vite insidiato, facesse aucora il caso assai dubitabile, e pericoloso: Deh che faremo? Soffriremo per l'incernissimo pericolo della vita di alcuni pochi benche meriteuolissimi Cittadini mandar la gubblica salute in certa, e manifestissiva rouma? Ne essi stessi (tanto della virtù dognun di loro mi piometto ) il soffrirebbono. Anziche, le forto la fede di ritornar pugioni fosse loro il comparir quà frànoi consentito, m'assicuto, che quasi tanti Attili Regolie verrebbono, e supplicarebbono

bono, che alla falute loro priuata la pubblica anteponendo, dimostrassimo quella costanza, alla quale l'obbligo, che dobbiamo a noi medesimi, e alla patria comune n'astrigne; e ottenuto l'intento, al supplicio apparecchiato con animo costante, e generoso ritornarebbono. Per lo contrario, se col perdono, e colla vita di questi sciagurati ticomperati ritrouassero la Repubblica, per tanto freggio così bruttamente deformata, e per tanta ferita così miseramente languente, e moribunda, odiatebbono la propriavita, e mortalmente odiarebbono tutti coloro, i quali per la loro prinata salute hauessero la pubblica così vituperosamente traddito. Faranno essi alla fine (quando di loro così fosse colà sù prescritto) onoreuolissima iattura di quella vita, della quale, stando nella patria, fià le mani de suoi, vn cattaro, vna febbre,o altro leggierissimo accidente con morte ofcura, e inonorata potrebbe facilmente priuarli, ma viuranno immortali, e per sempre gloriosi, non solo, per hauere colle private fortune, e colle vite alla patria nelle prefenti guerre seruito, ma per essere stati quasi vittime innoceci, per la pubblica salute sagrificati.

Fù non solo con meranigliosa attentione sentito, ma coll'vnanime consentimento di tutti approvato questo parere in tanto, che, non hauendo neanco riportato vna palla repugnante, si concebbe, che ne eriandio alcude' parenti de' prigioni (di molti, che interuennero in questa consulta per sangue loto

congiuntissimi) incluso col suo voto nel contrano, tanto fù l'abbornmento, che comunemente s'hebbe contro pretensioni così strane del Duca; e tanto lo sdegno contro i Ministri Spag uoli per questo conto concepuro, pe che postandole colla autorità del Re si sforzassono di spuntarle. Onde in esecutione della sentenza contro i rei pronunciata; senza dar loro vn punto di dilatione, fuoradi quella, che dalle leggi ordinarie vien statuita, furono decapitati quattro de' congiurati, il delitto de'quali era per lo processo anticipatamente verificato. Di che il Duca fortemente sdegnato ordinò che fosse-Duca di sano ro decapitati quattro de'principali prigioni,

ia comanda che fiano de-

con aperra risolutione di venire all'esecutiocapit d' q at ne (perche gl'instromenti del supplicio gia si tto d' prig o preparanano) ma sicalmente, o lasciatosi n. Geneues, preparanano) vincere dalle instanze, e proghi de' suoi, o dall'indegnità, e atrocità dell'atrione atterrito,o che veramente non l'hauesse mai den-Gouerna ore tro l'animo conceputa, ordinò, che si soura-

To supel cio de'coi giurati.

di Milano, e sedesse. E'l Gouernatore, e gl'altri Ministri itu spagauoli non man di lui commossi contro la Repubpubblica per blica, vennero a gran dimostrationi di sdegno, non tanto, perche, aderendo a gl'affetti del Duca, defideraffero farlo capace, che partecipauano delle male sodisfarioni di lui, quanto, perche, hauendo in questa occasione impegnato assai dell'autorità del Re, pareua loso, che dalla Repubblica con così libera, e assoluta deliberatione fosse stato non leggiermente pregiudicato intanco, che, quanquantunque due di que' congiurati, i quali già erano stati decapitate, f. flero peruenuti in mano della Repubblica per opera del Gonernature, prima, che il Duca li fosse in fauore della conginta teopetto; adognimodo, effendogliene altri alle mani capitati, non tenuto vn minimo conto delle instanze della Repubblica, ne di ovel', che in occasioni di minori, e priunti delitti a colluina, i melle in libertà; e anti, acciocche, ottan, haneffero gintia occasione di sfuggire 1 giudino, e la c' ndanniggiore, furono foito giaui pene, e figortà nello Stato di Milano trattenuti. E'l Duca, alundo conglurariteatemendo, con puca di Sauofauori straordinari ginalzava, e protegeua amonin Genella sua corte, permettendo di suprapiu, che noua. con neutrifedmoli datielle frampe, e per l'Italia pubbliceti, parlassero contro lo stato, e gouerno peciente, el popolo Genouele a ledition forlenaffero; afficurandolo, che il Duca in fanor della loro libertà il dicchiararebbe. E quel che era più importante, procura ua micare i Mini-coll'autorità g ande, che tenena co Ministri firi spag uoli Spog meli d'inimicarli alla Repubblica, dan alla Repubdo loto per maggior il citamento ad intendere, che tratteneua in Genona molte intelligenze, per le qualifacilmente gli riuscireb. be le cose di quella Repubblica sossopiariuolgere, e accenando, che'F. ancen in fauore di quelle tiuolte concornirebbono, ssursauasi di metterli in necessità di vnirsi con esso lui nella medefima impresa, affine dicseludere totalmente i Francesi d'italia, ne darad

ia piocura fe-

esso occasione, che, per risentirsi dell'ingiurie de'Genouesi fosse vu'altra volta costretto dar Ministri Spa-loro la mano, e ricchiamarueli. Metteuano gnuoli messi in gran diffi non hà dubbio questi concetti del Duca il culta dal Duca ceruello de'Ministri Spagnuoli a partito, a'in materia delle cole di quali l'impresa, che haueuano alle mani di Genoua. Casale, rendeua ogni giorno più la congiuntione del Doca necessaria. E parendo, che Genoua fosse la pierra dello scandalo, nella quale andassono a ferire tutti gli sforzi de gl'emuli della loro Grandezza, resto molto ambiguo nella mente de gl'huomini quel,

La Corte di che da quella Corte fosse intorno a queste ta di haur mae f difat tioni del Ouca contro la Re pubblica di Genoua.

spagna freet occorrenze deliberato, non potendoli con concerficole gle fferti comprendere, ne col discorso penetrare in qual parte inclinalle, tanto era il contrasto de gl'accidenti, e delle ragioni per l'vna, e per l'altra parte confiderabili. Superaua nondimeno qualunque consideratione il tenersi per fermo, che l'accrescimento fatto dal Duca per lo nuono acquisto della parte del Monferrato cominciasse a diuenire alla Corte di Spagna sospetto, e odioso: onde non haueua del probabile, che volessero i Ragioni, e Minuttri Spagnuoli, coll'abbracciare i concetti di lui farlo maggiormente grande, e Patra parcein coll'oppressione di voa Repubblica tanto

confideratio ni, per l'vna e ma eria dell' la Corte di Spagna verso gl'affati diGeпоца.

maieria dell' partiale del nome Spagnuolo, dalla quale quella Corona riccueua tanti comodi, e vtilità, aggiugner scandali a scandali, ingelosire maggiormente l'Italia, e contaminare la gloria nella difesa, e conservatione dell'istessa Repubblica poco dianzi acquistata; per fare più più potente vn Principe, dal quale tante gelosse riceueuano, e tanti trauagli haueuano riceunto, ed erano per riceuerne tanto maggiori, in quanta maggior grandezza l'hauesfero costituito. Pure perche gl'huomini, o per lo desiderio naturale di cose nuone, o per naturale instinto sono inclinati nelle sinistre interpretationi, fù da molti stimato, che quella Corte prestasse a'partiti del Duca non solo gl'orecchi, ma ancora il consentimento. Vero è, che fra costoro restò ancora molto dubbio, se in ciò sinceramente, e da douero si fosse proceduto, o se fintamente, affine di trattenere il Duca nell'impresa di Casale ben affetto, e per diuertitlo dalle pratiche, le quali a pregiuditio della Repubblica, si come accennaua, e si dimostraua risoluto di fare, poteua co' Francesi facilmente intraprendere. A questi sinistri romori, co'quali si sparsero ancora assai pubblicamente voci d'altre dinisioni, e ripartimenti di stati in pregniditio de'Genouesi col Duca negociate, diedero occasione varie dimostrationi di quella Corte. Perciocche essendo in essa penerra e non folo la notitia di questi successi, ma le querimonie ancora, el csclamationi del Duca, accompagnare da similtre informationi de'Ministri d'Italia sul fatto della congiura, sul pericolo delle alterationi di quella Città, e su gl'inconuenienti, che tuibandofi in Genoua le cose, ne porenano a' Regi interessi risultare; e con queste essendo ancora concorsi alcuni memoriali di alcuni de'congiurati di

Torino, e d'alcuni altri popolari Genouesi, vi fecero impressione ralmente sinistra dello stato, e Gouerno della Repubblica, che il Re, e generalmente tutti i Ministri o per la sicutezza de gl'affari della Corona, o per trattenere il Duca in fede, e soddisfare alle voglie di lui, si dimostrarono poco soddisfatti delle contrarie rilationi porte da Lucca Pallauicino mandato in questa occasione vn' altra volta Ambasciadore Straordinario in quella Corre, e fi dolsero assai dell'affrettata elecutione contro'congiuiati, e dimostrando tener maggior conto delle foddisfattioni del Duca, che delle tagioni della Repubblica, protompenano ancora in parole di molto sdegno, e di molto sentimento, le quali obbliganano i Genoueli a'imistri concerti, e interpretationi della mente loro, quan di poco ben affetta, e molto dalla Repubblica alienara S'aggiunte, che essendo stato il Conte di Monterei Pietidente del configlio d'Italia, e cognato del Conte Duca destinaro Ambasciadore al Pontefice : ordinogh il Re, che incontanente si spedisse per Italia, e che in Genova per alcunt meli si trattenesse con pubblica voce, e opinione, che gli fossero ancora fra i dari molto segrete. e molto importanti commessioni a gli affari di Genoua appattenenti, ma per le nouelle che in questi frangenti gundero in quella Corte della vittoria orrennta dal Duca a piè dell' Alpi contro' Frances, i quali passauano al soccorso del Duca di Niuers, e alla liberatione di Cafale,

Conte di Moterci Ambafi crador mandrto tel Real Portefire con ordi e di trartenenti in Gepoua

fale, ingelosirono maggiormente glanimi Calano in ple-Genouesi, e di sospetti, e timori più gi iui si fi gra icesi in riempirono. Erano questi, co se si dille, da fausre del oudodici mila fanti, e mille ciaquece to can de ad, Miners, li condotti dal Marchefe D'yxel, col quale il Marescal di Chrischi o per prinate emulationi, e disgusti, che passaua col Muchese, o trattenuto dalle genti dal Duca raccolte sotto il Principe Tomaso nella Sanoia, non po è g untarsi. Tentò il Marchete il passo, che dicono dell'Agnello, perto qua'e, calandori in val di Vraita d giur idicione del Delfinato, si peruiene a Caltal Dalfano. Passaggio assai largo, e però como do alla caualleria e per lo quale, senza mouar intoppi, si può fin sulla piana di Saluzzo, e dei Piemonte peruentre. Ma il Duca, il quale haucua già tutti i passi afi opponea! dell'Alpi molto ben muniti, e fortificati, non Etinceli che haueua ne anco lasciato questo senza tipari, songono in e senza fortificationi. Perciocche fabbricato Niusts. vn forte a C.stel San Pietro vi ino alla sboccatera della valle verso il Pierronte, rese quel passo in maniera impedito, che senza espugnarlo, il proceder innanzi impossibile : e bisognandoui per l'espugnatione le attiglierie, riusciua per la difficoltà delle con fotte di molta lunghezza, oltre alle difficoltà dell' incertezza, e del euento. E nondimeno il Marchese bramoso per tutti i modidi auuanzarsi, messesi al viaggio; e occupari prima tre ridotti sopra' monti dal Duca eretti, calossi nella valle di Vraita, la quale prende il nome dal fiume, che sceso dall'Aloi, Mmm 3

trascorre per essa, e s'accosta sei miglia a Castel San Pietto. Doue il D'vxel peruenuto, veggendo, che il Duca con la gente si faceua innanti, dispose i suoi in ordinanza foura vn luogo alquanto fileuato, ed eminente. Haueua il Duca da dodici mila fanti, e due mula canalli compresoni il soccorso inuiarogli dal Gouernatore fotto il Mastro di campo Gil dell'Arena, che costana di cinque mila fanti, e madate incotanente il Principe Vittorio con buona parte delle sue genti come più pratiche del paele, ad occupare le fai de de monti, che formano la valle; menne il rimanente colle genti ausiliacie del Re in difeta del piano: doue formato squadrone a fronte a quel de' Francessan quarto di miglio loniano li trattenne, iloro mouimenti offer-Combattime- uando. Il Marchese, veggendo d'hauer che

Alpi.

to fra "Ducae fare co nemici ful piano, e fulla pendice de' cest a pie del monti, inuiò buona banda di genti contro quei, che difendeuano i colli, e col rimanente fece innestite il corno destro del Duca, doue erano i Napolitani, i quali aiutati dalla Caualleria Piemontele fecero gagliarda relistéza intanto, che, non istando loro gl'assalitori Francess vines a petto, surono costretti cedere. Mille di co-

Principe corio.

dal Duca di storo, veggendo lo spuntar quindi impossivit bile, sguazzato il fiume, e saliti soura certa collinetta visi messero in ordinanza, gl'altri aunanzatin per la falda de'monti assalirono le genti del Duca, le quali, fingendo di cedere, i tirarono nelle infidie preparate: nelle quali, hauendo dato, fù loro dato con tal impeto

adosso

adosso, che, costretti a ritirarsi, furono poscia messi con gran danno, e perdita di genti in manisestissima suga. Non dissimile, o poco dissimile fortuna prouarono quei, che da principio furono contro coloro del monte inuiati; Perciocche il Principe, osseruato il vento che contro di loro soffiaua, fece appiccare il fuoco adalcune cassine, il fumo delle quali, hauendogli dato comodità d'inuiar gentiin alcune imboscate, senza esser vedute, auuenne, che i Francesi, diedero in esse,e furono aspramente trattati, e vecisi. Percossi ancota da' sassi dalle parte più alte rottolati no potendo resistere, si messono in suga. Durò il coffitto dal principio del giorno fino alla notte,e le genti del Duca futono così ben disposte, e ripartite, che ne pure vn soldato restaua inutile. Finsero quella notte i Francesi di ritirarsi, ma all'effetto, per quel, che dimostrò il successo, deliberarono di prouare vn'altra volta la fortuna; il che hauendo il Principe compresso da vn fugiciuo, sù incontanente mandato a chiedere nuoui sussidi di genti al Duca, i quali mentre si aspettano; la maggior parte de' Francesi si nascose di notte fra certi alberi, e'l rimanente su'l far del giotno comparue in forma di squadrone vasto, ma molto raro, e malcomposto, dando al Principe vista di se medesimi, affinche allettato dalla speranza della vittoria, inuestando in esso, desse nelle insidie la stessa notte preparate. Egli, che aspettaua il rinforzo delle genti non si mosse: onde gl'appiattati dalle medesime macchie

vsciti, ed entrati nello squadrope, fecero finta di voler con isforzo maggiore del giorno antecedente combattere; ma trattene idofituttania il Principe full'especiatione de soccorsi paterni, non il mosse, eccetto in quanto, auuedutofinon molto dopo, che lo squadrone del nemico per la rituata di molti diminui-Principe Vie ua, andò ad inucitire quei, che restauano, i

tima form a qualitanon potendo tentitate, fureno con molccfi.

fectorifi Fran- ta loro ftrage periegentati fino a' confini della France ; done perasnato, per l'offernanza del Regio confine si contenne: hauendo però guadagnare molie bag glie, molte armarere lasciate, e gurare d'i Francesi, mentre precipitosamente sugruano. Acquistura dal Duca,e dal Principe la victoria, si mettero incontanente verso Pinacolo per dubbio, che i Francesi cibustati de questo, tenrallero quel paslaggio Quindi, perches'intese, che andanano verlo la Sauora, douc il Principe Tomalo fittouau; il Daca v'iautò la maggior parte della gente : ma fil superflua la prounisione; taperda it es perche i Francesi per la sconfi ta rimasero

Duca di Sano con etiopi (-Spagua,

ces oremuta così confun, e dessipati, che appena quattro entra is eran di loro vuiti in que la ritirata comparinano. to la verte di Salirono per la felicità di quelto fuccesso gli affait del Deca in tanta tiputatione, e confidenza presilo la Corre, e presio i Ministri di Spagna, in quanta depressione, e distidenza già mai per l'addietro si fossero veduti. Esso il braccio destro del Re, esso l'antimuro dell'Italia, il propognacolo degli stati, e degl'affari della Corona veniua a piena bocca professato.

fessato. Non era offesa la quale dalla presente fattione non rimanesse scancella a, non premio a tanti menri equinalenie. Lo stesso Re, vditone le nouelle, hebbe pubblicamente a dire, che fi farchbe recaro a tomma felicità, l'esse si rittouato con vna picca in mano al lato del Duca, ino zio: e'l Conte Duca fautore principalissimo della riconciliatione andauane gloriofo, come quello, il quale godeua, che ii Re, e la Corre cominciassono a prouare, egustare i frutti de suoi conngli, e delle sue negociationi. Quanto dunque più Genoues encresceuano in quella Corte i meriti del Duca, trancio magtanto più ingelofinano glanimi Genoueli, i za della corre quali alla subtimità de glassari del nemico di spogna per vedeuano andare la declinatione de iloro co-de in che vi giunta. E come la soddisfattione del Duca vedono salito paresse, che nelle cose de' Genouesi consistesse, e in queste ancora paresse consistere il premio vguale, e correspondente a'concetti grandi dell'ifteffo, e all'odio implacabile contro il nome Geno ese, il quale in lui si faceua ogni giorno maggiore : così tanta congiuntione di volontà, e tanta dispositione, la quale chiaramente si scorgeua in qualla Corte di gratificarlo, edi contentarlo, dana molto che pensare, e che temere di qualche strano pregiuditio, che indanno della Repubblida risultar ne poresse. Accresceuano i sosperti la poca soddisfattione, che passaua il Cote Duca co' Genouesi: gl'incontri fatti a gl'Am auuerso a' Gebasciadori di quella Repubblica: e le rigoro-nouest. se dimostrationi vsate con gl'altri di quella

Conte Duca

gl'altri accidenti, che andauano in Genoua succedendo; i quali accidenti, perche ancora poteuano per la connessità delle cose ridondare in pregiuditio de gl'affari d'Italia, si vedeua, che metteuano in gran pensiero i Ministri di quella Corte. A queste, che riguardauano i pubblici interessi, andauano congiunte altre sinistre dimostrationi, le quali toccauano le fortune, e gl'interessi de' priuati. I tigorosi decreti dell'anno antecedente, le difficoltà dell'esattione delle entrate, l'introdottione delle altre nationinella Regia contrattatione ad onta quasi, ead esclusione della Genouele, le continue estortioni di danari, che si faceuano a que' Genouesi, che dimorauano in Corre necessitandoli a contribuirne grosse somme per gl'vrgenti bisogni della Corona. Per li quali accidenti, parendo la faccia di quella Corte tutta cambiata da quel, che veiso i Genouesi e nel pubblico, e nel priuato esfer soleua, messero la Repubblica in qualche ansierà, e sollecitudine della propria ticurezza, ed essendosi ancora queste nouità, e commotions per l'Italia pubblicate, empierono di ammiratione, e poscia di sospetti gl'animi di tutti i Principi, e Potentati Italiani sopra l'esto di tanta, e così inaspettata mutatione, e scambiamento. Passò ancora più innante alle nationi straniere la sospitione; le quali, stando intente nelle occasioni, non pre-

termessero i soliti artifici, per farle maggiori, assine di cacciare quel frutto, che non picco-

lo da

Male foddif fattioni che paffino i Ge nouest nella Cotte di Spa gna dinno che d reaffare ir Italia e fuo ra.

lo da fimili accidenti potenzalla condotta de' loro fini, e pretensioni risultare. E tral'altre, essendo stato ne'mari della Prouuenza intercetto vn corriere di Spagna a' Ministri Dispacci della d'Italia spedito, pubblicarono i Francesi, ha- dril interi a' uer ne' dispacci tronato negociationi molto Ministre d'Itastrane, e preiuditio della Repubblica, che dal Redi Franpassauano tra quella Corte, e'l Duca. I quali cia si fanno dispacci inutati dalla Corte di Parigi in Italia Genouesi a al Duca di Niuers, e da questial Pontefice pregudito de quali pa-pattecipati, futono ancora dall'vno, e dall'al-reuano fabtro fatti penetrare alla Repubblica, affine, biicati; che entrata in manifelta diffidenza, facelle il falto, e s'unisse neila causa comune con loro: i quali l'abbassamento de gl'affari Spagnuoli, e l'auuanzamento della libertà comune d'Italia procurauano, e a questo effecto colle braccia aperte a riceuerla nella loro protettione, e prontissimi nella difesa di lei se le offeriuano. Non poteua la Repubblica non La Repubbliprocedere in tanta certezza d'auuisi, ed'ac- ca posta in cidenti con molta destrezza e circospettione, per questi auaffinche dall'vna parte la souverchia diffide- uis e comori za non la spiccasse da quella amicitia, e con- no contro di giuntione antica, nella quale haueua sempre lei. in ogni tempo, ma più frescamente in queste vltime occorre ze prouato tanta fede nella intentione, tanta costanza ne gl'effetti, e tanta prontezza nelle esecutioni. Ne dall'altra parte la solicita confidenza la rendesse opportunaa' que' pregiuditi, e pericoli, de' quali, veniua con tanta probabilita d'accidenti, con tanta sollecitudine, e con tanta dimo-

penetrare

stratione d'affetti, e di buona volontà verso di se aunisata. Non che el'a giamai dubitasse della fede, e della mente retta del Re, o si lascielle da vani, e finist i auuiti persuadere che egli hanesse col Duca nella sua oppressione cospirato. Quel più, di che le pareua, che potesse dubitate era, che al Ducasciolto in questi tempi dal timor dell'arme Francesi, e afficutato, por la nuova congiuntione, e buona conificondenza colla Corre di Spagna, dell' oppositione delle Spagnuole, entrasse in pentiero di tiass. lire lo Stato Genouese; e cagionasse perciò cella Riuiera i danni de gl'anniantecedenti, e che gli Spagnuoli, o per non irritarlo in questo congiuntura di cose, o per qualche segieto intelligenza,o in risentimento del pirciolo conto dalla Repubblica tenuto della Reg a Aurorità nel supplicio de' co giurati, più che ranto non se ne commonessero, e rimesso assai dello studio primiero lasciassero scorrere l'arme del Daca, e con minor acurarezza nella difesa di leis interassassero. Ma perche, se a lei l'arme, e gliainti Spagnuoli fossiro venuti meno, ne anco al Duca le Francesi haurebbono dato fomento; perciò, non hauendo la Repubblica in parità di termini molto, che temere dell'arme del Duca, quando dalle Francesi non venissero assistire, deliberò di prouuesi prouutede di dersi di nuoue forze da se più dipendenti : e propria dise ottenne dal Pontefice, il quale più in questa, che nelle antecedenti occorrenze le si dimostrò fauoreuole, mille fanti, mille altri dal Duca di

fa.

ca di Bauniera, co' quali, e con molta gente pagata, che ancora trattenena agli se pendi,e colle militie naturali andò risto zando i luoghi dello stato più importanti per la propria difela, e per reintere alla tempesta imminente, della quale i nupoli, e i vebu della stagione presente, pur troppo altetata la minacciauano. Ma la veneta a Genoba del Conte di Monterei, nella quale gl'occhi di sutti sta- conte di Mouano riuolti, per la fama gal sparsa, che ei vemisse, per cagionarui qualche monimento, in con molta sod vece delle burasche temute, parue, che recas: disfattione del se alla Repubblica tanta se enità, che dissipati i nauoli delle finestie impressioni facesse apparire la vanità de romoti sparis. Dimotò nella Città, per due mesi con ogni modestia, e soddisfattione, non fece ne anco motto di cosa alla amministratione, e al pubblico gouerno appartenente. Ne il Duca, per la venuta di lui, o per altre dimostrationi della Corte fece nouttà, o monimento; anzi che, douendo il Conte passir in Lombardia, per trattare degl'affari comuni col Duca, offeise alla Repubblica l'opera sua nella compositione delle differenze allosa vertenti, ed accettata dalla Repubblica l'offerta, trattolla con molto zelo, e affetto verso gl'interessi di lei. Ma l'hauer trouuto il Duca molto cfasperato,e pregno ancora d'odio, e di Idegno,per lo supplitio de' congiurati, impedi l'esecutione: e per tanto ricornato alla Città, e hauendo rappresentato al Senato il nocumento grande, che darebbe alla negociatione, e

conclusione della pace, la quale nelle corti de' due Re molto caldamente si trattaua, l'esecutione contro due de congiurati non ancora condennati, fece instanza, ed ottenne, che nell'esecutione si sourasedesse. E partito poscia, per l'Ambascieria di Roma, lasciò le cose di Genoua verso gl'affari del Reassai meglio disposte, e soddisfatte di quel, che, quando con pensieri differenti vi fosse venu-Assedio di Ca to, le hauerebbe ritrouate. L'asseddio di

con poco ordine.

procede Casale fra questo mentre era andató continuando con pochissimo ordine massimamente dopo la partita de i cinque mila fanti mandati in soccorso del Piemonte: onde entrarono cottidianamente nella Città vettouaghe, e rinfrescamenti di ogni sorte intanto, che fù calcolato il numero de' frumenti entratiui, per tutto il tempo del asledio ascendere a disciotto mila sacca buona Duca di Sauo-parte vscito dalle terre del Piemonte con

ia lascia, e dis fimula che va monte vettofale.

tacita permissione, per quel, che se disse, e dino da Pie-più comunemente se ne sospettò, del Duca; monte vetto-uaglie in Ca-al quale per molte congletture, e argomenti si giudicaua non essere punto discara la conservatione di quella piazza. Non su poscia in tempo delle vendemie minore la negligenza, per conto delle vue, e de vini in grandissima copia introdotti in maniera, che quella Città, ne percossa dalle bombarde, ne trauagliara dagl'assalti, ne stretta dall'assedio necessariamente con poca riputatione degl'affediatori eta per sostenerti più lungamete allai, di quel, che essi stessi poteuano presupporti.

supporsi. Soprauuennero sul fin d'Agosto le genti mandate in soccorso del Duca, e cagionossi, per la venura loro maggior larghezza nel campo, ed essendo ancora venuto di Spagna Don Filippo figliuolo del Marchese Spinola eletto dal Re Generale della caualleria deliberaronfi due imprese l'yna delle colline, e l'altra di Punzone, terra forte sull'alto di vn colle, a mezzo appunto la strada, per doue dai mare di Sauona fi viene in Acqui, la qual terra, tenendosi ancora dal presidio Mantouano, cagionaua danno alle vicine ville, le quali giàricegnosceuano, e dauano l'ybbidienza al Gouernatore, e poteua aggeuolare, e in. pedire i soccorsi, i quali nella Prouuenza apparecchiati si poteua dubitare, che per via di Conte Luigi Trotti e Marmare tentassero di penetrare nel Monfer-co Antonio rato. A questa impresa su deputato il Conte Brancaccio al Luigi Trotti, e Marco Antonio Brancaccio ne di Punzo. co' loro terzi Erano quini da cinquecento ne. soldati di presidio, oltre a cento cinquanta fanti parte terrieri, parte delle vicine ville, i quali, per isfuggire i disegi, e gl'incontri della guerra vi s'erano come in luogo forte, e di ficurezza tidotti. V'erano ancora entrati da cento Frances, persone buona parte di conto venuti da Mantoua, e quasi viandanti, i quali abbandonato il seruitio di quel Principe si ritornassero in Francia, per le terre de' Genouesi senza impedimento di alcuno passari. Costoro, foruficate le parti più alte, e circondata la terra di trincee, municono ancora di ripari certa Chiesa a piè del colla verso quel-

la parte, all'opposito della quale stava il Brandaccio co' suoi Napolitani alloggiato; penfando sar quinitesta, e disendessi Ma, assalti dal Brancaccio, non potendo resistere, surono costretti abbandonare il posto, e ruitatti verso la Chiesa, aspettatono il Trotti, il quale con due pezzi d'arrigherie il giorno seguente soprouvenne. Formossi incontanente la batteria, e pe, due giorni si stette da varie particon quei del colle scaramucciando. Ma essendo

Battiria contro Punzone.

la Chiefa, aspetiaiono il Tiotti, il quale con due pezzi d'arrigherie il giorno seguente sopronuenne. Formossi incorranentela batteria,e pe. due giorni fistette da vatie particon quei del colle scaramucciando. Ma essendo gl'affaliton nell'oscuro della norre saliti fin Totto le trincee, comparuero sul fare del giorno improuin all'affalto, nel quale, mentre con molto ardimento fi combatte, i difenfori parte sbigottiti per la nouità dell'affalto, parre offesi dalle palle delle artiglierie, le quali, percuotendo nelle trincee, ipargeuan loro la tetra negl'occhi , parte ancora veggendosi inferiori di numero al circuito grande delle fortificationi, e perciò dubitando, che i nimici entrassero per qualche parte più sprouueduta, abbandonata la difesa, si ritirarono nel castello: e la terra venne in podestà degl'assalitori: i quali, saccheggiatala incontanente, ortennero poscia la tera il castello, che pasteggiò la facoltà d'vscirne gl'vsiciali coll'arme, e'l bagaglio, e i soldati colle sole spade.Ma víciti, hauendo appena caminato due miglia, furono contro i patti della deditione miscramente, e barbaramente spogliati da' Napolitani, e da gl'altri fino alla camicia, e molti fino alla nudità stessa della persona; ha-

uendone

Puezone occupato dal Trom e dal Brancaccio. uendone glispogliatori tratto, per quel, che sene disse, grosso bottino di danari; de' quali i Franceli venuti da Mantoua erano stati dal Duca molto ben prouueduti, non solo per li privati bisogni, ma per la necessità della difesa. Ritornate le genti dall'espugnatione di Punzone, s'attese finalmente all'occupar delle colline: al che si diede principio dalla terra di San Georgio soui'esse situata:. Castello di doue si fece dagl'oppugnatori piazza d'ar-sulle colline me, e furono fatte mole fottificationi non d'Adirec apatolo, per difela contro'l presidio di trecento spagnuole. fanti, che v'era, ma ancora per resistere agl'infulti di quei di Cafale, i quali souuente, e gtossi, vscendo dalla Città, continuamente gl'infestauano alle spalle, mentre erano più nell'oppugnatione intenti; e nondimeno. venne il prefidio alla deditione con patti honoreuoli di poter ritornare in Casale. Andossi quindi a Rossigliano, luogo forte per Rossiglione sito, e perarte. Fecero i defensori gagliarda occupato da resistenza; ma, hauendo Don Filippo Spino. D. Filippo Spinola. la capo dell'impresa presentato la batteria, e colle bombarde per quattro giorni continuamente battuto, finalmente, liuellato vn grosso cannone alla porta, e dubitando i difensori delle mine, che vedeuano cauarsi, cominciarono a diffidare della difesa, onde costretti alla deditione, salue le persone se n'vscirono. Con questo acquisto restando il Go uernatore padrone delle colline, diede prin di Gordona cipio a chiuder tutti i passi, e tutti gl'aditi, timan padro-per li quali da quella parte si potesse pene-ne di casale.

Don Gonzalia

Restrigne l'as fedio di Cafaindarno.

trare nella Città Ti ò poscia vn lungo, e profondo fosso dal Pòtino a vn Riano, che chiamano della Gattola, il quale scesso dalle colline, alquanto fotto Cafale scorre verso Frassineto, e sbocca nel Pò; e sulle riue dell'vno, le mataidi, e e dell'altro fusso, come anco sulla riua viteriore del Pò farono molti fortini eretti:con che rimase l'assedio di Casale molto ristretto, e la piazza del tutto racchiusa trà le colline fortificate, i fossi, e'l Pò, non era più capace di riceuer soccossi. Deliberatione, la quale, come da principio esequita, haurebbe già condotto a fine l'impresa, così fino, a queno tempo ritardata, fà dipicciolo,o nessun giouamento. Perciocche le vetrouaglie, e gl'altri pronuedimenti già introdotti erano molti, e lo spacio della campagna, abbracciato dalle fortificationi del Gouernatore, era grande, pieno di praterie, d'alberi, e di sterp:: onde hebbono gl'assediati, con che sosteneisi per tutto l'inuerno seguente, e d'aspetrare il soccorso, somministrando loro quella campagna quantità grande di legna, di radici, di fieni, e di strami per supplire al mantenimento del bestiame, de' caualli, e de' Il che tanto più comodamente loro fuccedette, quanto che il Gouernatore, partito dal primiero alloggiamento, andò a suernare tià le colline, e la Gattola, tralasciato tutto quel piano intatto come era, e illeso. fure d'onde Fabbricò polcia appiè delle colline in sito alquanto rileuato vn bastione, sul quale, hauendo collocati quattro pezzi d'artiglierie,

Fabbtica vn batte ma fenza trutto Cafales

percuoteua il castello, e la parte del muro, che tra esso, e la Cittadella cignendo la Città, volge alle colline. Ma per la gran lontananza poco di danno cagionando, picciolissimo era il fruito, e minore la speranza di quella fulminatione. In cotal guisa si stette, e fi perseuerò, tutto il verno seguente, gl'assediati con buonissima regola, e vigilanza, e con risparmio molto grande delle vettouaglie tirando in lungo l'assedio, e la disesa, e gl'assediatori con la soffrenza de'disagi, colla pacienza, e coll'industria procurando di strigneili, e costrigneili alla deditione. Nel qual mentre molie, e varie scaramuccie furono commesse, degne di essere particolarmente descritte; se, come con molto ardire, e valore si commetteuano, hauessero alla somma di quell'impresa, o tanto, o quanto rileuato. In vna di esse moi il Marchese di Beuerone, capo de' Francesi, tocco da una mos- Marchese di chettata nella gola. Morte, che apportò mol-Beuerone. to danno a gl'aisediati, posciacche era quegli, il quale tutto quasi il peso della difesa sosteneua. Ma delle strettezze, e de' disagi de gl'assediari non erano minori ques de gl'assediatori, nó solo, perche, stando per lo più allo fcoperro, erano fortoposti alle pioggie, al gelo, all'intemperie dell'aria, e all'incommodità incomodità e della campagna, ma per la penuria grandissi disigi degl'as-ma delle vettouaglie. Erano quell'anno le Casale. raccolte state generalmente più magre, e più sterili dell'anno antecedente; e quel che faceua la penuria maggiore, quei, che in Milano Nnn

di grano in Lombardia.

Gran penutia si trouauano grani, tirati dall'auuaritia, il nascondenano, affine di venderlo poscia a prezzi più alti, ed eccessiui. E'l Duca di Guisa, acciocche da Genoua non potessero andar vettouaglie nel campo, e nello Stato di Milano, prohibì rigorosamente l'estrattione de' frumenti dalla Prouuenza, e trattenne molto barcareccio Genouese andato in quelle parti, per leuarlo, acciocche trattenuto, non potesse andar altroue, e traportarlo a Genoua, e quindi al campo fotto Casale. E'I Duca di Niuers, tenendo chiuso il Pò con due forti sulle ripe vicine al Mantouano, impedina la nanigatione, e la condotta delle prouutioni di vettouaglie fatta dall'efficio dell'abbondanza di Milano in Puglia, e nell'altre parti maritime. Onde sù necessario dar nuoue commessioni a Napoli, in Sicilia, e nella Sardigna, le quali per la via di Genoua a M lano, e in campo condotte. la presente, necessità solieuassero. Ma perche gl'ordini furono tardi, e la distanza de' luoghi giunta alla strettezza delle condotte ricercauano molta dilatione, riusciua il rimedio all'vrgente bisogno di lontano solleuamento. Percanto la plebe di Milano impatiente Plebe di Mila-d'Induggio, e veggendo vn giorno chiuse le no ru nuiva per ialta dipa: botteghe del pane, a qualche tumulti procedette, i quali obbligarono il Gouernatore, lasciato il Gouerno del campo a D. Filippo Spinola, a correre a Milano per sedarli, i quali colla pena d'alcuni; e con subiti preuenimenti ri-

no tunultua ne.

ti rimasero assai presto sedati. Ma nel campo grandissima era la strette zza, e penuria delle vettouaglie in tanco, che, quantunque in Fame grande Casale ancora la panattica scattegiasse assait, to Casale. tuttauia il pane a migl or baratto quiui, che nel campo ii vendeua; onde gl'assedianti diuenuti più timili ad assedia: i patiuano moggiormente la fame, ed era periculo, che con iniolito, e forsi mai più non sentito esempio da essa costretti abbandonassero l'assedio. E morendosi molti foldati di pura fame, era grande il pericolo de gla'mutinameti, i quali farebbono senza dubbio succeduu, se il gran rigore della forca non hauesse tenuto a fieno le mormorationi, alcuni de'quali, non potendo soffrire, ne aspettare con qualche induggio la certa morte per la fame imminente, haucuano per meglio, col dubbio euento della fuga procurar di saluarla. Onde il campo andaua molto scen ando, e il far nuoue leuate era impossibile per la strettezza si del contate, come delle vertouaglie, la quale spauentaua qualunque etiandio necessaria deliberatione, e prounisone, non veggendos modo, con che si potesse prouuede e alla soldatesca forastiera? e correuasi pericolo, che i soldati medesimi giunti nello Stato di Milano non trouando di che pascersi, s'amutinassero, o qualche strano, e impensaro accidente cagionassero. Con questi così deboli progressi, e constrettezze cotanti procedeua l'impresa di Casale. Ma non più felicemente erano procedute le citationi, e gl'editti di Cesate.

Nnn 3

Perciocche hauendo il Conte di Nansao venuto, come ii disse, in Italia con titolo di Comessario Cesareo, inuiato monitori, e cominato per due volte al Niuers il bando Imperiale, se alla volontà di Cesare colla cessione

Commiffario Impenale co mand: al Du ca or Nuers che ceda all' Imperadore il possesso de gli itari.

libera del possesso di quegli stati non sodisfacesse, e hauendo il Niuers in vano da principio iicchiesto, che fusse il suo negotio a'tee mini di giustriia rimesso, e fatto in suo fauore icuttu e, e publicare alle stampe consulti di Dortoni, co'qualisforzanasi di pronate, no porer di giustitia esser costretto a vscire, năzi a ragion conosciuta, dalla possessione de gli stati, e poscia essendosi, come si è detto, doluto affai, che non si facesse lo stesso comandamento al Duca di Sauoia, e al Gouernator di Milano, i quali di farto, e coll'armi haueuano violentemente occupato parte de gli stati, e andauano tuttauia occupando il rimanente; si venne al terzo monitorio, nel quale Negociationi dicchiarò Cefare, che e'l Duca di Sauoia, e'l Gouernatore farebbono il medesimo del-

a quelto effecto innio nella Corre Cesareail

Duca di Recelsuo figliuolo, affinche col fauore dell'Imperadrice, la quale, per essere sorella de gl'oltimi tre Duchi, fauoriua molto la causa del Niuers per parentado a se così strettamente congiunto, procurasse l'espeditione della causa. Ma, peruenutoui, trond,

e partiti sche paffano frà l'occupato, quando esso di Niuers rimettesse Niuers, e P. Imperadore in nelle sue mani la possessione di quel, che temateria di .edere la posses neua. Parue, che il Niuers accettasse il partito, fione degli e dicchiarasse d'esser apparecchiato cedere, e stati.

i . . .

che Cesare auuedutos, che ne il Duca, ne gli Duca di Retel Spagnu sliverrebbono alia refitrutto se, e che come di me difficilmente poseus sforzargli; mittigaco l'e-perador not ditto, e accomodatosi al tempo, p. oponena poco soddisnuouo partito, per lo quale e al Duca di Sa-fa.10. uoia, e a gli Spagi u iliti permetteua la retentione in nome di Cesare dell'occupato, e al Duca di Nuers la quiera, e pacifica possessione della Città, e dell'ingiero Ducaro di Mantoua, mentre a'Tedeschi, i quali in nome dell'Imperadore si mandarebbono in Italia, fosse confignata la Città, cittadella, e castello di Casale fino a ragion conosciuta. Ne hauendo il Retel potuto migliorar di conditione: anzi che non venendo ne anco dall'Imperadore riceuuto, o riconosciuto come Principe di Mantoua per le vrgenti proteste, che gli fecero i Ministri Spignuoli, acciocche per simile dicchiaratione non si venisse tacitamente a giustificare le pretensioni di lui, e a dannare in cospetto del Mondo la causa dell'arme Regie nel Monferrato; pariì con poca soddisfattione da quella C rie. E'l nuouo partito non fù ne anco dal padre accettato, a cui le debolezze dell'esercito Spagnuolo sminuiua il timore de gi'editi Cetarei, e i felici progressi del Re di Francia gli dauano animo di confidar più nell'armi, nel fauore di quella Corona, che nelle sentenze, o decisioni Imperiali. Tra le quali negociationi, eaecidenti palsò l'anno mille secento vent'otto ed Re di Francis essendo finalmente il Re di Francia venuto a occupata la

1629

capo dell'impresa della Rochella, nella quale prepara folle

cleamente per il giorno d'ogni Santi dell'istess'anno era encotio di Casa trato vittorioso, e trionfante; s'accignena co forze molto gagliarde al passar de' monti in fauore del Duca di Niuers. Imperciocche, hauendo gl'eretici della Francia per la perdita della Rocchella riceuuto grandissima percosta, e rimanendo molto abbattuti, e gl'affiri della Corona quasia perfetta stabilità tiducendos, non attendeuasi in quel Regno ad altro che a' preparamenti per Italia, i quali, in due eserciti diuisi, doueuano l'vno per lo Delfinato, e Lionese, e l'altro per là Prouuenza passare in soccorso del Monferrato; e'l Re col primiero al passar personalmente de' monti s'accigneua; douendo il secondo per lo contado di Nizza, e per la Riuiera di Genoua auuanzarsi verso Casale. Non poteuano ne gli Spagnuoli, ne'l Duca di Sauoia darsi ad intendere vna tanta risolutione, parendo loro impossibile, che il Re col Regno ancora torbido, edesausto di danari, coll'esercito stracco, e consumato sotto la Rochella, douesse, o potesse trappassare nel mezzo del verno con forze gagliardi l'Alpi, cariche ancora di neui, e per esse condur vettouaglie, artiglierie, ealtri preparamenti atanto mouimento necessari: sapendo massimaméte douer hauere opposto il Duca di Sauoia, il quale colle forze, e intelligenze vnite a gli Spagnuoli era per fargli buona resistenza a' passi, i quali ben muniti, e presidiati trattene-

ua. Sperando per ranto, che la fama degl'apparecchi grandi douesse facilmente risoluersi

più

Spagnuoli, e Duca di savoia son roffono credere , cheil Redeb. ba paffac monti.

Difficoltà, che impediuano la venuta del Re in Italia.

. . .

più in vani romori, che in effetti, continuauano al solito ne' medesimi rermini dell'alsedio. Accresceua la considenza la stessa penuria de' viueri, la quale essendo ranto d'impedimento a gli sforzi, di chi era padrone, e pacifico posessore degli Stati di Milano, e del Piemonte, sarebbe stata senza dubbio di molto maggiorea' Francesi, quando, peruenuti in Italia, hauessero necessità di tratteneruisi. Perciocche, essendo necessaria troppogran condotta di vettouaglie per gl'alimenti di tanto esercito, e quella essendo à Francestimpossibile, ne succedeua, che, quãto più numeroli fossero passati l'Alpi, tanto più facilmente, e in ispacio di tempo tanto minore sarebbono stati della sola fame, e vinti, e ributtati. Onde pareua, che la sola consideratione di così necessario, e ineuitabile incontro douesse ritenere, non che ritardere per questo anno almeno l'ardore, e l'impeto dell'arme Francesi, e che fra questo mezzo l'impresa di Casale senza sturbamento al cuno di genti, o d'esserni sussidi sarebbe felicemente tiuscita. Sulle quali difficoltà la Corte di Spagna confidara, e aliena, e imporente alle spese non solo non fece alcuno de' preparamenti alla difesa necessari, ma tralasciò ancora d'inuiare al Duca i soccorsi gagliardi promessigli per la difesa del Piemonte, e per opporsi, e stare aperto all'arme di Francia. Tralasciò ancora di procurar diuersioni, e per li Pirenei, e per la Borgogna, e col porgere occulti fomenti a'ribelli della Francia di trattener

tener quel Re trauagliato, e occupato nelle domestiche facende, e così suiarlo dall'intromettersi nelle straniere, Prouvisioni, le quali pretermesse, furono a' Francasi non solo d'agenolezza, mad incitamento ancora all'im-

ta del Re in Italia.

Spagnuoli, e'l presa deliberata. Perciocche il Re costante Duca dubita-nal ptoponimento non ammetteua alcuna delle difficoltà, o confiderationi contrarie; confidando tutte colferro superarle, e ouunque foile stato necessario aprissi con esso la strada. Crescendo adunque la fama de' grandissimi apparati di quel Regno maggiori di qualunque altro de' Reantepassari, cominciarono e gli Spagnuoli, e'l Duca finalmente ad entrare in pentiero non folo del successo, ma di tutto ciò, che da si grande, e si vicino mouimento potesse risultare. Angustianano

Governatore dubitan.o a' effer da Vinipiazza d'armie.

ancora gl'animi del Duca, e del Gouernatore tiani, e dal Ni. la strette zza de gl'aunisi della Corte di Spauers affai to gna, dalla quale Corte molto di tempo cor-Lodi, e v tà ieua, che non se n'hebbono alcuni. Perciocche, essendo il Regno della Francia, per lo quale sogliono passar i corrieri in questi tempisospetto, e il mare in quello del verno chiuso, non si poteua senza molta difficoltà di Spagna in Italia traghettare. Eper mala fortuna s'aggiunse, che tre corrieri spediti di Spagna dalla violenza del mare, e dall'impeto de'venti spinti a lidi della Prouuenza vi furono trattenuti, e le lettere intercette. Onde dalle risolutioni di quella Corte le deliberationi d'Italiain gran parte dipendendo, restauano il Duca, e'l Gouernacore incerti, a quale

quale partito in tanta turbolenza d'accidenti appigliarsi. Ne la strettezza tolamente de' danari, delle vettouaglie, e degl'auuisi non consentiua, comes'è detto, alcuna prouuisione, ma ne anco permetteua il tempo, che s'ordinassero nuoue leuate di gentiper la necessaria difesa dello Stato di Milano, e per li necessari prouuedimenti dell'esercito sotto Casale, e delle genti verso il Cremonese già molto diminuite. Fà pertanto preso per vitimospediente il battere tamburo nello Stato di Milano, per soldar genti collettitie, le quali rollate, e mandate in campo a Catale; dessero comodità di estrarne la soldatetca migliore, per metterla in campagna e opporla a' nemici. La prouuissone, benche in tutto non riuscisse vana, e infruttuosa, perche moltissimi cacciati dalla fame, e sperando rollati d'hauere comodità di leuarsela, e di satiarsi col pane di monicione, il quale, quantunque pessimo, la gran penuria saceua desiderabile, comparue, o a dare il nome nella militia, adognimodo, perche questo era ancora molto tenue prouuedimento; per resistere alla gran tempesta, che soprastana, riducenansi le cose di quello Stato, e del Piemonte in grandissimi pericoli, e necessità. E tanto maggiorméte; quanto che sentinanti i Viniciani a confini di Bergamo, e di Biescia ingrossati; e'l Niuers con sei in otto mila fanti, e mille dogento caualli al primiero auuiso della mossa de' Francesi in procinto all'vscire. Ed era il pericolo, che ò vniti, o separati assalendo da quella

patte lo Stato di Milano, le forze del Gouernatore dall'oppositione de' Francesi diuertissero. E del Duca di Niuers dubitauasi, che conforme alle minaccie dell'anno antecedete rrapassasse nel Monferrato, per vnirsi al Re. Per questi rispetti il Gouernatore, andato a Lodi, sù costretto trattenersi quiui, e farui piazza d'arme contro Vinitiani, e ordinare a D. Francesco Padaglia successo al Montenegro: che, abbandonato il forte di Piadenà fabbticato l'anno innante ful Mantouano, e tutto il rimanente del Cremonese, le reliquie di quelle genti alla sola difesa di Cremona restrignesse. Ricercò ancora, e ottenne dal Duca di Parma il fussidio di mille fanti, ed essendo da questi tempi venute da Napoli à Genoua dodici galee con du mila fanti non potevalersene, perche fugli necessario trattenerli ful mare, per opporgli a qualunque

sforzo dell'esercito Francese, il quale nella Prouuenza preparato, diceuasi, che colle naui le quali dalla Rocchellas'aspettauanoa Marsiglia, per lo Contado di Nizza nella Riuiera di Genoua traghettarebbe; e sbarcate le genti, o a Mentone luogo a Monaco vicino, pas-

Ottiene foc coth di genti del Duca di Parma.

farebbe nel Piemonie, o ne' mari vicini a Sauona, s'aprirebbe per quelle parti la strada più breue, e più facile al soccorso di Casale. A prounisioni così deboli contro apparati tanto gagliardi di potente nemico si riduce-MGouernato uano le cose dello Sato di Milano. E non

re costretto essendo possibile in tanta strettezza di cose sous genti di strendere a' soccorsi del Piemonte, sforzossi

il

il Gouernatore di cauar quattro mila fanti per inviarlo de migliori, che erano fotto Casale, per in- del Duca di uiarli fotto la condotta di D. Geronimo A. Sauoia. gostini in quella parte. Ma dandogli molto che pensare i Vinitiani, i quali vniti d'arme, come si vedeuano d'intelligenze stretti co rivani cheno Francesi, assaliste o lo Stato di Milano; sece voglino muo-instanza al Gran Duca di Toscana, che s'in-gli stati del terponessa, e con vsici gagliardi tentasse di ri- Remuouer quella Repubblica dal trauagliare in così vigente occasione gli stati del Re. Il Duca dall'altro lato veggendo le debolezze dalle difese, e de' soccorsi, e sentendo più da vicino la piena, che prima i suoi, che gli stati Duca di Sauco del Re inondarebbe, haueua inuiato al Re di ia inuia il Francia prima il Conte di Versua, e poscia Principe di Piemote al Re il Principe suo figliuolo, per trattenere il di Francia per corso dell'esercito, e per tentare quel Re di rearrar compositione. Sospeso dunque sull'esito di quelle speditioni il consiglio, sece, che Don. Geronimo Agostini colle genti ausiliarie del Gouernatore si sourastesse nell'-Astigiana. Il Refisso nella deliberatione di 11 Re vuole, passar innanti, rimesse il Principe di Piemon- per ogni mo-do passare i te al Cardinale di Ricchelieu, col quale ab- monti. boccatosi, trattarono molte forme di compositione, nelle quali, non essendo potuti conuenire, fù conclusa sospensione di cinque giorni, per aunisare il Duca : il quale, veggendo la risolutione del Re, attese con molta sollecitudine alla fortificatione di Susa, tisse in susa. per done vedeua il Re coll'esercito inuiarsi. Haueuano i Francesi per pratica sperimenta-

to, quanto coll'armi, e colla forza fosse difficile separate i Genouest dall'vnione di Spagna: onde pensando valersi al presente delle gelosie nate, come si disse, e artificiosamente nodrite trà la Repubblica, e la Corona di Spagna, applicatono gl'animi a gittar nuoui fondamenti alla separatione da loro sperata, e pretesa; la quale con vsici, e dimostrationi contrarie di beniuolenza, e di fauori verso; la Repubblica impiegati cominciarono a mettere in proua, se loro potesse riuscire. Perloche, douendo il Re inuiare a' Principi d'Italia vn messaggiero, per anuisarli della sua. venuta,e de' fint,e intentione sua, inuiò Monsù di Laudè, al quale comandò, che entrato in Genoua, gl'animi di que' Signori dal timore,e dalla sospitione della sua venuta non so-

lo afficuraffe, ma anco in suo nome qualunque aiuto loro promettesse, contro chiunque di opprimere la publica loro libertà s'argomentalle; e fatto l'vficio passò incontanente a Mantoua, e quindi a Vinetia, per dat;

Genoueli afficurati dal Re di Francia.

auuiso a quel Duca, e a quella Repubblica, della sua venuta: la quale al più tardi per liventicinque di Marzo prometteua, e afficu-Perloche il Daca di Nivers, vscito al giorno prefisso in campagna, assali Casal maggiore vluma terra del Milanese verso il falisse le terre Mantouano, e occupatolo con qualche poca refistenza de rerrazzani, il messe a sacco, Milano. doue fermato il corfo, sfo zina le vicine ville alla contributione. Andato poscia a Sabbioneta, castello assai forte, e Feudo Imperia-

le,

Duca di Ni uers vícito da Mantoua dello Stato di le, non gli riuscì occupatla, per lo gagliardo presidio de'Parmiggiani inuiatoui alcuni giorni innanti a ricchiesta dell'Imperadore dal Duca di Parma. Il Re frattanto, hauendo Re di Francia spedito ordini precisi al Duca di Gussa depu-cito sotto il tato Generale dell'esercito di Prounenza, Duca di Guie al Machese di Coure Maresciallo, e Luo-uerza nella gotenente di lui, che, ce steggiando il mare Liguria pre verso Italia, marchiasse: gli stesso in persona ferrato. s'inuiò per l'Alpi verso il Piemonte colla vanguardia, che costana di dieci in dodici mila fanti, e due mila canalli, la maggior parte Nobiltà Fiancese: e superato il passò di Mongeneura calò a sei di Marzonella valle Con vn'altre di Susa, doue il Duca eretto vn gran trinche- io in persona i rone sulla strada, per doue il Re doueua ve- montise viene a susanire mezzo miglio oltre a Susa, v'haueua messo in difesa il Mastro di Campo Bellone col suo terzo: e dierro al Bellone staua esso Duca col grosso delle genti preparato, trà le quali etano le genti del Gouernatore di Milano sotto D. Geronimo Agostini chiamate, poco dianzi, e fatte venire dall'Astigiana. E hauendo il Re occupate le cime delle montagne in circuito così coperte di neui, come erano, ordinò ad alcune compagnie di fanti, di coloro, i quali per la professione, che confino a fanno di andare a manifesta morte, Infanti susa sta la ge. perduti con vocabolo Francese s'appellano; quelle del Duche andassero all'assalto del trincherone del ca,nel quale il Duca, ne trouandoui molta resistenza, per- simane. che le genti del Bellone erano soldati nuoui, e di poca sperienza, facilmente al primiero

impeto il guadagnarono. Poscia cresciuti di numero per altre géti, che andauano soprauuenendo, assalirono il posto, doue il Duca col grosso delle forze dimoraua. Quinialquanto maggiore fù il cotrasto per l'assluenza continua de' Francesi, i quali dietro a primi sopragugneuano. E non porendo i difensori resistere alla gran furia, colla quale inondauano, furono costretti cedere, e ritirarsi vecto Auuigliana, nuoue iniglia verso Il Revinciro. Torino; lasciando Susa in potere del Re, la

reoccupa Su-

quale incontanente occupara, venne per li comandamenti molto precisi del Re dal sacco, e qualunque violenza conseruara. Morirono in questo confluto molti da tutte le parti. In povere del Re andacono noue bandiere del terzo del Bellone, e da ottanta prigioni, e frà essi molti Capitani, i quali furono Jubito dal Re liberati. Cosse il Duca gran, pericolo nella persona, e D. Geronimo Augustini sù scaunicato. Nel tempo medesimo Pefercito di Prouuenzain numero di dodici, o quindici mila fanti, hauendo colle barche fatto condurre da Marsiglia alcuni pezzi d'arriglierie, s'auuicinò alla Città di Nizza; e hauendo mandato va trombetto a chiedere il passaggio libero per quel Contado a D. Felice fighuol naturale del Duca, e Gouernatore di quella Città, gli fù iisposto, non essere in sua mano senza licenza del padre confentirlo; onde gli fù dato tempo, per ispedirgliene auuilo. E fra quel mentre passò l'elercito il Varo picciolo fiume, che sceto dall'-Alpi

Alpi, e sboccando in mare due miglia oltre Duca di Guifa quella Città, l'Italia dalla Francia in quella colleferci. o a parre diuide. Comparuero nello stesso tem- Nizz: po, che l'esercito, varcato il Varo, per la spiage di spagia di Nizza li diffondeua, le galee di Napo gna escite con li vscite de Genoue con alquante altre dello noue. stuolo del Doria, le quali coll'artiglierie percuotenano nelle squadre Franceii, che razente il mare caminauano verso Nizza; per timore delle quali percosse ritirandosi i Francesi più infra terra, e andando coperti dalle palle nemiche, le galee, non porendo più offenderle, fritrassero verso Villafranca, doue sbarcarono da mille fanti; i quali, occupaci alcuni posti vicini a Francesi, vennero benche da lontano ad alcune scaramuccie, ma di picciolo rileuo; finche peruenuta a Nizza la notitia de gl'accordi fermati in Susa tra'l Re, e'l Duca, ii desistette dalle offese,e le galee, rimbarcati i foldati, a Genoua si ritornarono. Il Duca dopo il poco felice successo di Susa, veggendo qual tempesta al suo, e allo Stato di Milano per la debolezza delle prouuisioni soprastesse, hebbe per meglio con gl'accordi fermare vna tanta rouina, che con debole, e intempestiva oppositione la somma delle cose precipitare. Inuiata per Accordi trail tanto Madama la Principessa sua nuora, e so- di sauoia. rella del Re a Susa, la quale per lo grado di parentela, di gratia, e di fauore, che presso quella Maestà tenena, placasse l'animo, e ritenesse lo sdegno del fratello: e dopo lei, inuiatoui il Principe introdusse per mezzo lo-

ro nuoue pratiche di compositione. Le quali finalmente appuntate, furono dopo molti dibattimenti dal Cardinal di Richellieu in nome del Re, e dal Principe in nome del Capitoli del Duca nella forma seguente stipolate.

el Duca.

l'accordo di Sufa fra'l Re rebbe il Duca libero passaggio alle genti del Re, qualunque volta per lo soccosso di Casale, e del Monferrato il bisogno ricercasse, prouuedendolo ancora, mediante il pagamento, di vettouaglie, e di monitioni per mantenimeto dell'esercito Regio, e di Casale. Prometterebbe, che il Gouernatore di Milano fra quattro giorni si leuarebbe di sotto Cafale, e ritirarebbe le genti dal Monferrato, liberando quella Città, e quello stato da presidi del Re, e ne laterarebbe al Duca di Mantoua libero il possesso, con promessione espressa del medesimo Gouernatore in nome del Re, di non molestare per l'auuenire gli stati di Mantoua, e di Monferrato; e che il Re di Spagna fra sei settimane quell'accor-do ratificatebbe. Metterebbe il Duca dentro Casale quindici mila sacca di vettouaglie, e restimerebbe tutte le terre del Monferrato da se occupate, eccetto Trino con tante altre terre, che respondessero quindici mila scuti di annuo reddito, conforme al partito offertogli, come si diceua, dal Niuers prima della guerra presente: e che ciò gli serusse per intiera soddisfattione di tutto quello, e quanto potesse sul Monferrato presendere. Confignarebbe al Re la cittadella di Susa, e'l Castello di San Francesco per pegno dell'esecutione dell'accordato, nelle quali fortezze douesse il Re tener presidio di Suizzeii, i quali gui affero ai Duca di resticuirgliele sempre, e quando da canto fuo hanesse la conventione esservato. Sareb. be nondimeno permesso al Duca, tener tutte le ter e del Monferrato occupate infino a tanto, che gli fussero quelle fortezze colle terre di Suia restituite Prometterebbe il Re, come prou ettena, di non molesta e gli stati del Re Cattolico, ne de' fuoi collegari. Ricenerebbe in protettione il Duca, in caso per queste conuentioni, o per altri conti venisse da qualunque Potentato assalito. In caso il Re di Spagna riculasse di rausicarle, o dopo di ratifica e, d'offernaile, s'vnitebbe il Duci al Re di Francia, per costrigner quel di Spagna alla rarificatione, e all'oiteruanza. Oltre a questa fil vn'altra capitolatione stipolata, la que le contenena lega, e confederatione tra IRa, il Duca, il Papa il Vinitiani, c'i Duca di Nivers per la difesa, e quieta possessione de gli stari da ognan di loro p lleduri Fermara la primiera capitolarione, fù incontanente inuiata al Duca, il quale, ch'amari a configlio D. Geronimo Agaltini, e'i Conte G.o. Seibellone Ministri del Re,e del Gouernatore, confuliò con esso loro, se si doueuano accettare. E preualendo final mente in ciascuno la v genza dello stato cerca il conpresente all'unlità, e dignità dell'arme co Gouernatore. munissu deliberato che s'accettasseno. Non contento il Duca volle ancora per lo Com-

Il Duca prima d it polare 'a cordo ricerca il con-

mendator Gio. Tomaso Pasero suo primo Segretario di stato inuiarla al Gouernatore, per intender più precisamente la volontà di Îni; il quale, benche di mala voglia, succombendo nondimeno anch'ello all' vigente necellicà, vi prestò il consentimento. Così accettate, e sottoscritte dal Duca le primiere

Affedio di Cala a fi difcio gle e'l More capitolationi, si disciolse l'assedio di Casale, me spag uo le.

re-raio del Re dal Monferrato. Il quale stato al solo apparite della Regia persona rimase dall'armi Spagnuole I berato. El Duce fece incontanente entrar in Casale da mille in mille cinquecento sacca di g ano a conto della maggior fomma da lui p o nessa, e diede il passaggio a tre mila fanti,e a digento cinquanta cauilli sotto Monsù di Toras inviare nel Monferrato inferiore. Quanto all'altra capitolatione della lega, ando il Duci forto vari sutterfugi differendone la fottoscrittione : la quale poco dopo, liberato dal pericolo imminente, ricusò costantemente di sottosciuere. Andato poscia anch' esso a sar riverer za al Re, sù mezzo miglio da Susa sulla campagna dallo stesso Reincontrato, ma sotto pretesto, che fosse vícito a caccia; e tornati amendue a rierro fà il congresso da canto del Duca pieno di profondillime rinnerenze, e sommessioni,e da quello del Re di honoreuoli raccoglimenti; essendotral Duca con tutti gl'artifici, e alterramenti, de'quali era dalla natura fingolarissimamente dotato, sforzato non solo di placare l'animo del Re,ma di cattiuare ancora

& bhoccamen to del Duca colke in Sufa.

cora il genio, e fur acquisto della volontà, Difenso sopra e inclinatione sua. Co i si da moto stimato, sua.

e inclinatione fia. Co iti da moti stimato, sua. che colla deffiezza, e fimulacione del Duca rimanelle fermato il maggiore de gl'impeti Francesi, che dopomoli'anni calasse l'Alpi. Il quale, hauendo trouato l'Ital a sp ouueduta d'ogni difesa, facilmente colla rouma vniuersale, ma particolarmente con pericolo dello Staro di Milano l'haurebbe inondata, e non alcrimente di quel, che a tempi di Carlo otrano succederre a gran lissi nit anagli, e rauolgimenti sotroposta. Ma l'hauere il Duca dopo l'oppositione prouato il Repiù benigno, e fauoreuole, che adirato, o rigorolo: l'hauere, in vece di sentirne vendette, e risentin enti riportato honori, pren i, soddisfattioni, e ricompense di sta i: l'hauer prouueduro con quegli accordi affai bene a' propri, e lasciato correr alla peggio glinteressi della Corona di Sp gna, diede melto che dire, e che moi morare contro di lui non folo a'Principi Italiani, a'quati fiù molestissima la sua riconciliatione con la Corona di Spagna, per essere contraria a gl'interessi della causa comune, ma nella Corte ancora di Spagna a gl'emuli della Prinanza del Conte Duca: i quali, veggendolo continuare nel R gio fauore, si sforzauano far apparire la medefima riconciliatione, da lui fauorita, abbracciata, e finalmente al suo fine condotta, infida al Re, e a gli interessi della Corona perniciosa. Esso Duca, diceuano, essere stato quegli, il quale, come da molte congietture raccoglienano, hauesse, per occulte inrelligenze renute prima nella Corte di Francia la strada per venir in Italia a quel Re spianara: esso quega, il quale patruita, e assicurara per se la mentione di buona parte del Monferrato, hauetse ancora anticiparamente p omesso de non opportegli, ne quell'imp els contraftargli, e ciò le za curar punto gl'interessi dello itato, e della ripu atione dell'armi Spagnuole, delle quali tan a parte del Monferrato h ueua ottenuto, colle quali s'era poco dianz collegaro. Questa effere la fede di quel Principe, questo il fratto di quella riconcaliatione. Perciocche come altemente han obbe dato l'ammo al Redi Francia mittagg one casiho rida contro table d'finalta, ai montagne asprissi ne, coperte ancora, caviche di neur, di mettere in annenturail capitale della fua riputatione, e della gloria in rante imprese del suo Regno acquiltara, leformare la vitt ria poco dianzi col felicifino tuco fo della Rocchella ipostaro; e cio non per altro, che per la liberatione divna piazza fuoia del Ragno, ca se in nulla appartenente. A questo fine, diceuano, hanere il Duca al primiero impeto delle genr più risolute, e pi i socmidabili dell'esercito F ancele oppotte le più difarmate del suo, esse fi perciò poco, o nulla combattuto, e più tosto abband mato, che difeso virilmente, e costantemente contrastato il passo fortissimo di Susa; ne hauere il Gouernatore, ne gli altri Mmistri di Spagna, i quali erano in Torino, confen-

consentito a quegli accordi, eccetto che come costretti dall'aperta volontà del Duca, il quale, con parole molto precise, e risolute consultando con essi questo affare, togleua loro la libertà dell'arbitrio nell'elettione del proposto partito. Anzi, che protestando egli, esser quegl'accordi l'unico ripare dell'imminente rouina dello Stato, tacitamente minacciauali, che, non concorrendoui essi, metterebbonlo in necessità di accettarli senz'essi, e di prouuedere, etiandio coll'vnirsi a' Francefi, alla sicurezza de' propri interessi in quel miglior modo, che la conditione delle cose presentigli permettesse: onde, perche gl'affari del Re non dessero in peggiori incontri, a tutto ciò, che ei volle consentissero. E in tanto presero campo queste mormorationi, che glistessi Francesi, curando meno la gloria del Re, che rendere nella Corte di Spagna sospetta la fede del Duca, non mancarono di applaudere almeno co' cenni, e colle dimostrationiesteriori confermare, quanto in discredito di lui si dicena. Mal'hauere il Duca in quegl'accordicesso con tanto suo suantaggio tanta parte di quel, che dall'amicitia Spagnuola veniua a conseguire, poco probabile faceua l'oppositione; considerato massimamente l'animo di lui avido sopramodo dell'acquisto, e tenacissimo dell'acquistato. Maggiormente ancora ribatteua le medesime oppositioni la perdita di Susa, piazza molto importante per lo sito, e vtilissima sopra qualunque altra del Piemonte, per li molti dati, che rendono le fiere, che vi si fanno, e che si cauano dal transito delle marcantie, che vanno, e vengono di Francia in Italia. La quale, che spontaneamente, e per fare vn mancamento tale, hauesse al Re ceduto, era cosa troppo lontana da qualunque mediocreméte sano intendiméto. Perciocche qual ragione consection che esso colla perdita di quella vulissima piazza, la quale era vna delle porte del Pemonte, e dell Italia, si facesse spontaneamente quasi suggetto al Re, e da gl'Italiant, e Spagauoli da meno stimato ne venisse. Aggingnenati, che il Duca, mentre quest'anni addietio da gli Spegnuoli con potenrissimiesercitiassalitosi tronaua in vigentissimo bisogno d'esser da' Francesi sostenuto, no volle però mai consentir loro vna torre nel Piemonte per ottenerli. E nella presente occasione, prima diessere assalito, come haueua del probabile, che per accordo hauesse loro piazza così importante conceduto. La fortificatione ancora di Aunigliana fatta, mentre si trattauano gli accordil; l'artiglieria sottogl'occhi del Re dopo di capitolato, condottaui; l'hauer sempre in sua difesa trattenuto le genti sufiliatie d: Spagna; come foffero actions de molta d'ffi denza, per non dir, consumacia verso il Re e però di molto sentimento a' F. ancefi; così paruero argomenti assaiessicaci, per etcludere quella buona intelligenze, e collusione che tralui, e i Francesi s' na sua argomentando. Enondimeno, come gl'huomini naturalmente inclinano più nelle sinistre interpretationi; quantunque la corte di Spagna, intese le nouelle di questi successi, e considerato maturamente tutto lo stato delle cosa, approuasse le attioni del Duca, e, rigettati i vani romori, gli facesse anticipa:amente pagare da' negocianti Genouest tre paghe di vincicinque nilla scuti l'vna per le spese delle presenti occorrenze accordatigli, adognimodo, non si potendo timuouere la contraria impressione, stimana la maggior parte, che quella corte hauesse più secodo la necessi à, e valuà delle presenti occorrenze dissimulato, che secondo il vero, e intimo sentimento deliberato; come che paresse troppo alieno da' Reguinteressi, alienare totalmence con intempestive dimostrationi di diffidenza, e di risentimento l'animo del Duca, che colle contrarie di confidenza, e di soddistattioni non solo conseruarlo in tanta strettezza di cose amico, ma renderlo con nuoui benefici a gl'affari della Corona maggiormente vnito, e inclinato. Questo di certo pare, in tanta varieta di pareri, e in tanta incertezza d'opinioni si possa affetmare, che il Duca, pensando a nuoui partiti, i quali fra poco stimana, che mediante il Principe suo figliuolo douessono rimaner accordati; chiese al Gouernatore, e in assenza di lui a D. Filippo Spinola il soccorso di quattro mila fanti, e di certo numero di caualli del principio di questa guerra pattuiri, in caso che'l Piemonte venisse dall'agrat di Francio assalito. La qual domanda, fatta in tempo, che l'e-

sercito sotto Casale si trouaua in quelle maggior strettezza di genti, in che fosse mai stato; desideraua, che nou gli fosse consentita, per pigliar dalla disdetta onesto colore d'appartarsi dall'amicitia Spagnuola, d'abbandonat la causa, che fin allora haueua hauuto con quella Corona comune. E che hauendo lo Spinola puntualmente soddisfatto alle domande, e mandace le genti contro agnielpetratione del Duca, gli fosse stata la venuta loro noiosa: onde non solo le fece sourastare sù confini, ma con trattamenti rigorofi procurò di faile tornar addietro. Ma appena sconcluse le pratiche de gl'accordi, veggendo dalla celerità del Repreuenuti i suoi consigli; le ricchiamò sabitamente in sua difesa contro l'esercito del Re, che tutto in vn tratto si vide sulle braccia: e coll'aiuto loro fece quella difesa, che la breuità del tempo, e la necesutà imminente gli permise. Perloche, tutto che nel conflitto di Susa non hauesse parte alcune la collusione, adognimodo le domande intempestiue fatte a' Ministri Spagnuoli, la poca soddisfattione, che dimostrò d'hanerle ottenute, le negociationi precedenti, e le conclusioni de gl'accordi sussequenti dimostrarono l'animo del Duca, più assai inclinato ad abbracciare con nuoui parriti l'amicia Francese, che a trattenere coll'osseruanza de gl'antichi l'vnione colla Corona di Spagna accordata. Ma lo stato delle cose d'allora tanto pericolofo, si può dire, che a simile deliberatione il Duca costrignesse. Ed essendo confueto

consucto a' Principi, il farti lecito qualunque mutatione, non solo doue si tratti del pericolo dello stato, ma doue ancora del migliorare, o dell'accrescere le conditioni del Principato, nessuno fù, che i consigli, e l'attione di lui di mancamento arguiffe. Comunque si sia; I nome del Re venne generalmente per l Italia con variferitti, e componimenti celebiato, e fino alle stelle inalzato. Lui del tito- Lodi e applau lo di giusto mericeuole giudicauano: per ha- fi al Re di prencia venuuer ripresso l'ingiustina, dalla quale scorge- to in Italia. ua vn Princ pe oppresso: del titolo di forte, perche colla destia armata alla violenza dell'arme de gl'oppressori si fosse opposto : di Ge neroso Profettore; perche senza fine de priuato interesse; anzi con tanto incon odo de propri affari, con tanto tranaglio, e rischio della persona nó hauesse potuto l'oppressione del Principe amico, e del cliente soffrire. Lodauano altri la celerità del mouimento, altri l'intrepid zza dell'esecutione, altri la felicità meranigliof: del fuccosso. Stuppinano, come all'armi, e al genio di loi fortunanssimo hauest ro ceda o tante difficoltà della stagione, dell'Alpi, della sterilita, e delle oppositioni. Come a lui stracco per le fattuche da se, e dall'esercito sotto la Rocch lla sostenure, hauesse dato l'animo di traueisare armato la Francia, traueisare nel mezzo nel vernol'Alpi, e gingnerinaspertaro in italia, per liberarla dall'imminente seruiti, per solleuare il cliente ne gl'estremi costituito. Non poteuano comprendere, come alla sola presenza di lui, no

alttimente di quel, che l'ombre all'apatir del Sole dileguano, tanti sforzi, tanti apparecchi d'arme, e tante macchine contro vn cliente della sua Corona suanite, e diffipate rimanessero. Ch'il chiamaua Protettore de gl'oppressi, chi vindice dell'Italiana Liberià, il predicaua: e progressi si maggiori da tanto principio aspettando, prometteuansi nella mente se fabbricauansi nell'Idea concetti di gran mutationi, e scambiamenti di cose. Al Re, venuto in Italia su-Ambasciatie rono da quasi tutti i Paincipi Italiani inuiati

taliani.

inuine al Re lono da quan tutti i trinopariti di tanta da Principi J. Ambasciadori parte per rallegrarii di tanta felicità di successi, e ringratiai lo, d'hauerli liberati dall'imminente teruttà, della quale, occupato Cafale, temeuano, parte per renderselo beniuolo, acciocche in caso, come assai si temena, p'ù oltre, che alla bberatione di Casale hauesse alz to 1 pensieri, non apportasse a gli stati loto nocumento. Alcuni, e in particolare i Vinitiani per incitarlo, secondo si pubblicò, al proceder più innanti coll'arme, offerendois vnir seco le forze, e le intelligenze contro l'impero Spagnuolo: del quale, e per conto della Valtellina, e per conto di questo nuovo muovimento contro il Monferrato, essendone entrati in gelosia molro grande, erano malissimo soddisfatti. Ma il Reassai subito, non solo liberò tutti da simili pentieri, e sospittioni, ma corruppe con subita, e inaspertata deliberatione a se medetino il corso così prospero della fortuna. Perciocche l'yltimo d'Aprile, senza ne anco

anco aspettare, che il negotio del Monferra- il Retitorna in Francia. to rimanelle colla l'auficatione di Spagna ben stabilito, e così lasciare sconcluse, e imperfette le cose, per le quali s'era mounto, e con tanto fernore, e apparecchio in Italia peruenuto, si ritornò in Francia, lasciato il Cardinale, e gl'Vficiali della Corte principali in Susa: i quali nondimeno assai presto, leguitando il Re, ripassarono ancor esti l'Alpi, eccettuato il Marescial Chrichi, rimaso in Susa al Gouerno sopremo delle cose d'Italia, con seimila fanti e cinquecento caualli, compresi quei, che sotto il Toras erano poco dianzi passaci nel Monferrato, i quali per l'e-Arema penuria delle vertouaglie in breue quasi dileguarono. La cagione di così subita, e inaspettata pattenza venne variamente interpretata, riferendola altri a gran viuacità, altri a moderatione dell'animo del Re, quasi contento della liberatione del cliente, della pace,e sicurezza data all'Italia, e a tanti Principi, che n'erano molto anfioli; hauesse con magnanimità veramente Regia, e Signorile dato al mondo ad intendere, quanto fossero i fuoi pensieri non solo giusti, main tanta, esì rara occasione, e opportunità di cose, emoderati, e continenti, e quanto alieni dalle nouità, e dalle perturbationi della pubblica pace. Ma non potendo concetti così speciosi prenalere alle contrarie ragioni di coloro massimamente, i quali nel Re maggior costat za, e fermezza haurebbono desiderato, e molto più in coloro, i quali bramosi di cose

nuoue erano già per la venuta del Re entra? ti in espettatione di grandissime cose pubblicarono i Francesi, che il Duca di Roano capo il più principale de gl'eretici, e ribelli della Francia, veggendo le partisue per la perdita della Rocchella, come si disse, roumate, e che dalla Corona di Spagna, doue haueua inuiati huomini a posta, non haueua per la penuria del contante riportato pronti soccorfi, per fostenerii, faceste chiamata, e volesse rendersi, e ven e all'ybbidienza del Re. Cusa, la quale, perche doucua porre l'vitima mano alle tui bolenze del Regno, era a gl'affaci del Redicosì g an monento, che i co-Arigneus, rral fora a qualunque al a imprefa. ad accortere perfonalmen e a quella parte, per assicurarla. Il che quantunque glaccidenti, che non molto dopo ficcedettono dimostrasseio poter esfere stato vero; adol gnimodo alloia non creduto, non fu basteuole, per sostenere la uputatione dell'arme Fra cesi, la quale poco dianzi per la felicità di tanto successo all'Italia for midabile, cominciò, partendo il Re,a de linare. Etanto più, quanto che s'intefe all'i presto, che nuoui rumulti de gleretici for ificati nelle montagne d'Ouerma, e non la deditione del Roano hauessero costretto il Re ad accorrere colà per opprimerli, e de bellarli. Diede ancora questa subita partita giande occasio. ne di giudicare (e questo giud tio su poscie riputaro il più vero ) che il Re f. se venuto in Italia con forze minori assai della fama, k quali

quali, non essendo per modo alcuno basteuoli a nuoue imprese, hauesse prudentemente stimato più sano, e più vtile configlio contentarsi della gloria acquistata, che metterla con applicarsi in nuoue imprese a manifesto rischio di perderla. Qualunque di queste fosse la vera cagione della pattenza del Re; diminuì assai, come si disse, della riputatione dell'arme Francesi. Le Spagnuole per lo contrario, le quali pareuano del tutto abbassate, cominciarono per gli stessi rispetti, e per altri accidenti, i quali in lor fauore soprauuennero, a solleuarsi. Il Duca di Sauoia, tutto- 11 Duca di Sal che apertamente professasse di stare al capi uoia non si mostra molto tolato di Sula, sentendo adognimodo male contenio de la perdita di quella piazza, e la restitutione gl'accordi di di maggior parte dell'acquistato, non curò di fornire col rimanente delle vettouaglie pattuite la cittadella di Casale: e contristato assai, che gli fosse stato forzato il passo dell'-Alpi, e così d'essere scaduto da quella riputatione, colla quale ambiua d'effere renuto per quello, il quale tenesse in mano le chiaui d'Italia, e il quale solo poresse a sua voglia escluderne, e introddurui i Francesi, desiderana di timettersi nel credito primiero. Vsaua per tanto ogni artificio, per lo racquisto della riputatione perduta: onde somentaua le ribellioni de gl'eretici della Francia, e vario, e tittubante nell'amicitia Francese pareua più inclinato alla Spagnuola, dalla quale maggior parte del Monferrato veniua a conseguire. In Ispagna giunse da questi gior-

ricca feliceméte gagne in Ifpagna.

Flotta molto ni la flotta, ricca per più di diece milioni, la maggior parte in contanti, e'l Re, costretto da givigenti bisogni, ritenne, oltre a quel, che a da ittura gi'apparteneua, vn milione,e mezzo di contanti di quei, che a mercadanti pasticolari toccauano. Argomento certissimo, e indubitato d'animo totalmente alieno dall'accettatione de gl'accordi di Sula, e defideroso di riparare con nuoui apparecchi a vn tanto colpo nella riputatione, e nella sicurezza de gli stati riceuuto. Ne men del Re le ne dimostrarono i Ministri d'Italia biamoti. Perciocche il Duca d'Alua, incontanente, che intefe le nouelle del succeduto in Piemonte, e della perdita, e capitolato di spagnucli me S sa, spedi da Napoli a Genoua Tomaso

Fifther Confection con vna galea, acciocche quindi cello di sula pillato a Milano, confermasse l'animo del Gouernatore coll'offerta di ventimila fanti, e di due mila caualli, e oltre a questi di settecento mila ducati, i quali pronti in quel Regno; per fomministrargli, si ritrouaua. Imperedore si più d'ogn'altra cosa fece stupire, e merauicommusue per le futo di gliare ciascono, la subita risolutione dell' Imperadore, il quale hauendo fino a quest'hora procedure più coll'esortationi, e colle citationi, e termini giudiciari verso il Duca di Niuers, che coll'arme, e colle speditioni militati : e non ch'altro s'era dimostrato se non contrario, alieno almeno dalla mossa d'arme

del Gouernatore, sentita appena la passata del Rembelia, le capitolationi di Sufa, e la contumacia del Niuers; il quale con così

poco

Sula.

poco rispetto della Maestà Imperiale Signor Sourano dello Staro di Milano fosse hostilmente entrato in esso, e hauesse in Casal Maggiore, e ne'luoghi circonuicini commefso molte violenze, e atti di ostilità, se ne stimò tanto offeso nella dignità, e nelle ragioni del Sagro Imperio, che ordinò incontanente al Conte di Metode, che con trenta- inuia efercito sei mila fanti, e ottomila caualli di quei, che in Italia. forto il Collalto Capitan dell'Arme Cesaree nell'Alfatia, e nel Tuuolo, alloggianano in quelle parti, possisse in Iralia, ed esso di Merode prontamente vobedundo, occupato lo Staine mal produeduto, septemberine ancora improviso a Corra, e Marafelde piazze le più principali dei paete de' Gi ggioni: le quali, essendosi tronate sprouveduce per così repentino affalto, furono facilmente cofrette a receucilo. Quit di cella var guardio. Imperadore la quale era di diecemila finti, calatoli in o dello sati val di Chiagenna, e in Valcellina, s'approffi- nosa le piazze mò allo sicro di Milano, per paita e più n- di Cora, e nanti, secondo gl'ordini del Governatore. Il Gouernatore dubbiolo dell'arme Francesi: ne volendo contro le capitolationi accordate innouare, ne consentire a cos'alcuna, non solo sece sostenere nel porco di Genoua tre mila fanti inotatigli prontamente da Napoli, ma fece ancora trattener in Ghia-Vuanguardia uenna, e in Valtellina i Tedeschi fino a nuo- Cesarco ui ordini di Spagna, e frattanto andaua in Valteiliaa, loro somministrando vetronaglie, e l'ante cose al mantenimento di tanti aiuti neces-

Efercito dell'

farie. Eta la Cotte di Spagna per le cose di Sula rimala molto abbattuta, ma per tanti f scianuenimenti folleusta, hauendo rapp guato animo, e vigore, tifoluette dino soff ire per alcun modo vn tanto asfronto.

non ravifica le ca molanoni di Sufa.

Re di Spagna E non volendo ne riculare, ne approuare il capite la o di Sufa, elelle vn partito di mezzo per lo quale d'echaroffi il Re, che quando, restruita Susa, e lisciato il Monferrato nell'essere di p.ima, l'arme Francesi sgombrassetol'Italia, esso Renon molestarebbe coll'ar-

Re di Spagna presaratu va me il Monferrato. Il pattito era duro, e il quale olere all'incertezza dell'esecutione prigoeira in le lia, e soft tuifcea o" Go naun quali affatto il Re di Francia del frutto della vittoria. Eper tanto, giudicando il Re z llo d cor doua il Mar chese spinola, de Spagna, che sarebbe facilmente risintato,

conobbe effe gli necessario prouvedere di persona al riparo delle cose d'Italia sofficiente. Sostitt i per tanto a D. Gonzallo, di cui quella corre era malissi no soddisfarta il Marchese Spinola: il quale, venuto alcuni mesi prima di Frandra a Madeil, quiui ancora per pubbliche, e prinate sacende, da questitempi si tratteneua. E somministratigli quasi due milioni patte in contanti, patte in prontisime affignationi, e conferrogli tutta quella

Marchefe spi- Autori à Soprema, e tutto quell'arbitrio delle cole, che per fare la guerra, e per trattare, e nola nuouo Gouernatore conchaudere la pace si poteua conferir magdi M lano vic giore, l'inniò Gonernatore a Milano, affinnein le uaco giande auto che, o con onoreuoli conditionii presenrnà per la traffari componesse, o col ferro, e coll'arguerra,e per la pace. mi

mi, a gl'andati disordini riparando si l'affari della Corona nella ticurezza, e dignità primiera restituisse.

## Sommario.

E Capitolationi di Susa non osseruate sfor-zano il Re di Francia a preparar nuono efercito per Italia. Il March je Spinola nuono Gournavore di Milano invia genti nel Monferrato, del quale s'impadronifee, eccetto che di Casale; doue à Francesi, abbandenato le terre del Monferrito, si ruirano. Scende l'esercito Cesareo in Italia sotto il Conte di Collatto, ed entrato nel Mantouano, occupaquasi tutte le terre di quel Ducato, e postofi intorno a borghi di quella Citta, ne occupa alcuni. Tentata polcia l'espugnatione di quel di Porto, se ne distoglia per le fréddi che soprausengono grandi Il Duca di Sauoia : professando neutralità, negocia con l'una, e coll'altra parte, e studia di vendere più cara, che può la sua congiuntione. Scende l'ejercito Francesein Piemonti condotto dal Cardinal di Ricchellieu, il quale, tenuto dal Duca molto stretto di vettouaglie, d'allogiamenti, e d'alire incommodità, venne a rotura con esso Duca e, andato a Pinarolo, l'occupa, con alcuneterre vici-Il Marchese Spinola, e il Collalio accorrono

son genti in soccorso del Duca, doue ancora và il Cardinal Barberino Legato Apostolico, per trattar di pace. E, non essendosi accordata,il Collalto ritorna a Mantoua, lo Spinola si pore sotto Casale, il Legato si ritorna a Bologna, e l Cardinal di Richellieu in Francia. Per la partita del quale l'esercite Francese indebolisce. Rinforzato alcune volte di nuoni sussidi tenta di passare al soccorso di Casale, ma per la continua oppositione del Duca no gli riesce l'impresa. Onde, costrettotratienersi dila da Pocon varia fortuna d'incontri, occupa alcune castella. L'espugnatione di Casale procede con molto trauaglio, e difficolià. Quella di Mantona fi conduce all'ultimo fine:perche, non potendo fere soccorsa dalle genti Vinitiane rotte dalle Tedesche a Valleggio,ed essendo dalla pestilenza molio consumata; fu sinalmente occupata, e saccheggiata. Muore il Duca di Sauoia in Sauigliano.

DELL'-



## DELL'ISTORIA DI PIETRO GIOVANNI CAPRIATA.

## LIBRO VNDECIMO.

IMPRESA del Mon-futura guerra ferrato, la quale per la de- d'Italia. bolezza del Duca di Niuers, per la lontananza, e difficoltà de'soccorsi,e per la grandezza, e potenza dell'armi Spagnuole vnite

a quelle di Germania, e del Piemonte, era da principio stimata di facilissima riuscita, e di picciola alteratione, o mouimento, hauendo tirato in Italia l'arme Frances, e Tedesche, cominciò a riputarsi secondissimo seme di futuri mali, e di perturbationi a qualunque delle passate superiori. Imperciocche, essen- Re di Francia dosi il Re di Francia, con così aperte dimo- obbligato alla strationi impegnato nella difesa, e protettio- guerra d'Itane del cliente, e hauendogli da principio così largamente arrifo la fortuna, non era da dubitare, che ei douesse per modo alcuno tralasciare di proseguirla, e d'esporre tutte le forze del Regno per lo stabilimento, ed esecutione delle capitolationi in Susa con tanta sua gloria accordate. Dell'altra parte, pa-

Prefagi della

rendo all' Imperadore, che troppo v'andasse

obbl ato altalia.

della riputatione, e della Maesta sua, e del Imperatore Sagio Imperio, se hauesse suffetto, che la la guerra al conformacia, e l'inobbedier za del Valsallo coll'appoggio dell'arme stranicie rimanesse; superiore à suoi decrett, e comandamenti : e che Finceli s'arrogallero coll'arme quel, che dall gi quidurione, e autorità imperiale assolutamente dipendena, non haueua ne anco del probabile, che donesse mai acquerra fi, le non vedelle l'autourà Celarea coll'abbassamento del Vissallo contumace, e coll'abolimento delle capitolationi di Susa nel suo prostino stato, e riputatione refittima. Spauentana la fortuna quali pari di quelli due Principi, i quali, dopo legnalatissi de vatorie consegute, haueuano da quelli tempi appunto con tata, e meraui-Regno della getola felicità inflertate le domeffiche facen-Fia cia con de le riddottele in somma sicurezza, e obbe-

distation: del fietiza coll'intera depressione, quegli de ri-Rc.

beili, ed creticidel Regno, e questi colla riu-Affati di Get man a compo Rollin fe diefa tione deli' m

peradore.

nio se de' Principi della Germania per mezzo la pres di Lubec accordina fra le, il Re de Danimarca, e gl'altri Principi Germani in factore del Pallatino collegati. Onde all'uno, e all'altro, sciolti da' pensieri delle interne turbolenze, timanena libero il campo, per riuolg re a questa sola impiesa tutte l'armi, e tutre le forze de Regni. E (quel, che collo stuppore il recrore de fururi mali accrescena) parena appunto, che la medesima sortuna, hauendo ad ognun di lo-

di loro spalancate in questo stesso tempo le Imperadore e porte d'Italia, e spianati gl'impedimenti al impedimenti peruenitui, non solo per mano i conduces del e porte se, ma con impero ancora d'aura favore. uolissima ve li sospignesse. Non era per tanto alcuno di si pourro intelletto, il quale non preuedesse, ne di sentimento co i inhumano, il quale non deplorasse il fato infelice d'Italia, la quale, destinata sede miserabile di funesta guerra, e fatta horribile steccato d'infeliciabbattimenti, rimaneua esposta a tutti que' mali, e a tutte quelle calamità, e sciagure, le quali nel seno di lei dal concorfo di quelle due nationi inondatabbo. no. Ne era da credere, che gi Spag noli capi, e autori del monimento presente; i Re di spagna quali rimanenano impegnati in questa ima di mui alle presente por sete di managina di mui alle presente di managina di mui alle presente di mui presa non solo di riputatione, ma d'interessi, e gueria d'Itadi sicurezza di stato, douesse lo per modo alcuno, col cedere a gl'appochi del Duca di Niuers, soffrire vn tanto affronto per le capitolationi di Susa ticeuto; ma anzi quasi anima, espitiro di tanta impresa douessero con rutte le forze, e potenza della Corona sostenerla. Ma de' mali, e delle calamità di così atroce, Potentati d'Ie funesta guarra, maggiore era il pericolo del colo delle prola seruitù all'Italia dall'armi Austriache im- Prie cose. minente, qualunque volta rimase superiori, e abbattuto il Duca di Niuers, si f ssero della possessione de gli stati di lui insignoriti. E come questo pensiero più acutamente gl'animi de' Principi Italiani trafigesse, così rutti iloro studi era necessario, che a' rimedi più Ppp 4

efficaci del pericolo sourastante si dirizzasse-Non possono ro. L'unione col Re di Francia per occasione a meno non aderire al Re della Valtellina questi anni addierro da loro di Francia.

abbracciata, haueua per l'infelicità de' successi, e per la pace di Monsone con tanto poca loro soddisfattione conchiusa, fatto cognoscere, qual fondamento potesse farsi nel fauore, e appoggio di quella Corona. E nondimeno, il non rappresentarsi al presente partito migliore, la faceua parere così necessaria, come la faceuano anco parere più certa, e più stabile il grande interesse di quel Re nelle presenti occorrenze, e la comodita maggiore di persenerarui, che gli porgena la quiete, e intera vbbidienza del Regno; quasi rimosse le occasioni, douessero indubitatamente rimuouersi gl'impedimenti, che potess dalle cose d'Italia trausarlo. Il punto più principale intorno alla foroma delle cose

Inclinatione del Duca di Sauoia di gratt momento per le cose d'ita lia.

presenti, parcua, che dalle deliberationi del Duca di Sanoia dipendesse: il quale, ossernando le copitolationi di Sufa, e stando vnito alla causa comune, e la conseruatione di Casale, e con essa la libertà d'Italia assicuraua; non offeruandole, eall'arme Austriache cogingnendofi, colla perdita euidente di Casile del Monferrato, e di Mantoua, rimaneua la causa comune, e la liberra d'Italia a

ia artifici satiene es le parti.

Duca di Savo- gran pericoli sottoposte. Non era al Duca dubbia la necessità; che ciascuna delle parti n tot haueua della sua congiuntione : e per cauarne gran profitti, tracteneua tutti sospesi, e incerti della sua volontà, dando a gli vni, e a

gli

gli altri occasioni, quando di speranze, quando di totpetti della sua inclinatione. Soccorrendo debolmente la cittadella di Casale, scusaua con gli Spagnuoli l'attione sulla necessità dell'osseruanza delle sue promessioni, sul dubbio dell'arme Francesi, che haueua in Piemonte molto gagliarde, e sulla tenuità de' soccotsi inuiati, i quali, non essendo sinalmente basteuoli per sostener lungamente quella piazza, di picciola confeguenza alla somma dell'impresa, quando fosse rippigliata, riuscirebbono. Dando talora ad intendere, che le vettouaglie furtiuamente vi penetrassero, per opra, o de'sudditi, o de' Francesi, diceua, che non gl'era possibile tener i passi tanto chiusi, che contro gl'ordini, e volontà sua non ve ne fossero introdotte. Dall'altro lato colle medesime prounisioni continuate, e colle promessioni di continuarle. sforzauasi di tener soddisfatti i Francesi della mente, e inclinatione sua costante nell'ofseruanza delle cose accordate. Quel, che de' Duca di Sauo-fini più principali de' suoi pensieri si poteua della conserconghierturare, era che miralle a sostentar uatione di Ca. con tenui alimenti Casale, acciòche perdendofi, e nelle mani Spagn bole ricadendo, non gli foiledi troppo gaglindo pregindirio; e debolmente sostenendolo, si cognoscesse, che in podestà sua fosse la perdita, e la consetuatione di quella piazza, nella quale gl'occhi, e i fini di tutti diue samente intenti, e riuolti cognosceua onde esso, quati arbitro assoluto del negocio principale, fosse da tutti riguar-

dato. Alcuni ancora giudicarono, che, tenendo turtadue le parti incerte della riuscita, hauesse egli mareria di negociare la demolitione della cmadella, per dubbio, che nella parte contraria con suo grande incommodo, e pregiuditio pernenisse. Fortificò ancora (per farii da' Francesi men dipendente, e per metterb in maggior concetto con gli Spagouoli) e gagier lamente muri Augliana, collocandour o comilla fanti in difeta, acciò che feru sie contro Francesi di gagliardo anumuro, ch-gl'escudesse da Casale, e rendesse loro l'occupatione di Susa di nessuno, o picciolissimo giogamento: onde fosse riconosciuro per quello stesso, che nanzi del fuccello di Susa ambina, e pretendena d'essete stimato, di poter chiudere, e aprire il passo a' Francesi, e così gli rinsci rendersiall' vna, e all'altra parte più necessario; .. ffinche venisse

del Duca di Sauoia.

Fortifica Au'-

gliana.

nelle domande, e pretensioni sue più vantagpretentioni giosamente trattato. Riduceuanti le pretensioni sue al solito vaste, e smisurate a due punti più principali, all'acquisto di buona parte del Monferrato l'una, l'altra allo stato de'Genouesi: al quale, hauendo vna volta co grande ardore aspiraro, come col desiderio, così gli pareua, che di ragione gli fosse douuto: (enzale gran domande di danari, che a gli Spagnuoli per sostentamento della guerra faceua, e da' Francesi per lo prezzo dellevettouaglie, e del passaggio delle genti pensaua di ricavare.Quanto al Monferrato, già erano stati per parte del Re di Francia, sua, e del Niuers

uers eletti gl'arbitri, per tassare il valore delle Differenze del terre, le quali a contro dei quattordeci mila non possono ducati per li capitoli di Sufa gii si donenano, aggiultatsi.

Ma glarbim, venumalla conferenza, discrepavano nell'estimacione; e la discrepatizaera tale, che non porè l'aibitrio per allora terminarfisprerendendoil Duca, che l'estimatione si facesse, hanto riguardo a quel, che rendeuano le terre a' tea pianuchi quando cominciarono le prerentieri, e non al volore, e reddito del presente. Ed essendo questo di quello incomparabilmente a aggiore, afforblua vaa g an par & del Mor ferraro non inferiorer quella che per la disusione fatra con gli Spagouch doucia co: figuire. E parendogli, che il Fancese i en la ni cessi à della sua congruntione douctly benerg . Ho in questa facenda; e tenerlo sodd sfatio can pairiti no infectioria quei, che da gli Spegnuoli couseguina; fi dimoft ana molto ouro nelle fue pretention. Dall altro lato il Nimers, hauendo mol o richimato per li capitoli di Susa in quella parte, per la quale tanto del Monferrato gli si diminuiuz: e i Ministri da lui diputati, esclamando ancora più con ro si alte, e inaspettate protensioni, parena al Francese, il quale era di mezzo, che, consentendole, la Profettione dal suo Re professata più all'oppressione, che al sostegno del cliente inclinarebbe: onde s'opponeua all'intentione del Duca di Sauo-ia non hà sod-Duca. Di che esso Duca sdegnato, e disgusta-disfatione dal

to, e uferendo la ripugnanza a poca volonta, Re di Francia che la Corte di Francia hauesse di terminar uesi,

tenergli più lungamente la restitutione di Susa: si doleua assai, e andaua più riserbato nell'osseruanza delle cose pattuite. Intoppi molto maggiori proud nell'altro punto, che riguardaua lo Stato de'Genouesi. Imperciocche, essendo, come si è detto, passate qualche occasioni di disgusti, e di dissidenze fra quella Repubblica, e la Corona di Spagna, le quali da alcuni accidenti vennero poscia rinfrescate, mitaua la Corte di Francia, e attendeua a cauarne maggior profitto. Haueuail Re prima del suo mouimento inuiato, come ancor si disse, Monsù di Laudè in Italia: il quale entrato in Genoua, non solo assicurò la Repubblica da qualunque ostilità, ma offerse ancora in nome del Re qualunque fauore, e aiuto, contro chiunque alla libertà di lei insidiasse. Dopo la vittoria, e capitolatione di Susa dubitando la Repubblica, che si facesse qualche più stretta congiuntione in suo pre-giuditio tra'l Duca, e'l Re, si parue obbligata a corrispondere all'vsicio dal Re verso di se vsato: onde gl'inuiò Agostin Pallauicino, che fù poi eletto Doge, con titolo d'Ambascia-Repubblica di dore, per ringratiarlo della buona volontà, e inclinatione da esso Redimostrata verso di dore al Re di se, e pregandolo a voler mantenersi in quella dispositione, passar con quella Maesta i soliti vfici di riuerenze, e d'esibitioni. Inclinò più ancora la Repubblica in questa Ambasceria; perche D. Gonzallo, quando, per vederfi costretto d'abbandonare l'impresa del Monferrato,

Genous man da Ambascia-Francia in Sula.

rato, stimò le cose d'Italia disperate, fece intendere alla Repubblica, a propri affari alla Corte di Span meglio prouuedesse. E nondimeno, cessaro dissarra della per lo titorno del Re di Fiacia il pericolo, e'l Ambasciaria mandata da timore dell'arme Fiancesi, la Corte di Spa- Genouesi a gna, la quale haurebbe desideraro nella susa. Repubblica quella costanza, e fermezza d'animo, che non era stata nel Ministro dilei, si dimostrò mal soddisfarra di questa Ambasceria, dalla quale, per essere stata la primiera fra le Ambascerie de' Principi Îtaliani, argomentaua, che la Repubblica al primiero soffio della procella hauesse prima di tutti nell' antica amicitia vacillato. Accrebbe lo sdegno, e la mala soddisfattione Monsù Sabral'andata a Genoua di Monsù Sabrano, man-del Redi Frandatoui dal Re, per trattare in apparenza la cia refidente in Genoua. sicurezza del passaggio alle vertouaglie, che di Prouuenza nel Monferrato inuiarebbe, ma in effetto, perche quiui facesse come suo Ministro continua residenza. Antico instituto della Repubblica fù, non tener presso di se altro Ambasciadore ordinario, che quel di Spagna; e quando alcuna volta o dal Pontefice, o dal Re di Francia era stata ricercata a tenerui i loro, se n'era sempre per li propri interessi dimostrata lontana, e renittente. In questa occasione il Sabrano riceuuto da principio, e spesato dalla Repubblica come Ministro del Re, dopo alcuni mesi apri casa in fattione della Genoua, con pensiero di continuarui la resi denza. Della qual cosa i Ministri Spagnuoli denza in Grcominciarono a romoreggiare, pretendendo su sabrano.

Mala foddis-Corte di pagnaperlatelinounds Monquel Re, e chiedendo alla Repubblica, che non trattenesse nella Città quel, che era Ministro della Corona di Francia. Ammesse in parte, e in parte non ammesse la Repubblica le Regie domande. Perciocche, quanto al

della Re-ubdi M nau Sa brano.

Deliberatione riceverlo come Ambasciadore, o Ministro blica on nto del Re di Francia, non volendo alte ale gialla refidenza antichi instituti, ordinò, che non fosse come tale, ne pubblicamente, ne priuatamente ricenuto. Quanto all'escluderlo dall'habitatione della Città, quando come priuato volesse habitarui, non volle ammetterle; per essere troppo contrario alla liberià comune delle genti, il proibire ad alcuno l'vso, e l'habitatione di vna Città libera, e per lo gran trafico aperta a tutte le nationi, ed inispetie alla Francese. E come l'esclusione al solo titolo d'esser huomo del Re di Francia era troppo graue, e troppo manifesto affionto a quella Corona; così il farlo ad instanza del Re di Spagna, non passaua senza nota della riputatione, e senza pregiuditio della libertà della Repubblicà, quati dal Regio comandamento costretta fosse a tanta deliberatione proceduta. E nondimeno la Corte di Spagna tenendo, per certo, che il Sabrano qualunque affare in habito privato colla Repubblica negociarebbe, stimò, che la Repubblica con quella dicchiaratione hauesse al Re di Francia con gl'effetti, e a se col solo titolo di vana dimostratione soddisfato; e se ne riputò assai offesa, quasi l'intraprendere nuoue intelligenze colla Corona di Francia

in tempo massimamente, che gl'humori d'Italia vniuerfali, e quei della Repubblica con quella Corte s'intorbidanano, fosse principio di staccarsi dall'antica vnione, e buona corrispondenza colla sua. E quanto meno Male soldisquella Corte si dimostrana per questi conti corte di spasodisfatta, tanto più cresceua in quella di goa e la Re-Francia la speranza, di gertar nuoui sonda-crescono il menti all'interrenimento di nuone intelli-di Francia genze co' Genoues: onde era tanto lontana versoi Genoda'pensieri d'offenderli, che anzi offerina lo- uesi. ro tutti i fauori, e tutte le forze della Corona per la difesa della libertà de gl'istessi contro ciascuno. Per questi rispetti veggendo il Duca, che non erano con grate orecchie sentite le pratiche da se possate contro'Genouesi, doleuasi, che all'autorità, e congiuntione sua, e alle promessioni fattegli fin l'anno secento ventiquattro in Susa, fossero gl'interessi della Repubblica anteposti. Sdegnato per tanto, e mal soddisfatto, che ne anco questi suoi fini felicamente in quella Corte gli succedessono; procurana con dimostrationi poco fauorenoli a' Francesi, di ritrargli, dal fanotire gl'interessi della Repubblica Genouese. Gl'andamenti della quale, veggendo dall'altra parte, che non erano nella Corte di Spagna molto ben sentiti, pensaua, che buoni effetti donessero in suo fauore partorirgli: onde tanto maggior costanza in fauor di quella Corona professaua. Ma ne duca di sauoanco quiui molto felicemente i disegni gli ia non troua procedettono, si perche quel Re, e que' Mi- spagna incli;

nata in fuo fauore contro' Genouefi.

nistri non voleuano per occasioni leggieri, seguitando gl'appetiti del Duca, priuare la Repubblica del fro fauore: e abborriuano qualunque innouatione, che fosse di pregiu-

Marchele Spinola poco Rudiofo degl' intereffi del Duca di Sauo.

ditio della buona corrispondenza, e vnione, che tenenano infieme: come auco perche il Marchese Spinola, venuto in Italia con pensieri, e fini non minori dell'autorità, e aspirando con ogni studio a rimettere, e mante-, nere la Maestà e Grandezza del Renello stato, e riputatione antica, non volcua imitare i modi del predecessore, il quale, secondando troppo i fini, e detideri del Duca, s'era con poca dignità de'Reg j affari fatto, troppo seguace delle voglie di lui. Rigido per tanto, e costante nelle deliberationi, e dimostrandosi nell'opre, e nell'amministratione de'Regij affari da se dipendente, non solo professaua di non voler essere dalle parole, e negotiationi di lui aggitato, ma pensaua riddurlo a fare a modo suo. E hauendo la mente, e le atrioni dello stesso Duca sospette, andaua molto cauto e ritenato nel ciedergli, e nell'entrario que'partiti, per li quali, costretto a star sotroposto al voler di lui, vscisse dalla podestà di se medesimo: e non ch'altro, ne' soliti pagamenti de' danari, i quali per gl'apparecchiamenti della guerra imminente gl'erano stati accordati, con e anco nell'inuiargli genti in difesa del Piemonte, andaua molto ristietto, non ostante le molte instanze, che continuamente gliene faceua. Per le quali cose, cominciando il Ducaa

ca a vedere l'vna, e l'altra Corte poco fauorenole a'suoi disegni, sospendeva le deliberationi, e trattenendosi alla meglio coll' vna, e coll'altra, aspettaua, che le occasioni, e la congiuntura de'tempi facessero la congiuntione, e l'opera sua più che al presente desiderabile; per venderla poscia a prezzi tanto maggiori, quanto l'vrgenza del bitogno la facesse più necessaria. Haueua la Cotte di Re di Spagna Spagna, tutta intenta nell'impresa di Casale, faire la Frandeliberaro, per diuertirne la Francia, d'assa, sia per la Carlirla ne' confini verso la Cattalogna; e che laiogna. l'Imperadore di verso la Lorena l'esercito. a confini dello stesso Regno accostasse, e a questo effetto haueua inuiato il Duca di Feria con mille caualli, e tre in quattro mila fanti a Barcellona, con ordine di raccogliere, e soldar quiui maggior numero di fanti, e, con essi entrar nella Linguadoca ; e nella Prouenza. E di verso Lamagna l'imperado- L'Imperadore re hauena ordinato al Duca di Fortlant, Ca-ordina che la Francia siapet pitan Generale dell'arme sue, che con for-la Lorena asre gagliarde per quelle parti all' entrat nel-falita. la Francia s'apparecchiasse. E non era dubbio, che il Re di Francia per questi affalti, ne più ne meno come gl'anni antecedenti. per l'impresa della Rocchella trattenuto, non hauerebbe potuto muiar molti sussidi in Italia, per sostenere giraffari del Duca di Niuers. Onde l'imprese del Monferrato, e di Mantoua dall'arme Spagnuole, Tedesche, e del Duca tentare, pareua, che non potessero, non sortire il defiderato fine. E nondimeno, allo

molte ragioni Rudioto h comporre le cofe d'halia per accordo.

spinola per Spinola peruenuto sul fin d'Agosto nello Stato di Milano, con liberissima autorità di trattare, come si disse, e la guerra, e la pace, molte cose per la mente i riuolgeuano, le quali da gl'incerti auuenimenti della presente guerra a più sicuri partiti, e consigli di pace il rittaheuano. Vedena lo Stato di Milano, principale fundamento, e fostegno desla guerra, esausto, e consumato, non potere per la sua siacchezza più lungamente regere al peso, e a'trauagli della nuoua guerra. Le piaz-ze di Mantoua, e di Casale sortissime, per le gagliarde fortificationi, che a quella faceuano l'acque, e la natura del sito, e a questa l'arte, e le fortificationi; e però di lunghissima espugnatione, e d'incertissima riuscita. L'impresa nel cospetto de gli huomini odiosa, a' Principi Italiani fospettissima, e generalmente da tutto il mondo detestata. I Francesi risolutissimi nella protettione di questistati, e apparecchiati al ripassar dell'Alpi. Poche forze, e deboli incontri esser bastevoltall' oppositione di quel, che con gran spesa, con grandi apparecchi d'arme, e di genti tentato, appena si poteua sperare di conseguire. Confondenalo il vario,e incerto genio del Duca, dall'amicitia, e vnione del quale altro di certo non poteua supporre, eccetro vna continua profusione di danari, per trattenerla, mentre i bisogni, e i pericoli stessono lontani; auuicinandosi all'incontro, più pericolosa, e più dannosa, che piositteuole, e sicura coll'esempio dell'anno antecedente, che gli Rana staua fisso ne gl'occhi, riputaua Ma molto più di qual aque altra confideratione il trauagliana quel, he in apparenza parena, che maggiormente douelle accielceigh, e l'animo, e la confidenza. L'efercito Alemanno, quanto p û feroce, e pocente, tanto p û for L'arme Tedes-midabile a se, e per glaffan del Reper coloso allo spinola. gli ti rappielent iua. Imperciocche quantunque vuito indubicacamente seco, gli douesse esfere in quella impresa fauorenole, danagli adogramodo più di timore, che di confidenza per la luperbia, per l'al er gg a , e rapacità di quella natione naturalmente intattabile, impa tente della difciplina militare, inclinata a murinamenti, i quali grauissimi accidenti nel maggior fernore della guerra porenano cagionaic. Agg : gneuati la (pefriniolleiabile per lo totteuramento di quell'eserciro, il quale : convenendo co' danari del Renodrire, distinhacare noreua l'erario Regio per tance, e ti lunghe guerre efinaniro, supplire. Maquel, che a qualunque rispetto soprastaua, donendo l'arme Te lesche guerreggiare in Italia non come autilia ie, o condoctitie delle Spagnuole; ma come principali, e in nome d'll'imperadore, fai quelle imprese, era da dubitate, che non folo non fosseio per cedere il luogo primiero dell'Autorità alle Spagnuoie, all'intentione delle quali in effetto securuano; ma, e per la Souranità, che ciene l'Imperadore in Italia, e per la qualità, e. quantità delle forze, e per la dispositione. maggiore alla guerra, e per l'ambitione de'

Capitani, vorrebbono sourastare, e costrigner le Spagnuole a guerreggiare a modo loro. Onde pericolose le stimaua nella guerra, ma molto più pericolose nella vittoria, qualunque volta, occupata Mantona, o Calale, volestero fermar il piede in Italia, e coitituirui la sede della Maestà Cesarea, dalla quale i Potentati Italiani per la maggior parte Feudatari dell'Imperio, hauessero a pigliar le leggi,e da quella, quati dal Signor Sourano esser costretti star dipendenti. Consideratione, la quale per le conseguenze, che poteuz tiratii addictro in presuditio dell'Autorità Spagnuola, daua non men, che temere, di quel, che hauesse poruso date,il soffrire,che Pautoutà Francese per mezzo il Duca di Niuers potesse in Italia radicaili. Per li quali rispetti diuenuto lo Spinola più inclinato alla pace, che studioso della guerra, essendo venuto Monfignor Scappi Vescouo di Piacenza in nome del Pontefice a visitarlo, paisò con esfo, e col Conte Giacomo Mandello inuiatogli dal Niuers alcune pratiche di compositione, offerendo all'vno. e all'altro Lo spinola d'impetrare al Niuers le inuestirure de gli fferisca al stati, mentre riceuesse, e alloggiasse parte parte partid dell'esercito Cesareo nel Mantouano, e parte dello Spagnuolo nel Monferrato, per segno, come diceua, e dimostratione honorenole ve so l'una e l'altra Maestà; affinche purgita cella pionia vibidierza,e con questo au o di pubblica sommessione, e rineren-

Offerifce al Duca di Ni ue paenti d' accomedamé

> za la contumacia delle cole andate, potessero con

con loro honore riceverlo in gratia, e compiacerlo, quello delle inuestriure, e quetto del a protettione da esso di Niuers chiesta, e denderata. Non accettò il Duca il pattito, o per la diffidenza dell'esecutione, o per la molta confidenza dell'arme Francesi, e de I partiti delle spinola non gl'altri. Principi alla sua causa vniti, dall'ar-accettati dal bittio de' quali professandos in tutto dipen-Niuetto dente, rispose, voler dare prima parie di ogni cosa in Francia, e al Senato Vinitiano, senza il parere, e consentimento de' quali professaua di non potere sul proposto partito pighare alcuna risolutione. Ma mentre, configliato al contratio da' Vinitiani, i quali abborriuano, che l'esercito Tedesco a' loro confini s'aunicinasse, tardano a venire di Francia l'vlume risolutioni; non hauendo i Tedeschi più, con che pascern fia le sterilita dell'Alpi Retiche, nelle quali erano tuttania dimorari, fù forza allo Spinola contro l'intimo sentimento suo, aprit le porte, e permetter loro il calarsi in Italia. Vennero in nu-Tedeschi calamero di ventidue mila fanti, e tre mila cin- no in Italia, quecento caualli, sotto il comandamento di Rambaldo vno de' Conti di Collalto nel Friuli, Generale in Italia dell'arme Cesaree, Capitano di stima, e di autorità; nelle guerre della Germania, e dell'Ongheria lungamente esercitato. Scesero nella valle di Chiauenna, quindi, per lo Lago di Como peruenuti a Lecco, passarono nel Cremonese, dannosi alla Lombardia, e al Piemonte non solo per le crudeltà, rapine, saccheg-Qqq 3

giamenti, e contributioni, che vi fecero; ma funesti, e lagrimeuoli a buona parte dell'Italia, per la pest lenza, la quale envata con essi quasi rapidissima, e inestinguibile siamma fi diffute per turta la Lombardia, e del Piemonie: quindi per le terre de Vinitianise della Romagna penetrando, paísò ancora a Vinetia, e nella Toscana, con tanta moitali à d'huomini, e d'armenti, che è cosa certa, non essere stati da così mortifero contaggio la merà da glihabitatori di quelle Promncie illesa. S'abboccò il Collalto venuto in Italia collo Spinola in Milano: dal quale molto hono euclmente raccolto, depo d'hauer lungamenie della somma delle cose consultato, Spinolae of vennero in questa (entenza. Che, diuisi gl'eleiciti, e l'imprese, al Collabo co' Tedetchi quella di Mantoua, allo Spinola colle genti sel Re quella di Cafale, e del Monferrato apparrenesse. Così dutribuiti i pensieri, il carico el ammanfliatione della guerra, s'accinse cialcono, e s'incaminò verso quella parte, la quale per la distributione satragbera toccata. E'i Re ii Fiancia, dist ibuita co' Viniciantla porerrione del Doca di Niuers, lasciata loro li cu a di ficcorier lo stato di Mantoua, pigliò per se la carica della difesa del Monferrato. Ascendeua l'esercito dello Spinola dopo la i forma furti di molti Capitanie v sficiali a sedici mila funti, e quattro mila caualli, nel quale entrauano Spagnuoli, Tedeschi, Napolitani, e Lombardi sotto i loro Mastri di campo, fra quali era il Duca di Ler-

ma

lalto abbon a ri in Milatio oartinob imprete ; d Spinola micca il Monte r t a Collelio Marton ino.

ma nepote di quel, che fù così gran Priuato del Re Filippo III. venuto ad etaicitat fotto lo Spinola il principio della militia. Inuiò lo Spinola per dar principio da canto suo all'impresa del Monferrato Don Filippo suo figliuolo, Generale, come dicenimo, della Caualleria dello Stato a Valenza del Pò, con parte dell'esercito, il quale sù distribuito per varie terre al Monferrato confini; doue rac D. Filippo cogliendo vettouaglie, e monitioni daua vo- spinola figlice di voler metter mano all'espugnatione di chele Genera-Casale: onde i Francesi, abbandonate le ter le della Gualre del Monferrato, le loro genti alla dif. sa di stato di Milaquella piazza con molta fietta, e sollecitudine ritirarono. E D. Filippo inuitato dall'oc Mandato dal casione, inuiò oltre al l'anaro D. Fetrante di padre co parte Gheraua suo Luogotenente Generale con volenza. quattro mila fanti, al quale si resero N'zza. Acqui, Ponzone, e successiuamente tute le terre conuicine fotto l'Imperio Spagnuolo ritornarono. Quindi, tidotte le genti in Alefsorio a tutre
fandria, s'andò all'occupatione di Sanfolusquafi e terre dore, di Lu, di Fubine, di Vignale, e delle artte de Monterraterre dello stato medesimo; le quali giaceno que. fra Alessandria, e Casale, lasciando intentate Roffigliano, San Georgio, e Pontestura; le quali quasi bellouardi, che assicurauano Casale, non solo non erano state come le altre terre da' Francesi abbandonate, ma cinte di trincee, le haueuano ancora di grossi presidi Marchesespi-fornite. E nondimeno non elesse le Spinola, nola non e non ostante le contrarie dimostrationi, di tétar Casale, ritenuto parte dalla stagione molifotto Casale,

to fredda, che sourauueniua, parte, perche supponendo, che i Francesi con tutto lo sforzo nella difesa s'inépiè gi rebbono, dubitaua, che il cominciar da quella oppugnatione douesse ellere di molto nocumento alle pratiche della pace da lui molto desiderata? Agg : g : euati il dubbio concepuro del Duca, il quaie, o che dimal occhio vedesse quella piazzain mano de gli Spagnoli pesuenire, o che (degnaro per li rigori, che lo Spinola com...ciaua ad vlai seco, incominciale; per rencozzate codo de gli la patiglia, ad apport a'fini, e dar attra-

Duca di Sanola comincia a Spinola

uerlo all'imprese di lui, o che mirando alla consequanone di quella piazza, mirasse a conservace le mede mo l'arbitro delle cose, e a vendere la facol à di occuparla a prezzo tanto n'aggi re, cominciò con protestationi espresse a dicchestarsi, che pergl'ultimi patti di Susa non porrebbe, non dare, e passaggio, e vertouaghe a'Francesi, che y andasse io in soccorfo. Onde lo Spinola contento delle terre occupate, e d'elle, e, n'n ostante il fatto di Susa rientrato nel Monferrato, e d'hauere in faccia a'Francesi rippigliare le terre, le quali, all'apparire del Re di Francia in Italia, fù il suo predecessore costretto abbandonare, andò per le stesse rerre occupate distribuando le genera doue per turio l'inuerno seguente sucrearono berote. Maggiori furono i progressi dell'esercito Cesareo nel Mantouano, done il Duca di Ninera, pensando meno alla diseta della Citta, che delle terre dello stato, haueua con poco viile configlio diffribuito

per molte di esse la maggior parte delle genti, le quali per le guerniggioni della Città appena sarebbono stare batteuoli. Onde l'efercito Cesareo condotto da' Sargenti maggiori Mattias Gallasso, Aldringer (perche il nel MantouaCollatto, rimaso per indispositione in Lodi, no occupa
mon potè seguitare il viaggio) superato l'oglio e occupato Volengo, prima terra del Mantouano, voltò incontanente sopra Caneto, tetta alquanto maggiore, nella quale fotto Angelo Cornaro Gentilhuomo Vinitiano erano dumila fanti, e fra essi due compagnie de' Vinitiani, con alquaci di que' Gentilhuomini in difesa. Confidana il Duca assai di quel presidio, il quale per essergrosso, supponeua, che haurebbe il nemico trattenuto. Ma diuersi dall'espettatione riuscirono le proue; perche, comparendo appena le prime schiere, senza punto combattere, si rédette. L'esempio della quale deditione seguitando, come per lo psù suole auuenire, l'altre terre: e Gazzuolo, e Cicegnara, e Gouernolo, che giace sulla foce del Mincio, done sbocca nel Pò, vennero ancora în podestà de Tedeschi; i quali diuenuti per tanta facilità de' soldati Mantouani padroni di quasi tutto il paese all'intorno,dopo d'hauerlo miserabilmente saccheggiato, hebbono comodità di accostarsi alla Città, coofulissima per la poca resistenza, che da suoi facra vedevano, per l'opinione confermata della ferocia di quella natione, e per la perdira di tanta gente, la quale, distribuita mella difesa di tanti luoghi, era parte sbanda-

Vinitiani inuiano fo. corfi in Mantona.

ta, parte, essendo per lo più straniera, fuggita Onde la citta, sfornita della miglior haurebbe corsogran borasca, se Vinitiani auuedutist

del pericolo, non v'hauessero incontanente sotto il Collonello Durante Francese inuiati mille fanti in sussidio, con qualche prouui-

Strodella Cit. sione di danari. Stà la citta di Mantoua quasi nel mezzo del Lago, che forma il Mincio, picciolo fiume, il quale vícito dal Lago di Garda, quiui stagnando, vn'altra volta si dilaga. L'Isola, sulla quale tiene le sondamenta, si commette al continente per alcuni argini, e ponti, quali maggiori, e quali minori, secondo la maggiore, o minor distanza di quella parte. In capo al ponte maggiore v'hà il borgo, che chiamano, di S. Georgio, debole di muro, e senza terrapieno, al quale aunicinato l'esercito colle artiglierie cominciò Federi-

Thedefchi ac costati a Manno il borgo San Georgio.

co Gonzaga, che l'haueua in difesa, a trattare toua occupa- in nome del Duca col Ardringher di compositione; sforzandosi dargli adintendete, che il Duca desideroso di mostrarsi nel cospetto del mondo vbbidiente vassallo, e dar saggio del rispetto, e osseruanza sua verso l'Imperadore, non ricufarebbe di riceuerlo, e dar loro quel borgo in alloggiamento. L'aldringer, che conobbe il luogo indifensibile, non volle a quel utolo accertarlo: posciache per ragione di guerra con gli parcua, che gli potesse vscir dalle mani oude il Gonzaga, non potendo più, come volle il Tedesco, gliel concedette; ritenuta però la rocchetta, la quale non è altro, che la porta alquanto fortificata, per la quale dal sborgo s'entra nel ponte, che per lo lago a la Città conduce. Entrati i Thedeschi in San G. orgro, si trattò, e conch use tregua di pochi giorni, duiante la quale, il Duca, detideroso di temperare con qualche atto di sommessione il furor dell'armi nemiche, fece offerire al Collabo (il quale ancorcheind sposto, venuto da Lodinel Mantouano, alleggiana nel Monafiero di San Benedetto) la medefima rocchetta, mentie al folo titolo dispontanea, e honorcuole deditione volesse accertarla. Manferendogli l'Ardringher, ellere l'offerta di cosa, che non poteua più, che due hore sestenere l'assalto, no passo innanzi la neguciatione tanto meno, quanto che nuouo accidente, che soprauuenne, ela tregua e tutte le pratiche interruppe. Imperciocche nello stesso, che la vanguardia dell'Ardringher s'auuanzata alborgo di San Georgio, la retroguardia condotta da Federico vno della casa di Sassonia, andò ad alloggiare al borgo delle Cireggie; borgo al- Cireggie det tresì fulla ripa del lago, nel quale non era ne Thedechi. presidio, ne difesa. Vero è, che sopra vn'argine vicino, per lo quale dal borgo si và a Mantoua, era cominciato vn riparo in forma di mezza luna, la quale s'opponeua, a chiper esse volesse auuanzarsi alla Città. E accostatisialcuni Thedeschialriparo, venendo dalle genti Vinitiane, che v'erano in difesa vilmente abbandanato, ne dinennero senza contrasto podroni, e poteuano facilmente impadronirsi dell'isola del Te, dalla Città non per

Borgo delle

altro, che per la larghezza di vn gran fosso, di'gunta. Per cotale accidente nacque in Man oua molta cofutione, onde ttimandoli forto la fede della tregga affal ti, inuiarono incontanente il Collonello Durante a prouuedere con nuous ripari alla difeta di quella

Ted-libi ver gono allema manı.

Mantouari e paste. Commetoffi ancora dalla Citia a dare il fuoco alle arrigherie, contro il borgo di San Georgio dirizzate, e quei, che guardauano la rocchesta, sentito il comore alle Cireggie poco distante, sparono i moschetti contro la piazza d'aime lottopolta, done molti Capitani, e Viiciali del campo iulla fede della tregua li stauano spassegiando, e tra esti il Col-Ionello Coloredo vi amale grauemente ferito. Per cotale nouità commelli 1 Tedescht, i qualinon haueuano noticia, ne del fatto alle Ciceggie, ne della cag one, ripp gliate furiosamente l'arme affattiono incontanente, e co gian furia quei delia Roccherra; della quale f a breue spatio con la morte di molti de' dif ulori inngnoriti, pollatono più inganti, e si ficero ancora padroni del pome fino alla tagliara, che nel mezzo col ponte leuaroio si commette: il quale aizaro a tempo da Mantouani, impedi, che i Tedetchi uon s'accottaffono alla città: onde non potendo p ù oltre penerrare, si diedero a fortificarii, e voltate le an glierie contro la città, a per cuoterla, come essi dalla città veniuano nel borgo percossi.

Vinit'ani va Stando le cose in questi cermini, ent ò felicealt a volta foc mente in Mantoua vn'altro foccorfo di mile corrono Man fanti, con diece pezzi d'artiglierie, e cento toua.

carra parte di vettouaglie, parte di monitioni; olirea qualche fomma di danari. Soccoito da Vinitiani inuiato a Goito, e quindi a Mantoua con grossa scotta felicemente condotto. S'auurdero i Tedeschi, quanco Goito per esser tulla foce del Mincio, poco prima che si dilaghi, fesse lue go epportuno a' soccors: onde, convenendo lo lo, per maggiormente str gnere le città, occupailo, v'inuiarono il Baron Galasso a ricogno cerlo. Eraui seffi- Gotto occupa-ciéteil presidio, e'l luogo per la molta cote- to da Tedes, guenza sefficientemente munito, onde il benesicio della stagione rigorosa sarebbe potuto fino a Primauera sottenersi. Macsiendosi il Galasso con poch ssima gente audicinato, venne per alcuni inditi in cognitione della viltà, e rrepidatione de' difetifori Entrato dunque in ispera za grande di buon saccesso, e hauendo in alcune cassine quindi poco lontane veduto alcune di quelle barche, le quali seruono per condotta delle vendemie, si valle di esse, e di alcune funi, per traghettare il Mincio, e accoltarfi a quella terra: Il che mentre felicemente gli succe de, que: di dentro cominciauano a parlamétare, ed essendo ancora giunti dal campo due piccioli pezzi, che il Gallazzo prima di paffare, il nuo houeua mandato a chiedere, conuennero, che la piazza ma dopo alcunicolpi per hono euolezza della deditione, mendesse il che poscia secondo le conventioni succedette, con non picciolo danno degl'affari della Ciità la quale rimale prina di porta così importante

per li foccorsi. Occupato Goito, i Tedeschi? veggendo la battetta di San Georgio contro la Ci.tà non essere per la lontanza di profitto e che dal borgo di sotto delle Cireggie non si porcuano spuntare le trincee erettetti dal Colonello Durante, si messero all'espugna-

Tedeschi si metrone strone di Potto: il quale è vn'altro borgo più. Potto ma per vicino alla Città, riddotto in sortezza, co'. Il fieddi se ne suoi muri, bellouardi, e sossi, e dalla vicinità.

dello stesso lago in parte assicurate; al quale si và dalla Città per so ponte delle mulina, e per vn'aigine in capo al ponte. Accostatissadunque con glappenecht al fosso, voleuano. ascii gulo, atca gatolo tentare la batteria, e. l'assisto; nel quale vua volta, che hauessero. p tuto pernenirui, molto confidauano; per lo poco valore de difentana a a e prone già manifeito, e conosciuto Egià apparecchiate le artiglierie stanaii per date principio alla batteria, ma sopranue se lo l'inuerno, e dinenedo i . freddi molto rigotoli, appariua l'impresa più lunga, e più difficile in pratica di quel, che col discosso, col desiderio, e colla speranza fosse stata milurata; massimamente, perche la città dall'altre parti afficurata, potena alia difesa di questa sola voltare sutte le ginti. Aggiugneuali la penuria delle vet on gir, e de gliftraminella quale l'esercito ognig ocno più san daua iniu endo, e la petille zi, che faceua molca (trage nel campo: onde, murato il penfiero, fi ufoluto d'attendere per quel verno

Esercito Te alla consecuacione dell'acquistato. Distribuidesco distribuito a suer-to per tanto l'esercito per le terre vicine, che tenesse tenesse Mantona di largo assedio ristretta, pirene gl'al-occuparono gl'aditi, e i pussi all'intorno più deni albiista principali, e più opportuni a' loccorfi : e dil- Mantoua di pofero la caualleria in maniera che, fcotrendo la camp gna, potesse proibirne l'introduttione. Audoit Colishoa suernare in Reggio, doue introdusse vu quartiero in alloggrameto; non hauendo quel Daca potuto, come Duca di Mo-Feudatario Imperiale ricularlo: come ne an-dona ricene cop o ero tutti glaktii Feudatari dell'Impe di Tedefihi a no riculare, chil alloggiamento, chi la contri Giernare butione per le spete della guerra, mantenimento dell'etercito, lecondo laqualità, e milura, con chevennuano nai Collalto taglieggiati. Dittribuito l'eserc to ne gl'alloggiaméti, non mancapar oglaffediatidi vicae groffi, e di trauggliare i potti da nemici tenuti, nomienza qualche fruito loro, e non senza darne, di chi viera in difesa. Il Duca vscito col Peracipe, e buona banda di genti all'all' ure fraccia i Motorrolo luogo cinque miglia lontano, vari luoghi doue alle ggiamento da cento Tedeschi, i doue a loggiaquali glitirese o a discrettione. Andato poscia a Calliglione Mantouano, parimente l occupò, con che, siargati i passi a' soccorsi di Vetona, h. bbono i Vinitiani comodità di inuiar vettouaghe alla città. Diuerfa fortuna prousrono a Riuolta, sulla linistra riua del Riuolta solle-Mincio, doue entra nel lago, la quale per lo Testelchi vien fomento delle genri Venece solleuara, su da vot omessa co Tederchi, che v'andarono, ricuperata, colla de gitteri. morie ditutti i terrazzani, i quali, hauendo ricularo la diditione, furono fino a' bambini

messi a fil di spada. E tutto che le guardie, e la caualleria Tedesca battesse le strade, non mancauano però d'introdursi generalmente qualche soccorti dallo Stato Vinitiano; i quali, essendo furtius, non poteuano essere ne groffi, ne sofficienti, per solleuare di gran lungail bisogno della città, la quale cinta da'ne-

Pestilenza in Mantoua, in no, Bologna, e in altre parti d'Italia.

mici, e bilognosa d'alimenti era ancora malamente trauagliata dalla pestilenza; che quiui Vinetia, Mila- comeanco in tuttii luoghi, e in tutte le citta vicine, acerbissima si faceua sentire in tanto, che entrata nella Città di Vinetia, vi fece progressitali, che, superando fra poco ditempoil male tuttii rimedi, e le prouuidenze, rimale la cura quali afferto, da chi gouernaua le cose, abbandonata: onde grandissima fùla strage, ela mortalita delle genti. Il simile in Milano, in Bologna, e per tutte le città della Lombardia, della Romagna, e della Toscana succederre. Ma mentre e l'esercito Cesarco nel Mantouano, e lo Spagnuolo nel Monferrato suernauano, ne i pronuedimenti della guerra, ne le negociationi della pace si tralasciauano. Ne gl'vni, e nell'altre non folo i Capitani de gl'eserciti, ma i Principi Italiani faticauano. Il Pontefice, vegendo l'arme Tedesche allo Stato della Chiesa vicine, raccolse, e inuiò nel Bolognese sotto D. Carlo suo fratello da sedici in disciorto mila fanti; e da dumila caualli, e sollecitò la fabrica del forte Vrbano, da se due anni innanti deliberata, e co-

Pontefice met te infieme esercito nella Romagna

Forte Vrbano dal Pontefice Sabbricato,

minciara a Castelfranco, sulla strada, la quale da Modona conduce a Bologna. Gagliardo, e oppor-

e opportuno antimurale da quella parte alla Romagna, e a tutto lo Stato della Chiefa. Ma per trattenere ancora coll'autorità, e con gl'vfici i malialla Repubblica Christiana, e all'Italia sourastanti, creò Legato il Cardinal An-Cardinal Antonio secondo genito del fratello, il quale, rino venuto anch'esso in Bologna: doue il padre del Fontesse gouernaua l'arme Ecclessastiche, inuiò a Ma contata inuatoua Monfignor Gio. Giacomo Panciruolo, no fospensiodatogli Nuntio della Legatione, acciocche Niuers, e i col Duca, e col Collalto qualche suspensione Capitani Casi d'arme conchiudesse, per introdur poscia, stando l'arme sospese, più comodamente, e con isperanza di maggior profitto le pratiche della pace. Fu l'andata del Nuntio vana, e senza frutto; perche il Collalto, insuperbito per la felicità de' successi, domandaua sempre cose più alte, e vantaggiose; e'l Duca, a cui fuora di Mantoua, e di Casale non restaua altro, che consentire, non haueua modo, con che soddisfare alle loro domande, e pretenfioni. Onde non si trouaua partito di mezzo nel quale potessero le parti comodamente conuentre, e tantomeno, quantoche per l'espugnatione di Mantoua tralasciata contanta poca tiputatione dell'armi Cesaree, e per quella di Casale dallo Spinola fino al presente intentata, s'eran non mediocremente le speranze del nuouo Duca solleuate, eaccresciuta la confidanza del fostegno delle cose di lui in coloro, quali coi desiderio, e co' fométi il ptocurauano, imperciocche, tenendosi queste due piazze, poco finalmente alla som-

ma delle guerre rileuauano le terre deboli da'nem ci nell'uno, e nell'altro stato occupate. Anzicha, effendo nolto probabile, che gl'elerciti afflitti dalla pestilenza, dalle incomodità del verno, e della campagna, douefsero a lungo and ne diminutre, po euasi ancora sperare, che da se stessi, e molto diminuiti e disciol i siriduciebbono atale, che non potendo a Primauera opporsi, ne factefistéza a gl'eserciti Francesi, i quali gagliardi, e molto poten i d'uenano in quel tempo pasfar i monti, sarebbe molto aggeuole da'luoghi, e posti occupati discacciaili. Consideratione, la quale molto ancora affi geualo Spinola, perche trouandosi alle spalle due elerciti a' quali conueniuagli somministi ar le spese, e le prounissoni, dubitana, d'essere costrecto buttar l'inverno inutilmente il contanre, e per dubbio di venirne poscia bisognoso, quando il tempo di vtilmente spenderlo, toor muenisse. Perloche diquenarone paichissi no, e tenace, tanto meno alle domande, e bisogni del Duca di Sinoia soddisficena. Benche altri più gran rispetti, che della partimonia, e della tenscita del som mniftring eneilmeneisero, quali proceduti,come g a si è accennaro, dalla diffi tenza, erano lo puo a clanditi og vig o no maggiorinente crescendo pei le pratiche da lui continuamente co'Fiacesi tenuro: parado delle vertourgle per l'eserciro che doneus pattari monu patinite: quando delle som moittrate loro per lo cot-

D'ffi lenze fra cendo.

tidiano alimento delle genti, e della cittadella

di Casale: quando per le tappe loro accordate, giunto che fosse l'esercito nel Piemonte: quando per le negociationi, che continuamente, e apertamente corregano, per conto dell'unire l'arme del Duca, a quelle di Francia, della quale vnione per vari argomenti, e per le molte dimostrationi, che il Duca (affine di metter gelossa nello Spinola, ne faceua) gagliardamente si dubitaua. Pertanto, essendo in effetto, come senza dubbio erano queste attioni molto repugnanti a quella buona corrispondenza, e inclinatione verso gl'affaridel Re, che il Duca, ricercando lo Spinola di danari, professaua; e parendo pureallo Spinola troppo duro partito, fomministrar danari, a chi continuamente somministraua fomenti, e d'intelligeze tanto apeitamence si strigueua col nemico, cominciò a ricercare il Duca d'alcuna delle piazze del Piemonte, se volcua esser di danati prouueduto, per pegno, e sicurezza della buona volontà, e inclinatione dalui colle ricchieste di chiede piazze danari professata. Domande molestissime no e non le or solo al Duca, ma a' Principi Italiani per la tiene. galofia, che in loro crescena dell'arme, e dall'accrescimento Spagnuolo, quando oltre all'acquisto, che pretendeuan que' Ministri del Monferrato, mettessero ancora il piede nelle piazze del Piemonte, e'l Duca, il quale confidauano pure i Principi medelimi, che per li propti, e comuni interessi non douesse dalla causa comuné appartars, alle voglie de gli Spagnuoli fosse costretto star legato, e sotto-

Lo Spinola

Rrr 2

Spinola alle rigotolamen. te col Duca.

corte di spa- posto. E hauendo il Duca fatto sar querimo? nie al Re per le domande dello Spinola, otche non tratti tenne da quella Corte ordini, e comandaméti allo Spinola diretti, perche da simili domade si desistesse lo Spinola a non esacerbare con souerchi rigori il Duca fù precisamente con qualche ripiésione della troppa seuerità ammonito. Ne solo in Italia, ma fuora ancora s'attendeua con molta follecitudine a gl'apparecchiamenti della guerra. Il Re di Francia Diuerhoni merreua insieme potéte esercito, per scender

che procuta ci al Re di Fra cia non riefcono.

cne procuta no gl' Austria- più che prima potente del Piemore. Dall'altra parre l'Imperadore, e'l Re di Spagna, perche l'arme Francesi, o nó opprimessero il Duca, o nol costrignessero, a seguitar le parti loro, s'apparecchiauano di assalire, come haueuano destinato l'uno dalla parte di Spagna, e l'altro dalla Germania il Regno della Francia. Mase l'vna, e l'altra deliberatione più in vani romori di minaccie, che in sodi, e viuaci effetti si rifoluerrono. La cagione da canto del Re di Spagna fù la strettezza del contante, col quale potendo appena supplire alle guerre d'Italia, di Fiandra, e di Germania, non gli ne rimaneua, con che cominciare, e sostenere questa nuoua contro la Francia deliberata: e la penuria della soldatesca, della quale la

Spagna pouc ra d'huomini guerrieri.

Spagna esausta d'huomini, ed'habitatori, consumati nelle guerre, nelle varie nauigationi dell'Oceano, e del Mediterraneo, e nelle frequenti trasmigrationi dalle Spagne all'America, e alle Indie Orientali, patiua strettezza. Aggiugneuasi la cacciata de'Moreschi sotto il Re Filippo Terzo succedura, per la quale

Moreschi dal la ipagna feacciari.

si contauano più di due milioni d'anime da que'Regni vscite. Gente, la quale, benche vniuersalmente dedita, e trattenuta ne gl'eserciti seruili, e particolarmente della cultura de' terreni, e del pascolo de gl'armenti, non venisse mai impiegata nell'arti ciuili, e militari, adognimodo, supplendo questa a gli studi più bassi, daua luogo naturali, che da quelli sbrigati, a militari s'applicassero: Onde, conuenendo a' naturali dopol'vscita de'-Moreschi ripigliare l'agricoltura, e'l pascolo de gl'armenti, de'quali la Spagna è fecondissima, cominciò a sentirsi in que' Regni penuria più che mezzana d'huomini, e particolarmente militari, per inuiar fuora a nuoui conquisti, o al mantenimento de gl'acquistati. Per li quali rispetti, e perche ne anco i Catalani inclinauano a romper la guerra da quel confine a' Francesi, per non interrompere il trafico, che passa con vulità vicendeuole fra di loro: non potè l Duca di Feria metter insieme soldati: ne gli parendo sicuro, ne opportuno cominciare con forze così deboli la guerra, non solo venne la diuersione da quella parte a risoluersi, ma diede a quella ancora di Germania occasione di vguale risoluimento. Perciocche l'Imperatore, implicatosi in gracia, e per li frequenti stimoli della corte di Spagna nelle guerre d'Italia, veggendo, che da canto di Spagna non si procedeua innanti all'inuasione della Francia, non hebbe per bene romper egli solo per gl'interessi altrui, e sostener la guerra

contro la Francia. Ma molto maggiori,e più importanti accidenti l'Imperadore dallo stuzzicar da questi tempi la Francia ritennero, i quali, essendo, e per la grauità, e per la Digressione nella qualità loro, e per lo gran momento, che dietratta della da deno alle cose d'Italia degne di particolar to della Gerdescritione, non fie vano vicire alquanto di strada: e mentre la guerra d'Italia per lo rigore del verno si trattiene ottosa, che sieno se non distintamente, e particolarmente, sommariamente almeno in questo luogo descritte, acciocche riserbate ne'tempi, ne' quali

fuccedettono, non interrompino il filo della

Amorica della Calad'a itria mal venuta da' Prin ipi Germani.

mania.

narratione delle cose d'Italia più principale. L'autorità della Casa d'Austria per la continuata successione di tanti Imperadori, quanto era diuenuta più grande, tanto si rendeua più odiosa, e insoffiibile a Principi Germani, E'l felicissimo corso di tante vittorie dal presente Imperadore ottenute, l' haueuan futo così formidabile, che non istamano i Principi istessi della Germania in altro più intenti, e vniti, che nel trouar modo, col quale moderata, e abbassata la smoderata potenza di questa Casa, potessero nello stato dell'antica, e primiera liberrà riforgere; dalla quale dopo vn tanto accrescimento di potenza si trouauano quasi affatto scaduti:veggendosi al presente dall'Imperadore non più come Principi, e quasi Colleghi dell'Imperio, ma poco men che come sudditi trattati. A gli stimoli della politica libertà, da' Principi Catolici sommamente bramata, s'aggiugneuand

gneuano ne gl'eretici quei della Religione. Eretici nella Perciocche l'Imperadore presente, Religio Grann, refissimo son a moles de gl'antepassati con va da Plo pera ri editti haueua la loro licenza in vari modi cono. raffienara, e riftretta quella liber à di coscienza, nella quale dopo cento, e più annis'erano mantenuti : ond. doppiamente si sentiuano alle mutationi, e alle nouità incli att Daua ancora molea occanone alle male foddis- Efercico gratfattioni de gl'vni, e de gl'altri l'esercito po de l'a conto tentissimo di più di cento mila combar-dore nella tenti, il quale l'Imperadore distribut o in Germania, varie parti, e Pronincie della Gesmania tratteneua; ma particolarmente diffibuico, e madato in alloggiamento ne gli stati di coloro, i quali, essendo più mal soddistaco delle cose presenti, più mal affecti verso di se, e verso la Casa Austriaca più contomaci, e più pronti alle solleuationi cognosceua; e ciò nontanto in risentimento, e gastigo della loro maligna intentione, quanto per tenerli maggiormente in freno, e torgl la comodità di macchinare, o tentare cose nuoue, e nuoue alterationi. Grauauansi perciò non solo i popoli con gialloggiamenti, ma i Principi ancora colle contubutioni, e col non poter cauare da popoli afflitti ed esausti per gliusoliti alloggi menti i se liu tributi, e i frutti de gli stati, e Signorie da tanta u oltitudine di soldari ingoti brate. A danni s'. ggiugneuano le ingiurie de soldati, e de Capitani Cesarei, e soura tutto il fasto si perbos e l'orgoglioso procedere del Duca di Fine

lant, Capitan Generale, come si disse, dell'arme Imperiali: il quale con soprema,e assoluta autorità al Gouerno de gl'eserciti, e al maneggio della guerra preposto, teneua tutta la Germania, e i Principi dell'Imperio al Duca di Frit suo comandamento sottoposti. Eta questi

lant Capitario Generale del Sue qualità e a Germani.

di nation Boemo, di nascimento priuato, e l'imperadore di fortuna assai tenue; ma che col valore s'enome odioso ra a tanto grado inalzato. Haueua alla superbia della natura, alia ferocia de gli spiriti, e alla terribilità del genio accoppiato gran valore, grande ardire, e giuditio straordinario nelle cose militari, confermatogli da segnalatissime victorie contro i nemici, e i ribbelli dell'Imperadore con rara, e continuara felicità ottenure; per le quali haueua reso la Maestà, e l'Autorità del presente Imperadore a tutta la Germania in quel maggior colmo di riputatione, nel quale alcun'altro de' passati Imperadore si sappia esser mai peruenuro. Onde il nome di lui era non folo graue, e odioso alle città libere, e a' Principi dell'Imperio minori, ma a gli stessi l'rincipi Electori, a' quali non portandosi ne anco rispetto, si grausuano contro gl'antichi instituti gli stati non men, che quei de gl'altri Principi minori di grauezze, e d'alloggiamenti. Crebbe ancora l'indignatione, e quasi all'estremo della disperatione alcuni di loro condusse il nuono decreto dell' Imperadore, il quale (come difficilmente si regge allo smoderato fauore della fortuna) confidato sù tanto stabilimento di potenza, e tirato

rato dal gran zelo della Religione, coman- Decreto dell'dò la restitutione delle Chiese Cattoliche nell'antica possessione de'beni, de' quali sul tione de'beni cominciamento delle eresie erano state spogliate; i quai beni per più di cent'anni da molti Principi, e Signori inghiottiti, erano stati parte alienati, parte nelle proprie sostanze convertiti; onde potendo dificilmente dopo tanto interuallo vomitarsi, teneuano tutta quasi la Germania molto offesa, e molto conturbata. E perche tra'Principi, a' Duca di sassoquali quell'editto apparteneua, ve n'haueua molti pattigiani, e adecential nome Austria- de beni Eccleco, e fra essi il Duca di Sassonia primo, e più potente fra gl'Elettori, il quale ne anco ne rimale essente, cominciarono tutti vnitamente a commuouersene, e ad ordire macchine contro l'Imperadore, studiando con puoui partiti di sbattere tanta potenza, e liberar se stessi da tanta oppressione, alla quale si pareuano sottoposti. Dall'altro lato desideraua in estremo l'Imperadore, che'l figliuolo, a cui haueua ceduto il Regno d'Ongheria, fosse in Re de' Romani eletto. Ne potendo senza il suffraggio libero de gl'-Elettori conseguire l'intento, era il negotio in tanta commotione d'animi, e di volontà pieno di molte difficoltà; massimamente per esser abborrita la continuatione del Diadema Imperiale in vna casa, dalla quale continuatione non solo la soggettione, e soffocatione della libertà loro procedeua, ma l'esclusione ancora da tanta Grandezza di mol-

Imperadore per la teltitu-Ecclesiastici cagiona mou menti in Germania.

nia difgustato per lo decreto

Imperadore desidera che il figlipolo fia eletto Re de' Romani.

te case, e di molti soggetti,i quali non meno, che gl'Austriaci se ne stimauano e degni, e capaci, e meriteuoli. Conueniua pertanto all'Imperadore mittigate gli sdegni inacerbiti de gl'Elettori, e taddolcite le loro male soddisfattioni, cattiuare le loro volontà, per farli inclinare nella Electione del figliuolo. pieta di Ratic Chiamatigli per tanto in Ratisbona a dieta, che sotto titolo di dar sesto alle cose comuni della Germania indisse: principale intento de gl' Elettori fù, il disarmarlo, affinche indebolito di forze, non potesse come prima vsare dell'Autorità. Chiesono per tanto, che deponesse il Fritlant dal Generalato delle armi, e che l'elercito disciogliesse: Opponeuano al Fritlant barbara crudeltà contro i popoli, superbia insofribile contro i Principi, auaritia insatiabile nelle estorsioni, fierezza inaudita nelle desolationi delle terre, e Prouincie soggiogate. Per lo discioglimento dell'esercito allegauano, che essendo per la pace di Lubecca lo stato della Germania riddotto in quiere, e sicurezza, l'esercito non solo era superfluo, ma grave a'popoli, e dannoso alla Germania, la quale doueua hor mai essere sgrauata da tanto peso, e permessole godere i frutti della pace. Non inclinaua l'Imperadore in domande tanto graui, e importanti; le quali anco, ben scorgena, per quai sini gli venissero fatte: ne men dilui per li medesimi rispetti non v'inclinauano i Miniftri Spagnuoli in quella Corte risedenti, a'quali il mantenimento dell'Autorità d'll'-

Impera

bons.

Imperadore, e del nome Austriaco a gl'interesti del loro Re comune staua, ed era sommamente a cuore. Masenrendoti da questi Re di Suedia tempi i primieri moti del Re di Suedia, Re cito nella Gerpotentissimo fra i Re del Settenttione, il mania. quale, traghettato il mare Baltico, haueua con esercito di ventimila fanti, e due mila caualli messo piede nella Germania inferiore; protestarono gl'Elettoti, che non concorrerebbono mai nelle spese di quella nuoua guerra, se nelle loro domande non venissero compiaciuti: l'Imperadore, e i Ministri Spagnuoli con infaustissimo configlio, ogni cola ben considerata, finalmente vi consentirono. Imperciocche, quantunque, anzi dal consentirui, la nuoua, e imminente guerra del Re di Suedia douesse rittarli; adognimodo l'essere allora quel Re ancora lontano, e quasi nelle estreme parti della Germania; il non essere ancora peruenuto in quella opinione di valore, di stima, di fortuna, e di aderenze, nella quale non molto dopo peruenne. Il tenersi perfermo, e per indubitato, che il Duca di Sassonia per le infinite obbligationi sue verso la Casa d'Austria non douesse mai allo Suecco vnirsi: il considerare, che licentiato l'esercito, rimaneuano ancora all'Imperadore tante forze per sostenera, e per opporre allo Suecco; e quel che vinceua qualunque altra consideratione, il desiderio della elettione del figliuolo hebbono tanta forza, che l'Imperadore, chiusi del tutto gl'occhi a qualunque altro rispetDanni che sen to, non curò di precipitarsi in quella delibete l'Impera dore per la li-ratione. Ma non tardò molto a pentirsene centia data al per li frutti, i quali amarissimi ne raccosse. efercuo.

Perciocche, quantunque per la pace di Lu-becca si possissero l'armi, non si posarono però ne le male soddisfactioni, ne gl'odi, ne con essi le brame ardenti di più assoluta libertà. E le conditioni della pace vantaggiose per l'Imperio Austriaco seruiuano più di stimoli a' mal contenti, per incitarli a cose nuoue, che di freno per trattenerline' ter-mini della pace continenti. E'l disarmate dell'Imperadore, non fù altro, che armare lo Suecco, e i Principi malcontenti, e del nome Austriaco nemici capitalissimi. Gl'Elettori pertanto, ottenuto l'intento, dinennero ritrosi alla electione del Re de' Romani; la quale, ben che apertamente non ricercata dall'Imperadore, tuttania prinatamente negociata, cominciò a scorgersi tanto difficile, che non hebbe l'Imperadore per bene di scopertamente domandarla; essendosi gl'Elettori valsi di vari pretesti per diferitla. Ne tralasciarono l'occasione così presente, che cono al Redi loro porgena l'Imperadore disarmato di ri-

Principi Germani adetif l'Imperadore.

Suedia contro sentirsi, e di procurare qualche miglior stato, e conditione di libertà: hauendo i Protestanti dato principio a nuoue macchine contro la potenza Austriaca, edessendosi a

nīa.

Progressi del poco a poco intesi col Re di Suedia; il quale, Re di Suedia hauendo colle aderenze loro acquistato in breuissimo tempo forze maggiori, occupò molte città, sottopose molte provincie, e ot-

tenute

tenute segnalatissime vittorie, scorse in pochi mesi la Germania, con pericolo molto grande dell'Autorità Cesarea, e della Cato-

lica Religione. Ne di tanto cosso di vittorie contento s'aunicinò all'Italia, e messela in timore di vedere in se rinouellate da questi rempi le miserie, le quali ne'più remoti le cagionarono questi istessi Gotti, e gl'altri popoli Settentrionali in essa penetrati. Non si trouarono mali le cose dell'Imperio, e della Catolica Religione dopo moli'anni nella Germania tanto conturbate, ne all'vicima rouina così vicine, come dopo la venuta di quetto Re Settentrionale. Tutti gl'eretici, tutti i mal contenti dello stato presente le parti lui fauoriuano, e coll'arme seguitauano; il quale nelle integne militari s'inferiucua, e s'intitulaua disensore della Fede, e protettore della Germanica Libertà. Il Duca di Pomerania primo ditutti, e dopo lui il Marchese, ed Electore di Brandemburg, e finalmente il Duca, ed Elettore di Sassonia apertamére có esso lui contro l'Imperadore s'vnirono. Dietro a' quali molti altri de' Principi minori, e molte, anzi quasi tutte le città libere dell'Im- Capie d'eserperio come al suo liberatore s'andauano v-cito boandonendo. E, trouandoss l'Imperadore disarma- PP. al a Gerto, difficilmente poteua nuouo esercito rac- manis si troga corre, per riparare a tanta, e si precipitosa roui- ni. na; estendo tutti i soldati da lui licenciati concorfi quati popolarmente a gli trippendi dello Suecco, allerrati dalla fama del fuo valore, dalla felicità delle vittorie ottenute, dal genio

Imparadore difarmato di nato da diolti Rotta data dal Re di Suedia Ariachee Catoliche di Ger-

mania

Tilli Capitan Generale del la Lega Caro lica e de l'im p adote rot Suctia.

suo gratissimo a' soldati, il quale quasi libera? tore dal Cielo inuiato veniua con applauso indicibile riceutto, e seguitato. Ed essendo ttato in vna gran battaglia sotto Lipsia sconficti, e quali trucidati gl'eserciti della Lega Carolica, e dell'Imperadore vnittinsseme, e ferito il Tilli Capitano di essa Lega, e succeduto nel carico del Fritlant licentiato (Capitano di chiarissima fama, e di grandissimo

valore per le molte vittorie contro la lega de' Protestanti, e del Re di Danimarca ottenute) to dal Re di ne veggendosi altro riparo alla rouina dell'Impeno cadente, ne veruna difesa a gli stati Austriaci, fù l'Imperadore costretto ricchiamare il Fritlant dalla Boemia; doue dopo la sua depositione s'era quasi a vita prinata ridotto; e restituitolo con qualunque conditiont, che et volle, o seppe domandare, nello stato, e digartà primiera, opporto all'arme Suagen, le quali, quali rapidissi no corrente,

Battaglia di qualeil Redi fe.

tuta la Germania mondanano. Vennero l'enella sercito Cesareo sotto il Fritant, e lo Suedese fotto il Re al fatto d'aime presso Lutzen, citnoto su veci- tà nella Misma, nel quale il Re già vittorioso haurebbe dato le leggi alla Germania, te, métre col solito valore proseguendo la vittoria, non fosse itaro colto, e vecito da alcune moschettate. Morinei fine del mille secento trentadue, tréta mesi dopo d'hauer coll'esercito passaro il mare, e nella Germania messo il piede. Ma ripigliando il filo della narratione. La dieta di Ritisbona liberò la Francia da gl'insulti della Germania, perche il Duca di Fritlant

Fritlant, il quale haueua hauuto ordine, come a disse, d'assalirla, spettando di quel, che in quella diera gl'anuenne, in vece di voltarsi coll'arme alla Francia, volte di presenza ritrouariim Rausbona, per sostenere l'impeto e la piena, la quale preuedeua, che soura di se scarrebbe. Ma non hauendo potuto declinarla, ed essendo perciò l'imperadore stato costrecto non solo a deporlo, maancoraa licentiare l'esercito, e veggendosi vn'altra guerra minacciara dal Settentrione, non hebbe, ne poté haucre l'affalto della Francia ne anco da quella parte l'esecutione. Egl'Eletto- Elettori dell'. ri, i qu'des intendeuano col Redi Francia, imperio fa todimostrandosi sauoreuoli alla causa del Ni uers, come p ù g afta, non approuauano le Niurs es'inattioni dell'Imperadore; mafaceuano queri Re di Francia monie, che senza participar loto il negocio, contro elmhauesse controgl instituti, e leggi dell'Impero esercici in Ital a musti; e taffied dandosi per questi insperti le deliberacioni, e le prouuisioni di quella Corte hebbeil Red: Francia maggior coinodità d'arrendere alle guerre d'Italia, e d'inuiare al Niuers con più larga mano i foccorli. Destinò per Capitan Generale delle genti, che inu aua nel Piemonteil Cardinal di Ricchellieù, con pienissima tale de l'ilerautorità di trattare è la guerra, e la pace. Co-Raua l'esercito, compreh quei, che; si troua uano in Sata, e nel Monferrato, di ventimila fanti, e di due mila ciuilli; e al Caidinale affiftenangere Mir icialli Chricchi, Forza, e Scomberg. Haucua già il Re pattoutto col

La del Luca di ten i no col

Cardinal di Richellien Caoitan Ginec to mannate cal Redi F.a. cia in foccor. io di Gaiale,

Duca di Sauoia pronuision di vettouaglie, è di monitioni da guerra, con le tappe per lo passaggio dell'esercito, e accordato collo stesfo Duca, che con quindici mila combattenti assistesse all'impresa, e a conto delle vettouaglie haueua ancora accordato di confignargliene in Nizza di Prouuenza quindici mila sacca, le quali douesse il Duca rappresentare all'esercito in Piemonte, mediante il prezzo di tre scuti d'oro il sacco per la condotta. Onde il Cardinale tutto feruente nell'opra,e pensando ritrouare il tutto per l'impresa in Piemonte apparecchiato, parti con gran sollecitudine tra le feste di Natale da Pariggi, e venute a Lione dopo il principio del mille secento tienta, per alcuni giorni vi si trattenne, assine di raccorre le genti, le quali da varie parti del Regno haueuano ordine di peruenirus. Pensaua, che l'approssimarsi con tante forze e con tanta risolutione al Piemote. le douesse gagliardamente atterire il Duca, e col terrore renderlo sollecito non solo nell'osseruanza delle cose accordate, ma a qualunque sua domanda facile, e ossequente. E questa opinione, oltre alla straordinaria confidaza, che naturalmente hanno i Francesi delle proprie forze, veniua ancora nodrita da gl'vffici tentati in Pariggi dall'Ambasciador del Duca per trastornare questa speditione. Per-Attifici di Du- ciocche, quando pur vide le cose in procinto al viagg o, andato dal Re,e dal Cardinale, li assicurò con parole di molta asseueranza, che

per corriere, hauuro allora dal Duca, veniua

certifi-

1630.

Parte per Italia colle gent, e pensa di grouare nel Piemonte prouuigioni del Duca fauoreuole all'. impresa.

ca per tratte. nere la venura dell'esercito Francese in Italia.

certificato della sospétione d'armidi cosentiméro de'Vinitiani agginstata in Italia, per due meti fra l Nivers e i Capitani Cefarci, e Spagnuoli; segondo la quale il Collakto da Mantoua, elo Spinola dal Monferrato hauesfero le gentiritirare, e che dib encla conclusione della pace yn merfole for cede chbe. Edeffen douiscoperta la vanità de gl'amini, fueno ri putari perartifici del Data, il qua'e per l'eccessivo timore dell'arme Franceis si finz se muestini, tesesle d pid che folle possibile del Piemontelogians: onde il Cardinale, afficicato con maggior festinatione il viaggio, e pernebuto a Lione, spedial Duca con granuiti della sua venura ordini mole o precifi; perche ttelle colle vetronagite, e coll'altre prounitioni apparecchiaro a ricanerlo, e che colle sue genti si trouasse in punto per vnirsi all'arme del Re in quell'impresa; in fauor della quale di presente glichiedeua, che assolutamente si dicchiar... se. Mail Duca, il quale hauena sem pre in quella corre ogni cosa promesso, veggende al presente il Cardinale sulle sue promesfioni ingolfato, stimò l'occasionea' suoi fini molte opportuna. Perciocche, passando cgli pensieria mac con groff esercito i montisenza vettona el e, chine di Du-eserca l'altre promussioni, conobbe il Duca contro Parmi essere in sua mano la felicità, e la rouma di Francesi. tutta l'impresa: attesoche, se conforme alle concentioni il tutto gli somministrana, se vniua le sue alle genti del Re, il soccorso di Casale felicemente riusciua: non somminist àdogliene per lo contrario, e in vece di vnirsi

Arifici del 🚜 Un a fe perti cherano con«

con esso lui, se hauesse introdotto nel Piemote gl'eserciti Spagnuolo, e Tedesco, e con essi si fosseall'arme, e a soccorsi Francesi opposto, tutti gl'apparecchi, tutte le macchine, eminaccie dal Cardinale con tanto feruore portate, andauano in rouina. Pensando pertanto di cauar frutto dalle necessità, nelle quali gli pareua, che il Cardinale con piè veloce Inuia il Prin-andasse a precipitarsi, gl'inuiò il Principe suo

re col Cardinale nuoui partiti.

cipe a trattare figliuolo, per tentarlo di nuoui partiti, e propporgli la cantinela antica delle imprese di Genoua, e di Milano: e dall'altro lato, acciocche non venendo il Cardinale in quelle domande, hanesse modo di opporglisi, o veramente, acciocche collo spauento delle gagliarde oppolitioni, ssorzasse il Cardinale a condescedere alle sue voglie, inuiè nello stesso tempo

Sollecita lo Collaine a far fi innanti con gl'efercinicon tro Franceli.

spinola, e'l l'Abbatte Scaglia allo Spinola e al Collalto per incitargli a farsi colle loro genti innante, e opporsi vnitamente nel calar dell' Alpiall'arme Francesi, le quali condotte in Italia fulla certezza della fua vnione, e fulla confidenza di trouar in Piemonte quelle vettouaglie, e prouuisioni, che esso non era mai per somministrargli, sarebbono costrette, quando si vedessono a fronte forze così gagliarde, o ritornar vergognosamente indietro o racchiuse in Susa, di fame, e di disaggio miseramente morirui, o venendo al fattod'arme, d'esser indubitatamente sconsitte. Proponeua ancora, per incitargli maggiormente al farsi innanzi, lo stato della Francia da varie e grandi agitationi da questi tempi trauaglia-

Nurme tutho Jepae della Francia.

co, per

to, per la partita di Corte, e dal Regno del Duca d'Orliens vnico fratello del Re, per la ritirata dalla Corte del Principe di Conde, per le male soddisfattioni di molti Principi, e Signori, i quali, non potendo soffrire, che anco nella condotta dell'arme Regie per tuttii conti loro dounta, fosse stato loro antiposto il Cardinale di profession Sacerdotale, înesperto nell'armi, e il quale coll'ambitione abbracciaua ogni cosa, e col Regio fauore voleua ancora vsurparsi que' carichi, i quali à' loro i gran meriti de gl'antenati, i pericoli scorsi, i travagli nelle guerre sostenuti, e'l sangue sparso faceuano dounti: onde per tutti i modi si sforzarebbono, che egli non riuscisse con honore dall'impresa. Auussauali delle solleuationi di varie Prouincie del Regno, e in particolate della Prouuenza; per non poter i popoli soffrire tante, e così gagliarde cotributioni, alle quali, per sostenere le guerre faora del Regno si vedeuano costretti. E facendo loro con tante dimostrationi, e argomenti toccar con mano la facilità, e ficurezza dell'impresa risultare da questa sola oppolitione, sollicitauali, a non volertralasciate tanta occasione di far bene i fatti de' Principi loro. Ma, el'vna, e l'altra speditione riuscirono vane, perche il Duca colla duplicità del le negociationi diuenuto all'vna, e all'altra nistri di Franparte sospetto, l'haueua ancora tuttadue in fastidite. Ne egli stesso s'era tanto saputo destreggiare sulle neutralità, che i suoi fini, e pensieri non fossero stati penetrati, i quali

Duca di Sauo? ia fospetto e odiofo a' Mi. cia . e a quei di Spagua.

non ad altro veniuano interpretati, che rendessiono, eccetto che al diuuenir l'arbitro dell'arme di due potentissimi Re, e sacendo star a segno quelle dell'vno coll'appoggio, e sicurezza di quelle dell'altro, esso statiene di mezzo, e come quello, il quale potesse, quasi dall'equilibrio, dare il traccollo alla bilancia, sous'intendere alle negociationi, dar le leggia tutti, trattar con vantaggio le proprie facende, cauar profitto da' pericoli, stratij, e tranagli dell'vno, e dell'altio, afficurare col contrapeso, che l'vne farebbono all'altre l'auuanzamento della propria fortuna, el'aumento della propriatiputatione. Per le quali maniere di trattare dinuennto non solo sospetto, ma odioso all'una, e all'altra parte, le quali si teneuano da queste duplicità offese, e abborriuano hauerlo per arbitro, s'ostinauano maggiormente nelle diffidenze, e nel pretendere, chegli dalle loso deliberationi dipendesse, non essi dalle parole, e dagl'artisici di lui venissero aggirati. Così ritenendo il punto della superiorità, voleuano trattar seco col vantaggio delle forze, e dell'autorità che la Grandezza de loro Rese la Maestà dell'arme Regie ricchiedena : onde era necessario, che tanti tratti, e artifici già scopetti, e fatti pelesi, in vece del profitto speratone, in dano, epericolo dell'autore si conuertissono. Duca di Sauo. Haueua lo Spinola veduto, e penetrato le cóla perche soi tinue pratiche da lui sotto quello, e questo

petto allo Spipretesto co'Francesi tenute: sapeua delle vernola.

touaglie

touaglie, e dell'altre monicioni promesse, de' danaria conto delle istesse ricennii: I haueua veduto continuare nelle prounisioni di Casale, apparecchiare le tappe per lo passeggio delle lor genti, e fare molte dimostrationi di volere, o non poter di meno, di non esser in fauore di quella Corona. Danagh ancora molto, che sospettare l'andata del Principe in Francia, la quale, tutto che tiusche infruttuofa, adognimodo era molto probabile, che per qualche gran negociatione vi foste stato indiato: onde tauro era lontano, che le proposte,e le offerte del Duca potessero trauar ciedito, e persuadere lo Spinola, che, mutati i consigli, si doueise il Duca in vn subito mostrate a Francesi (come promettena) contrario, che anzi la stessa inosfernanza, e mutatione, che prometteuano i Ministri di lun gli restrigueua il credito, e'l faceus andar più circo (petro, e rattenuto nel confidarne; per lo dubbio molto probabile, che il Duca altrettanto a' Francesi promettesse contro di se, dal quale tanti rigori haueua già riportato: e che o per lo desiderio di risentirsene, o per lo timore dall'arme Francesi imminente, o per l'alrezza delle conditioni, che dal Cardinale gli fossero consentite, venisse a fare quelle strane metamorfosi contro di se, le quali a preginditio de Fiãcesi di presente gli prometteua. E non volendo sopra tanta incertezza, e sopra tanti vacillamenti di partiti artischiare la somma delle cole, aspertaua da gl'euuenti più certo il configlio, e più sicura la deliberatione. Manon

1014

Perche fofpet en al Cardina le di Ricchel lieu.

meno dello Spinola abborriua il Cardinale i tratti del Duca, i quali tendenano ametterlo al punto, e costrignerlo a seguitare, e a tener dierro alle voglie di lui, guerreggiar a modo dell'istesso, proseguire coll'arme del Re destinate alla protettione di vn Principe oppresso, i vasti fini, e i sentimenti vindicatiui del medesimo, massimamente contro altri Principi, contro de quali non erano ne preparate, ne deliberate, e in somma scambiare le imprese, e' fini del Re con quei del Duca, e quasi suo Ministro, e Capitano state in qualunque sua voglia coll'arme Regie apparecchiato, se voleua, se haucua cara la gratia, e la congiuntione di lui. Parendogli per tanto troppo alte queste pretentioni, e troppo esorbitante il prezzo di quell'amicitia, e vnione, non daua orecchio a'nuoui trattati, anzi tutto pieno di minaccie prerendena, per tutti i modi costrignerlo colla forza alle lecutione de gl'accordati: onde non volle ne anco abboccarsi col Cardinale di Principe, il quale, venuto in Sauoia, desiderò di negotiar seco, ma rimesse le negociationi,

Ricchellieù ricula trattate di Piemonte.

col Prin ipe per quando fosse coll'esercito nel Piemonte peruenuto. E per maggior dimostratione della sua costante risolutione, e così sforzandosi di maggiormente intimorire il Duca, parti da Lione verso l'Alpi, lasciatoui il Marescial della Foiza, perraccoglicre l'esercito, e quindinel Piemonte condurlo. Haueuail Duca foruficaco, come si disse, e ben munito Auuigliana, e vis'era posto col grosso dell'esercito in difesa, che costana di dodici mila fanti, e

dumila

Duca di Saun ia fi fortifica in Aurighana. enor p uesta es e l'atine วิขยากการที่เ

dumila cinquecento in tre mila caualli. E eognoscendo, che al Cardinale conueniua necessatiamente spuntarlo quindi, se volcua auuanzarsi al soccorso di Casale, e che per la penuria delle vettouaglie ne potrebbe metteruisi sotto, ne prouueder Casale, non pauentaua punto ne per le minaccie di lui. Perche, non hauendo con che nodrir l'esercito, ne con che soccorrer di prounisioni Catale, conueniuagli, quando non fosse d'accordo seco, o consumarsi otioso in Susa, o con vergogna in Francia ritornarli. E pertanto, quáto più il vedeua con esercito numeroso auuicinarsi, tanto più riputaua d'hauer in pugno o'l vantaggio delle negociationi, o la certezza della vittoria, e per confeguenza s'in duraua più nelle sue pretensioni, e tanto maggiori difficoltà proponeua intorno a quel, che da' Ministri di Francia, e dal Marescial di Chricchigli veniua con molta instanza ricer-dicchiars in cato. Onde il Cardinale da Lione pernenuto fauore del Re in Ambruno, e intendendo quiui contro o- di Francia. gni sua espettatione, che le difficoltà, e durezze del Duca continuauano; e che era impossibile il rimuouernelo; sostenne per alcuni gior ni quel corso, il quale, partendo con tanto ardore, e festinatione da Lione, haueua stimato, douer esseral Deca formidabile, e spauentoso. Perciocche, scorrendo pure, che il Cardinal Rica voler contro la volontà del Duca andate al chellien cofoccorso di Casale (punto principale di quel-mincia ma inla speditione) non era altro, che metter in ma-tar dolcemennifesta rouina se stesso, l'esercito, la riputatio-saucia,

ne del Re, e tutta l'impresa, cominciò in pratica a cognoficere, quauco fosse inoppoituno cozzarin questirermini, e congiunture di cose con esso buidall'arme Spagnuole, e Tedesche spoileggiate: onde to perato col monimento l'ardore, cominciò a trattar più moderatamente seco, e storzossi con partici disoddisfactione piegerlo, perche all'aime Regie in quell in relationing effe, econ buona fede nel loccorto di Catales mieressalle. Ma 'vani furono i leutini, come vane erano state l'almezze e le minaccie; perche, quantunque al Doc. fosse al fine ogni domāda quantung; firana, quantunque frraoidmena confentica, adognimodo, pietendendo sempre cose maggiori, e cergiuersado nell'esecutione delle accordate, le anéaua continuamente differendo, acciocche colle dilationi si facessexo maggiou le difficoled, e le necessità desl'esercité Francese manto, che giunto il Cardinale in Sula cabboccaron col Principe, che l'adò a viritare in Boffolano, non folo non fi véne ad alcuna conclutione, many anco fi diede principio alla negociatione. Perciacche il Puncipe, il anale andaro, come si diste, in Sanois, pernege ciar feco, non hauera ne anco poruto haue vilienza, volendo rifeatirfi di quel carro, e'dimostra gli quanto a luimeglio, che a fe, stessero le regimationi, dopo di pallati gl'viici di cerimomoli compimenti, non volle proporre cos'alcuna : pretendendo, che il Cadinale fosse desso il primiero, che proponesse partiti, efacesse apertura allenegotiationi

Duca di Sattoia e Principe di Pemonie trattizio ligo tofamente dal Cardinale, auuersione del Duca molte si possono e dalle tratta con Fiacircostanze, edalle occasioni allora correnti cesicon tanto raccogliere. Imperciocche alie molte offese rigore. da' Ministri Francesi, e di Cardinale riceoute, all'ingiuria della pace di Monfone, era sopragiunto il tratto superbo del Cardinale verso il Principe; non hauendo voluto, quando andò attattar seco ammerterlo al suo cospetto: della quale ripulsa il Duca era solito amaramente dolerti; e comprendendo quindi e dalle altre d'inostrationi rigorose, e minaccieuoli l'acimo del Cardi sale, esser non solo alienissimo da' suo interessi.e dalle sue soddis fattioni, ma conchato ancora nella sua depressione, gli pareua, che nessuna offerra, nesfun partito, nessun appuntamento glisarebbe offeruaro; anzi che, quanto maggiori foffero le cose, le quali la necessità pie ente da lui esprime sie, ranto l'esecutione sarebbe poscia più malagenele, e odiofa, non volena per lo dubbio probabile, d'effer ir gannato, (cambiare il tempo prefente col futuro. Penetreuagli ancora all'animo, e sentina al vino la passata del Rea Susa, le conuentioni, alle qualifu quiui costretto a consentire. E come fipareile allora (caduto da quella opinione, nella quale ambina di essere tenuto di poter escludere, e introdurre i Fraceti in Italia, così pensaua, che per risanare vna tanta ferita, non fosse ne'l maggiore, ne'l più opportuno rimedio, quanto l'opp, ili viuamente alla passata loro, e colla rouina intera dell'impresa, e del-

l'esercito lasciare vn perpetuo esempio a' Frácesi della necessità, che hanno di prezzatlo per lo vero portinaro dell'Alpi, e a gli Spagnuoli di tenerne conto, e quasi l'antimuro d'Italia, e dello Stato di Milano con vantaggiose conditionitrattenerlo. Questo era il punto più alto della sua grandezza, questo l'intimo fentimento de' fuoi penfieri, in questo quasi bersaglio hauendo fissamente posto la mira, riputaua (quando gli fosse riuscito colpirui) ogni conditione, ogni partito de' Francesi inferiore. Giudicossi ancora, che in lui potesse assai il dubbio conceputo, che quando per l'vnione sua si fosse il Cardinale veduto in istato di molta potenza, e sicurezza hauesse poscie conhiuso qualche pace con gli Spagnuoli, coll'esclusione de' suoi interessi come appunto era nella pace di Monsone fucceduto: onde abborrendo l'vnione espressa con alcuna delle parti, che'l sottomettena all'vna, e e gl'inimicaua l'altra, stesse costante nella neutralità, che'l faceua all'vna, e all'altra superiore. Non si rompeua per tanto con alcuna, ma, ricoprendo le attioni sue col mãto della neutralità, che professaua, s'andaua Francest pro- colle tergiuersationi schermendo. Nei Franeurano ma in celi, bisognosi in estremo di lui, voleuano, topendola seco, far manifesto naufraggio allo scoglio pericolosissimo della sua alienatione: ma dissimulando acerbissimi tratti, che lor veniuano vsati, procurauano colla sofferenza, e colla dissimulatione guadagnarlo,e nelle parti loro apertamente tirarlo. Ed esfo

(tanto

diffimulacione guadagna-re l'animo del Duca.

(santo conosceua il vantaggio della sua con- portamenti ditione) deposta ogni paura dell'arme loro, e Duca vest. 1 abusandosi della loro pacienza, e dissimula- Francesi. tione, non tralasciaua tratto, che potesse esser loro non solo di nocumero, ma di poca estimatione. Accordò il Cardinale pronuinoni di vettouaglie con alcuni de' sudditi del Duca, con alcun' altro la condotta di quei, ch'erano in Nizza, per solleuare la necessità dell'esercito presente. Fece il Duca carcerare e gl'vni, e gl'altri; ma non potendo senza aperta contumacia dinegare al Cardinale la condotta di quei, ch'erano in Nizza, poiche già haueua riceuuto il prezzo delle condotte, volle d'esso dargli i codottieri, i quali, da se interamente dipendendo, più, e meno, secondo l'arbitrio fuo ne conducessero. Ma non potendo finalmente l'esercito perseuerare più in que rermini, e conuenendo al Cardinale o romperla, o indegnamente confumarfi, o vergognasomente ritornarsi in Francia, volle, prima di romperla, fare l'estrema proua della méte del Duca. Gli fece per tanto proporre, che andarebbe ad assalire qualche piazza dello Stato di Milano, metre esso di vettouzglie prouuedesse Casale. Non rifiutò il Duca, o finse di no ristutare il partito: onde, hauendo a questo effetto il Cardinale fatto auu azare la vaguardia, la quale costana di sette mila fanti, e mille caualli, sotto il Maresciallo Chrichì, vscì anch'esso col corpo dell'esercito, e da Susa venne a Cazalette, luogo vicino ad Auigliana: e'l Duca inuiò verso Casale buona prouui-

sione di vettouaglie, le quali, auueggendosi poscia, che la vanguardia peruenuta a Riuas, terra del Monferrato, non profeguiua il viaggio; fece fostenere, sotto preteño, che non porendo la sola vanguardia far cosa di momento contro lo Stato di Milano, era necessario, che venisse dal rimanente dell'esercito seguitata. Tutbossi assai il Cardinale per questo tratto del Duca. comprendendo benissimo, che si vsauano seco l'esti medesime, che esso metteua in proua con altri Perciocche, come questo monimento della vanguardia fosse stato dal Cardinale sintamenre elequito, per induste il Doca a metter vertouaglie dentro Cafale; così l'incaminamento delle vertinuaglie fatte dat Duca, cominciò a parer fimulato, affine difacto vícise coll'efercito da Sufa, doue hausua ancora qualche prouuifioni, co che mantenersi, e a fine di condurlo a fronte de gl'eserciti Cesarco, e Spagnuolo senza vettonaglie, colle spalle mal sicure dall'esercito suo, che gli rimaneua dietro: onde colto nel mezzo, o senza combattere fosse vinto dalla fame, o combattendo miseramente distrutto. E per maggior argomento della mente finistra del Duca s'aggiugneua, che non ostante gli fustero in Susa stati poco dianzi sboisati in gran fomma danari per le tappe, e per gl'alloggiamenti, non volle, che l'efercito passasse per la via ordinaria, e per la strada militare, che da Suía conduce a Aunigliana, doue era più comodo, e più patente il camino, e gl'al-loggiamenti migliori; ma il fece passare per quella

quella di Condouè, e di Cafalette, la quale restan man finistra, malagenelistima emandio alle fanterie, con che alla caualleria, e alla codotta delle artiglierie, doue non erano ordini, e prouvistonicioune per gl'alloggiamenti, e done convenne leff ire grandissimi daligi difame, e di freddo, in tanto, che l'esercito il quale quius per qualche giorni si trattenne, sarebbe per la maggior parte petito, se con celerità non il fosse lo fatte condurre da Susa quelle reliquie di verrouaglie, che vierano stare l'asciate. Ma, non potendo queste per la loto ter uità lungamente supplire, e sacédo il Duca instanza, che si passassi innanti, ne parendo al Cardinale ficuro continuare quel viaggio, col la Cietti elle spalle Auigliana, do. ue il Duca con tutte le genti si teneue, rispose, che se volcuail Duca, che si procedesse innauti, il prouuedesse di vertouaglie, si dicchiatasse apertamente in fauore del Re, egli leualle l'impedimento di Auurgliana, la quale, stando in que'termini, non gli permetrena l'aunanzarti. Replicò il Ducz, che la gran penuria, che correua delle vettouaghe, doueua scusarlo dalle pronuisioni. Che non poteua dicchiararsi contro l'Imperadore, Signor suo Sourano, da cui tanti Stati in Feudo riconosceva; e quanto alla domanda di Auuigliana che esso non era, come gli eretici, e ribelli della Francia obbligato spianare le sue piezze, per lastricare la strada a gl'eserciti del Re; ma che, per leuargli l'ombre, e le gelosie, sarebbe pronto a cauar d'Auigliana parte delle genti. Cauonne inconta-

ga perche i Francest non vegghino affalirlo.

nente sei, in sette mila fanti, ma messegli in Duza di Savo: guarnigione de ponti, e de passi per doue l'egive della Do- sercito Francese, passata la Dora, che scorreua di mezzo, potesse venire ad assalirlo. ad Il che veggendo il Cardinale, e i Capitani Francesi, risoluettono venire alla forza, e passata la Dora, andar contro il Duca, il quale in Riuoli con parte della gente dimoraua; e a questo effetto fù ricchiamato il Cricchì colla vanguardia da Riuas, doue s'era continuamente trattenuto. Se n'auuide il Duca, e non pauentò per tale mouimento; perche, hauendo molto ben munito Auigliana, e Torino, doue folamente gli pareua, che potessero i Francesi far impeto, non dubitaua, che non vi douessero ancora esser tanto trattenuti, che hauessero tempo gl'eserciti Cesareo, e Spa-gnuolo, per farsi innanti; e trouatili sotto alcuna di quelle piazze accampati, a man Duca di Sauo salua distruggerli, quando la penuria delle ia abbandona vetrouaglie non gli hauesse molto prima fat-

la Dota si rino.

aira in Tori- ti disloggiare, e dall'impresa ritirare. Ma nuouo, e non pensato accidente variò lo stato delle cose. Il Duca partito la stessa notte da Rinoli, andò a Torino, e abbandonati i ponti, ei passi del fiume, che i Francesi doueuano la matina seguente assalire, diede larga comodi-

Francesi passa tà a' Francesi di passarlo, senza contrasto: onno la Dora e de andati a Riuoli, e nelle terre vicine, vi prefacoheggiano Rivoli e altre sero alloggiamento. L'occasione di si subito, terre del Pie e inaspettato mouimento venne dal Duca atmonte.

tribuita

tribuita alla notitia, ch'egli hebbe di alcuni trattati tenuti dal Cardinale in Torino; doue allora si trouauano molti Francesi, e fra essi due figliuoli del Chricchì: i quali incontané-Trattato de te, che sentirono il Duca entrato nella Città, perto in Torisi ritirarono all'esercito. E il Duca fortemen-no contro il te sdegnato sece sar prigioni i più principali de Francesi, che vitrouò quasi complici di macchine, e di trattati, e pubblicò alle Stape vn manifesto, nel quale si doleua amaramente del Cardinale, che mentre come amico era entrato ne' suoi stati, ed esso l'haueua di vettouaglie, e d'altro prouueduto, con tanto danno, eincomodo de suoi popoli, dalle bocche, e nuttimento necessario de' quali le haueua sottratte, hauesse tentato nella propiia Casa con trattati, e macchine d'opprimerlo; e non peraltro, che per non hauer voluto vnir l'armi sue alle Francesi contro l'Imperadore suo Signor Sourano, e contro il Re di Duca di Sauo-Spagna, dal quale non gl'era stata data occa- in sauore delfione, d'essergli nemico. Onde dicchiaratosi le arme Auapertamente in fauore della causa dell'Impe-tro li Frances. radore, e del Re di Spagna contro l'arme Francesi, spedi huoui, e più vrgentiauuisi allo Spinola, e al Collalto, perche con ogni celerità s'auuanzassero in soccorso del Piemonte; promettendo loro piena, e fegnalatissima vittoria contro nemicistretti da tante necessità, dalla quale vittoria il felicissimo sine delle imprese di Mantoua, e di Casale sarebbe indubitatamente resultato. Trouossi il Cardinale in molta confusione per l'impro-

Difficoleà nelle quali fittouano i Francefi venuti in Piemonte.

uisa, e inaspettata resolutione del Duca, e l'efercito in molto pericolo di perdersi. Imperciocche il mandar soccorso di genti a Casale senza vettouaglie, era più tosto grauare, che sollenare quella piazza; il trattenersi otioso in que polis per la falta delle vettouaglie impossibile, e per lo dubbio della venuta de gl'e sercui nemici pericoloso: il mertersi sotto Auigliana, o Torino erano imprese disperate, e rouinose: onde non hebbe per migliore partito in tanta confusione, e in tante angustie, e d'ssicoltà, quanto l'inuiare al Duca vn mest ggiesio, il quale trattando con esso, e con Madamma di Piemonte, mitigasse tanta asprezza, e il Duca a più moderati consigli riducesse. Ma ne anco questo su rimedio al presente male opportuno. Perc ocche il Daca irritato, e feroce contro il Cardinale per lo vantaggio delle sue, e suantaggio delle conditioni di lui ad altro non mitaua, che alla vendetta, e coll'intera rouina di quell'esercito che ad abbattere, e rouinare la fortuna del Cardinale; il quale tocco da prinate emulationi, e pregno d'odio, e d'ambitione veniua coll'arme del Repertrionfar della sua, e così pensaua render con perpetua gloria il proprio nome a' Principi dall'eta presente riguardeuole, e a quei della ventura memorabde, e immortale: onde ne ammesse il messaggiero, ne volle, che con Madamma, o con altri Ambasciadori de' Principi nella sua Corre residenti sauellasse. Perloche il Cardinale,

Duce di Sauoia non vuole fentire propo ila alcuna di l' Cardinale.

prendendo dall'yltima necessità il configlio, si pa-

si parue costretto à cambiar la guerra difenfiua, che portaua in fauore del Duca di Niuers, in offensiua, contro quel di Sauoia, dal quale gli pareua, che con tratti così hostili, e constinique condittioni venisse così hostilmente trattato. Saccheggiò per tanto Riuoli, e le terre vicine; ma parendogli questi risentimenti deboli, e indegni della Grandezza del suo nome, e delle arme Reali di Francia, per non vedere doue meglio poresse riuolgersi, si riuosse a Pinarolo; doue, inuizio il Cricchi colla vanguardia, egli il giorno se col referento guente col resto dell'esercito l'andò seguitan- sotto pinato do. Deliberatione veramente in tanta disperatione di cole molto necessaria, ma molto incerta, e pericolosa. Imperciocche, le quella piazza fosse stata così ben prouneduta, come l'importanza, e conseguenza di lei meritaua, e la conditione delle cose presenti ricchiedeua, e hauesse perciò datto tempo al soccorso de gl'eserciti Cesareo, e Spagnuolo, sarebbe al sicuro stato a'Francesi necessario, o venire con suantaggio al fatto d'arme, o distorsi con molto pericolo, e confusione dall' impresa, e ricouerarsi con vergogna in Susa, doue, assediari, potendo malamente sostenersi, sarebbono stati finalmente costretti a riceuer quelle leggi, che a vincitoti fosse paruto loro di prescriuere, con l'intera perdita della gloria l'anno innanti in questo stesso luogo dal Reacquistata. Ma la fortuna, solita ne casi estremi di tutto punto cam- cose del Duca, biarsi, solleuò sino al colmo delle felicità le gale.

biameto delle e del Cardicose del Cardinale, che già pareuano rouinare, e precipitò quati nell' vliima rouina alti cima della felicità, e della Grandezza

Accidentesche di m rr or Font di ginerolo.

quelle de. Daca, le quali pareuano nella più collocate. Parc ocche hauendo il Duca pur qualche dubpio di quella piazza, done fapeua poco altro di presidio ritrouaisi, che la guerrag one oid baila folha in tempo di pace tratte retuili. vi m ò quello stesso giorno, che l'efercito si mosse da Riuoli vin g osso rinforzo di genu. Ma essendesi nell'esercito divolgato, che s'andava a Tonno, o pensando i condociesi delle ar iglierie, che si continuasse a marchiare con gliordini primieri, quando non esano anco a venuti a luce i trattati con ro quella città, continuarono di tirale verto Toimo. El Daca, il quale dubitò d'esserui per elecusione de'medesimi trattati affalito, ricchianiò le genti poco, d nez a Pinarolo inviate, e le ritenne in difesa della cicà principale: onde Pinarolo privo di quel imforzo, non potendo il Duca folo vici e in compagna, per foccorrerlo, poco largamente potè contrastar a'Francesi. Perciocche, arrivara la vanguardia il vigefimo di Marzo, e collocata ful fosso la batteria, venne la città, potendo malamente diced y onit fendersi, all'accordo, e, senza far resistenza, alla di ditione. Alquanto maggioreapparecchiof inccessario, per l'espugnatione del castello; il quale alquanto più il trattenne a diuotione del Duca. Variò questo successo di tutto punto lo stato delle cose. Il Cardinale,

respi-

Pinarola A Canclio.

respirato da tante angustie, oltre all'essersi Conseguenze con quello acquisto aperta la porta alla vec. Franc si, eper toungle, e pronuisions della Fiancia, faceua nitio e al Du ancora contubaire le terre vicine del Piemonte abboi danti di vettonaglie, e tenendo in mano quella, e la piazza di Sufa, oltre a che potena aquanzaili aq alui acquisti, afsicurana al Re la restituione di Casale, quando per non poter effert toccorto, in podesta dell' efercito Sp gouolo perneniffe : e porendo, col tener pegni così giandi alle mani, negotiar con vantaggio la pace, il soccorso di Casele non gl'era più come prima necesfario. Per lo contrario il Duca, scuduto per la perdita di quella piazza dal vantaggio delia sua conditione, non potena p ù tener l'esercito Francese stretto di vetto Laglie, ne così come prima dall'arbitrio suo dipendenre rispetto al soccorso di Casale, ne menpotena tenere gli Spagnuoli più anfioli dellevnione sua co Franceti. Atziper lo contrario conuen uagli d pendere, e star soggetto non solamente all'arbitrio del Cardinale, il quale impadronito di Pinarolo, potena in molte maniere danneggiare il Piemonte, ma ancora a quel dello Spinola, per la necessità d'essere dall'arme Spagnuole contro le Francell, ch'haueua nel grembo allo flato, difeso: onde d'arbitro, che si teneua della pace, e della-guerra rimanendo in vn subito all'arbitrio dell'yno, e dell'altro fostoposto, conneniuagli, rimessa in tutto, e per tutto la grandezza di que concerti, co quali pensaua Trr 2

faucrevoli a ca dalia jer deta di Pina rolo.

di dar le leggi a tutti, e di tener in mano le negotiationi, timettersi assolutamente alla dispositione, e all'arbittio di coloro, i quali poteuano potentemente, e prontamente difenderlo, o danneggiarlo. Lo Spinola, il quale, tutto intento nell' espettatione della pace, non haueua mai voluto consentire al Duca sussidio alcuno, ne di genti, ne di danari, risuegliaro dalla venuta, e progressi dell'esercito Francese, cominciò a formar nuoui pensieri, e ad accelerare con maggior sollecitudini le prouuisioni della guerra. Spedi per tanto in Germania, e in Napoli, per sollecitare l'incaminamento delle genti ordinate; e in lipagna per nuoue prouuitioni di danari, e attendendo principalmente, e sour'-ogn'altra cosa alla sicurezza dello Stato di Milano, diede principio a vn gran forte vicino a Sattiranna, a vn'altro ful Pò rincontro Valenza, e a vn'altro alla Villata. Gittò due ponti, l'vno alla Villata, e l'altro tra Valenza, e'l nuouo forte. Così pensaua, che quella parte dello stato vicina al grosso presidio di Casale restarebbe assai sofficientemente coperta: e intendendo l'andata de' Francesi a Pina-Genti inulate rolo, inuiò in soccorso del Daca Don Mardallo spinola tin d'Aragona colla vaguardia, nella quale si dopo la per convanano quattro mila fanti, esecento ca ualli; ed esso, aspettando in Alessandria il Le-

olez

gato, che veniua per trastasgli di pace, attendeua quiui a raccorre il rimanente dell'esercito, per andar con esso in persona alla difesa dePiemonte. Ma, o che le strade per le con-

tinus.

tinue piogge dirotte ripugnassero alla celerità del viaggio, o che lo Spinola, stimando impossibile ginguere in tempo al soccorso del, castello di Pinarolo, ripurasse mino inconveniente, che, douendossin ogni modo perdere, succedesse la perdita, mentre l'arme del Renon fosseio ancora comparse; o che finalmente ( ii come da molti fu interpretato) non fosse lo Spinola ancora ben ficuro della volontà del Duca, e che però non gli fosse discara quella perdita, la quale costrigueua il Duca a stare vuito alle parti del Re, per la necessità di esser aiutato alla ricuperatione; non procedettono le cose 2 quella speditione appartenenti con quella caldezza, e follecitudine che in apparenza si professaua. Il Legato, giunto in Alessandria, Cardinal Bazs'abboccò collo Spinola, e col Marchese di tratta in Aiesa Santacroce, venuto da Genoua, per interue-fandria di Panirea quella conferenza. Troud molta dispo- ce collo spisitione alla pace, ene rimase soddisfatto. Per. Santactoce. ciocche lo Spinola, e'l Santacroce s'offeriuano pronti a far ogni cosa, mentre i Francesi, restituite le piazze del Piemonte; in Francia si ritornassero. Prometteuano la pacifica pos-partiti di pace sessione, e restitutione del Niuers ne gli Stati Spinola, e Sana di Mantoua, e di Monferrato, colle inuesti- tacrose al Los ture douute: la remissione de forti, e posti a' Griggioni occupati: il ritorno dell'esercito Cesareo in Germania; il discioglimento dello Spagnuolo in Italia. Colle quali proposte partito il Legato d'Alessandria andò verso il Piemonte, per trattare col Duca, e col Car-

LIBRO 1030 dinal di Francia, ne' quale non trouo tanta Difficoltà op-dispositione alla pace. Primieramente il por e dal Ca dica di Ric. Cardinale, allegando, non essere secondo la chellieù alla dignità dell'arme Regie, e itrat in negotiapace. tioni, mentre l'impresa ch'hauena aile mani del castello di Pinarolo, non fusse fornita, non volle dar orce his, ne entra ne in difcastello di pi-coi lo col Legaro Il qual perciò intratienne narolo fi ren vadicigiorni in Totino; in capo a' quali, efde a'Francesi sendosi reso il castello s'attese con sollecimdine a cigner la terra di bellouardi reali, el castello di fortificationi sù unforzato: con che quella piezza mespugnabile dinenne. La Francesi serii quale, si come allora si giudicò, e i successi ficane Finaro poscia maggiormente chiacitono, destinalo occupato. nano i Franceli di mai resticuire, ma difarne piazza d'arme in Italia, la quale seruisse di gagliardo freno al Piemonte, e a Duchi di Sauoia; di continua gilotia allo Stato di Milano, e di porta potentifirma al Re di Francia per l'imprese maggiori, che, occorrendo loro di passar con escretti l'Alpi, d'istraprender Briccherasco designassero. Fit ancora affat subito occupada' to Bricherasco, terra vicina a Pinarolo, a piè оссирато Francesi. dell'Alpi, edi monte monitioni fortificato. Vennero non molto dopo la deditione del castello di Pinarolo in Piemonte il Collalto, e lo Spinola, e collo Spinola il Santacroce, Collaito, Spi e'l Duca di Lerma, e dietro a essi andauano nila , Santa-Croce. Duca entrando genti dell'escreito Cesareo, e Spadi Lerma e al tri capi critis. gnuolo. Filtenuta in Carmagnuola consulta no con se de fulla somma delle cose. Il parere, e configlio del Piemonie, del Duça fil, che, tralasciare per adesso le imprese

prese di Mantona, e di Casile, s'andasse con Consulus in tutte le forze voite alla ricupe a ione di Pi sua de la narologe di Sulage che ii procuralle di cieccar so es assorica oltre a'monti i F.a. cesi, arreso che sgombiacut. cla spata da essi l'Italia, e Mantoua, e Calde, per nou gnoli. poter softeneili ienz : i loro auti, p .. se lieste ciderebbono; massi namente, priche Carale non hauendo vertiouagaiem b ene confamarebbe, ed esso Duza in f. de di Principe dana parola, che non farebbe d'alcune ve touaglie produedaro. E acciocche cia cuno de' Cipitanitanto di Ceiale, quanto del Repolesse di buona voglia concorre e in queita sentenzi, offeriva di lasciare il Piemonte libero Tarrie, e ofalla loro dispositione; acciocche poressero a ferre del Duca modo loro gneceggaroi: ed ello con encorer o da della . di dieci in dodici inil fanci e di mille cin- gastra, quecento caualli, past-rebb, con esti in Sauoia, e quindi nel Delfiosto: done, f troti padrone delle strade che ver gono in Italia, impedirebbe il come cio tra la Francia, è l'esercito nella diseta di Pinarolo occupato, in maniera, che, non potendo dalla Fra cia riceuer ne ris forzi di genti, o fuffi h di vertouaglie, e di danari, farebbe cottretto, o morirui, o abbandonata l'Italia, e'l Pienionte, nella Francia ritornarsi. E totta a questo modo l'oppositione de Francesi, l'imprese di Casale, e di Mantona a facilissi i termini d'espugnatione fitiddutrebbono. Accettarono in parte, e in parte rifiutarono il partito Parere de'Cadel Duca tutti i Consultori, eccetro lo Spi e spagnoli. nola. Perciocche accordando ognivio nel

parere, che si tralasciassero per adesso l'imprese di Mantona, e di Casale, e che s'attendesse colle forze comuni alla ricuperatione delle terre del Duca, e alla cacciata de Francesi d'Italia, non era comunemente approuata l'altra parte del consiglio del Duca, in quel, che riguardana di portar con parte delle genti la guerra oltre a' monti, parendo questo partito, per essere troppo animoso, altrettanto pericoloso, quanto l'altro, di fermarsi vniramente alla ricuperatione delle terre del Piemonte, e vtile, e necessario.

Spinola di at sendere al l'est intima della Corte di Spagna, o dall'attilità pugnat one di cuidente dell'acquisto di Casale misurando-grouato da al-la, o che stimasse vano, il pretendere la ricuprouato de la corte delle piazze perdute, mentre ha-

peratione delle piazze perdute, mentre hauessero alle spalle le porte aperte a soccorsi,
o che hauendo ancora dubbià la mente del
Duca, la quale da Francesi colla simplice offerta delle stesse più accertato consiglio, il
mon esporte il capitale delle forze, e della
sicurezza de gli affari, e de gli stati del Re, e
la propria riputatione alla sede, che stimaua
poco sicura del Duca, all'incertezza della
riuscita, al pericolo d'esser le genti Regie
oppresse da Francesi, e alla difficoltà di ritirarle in caso che qualche accordo tra'l Duca e i Francesi succedesse. Perciò ripugnando rutti i pareri del Consiglio, nel quale tutri i più principali Capitani dell' esercito erapo interuenuti, ed etiandio ripugnando il
Marchese

Marchese di Santacroce, determinò, che rimanendo Collalto colla maggior parte delle genti all'opolitione de'Franceli, esso douesse attendere col rimanente all'espugnatione di Casale. Dalla quale deliberatione non furono poscia bastanti a rimuoverlo ne l'autorità, ne i prieghi del Duca, ne il parere contrario di tutto il Configlio, ne alcun'altro inconveniente a danno, e preiuditio delle cose comuni propostogli. Inuiato per tanto Don Filippo suo figliuolo con cinque Lo spinosa mila fanti, e cinquecento caualli ad occupar po suo fice figlio Pontestura, San Georgio, e Lusignano terre volo ali ipuvicine a Casale, le quali, come dicemmo, gnatione delle surono da Francesi tenute, e presidente, egli Casale. si trattenne in Torino, per assistere alle negotiationi della pace, dal Legato dopo la perdita di Pinarolo ripigliate. Rimase il Duca per così forte, e costante tisolutione dello Spinola non poco alterato: e ciò non tanto per vedersi priuo dell'assistenza di Duca malsudquel Capitano, e di buona patte dell'ester-distatto della cito Spagnuolo, quanto per lo dubbio, che, deliberazione occupato Casale, gli Spagnuoli andarebbono men solleciti, e men seruenti nella sua difesa, e nella ricuperatione delle terre perdute. Consideratione, la quale, se come suole il più delle volte auuenite, non veniua dal proprio interesse offuscata, doueua il Duca supporre, che altrettanto douesse obbligare lo Spinola, a procurare anticipatamente l'espugnatione di Casale, quanto era più probabile il dubbio, che il Duca, a

gl'interessi del quale ripognaua la perdita di Cafale, ricuperate le piazze del Piemonte, douesse, come prima, con ogni studio impedirla. Turbossi ancora molto per la medesima deliberatione dello Spinola il Collairo cattiurto già dalle lusinghe, e secondo alcuni, de gran donarius del Duca. Collato fimill quale Collito, la causa del Duca, quasi causa comune fauorendo, voleua, che fosse

> a tutte le altre antiposta : onde tra di loro, olite all'emplatione già nate, nacquero per

ba della deli beratione d.1 lo Spinola.

questa occasione non solo dispareri, ma disgusti, da' qualig an danni nella somma delle cos comunivennero a ridondare: la quale da' fini, e intere si diuersi, e da priunti studi, ed emulationi distratta non altrimente, che nane da venti, e gouernatori contrati agittata, fiette a grauffi ni pericoli for oposta. Onde il Collalto, slegnaro anch'esso colla Spinola fi di- causa comune, ne volendo rimaner solo nell'impresa del Piemonte, si ritirò all'esercito sotto, Mantoua, lasciandoss apertamente intendere, che s'altri la causa particolare del suo Principe alla comune preferiua, era anch'esso

Collaito e lo gustano infieme.

Negatiatione Legato e'l Catdinal di Ric chellieù.

te antiporre. Il Cardinal Legato, andato fra di pace fra'l questo mentre a Pinarolo, haucua negotiato col Cardinal di Ricchellieu, e propostigli i punti in Alessandria collo Spinola, e col Santacroce accordati. Trouollo facile in tutti, eccettoche nella restitutione di Pinarolo, il quale, diceua, essergli necessario ritinere quando

tenuta quella di Mantona particolare dell'Imperadore a quella di Cafale, e del Piemóquando per le ragioni, che il Re vi pretende- il Cardinale ua, quando per la ficurezza de gi affati del pinarolo. Niners, e della pace, chefti conchinderebbe, la quale per effete già ftata molte volte, come diceua, da canto di Spagna violità, haueua giusta occatione di dubitate, che ripussati i monti, non venille vn'altra volta intorbidata; ma molto più si credena, che per ambitione prinatane riculatte la rettitutione; andando egh topramodo glorioto di un rale acquifto, ea gl'affari del Recosì importante. E come grandislimo sentimento prouò la Francia, quando Pinarolo dal Re Henrico Terzo fu al Padre del presente Duca restituito, così, fentendo al presente altrettanta loddisfattione d'hauerlo ricuperato, non poteua il Cardinale soffure di perdere col fintto dell'acquisto il merito, il vanco, e la perpetua fama di così segnifico beneficio alla Corona di Francia recato. Ma effendo questo punto di trappo grande impor anza per la conclusione, ed esclusione della pace, per la quale, esfendo il solito restituire le cose altiui, si trattaua alpresente di trattenerle contro il titolo, che portauano l'arme del Re, mitigò Riccheliu le proposte, e ridusse la ritentione al termine di due anni, offerendo al Duca per pegno della restitutione Moncaluo, con altre terre del Monferrato. Ma parendo ancora troppo dura questa conditione, la quale petro al Duca riduceua l'osseruanza dell'occordo all'arbi-telligenza col trio de' Francesi, i quali, liberato Casale, e Ricchellieu. Mantoua, Diosà quel, che haurebbono ofseruato; su per vltimo proposto, che i Te-

Spinola fof-

deschi ritenessero le piazze tolte a' Grigioni. e i Francesi quelle del Duca infino a tanto, che le cose d'Italia fra'l termine di quindeci giorni s'aggiustassono; le quali composte, e aggiustate, si venisse dall'una, e dall'altra parte alla restitutione del ritenuto. Prestò lo Spinola otecchi al partito, che gli parue più moderato, e men iifiutabile intanto, che. discorrendone alla presenza del Duca, e d'aleri Capitani, hebbe a dire, che sarebbe ancora pronto ad accettarlo, quando il termine della restitutione fino a due mesi fosse prorogato. A tanta larghezza di partito non porè contenersi il Duca, già dello Spinola malissimo soddisfatto, e aperta la porta, che finallora haueua tenuto chiusa, allo sdegno, n'esclamò assai, e con esso il Collabro. E penetrandosi poi, che si trattaua d'abboccamento tra' Cardinale, e lo Spinola, crebbeil sospetto, e le mormorationi, che fra di loro passasse segreta intellingenza a pregiuditio del Duea; al quale entrambi si scorgeuano infestissimi. Daua gran fomento alla sospitione l'amicitia fra di lero contratta, quando lo Spinola, passando di Fiandria alla Corte di Spagna, andò al campo sotto la Rocchella, per fare riunerenza al Re; done dal Cardinale con honori, e studinon volgariraccolto, riceuetce dallo Spinolain contracambio molta lode, per la rilatione, che fece al Re, della bene inintesa, e ben ordinata oppugnatione di quella piazza; e per la sicurezza fattagli della felice riuscita, che in breue gli prometteuz,

na, quando nel continuato corso dell'oppugnatione si perseuerasse. Es'aggiunte da que-Iti stessi rempi, che, essendo itaci intercettiale cuni spacchi diretti allo Spinola, il Ricchellieu, così come erano chiusi, e sigillati, gue gl'inuiò; cosa, che risaputa dal Daca, gli diede materia di molta diffidenza, e di so pittomi quasi indubitate riempillo. Così rimanen Megociatione do disciolta ogni pratica di pace, s'attende- te. ua alla preparatione della guerra, e'l Duca, risentitosi dello Spinola, inuiò l'Abbate Scaglia nella Corte di Spagna, per far querimonie col Re de glistrani, e rigorosi portamenti, che da lui riportaua in pregiuditio Duca di Sauonon solo suo, ma de gl'affari del Re, e della nella Corte di causa comune, alla quale le male soddisfat- Spagna contro tioni del Duca non poteuano esfere d'alcun quella di Fragiouamento. Fece ancora lo stesso Duca, e cia contto il fece fare da Madamma suo nuora doglienze del Cardinale nella Corte di Francia, ma colla Reina madre in particolare; alla quale la grandezza del Cardinale, statole per l'addietro confidentissimo, cominciana per la troppa autorità acquistata, è per lo gran credito, che gl'haueua il Re, a diuenir sospetta, e odiosa: onde non mancò il nome suo d'essere in varie guise lacerato, puttandolo, chi Querele date d'odio troppo ardente, e troppo infesto al Francia al Duca; col quale, hauendo hauuto ordine di cardinale. trattare dolcemente, non hauesse hauuto altro scopo in tutta quella speditione, che d'irritarlo, e con troppi rigorosi strappazzialienarlo da gl'interessi del Re, e dal fine dell'im-

presa: chi d'inespenierzy delle cose militari; chi d'ingiastitia, e violenza delle attioni; mentre l'arme alla difesa, e protettione di vn Principe opp- flo deminate hauesse conuertito pell'oppre fione di vu'aitro, che pur era parente co i litet o del Re, amico, e collegato della Corona con tanto (candalo dell'arme Regie, con tanto pericolo dell'impiesa, e diquell'elercito, nel quale erano tanti Signori, e Capitani, e gnel, che più importaua, della digma, e riputatione del Re: essendo cerussima cota, che le nell'impresa di Pinarolo la fortuna grande del Re superiore a' finistri porcamenti del Cardinale non hauesse raddozzateleçole al punto dell'vluma difperatione ci ndotte, sarebbono in manifesta rouina precipitate. Onde, sertendosi querelato, e dubitando del Kegio fauore, il quale per la fua affenza pericoloua, la sciara la carica

Richellieu col Mareicial di Cticchi paffa to in Francia da conto attieni.

Cardinal di delle cote del Piemonte a Mareicialli Forza, e Scouberg, fi paísò col Cricchì in Francia: done peruenuto, e dato conto al Re delle sue attioni, e della necessità. nella quale il Duca Re delle sue l'haueua messo, non hebbe poco che faie, a sostener la piena de rristi humori, i quali sparsi contro la sua autorità, e grandezza, parenano più vicini a sosfocarla. Così sforzossi il Duca con gl'vfici abbassate la fortuna del Cardinale, la quale coll'armi, e con tante macchine, e strattagemmi non haueua potuto roumare. Mentre in Torino intorno a' punti della pace si dibatteua, D. Filippo Spinola, accostato si a Pontestura, era andato da tutti

rutti i lati cingendola : e aperte le trincee, haueua cominciato la batrerla. V'h menano i Franceli comincisto alcune fostilicationi, le quali ciano imperfette, e giuotcando quei di Cafale, che la dilatione, che darebbe l'oppugnatione di quelluogo, giouarebbe alla contenuacione di le medefimi, hebbono per buou con glio, scemar il presidio e le prounisioni, della piazza principale, per impiegarle in difesa di quel luego: supponendo per indubitato, che la deditione tirata in lungo dal groffo preficio, che vi si mandaua, non succeden bbe senzall ritorno delle stesse genti, e. delle vettousglie, che fossero saprauuanzate alla difesa, Così tenza aunenturare ne le genti, ne le prouuit oni, sperauano di trattenere per qualche gioniil nemico lontano, e che frattanto, godendo del beneficio del tempo, haurebbe potuto ficuramente, e senza distuibo attendere a maggiormente fortificarii. Ma gl'efferti riuscirono contrari a' Difilippo Spi-pensieri, e a' ossegnis perche il quarto giorno pomessura. cominciarono i difentori a parlamentare; e'l quinto accordarono la deditione con tutti i patti, che seppono desiderare, eccetto dinon poter ne entrate in Casale; ne timanere in Italia, e có obbligo di lasciare le vertouaglie, e le promissioni. Così, rimato D. Filippo padrone del luogo, fece passare gl'arretial Finale, e quindi colle barche a Marfiglia con poca loro riputatione condurli. Andossi quindi Georgio Caal Castello di San Georgio non più di vn mi-dello satte glio, e mezzo da Casale discosto; doue non fale.

erano altri, che dodici Francesi di presidio? oltre a' gl'huomini della terra molto ben animati, e disposti alla difesa. Fù nondimeno maggiore quiui la relistenza, perche, ricusando la deditione furono tentati colle mine, le quali cominciate al fianco di vna torre, riul-, cendo vane per li fuochi artificiati, i quali, gettati dalle mura, abbruggiarono i mantelletti, che coptiuano gl'operari; fù necessario trapportare in parte pui coperta il lauoro, doue essendoi più sicuramente trauagliato, e rimanendo alcuni de difensori vecisi, e tra essi il Capitan de' Francesi, gl'altri, dubitando della vita, vennero con gli stessi patti, che quei di Pontestura, ma non con la medesima infamia, alla deditione. Restaua Rossi-Roffigliano gliano, doue erano da trecento tra Francesi,

colune ti Ga

Castello sulle e Monferrini: e rimanendo questo luogo per fale occupato la perdita di San Georgio staccato da Casadallo spinola le, pareua, che non potendo pregiudicare: all'impresa principale, fosse perdimento di tempo, e dell'oprail tentarlo. Ma venendo dallo Spinola, a cui D. Filippo ne scrisse, ordinato, che si tirasse innanti l'espugnatione, vi s'andò. Era il luogo assai forte, e in sito: rilleuato. Gouernavalo il Marchese di Montausier, capo del presidio Francese, giouane, di molto spirito, e desideroso di segnalarsi, e di risarcire con altrettanto valore il danno, che nell'openione di tutti haueua cagionato alla riputatione del nome Francese la debolezza di quei di Pontestura. Onde l'impresa riusci di alquanto maggiore difficoltà, e lunghezza. Vícirono i difensori al comparir de'nemici, e dopo alquanto di scaramuccia si ritrassero nella terra, alla quale auuicinati gl'oppugnatoti, cominciarono da tre lati gl'approcchi, e da due formarono le batterie; e venendo eggregiamente risposto a tutti gl'infulci, e tentatiui, che furono molti, si trattenne l'oppugnatione quindici giorni. Ma finalmente, essendosi oltre alle batterie lauorato al terzo approcchio vna mina, fù necessario venir alla deditione con gli stessi patri di quei di Poncestura, eccetto in quanto al Montausser con alquante cametate fù permesso l'entrat in Casale. E rimanendo per la perdita di que' luoghi quella piazza in tutto chiusa,e priua della comoduà de soccorti, di vettouiglie, e di rinfielcamenti, e temendo d'esser fia poco tempo affalita con tutte le forze dell'elercito dallo Spinola, pareua, che commenssifero ad abbreuiarsi i giorni della sua vita; i quali colla lunga difeta di Pontestura, e de gl'altri due luoghi hauevan creduto, i difensori di pro-longare. Non si smaritono nondimeno i francesi di ca-fale disfanno Francesi, che v'erano alla difesa, perche inte- vna compafo, che in Morano oltre al Pò alloggiaua vna gota di Caualcompagnia di caualli del Duca, vicirono di Morano alnotte, e passaro il fiume colle barche, la colfero all'improuiso, e vecisine molti, ne condussero ancora molti prigioni a Casale. Lo Spinola, veggendo sconclusa la pace, lasciati Matchese Spiin Piemonte quattro in seimila fanti sotto i nola lasciate Mastri di Campo Don Martin d'Aragona, del Piemonte V u u

và all'espugnatione di Casale.

Antonio dal Tuffo, Nicolò Doria, e'l Baron di Sciamburg. E mille caualli fotto Gherardo Gambacorti Gouernatore della caualleria Napolitana, con ordine a tutti di vbbidire al Principi di Piemonte, si voltò all'oppugnatione di Casale; e, prendendo congedo dal Duca, scusò con esso la necessità della sua deliberatione; rappresentandogli il presidio grosso de' Francesi in Casale, il quale, tenendo in gelosia lo Stato di Milano, e parte del Piemonte, ragion nessuna di guerra consentiua, che si soffrisse quella piazza d'arme de' nemici, per gl'inconuenienti grandissimi, che, stando tutte le forze vnite nel Piemonte, ne poteuanorisultare, e confidando esso per l'esperienza, che haueua dell'espugnatione delle piazze, e per lo parere de'suoi Capitani, che non douesse l'impresa oltre a quaranta giorni prolungarsi; promise al Duca, che subito d'espugnata, ritornarebbe con tutte le forze in suo aiuto. Pasti ancora di Piemonte il Collalto, lasciatiui tre in quattro mila Tedeschi sotto il Tenente del Baron Galasso, i quali furono collocati di prefidio in Auigliana. Diede lo Spinola principio all'oppugnatione di Casale sul finir di Maggio, essendo stato alquanto irressoluto, se douesse con aperta forza, o coll'assedio tentarla. L'assedio, tutto che per la picciola quantità delle vettouaglie si sperasse molto breue, adognimodo, sarro il calcolo de disensori diminuiti, per quei, ch'erano stati mandari nelle

Dubbio dello Spinole fe debba affediare o cipugnat Cafale. nelle terre poco dianzi occupate, si giudicaua, che più brene, e più ficura riuscirebbe l'oppugnatione; tanto più perche essendo le forze dell'esercico Francese assai indebolite, era ancora a proportione diminuito Risolue espugnatla il dubbio della loro oppositione: onde par-coll'arme. ue più accertato disputar quella piazza coll'armi, che, firignendola colla fame, dipendere da gli euenti dell'assedio, il quale da gl'incern, e fallaci calcoli dipendendo per lo più incerto, e fallace riesce. Dana ancora animo allo Spinola il proprio genio inclinato alla forza, e la fortuna staragli nell'espugnatione di fostissime piazze nella Belgia tanto fauoreuole: la quale, che in questa, che era la primiera delle tentate da se in Italia, douesse venirgli meno, non poteua per modo alcuno darli ad intendere. Ma, o che la sua felicita non gli tenesse dietro, ma stesse affissa al Belgico suolo, o che i varifini, ed emulationi de capi, i quali quelle guerre maneggiauano, gl'intorbidassero il genio, o la morte; che, gli soprauuenne, interrompesse il corso singolare della sua fortuna, gli connenne in questa succombere. Comandaua dentro Cafale il Duca di Mena feconfecondo genidogenito del Niuers, giouane ancora d'an- 10 del Niuers. ni, e poco, o nulla nell'arme sperimentato: onde la sua persona di poco altro serviua, che d'autorità, e di riputatione per lo Gouerno, e condotta delle cose e per la concordia de' Capitani, e vbbidienza militare. Nella cittadella era solamente presidio di

Marchese di uara, il quale l'antecedente oppugnatione Riuara Capi-tan della citta. haueua sostenuto. I Francesi in numero di della di Casa due mila fanti, e trecento caualli stauano in difesa della città, e del castello; de'quali

Toras fortifi ca Cafale.

era capo il Marescial di Toras, Capitano, a cui la singolare, e valorosa difesa, e resistenza fatta poco dianzi nell'ifola del Re (ifola all'incontro della Rocchella) al triplicato assalto delle armate d'Inghilterra, haueua acquistato gran fama di valore, e opinione grande di eccelentissimo difenditor di piazze. Le fortificationi principali quado v'entrò questo Capitano, erano solo verso il Pò, e verso la pianura, per doue era stata da Don Gonzallo attaccata: di verso la collina poco, o nulla era fortificata: e, dubitando il Toras da questa parte gl'assalti, si diede con molto studio a fortificarla. La cittadella non haueua ne anco spalti, ne altre fortificationi di fuora, eccetto due mezze lune, le quali copriuano l'vna la porta del soccorso, e l'altra quella diuerso la città. Lauoronne il Torras vn'altra molto grande, di doppio recinto fra i due bellouardi della cittadella volti alla collina, doue dubitaua d'essere attaccato. Ne furono vane le prouuisioni, o fallace il discorso: perche lo Spinola, stimando quella parte più opportuna, cominciò da essa Oppugnațio, quattro approcchi. Il primiero, di cui fù dane di Casale to cura a Napolitani del Mastro di campo

come ordina-ca, e ripattira. Filomarini, era indiritto verso quella parte

della città, che si chiama de'tre venti, ed era fotto-

sottoposto ad alcune fortificationi fatte fuora del castello in sito rileuato. E perche il muro della citta con quello del castello formano vn'angolo in dentro, che riesce in forma di forbice, nel quale a gl'oppugnatori conueniua colpire, restaua perciò l'oppugnatione de questa parte più difficile, e pericolosa. Gl'altri approcchi tirauano diritto a due bellouardi della cittadella, fra'quali era la mezza luna eretta dal Toras. Al primo de'quali, che era l'interiore, e più vicino alla porta, che và a Torino, si dirizzarono due approcchi; il primiero de gli Spagnuoli comandati dal Duca di Lerma: il secondo de gl'Alemani comandati dal Tenente del Sciamburg. Il quarto approcchio, che era divizzato contro il bellouardo, il quale comincia a scoprire la campagna, toccò a'Lombardi sotto i Mastri di campo Trotti, e Sforza. Così, cominciandosi ad aprir trincea, ognuno a peruenire allo scopo destinato con sollecitudine procuraua. Nel qual mentre Don Geronimo Agostini, lasciato alla Villata in guardia di quella frontiera,s'auuicinò d'ordine dello Spinola al Pò, rincontro a Casale, e per restrigner da quella parte maggiormente la piszza, vi formò alloggiamento; nel quale appena fortificato, non tralasciò di tentare l'isola più vicina, sulla quale, perche era di molta conseguenza alla sicurezza della città, e delle mulina quindi poco discoste, haucuano quei di dentro erette alcune fortificationi. Squazzato adunque il fiume colla caualleria ingroppata, non ostante che dalle mura, e da i forti venisse co'moschetti molto infestato, tanto non-

D. Geronimo dimenos'auuanzò, chediuenne padrone del-Augustini occupa Picha l'isola colla morte di tiecento Francei parte del po deina vecisi, parre annegatinel Pò, il quale frà l'Ia Ca ale con tola, e la città, per esser molto nistretto, corgran mo tali tà de Francesi. re assai rappido, e profondo. Questa, che sù

la primiera fattione tentata da quei di fuora con tanto suantaggio, e nondimeno con tanto ardire, e vigoie, essendo riuscita con tanta fortuna de gl'affalitori, e con tanto danno de gl'affiliti, abbartè molto gl'animi de Cafalatchi non assacfatri per tutto l'assedio, e oppugnatione dell'anno precedence a simili scherzi così sieri, e sanguinoti : e giunta la viltà quiui da Francesi dimostrata a quella, che dimostra: ono nella difesa di Pontestura, cominciarono a sbigottire, e, temendo di peggio, a confidar poco della protettione, e difesa de'soldati di quella nattione, della quale hanenauo già farto gran capitale. Ma del affii presto venne al Toras occatione di se-

Torral di Ca fale riel e con de foldati spa gauoira

gnalar se stesso, e : suoi in valtra singolar molt : anno fattione dalui con giuditto, con valore, e con non minor fortuna tentata; la quale refe a fe, e a' snoi la riputatione, e rauvinò ne' Monferrini il credito quali estinto del valor Francese. S'auuide, che i Lombardi, i quali lauorauano el quarto approcchio, non haucuano ancora fornito vn ridetto, e gl'vficiali, i quali l'haueuano in difesa, negligentemente il guardauano sulla confidanza, che a quei di dentro

dentro diminuiti già molto di riputatione, non verrebbe mai pensiero, ne darebbe l'animo d'assalirgli. Vici dunque all'improuiso con grossa banda de' migliori, e più sperimentati soldati in numero di tre in quattrocento fanti, e di cinquanta caualli, e soprouuenendo loro improuiso molto facilmente gli tagliò a pezzi, e vecisi: ne quiui trattenendosi, passò al secondo ridotto, del quale, venendo abbandonato datre Alfieri, i quali con parte delle loro compagnie il guardauano, facilmente s'insignorì. Passando poscia al terzo, col medesimo valore, e colle medesime speranze di occuparlo, non riuscì l'intento per la resistenza, cheritronò, e per la caualleria, che gli soprauuenne condotta dal Conte di Soragna: onde, costretto a cedere, si ritirò sotto l'artiglierie della cittadella, ma con maggior danno de' nemici, che de' suoi, hauendo vecisitre Capitani, e molti Vsiciali, ferito a morte il Conte di Soragna, il quale fra Morte del Co-pochi giorni si morì, più di ottanta soldati vi rimasero morti; oltre a molti altri in maggior numero feriti. Rincorò assai, e diede lo spirito a' difensori questa fattione, e fece più cauti, e più auuertiti gl'oppugnatori: e cagionò ancoratardanza al lauoro de gl'approcchi, i quali quanto più s'accostauano, restando tanto più sottoposti all'offese, s'auuanzauano con tanto maggior danno, perdita di genti, e dilatione di tempo. Ne i difensori mancauano giorno, e notte di vscire con danno quando maggiore, quando minore, di quel-

cele iminuito.

la, o di questa parte. Mentre sotto Casale con tanto stento, e pericolo si trauaglia, le cose erano andate in Piemonte raffreddando. Per Esercito Fran- la partita del Cardinale, e del Cricchì il Gouerno della guerra era rimaso, come si disse,a Marescialli Forza e Scomberg, e allo Scomberg il quale parti poscia per Francia, successe il Duca di Memoransi: i quali, trattenute le genti, e distribuitele in Pinarolo, e in Bricherasco, stauano più sulle difese, che sulle offese; atteso che molti de gliVficiali, e de' Capitani erano partiti per Francia, molti ancora de' soldati o haueuano fatto il medesimo, o s'erano fugiti, la pestilenza haueua ancorafatto la parte sua del danno. E'l Duca, hauendo sotto il Principe Tomaso inuiato alla difesa della Sauoia otto in diece mila fanti, per dubbio, che dal Re non gli venisse inuasa, e occupata, formò della soldatesca rimanente vn corpo di quindeci mila fanti, ette mila caualli composto delle sue, e delle genti del Re lasciatigli dallo Spinola, le quali, come anco le Tedesche, erano andace aumentando per li continuirinforzi, che e dallo Spinola, e dal Collalto gli vennero Duca di Sauo- somministrati. E vscito in campagna, s'accamd'arme in Pa- pò in Pancaleri, terra oltre al Pò versol'Alpi; opposta a Pinarolo in distanza di quindici miglia; e fortificatala di trincee, staua quindi osseruando gl'andamenti Francesi per opporsi, e impedire qualunque tentativo, o moui-Fissauano i Francesi gl'occhi nella terra di Vigone, terra benche aperta, però grande

ia fa piazza caleri.

grande, e di molta conseguenza per le raccolte de grani. V'andarono dunque molto grof- francesi dan-no sopra Vi-sone, e vencipe di Piemonte in difesa con alquante com-gono ributtapagnie di Carabbini, e alcuni moschettieri, ne vennero ributtati: onde si voltarono a Cercenasco, e castello quindi poco lontano, ma molto opportuno, per calar quindi a Carignano, doue èvn ponte di legname sul Pò, 'dal quale i Francesi, per la comodità di passar a Casale, desideranano impadronirsi. Riuscì loro l'impresa, e, occupatolo, vi lasciarono vna compagnia in difesa. Ma il Duca alla ricuperatione diquella terraintento, veggendo i Francesi ritirati a Pinarolo, vi s'accostò con molta gente: e nello stesso tempo inuiò il Marchese Villa con mille fanti, e cinquecento caualli, a tentare Bricherasco, già, come si disse, occupato, e trincherato da' Francesi. Dissimili furono gl'euuenti di queste imprese; perche al Duca fra tre giorni, e dopo alcuni colpi d'artiglierie si rese Cercenasco: E'l Marchese, quantunque arriuato di notte hauesse dato sulle forrificationi, e fosse già ricuperato dal molto addentro penetrato, gli conuenne adognimodo assai presto ritirarsi per colpa de' suoi, i quali tutti intenti, e con pochissimo ordine alla preda, diedero a quei della guernigione comodita di riunirsi, e, fatta testa, d'assalirli: e perche l'auuidità della preda gl'haueua molto disordinati, di ributtarli. Ne contenti i Francesi d'hauer ributtato l'insulto andarono con tutre le forze alla ricuperatione di Cercenasco, la cui perdita non poteua-

Occupano Cercenalco.

Cercenasco

uoia.

no per modo alcuno soffrire. E'l Duca, il quale haucua tutta quasi la gente, s'apporecchiò per riceuerli, quantunque inferiore di caualleria, per non essere ancoraritornata quella, che fotto il Villa haueua mandato a Bricherasco. E volendo il Memoransi attaccar la battaglia, la quale succeduta, sarebbe stata con molto suantaggio del Duca, non volle il Maresciallo della Forza consentirui. Onde si rittassero a'posti di Pinarolo, e altri connicini. E crescendo nell'vno esercito, e nell'altro la pestilenza, che faceua gran progressi, si stette per molti giorni quasi in tacita tre-gua gl'vni a fronte degl'altri ne' loto alloggiamenti, senza che cosa alcuna di considera-Re di Franciatione succedesse. Più feruenti erano stati oloccupa la sa tre a'monti i progressi del Re, il quale entrato nella Sanoia con ottomila fanti, e dumila caualli, hauendola tutta, eccetto Monmiliano in sua podestà riddotta (attesoche il Principe Tomaso non se gl'oppose ) deliberò, perche Monmiliano era piazza forte, e quasi inespugnabile, cignerlo da tutti i lati, e con largo affedio confumarla; perche, timanendo tra le sue soize racchiaso, ed essendo il soccorrerlo impossibile, era necessario, che da se stesso, quando gli fossero mancati gl'alimenti, cadesse. Onde, non hauendo il Re necessità di molta gente per quella im-

presa, che da se stessa si reggeua, e conduceuasi a perfettione, n'inuiò parte in Italia per lo rinforzo del suo esercito, che molto ne bisognaua: e'l Principe Tomaso, ricchiama-

to dal

to dal Padre, ricondusse altresì le genti dalla difesa della Sauoia a quella del Piemonte. Così l'vno, e l'altro esercito rinforzato, si preparaua ad imprese maggiori; il Francese al soccorso, e alla liberatione di Casale, quello del Duca all'oppositione. Venne questo Duca di Merinsorzo sotto il Duca di Memoransi, ritor moransi mannato di Piemonte dopo il fatto di Cercenas in Piemonte co in Francia. Costana di otto in diece milacon gran rinfanti, e mille cavalli, e calò per la valle diti. Sus, con pensiero di vnir seco le genti, le quali erano in Pinarolo, e, attrauersato il Piemonte auuicinarsi a Casale. In esecutione della quale deliberatione il Maresciallo della Forza, lasciato presidio sofficiente in Pinarolo, e nell'altre piazze, passò per la strada de monti a Giauenna, terra vicina a Susa, aspettando quini il Memoransi. Faceua il Memoransi poca stima d'Auuigliana, per eiler quasi senza presidio, atteso che la Entra pet val maggior parte di esso era stato dal Ducasa di susa, e pente ricchiamato a Pancaleri, e superata, come socrosso di aggenolmente supponena, quella piazza, si prometteua ancora facile il transito per lo Canquese a Casale. Turbò assai la venuta di questo rinforzo e il Duca, e lo Spinola; ma turbolli ancora molto più li fama, che allora si spirse della venuta del Re più potente di genti, il quale occupata, come si puca di Sauodisse, la Sauoia, e aunicinato i all'Alpi, i las-a, e lo spinociò nello stesso tempo vedere sulla monta la venuta delgna di San Bernardo. Onde il Duca, veg. Francesi e per gendo il Re contro di se adirato, non sapeuayenuta del Re.

di qual nuouo schermo valersi contro questo, ch'era il terzo sulmine dell'arme Francesi. E lo Spinola, il quale con poche genti si trouaua impegnato sotto Casale, dubitando d'essere come il predecessore costretto ad abbandonar con poco honore quella impresa, da se solo contro il parere di tutti cimentata, non sapeua a qual partito riuol-

Rintorzo di genti inuiate gersii. Contuttociò sulle grandi instanze del nel Piemonte Duca inuiò nel monte sei mila Thedeschi, dallo spinola condotti a spese del Re, e allora allora venuti di Germania, con più sei compagnie di ca-

Pagan Doria Walli fotto Pagan Doria Duca d'Auigliana Duca d'Auigliana Pura d'Auui-nel Regno di Napoli, e fratello del Princigliana in Pic-pe Dona, Signore di prima erà, e il quale l'anno antecedente fotto D. Gonzallo ha-

l'anno antecedente sotto D. Gonzallo haueua cominciato la militia, e s'era in quella primiera oppugnatione di Casale esercitato. Ed esso Spinola, acciocche, venendo il Re, non venisse costretto abbandonar l'impresa,

Strettezza dio combattere; soffiì dileuare dal lauoro de geni soito Casele, e prou gl'approcchi i soldati, per impiegarli nel lauisoni dello uoro di vna curua, e alta trincea, colla quaspinola.

le cinse tutto il campo. E veggendo pure, che per questo nuouo lauoro, e per le genti inuiate al Duca, l'espugnatione principale allentarebbe, hauendo indarno ricchiesto sussidio al Collatto di mille de' suoi Tedeschi, si voltò alla Repubblica di Genoua, per-

Repubblica di che gli consentisse mille Alemani, i quali di Ginova nega fresco haueua a gli stippendi suoi condotti. mille santi. Ma ne anco questa ricchiesta gli sù consentita, perche, sentendosi apparechi d'arme nella

nella Prouuenza, non voleua la Repubblica trouarsi sprouueduta, e quanto meno, perche, mandate vna volta le genti sotto Casale, done il contaggio della peste cra molto feruente, non hauerebbe potuto in sua difela, quando n'hauelle bisognato, ricchiamarle, senza manifesto pericolo d'infettare lo stato, dal quale pericolo le diligenze straordinarie da lei con molta sollecitudine, e accuratezza vsate, senza il fauore, e particolare protettione della Diuina Macsa, non l'haurebbono mai potuta preseruare. Onde lo Spinola fra tanta penuria di soldatesca sù necessitato connertire nella difesa del proprio campo l'oppugnatione alla difesa altrui cominciara. E il Duca di Sauoia, dubirando del Duca cod'Auigliana, v'inuiò da Pancaleri il Conte un i Francesi di Verrua con tre mila fanti, e il Gambacorti l'Alpi. con quattrocento caualli, a'quali comandò, che occupassero le trincee, e le fortificationi già abbandonate, le quali chiudono la valle, che da Sula và ad Auigliana. Andati a quella volta trouarono i nemici già vicini, ma, hauendo essi preoccupate le trincee, soprauenne il Principe col grosso della gente, il quale, rinforzati que posti di due mila fanti, s'accampò col rimanente a Riano, poco men di due miglia distante da Auigliana. Stette ogn'vno dentro i suoi termini a fronte gl'vni de gl'altri per due giorni, e passarono alcune scaramuccie, ma leggieri. Il terzo giorno, veggendo i Francesi l'impossibilità di passar innanti, e di forzar que' posti risoluettono

uettono d'abbandare l'impresa, d'andar per quella parte a Casale; e procutarono di ritirarsi vnitamente per la montagna a Pinarolo; e a questo esfetto, passato il colle di Giauenna, vnirsi allo Forza, il quale quiut ancora colle sue genti dimoraua. Era la strada del colle di Giauenna molto stretta, e ma-

Zussa tra Fra-l-geuole in maniera, che, essendo già pascesiche si ti i due terzi, il rimanente restava ancora ti del Duca, nel piano, e in pericolò, se venisse assalto, che gli danno di rimaner dissatto per la difficoltà di po-

ter essere soccosso da quei, che già fossero saliti. Non parue al Principe, conosciuta l'occasione empo di perdelli, esenza aspettare maggior numero delle sue genti, fra lo spatio di vi miglio ne'quartieri alloggiati, volle, che s'andatse ad inuettirle con quelle, che si trouaua pronte, giudicando, che quette fole bastarenbeno per la vittoria. Ritrouauansi in que' posti da cinquemila Alemani, due truppe di cavalli del Principe, e le sei compagnie del Doria, le quali erano compagnie nuove, di poca sperienza, e non passavano il numero di riecento caualli. La retroguardia Francese rimasa sul piano era di tre mile fanti, e di tre in quattro cento caualli de'più scelti dell'esercito, e haueua seco il Memoransi, e il Marchese Diffiat, con altri più spesimentati capi, simasi nel retroguardo per maggior sicuiezza del viaggio, e di quella, gente, che era la coda dell'esercito, che si ritirana. Stagnana fra gl'vni, e gl'altri vna grand acqua in guila di padulo

dulo, per la quale due argini dauano il tragitto; l'vno de' quali riusciua alle spalle, l'altro per fianco a' Francesi. Per questo auuanzarono lo Sciamburg, e il Sulez colla metà de gli Alemani in vn battaglione ristretti, e colle truppe de' caualli del Principe. Per l'altro il Principe in persona, col rimanente de gl'Alemanni comandati dal Tenente Galasso e co' caualli del Doria. E appiccata la scaramuccia, il Memoranti, dividendo i suoi caualli in due squadre, s'allargò elquanto sulla man sinistra verso la terra di Sant' Ambrosio vicina, per done s'aunicinana alla strada del colle. Il Principe, facendo concetto, che ei fuggisse, e volesse per quella parte salire il monte, eriddursi in luogo di sicurezza, o ricouerarsi in Susa, ordinò al Doria, che co' suoi canalli andasse ad inuestirlo, e al Tenente, che inuiassa dogento moschettieri per far spalla a' caualli del Doria. I moschettieri non andarono, o per la confusione, in che traboccò il Tenente, o per non volere egliscemare il suo squadrone. Onde il Doria senza la scorta de' moschettieri s'azzustò col Memoranfi, e molto eggregiamente combattendo, benche con numero pari di caualli, adognimodo confuantaggio molto grande, per essere, e desso, e la sua caualleria nuoua, poco sperimentata, e guidata per la maggior parte da Tenenti, doue la Franceseera scelta, vete-francesi vitto-rana, sotto i suoi Capitani, e comandata dal fiitto. Memoransi Marescialle, e Capitano già di

prouato, e sperimentato valore. Onde, ha-

Pagan Doria uendo due compagnie del Doria sul primieferito, e prigione de Fra- ro incontro voltato briglia, vennero l'altre
cesi. incontanente disfatte e'l Doria, dopo molte

incontanente disfatte e'l Doria, dopo molte ferite riceunte, vi rimase prigione, col Capitan Robustelli, capo di vna delle sci compagnie, il quale fu tocco da due palle di pistola: essendosi Rainero Guasco Capitano di vn'altra de' Carabini, che inuesti primiero, saluato, ma grauemente ferito-Gi'Alemani di di quella parte dopo, che vedero la caualleria rotta, buttate l'arme, e le bandiere si messero, senza combattere, e senza ritegno in manisesta suga; tuttoche il Principe sacesse ognisforzo, per ritenerli: l'altro battaglione, il quale per l'altro argine marchiaua, combattè valorosamente, e molti de' nemici vccife, carricandoli per vn pezzo: e se fosse stato dall'altro squadrone aiutato, s'otteneua indubitatamente la vittoria. Ma, veggendo i compagni disfatti voltar le spalle, si ritrasse anch'esso a i posti d'Auigliana, e lasciarono a' Francesi libero il campo di proseguite il viaggio: onde, tuttoche il rimanente dell'esercito del Principe fosse in quel punto soprauuenuto, ad ognimodo, hauendo già i Francesi salito la montagna, ed essendo perciò impossibile tener loro dietro, sourasedette nel seguitarli. Morirono da canto del Principe intorno a cinquecento, e tra feriti, e prigioni quattrocento: quattrocento altri da quel de' Francesi, in potere de' quali andarono dieci bandiere d'Allemanni, e vna cornetta di caualli. Giunti a Pinarolo, non trouarono minor

nor difficoltà d'auuanzarsi per quella strada Franccsi da a Casale; perche il Duca, al quale era ritorna-pinarele troto da Auigliana molta della gente cola al vernano difficolnir de Franccsi inuiata, vscitto in campagua, a casale, gli andaua di continuo per lo piano tre sole molta lungi de levro costeggiando, per tener-

gli andaua di continuo per lo piano tre fole m glia lungi da loro costeggiando, pertenerli quanto più fosse possibile stretti, affinche per le strettezze delle vettousglies'andassero confumando : posciache impediti da poter godere della pianuia pochissime dalle montagne ne potenano faccorre, pocissime dal Delfinato, e dalla Francia lor veniuano inuiate: onde tra per la fame, e per la pestilenza, che non glabbandonava, molto diminuiuano. Ma desiderando da rante strettezze, e metterfi în paele più fecondo, e abbondante, perche, senza passare il Pò vedeuano esser impossibile andara Casale, eil passar lo coll'oppositione del Duca era altrettanto impossibile, si riuoltárono versoil

Marchesato di Saluzzo; doue la secondità, e riances vanapertura della campagna, sapetiano, che prono a Saluzzo.
gerebbe loro copia di vettouaglie, e di rinfrescamenti; e darebbe comodità di ricreare l'esercito stracco, e maltratto dalla
fame, dalle infermità, e dalla pestilenza: e doue sapetiano, che il Pò, per ester quitti sul
principio del nascimento, si passa quasi a
piedi asciutti, e senza oppositione. Attituarono dunque a Rauel, terra di quel Marchesato, e quitti, passato colla facilita, che s'erano
promessi, il siume, andarono diritti a Saluzzo. Si rese loro incontanente la terra, la qua-

le haueua mandato ad incontratli colle chiaui, per ottener vantaggiosi patti nella deditione: doue, entrati, hebbono comodissimi alloggiamenti, e rinfreschi d'ogni sorte.

Castello di Messis poscia intorno al castello, nel quale de a'Francesi, sotto il Cauaglier Balbiano erano stati poco prima dal Duca inuiati trecento fanti, dopo lo spatio di tre giorni loro fù renduto, con grandissimo cordoglio del Duca, il quale non poteua soffrire, che sotto gl'occhi propri, e dell'esercito, quella terra gli sosse Duca di Sauo-stata rapita. Passato poscia anch'esso il Pò,

ia da Pancaleri va col l'eferci no.

andò coll'esercito a Sauigliano, per dubbio to a Sauiglia. di quella piazza: la quale, tuttoche debole,e aperta, era però di conseguenza: attesoche, non essendo più di quindici miglia distante, e in sito per diametro opposto a Saluzzo, come Pancaleri a Pinarolo, così era Sauigliano opportuno, per osseruare da esso, e opporsi a'monimenti dell'esercito nemico in Saluzzo allogiato. Per tante perdite di

Duca di Sauoia vuol venire al fatto q'ar-731 z.

piazze, e per tante percosse riceuute di qua, e di la da'monti, era il Duca diuenuto cruccioso assai, e desiderando ssogare il maltalento in vn fatto d'arme, cercauane attentamente l'occasione. Perciocche, esaminate bene le sue, e le forze del nemico, quantunque di numero di fanti rimanesse alquanto inferiore, li sentiua adognimodo più gagliardo di caualleria, e quel vantaggio sulla pia-

Lo spinola il nura non era di picciolo momento per la moue il Duca vittoria. Peruenne il romore della mente, e di Sauoia dal. intentione del Duca allo Spinola, il quale fatto d'arme, dubitando

dubitando del successo, e de danni, che, sinistrando il rincontro, poteuano ridondare nell'impresa di Casale, si sforzò colle ragioni, e co'prieghi, e finalmente col protestargli, che ricchiamaiebbe le genti del Re, di rimuouerlo da simile proponimento. Messegli in consideratione, che le genti conceduregli per la difesa del Piemonte, erano il presidio dello Stato di Milano, e la sicutezza de glistati del Re. Ellerglistate concedute, perche potesse con esse campeggiare, e stare a fronte delle Francesi tanto, quanto gli bastasse, per ricoprire le sue piazze reali, e per tener chiusoil camino a'soccorsi, e non perche in vn fatto d'armele auventurasse. Si fostenesse, pertanto fino all'intera espugnatione di Casale, perche allora verrebbe asso stesso in persona, e colle sue genti, per la ricuperatione delle tetre perdute, è per liberare interamente il Piemonte dall'arme Franceti. A quetto stato di cose si riduceuano gli- Ducadi Sauoiadisgustato, e
affati del Piemonte, e di Casale; e a questi maliodustattermini era il Duca di Sauoia condotto, to dello stato che, oltre al vedersi lo staro parte occupato senti. da' nemici, parte ingombrato dall'efercito Spagnuolo, fusse egli non come Principe, o Gouernator della guerra, ma come Capitano, e Condottiere obbligato a guerreggiare nel proprio stato a modo altrui; e colla perdira euidente di tanta parte dello stato, e col trauaglio, e pericolo della sua persona, far spalla contro i propri interessi all'espu-gnatione della cittadella di Casale; la cui de-XXX 2

molitione lungamente agittata per la mente, haueua già designato (rimanendo, come stimaua di douer rimanere, l'arbitro delle cose) negotiar in maniera, che senza essa demolitione non sarebbe alcuna conuentione di pace succeduta. Questi surono gl'acquisti dalla presente guerra sperati questo l'arbitrio fra le due Corone sul cominciar della guerra preteso. Alterauan nondimeno, e faceuan'ogni giorno maggior cumulo di maligni humori questi disgusti, e qualche tratti altieri dello Spinola nell' animo del Duca, assuestro a guerreggiar a modo suo, e impatiente dell'imperio de' Ministri Spagnuoli molto maggiori dello Spinola, contro'quali s'era dimostrato così risentito, che per non voler soffrirli, non haueua dubitato di prouocare l'arme e gli sdegni di quella Corona: e vhimamente non haueua ne anco dubitato di prouocare quelle di Fran-cia, per risentifii delle maniere rigorose, e de gli strani portamenti verso di se, e del sigli uolo dal Cardinale Ricchellieù vsati; e pertanto da molte conghietture chiaramente si comprendeua, che egli stomacato per tanti rigori, inclinaua, per risentirsene, ad accordate co' Frances: ei Capitani, e Ministri di lui più principali si lasciauano souuente intendere. Che il Principe loro haueua pur troppo in seruigio della Corona di Spagna perduto, e che gli conueniua pensare alla ricuperatione. Che il Piemonte, non potendo sostenere tanti eserciti, rouina-

Rozmetatione de'Piemon tesi contro i Capitani del

ua. Che nó totnaua cóto a gl'interessi del Duca la perdita di Casale, e che perciò gl'era necessario godere della comodità d'accomodarsi co' Francesi, da' quali, per la conser-uatione di quella piazza gl'erano offerti gran partiti, e vantaggiate conditioni. Ag giugneuano, che al Duca fra tante turbolenze delle due Corone bastaua guardare, e munir bene di presidile sue piazze; e che il campeggiare si faceua finalmente solo per compiacere lo Spinola, nell'espugnatione di quella piazza contro il parere di tutti ingolfato, e, al pesare di tutto il mondo, ostinato. Edessendo da questi rempi venuto di Francia il Massarino con nuoui partiti, lasciossi il Principe intendere, che i Francesis'andauano riducendo alle cose del donere: onde fra Capitani del Re, i quali da tutte l'hore, e in tutti i luoghi (i fentiuano rimbombare gl'occhi di simil rimbotti, non maneauano di crescere le diffidenze della mente del Duca, e di stare con molta sospensione d'animo, dubitando horaper hora di sentire stipolara conuentione d'accordo non dissimile a quella, la quale in Susa l'anno innanti eta stata stipolata. Ma la fama sparsa nel campo, e per l'Italia, che il Fritlant s'auuicinasse, e che in breue douesse Duca di Frie con potente esercito comparir in Italia, e l'es-divenircia Ipugnatione di Mantoua, che poscia soprau- talia ma non uenne, e molto più la morte del Duca, la quale non molto dopo succedette, liberò gli Spagnuoli da simili sospitioni; dalle quali ancora poteuano esfer assai sicuri per l'auuerssone,

che passaua fra'l Duca, e'l Ricchellieu; la quale toglicua a qualunque partito d'accordo la ficarezza. Ma quanto alla venuta del Fritlanc, quantunque egli, ardentissimamete bramando correr armato l'Italia, e quasi v'altro Toula guerreggiarui, ne facesse molta instanzanella Corte di Spagna, senza il consentimento della quale non volcua l'Imperadore, che vi passasse, e offerisse perciò a quel Restudio non minore per la conseruatione, e aumento della sua giandezza, e Autorità contro i Potentari Italiani di quel, che in fauor dell'Imperadore, e della Casa d'Austria, hauesse nella Germania contro a' Principi Germani impiegato; adognimodo, preuedédo il Re, e la Corte le stragi, e le rouine a' popoli d'Italia dalla ferocia, e immanità di quell'huomo sourastanti; e abborrendo con tanto spargimento di sangue Italiano, e col desertar l'Italia crescere d'autorità, o sbattere le macchine de gl'Italiani contro la sua Corona intente; e ma molto più temendo, che l'Aurorità sua da cance foize della Germania în Italia infrodorte, in vece di solleuarsi, sopressattane venisse; non volle mai allericchieste, e instanze gradi, che gliene fece consentire. E il Duca, il quale, per occulte intelligenze, che, si come si giudicò, teneua col Fritiant, e per le emolationi, e contese, che tra lo Spinola, e lui preueua, che sorgerebbono, sperana, che douessero nascere occasioni, da mettere in praticale macchine col Pritlant ordite; preuenuto dalla morte, non hebbe

hebbe ne anco modo di produrre in luce i concetti della mente malimpressa, e mal soddisfatta delle cose presenti. Nello stesso tem- Espugnatione di Mantona po con più fortunati successi procedeua l'impresa di Mantoua per gl'Impetiali : i quali, cesessice. dopo d'essere stati in alcune fattionisuperiori, hebbono finalmente modo di coglier quella Città di furto, e d'impadronirsene. S'era l'esercito Cesareo tutto quasi l'inuerno trattenuto ne contorni di quella Citta otioso: stando, come si disse intento solamente a probire, che vettouaglie, o prouuisioni non v'entrassono. Ma approsimata la Primauera, hebbe occasione d'auuanzarsi nell impresa, e diaffligere in molte maniera gl'assediati, e ri-durli in grauissime strette. S'auuide il Duca, per ticuperat che i Tedeschi abbandonato Rodigo s'erano Rodigo, non conseguisce fortificati in Goito, luogo poco distante da Pintento. Rogido: e considerando, che se gli venisse fatto occupar questo, e fortificarlo, diuerrebbe posto molto oportuno per escludere il comercio tra Goito, e'l quartiere di Tedeschi, cheera in Gozzoldo, e che successiuamente non potendo Goito esfere soccorlo, facilmente si ricuperarebbe. V'inuiò cinquecento de migliori soldati, i quali, entrati in Rodigo, senza oppositione diedero principio alle fortificationi. L'impresa tornò non solo vana, ma dannosa a Mantouani: perche, andatoui il Gallasso con buon nerbo di genti, e hauendo prima fornito Goito di vettouaglie, e lasciata parte della gente in Riuolta, s'occostò có dogento caualli, esette in otto cento de più

ripigliata riel-

spediti soldati a Rogido. E occupati prima i postiall intorno, fece tenrare i difensori di deditione: i quali, venutia parlamentare, cognoscendo la difesaimpossibile, e disperando del soccos (perch. alcune barche, vscite con I Idati da Mantoua, e alcune compagnie di ciualli, le quali alloggiando al Monastero delle G a je fulligo, douenano venire in loro aiuro, erano state con molto danno sibuttate dalle genti lasciate a Rinolta) furono costretti a rendersi con iniquissime condirioni di timaner tutti pogioni, ea discrettione del vincitore; eccetto in quanto al Capitano sù consentito il ritorno in Mantoua. Non diffinile fortuna prouatono i Mantouani condotti in grosso numero da Marchesi Alfonso Guerriero, e Carlo de' R Mi alla ricuperatione di Host glia, terra grassassalla fulle ripe d-1 Pò, nelle quale vn qua tiere d'Alemani alloggiaua. Perchiocche l'A dringher, che n'h bbe notitiatenne con alcune com-

Rodigo fi ten de a di fer tin me del Galasto.

Mantouani rotti dall'Arr dringher a Mothig ia.

mani alloggiaua. Perchiocche l'Ai dringher, che n'hi bbe notitra tenne con alcune compignie loro dietro : e giunto a Gouernolo, tutto che in endesse i matomani più gighatdi di quel, che s'era presupposto, si mosse di di quel di con socionato per la strada vicino alia chiosa di Serraualle alcune trincee, dille quali, e da vna torre poco lontana veninano i sitoi molto offesi, occupò alcune case vicine dalle quali coi moschetti infestando i difensori delle trincee, e hauendo ancora muiati alcuni de strota rag'iar la strada a nemici, essi destinando desse desse delli dimezzo, abbando-

nata la trincea, si messono dirottamente a fugire verso Hostiglia, e altroue: ma seguitari da Tedelchi, furono molti di loro vecisi. Ilche presentito da quei, che stauano sotto Hostiglia, abbandonarono anch'essi l'oppugnatione, e si diedero con euento non dissimile a foggire: perche incalzati da quei, ch'erano in Hostiglia, e da alcuni altri Tedeschi, i quali, traghettaro il Pò, veniuan loro da Rouerè in loccorfo, sentirono gran danno: hauendoni lasciato da trecento la vita, e i Marchesi Guerriero, e Rossi vi rimasero feriri: Marchesi Rose'l quartiere d'Hostiglia non solo restò libero serii. dal pericolo, ma con nuoue fortificationi, e presididi nuoue genti maggiormente assicurato. Andossi quindi alla terra di Sarraualle, nella quale, e in alquante case vicine si teneuano ancora molti soldati, e perche l'espugnarla era diffidile, ne poteua senza perdita di genti riusche per la forrezza del sito, che daua animo a' difensori di sostenersi, sù deliberato d'appiccarui il fuoco; il quale facendo progresso, dinorò gran parte de difensori, pochi de' quali scappati dall'incendio, dando nelle mani de Tedeschi, veniuano incontanente veci î. Per le quali percosse, e per la pestilenzo, heia Mantona incrudelina, hauen-Mantona fiva do il Dica perduro molta della migliorgen-riducendo in te e r duceudosi le cose di quella Città ogni pericoli. giorno in maggiori strettezze, massimamenre che l'assedio benche largo adognimodo diligente, continuana; cominciarono gl'animi de' difensori per tante difficolià abbattuti a

diffidare della salute, e conseruatione. Penetrò questa diffidenza ancora ne gl'animi di coloro, a' quali la perdita di quella Città sarebbe non men noiosa, che dannosa riuscita. Haueuano i Vinitiani, a' quali più che a qualunque altro apparteneua il sostentarla, fatto

tous.

Soccossi de da principio gran dimostrationi, e offerte per so d'impegnatsi con ogni loro sfoizo nel mantenimento di lei; ma essendo i soccorsi da loro sin' a quest'hora somministrati riusciti molti scarsi, e inferiorial bisogno, e alle loro promessioni, hauenano dato materia di formare vari discorsi, e sinistri cocerti della loro intentione: riferendo altri la renuità de' soccorsi alla difficoltà d'introdurli, altri a durezza, e tenacità, molti al risperto, di nó dicchiararsi tato aperti, e cotrari all'Imperadore; della felicità, e grandezza del quale stanano continuamente in molto pensiero, e gelosia, e haueuano grande occasione di temerne : e moltissimi a più oculti, e maligni fini, di riddur quel Duca in necessità di gittarsi nelle loro braccia, e ceder alla Repubblica quella piazza, quando, per non poterla sostenere, si vedesse costretto renderla al nemico. Ed es-Ambasciador clamandone molto il Duca, ne men di esso di Francia si l'Ambasciador di Francia Residente in Vinetia: e minacciando questi, che quando la freddezza de' Repubblica così fredda da canto suo si diportasse, ancora il Reja gl'interessi del quale meno assar, che alla Repubblica, gl'assari d'I-

talia apparteneuano, deliberarebbe il mede-

duole in Vinetia della foccosfi di Mantoua.

> simo di Casale, e del Monferrato, e lasciarebbe

be l'vno, e l'altro in preda alle brame, e cupidigie Spagnuole: la Repubblica, o mossa da fimili procesti, o dal pericolo di Mantoua a gl'interessi di lei tanto importante, deliberò finalmente con isforzo maggiore attendere al soccorso. Si trouaua a suoi tippendi da tre Vinitiani fanmila Francesi, traghertati dalla Prouuenza sto-zo per socper via di mare a Vinetia, sotto la condotta correr Manparte di Monsii della Valletta, e parte del Duca di Candal; oltre altre genti di varie nationi fino al numero di otto milla, comprese molte delle cerne dello Stato. Comandaua a tutti Zaccaria Sagredo Prouueditor Generale in terra ferma, alle fanterie il Duca di Candale, alla caualleria D. Luigi da Este, e Geronimo Treuisano era Prouueditor del campo. Per esequire la delibera-Ordini, eprotione della Repubblica, la quale comanda-unifioni de Capitani della ua, che Mantoua fosse per ogni modo soc-Repubblica cotsa, fù fatta piazza d'arme in Valleggio, Mantous. terra forte del Veronese verso il confine Mantouano, in riua al Mincio, cinque miglia sotto Peschiera. Volenano i capi dell'elercito, prima di effettuare questo disegno, assicurarii di Castiglione, e di Mormirolo, terre, e posti a Mantoua più vicini, per fine di facilitare: soccorsi, e assicurare il concorso de' mercadanti a quella Città, e le raccolte della campagna. Etuttoche v'hauessero inuiate genti, per occuparli, adognimodo, conosciuto poscia, e considerato, che oltre alla spesa gagliarda della necessaria fortificatione di quei posti, no tiuscirebbe ne an-

strinsero con nuoua deliberatione i pensieri

ad occupare Villabuona, Marengo, e San Britio, posti più vicini a Valleggio, opposti, e poco distanti da Goito. Tolsero d'ordine del Candale l'impresa di Villabuona il Collonello Vimercato, che vi fù inniato col suo Terzo, e quella di Marengo Monsù della Valletta, il quale d'ordine del Generale v'entrò con buon nerbo di genti. A San Britio fù diferito in altro tempo inuiar guernigione. Si diede nell'vno, e nell'altro di que' luoghi principio alle fortificationi: e furono a Villabuona mandate due compagnie di caualli, e alquante di Corsi, oltre al terzo, che Galasso, si op v'era del Vimercato. Ma il Galasso, intento gri de vini alle attioni del campo Vinisiano, non trascurò, ne tenne picciolo conto di questo nuouo monimento. Perciocche messo insieme vn grosso, che cra caualli, e fanciarriuaua a diece mila combattenti, s'inuiò con esso a Villabuona; e hauendo fatto auuanzate alquante compagnie di Croatti, incontratono con alquante di Capelletti, le quali, vscite da Villabuona, veniuano per sco-

prire il paese, dietro alle quali assitteua vn'-Conflitto a altra di caualli leggieri: e Mó ù della Vallet-Valleggio fia le genti Cesa ta con molti venturieri, e lanze spezzate vsci ree e Vinitia-per regolare la scaramuccia, in caso che sucvinitiate su cedesse; la quale gia viuamente attaccata, rono perdenti dissicilmente veniua da Capelletti sostenu-

ta. Perciocche, essendosi fatto innanti il grosso de'Tedeschi, che seguiua le compagnie

pon a' difetiani.

de Croatti, furono le genti Venete costrette voltar briglia, e pigliare la carica fin sotto le trincee; Doue i foldati, che gia stauano ordinari alla difesa, impauriti, cominciarono a ritirarsi, e abbandonata la difesa, a voltar le spalle: ma trattenuti da' Capitani, e rimessi ne' posti primieri. sostennero per alquanto l'impeto de'Tedeschi, i quali per tre volte benche indarno s'affaticarono, superate le trincee, di scacciarne i difensoti. Fra'l qual mentre, essendosi da' Tedeschi ordinata vna batteria di sei cannoni, e hauendo le palle scaricate percosso nelle trincee, e mezzelune quiui erette, e fattaui molta rouina, furono i difensori costretti abbandonarle, e pensare alla rititata; la quale successe con grandissima confusione, e disordine. Perciocche i soldati, i quali appena colle sgrida, e colle minaccie de Capitani s'erano, come si disse, rimessi alle poste, visto appena alcune picche ritirarsi, da subita paura sourapresi, si diedero apertamente a fuggire verso Valleggio, abbandonati i posti a nemici, i quali parte seguitandoli, parte hauendoli colla caualleria prenenuti, furono tolti quali nel mezzo, e ne su fatta strage molto crudele, esanguinosa. Vero è, che essendo in Valleggio peruenuta la notitia del combattimento a Villabuona, vi furono incontanente inuiate due compagnie, l'vna di corazze, e l'altra di Capelletti; e poco dopo il Commissario Antonini; con altre truppe di Corazze, e di Capelletti. Peruenuto questo sus-

sidio al luogo, che si dice Capitello, trouò le genti, che dirottamente fuggiuano da Villabuona, e riputando i Capitani, che i nemici, da'quali venisse o incalzati, fossero pochi in numero, deliberarono far alco, e messissin ordinanza afficurare coll'oppositione le spalie di coloro, i quali, suggendo senza ritegno, procurauano lo scampo, e la salute in Valleggio. Ma auuistisi non molto dopo, che il numero de Tedeschi era molto maggiore dell'immaginatione, cambiatono di pensiero, e si ritirarono anch'essi sorto il cannone di Valleggio : doue, essendosi i Tedeschi auuicinati, si venne a nuoua, e più gagliarda battaglia, nella quale tutta la caualleria Vinitiana vícita in campagna sforzossi di combattere. Ma non sottenendo l'impeto nemico, e venendo offesa dalle moschettate, le quali da certe case vicine, doue i Tedeschi erano entrati, sioccauano; si diede ancora quiui dirottamente al fuggire fin sotto i fossi di Valleggio, doue difesa dal cannone, che nettando la campagna, tenne per alquanto il nemico lontano, ficuramente andò a ricouerarsi, non hauendo il rimanente delle genti, ch'etano in Valleggio, hauuto ne animo, ne ardimento di vicire in difesa de suoi, ne di entrar nella mischia, ne di difender i boighi, che sotto gl'occhi loro vennero occupari, e con molta ttrage de gli habitatori saccheggiati. Alloggiacono i Tedeschi poco lontano, e stettero tutta la notte alla veduta di Valleggio, mulinuitando i nimici a battaglia: i quali, ritirate le genti nell'alloggiamento, non che pensassono all'vicita, ma, aspettando d'esser ne loro posti assaliti, distribuiuano i soldati, e disponeuano le cose alla difesa de' ripari, e delle monitioni. Ma, diffi lando ancora i capi dell'esercito della loro difesa, per la vilta, e spauento, che manifesto scorgeuano ne'volti de' foldati, deliberarono di abbandonare la piazza. Îlche, mentre studia-no come senza consusione, e con ordine si dallegenti Vipossa esequire, e perciò danno gl'ordini op- nitiane. portuni, appena si diuolgò fra soldati la deliberatione, che da nuoua, e più veemente paura sourapresi, si diedero con disordine, e confusione maggiore del giorno antecedente a fuggire, senza che, o comandamento alcuno, o rispetto de' Capitani potessero ritenergli. Fuggirono tutti a Peschiera, e il Gallasso, hauendo indarno per tutta la notte, e per quattr'hore di Sole del giorno seguente aspettato, che vecisero a gl'inuiti, veggendo, che nessun compariua, cominciò a dissidare. Teneua ordine dall'imperatore molto preciso di non entrar a'danni dello stato Vinitiano, onde, non hauendo pensiero di assalir i nemici in quel posto, per non contrauenire al Cesareo comandamento, pensaua di voltarsi sopra Mormiruolo, doue haueua inteso, essere andati tre mila de' soldazi della Repubblica:ma accortofi dal vampo della monitione, a cui fù dato fuoco in Valleggio, che i nimici l'abbandonauano,

mutato di proposito, ritornò sopra Vallegas gio, doue peruenuto, e trouatolo del tutto Tedeschi dan abbandonato, si diede immantinente a segenti Vinitia-guitare i nemici, e auuanzatosi alquanto verne, che cò disso disso peschiera, s'auuicinò prima di giugnere alno da Vallez-mezzo della strada, alla retroguardia condotgio.

ta dal Candale, nella quale erano la maggiorparte Francesi, e dopo che il Candale hebba fatto alquanto di relistenza, e combattuto per alquanto di tempo, finalmente, abbandonato da'suoi, i quali parte s'arrendeuano, parte fuggiuand, fiì costretto col rimanente ritirarsi; alcuni de' quali ricouerarono in Peschiera, alcuni in Castelnuouo, e altri in Garda, terre forti de' Vinitiani, senza esser più olrre da' Tedeschi seguitati; i quali rispetto a gl'ordini Cesarei si contennero dal proseguirli. Morirono in questi conflitti da tre in quattro mila de' soldati Vinitiani. Mandò il Gallasso al Collalto, il quale infermo si staua in Marignano sul lago Maggiore, vensci bandiere, quattro delle quali haueuano i . Gigli di Francia, e tre cornette di corazze. Molti futono i prigioni, e tra essi il Valletta. Il numero de' morti, e feriti non arriuaua a quattrocento, tra essi il Sargente maggiore di

Mantoua do Federico della Casa di Sassonia. Grande sù la go i soccossi riputatione dell'arme Tedesche dopo questo Valleggio cor-successo corrispondente appunto alla gran's e a maniscsta depressione, nella quale le Vinitiane scadettono, sulle quali, appoggiandosi quasi affat-

tono, sulle quali, appoggiandosi quasi affatto le speranze de' Mantouani, e di chi la loro conservatione procurana, s'hebbono, ca-

dende

dendo esse, per affatto rouinate. E non apparendo alcuno sul campo, che potesse la difesa di quella Città sostenere, si faceua sinistro giudirio della salute di lei, restrignendosi il punto della sua vita a chi de gl'affediati potelle più lungamente soffrire, o resistere a' disaggidell'alledio. Perciocche ne a questi rimaneua speranza di soccorsi, ne animo, o vigore, e forze per liberarii; ne a quei per la fortezza del sito s'apprina la strada all'espugnanatione della città, e al fine dell'impresa. Intenti per tanto a tenerla stretta, aspettauano, che consumata dalla fame, da' disagi, e dalla pestilenza facesse chiamata, e si gittasse loro nelle braccia. Mai) disordini, che succedena: Mancoua. no in Mantoua le abbreutationo la vita. La fame, la pestilenza, le faccioni militari haueuano riddorro a c l'oiccolo numero i difenfori, che non supplinano alle guardie per lo gran giro della cirrà. Tra'l Duca, e'l Refidente di Vineua non passaua buona corrispondenza, e chiedendo il Duca molte cote, e quettilimitando molto delle domande, e delle necessità di quella difesa, le riferiua alla Repubblica molto diminuite, e minori: onde non veniua dalla Repubblica prouuisto sufficientemente a' bisogni grandi, ei questi estremi molto vrgeti. Era pertato recessario, che si rimertesse molo della difesa Diche anuedutifirmen ici, i quali, intentialle occafioni, stanano alla mira, osfernando cutti gl'accidenti, applicarono l'animo a trouat modo d'insignorirsi della mal guardata, e peg-Yуу

prefa.

gio prouueduta città, e di venir colle sorprese Mantoua in a capo dell'impresa. Riuscirono felici i disegni, perche, fatte condurre da Casal maggiore terra dello Scato di Milano sei barche sulla catra al borgo di S. Georgio, e gittatele nel lago, vi fecero salite da ottanta soldati, i quali poco innanti la leuata del Sole nauigarono verso la porta del castello, che risponde al ponte di San Georgio, done, perche rispetta all'acqua poco si dubitaua, picciola, o nessuna guardia farta vedeuano: e nello stesso tempo, venendo dalla contraria parte della città dato con molto feruore vn'assalto, riuscì a' soldati delle barche dare il pettardo al'a porta del castello; la quale, essendo mal custodita, e peggio difesa, facilmente venne abbattuta, e occupata. Nella quale mentre si stanno fortificando, fù co' tauolonia questo effetto apparecchiati commesso il ponte di San Georgio, che nel mezzo era, come s'è detto, tagliato; e per esso passando la caualleria Tedesca, entrò nella città per la porta poco dianzi aperta, e occupata, senza tronar contrasto, o refistenza d'alcuno. Perciocche, essendo tutti i difensori concorsi all'assalto, che alla contraria porta della contraria porta della Pradella, e in qualche altra parte si daua, non era, chi facesse quiui resistenza. Fùincontanente occupato il palazzo Ducale, a quella porta vicino, ricco altre volte di gioie, e di preciosa suppellettile, quanto alcun'altro de' Principi Italiani; quantunque dopo alquanti anni le continue guerre l'haues-

sero assai delle cose più preciose alleggerito. Quel, che v'era, andò molto miseramente con tutta la città a sacco, procurando i Principi di ritirarsi nella fortezza di Porto, nella quale la Principessa Maria col renero bambino fù costretta titirarsi. L'assalto dato alla Pradella dui ò fino alle quattordici hore, ma finalmente, cedendo i difensori, i quali intesero l'entrata de gl'Alemani per l'altra patte, furono incalzati, embuttati dagl'aggressori fino alla Chiesa di Sant'Agnese; e quindi, chi potè colla fuga failo, si rivrasse nella fortezza medesima di Porto. La quale, poiche videro la perdita della città u mifesta, fisforz cono di sostenere con qualche tipari, da loro eretti verso la parte, che guarda la citta, dalla quale solumente si asp trauano gl'assalci. Ma esfendo ancora quin debolezza di configlio, e di prouuisioni, e hauendo i difensori le braccia rotte, e gl'animi dalle miserie, e infelicità abbattuti, diedero facilmente orecchi a partiti d'accordo, che furono assai presto proposti da' Tedeschi bramosi di venire a capo di tanta impresa. I quali accordi appuntati, e Niuers entra-conchiusi, su la fortezza consegnata a gl'im-to nella sor-tezza di Porto periali; el Duca, el figliuolo con alcune ca- la rende a pat-merate, come anco il Marchese di Coure, il cesarcio quale come Ministro del Re di Fiancia era sempre stato in Mantoua, n'vscirono, e, accompagnati da alcune compagnie di caualli, si ritirarono conforme a' parti della ded tione in Ferrara. La città fù miserabilissimamente saccheggiata. La fierrezza, la crudeltà, l'a-

Miseria de' Matouani ne quella città.

uaritia, le libidini militari hebbono largo la perlita di campo da sfogare. Lungo sarebbe gl'effetti mostruosi, e gl'esempi esecrabili, che formarono, andar patticolarmente racontando; come anco descriuere le miserie, afflittioni, e indignità da' miseri Mantonani sofferte. Si tralascieranno, per essere materia più degna di tragico Poema, che d'historica narratione. Fù veramente, e sarà sempre cosamiserabile, e degna di molta compassione, e di molta consideratione l'hauer veduto quella città, stimata per la fortezza del sito inespugnabile, e per tale dalla sperienza di tanti secoli comprouata (posciache non si hà memoria, che, per alcun tempo mai sia stata sforzata) cadesse in men di vn'anno nelle mani di chi l'oppugnaua. La perdita della quale come da: Principi Italiani, i quali poco, o nulla s'erano curati di sostenerla, venne malissimo sentita, per la moltiplicità delle nationi straniere, le quali in Italia metteuano il piede; così ancora da gli Spagnuoli, i quali l'haueuano có tanto studio procurata; e con tanta spesa fomentata, cominciò per la concorreza dell'autorità, e del primiero luogo di superiorità, a dinenire odiosa. La cui fama peruenuta sotto Casale, e in Piemonte vgualmente afflisse, e'l Duca, e lo Spinola. Questi non tanco per gl'interessi del suo Re, a quali non tornaua conto, che l'Imperio Tedesco hauesse in Italia vn tanto fondamento, quanto per l'emolatione del Collairo; la fortuna del quale stata nelle imprese, che haueuano hauuto alle

mani

Perdica di Mã toua mai fenilta dal Duca di Sauoia, e da'Ministri Spagnuoli.

mani superiore alla sua, non poteua di buon occhio mirare, che in vna impresa più difficile affai, che quella di Casale, gli fosse stata così fauoreuole, efelice. E quegli, perche, giudicando, che tutta la foria delle genti straniere si riuoltarebbe nel Piemonte, preuedeua, che'l suo stato, dinenendo la sede della guerra, farebbe esposto a tutte quelle calamità, e barbarie delle medesime nationi, e che esso cinto da per tutto di gente straniere, armate, e da se non dipendendi, diuerrebbe il bersaglio non meno de' colpi de' nemici, che degli stratij, e superchierie de glamici. Aggiugneuagli sollecitudine la perdita sicura, che preuedeua di Casale, alla quale si vedena costretto cooperatore: la quale caduta nelle mani Spagnuole, quando non altro, quanto della libertà del Principato gli dimi-Sourapreso per tanto dagl'affanni morte del Dudell'animo in queste turbolenze sofferti, da' ca di Sauoia. trauagli del corpo, guerreggiando, sostenuti, dalle afflittioni dello stato, è mortalità di tanti sudditi per lo ferro, e per la pistilenza estinti: veggendo perduta la Sauoia, perdute tante piazze del Piemonte: e quel, che più fieramente doueua tormentarlo, abbattuto dalla confusione di d'hauer veduto da due Ministri l'vn dell'vna, e l'altro dall'altra Corona vinta, eschernita quella finezza degl'artifici, e di quelle riuolte, colle quali, bilanciando per molti anni l'arme di Francia, e di Spagna, haueua non solo la propria fortuna sostenuto, ma resosi ancora quali l'arbitro, e

moderatore fra le istesse. E con rale abbattimento, veggendo ancora abbattuta quella riputatione, colla quale parena che haueste alzato il capo fià nunoli, e tocco il cielo colle ditate disperando mai più di risorgere nello priftino stato, e nella Grandezza primiera, venne da mortale infermità affalito. Alla quale non potendo per l'età vicina al sessagelimo nono anno lungamente relistere, fra lo spatio di tre giorni si morì in Sauigliano, a vensei di Luglio del millesecento trenta, lasciato molto diminuito, e molto imbrogliato quello stato, il quale tratto con gran fatica, e con fortuna non minore dalle mani de' Francesi, e degli Spagnuoli, haueua dal padre, e quieto, e intero hereditato; e il quale per lasciare potcia a posteri maggiore', non haueua tralasciato di riuolgere il mondo sossopra, e col trauaglio de' suoi, e de' popoli vicini, hauena se stesso, e lo stato a pericoli manifestissimi sottoposto. E fama,

Alcume c. condetations fulla v ta . ca di Sanoia.

Alcune breui che'l Duca Emanuel Filiberto suo padre Principe molto saggio, e p udente, ammone del i u- maestrato ancora dalle guerre, le quali a suoi tempi fia l'Imperadot Carlo Quinto, e Francelco primo Re di Francia vertirono, l'hauesse sempre, ma più quando si staua nel letto morendo, ammonito, che con ogni studio procurasse, e si sforzasse di trattenere la pace fra le due Corone, come principal fondamento, e sicurezza del Principato; e che nelle guerre, e contese fra loro vertenri, quel men, che fosse possibile si tramettesse. configlio configlio non bene osseruato, quantunque per le tuibolenze, che poscia succedettono nella Francia, non riuscisse infelice, anzi porgesse materia al figliuolo di farsi più grande, e più glorioso: adognimodo, respirata, come al presente è, la Francia dagl' intestini tumulti, e ridotta sotto l'esatta vbidienza di vn Re, e di vn saldo, e ben regolato Gouerno, gli fece cognoscere, quanto fosse stato prudente e quanto sarebbe stato salutare I osseruarlo. Le attioni pubbliche, e priuate di questo Principe veramente datebbono per l'una, e per l'altra parte abbondante materia di lunghi, e bei discorsi. E forse non sarebbe fuora di proposito l'entrarui; posciache il discorso oportunamente questo libro chiudendo, poco il filo della storica narratione interrompirebbe, e soddisfarebbe molto alla curiosità di coloro, i quali di leggei le presenti memorie prenderanno gasto, e soddisfattione. E nondimeno (arà con maggior fondamento di ragione tralasciato. Perciocche come le attioni priuare di questo Prencipe sarebbono molto proprie di priuato scrittore, il quale della vita, e delle geste di lui a scriuer particolarmente prendesse; casi sconuengono allo scrittore d' Istoria vniuersale. Le pubbliche, e massimamente le più principali, nelle quali lo stesso Principe s'è molto segnalato, restando ne' presenti libri senza adulatione, o liuore descritte, potrà il saggio, e spassionato lettore, a cui tocca farne il giuditio, andar da per se stesso osser-**Y**yy 4

uando, e raccogliendone quel, che, come sarebbe in questo luogo superssuo, cosi non hà hauuto per bene l'autore minutamente raccontando, e osseruando particolareggiare.

## Sommario.

Carlo Emanuelle Duca di Sauoia succede IN Victorio Amadeo suo figlinolo, il quale, veggendo, che i Francess haueuano occupato Carignino, parte da Sausoliano, e ne va alla ricuperatione. La quale non gl'effendo riuscita, si venne ad un confluto, del quale i Francesirimangono superiori. Da Carignano vanno i Francest ve- jo Ausgliana, che venne da loro occupata. Collalio, espuynata Mantoua, viene in Piemonte con nuoue for Ze. Se tratta la pace in Italia, e in Germania, e non effendo si potuta concludere in Italia, s'appunia una tregua, la quale essendo dallo Spinola rifiutata, venne dopola morte di lui, che affai presto succedette, accettata dal Duca, e dal Collaito, e poscia dal Marchese di Santa Croce successo allo Spinola nel Gouerno dello Stato di Milano, e nel Capitanaio dell' arme. Spirata la tregua i Francesi, col nuouo rinfor 70 venuto as Francia, vanno al soccorso di Casale; ed essendosi accostati alle trincee del Campo Spagnuolo, quando appunto si daua principio alla battaglia, si concluse la pace in conformità della pace poco dianzi conclusa nella Germania. Per esecutione della quale conuenyono in Cherasco i Ministri de Principi interessati, e quini si aggiustano le differenze fra Sauoia, e Mantoua, e a quello si assegna gran parte del Monferrato, e s'accorda ancora la maniera della restitutione degli stati di Mantona, edi Monferrato: delle terre del Piemonte, e de' Griggioni. Doppo l'effettina restitutione delle quali il Re di Francia chiede, e ottiene dal Duca di Sauoia Pinarolo con tutta la valle di Perosa. Si trattano i progresi del Re di Francia, e di Suedia nella Germania contro l'Imperadore: e la negociatione, e conclusione della pace fra la Repubblica di Genoua, e'l Duca, cella fabbrica merauigliosa delle nuoue mura, fatte alla Cista di Genoua, e la miracolosa preservatione della stessa Città dalla pestilenza, dalla quale tutto lo Stato Genouese eractrondato, e più della metà d'Italia infetta. Si conclude poscia, e puon fine non solo al duodecimo libro, ma a tutta l'Istoria presente col matrimonio fra il Re di Ongheria figliuolo dell'Imperadore, e Maria Infanta di Spagna, esorella del Re, e colla morte del Duca d'Vrbino, e devolutione di quello Stato alla Sede Apostolica scaduto.



## DELL'ISTORIA DI PIETRO GIOVANNI CAPRIATA

## LIBRO DVODECIMO.

Principe Vittorio Amadeo fuccede al Duca Callo Emanuelle fuo Fadre negli stati di Sa uo ale del Piemonte.

A morte del Duca di Saroia quanto alla fomma
degli affari presenti non
tu in tante alterationi di
olta alteratione, per la
neccessione del figiuolo,

già vicino all'età di quarant'anni, nodrito nella scuola del padre, Gran Principe, e Gran Capitano: onde riputandosi instrutto da Mastro così Eccellente nell'arri della guerra, e della pace, nessuno debitana, che non douesse rinscire per lo sostegno dell'uno, e dell'altro peso vguale. Anziche, essendo conscio, e partecipe degl'affati di stato, di tutti i configli, fini, e delibetationi del padre, come Collega del quale haueua già per molt' anni le pubbliche facende tanto ciuili, quanto militari esercitato:non pareua il Principato per la nuoua successione punto cambiato, ma nella perfona del successore di lunga mano continuato. E le parti, e qualità, le quali diuerse da quelle del padre in esso concorreuano, da-

Speranze migliori della pace per la

uano

uano materia di sperare qualche cosa di me-successione glio per la concordia, e per la pace. Percioc-ca. che in vece dell'odio da' Ministri delle due Corone portato al defonto Duca, il quale dopo la morie di lui parcua pure, che douesse rimaner estinto: nella persona del figlivolo, socientraua il vincolo così stretto dell'assinità col Re di Fiancia e della prossimità del sangue con quel di Spagna: onde era da credere, che ne quello haurobbe facilmente consentito alla depressione del cognato, che tiraua inseparabilmente seco quella della sorella: ne questo haurebbe ricusato qualunque partito per lo sostentamento di vn Principe così di sangue, come d'interessi congiunto. E nondimeno come i configli di sta-to, che danno il moto alle cose, col parere del sangue inde' quali si gouernano i Principi, non con feriorialla curiattino parentadi, connobbesi non molto gli Radi. dopo, quanto debole freno sieno le parentele, e le congiuntioni del sar gue, per ritenere l'impeto della dominatione, e della cupidiggia non solo di slargare i confini, ma di migliorare, e vantaggiare le conditioni del Principato. I Franceli sguazzato il Pò, e rinfrescati in Saluzzo, non trouando ne anco per quella parte forma di passare al soccorlo di Casale per l'oppositione del esercito alloggiato in Sauigliano; deliberarono di rippassare il Pò, e per la strada medesima, che quiui li condusse ritornare a Pinarolo. Caminando a quella volta s'accamparono lotto Rauel, ma, trouatolo troppo

forte, non perseuerarono lungamente nell'oppugnatione:onde ridotti in Pinarolo, veggedo le terre del Piemote per lo più desolate, evuote d'habitatori, dalla pestileza, o estinti, o discacciati; e che l'esercito del Duca si staua oltre al Pò alloggiato in Sauigliane, si calarono a Vigone, a Villafraca, a Villaguoua, e ad altre terre più abbasso, e occupa ele senza alcuna relistenza, venuero a Pancaleri; doue presero alloggiamento ne gli stessi quartieri, e nelle stesse fortificationi, nelle quali il Duca s'era poco dianzi contro di loro accampato. Quindi venne loro defiderio di occupar Carignano, luogo alquanto più abbasso, vicino al Pò, due tiri di moschetto, doue è il ponte di legname, e ciò affine di tentare, e procurate per esso il passo a Casale. Fecero pertanto scorrere alquanto della

Francesi s'accampano a Pancaleri,

Occupano Carignano.

Nuouo Duca vícito da Sauigliano fi oppone a Francefi al varco del Pò.

loro caualleria fotto Monsù della Tramoglia a Carignano, done occupata certa casa forte, che serue quiui di castello, s'aunanzarono sino al ponte. Il nuouo Duca visti da Sauigliano i loro sini, e monimenti, sollecito, e ansioso del varco del siume, vscì di Sauigliano, e scorrendo coll'esercito per la ripa di quà, inuiò innanzi la caualleria del Re, perche con maggior celerità peruenisse al ponte. Due compagnie di Catabbini, le quali caminauano innanti, vi giunsero nello stesso tesso, che i Francesi s'aunicinauano alla testa vite-

riore del ponte, e messi i piedi a terra, vi si posero in disesa. E i Francesi, lasciato vn Capitano con vna compagnia di caualli in Cari-

gnano

gnano, si ritirarono in campo a Pancaleri. Giunfe la stella fera la caualleria di Spagnaal pote, che difendeuano i Carabbini: e il giorno leguente il Duca coll'efercito soprauuepò tincontto nuto prese alloggiamento sulla ripa opposta a Carignano. a Carignano, tenedo in podestà sua il ponte, il quale, rotto nel mezzo, si commetteua con vn'aktro lenatoro, il quale dalla parte del Duca alzato, figettana nell'altra verso Carignanozin maniera che saua in mano del Duca aprire a' suoi, e proibire a' nemici il passarlo. Doueuano da Auigliana giugnere tre in quattro mila Tedeschi sotro il Conte di Verrua:e perche: l Daca, diuenuto con quel rinforzo più gagliardo, no haurebbe rifiutato di venir alle mani co'Fracesi, deliberò di mettere il piede,e alloggiare oltre al Pò, per esser più vicino al nemico. Il che acciocche gli potesse suc-cedere, inuiò cinquecento fanti, evn pezzo la ricuperatiod'artiglieria sotto il Mastro di campo Louis nedi Catigna-Ponse Spagnuolo alia ricuperatione di Carignano, dierro a' quali fece passare quatrrocento caualli fotto Gherardo Gambacorti, assinche, peruenuti alla piazza de' Capuccini, coprissero i cinquecento fanti nell'espugnatione di Carignano occupari, e facessero ancora spalla a' Tedeschi, i quali doucuano da Auigliana senza alcuna scorta di caualli per quella strada venire in campo. Andò il Ponse co' suoi a sforzar Carignano, e mentre era più feruente nell'opra, il Gambacorti, il quale presenti da Pancaleri auuicinare il soccorso, lasciata vna compagnia di corazze su'l

rabbini, che gli auuanzauano verso la strada Scaramuccie fri le genri del Doca e Fran cesi venuti in difficia di Car rignano.

di Pancaleri, doue, incontratofi colla vanguardia del nemico, condotta dal Marchese Diffiat, cominciò vna gagliarda scaramuccia, sul principio della quale mandò il Gambacorti ad auuisare il Duca, perche o con tutto l'esercito s'anuanzasse, o mentre, combattendo egli, tratteneua il nemico, facesse ritirare con ordineil cannone, e le genti, le quali forto Carignano combattenano. Ma il Duca, il quale, per nuono auniso haunto dal Verrua, era informato, che i Tedeschi ne quel giorno, ne per quella strada verrebbono, gli fece rispondere: che, non risoluendo passar con l'elercito, tanto si sostenesse, che il cannone fosse ritirato. Duriò il const tro quattr'hore, nel quale i Francesi, ingrossando di numero, incalzarono il Gambacorti fino al rastello di Carignano, doue per la strettezza del sito malamente hautebbe potuto senza disordine ritirarsi, se opportunamente non fosse stato soccorso da D. Martin d'Aragona, inuiatogli dal Duca con quattrocento moschettieri Spagnuoli: onde, ripreso animo colle forze di nuouo soprauuenute, furono i Francesi facilmente ripressi: i quali, stimando ca si tistrano che tutto il grosso dell'esercito hauesse col nuouo locco so passato il fiume, andarono rattenuti nell'incalzarlo, e diedero comodità al Gambacorti, e a D. Martin d'Aragona di ritirarsi ordinaramente per lo ponte, questi colle fanterie Spagnuole, e quegli colla canalleria

Ganti del Du. dall'impresa di Carignano. ualleria, precedendo a tutti il cannone, colle fanterie andate sutto il Ponse all'oppugnatione di Carignano. Mordin questo conflitto vgual numero di combattenti dall'una, e dail'altra parte. Il Duca della Tramoglia vi Duca della restò grauemente ferito in un ginocchio di rito sono Camoschettata, e con esso vn Capitan di caualli. rignano. Alloggiarono i Francesi in Carignano, el Duca nell'oposta ripa, ossernando gl'vni gl'andamenti degl'altri, e aspettando nuoua occasione a nuoue fattioni: la quale poco

tardò a presentarsi a' Francesi mosto singulare. Perciocche al Duca, impatiente d'effer costretto a trattenersi di quà dal Pò, ne contento del riparo, che gli faccuano l'acque, venne voglia di fermare il piede nell'oposta ripa, e per conseguenza, di fortisicare la testa del ponte verso Carignano. E messo il negocio in consulta, troud discrepanza ne pareri. capo del Duca Per la noua forcificatione si consideratta, che, douesse passafacendosi, verrebbe l'esercito nemico quasi reil pò e alassediato possiache dal presidio di quella Carignano. fortificatione sarebbe forzato a viuere più ristreto, e più vnito, e prouarebbe per conseguenza maggior penuria di vettouaglie, e di foraggio. E che in caso, che, come ii dubitaua, deliberasse di andare a Torino, o per lo Caneuese volesse tentare la frada di Casale, sarebbe più facile teneigli dietto, impedirgli i difegni, e opporfi a qualunque tentativo. In contrario fi discomena, che, quanto la fortificatione fatta Crebbe stata stata più vule, e opportuna, tanto era da credere che il co-

Discorso nel

minciarla, e'l ridurla a perfettione sarebbe

malageuole, e pericoloso; rispetto alla vicinità del nemico, alloggiato in Carigoano; il quale, quando non peraltro, per la riputatione almeno non era possibile, che hauesse qualla fortificatione sotto glocchi sofferto. Âggiugneuano, che, effendo il difegnato lauoro divilo, e leparato per mezzo il fiume dalcorpo dell'esercito, e dall'alloggiamento del campo; potrebbe malageuolmente essere foccorfo. Conchiudeuasi per tanto, che contenti di tenere il ponte in podestà; il quale daua comodità basteuole, per tener dietro a qualunque monimento del nemico, si godesse della sigortà, che faceua il siume a qualunque de' mouimenti Francesi. Preualse il cotrario parere, che si fortificasse: e fù l'elecutione in questo modo divisata. Che si rizzasfe alla testa del ponte verso Catignano vna mezza luna, la quale dall'vno, e dall'altro lato venisse slächeggiata di trincee, da farsi sour'vna isoletta, che vicino a quella ripa forma il Pò. La carica della mezza luna fù comessa a gli Spagnuoli; delle tiue trincee la destra a gl'Alemanni, la finistraa gl'Italiani: e a sutti ordinato, che, se da' me proma d'essersi fortificati venissero assaliti, per lo pome, senza far relistenza, si umassero, se dopo dessersi fortificari, si difendaneco. Tranagliossi " per due giorni quietamente nell'opra, non facendo il Francese alcun motiuo, quasi burlandosi del lauoro. Ma conside-

rata poscia meglio la conse enza, e co-

nosciuto

Rifolutione della confulta l di alloggiare coltreal Pò. nosciuto il pregiuditio, che, condotto a Francesi s'opperfectione cagionarebbe, quando massimafortificationi mente fosse quindinecessario sloggiare; fat del Ducasotto ta prima venir buona banda di genti da Carignano. Pancalieri, vscì all'improuiso, e con impeto da Carignano per isturbarlo, mentre ancora imperfetto si ritrouaua. Primi di tut-Carignano sta dierono vn surioso assalto mille dogen. Francesi, e le to Francesi scielti fra'l numero loro per li più geti del Duca. braui, ed eccellenti; a' quali malamente resistendo gl'Alemanni, quegli stessi; i quali nel conflitto di Auigliana haueuano fatto pessima riuscita, cominciarono ad abbadonare il posto, e senza quasi combattere, si messono în manifestissima fuga : onde la mezza luna da quel fianco scoperta, e la quale per la sua imperfettione non haueua ancora chiuse le vscite, dopo lunga, e gagliarda resistenza si perdette con perdita di molta gente. Da che risultò, che l'altratrincea de gl'Italiani, non Francess souto potendo ne anco sostenersi, si necessaria-Catignano, mente abbandonata, ne potè il Duca inuiar genti al soccorso, quantunque di farlo s'in gegnasse. Perciocche, non dando la strettezza del ponte il transito solo alla sfilata, testaua il soccorso tenue assai per vn tanto assato. Anzi che la confusione di coloro, i quali andauano al soccorso, cagionò il danno maggiore. Posciacche, vrtandosi nelle angustic del ponte, cadettono moltinel fiume, e molti v'annegarono: onde il danno, e il pericolo fù maggiore assai dell'immaginatione. Rimaiono dalla parte del Duca da cinquecento

di conto mo i D. Alfonso Suasso Luogote-

Doria morto fotto Catigna.

no.

nente del Mastro di Dampo Generale con alcuni Capitani difanterie. D. Martin d'Ara-Martin d'A-gona dopo molte proue, che diede di valore ne le Nicolo vi restò malamente ferito, e prigione. Il Mastro di campo Nicolo Doria ferito di vna moschettata fra pochi giorni si morì. De' Francesi morirono da dogento. Enondimeno la paura rimale fra due campi quali vguale, perche ciascuno tagliò il ponte dalla sua parte; il F. ancese temette di vn'altro assaltop ù ordinaro, sentendosi assai debole, e diminuico affai di genti: e pe che presentiua la venuta nel campo nemico di tutto il grofso de gl'Alemanni, che sotto Mantoua si ritrouauano; e'l Duca, che il Francese col calor della victoria, passato il ponte, cagionasse gran disturbo nel campo ripieno di confusione, e di timore. Così rimanendo ciascun diuiso dal fiume, rimate ancoraciascun padrone della campagna, il Francese oltre al Pò verso l'Alpi, e'l Duca di quest'altra verso Casale. Crebbono quasi nello stesso Collairo vie- tempo gi' eserciti; perche il Collaito, espune con molta gnata Mantoua, venne in Piemonte con ottomila fanti, e mille cinquecento caualli. di Francia doueua fra poco giugnere vn tinforzo di quattro alla fanti, e cinquecento caualli fotto il Marescial di Scomberg; il quale, per che douena passare per val di Susa, il Marescial della Forza, e'l Duca-di Memoransi, dopo l'hauer dieci, o dodici giorni ripolato

monte.

posato otiosi colle lo genti in Carignano, e dopo l'hauer rinfiescati i soldati colle molte prouunioni di rinfrescamenti, che vi trouarono, si mossero verso quella valle, per incontrarli. E'l Duca dopo la loro partenza si mosse dal suo posto, e lungo la rina del Pò prese alloggiamento fra Turino, e Moncalleri: e, inuiati due mila fanti in difesa di Torino: tolle a difendere il ponte di pictra Mouimenta fabbricato sul Pò vicino a Moncaleri, allog- Francese, e del giando dumila fanti sul colle, che dalla par-Duca. te di Moncalleri, soprafà il ponte. Peruenuto l'esercito Francese a Viola, intese, che lo Scomberg, giunto collo rinforzo di Francia, haueua occupato Auighana, nella quale, per Frencesi ochaueria ittrouaca (come erano l'altre terre gliana. del Piemonte ) appestata, e senza habitacori, era senza oppositione, e resisteuza entrato, e il met eua sotto il castello, il quale, c nfidato nella fortezza del fito, attendeua alla difela; quantunque nel presidio sosse ancora entrata la pestilenzi; ne il castello fuora delle fortificationi all'antica hauesse alcun riparo, o moderna fortificatione di trincee. Voleuz il Duca in soccoiso del cistello auuanzarsi; ma dail'aucornà del Collalto, per natura alieno da' pericult, e dalle ragioni da lui allegate, si trattenne. Pieuedeua il Collalco, che, andandoli al inccorso, era pericolo di venir a battaglia; nella quale le genti del Duca, abbatturi per l'infelicità de'successi di queste due vitime fattioni, non haurebbono fatto maggiori proue: e dalla Z z z 2

perdita, dipendendo la rouina del tutto, non gli parue sano consiglio auuenturare sul punto di vna battaglia la somma delle cose. Onde il castello non soccorso, e astretto più dalla penuria dell'acque, che dalla forza dell'oppugnatione, alle mani de' Francesi peruenne. Cotale acquisto apriua a' Francesi liberamente il passo al Canauese, e quindi a Casale; ed era pericolo, che facilmente loro riuscisse passareil Pò dirimpetro a quella città, doue difesi dalle arriglierie di essa, e datisi la mano col presidio, che v'era, sarebbe stato comodo, e facile il tragitto, e successiuamente il soccorso di quella piazza sarebbe indubitatamente riuscito. Di ciò dubitando il. Duca, inuiò il medesimo Gambacorti con

Prouisioni del che i Francesi gliana non calino a Cafale.

Duca, e dello quattrocento caualli nel Caneuese; perche, Spinola, per passata la Dora, occupasse quel camino. E'l occupata Aui Marchese Spinola, dubitando del pericolo, muni molto bene la riua del Pò con doppia trincea, l'yna contro il fiume, e l'altra contro la città,e cittadella; sotto la quale era andato cotinuamete trauagliando con gl'approcchi, in tãto, che gli Spagnuoli, a' quali era toccato l'espugnatione del bellouardo San Carlo, s'erano auuanzati fino allo sboccare nel fosso e aunicinati affai, tentanano di attaccarsi al muro: onde, quantunque, e per la forza dell'espugnatione, e per la strettezza delle vettouaglie, di che molto prima cominciaua a patire, si potesse credere breue la vita di quella piazza, adognimodo i progressi tanto di quella oppugnatione, quanto della difesa, e e del

del soccorso furono trattenute dalle negotia-Negotiationi tioni della tregua; le quali durante la guerra trattengmio cominciate, e da questi tempi molto ristrette, l'opugnatione hebbono poscia non molto dopo la persettione. Delle qualinegoriationi, come anco della pace, la quale da questi tempi molto ealdamente si trattaua nella dieta di Ratisbona, e non molto dopo fu conchiusa, acciocche se ne sappia meglio e l'origine, e i progressi, sie necessario, che conforme al folito da più alti principij sia tutta la materia ripigliata. Non contenti gl'Elettori d'hauer Elettori disarmato l'Imperadore colla depositione Imperio sauofattagli fate del Fritlant, e col discioglimento reuoli nella Dieta di Ra-

di quel esercito, che'l faceua a tutta la Ger-tisbona al Du-

mania formidabile: chiesono ancora, che si cadi Niuers. desse qualche sesto alle cose d'Italia, rispetto massimamente a gli stati di Mantoua e di Monferrato. Honestauano questa domanda colla giustitia della causa del Duca di Niuers, il quale, senz'essere prima sentito, diceuano, che non poteua, ne doucua esser cacciato dalla possessione de gli stati. Diceuano ancora, esser di gran pregiuditio alle ragioni, e giurisditioni dell'Imperio, che gli Spagnuoli forto il nome, e l'Autorità Cesarea spogliassero vn Vassallo di quegli stati, per insignorirsene, atteso, che, quando alle lor mani fosseto peruenuti, difficilmente si sarebbe potuto contro diessi esercitare l'Autorità Cesarea, e difficilmente sarebbono daloro come Feudi dell'Imperio tenuti, o riconosciuti. Doleuasi in oltre, che senza laloro Autorità, e consentimento, anzi senza farne loro motto, si fossero inuiati eserciti in Italia; allegando, ciò essere contro gl'antichi istituti del Sagto Impero, a' quali, come in altre molte occasioni, cesì in questa ancora, che si fosse contranuenuto, assa apertamente si dolenano. Rimproverauanglita itamente, che coll'arme, e coll'Autornà Cesarea desse assister za a' fini più violenti, che giusti de' Ministri Spagnuoli contro vn Vatiallo, il quale prontamente s'offeriua di ricognoscer da Cesare queglistati, e ne chiedeua con ogni riuerenrecza le muestirure. Efigeiauano le strane consegnenze, che da quel moumento alla

Principi d'Ita lia per inertie le forze deil' mperadore dall'Ita lia fauori co no e tucholenze di Ger mania.

Gericania infultana; attesoche il Re di Francia, et Pirncipi Italiani studiosi per la propria figortà del fostegno di quegli stati, e di quel Duca, non potendo direttamente in difesa di lui oporsi all'arme Cesaree, e Spignuole, s'vniuano d'intelligenze, e porgeuano sotto mano fauore a' Principi Germani studiosi di cose nuoue, perche dall'imperadore s'alienassero, e sollenationi di popoli contro l'Impeno eccuassero: esomministranano ancora aintial Re di Suedia, perfine, che le sforze nell I operio tranagliate, trattenute nella Germania, non potesseto alle Spagnuole in

col Red Fra cra . 10 1 Imperadore.

Elettori vniti Italia porge: fauore, o fomento. Nelle qualidogher ze con tantamaggior cofidenza pertisteuano, quanto che vedeuano l'Imperadore disarmato, se stessi fauoriti, e instigati dal Re di Francia, col quale di strette, esegrete intelligenze si sentiuano vniti. Haucua quel Re inuiato in quella Dieta Monsil Leon Ambasciadore, per dare in apparei za giustificatione dell'arme sue indiritte alla protettione di vn vassallo del Sagro Impero contro la violenza dell'arme Spignuole, le quali sotto il finto nome del Sigio Imperio tentauano di opprimerlo, e d'occupargli quegli stari, per farti la scala più libera alla Monarch a d'Italia da loro sempre affettata, e con sommo studio procurata; ma in esfecto ve l'haueua inulato, per sollecitare, e tener in fede gl' Elettori, e i Principi Germani mal soddisfatti dello stato presente, e per fat loro animo, acciocche vnitamente a sbatterel'Autorità, e Grandezza Austriaca procedessero, e cosìla causa del Duca di Niuers corraria alla medelima Giandezza vnitamente, e coltantemente fauorissero Fauorinala ancora il Põ teste molto ansioso della conservatione di deta di Ratifquegli Stati nella Casa Goz ga per fine, he, bona la causa esclusine gli Spagnuoli, la liberta d'Italia non pericolasse. Ma più d'ogn'altra cosa fauoriuala l'emolatione, che tutti i Principi Germani, e i Ministri della Corre Cesarea haueuano conceputo contro il nome Spagnuolo; per s'eccessiua Autorità, che i Ministri del Re di Ministri spa-Spagna s'arrogauano in quella Corte: nella gneoli od ati quale, pretendendo di sourastare a tucti, pa- Cesarea. reua, che volessero girar le cose della Germania a modo loro. E l'Imperadore si per la congiuntione degl'interessi, come per la necessi-12, che haueua d'essere soccorso di danari, era costretto alle lor voglie aderire. Ne ciò po-

tédo i Germani soffrire; s'opponeuano a'fini, e interessi loco: onde sotto colore della giustitia del Niuers; e della conseruatione delle ragioni dell'Imperio Germanico s'attrauer sauano in questa stessa causa all'Imperadore; e voleuano sostenerla contro i Ministri Spagnuoli,i quali procutauano nella Corte Cesarea soffocarla coll'autorita, come coll'armi in Italia procuravano di opprimerla; e replicavano perciò i protesti altre volte fatti, di no voler concorrer nella difesa della guerra mossa dal Re di Suedia, i progressi della quale, perche andauano crescendo di fama, e di riputatione, cominciauano ancora a farsi sentire, e a dar molto che pélare. Somministraua ancora fomenti alla celerità della coclusione della Duca di Sauo- pace il Duca di Sauoia, e con esso il Collalto, i

ia, e Gollalto studiosi della conclusione della! pace d'Italia.

quali giuntamente scriueuano in quella Diera,e dauano ad intendere all'Imperadore, e a gl'Electori; non potere il Piemonte più sostenere la guerra:gl'affari del quale, andando in manifeita rouma, era il Duca costretto, o di succombere al Re di Francia, o di pigliar con esso partito, e accordarsi. Qualunq; di queste due cose succedesse, il tutto a manifesto pre-

tanti Principi.

Imperadore cipitio necessariamere andarebbe. L'Imperacofficito a ce- dore, che si trouana disarmaro, veggendo tata ionia vnita di auttersione de gl'Elettori, e di rati altri Principi abborrenti dalla guerra d'Italia; escandalizzati per l'esclusione così ingiusta, che al Duca di Niuers si procuraua; rocco ancora da glistimoli della cosciéza, e dal desiderio della Elettione del figlinolo, per rispetto della quale haueua già puti molto maggiori consentito

facilmente ancora ogni loro domãda colentiua. Molte cose per tanto si trattarono, molte si pretefero, molte furonovicine alla coclusione în fauore del Duca di Niuers, e có molto pregiudicio delle preréfioni della Corona di Spagna. Trouaua fi allora in Ratisbona D. Carlo Doria Duca di Turfis, Ambasciador Straor-<sub>ria Ambascia-</sub> dinario del Re di Spagna, inuiato in quelladore straordi-Dieta per fauorire l'Electione del Re de Ro-di Spagna mani, nella persona del Re d'Ongheria figli nella diera di uolo dell'Imperatore, a cui Maria sorella del Ratisbona Re di Spagna era da questitépi sposata. Ma, conclusione non potendo in quella Dieta trattarsi di que-della pace. sta Elettione, non solo per no estere stata intimata, e congregata nominata mente per questo effetto, come per le leggi dell'Imperio sarebbe stato necessario, ma anco, perche ne l'Elettor di Saffonia, ne quel di Brandéburg, disgustati, e già quasi alienati dall'Imperarore v'erano voluti venire, ne v'haueuano madato i loro Procuratori. E dopo le proudifioni datein quella Dieta a gl'affari della Germania, e dell'Imperio, riducendosi le consulte, e le negotiationi a quei d'Italia, e particolarmente alla causa del Duca di Niuers: il Doria, che vide con quanto suantaggio del Resi negociasse la pace,e quanto i Francesi coll'appoggio, e intelligéza de gl'Elettori preualessero; e che l'Imperadore costretto dall'iniquità de' tépi, e da propri interessi no poteua reggere alla piena delle voglie e pretesioni loro, e che però era sforzato inclinare nelle loro soddisfattioni, etiadio con pregiuditio notabile de' propri interessi; chiese con molta instanza,

e ottenne, che, non hauendo egli mandato per trattare in nome del Re di pace, si scriuesse prima in Ispagna,e si desse innarzi la conclusione parte al Re delle conditioni, e patti, co quali questa concordia si negociaua. Così ottenuta sospensione di due mesi, nella conclusione delle cose già appuntate si sou-Negotiationi rasedette. Ma mentre nella Dieta di Germa-

Negotiationi rasedette. Ma mentre nella Dieta di Germadella pare in nia per la conclusione delle pace d'Italia si Italia a sual termini ridot. negociatta, non venitta la stessa pratica dal

termini ridot. negociaua, non veniua la stessa pratica dal Nuncio Panciruoli in Italia abbandonata, nella quale turte le parti inclinauauo. Il Re di Francia il Duca, e'l Collalto per le medesime cagioni, per le quali in Germania la sollecitauano:e perche questi due vliimiabborriuano dall'Impresa di Casale: il Duca per lo preginditio g ande, che dalla felice riuscita gline rifultaua; e'l Collalio per l'emulatione contro lo Spinola, e per l'odio contro il nome Spagauolo, per li quali rispetti era ancora lo Spinola costretto desiderarla, e procuraila, affinche l'emulationi, e sinistre intelligenze del Duca, e del Collalto, non gli rouinatle o con suo g an discredito il buon succisso dell'Impresa, dalla quale il Collaito, s'era dimostrato intanto auuerso, che non h ueua voluto consentirgli soli mille Tedeschi, non ostante, che dopo l'occupatione di Ma itoua n'abbondasse, e lo Spinola sotto Cafale in estremo ne b lognasse; allegando il Collalto voler con cessi, e hauer ordine di affistere alla difesa del Piemonre, e a proibire a'Francestil varco del Po. Onde lo Spinola

da tante difficoltà e diffidenze costretto, haueua consentito al Nocio di distoglies si dall'impresa, mentre i Francesi, lasciate al Duca libere le piazze occupate, oltre a' monti, si ritirassero: e l'accordo già accettato, e appūtato dal Redi F. ancia haurebbe hauuto effetto, se gl'ordini, venutigli di fresco dalla Corte di Spagna, no gl'h messero ristretta l'autorita. Imperciocchel'Abbate Scaglia, inniato, Abbate Scacome (1 disse, dal defonto Duca in Ispagna, dore del Duca hauendo rapielentato in quella Corte l'au-in M dril ouersione dello Spinola dal Duca; la poca in- spinola sa ritelligenze che passaua cel Colialto, ele triste strei a l'autoconfeque: ze; le quali quindi poteumo riful- rità in contare a pregiuditio delle cose comuni, haneua pace. ancora t. fl. o lo Spinola di mente troppo apertamen e inclir ara alla cinclusione della pace con qualung; condinor e, nó solo poco honoreuole per la Maesta, e Giandezza dell'arme Regie, ma con euidente per colo de gli stati, e de ghaffari comuni. Ne co poter apparire, che d'altronde procedesse, che dalla sinistra inclinatione di lui verso il Duca, verso'l quale s'era con tanto strani, e rigorosi tratiaméti diportato. Onde non si poter sperare da tanta discrepanza di humori, di fini, e divolonta, che mostruosi, e rouinosi parti per gl'affari communisposciache non potendo il Ducapiù soffiirlo verrebbe costretto a prouuedere in qualunque maniera alla sua dignità, e sicurezza. A potentissime ragioni aggiunse proue no meno potenti; etra l'altre, colle quali se l'obozzatura di certa capitolatione di pace talia la pace.

scritta di mano del Segretario dello Spinola, la quale, tuttoche contenesse obblighi del Re di liberare gli Stati del Duca di Sanoia, e di ritirare le genti in Francia, adognimodo nessuna cautione per l'osseruanza, ed esecutione conteneua, in maniera che restaua in mano, e facolta del Re, dopo che da canto de gl'altri fosse il tutto puntualmente osseruato, osseruare da canto suo quello, a che le capitolationi stesse l'obbligassero. Ne qui stana il danno, e il preginditio. Pattuinali per la stessa capitolatione, che tutti i Potentati Italiani, e Germani, compresiui nominatamente gli Elettori, douessero fauorire gli stati di Mantoua, e di Monferrato, in caso che da alcuno venissero perturbati, e obbligauasi il Duca a dar passaggio, e vertouaglie a gl'eserciti Francesi, quando in soccorso di quegli Stati vi fossero inuiati. Lega o più tosto cospiratione di tutti i Principi contro l'Imperatore, e contro il Re di Spagna, sempre che, o quello contro il Vassalto per giuste occasioni procedesse, o questo all'Imperadore coll'arme affistesse. E nondimeno soggiugneuaua lo Scaglia, che lo Spinola, chiudedo glocchi a tante indegnità, e a così graui pregiuditi, l'haurebbe di buona voglia accettata, e sottoscritta, se dal Duca, e dal Collalto col parere vnanime di tutti i Capitani non fosse stata come troppo superba, e troppo inde-gna dell'autorità Cesarea abbottita, e come di troppo gran pregiuditio al Piemonte, e al-lo Stato di Milano ributtata. Puotero assai queste

queste, e altre ragioni nel Conte Duca più al Duca, che allo Spinola fauoreuole, e inclinato: onde non vi fù bisoguodi molta persuasione, per indurlo a fat limitare allo Spinola l'autorità di conchiudere la pace in maniera, che quando il Massarini, andato in Francia per negociare col Re, fece ritorno in Italia colla conclusione da canto del Re appuntata, restò il tutto per gl'ordini nuoni sconchiuso, e sconcertato. Fra'l qual mentre, essendo so- Tregua trattaprauuenuta la morte del Duca, trattossi dal ta dal Ouca e nuouo Duca sospensione d'armi fra se, i Ca-co Capitani pitani Cesarei, e Regij, da vna parte, e i Capi- Francesi. tani dell'esercito Francese dall'altra; la quale seruisse tanto dentro, quanto fuora d'Italia. Per essa si proibiua ogni sorte d'ostilità, e d'innouatione, non solo di fortificationi, ma ancora di fatti d'arme, d'occupationi di piazze, e di posti. Si douesse incontanente confignare allo Spinola la Città, e Castello di Casale co obbligo, che egli, mediante il prezzo, donesse somministrare alla cittadella il vitto cotidiano per tutto il tempo della tregua. Che, concludendosi in Ratisbona la pace, fosse da sutti osseruata:non concludendosi fra quindici di Ottobre, cessasse la tregua, e fosse dopo quel giorno lecito a' Francesi andare al soccorso della cittadella, e a gl'altri impedirsi: e ciascuno poresse valersi dell'arme, e viare qualunq; atto di offilità, come prima della tre gua. Non venedo la cittadella per tutto Ottobre soccorsa, sarebbe congnara allo Spinola; al quale per sicurezza dell'esecutione si daceb bono ostaggi. Soccorrendosi, dousselo Spi-

nolala città, e'l castello riconsignare. Non hebbono ardire i Capitani Francesi di accettare quella tregua senza ordine espresso del Re, tuttoche il Torras scriuesse loro molte cose delle strettezze, e necessicà, nelle quali si trouaua di vettouaglie, di danari, e di cobattenti in molta quantita dalla pestilenza estinti: onde protestana, che non gl'era possibile oltre al mese diSettembre prorogate la deditione. Inuiatala per tanto a Pariggi, non fù messo difficoltà nell'accettarla, perche cola si desiderana di gadagnar tempo alla deditione di Casale, per fine di accordare ( sostenendos) con vantaggio la pace, che si trattaua in Ratisbona, odi hauer tempo di soccorrerla, in caso non si conchiudesse: onde sù incontanente spedito in Iralia Monsù di Brezè con ordini espressi a' Capitani dell'essercito, e al Duca di Mena; il quale era, come si è detto, in Casale, perche l'accettassono. Ma essendo fra questo mentre trascorso alquanto di tempo, nonsi tronauano le cole de Calale più ne termini di prima: perche gi oppugnatori della cittadella haueuano gia, come dicemmo, sboccaro nel fosfo: & i Napolitani, i quali oppugnauano la città, s'erano atracati alle mura, e hauendo la pestiles za consumaro molti de difensori, si poteua probabilmente inppotre, che per la falta loro accaderebbe facilmente a questa piazza quello stesso, che alla città di Mantoua era accaduto. Intendenafi ancora, che tilpetto alle vettouaglie, fossero gia quei di dentro

dentro alle strette; onde lo Spinola, volen- spinola non do godere del vantaggio, nel quale vedeua tregua. l'in piesa costituita, non ammetreua più pra tiche di sospensioni, di tregue, o di paci; massimamente per le due conditioni di prolungare la vita alla cittadella, col fomministrare de gl'alimenti, e dinon potere innouare, durante la tregua, ne far nuoui ripari contro i soccorsi, in caso, spirata la tregua, s'auuicinassero. Eta lo Spinola da questi tempi spinola infermolto affaticato di corpo, e d'anino per li mo di mente, trauagli sosserti, e per le gagliarde agittationi muote. di mente nelle presenti occorrenze parite: la diminutione dell'autorità l'haueua affai traffitto: onde, caduto infermo del corpo, cominciò assai presto dar segnidi mente poco sana, e crescendo l'vna, e l'altra infermità, diuenne fia pochi giorni inabile non solo a gouerno di tanta impresa, ma ancora al discorso, ealle negociationi. Fù per tanto stimato opportuno chiamare il Marchese di Santacroce, il quale in Genoua allora fi trouaua, e da Milanó il Gran Cancelliere con quei del Cong lo Secreto I quali venucinel campo, e apertigl'ordiniRegij cheprouuedono disticcessore in caso dimorte del Gouernare, si lesse in essi nominaro il Muchese di Satacroce, al quale lo Spinola cesse il peso del tutro, hiué su cede allo do sempre, così alienato di mé e conie era, có spinola. molta costanza abbotrito la tregna, come di molto pregiuditio alie cose del Re, e alla somma dell'impresa. Patridal can po, e ti ri-

tirò a Castelnuono di Scriuia nel Tostonese,

per curarsi dell'infirmità. Ma, essendo già innanti coll'età, e crescendo tuttauia il male, finalmente a' venticinque di Settembre, due mesi dopo la morte del Duca, passò ancor esso all'altra vita. Per la partenza, e morte dello Spinola andarono gl'affari della guerra Duca stracco da' lunghi trauagli della guerra,

Pratiche d'ac cordi trattate fra'l Duca di di Francia.

declinando di riputatione, e di gouerno. Il che vedeua nel suo stato continuamente sauoia, el Re tratteners, e sentendo male, che gli Spagnuoli soffrissono, ch'egli andasse perdendo lo stato, purche facessero acquisto di Casale, prestaua facilmente orecchi a' partiti di Francia, la quale gli prometteua l'intera restitutione dello stato occupato, con più la soddisfattione, e ricompensa delle sue pretensionidel Monferrato. Perciocche quel Re, prouando le difficoltà; e'l pericolo, che per l'oppositione del Duca patina il soccorso di Casale, inclinaua, e faceua ogni sforzo per guadagnarlo, e per istaccarlo dalle patti contrarie. E potendo il Duca colla pace rihauere sicuramente il suo, perche aspettare i dubbi, incerti, e rouinos auuenimenti della guerra, per ricuperarlo? Aggiugneuasi, che il fauorire l'impresa di Casale, altro non era, che fabbricare a se medesimo i ceppi della seruitù: onde, potendo colla conservatione di quella piazza ricuperare lo stato, e conseguire la soddisfattione delle sue pretensioni, ragione alcuna non gli consentiua, che douesse trauagliarsi, per ottenerla con tanto danno suo, e de' sudditi, e con tanto manifesto pregiuditio del

tio del proprio stato. Ma le pratiche dimenate diedero in queste disficolià; che il Duca non voleua senza l'effettiua restitutione di tutto l'occupato appartarsi dalle parti Cesaree, e Regie; eil Re ne voleua la ritentione per pegno della restitutione di Mantoua già occupata, e di Casale quando parauuentura, nonpotendo esser soccorso, si perdesse. Con tuttociò la negotiatione, che staua in piedi, di Sauoia defaceua il Duca più rimesso, nella congiuntio bole nell' ne con Spegna, e desideroso di riddui le cose micria spagna. a termini, che gli Spagnuoli desiderassero la pace vniuerfaie, colla quale era certo d'essere nello stato pun iero restituito: e che Casa-1e alle mani degli Spagauoli non peruenireba be. Prudentemente nondimeno, questi suos fini con vari attifici ricopriua: e tra gl'altri a' Francesi, i quali, promettendogli ogni facilità, e prontezza nella restitutione delle piazze occupate, instantemente ricchiedeuano, che si dicchiarasse in fauore del Re, rispon. deua, che con honore non potena passar in vn subito dall'amicitia del Re di Spagna, alla nimistà; e che sarebbe indegnito pur troppo grande, che lo stesso Sole, il quole nascente l'havesse veduto amico di quei P.e, scadente, il vedesse, nemico. Douern date malchetermine di mezzo fia l'vna, e l'altra vicenda, come l'estate non passain vn subito al verno, ma v'interpone l'automno, e vicevena rra l'inuerno, el'estate la primaue, a s'interpone, Offeriua per tanto di dicchiareili neutrale per qualche tempo infino a tanto, che le co-

se si riducessero a qualche ragioneuole compositione, e in tal caso, quando da canto di Spagna alle cose del douere si mancasse, sarebbe esso pronto a dicchiararsi per Frácia,e a opporsi a quei, che alle cose ragioneuoli no consentissono, Questi erano i termini, a'quali le pratiche delle presenti negotiationi si reau- ftrigneuano. Ma ne anco il Collalto camina-

Collaite gna.

uerfo dalla equía di spa- ua di buon piede nella causa del Re di Spagna. Percocche, quantunq; rimosso lo Spinola emolo suo, paresse, che con studi maggiori douesse l'impresa di Casale fauorire, quando non per altro, perche almeno la felicita del successo, al quale esso hauesse cooperato, gli raddoppialle la gloria, che d'all'occupatione di Mantona pretendena; adognimodo, potendo più in lui lo sdegno contro il nome Spagnuolo contratto, fi restrigneua più d'intelligenze col nuouo Duca, che co' Ministii Spagnuoli; e persistendo nelle primiere deliberationi di voler attendere alla difesa del Piemonte, e all'oppositione de' Francesi più che all'espugnatione di Cafale, non volena alcun fomento, o sussidio somministrarle. La mala soddisfattione procedean (oltre alla comune anuersione, che, come dimemmo, hauevano i Ministri Cesarei da' Ministri Spagnuoli) da' sinistri vsici fatti da'; Minutri Spagnuoli contro lui presso l'Impe-

Cagioni delle male foddis fa toni del Collaito.

radore; perche, arguendola di mala intentione verle glinteressi del Re, haueuano contutto lo sforzo dell'autorità procurato, che, rimosso dal carico, fosse ricchiamato in Germanja

mania. E sarebbe senza dubbio con molto discredito di lui succeduto, se la moglie col fauore dell'Imperadrice, alla quale era molto accetta, non l'hauesse sossenuto, e dagliva fici gagliardi de' Ministri Spagnuoli diteso. Stando adunque la dispositione del Duca o inclinata a' Francesi per la ricuporatione dello stato, o alla conservatione di Casale per la propila indennia; e cognoscendo, che la perdita di quella piazza elcludereb ne la pace vniuersale, la quale sol poteua rimetterlo nell'esser di prima, ed essendo la dispositione del Collalto tutta volta in fauore deglinteressi del Duca, e non essendo nel Santacroce il medesimo spirito guerriero, che nello Spinola, anzi essendo per lo contrario d'animo assai rimesso, e mansuero, e di mente aliena da' negotij ciuili, non che dalle noie, e pericoli militari, era necessario, che coloro, i quali con biechi occhi l'espagnatione di Casale riguardauano, dando loro la debolezza del presente gouerno maggior campo, ssogasseropiù apertamente le male soddisfattioni, e nel risentimento maggiormente scorressero. La primiera artione di poco rispetto verso il lolto seconda-Santacroce, e di gran pregiuditio alla somma no la iregua dell'impresa fil, l'accettatione setta dal Du-senza il sana per in gratia de' Franceti, e dal Collalto in sacroce.

gratia del Franceli, e dal Collalto in gratia del Duca della tregua, e sospensione dallo Spinola risiutata: la quale ogni pochi giorni, che sosse stata trartenuta, eta cetta cota, che si satebbe veduta la dealtione della città, e cittadella di Casale. Cotal sospensio,

Aaaa 2

Duca, e Col lalto chiedo no al Santac.o.e che ac cetti la tregua.

ne senza alcuna participatione, anzi contro la volontà del Santacroce da loro accettata,e forcoicinta, fù incontanente inuiata allo stefso di Santacroce, acciocche ancor esto l'accettasse, e sottoscriuesse. Parue, come in effetto era, e al Santacroce, e agl'altri Capitani dell'esercito l'attione troppo superba, e arrogante, quasi per essa, e il Duca, e l Collalto s'arrogassero l'arbitrio sopremo delle cose etiandio sopra lo ste so di Santacroce. Tuttauia, non essendo in esse ne spirito, ne lena per contradire, o perrisentirs, fù benche di mala voglia tofferra; e, preualendo al rispetto accetta le tre-della dignità il dubbio della alienatione del Duca, e del Collalto, fula tregua, esospen-

sione accettata. Perciocche in caso di disdetta era pericolo, che, abbandonata da loro la causa comune, o veramente, attrauersandole, in difficoltà molto grandi la conducessero.

Satactoce per minor male gua.

Le genti Spagnuola dopo ja tregua fi ri-Stato di Milano.

Città, e castel lo di Cafale confignato per li par i del la tregna al Marchele Sant croce Abboccamen der sollasto Duca, ecol Collalto dopo di sottoscritta la col sătacroce.

Così conclusa, e accettata di comun consentimento la tregua, l'aime Regie, rimanendoducero de o ur le Cesarce, sgon brattouvil Piemonte, e n merassero pello Stato di Milano: nel quale si ritrassero ancora le genti, ch'erano sotto Cafaie, per ricrearti da'trauagli di quell'oppugnatione, ecceto in quanto due mila fanti entiacono nelle città, e nel castello per li patti della tregua confignatial Santacroce, ed. ecceto alcumi pochi fanti, rimali a guardia di delle artiglierie, e de' quartieri: tanta fu la cofidenza, e figortà della tregua accordata. to del Doca e Abboccossi il Santacroce in Pontestura col

tregua.

tregua. Si dimostrarono amendue pronti a deferire al parer di lui nelle cose al maneggio, e condotta della guerra appartenenti, e con vfici di rispetto e dimostrationi di riuerenze procurarono di mittigargli lo sdegno, e di scusare l'artione da loro facta; non si seppe, se per soddisfare veramente all'offesa, che pur vedeuano, e cognosceuano di hauergli fatta: o pure se per fine di canargli danari dalle mani, de' qualigli fecero moltainstan. za; perche in effetti cognosceuasi in loro magior volontà, e dispositione al contrario. Contuttociò, tanto era da questo lato deboleil configlio, che conueniua, non folo dissi-. mulare, e accettare il tutto in buona parte, ma comperare ancora co' danari contanti la loro volonià, einclinatione; de' qualiil San-Danati sbortacroce, tuttoche prouasse molta strettezza, sati del Santafece adognimodo sborfare loro dogento mi- croce al Duca, la ducati; parte de' quali nel Duca, parte an- e al collaito. darono nel Callalto. E perche, per li capitoli della tregua si proibinano nuoni lauori di fortificationi, s'impiegò il Santactoce nel far pronuisioni di fascine, e d'altu materiali per ogni occorrenza, che, spitando la tregua, succedesse; al che ancora freddamente si attese, per la gransperanza della pace; la quale giunta all'abbortimento, ches'haueua dalla guerra, e dallo spendere, faceua parere ogni apparecchio, e ogni prouuedimento superfluo, e dispendioso. La medesima speranza, Cardinal di come che dal desiderio grande venisse acco-Ricchesteu pagnata, e nodrita, haurebbe ancora intepi Francia prou-

uissoni per I- dito, e reso negligente la Corte di Francia al talia doue il Ne laufa no no foccorfo.

preparar de nuoni rinforzi per Italia; se il Card nal di Ricchellieu contro il parere di tutto il confeglio non si fosse affaticaro assai, pei diforrie il Real contrario: rimostrandogloche, in caso la pace fra'l termine nella tregua prefile non ficonchiudeffe; farebbe necessario, che la cittadella venuse alla dedicione; e peruenuta alle mani de gli Spagauoli, fi ridaurebbe lo staro delle core a termini tali, che sace bbe superflao sperare mezzo, o partito alcano di soddisfattione, o di pace; e che tante spele, tante fatiche, e trauagli fino a quel'hora sostenuti, per sostener Casale, insieme collariputatione dell'arme, e del nome Francese, si terrebbono spacciati. Dalle qualiragioni mosso il Re, ordinò, che si mettesse insieme quel maggior numero di soldati eiadio presidiari del Kegno, che si potesseto raccorre, e fittone vn grosso, che ascendeua a dodici mila combattenti, su sottoril Marescial di Mangliac condotto a Pinarolo; rinforzo non leggiero al campo Francese già molto diminuito. S'andauano i quindici di Ortobre aunicinando, e non hauendoli no-Santzerocede- ticia alcuna della conclusione di pace, f.) trattaro di prorogare la tregua, nella quale il Santacroce fieddo per natura, e abboireare da pensieri, e da' rrauagli della guerra, ne men di Inii Capitani, e quei del Coufiglio inclinauano per la confutione, e discrepanza de. pareri, e degli humori, che regnauan fra dilo-10 per le dissidenze, che haueuano del Duca,

e del

fidera che la tregua fia pro. rogais.

e del Collalto; accidenti, i quali giunti faceuano alla fine disperare del buon successo. Mai Francesi, ingiossati di numero, dubită Francesi non do, che per le dilationi si discioglierebbono rogatia. e facendo gran conto delle necessità, e debolezze del nemico, la rifiurarono; ne men di loro il Duca, e'i Callalto, disgustati, che fosse stata sentita male la sospensione primiera da loro accordata. Onde, perche nel cospetto del mondo apparisse, e gli Spagnuoli toccasfero con la meno, effere l'attione loso statain quel tempo molto opportuna, si dimostrarono al presente molto ritrosi; acciocche da' successi contraristi comprendesse meglio l'vtilità dalla sospensione primiera tisultati; e cosìil Santacroce, e gl'altri, che l'haueuano bialimata, a proprie spese imperassero prestar per l'auuenire maggior fede à configli, e deliberationi loro. Ma lo stato delle cose molto vatiato da quando fú conclusa la tregua, ne iscusaua l'actione di quel tempo, ne approua-uail rifiuto presente. Erano allora i Francest deboli, disperati di potere per l'oppositione gagliarda auuanzarli al loccorfo. La Città, e Cittadella eran condotte al verde, si per conto di vettouaglie, come per l'auuanzo dell'oppugnatione. Al presente tutto il contrario. I Francesi molto gagliardi nel Piemonte: nessuna, opicciola l'oppositione : la Città, e Cittadella s'era fra questo mentre con gl'alimenti Spagnuoli sostenuta, e non mancaua d'hauer qualche prouuisiene introdotto per l'auuenire: intermessa in gran parte l'oppu-

gnatione: raffreddati gl'animi:rallentati gl'apparecchi e in somma le cose del campo molto abbassate di consiglio, di spirito, e di vnione : e molto diminuite di riputatione: onde, come allora non era stato opportuno, così al presente pareua necessario consentirla. Spirata la tregua, e non hauendosiancora in Italia notitia alcuna di quel, che in Ratisbona fosse stato conchiuso, s'accinsero i Capi dell'esercito Francese al soccorso; ma senza vettousglie, o altro prouuedimento, per gl'alimenti della Cittadella, ch'andauano, a soccorrere, Costana tutto il corpo della lor gente di dodici in quindeci mila fanti, e di due milla caualli : oltre a tre in quattro mila fanti ilmafi nel Piemonte fotto Mensil di Tauanes, per trattenete, o dat pretesto al Duca, e agli Tedeschirimasi dopo latregua in Piemonte, di non andarad vnusi col Santacroce, quando al soccosso s'opponesse. E per maggior oftentatione delle proprie forze, maggior rerrore delle nemiche pubblicauano, e faceuano molte dimostrationi, e ar-

tifici, acciocche si comprendesse assai maggiori esser gl'apparecchi, e'l numero delle genti tanto rimase nel Piemonte, quanto di quelle, che andauano al soccorso. Alla somma delle cose eran preposti tre Matescialli, Fotza, Scomberg, e Marigliac, ciascuno de quali per vicenda giorno per giorno comandaua. Chiese il Duca al Santacroce genti, per opporsi loro, e non le ottene, o sia per le disfidenze, o sia, perche, sapendo trouarsi nel

Piemonte

Francesi venno al foccorso di CasalePiemonte tuttigli Alemani, volesse quelle, che gl'auuanzauano, ritener pei propria ficurezza forto Cafale. Non mouendofi pertanto, ne il Duca, ne i Tedeschi, passò l'esercicito Francese il Pòalquanto più sotto Saluzzo senza oppositione, venne a Scarnifixo: doue il decimo quinto di Ottobre diede rassegna, e'l giorno seguente si messe al viaggio; hauendo seco sei soli pi zzi d'artiglieria benpiccieli. Il Duca di Men oranti, andato dopo d'accordata la rregua in Francia, non si trouò in questa fatuone. Diede il viaggio di questo esercito, e tanto costante deliberatione divoler soccorret, molto che discorrere intorno alla mente del Duca, e del Collalto : se fossero in tacica intelligenza co' Francesi; parendo per altro impossibile, che tre Marescialli si fossero auuentuiatia vn viaggio di ottanta miglia in paese nemico, doue nonteneuano piazze per sicurezza della strada, o in ogni euento per la riturara: e però nonsenzamanifesto pericele d'essere in qualunque luogo suantaggioso assaliti, e costretti a combattere con esercito fresco, spedito, leggiero, e più potente del loro. E quando pure fossero stari cetti di non trouare oppositione per la strada, ma fosse loro stato da' nemici inuiato il faluocondotto; doueuano adognimodo supporre, che in maggiori difficoltà, e pericoli, fornito il viaggio, e giunti che fossero a vista del campo nemico, se contratebbono. Perche, essendo il nemico molto ben trincerato, e munito d'artiglierie, e

hauendo nelle mani la Città, e'l Castello di Casale, era necessario, o assalirlo con troppo suantaggio nella fortezza de gl'alloggiamenti, e contro i fulmini delle bombarde; o assediaruelo. L'vno, el'altro chi non preuedeua essere partito disperato, e rouinoso? Manon era impresa men disperata, e senza contiglio, l'andar senza vettouaghe al soccorso di vna Piazza affamata, la quale hauena più bisogno di pronti alimenti per viuere, che d'huomini per la difesa; nella quale, quando pur anco fossero penetrati, eratanto più necessario venir alla deditione, quanto per l'entrata di tanto foccorfo si sarebbe più affamata, e sarebbe diuenuto il bisogno delle vettouaglie maggiore. E nondimeno, come per questa sola consideratione pare temeraria l'impresa, così per l'istessa ancora si puo escluder l'intelligenza col Duca, e giudicare, che dalla stessa merità sia stato quel viaggio condotto, e persuaso. E'l non essere itate dal Santacroce somministrate genti al Duca, come pare che gli possa seruire di pretesto, e difesa, del non essersi opposto a' Francesi, così ancora pare, che desse loro animo di tentare la fortuna, la quale suole ralora fauorire i deboli principij delle attioni etiandio pazzamente, e con deboli configli tentate. Aggiugneuasi, che per le stesse diffidenze, e mali humori, che a notitia de' Francesi passauano tra'l Santacroco, il Duca, e'l Coll'alto; hauenano i Francesi occasione di confidare, che mai andarebbono i Tedeschia vnirsi congli Spagnuoli

gnuoli sotto Casale; onde molto più poteuano sperar bene del successo. E non tornando conto al Duca la perdita di Casale, la quale intrinsecamente veniua da' Tedeschi abborrita, poteuano confidare che non hauerebbe il Daca, quando la vedesse soccorsa, mancato di somministrarle vertouaglie conforme al trattato di Susa: all'offernanza del quale tanto più vedenano, che sarebbe stato costretto, quanto che petuenuta la Cittadella nelle lor mani, rimaneua alla volontà del Re maggiormente sottoposto. In maniera che non mancauano ragioni, e discorsi per l'yna e per l'altra opinione, molto potenti. Partito Viazgio, che adunque l'elercito da Scarnifixo, passò a Ra-tenne l'eserciconiggi, quindi a Sommarina del bosco, to Frácese per poscia a Cerexola, per entrar quindi nella corso di Cesa-Contea d'Asti, facendosi dalle Terre vicine le. somministrar vettouaglie. Ementre con celerità, e buonissimo ordine, e quel, che più aggeuolaua il camino, senza oppositione cotinuaua di proceder inuanti, non fi staua sotto Casale otioso. Perciocche, hauuta la no- subbiti proutitia dell'apparecchio, incaminamento, e pro- uedimenti del polito de nemici, cominciossi a lauorar trin-campo spacee tanto contro la cittadella, quanto contro no il foccorso la venuta del soccorso; ma con maggior dili-Francese. genza, e feruore della parte delle colline, per doue si giudicaua, che come da luogo superiore, e vantaggioso douessero anuanzarsi; e vi furono collocati per questo rispetto molti pezzi d'artiglieria; ricchiamaronfi ancora le genti per lo Milanese al cominciar della tre-

gua distribuite. Ed essendos consultato, se, venendo il nemico, fosse più opportunoandargli incontro; fù citoluto d'aspettarlo nelle trincee, per non perdere, and and ogli incontro, quel vantaggio, che, aspettandolo, erano sicuri di ritenere. Soprauuenero fra questi pace di Ratif apparecchiamenti le nouelle della pace di

Nouelle della bong vengouo nel camio Spagnuolo.

pare di Ratif. bans.

Rausbona fra l'Imperadore, e i Ministri del Re di Francia stipolata: per la quale molte cose furono accordate. Quelle a gl'affari d'Italia appartenenti, furono in sostanza. Che Capitoli della al Duca di Niners, humiliandosi all'Imperadore fossero concedute le inuestiture, e la posessione de due Ducati, e susse ricenuto da Cesare in protettione: si cessasse in Italia dopo la notitia, che s'hauesse della pace, da qualunque hostilità. Al Duca di Sauoia si desse Trino, contante delle terre del Monferrato, che rispondessero disciotto mila scuti di annuo reddito. Hauendo l'Imperadore voluto ciescere, e migliorare il trattato di Susa, o siè perche, appartandosene in qualche cosa, paresse, che di quel trattato, che su senza, e: contro la sua Autorità, non si facesse stima, o sie per ricompensare il Duca de' trauagli, e danni sofferti nelle guerre presenti, nelle quali era stato sempre molto costante nelle parti Imperiali. Al Duca di Guastalla tante delle terre del Mantouano, che ne rispondessono sei. Alla Duchezza di Loreno quel, che gl'arbitti fra certo termine giudicatebbono. I Tedeschi, tirenuta Mantoua colle forrezze, e la terra di Caneto, partissero d'Italia.

Gli Spagnuoli l'espugnatione di Casale abbandonassero, e dal Piemonie nello stato di Milano si ritirassero: e i Francesi oltre all'Alpi si ridduccessero, lasciando le terre del Piemonte, edel Monferrato, eccerto Pinarolo, Bricheras, Susa, e Augliana. Il Duca di Sauoia, ritenendo Trino, ruirarebbe le sue genti nel Piemonte. Si restituirebbe Casale con tutte le fortezze, e terre del Monferrato, eccetto quelle, che sarebbono assegnate al Duca di Sauoia. Facoltà allo stesso di Niuers di poter fornire le sue piazze di presidi da se dipendenti, come faceuano i Duchi suoi predecessori. Queste cose esequite, farebbe l'Imperadore confignare la città, e fortezza di Manroua con la terra di Caneto al nuouo Duca: e nello stesso tempo il Re di Francia restituirebbe al Duca di Sauora le quattro piazze del Piemonteritenute; demolite però le nuoue fortificationi lauorateui dopo la loro occupatione. Ciò esequito, l'Imperadore abbandonarebbe tutte le terre, e posti de' Griggioni da se occupati, compresaui la Valtellina: efairebbe demolire le fortificationi con patto, che non potessero esser occupate da alcuno. Darebbonsi al Pontesice ostaggi dall'Imperadore, e dal Re di Francia per l'oiservatione, ed esegutione delle cose accordate. Tali furono in sostanza i patti, e le conditioni della pace di Ratisbona per quello, che alle cose d'Italia apparteneua : perche molte altre, che gl'affari della Germania riguardauano, furono accordate, e pattuite, le quali,

perche non fanno al proposito nostro, si tra

Pace di Ratif buona di moi Corona di Spagna.

lasciano. Connobbesi chiaramente, quanto ın questa pace i Ministri di Francia hauessoto pregiuditio no saputo valersi delle necessità dell'Imperaagl'affari della dore, e del desiderio, ch'egli haueua dell'Elettione del figliuolo, e quanto gl'interessi della Corona di Francia fossero portati da gli stessi Eletrori, desiderosi di temperare i fini grandi de gli Spagnuoli, e moderare l'Autorità, e inclinatione dell'Imperadore verso di loro; confidati fulle tacite intelligenze da essi e da' Principi Germani gittate col Re di Fran-cia, e sugl'aiuti, che da sui nelle presenti occorrenze sperauano di conseguire. Di questa pace rimasero la Corre, e i Ministri del Re di gna mal sod Spagna malssimo soddisfatti, parendo loro, disfatta della che l'Imperadore senza punto curare gl'interessi, e gl'affari della Corona, e senza tener conto alcuno della riputatione della causa comune, e dell'arme mosse con tanto dispen-

dio, escandalo per la sicurezza degl'affari comuni; si fosse in tutto, e per tutto abbandonato alle soddisfattioni, e volontà degl'emoli comuni; consentendo loro più di quel; che hauessero saputo chiedere, o sperare. E non potendo soffrire, che non si folle neanco potuto ottenere con tutte le forze di tanti Regni, con tutte l'arme, e con tutta l'Autorità Cesarea, e Regia la demolitione della cittadella di Casale, si doleuano, che tanti danari sparsi, tanti sforsi d'acme, e di genti, non solo non hauessero partorito il frutto da loro bramato, ma hauessero alienato irreco-

ciliabil-

Cotte di Spa pace di Ratif bona.

ciliabilmente vn Principe Italiano, Signore di due stati a quel di Milano confinanti: non acquistato ne anco quel di Sauoia: scandalizzato il mondo: ingelonti i Principi Italiani: e quel, che era loro più molesto; confermata maggiormente, e quasi stabilita, eradicata l'autorità Francese non solo in Italia, ma nella Germania. La quale, per escludere dall'Italia, s'erano con tanta commotione affaticati. Onde i Ministri d'Italia, essendo incerti, le douessero accettarla, massimamente, perche sapeuano, non essere stata da D. Carlo Doria Ambasciadore Spagnuolo in quella dieta, ne accettata, ne approuata, l'inuiarono incontanente in Ispagna, perintendere la volontà del Re: e aspettando da quella Corte gl'ordini, continuauano fotto Cafale l'oppugnatione, e l'esclusione del soccorso Francese. Staua il Collalto da questi tempi indif- Collatto pubi posto in Vercelli: e houendo, senza parteci-di Ratisbona pare il negotio al Santacroce, accettate, e fenza participubblicate le capitolationi; Giulio Massarini stridi spagna, agente del Pontefice, andò incontanente con esse verso l'esectro Francese, affinche, rimostrandogli, che le cose già erano accordate, non si procedesse più oltre. Incontrollo nel luogo di Canale, terra dell'Astigiano: e procurando intendere la volontà de' Capi dell'esercito, n'hebbe risposte molto dubbie; alleggando i Francesi, che, gl'accordi del foccories, veniuan loro immediatamente dal Re: doue gl'accordi di Ratisbona non vedeuano dal Re, ma solo da' Regij Ministri

efercito Fran non acceli-no lapace di Ra rispona.

stipolati. Eperò, non sapendo in questa ambiguità a qual partito appigliacti, si dimostra-Capitant del ronoassat perplessi, e trrete luti. La verità era, cefe in 1613, che effendomeenti, se da gli Spagnuoli per le fuantaggiate condicioni verrebbono accettate, da canto de' quali non vedeuano alcunz obbligatione: e veggendo che i tempi prefissi all'esecutione delle cose accordate etano affai lunghi, per quel, che riguardana gl'interessi del Duca di Niners, che era il punto principale della guerra presente; con molta ragione dobicauano, che ogni poco, che hauetlono to raleduto, in farebbe l'elercito loro moleo prima disciolto, che follero giunti itermini dell'esegnione: ed era pericolo, che gli Spignuoli, liberati dal dubbio dell'arme loro, haurebbono sapuro cognoscere il vantaggio, e godere l'occasione, di tirat senza molestia innanti l'espagnatione della cittadella; la quale da lo.o vna volta occupata, neisana speranza, nessan ripiego rimaneua per l'esecutione della pace. Risoluettono per tanto d'anuanzarsi senza perder tempo al foccorfo con openione, che, quando anco riuscisse, non pottebbe per lo meno mancar loro quale te vantaggiate compositione, per la quale le taro delle cof- con maggior riputatione, a beatezza moggiore find tacelle. Ma il picciolo concerta, ia che etan presso dilorogle fie dell'ef rono Spanjavolo, eil tener per fermo, che noil Dac, pei Tedel hi con essetto C sale a'vnirebbono, acciesceua in loro l'animo, e faceuage più calde e più fergenti

Vegliono andare al foccorfo ai Cafale.

feruenti nell'impresa. Il Massarini dal campo Francese scriffe al Duca, che i Francesi rispetto alla pace di Ratisbona più oltre non procederebbono. E'i Duca fece vedere l'auuiso al Galasso, rimaso nel Piemonte Capo de gl'Alemani, che v'ereno restati; a quali, ac- trairenere i ciocche non hauessero occasione di partire, Francesi nel assignò incontanente (contro quel, che pri- ciocche non ma haueua ricufato di fare) ottimi alloggia-E benche il tutto paresse dal Duca operato per la sigortà del Piemonte contro Francesi, che sotto il Tauanes v'erano stati lasciati; tuttania, crescendo ogni giorno più le sospicioni, che egli co' Francesi s'intendelse, da' quali poteua, e speraua di ottenere la restitutione dello stato, non procedette questo vsficio senza sospetto di fimulatione, e di doppiezza. Del quale sospetto non sù ne anco essente il Massarini, il quale, tuttoche Massarinisco come Ministro del Pontefices infignesse amico, e mediatore comune fra le parti, il scor- ii. geua nondimeno colla méte quel medefimo Pontefice più alla conferuatione, che all'espugnatione di Casale inclinato. El troppo credito, che ei diede a' Francesi, quando scrisse al Duca, che non passarebbono più oltre, quali troppo alieno dall'acutezza, e sagacità di buen Ministro, e mediarore, quale esso era, accrebbe il sospetto, ne' Ministri Spagnuoli della poca fincerità della sua negociatione. Mala firettezza, eaugustia, in che si trouauano i Capitani dell'eserci Spagnuolo, i costrigneua a bener grosso, e chiu-Bbbb

ia procutta di

si gl'occhi a più sottili, e speculative considerationi, a dissimular con tutti, e ad attendere alla conservatione de' Regiaffati, i quali si

vedeuano a troppo manifesti pericoli condotti. Eil vedere, che gl'amici, i nemici, i mediatori, etutti tanto interni, quanto esterni a cidenti cospirassero, e cooperassero alla rouina dell'impresa, debilitaua al consiglio, e confondeua le deliberationi. Al primiero auniso, che s'ebbe de' nemici, che entrati nell'Astigiana s'auuanzassero, fù loro incontanente spedito incontro Gherardo Gambacorn con mille caualli, col quale hebbe ordine la caualleria Alemãna la quale alloggiaua in Acqui, digiuntarfi. E'l Duca di Sauoia diuerso il Piemonte donena ancora inniaigli due in tre mila fanti, affinche con quel grosso di genti se non direttamente, indirettamenre almenos'opponesse al Francese, trauagliadolo alla coda, a lati, e togliendogli tutte le comodità del paese, e delle vertouaglie. Ma ne la canolleria Alemanna, ne le genti del Duca comparuero. La caualleria, passato il Tannaro a Gouone, eta entrata nel Piemonte, e s'era a gl'altit di sua natione vnita: e le genti del Duca non pallarono S. Damiano: e il Duca, confidato forsi sull'auuiso del Masfatim, non solo non pensauaall'oppositione, ma procuisma di trattener i Tedeschi nel Piemonte: onde non hebbe la speditione del

Gambacorti effetto alcuno, eccetto in quanto, andato a riconoscere i progressi del nemico, per sapere se restauano, o proseguiuano

il viaggio

Ghetardo Gambacerti inuizco con mile canalli contro il foc corfo Frácele. al viaggio, e conosciuto, che'l proseguiuano, ne spedi con diligenza anuisi al campo, acciocche, per iiceueilo s'apparecchiasse. Sù questo auuilo fu necessario volcarsi al Col- Ministri Spalalto, e da lui ottenere, che, ricchiamatitutti gouoli d'Ali Tedeschi dal Piemonte, gli vnisse all'arme il soccosso Regie contro i Francesi. La prounisione Francese merà quanto più eta necessaria in tanto cimento, alle domande. e pericolo di fortuna; tanto più incerta riufciua, contorcendos, assai il Collabo, e perlistendo nell'opinione di volcr i Tedeschi nella difeia del Piemonte trattenere. E la pace di Katisbona da lui già pubblicata, la quale gli proh biua di venire ad atto alcuno di ostilità, gli porgena preteste grande al rifinto della domanda: onde il campo tutto pieno di confusione, e di terrore per l'incertezza della venura degl'Alemani, e per la certezza dell'aunicinarsi de' Francesi trepidaua; ne v'era alcuno, che tanta durezza del Collalto non riferisse a tacita intelligenza col Duca; e per mezzo il Duca, co' Francesi. Ma opportunamente di Germania venne la prounisio- ottenute da D. ne a così atroce, e necessario accidente. Don Carle Doria Carlo Doria, ve ggendo, non gli effere ftato fringono il possibile in pedite in Katisbonala conclusio. contraccolle ne della pace; la quale in tanto pregiudito ridel Re. degl'affari, e della riputatione, e ficurczza del Re il conchiudeus; ne men differilla hivo all'espugnatione della cuttadessa : ottenne incontanente dall'Imperadore lettere per Collalto, nelle qualigli s'ordinaua, che, posciacche per la pace non poteua intromettersi Bbbb

Collaito rit. chieffo daitenza contro

Propulfioni

in nome suo in quell'impresa, e la pace, non si tapena, se dal Re di Francia (arebbe accettata, atreso massimamente, che quel Renon visiteneua obbligato, vbbidisse, in caso i Capirani Franceti non l'acceitassero, al Santacroce; e di fauore con tutte le arme gli assistesse. Così mutandosi la causa, el titolo della guerra, che prima si faceua in nome dell'Imperadore, cominciò a farti in nome del Re; e l'arme dell'Imperadore, le quali prima erano principali, diuennero accessorie a quelle del Re, e quelle del Re, che erano accessorie, diuennero in questa occasione principali. Il Collalto, il quale g'à dinegò allo Spinola mille fanti per l'impieia di Catale, e il quale di presente, non volendo combattere, soffriua, che il tutto andasse in rouina, mutata sugl'ordini nuoui dell'Imperadore sentenza, chiamò tutte le genti nel campo. Giunse Galasso con parte di esse la sera unanzi, che i Fiancesi comparissero, il rimanente la sera suffeguente, però alquanto prima de' Franceli. Il Gambacorti dopo d'hauer costeggiato ti del Re sono i Franc si, fino i confini dello Sato di Milano si titrasse nel campo. El Fiancesi vsciti dall'Astigiana, andarono ad Annone, doue, trouate le porte chiuse, accordarono co terrazzanni pattagg o, fenza dare, o riceuer molestia alcuna. Passarono quieramente, eccetto in quanto diedero il fuoco ad alcuni bartili di poluere sulle ripe del Tannaro ritrouate. Da Annone per la valle di Grana peruennero all'Occimiano, doue essendo si la notte, e'l giorno

Collatro fu gl'ordini Ce fa ei et enuti 1. Solo Dori : al.fee con turce te gentiag 'affi. Calale.

giorno seguente trattenuti, hebbero notitia, che l'apo Spagnuolo di verfo le colline stana soccesso Fra-molto ben forificato di trincee; e d'artiglierie; po in inno e che però con minor dano, e pericolo si po- terra vicina a trebbe per lo piano assalire, doue le fortificat on,e le trincee erano più deboli, e imperfette:onde risoluettono d'autuanzarsi per lo piano. Così anuicinatifi per quella parte, per la quale meno erano aspertati, occuparono di Framoero oc-Primo trarto Frassineto, col ponte vicino sou- cupara da Fra raul Pò: per lo quale le vertouaglie, e'l foraggio dall'Alessandrino, e dall'Ocimiano veniua nel campo; conche l'esercito Spagnuolo rimafe escluso dal comercio coll'Alessandrino. E non essendo nel campo molto cariaggio, ne barcarecchio per gittar vn'altro ponte, cominciò a sentirsi penuria d'alimento; e la penuria crebbe ancora più per la venura de Difficoltà del gl'Alemanni. Non v'erano ne anco caualli l'efercite Spag per lo traino dell'artiglieria: onde malage afale. uolmente si poteuano dalle colline, doue stauano già disposte, condurre alle trincee di verso il piano, doue non erano più che sei in otto piccioli pezzi. Gl'animi di cutti erano ancora tanto ingombrati dal dubbio, se i Tedeschi verrebbono in campo, e dal timore, che non venendo, il tutto andasse in rouina, che la venuta loro non fù ne anco bastante a scancellarla, ne a frenare la confusione già fissa nella lor mente, e radicata. Non v'erano Mastri di campo vecche, ed esperimentati, ne Sargenti, i quali mettellero le genti in ordinanza per la battaglia: folo il Galasso d'or-Bbbb 3

fale.

dine del Santacroce ne prese l'assunto, e con Difficoltà del ordine veramente militare schierollo. I Franresessono ca. cesi, veggendo contro l'opinione i Tedeschi giunti nel campo, conobbero il disauuantaggio delle proprie forze, non solo per lo numero molto inferiore alle nemiche (computandoli nel campo Spagnuolo venti mila fanti, e cinque milla caualli) e per la caualleria migliore, e meglio all'ordine della loro, ma ancora per le trincee, le quali, tuttoche imperfette verso il piano, erano però tanto alte, che poteuano impedire l'impeto primiero nel quale per ordinario tutto il vigore dell'arme Francesi consiste. Ma più d'ogni altra cola spauentò gl'animi loro il bell'ordine, e dispositione dell'esercito, che staua in questo modo ordinato. Armanano la trincea: di fronte gran numero di picche, e di moschetti, dietro a' quali stauano due fila di battaglioni in ordinanza, ma però con tanto internallo distanti dalla trincea, che la canalleria, la quale era a'lati de gli squadroni, e hauena le sua vscite, poteua nello spatio rimaso fra la trincea, e gli squadroni. E non

superandola, poteua per le sue aperture comi damente vicire, e ful campo inuestite per fianco altresì il nemico nell'oppugnatione della trincea occupato, o scottere, secondol'occasione s'offerisse; o'l bisognoricercasse. Pareua per tanto, come era in effetto, lo spuntare a' Francesi impossibile; i quali quasi nella stessa maniera di doppia fronte si faceuano innanti, diuisiin tre corpi di battaglia,

guidati

Ordine del l'efercito Spagnelo fatto Cafale.

guidati ciascuno dal suo Marescialle, colla caualleria a i lati, e percedendo alquante Perplessid, e comagnie d'infanti perduti. E nondimenola del Matchese distidenza, la irresolutione, e'l pericolo di di Santacroce più gram accidenti, che si rinolgena per la mente del Santacroce, teneuale cose pari, e bilanciate. Perciocche da questa parte si desideraua l'accordo più tosto, che la battaglia; dall'altra, tutto che fosse maggiore la necessita di conseguirlo, se ne dimostraua però minore il desiderio, e la volontà : eil vederne il nemico ranto auuido, la faceua più ritrola, e renitente: e Dio sà, se i mediatori sinceramente negociassono. Andò il Massarini più volte dall'vno all'altro campo, ma indarno; stando i Francesi continuamente indurati fulle loro pretensioni, di voler soccorrere, di briaglia era voler combattere. Finalmente essendosi ap- Francesile' prossimati assaille trincee, la loro caualleria, to Casale acche era nel corno sinistro, venne inuestita da quettato. alquanti pochi caualli condotti da Ottauio Picolomini, il quale con essi vscito dalle trincee, s'era fatto innanti, più per riconoscerla che per assalirla; da che tutti fecero concetto, che s'appicasse la battaglia; perche dall'esercito Francese vscirono ancora alquanti caualli all'incontro, e si venne fra di loro sino allo sparare de gliscioppi. Mail Massarini, vscito dal campo Francese in questo stesso punto, cominciò a gridare Alto, Alto. Al cui grido sospele l'arme, e l'offese, si venne in capitoli delquesto occordo. Vscirebbe il Toras con tut-l'accordo sote tii Francesi dalla cittadella, nella quale il

Duca di Mena rimarebbe con mille Monferrini giurerebbono di tener la piazza in nome deil'Imperadore. Il medefimo ii farebbe da gli Spagnuoli, rispetto al Castello, e Città, enspetto alle terre del Monferrato, che teneuano. L'esercito Francese si ritirarebbe in Francia, e lo Spagnuolo nello Stato di Milano. Si osseruarebbe nel rimanente la pace di Ratisbona. Accordate le capitolationi, vscì dalla trincea il Santacroce col Duca di Lerma, e D. Filippo figliuolo del morto Marchese Spinola. Il Duca di Nocera, il Conte Gio. Serbellone, con altri Signori al numero di trenta. Dall'esercito Francese vscirono i tre Marescialli; con altri Signori, e Capitani in numero pari: E quivinel mezzo del campo destinato alla battaglia con iscambienoli accoglienze, fu ft bilita la pace, il vigesimo lesto d'Our bre del mille secento ventinoue: la quale sù messe prontamente ad esecutione per quel, che allora s'haueua da esequire. Raro, ne forti mai ienuro esempio, che due élerciti di nationi così nemiche, in tanta vicinità, anzi dopo d'appiccata la battaglia non solo fi ritraesse o dal combattimento, ma converusero in reciprochi abbracciamenti le destre, nell'accidio dise medesimi armate. E come non fù alcuno, il quale colla felicità del soccorso non lodasse l'ardire, il consiglio, e.in.tanti suantaggi il costante procedere de'Capitani Francesi,i quali, tutto che di forze, e di conditioni molto inferiori, si fossero adognimodo così egreggiamente sa-

puti

Capitani Fraceli e Spagnuoli s'ao boccano totto Cafale. puti valere della trepidatione del nemico, che'l condussero a riceuer da loro per buon partito quel, che nessuna rag one voleua, che fosse loro consentito: così all'incontro non fù alcuno, a cui non paresse strano, che nell'etercito Spagnuolo fi trouasse tanta debolezza, e d'animo, e di configlio, che non conosciuti, ne valendosi di tanti vantaggi, ma abbandonatosi in tutto alle pretensioni del nemico, gli cedesse così facilmente quel punto,nel quale tutta la fortuna della presente guerra consisteua, e il quale, rirenuto, stabiliua il fondamento della grandezza degl'affari del Re, e la ficurezza de gli stati perpetuamente gli manteneua, e rimesso, cagionaua inseparabilmente lo scapito dell'Autorità Reale, e di quella preminenza, e sicurezza de gli stati, per mantenimento della quale, s'erano l'arme con tanto monimento, e scandalo impugnare. E quel, che cagionò la meraniglia maggiore, che cedesse, & abbandonasse le pierensioni sue, edel Re allora, quando staua in procinto per ottenerle. Imperciocche è cola certa, che l'esercito Francele era molto stracco per la longhezza del viaggio, crain numero molto minore di quel, che in apparenza dimottraua, meno all'ordine d'arme, di caualleria, e d'ogni bellico apparecchio di quel, che il bisogno presente ricercasse in maniera, che,se si fosse con maggior costanza, e ardimento da questa parte proceduto, o non sarebbono i Francesi venuti al cimento della battaglia, do-

uendo massimamente andare ad vrtare nelle trincee molto bene armate; o quando pure furtosamente vi fossero andati, vi sarebbono stati necessariamente rotti, esconsitti. Ma al Santacroce poco, o nulla delle belliche fattioni, e de fatti d'arme sperimentato ogni cosa era di terrore, e di confusione: e non ch' altro il vedere i nemici farsi con passi tanto costanti innanti, e non ritenersi per li suantaggi non pauentare, per gl'incontri, e per l'oppositione apparecchiata, quanto maggior confidenza delle proprie forze in loro argomentana, tanto nel Santacroce aumentaua la diffi lenza delle sue. E'l dubbio che la perdita della battaglia si tirasse addietro quella dello Stato di Milano gli percuoteua talmente l'animo, e gl'ingombraua talmente l'intelletto, che, col discorso conturbato ogni cosa rimirando, non rifiutaua ne conditione, ne partito, che dal pericolo a parer suo troppo enidente l'assicurasse. E perciò, non tenendo conto alcuno, ne della dignità, ne della riputatione, ne meno della gran percossa, che i Regi affari per quell'accordo riceuerebbono, ne del grande auuanzo, che dalla vittoria erano per conseguire, assaisi stimana vincitore, se colla conservatione dello Stato di Milano si fosse sottrateo daila tempesta imminente. Onde scrinendo sú questo farto al Re, e dandogli parte del successo, e conto de' suoi consigli, -conchiuse col detto del Duca d'Alua. Non hauere eletto di auventurare lo Stato di Milano lano contro vna sopraueste di broccato. Male auueggendoss, quanto fosse il paragone disuguale, per la disparità de' termini ne' quali lo stato del Duca d'Alua di que' tempi, e'l suo nel presente si trouauano. Imperciocche il Duca d'Alua nel Regno di Napoli dall'esercito Fancese, sotto il Duca di Guisa assalito, nest ina cosa pretendendo, eccetto, che colla ripulsa dell'affalto la conseruatione del Regno, nessuna cosa, vincendo, guadagnaua, eccetto le spoglie del nemico. Mail Santacroce, il quale faceua guerra offentiua, è non difensiua, vincendo, acquistaua tutto ciò, che, guerreggiando, pretendeua: Casale col Monferrato, Mantoua; e colla cacciata perpetua de' Francesi dall'Italia lo stabilimento perpetuo della Grandezza della Corona:e quel che era di maggior consideratione, l'Italia tutta all'Autorità del suo Re sottoposta. Non combattendo, tutto il contrario: la perdita di Mantoua, di Casale, e del Monfertato: lo stabilimento dell'Imperio Francese in Italia con pregiuditio, escapito della Regia Autorità tanto grande, quanto il gran mouimento fattone argomentaua. E perciò, trattandosi in questo fatto d'interessi così grandi, e importanti, non era alcuno, che nó stimalie ortimo, enecessario partito, auuenturare etiandio con qualche suantaggio la battaglia: o sia, aspettando il nemico dentro le trincee, quando, per assalirle, si fosse auuanzato, o vscendogli risolutamente incontro, quando si fosse restato, o tenendoglidie-

tro, quando confusamene, come era necessario, si fosse ritirato: posciache, vincendosi, altro che vna soprauueste si guadagnaua; e perdendosi, non si perdeua al fin più di quel che coll'accordo si rimetteua. Perciocche della perdita dello Stato di Milano era vanifsimo il timore, attesoche la vittoria, quando pure contro tutte le ragioni hauesse a' Francesi inclinato non sarebbe mai senza molta effusione del sangueloro, ne collo sfacimento intero dellesercito Spagnuolosucceduta: onde ne le reliquie del Francese sarebbono state bastanti all'espugnatione delle piazze molto forti dello stato medesimo, ne le Spagnuole così disfatte, ne così impotenti all'oppositione, e alla difesa. Ma per ogni consideratione era più certa la vittoria dall'altro lato massimamente per la grande allacrità, e voglia di combattere, che dimostrarono i Tedeschi, e tutte l'altre nationi, quando si videro così ben schierati dentro le trincee, e per la stracchezza, e debolezza dell'esercito contrario. Enon hà dubbio, che se al Marchese Spinola fosseroccato in sorte, il soprauiuere alquanto più, si sarebbe valso di così eggregia occasione, per segnalare, e conchiudere la vita con vittoria tanto segnalata, e fingolare : e messo in disparte il consiglio del Duca d'Alua si sarebbe indubitatamente attenuto a quello del Gran Consaluo: il quale, veggendo, che nel passare del Garigliano tutta la fortuna della guerra consisteua, desiderò più testo di hauere in quel cimento la sepol-

sepoltura vn palmo di terreno più innanti, che, rittrandosi alcune poche braccia, prolūgar la vita cent'anni. Talisono i contigli, e tali le rifolutioni de gl'animi veramente guerrieri, e di que' Capitani, ch'acquistano i Regni, e ottengono le vittorie. Benche nell'openione de gibnomini passasse per costante, che, se lo Spinola fosse soprauniunto, non haurebbono i Francesi hauuro scintilla di pensiero, per andare al soccorso di Casale: e p ù certo ancora comunemente si teneua, e gl'effetti poscia succeduti meglio chiatirono, che dalla tregua da esso rifiutata sarebbe la deditione molto prima suceduta. Rititatii due eserciti da Casale, rimase il Duca di Mena co' Monferrini padroni della città, cittaCasareo in della, e castello di Casale sotto il Commessa. Casale quale. rio Cesareo, il quale, benche in apparenza, e nelle honoranze esteriori del comandare, e del dare il nome, sourastesse a tutti, conuenendogli però comandare solo quelle cose, le quali al Mena piacesse osseruaie, seruiua più di ombra, e di cerimonia, che di sostaza di saldo, e perfetto superiore: tanto picciolo riusciua il frutto del pattito accordato. Santacroce andò a Sartiranna, e ridusse le géti nello Stato di Milano. Ei Francesi divisero le loro in due parti, l'yna fù inuiata per l'Astiggiana sotto Monsù d'A. pasone. L'altra nella quale andauano i tre Mareicialli, marchiò per lo Canauese. Restaua per l'esecutione intera dell'accordo la restitutione delle terre del Monferraro. Ma essendo fra questo

mentre venute lettere di Spagna con ordina particolarial Santacroce di quel, che douels se esequire della cittadella, la quale in quella Cotte si supponeua per indubitato, che, per non poter esse socorsa, douesse essersi renduta; dub tò il Santacroce, che non sarebbe il nuouo accordo colà ben sentito. E come nelle del berationi grandi succede quasi sempre il pentimento del partito eletto, per esser nell'immaginatione cessate le difficoltà del ripronato, e sottentrate le considerationi de'comodi, che dal uprouato ne sarebbono usultati: così al Santacroce, essen-Santactoce dogli suanite dalla mente le difficoltà, e pe-

fecutions.

pentito dell' ricoli della battaglia, e con maggior impresdifficulta l'e- fione essendolegii rapresentati i comodi, l' vtilita, el'auuanzo della vittoria; traffitto ancora dalle lettere della Corte, cominciò a fentir pentimento graue del successo: onde con varie scuse facendo alto nella restitution ne delle terre del Monferrato, con vanj sutterfugij pensò d'andarla differendo. Della qual cosa auueggendost il Nuncio, e'l Massarini,gli protestarono del pericolo, che ii correua, che i Francesi, i quali non erano molto lontani, rientrassero in Casale, e tutte le cose a maggior confusione di prima riducessero. Il successo non sù punto dinerso dal protesto; perche 1 Marescialli v'inuiarono incon-

Prancesi dubi- tanente Monsii della Grange con due mila tando dell'ese-cucione dell' fanti: il quale, appostato il tempo, che il accordo rien- Commessario Cesareo ne fosse vícito, en-Sale.

trò per la porta nella cittadella, nella quale introintroddotto, chiusela in faccia al Commessario, che ritornaua. Della quale nouità rimasero i Capitani Spagnuoli, e Tedeschi molto confust, e aditati; e oltre alle molte querimonie, che ne fecero, si mossero in legui-l'entrata de Francesi in mento i Tedeschi di quei Francesi, che mar- Casale. chiauano per lo Caneuese : e il Duca di Lerma, col Duca di Nocera contro coloro, i quali per l'Astigiana; con intentione di combatterli, e di vendicarti dell'affronto. Ma, hauendo i primi già passata la Dora Balcea, e rotto il ponte: e gl'altri, essendo già a Villanuoua peruenuti, vano riusci il mouimento. Consultandosi poscia sopra questo nuouo accidente; furono proposti molti partiti: e tra gl'altri. Che posciacche in Casale, e nella cittadella era certo ritrouarsi piccola Facilità ch'a quantità di vettouaglie, non ve n'hauendo sarei e Spai Francesi'di nuono entrati recato, consume- gnuoli di octrebbono più in breue quelle, che v'erano: dopo dell'enonde, tipigliandosi l'assedio, si poteua molto tratade' Franprobabilmente sperare, che l'inuerno vicino haurebbe impedito il soccorso a'Francesi, delle debolezza de' quali meglio dopo l'accordo, che prima erano venuti in cognitione. Che bastaua impiegare nell'assedio i Tedeschi, e ritirare le genti del Re a suernare nello Stato per soccorso de' Tedeschi, quando da'Francesi venissero assaliti; e che motendo sotto quello assedio i Tedeschi, era perdita di maggior vtilità, che di danno, ris-🗣 etto alla geloua, che dauano allo Stato di Milano. Conchiudeuasi per tanto, che, non

Tedeschi &

porendo la piazza lungamente durare, era necessario, che nelle lor mani assar presto cadelle; e che il tiro da' Francesi vsato in pregiuditio, e danno loro enidente riddondasse. Preualse nondimeno (perche la satietà della guerra haucua corrotto a'Capitani il gusto della vittoria) che si ricomponessero le cose; dalla quale ricompositione non si dimostrarono alieni i Ftancesi entrati nella cittadella per lo pericolo del nuono assedio, ritrouandost co vertouaghe per pochi giorni. E frammettendosi il Nuncio, e'l Mallarini, si venne in questo accordo. Che Franceti ysassono

fale.

Nuoua com di Casale, gli Spagnuoli v'introducessero milpositione per le sacca di grano, e restituisse o le piazze, che doueuano restituire. Per l'esecutione del qual concerto i Marescialli inuiarono a Casale Monsu Freschè, il quale fu vicinissimo a tomperla d'nuovo: perche, entrando il grano, e vscendo i Francesi, intese il Fresce; che gli Spagnuoli, i quali haueuano già abbandonato Rossigliano, San Georgio, e l'altre piazze non erano ancora vsciti da Villanuoua: e visto il grano già introdotto, prese occasione di non volerne più vscire, e i Fracesi già vsciti ricchiamaua. Ma contradicendo la Grange, il quale volena offeruare l'accordo, ne voleua, che la sua gente rientrasse; gli Spagnuoli sdegnati di questo secondo tratto, le cero rito; nare i soldati in Pontestura e in Rossigliano: e accostarono all'Occimiano, alla Villatta, e alle altre terre vicine a Casale le genti, con dimostratione di voler

uo il Nuncio Pancirolo, e'l Massarini, e ri-

Terza com. politione.

gettando esso, e la Grange la colpa nel Frescè, s'appuntò vn'altra volto l'accordo medesimo, il quale con ogni buona fede venne eseguito; vscendo i Francesi da Casale, egli Spagnuoli dalle terre, nelle quali erano entrati; e hauedo dato ordine a Carlo Guasco carso Guasco Gouernatore del Monferrato inferiore, che, Gouernatore di Nizza rencauatane la monitione, vscisse da Nizza, e de d'ordine la contignasse a quei, a' quali dal Commessa del Santacroro Cela eo gli lasebbe ordinaro. Così, rac- za al Dusa di comodate le cose, gi'Alemanni andarono ad Mantoua. alloggiare parte in Valtellina, parte nel Mãtouano, e parte fotto il Gallasso nel Monferrato infertoce: costriguendo turti i Feudatari dell'Imperio in Italia alle contributioni, e a gl'alloggiamenti: dal quali perciò cauarono grotle toinme di danari. Tentarono il mede-Amo co' Genouen, chiedendo alla Ripubblica alloggiamento per vna parte delle genti. cuisno alog-Ma riculando esta, e apparecchiando forze gare Alemana per ributtath, temette più della pestilenza. che, accostandosi, introdurrebbono, che dell'arme, e della forzaloro, Per tanco, interponendosi il Gouernatore di Milano, si contentarono i Tedeschi con piccola somma data a' Capitani per beueraggio di desistere dalle domande, e dall'impresa. Succedette vn'altro accidente, il quale diede occasione à nuoue doglienze, e querimonie per l'innofseruanza degl'accordi. Il Duca di Mena si trouaua con pochi soldati nella cittadella,

Genouesi ti.

perche, essendo il Monferrato parte ingombratoda' Tedesch, che v'alleggiauano, parte occupato dal Duca di Siuoia, non poteua cauarne foldan a tofficienza per la guernigione; e la pestilenza grande haueua ancora impoueritoil Monferrato di genti. Dubitando per tanto di qualche finittro, massimamente in tanta vicinità delle genti Celaree, e Regie non ancora sbandate, fece intendere il pericolo a' Marescialli, i quali colle loro genti nelle terre del Piemonte, per li patti degl'accordi ritenute alloggiauano. Licentiarono i Marescialli quattrocento Suizzeri di quei delle guardie ordinarie delle persona del Re, che erano con ello loro, i quali, andati ditacita loro comessione a Catale, furono introdotti. Mariclamando di questa attione i Ministri Spagnuoli, vennero assaipresto per acquettate i tomori, I centiati. Rimaneua per l'intera esecutione della pace di Ratisbona la confignatione delle terre del Mőferrato, la quale dal Duca di Sauoia veniua con moltainstanza sollecitata, si per lo desiderio, che haucua di terminare le differenze e pretentiooi sue sui Monferrato, come per rihanere la Sanoia, e le piazze del Piemonre da' Francesi tuttauia trattenute; a quali, non potendo comodamente restrignere tra esse tutte le genti in alloggiamento, conueniua loro alleggiarle più iargamente, e più agiatamente; le distribuiuano per tanto contro a'patti in molte delle vicine. Morì da questi

tempi il Collalto, che fù il terzo de' Capita:

ni

Capitani Cefarei e Spa gauoli pritendono la qui tta volta che non flano loro offeru di gl' accordi di Ca fale.

Duca di Souoia tende: Te fecucione d 1 la pace di Ratiabona.

Morte del Colialto trattione Pefecutione della vace di Ratisbona. ni Generali della guerra presente. E moti oppreiso dall'infermita, che quasi sempre l'hanena tranagliato, e molto più dal disgusto fopraudenutogli. Perciocche finalmente sulle grandt instanze de' Ministri Spagnuoliera stato dell'Imperadore ricch amato in Germania, per date conto delle proprie attioni, e de' termini poco fauoreuoli all'impresa di Casale, e agl'affari del Re da lui vsati; non hauendo in tutto il suo Gouerno facto quali altro, che stuibare, ed essere d'impedimento a' fini dello Spinola, e del Santacroce, perche loro non riuse sse quell'oppugnatione; e ciò non tanto, per lo sfogamento dell'en ulatione, quanto per segnalar maggiormente coll'infelicità del fuccesso, la felicita, e la gloria dell'acquisto di Mantoua; nel quale non haueua però impegnato quasi altro, che il nome, e l'autorità : essendo stato quasi sempre imfermo, e per lo più lunge dal Mantouano: e l'impresa fiì continuamente gouernata, e al sue fine condottà dal Galasso, e dall'Aldringher. Aggiunsen, che l'essere stata quella città occupara più di furto, che aviua forza di valore, e l'esse il furto succeduto, quando per la gian mortalità de' suldati, e degl'habitatori, eta la città più simile a cidaueroancora ipirante, iminuisse assai della gloria alla vittoria. Ein comparatione di Catale, douë si combattette con vera vittù, e valore, e colla forzadell'arme fiù condotta a gl vlrimi termini della deditione, leuatane la felicità, o infelicità del successo, sarà senza dubbio

Dilatione in terprita al ven rin la ia dal dirutato di grancia, no folo trat iene . ma mette in dubbio l'ele

pace.

Re di Francia non fi tiene obbligato alla pace di Ratif bona.

maggiore la gloria di chitrauagliò in questa, che di chi di quella riportò vittorioso il fine. Morto il Collalto, il quale haueua dall'imperadore piena, e libera autorità per l'esecutione della pace, e delle stime, e assignationi delle terre del Monferrato, conuenne spedirein Germania, e aspettate da quella corte nuouo mandato, e nuova deputatione. Conueniua ancora aspettarlo di Francia, essendosi inteso, che quel Re inuiasse in Italia con pieno mandato Monsù di Sernien Segretario di Stato. Finda Celare affai subito conferta l'Autoritànel Baron Gallasso, Mail Servien, entione della che non comparina, benche per più giorni aspettato, daua molto, che sospicare della mente del Re, circal'osseruanza della pace, alla quale pubblicamente ti professaua non obbligato: e però teneua gl'ammi ditutti circa la restitutione delle terre del Piemonte La cagione allegata dal Re, per la quale non si teneua obbligato, era, che, hauendo egli quasi da questi tempi, che la pace di Ratisbona si negociaua, os'haueua perconchiusa, conchiuso vn'altra lega, e vnione d'arme col Re di Suetia in fauore de' Principi Germani contro l'Imperadore: e a questa lega, evnione, come anco alla protettione de' Principi Germani dal Re di Francia abbracciata ripugnando i capitoli di Ratisbona esto Re che non voleua appartatsi dalla lega, ne dalla protectone in essa continua, pretendeua, che'l fuo Ambafciadore, il quale i capitoli di Ratisbona sottoscriste, non hauesse ne

ne balia, ne mandato di obbligarlo, per gl'affati della Germania, ma solo per quei d'Italia: onde stimandosi indubitatamente sciolto da quei di Germania, diceua, che neanco a questi d'Italia poteua restar legato, per la correspettiuità, e connessità, che gl'vni faceuano a gl'aliri. Protestaua per tanto, che, se venisse alla esecutione di quella pace, quanto alle cose d'Italia, vi verrebbe, non per obbligo alcuno degl'accordi di Ratisbona, ma per Trattenimenpura bontà della sua mente disposta alla pace, tione della pae alla quiete de' Principi Italiani. Sospetta- ced gran no-cumento a gl' uano ancora i Ministri Spagnuoli, che l'in- affari Austriaduggiare del Deputato Francese procedesse cidal fine, che il Re potesse hauesse di trattene e inutilmente, e otiose l'arme Spagnuole, e Tedesche in Italia: le quali, accordata l'esecutione della pace, erano destinate, quelle in soccorso della Fiandra, doue si sentiuano apparatibellici molto gagliardi de gl'Ollandesi, e queste in soccorso della Germania, doue i progressi del Re di Suedia, essendo già molto cresciti, chiedenano con molta instanza aiuto, e soccorso; e così d'impedire, che nell'vno, e nell'altro luogo gl'affari del Redi Spagna, e dell'Imperadore pericolanti fossero con que' soccorfi solleuati. Perciocche, no potendosi in Italia trattar cos'alcuna senzail deputato di Francia, conueniua per necessità fostenersi, e sostenere ancora le genti fino alla perfetta esecutione, espeditione di quest'affare. Solo in gratia del Duca di Sauoia fù da' Ministri ch'erano in Italia eletto per luogo

le to per luofe. chiza .e'd puiati a liat sione della pacc.

Cherafio e della conferenza, Cherafco, terra del Piem de go del a con te, nella quale come in luogo più sano; e più intatto della pestilenza, il Duca colla Corte tale l'echie dimorana. Di che il Duca di Niners fece mol a doglienza, come di cosa, che gli douesse ndondare in molto pregiuditio, atteto chel'arbitrio di negocio così giane, e importante fatto fotto gl'occhi, eal cospetto di così gran contradictore, non sarebbe con quella rettitudine di bilancia, che meritaua, terminato. Mai fini, e i rispetti di maggior importanza, che doueuano sregolare questo gudicio, come in cose più graui, ed esseutian nocquero al Niuers, così in questa, che era accidentale, non furono alle soddisfatuoni di quel di Sauoia contrari. Comparue finalmente in Italia il Deputato di Francia, il quale, essendon di sopprappiù trattenuto per alquanti giorni co'Marescialli in Susa, venne dopo la metà di Febraro del mille secento tent'uno in Cherasco. Done Monfigaor Pancirolo, e con esso il Masfari-

163 L

ni, el Baron di Galisso, Monsù di Toras, il Ideputati do-quale in compagnia del Sermient haueua il po la venuta mandato di F.ancia, l'Ambalciador Spade' Francesi vengono alle gnuolo presso il Ducase'l Marescial di Scomconferenza in berg si trouarono presenta. E, datosi princi-Cherafco. pio alle negociationi, fu la primiera quella,

che concerneua la presentione del Duca rifpetto alle terre del Monferrato, le quali a conto dei disciono mila scuti di annuo reddito gli si doueuano assegnare. E persistendo il Duca continuamente in che i reddice

delle

delle terre si ragionatsono secondo il valore del reddito antico, e non del presente, contro a quel, che, pietendeuano i Ministri Mantouani, fû per saldo di questa,e d'ogn'altra differenza, e pretentione riddotto da' Deputati l'annuo reddito delli disciotto a i quindici mila scuti per li capitoli di Susa dal Re Mo rertato di Francia dicchiarati; in pagamen o de qua- fa ta il Duca li furono al Duca di Sauoia assegnate ottan taquattro terre, e fra esse Alba, e Trino. Ma sue preicaperche pareua pure, che il reddito di queste terre valesse prà assai de quindici mila scuti, fù gianato quel di Sanoia a pagne per lo tifacimento del soprappiù cinquecento mila scuti al Niuers, e a rilleuarlo dal debiro delle doti dell'Infanta Margherita, delle quali come herede del Duca Francesco eta debitore. A conto delle quali doti il Duca di Sanoia, e in nome di lui gl'aibitri, e deputati assignauano alla detta Infanta le terre della Morta, delle Riue, e di Costanzana, tre di quelle del Monferrato, che al presente si assignagano al Duca, rimanendo però al Duca la Souranità, e la facoltà di redimerle a suo beneplacito col pagamento delle doti. E con questa assignatione s'intendesseno est ntiasfarto, e ·soddisfatte tutte le pretensioni del Duca sopra il Monferrato. Quanto all'esecutione degl'a tri punti fù accordato, che fra due mesi il Niuers fosse messò al posesso degli stati; esclusa la parte assegnata a Sanoia. Che do corche dagl'otto fino a i venti d'Aprile le genti l'ha no a re-tanto Alemanne, quanto Francesi (gombras ze coupete.

Affignatione delle i tie tel di ba ola per fad de le

fono l'Italia:e le prime si riducessono in Germania, l'alire in Francia, senza leuaine dalle terre del Mantouano all'Imperadore, e da quelle del Piemonie al Re di Francia risera bate. E il Duca di Sanoia ritirasse altresì tutte le sue genti nel Piemonte, non timouen done però dalle terre al presente assegnategli. Che fra venticinque giorni douessero venire in Italia le inuestiture de'due Ducati'a fauore del Niuers in quella conformirà, che a Duchi suoi predecessori erano state concedute. Ciò eseguito, si demolissero i forti per occasione delle presenti guerre eccitati nelle terre, e stati occupati, e la demolitione per tutti i ventitre di Maggio si esequisse, nel qual giorno Mantoua, colle forrezze, e Caneto fossono allo stesso di Niuers consignare, e restituite a quel di Sauora le terre del Piemonie da Franceh ritenute. E successiuamente quanto prima douessero esser lasciate libere le terre, piazze, e posti de'Griggiomi ranto nella Retia, quanto nella Valcellinà dall'imperadore occupare. Ma, perchela difficoltà confiftena nella figortà dell'effettiva elecu ione delle cose, che di presente s'accordazano, e dubitava ciascuna delle patu, che, douendoù los stesso giorno de'ventime di Maggio fare la restitutione delle terre di Mantoua, e del Piemonte poresse succedere, che nessuna delle parti o per propria malitia, o per dubbio d'essere dall'altia ingannata, venisse alla restitutione, o che venendoui l'vna con buona fede, perseuerasse l'altra

l'altra nella ritentione, con molto pregiuditio delle cole accordate, e della quiete e soddisfactione comune, e della publica pace; restò per tanto accordato, che fia'l termine di quindici giorni prefisso alla demolitione de' Forti si douessero per parte dell'Imperadore; e del Re di Francia confignare al Ponte-Offaggi da fice offaggi da custodirsi da lui fino alla per-fi per l'esefetta elecutione:e in caso non fosse per l'yna cutione delle delle parti esequito, da confignatis all'ese-te quente. Ricusò il Pontefice di riceuere gl'ostaggi, per la restitutione delle terre, e posti ricuse di accedella Retia in fauor de'Griggioni, per non me gl'osagesser conforme alla religione, e dalla Mae-gistà, e Vflicio Pontificio alieno cooperate alla restitutione da firsi a gl'eretici delle terre alle mani de Catolici peruenute. Ne volendo : Francesi quanto a questo punto timaner senza pegno, e caurela, fù pei vn capitolo a parte, al quale pare, che il Galasso prestasse il consentimento, accordato tra'l Duca di Sattoia, e i Ministri di Francia. Che esso Du-Nucua forma ca nello st sso rempo, che i Francesi gia cesti di cautela actuirebbono le piuzze, metterebbe in Susa, e ecc. degloin Anighana pretidio di Suizzeri confedera-staggi. ti al Re,e di Valleggiani da elegerfi,e foldarsi da esso Duca; i quali nelle mani de' Ministii giurarebbono di restituirle al Duca dopo la perfetta esecutione del capitolato di Cheralco: e in caso d'inosseruanza di consignaile al Re. Questa conventione, benche parelle contraria alla mente dell'Imperadore, e de' due Re, i quali voleuano, che in vno

istesso tempo sgombrassero i Tedeschi, e i Francesi l'Italia, e del parize senza alcun vantaggio delle parti si restituissero le piazze titenute, adognimodo, perche in materia della sicurezza di questo accordo restauanel capitolo decimosesto della pace di Ratisbona accordato, che si dessero ostaggi, e si rimetteua a' Ministri d'Icalia la loro nominatione, e la scelta del Principe a cui donessero confignarsi; e in oltre a gli stessi Ministri si permetteua facolta di pigliare qualcun altro partito, che loro parelle puì opportuno, e siguro; pero, non accordando essi in altro Principe, che nel Pontefice, il quale ricufaua gli ostaggi, sù ritrouato, e approuato questo ripiego, per soddisfate a Francesi, i quali quanto al punto de' Griggioni rimancuano

Nuoua Cau daglispagnueli e dall'Impe gadore.

con suantaggio, e scoperti. Ma quanto più tela abbomain ciò si soddisfaccua a'Francesi, tanto più se ne sentitono gli Spagnuoli, e a loto instanza, l'Imperatore grauati. Percioche all'effet-to non ritornaua la restitutione delle piazze vguale, e nello stesso giorno esequita, mentre in quelle del Piemonte v'hauesse il Re di Francia qualche attacco di ritentione. E perche questa era la massima, e'l punto principale doue tutte le patti andauano di mira per colpire; perciò la facoltà concessa à Ministri d'Italia, di pronuedere in altro più ficuro, e opportuno medo, non pareua, che s'estendesse a poter derrogare a questo punto, che era l'intentione più principale di tutta la conventione. Agringueuali; che il apiego da loro preto non era ne più siguro, ne più opportuno, fegondo la facultà loro conferira, ma suantagg olo, e di peggior condicione: onde la f colrà di migliorare, certo era, che non s'estendena alla facolta di peggiorate. Reseancora sespetto il guiditio di Che-delle terre del rasco l'esorbitante assig avione fatta al Du-Monserrato ca di tante si g osse, e i nobili terre del Mon-fitta al Duca di Sauoia soferrato; le quali oltreache, ascendendo se- spetto a gli condo il calcolo comune, e prefente a cen-Spagnoli. tomila Ducati di annuo reddo, era di troppo gran pregundicio al Deca di Niuers, rendeuagli ancora tanto debele il rimanente dello S. ato, che non potendo reggere il peso del sottentamento della cittadella di Casale, ne supplire al bisogno ordinario delle vetrourgie per nodrula, fit degl'arbitri, che se n'auuidero, grauato quel di Saunia, a confentire a quel di Niners l'estrattione annua di diece mila sacca di grano a'prezzi correnti; la quale estrattione oltre alla limitatione de'tempi, con che venne accordata, tiducendo ancora il sostegno, e l'alimento di quella piazza all'arbitrio libero di quel Duca; il quale, dine gando, poteua affediarla, e riddurla in gravistime strettezze; pareva affai strano, che i Ministri del Re di Francia, il quale s'era coll'arme professato così accerrimo protettore del Niuers, hauessero a vn tanto pregiuditio del Regio cliente per via d'accordo consentito. Il rifacimento poi de i cinquecento mila ducati giunto all'obbligo di rilleuare il Niuers dal debito delle dott, non es-

sendo altro, che l'hauer voluto forzare il Niuers ad alienare tanta parte di quello stato, quanto a vilissimo prezzo entrava in quelle due somme, faceua ancora maggiore il pregiuditio del cliente, e però più esorbitante l'arbitrio, e più inique le conditioni del lodo. Era da questi tempi il Duca di Feria rien-

Duca di Feria fuccede al Sangacroce nel Gouerno di Milano.

trato al Gouerno di Milano, essendo stato sostituito al Santacroce, del quale la Corte per le cose da lui con poca sodd:sfattione de' Regij affari gouernate, era mal toddisfatta. E tutto che esso di Feria sentisse male tanto smembramento del Monferrato, massimamente, perche, estendo per mezzoil Re di Francia entrato nel Duca, pareua per lo beneficio ricenuto dal Re, douesse da lui star più dipendente, e più, che a quel di Spagna vnito, il quale maigli haueua voluto confentire vn palmo di terren Monferrinc; adognimodo, dissimulando il Feria, e con esso i Ministri Spagnuol' interno sentimento rispetto a questo punto, come a gl'interessi del suo Re non apartenente, si dolsero assai, e ricchiamarono dal punto, che riguardaua il presidio di Susa, e d'Auusgliana, E il Feriane scrisse all'Imperadore, e al Re, perche non confentissero a gl'accordi di Cherasco, ne alla loro esecutione, nealla restitutione di Mă-toua si procedesse. Fece ancora doglienze

perto a' Mariffri Spagnuo.

nella Corre Celarea, del Galasso, quasi segurrando i rermini del Collalto, più nelle parti di Sanoia, che del Reinclinasse: e correua fama, che hauendo! il Galassodal Duca riceuuto ceuuto grosse somme di danari, hauesse vnitamente co' Francesi turto l'arbitrio a fauore del Duca di Sauoia nell'affignatione delle terre riuoltato. E quasi le cose fossero più che Duca di Ferta mai intorbidite, e rotte; sece lo stesso di Ferta gl'accordi fatria sourastare i terzi inuiati in Fiandra, e le ti incherasco.

genti Alemanne, le quali erano in procinco segondo i capitoli di Cherasco al partite: no ostante, che le cose dell'Imperadore da questi tempi dall'arme Suediche sbatture, ricchiedessono con molta instanza soccorso. In cotal maniera, restando il negocio della pace allai incagliato, ed elfendo gl'animi delle parti molto accesi, ed esacerbati per queste renittenze del Feria, si giudicaua, che in lui potesse più il desiderio di rimescolare le coie, per hauer occatione d'esercitare il talento guerriero, che d'acquerarle : e per tanto quáfiamico di nouità, e dirotture veniua comunemente d'inquietudine di spiriti notato. E trapassaua la nota medesima nella corte di Spagna, la quale per molte dimostrationisi giudicaua malissimo soddisfatta della pace di Ratisbona, e peggio dell'accordo di Casale. Riputauali pertanto che il Feria ambisse con altrettanto vigore riparare la falta del predecessore, e con dun ottrationi contrarie alle actioni di lui il principio del nuono Gouerno segnalare. Ma conturbo soura tutto, e Decreto dell' messe in grande antietà gl'animi di ciascuno il Imperadore Decreto dell'Imperadore vícito dopo la pa-per o quale ce di Ratisbona, per lo quale si conferiua al tità desarea si Re di Spagna tutta quella Autorità del Sagro Redi Spagna.

Essiçacia del Decreto qua-

Imperio, che si potesse conferir maggiore conto i sudditi, e vassalii ribelli, e contumaci. Decreto solito pratiçarsi nella Germania cotro i Principi dilubidienti, e al bando Imperiale sottoposti, per lo quale vien permesso al Pincipe, a cui vien diretto far guerra, e occupare gli stati del Principe, disubidiente, e al bando Imperiale sottoposto, senza che ne possa esser mai reintegrato, se irremissibilmente non paga prima tutte le spese della guerra. Per vigore dello stesso Decreto tutti i Principi sudditi, tutti i Ministri dell'Imperio hanno obbligo di vbbidire, a chi tiene la comessione, come allo stesso Imperadore vbbidirebbono : ed etiandio di confignarli le piazze, e fortezze, e voltat senza replica, o eccettione l'arme, e le forze douunq; er comanda. Diedero a' questo decreto occasione spinsto l'Im-le nouità succedute sotto Gasale, dopo l'accordo quini stipolaro, le dilationi dare alla esecutione della pace de Ratisbona, le proteste del Re di F acia di non esser obbligato alle capitolationi della stassa pace, el'accordo di Cherasco con poca soddisfattione da"

Cagioni che peradore a quel Decreto.

> Ministri medetimi stipolato Perciocche auueggendoss l'Imperadore, che i Feanceii non istauano contenti alla pace, ai z che il Re di Francia nello se sso tempo; come si disse, che clia si conchiodeua, e stipolaria seco; conchiudeua, e st. polaua col Re di Sueria nuoua lega, e vnione in tutto constatia alla capitolationi di Ratisbona, e gli son ministraua danari, per le guerre di Germania. E cogno-

cognoscendo, che non gl'era possibile riparare in vno stesso tempo alle cose dell'Imperio, e in Germania, e in Italia; gli parue bene appoggiare il pensiero delle cose d'italia; al Re di Spagna, Principe, e Feudatario dell'Imperio maggiore, e più potente di qualunque altro, e venendo il Duca di Feria dal Re sostituico in quella commessione, il Gal sso, che maneggiava l'armi, e l'Aldringher, il quale tenena Mantona nelle mani; come anco tuttisi Principi Italiani, Feudatati dell'Imperio doneuano vibidiglize-somministrargle aiuti, come farebbono allo stesso Imperadore. El'Aldringher era tenuro consignarli Mantoua, colle piazze del Mantouano ritenute, attesoche il Niuers, il quale per la pace di Ratisbona conseguiua la venia della Maestà lesa, nella quale per la contumacia, e dissibidienza era incorso, non hauendo più luogo la pace, riccadeua nel delitto primiero, e contro lui per vigore di quel Decreto, con tutte le forze dell'Imperio si poteua procedere dal Duca di Feria, a cui veniua l'esecutione del Decreto Cesareo appoggiata. Per lo dubbio di tanta esecutione Pericolo che diosi degl' affari d'Italia, dubitarono dell'vltima rouina delle cose comuni, se Mantoguuole sa riua al Duca di Feria venisse consignata; onde comporte le fu loro necessario procusare con sollecitu-cose. dine l'esecutione della pace, e accordate prima, e poscia riformare i Capitoli di Cheras- Risorma del co in sodisfattione dell'Imperadore, e de cherasco.

Ministri Spagnuoli. Così rimanendo l'accordo di Cheralco, nel suo effere, si quanto alla sicurezza della restitutione delle piazze, e de' petti le' Griggioni, de' quali era il dubbio patiuito, he poressero i Francesi in vece del presidio, che per l'accordo si doueua, metter in Susa, ritener Bricherasco; ma che il, Galasso douesse constituirsi in Mantoua, e il Toras in Torino per oftaggi, Ivno della restitutione di Bricherasco, e l'altro delle piazze, e posti de'Griggioni. E perche questo nuono concerto fu farto a diecenoue di Giugno, ed erano già spirati i termini dell' accoido precedente, se n'appuntarono altri a' primi somiglianti. Fù ancora in questo secondo accordo limitato al Duca di Feria (e, ciò in pagamento delle difficolià interposte) il presidio dello stato di Milano più precisamente, e con minor rispetto tassato il numero delle genti, che vi potesse ritenere per le solite guernigions contro quel, che nelle paci percedenti, ed in specie in quella proffi-s ma di Cheralco s'era gileruaio. Per iocche doue nelle antecedenti si diceua, che l'arine del Re non umarenbono nello Stato di Milano in maniera, he potettero dar gelotia a' vicini, in quest'vlumo obbligariano precisamente il Gouernatore, a inuiar fuora d'Italia, e della Retia sei mila fanti se mille caualli della gente straordinaria, che teneua nello; Stato; e che, se dopo la restitutione delle piazze gli rimanesse maggior numero di caualleria, e di fanteria di quella, che si suole per

per ordinario tenere in quello Stato, surebbe licentiata, o se ne disposiebbe in modo, che non venisse a rimanerni eccetto la guern g. gione ordinaria che vi si tiene in tempo di pace. Hebbe questo accordo la sua perfetta Sua esceudona per la quale il estecutione. Farono a suoi de biei tempi con-une adinivers reduce le investiture al Duca di Nivers, resti-tientra in Matringli la cinà, e Stato di Mantoua libero delle genti Alemanne. Il quale fai à per l'auenire non più di Niners, ma Duca di Manroua nominato. Furono ancora al Duca di Duca di Sauga Sauoia restituite le piazze del Picmonte con la restituito la Sauoia, e per vltimo in proua cell'intera, nel pess sola la Sauoia, e per vltimo in proua cell'intera, nel pess sola la Sauoia. ed effettiua elegutione, e ossernanza furono del Piemonte liberati gli ostaggi in maniera, che l'Italia e del'a Sauoia nella primiera ferenità di pace pareua, che douesse ritornare. Ma nuoui tui bini di nu- Nuove shegaitoli assai prosto comparsi nel mezzo di tanta tioni d'itolia lerenità rinoltono in se gl'occhi di tutti; e eseguita parendo giani di tuoni, di fulmini, e di fiere burasche secero dubitare; che in qualche atroce, e pericolofa tempesto douestero risolvers. Il Re di Francia alquanti pochi Redi Francia giorni dopo la refere ione delle piazze, e somendo al degl' oftaggi di comune fodisfattione fuece puzze del Piedura, fece al Duca di Sagora elepre doman-monie. de; le quali nei ellere duccianiente contrarie non tolo a'paci ma a i fondan enti più principali della pace de Rassoona, e de' concerci di Cherelo : varire cine unbarono le cole, e glanini degli italiani vanamente commoffeno, e diedono a' Minister Spagnuoli grandi, e più che prima grani occalio-Dadd

occupategli.

ni di querelarfi, e di stimarsene offesi. Chiedeuagli, che gli confignasse le piazze o di Sufa, e di Augliana; o quelle di Pinarolo, e di Perosa; o di Demone, e Cunio; o finalmente Sauigliano, con tutti i luoghi, che so-no sul passo di Castel Delsino. Il fine delle domande era per hauer, come diceua, vria porta aperta al venire in Italia contro qualunque nouità, che dagli Spagnuoli in pregiuditio de'suoi Confederati si tentasse, e per assicurarsi della volontà di esso Duca; la quale vn'altra volta vedeua all'vnione degli Spagnuoli in suo pregiuditio inclinata. Le cagioni delle domande molte erano allegate. Imperciocche, oltre alle voglie ardenti dimostrare, come dicetta, da' Ministri Spagnuoli, di escludere il nuono Duca di Mantona dall'Italia, colla così ingiusta vsurpatione degli stati a lui per diritta successione deuolutis e oltre all hauer essi per lo medesimo fine contrauuenuto alle capitolationi di Susa, e di nuono colle proprie, e colle forze Alemanne da lore chiamate in Italia, e co'propri danari pagate, e intrettenute; affalitigli gli Rati, e occupatight Mantoua; tentasser oal presente di venire al terzo assalto, quando per la restitutione delle piazze del Piemonte, e per la rititata delle genti Francesi nel Regno, si trouauano in Italia soli, e armati sul campo, e il Duca debole, & impotente alla resistenza, per essere gli stati di lui esausti di danati, e d'haomini, consumari per le guer-re, e per la pestilenza, dalla quale erano stat

Cagloni delle domande. così fieramente percossi. Le proue, e le giu-froue egiusti-stricationi di questi dubbi, e di queste nuo Regie domanue gelosie cauaua il Re, da che, hauendo il de, Duca di Feria dato parola al Galasso di licentiare le genti straordinarie dello Stato di Milano, e di riddurre il numero della soldatesca al presidio ordinario, che si suole in tempo di pace trattenerui, conforme all'vltimo capitolo di Cherasco; v'hauesse titenuto maggior numero di fanti, oltre al regimento del Sciamburg, e oltre alla canalleria Napolicana, la quale non folo non haueua, conforme all'obbligatione sua licentiato, ma haueua fatta leuarne dell'altra dal Marchese di Rangone, e fatta la auuicinare a'confini del Milanese. E che molti Capitani, e Vfficiali, fotto colore di riformarli, erano stati da lui inuiati a Napoli, per leuar nuone genti, c condurle nello Stato di Milano. Che delle genti mandate in Fiandra il Signor di Merode Capitano dell'Imperadore nell'Alfatia ingrossalle le sue truppe, e vnito all'Arciduca Leopoldo, minacciasse nouità contro'Griggioni, e che frattanto ello di Merode, e'l suo Luogotenente, in varie guite trauagliando que popoli cercassero occasioni di nuoua tortura della pace accordara. Che ricercaro li Duca di Feria dal Nuncio Panciruolo ad instanza de'Ministri di Francia a licentiar, quelle genti, e a leuar occasioni di nuous gelosie, ricusasse aperramente di farlo; e ciò. non per altro, che perche, con e dicena, il nuono Duca hauesse in Mancoua, e in Ca-

fale introdotto preside, e guerniggioni di soldati Franceli contro i patti accordati; e perche i Guggiom fortificassero contro i Capiroli di Ratisbona i passi dello Stainc, e altri loro postije che però fosse necessario dar anticipatamente rimedio a quelli inconvenienti, acciocche altri maggiori non venissero a risultarne. Che gli Spagnuoli, i quali nella Corte dell' Imperadore haueuano hormai più autorirà, che gli stessi Alemanni, s'erano affaticati affai, etiandio dopo i trattati di pace, che l'Imperadore, mettelle loro nelle manila città di Mantoua, e che, non hauendo potuto o tenedo, hauesfero tenuto in quella cutà trattati co'Minustri Imperiali, che n'haueuano il Gouerno, perche fosse loro confignata; e che le pratiche tanto innanti procederrono, che poco mancò, che non venissero altresencione, se da Ministri fedeli deil'Imperadore, i quali non vollono consentire a vn tanto radimento, non fosse stara Querlmonie impedita. Arguiua ancora lo stesso impera-

dei Rein fra dore di finitra intensione verso il nuouo peta fore per Duca; e di poca dispositione all'osseruanza l'inosteruanza della pace da esso stesso delle inuestiture sustenza giorno alla concossione delle inuestiture sustenza de'Monistri di Spagna dicchiarato, che le inuestiture douessero restar nulle, e di niun valore, qualunque volta non sossero interamente osseruati i capitoli di Ratisbona: e quasi questo sosse di circtamente contrau-

uenire agh stessi capitoli, ne'quali per parole

chiare

chiare si pattuiua, che le innestiture si concederebbono in conformità delle concedute a' Duchi antecessori, alleganasi, che non per altro era stata procurata quella dicchia-. ratione, che perche seruisse di pretetto a gli Spagnuoli di affalire vn'altra volta quel Daca, espogliarlo dello Stato per qualunque benche leggiera contrauuentione; douendo massimamente e essi, el Imperadore, i quali erano parte in questo affare rimaner giudici dell'inofferuanza, e accufatori della contraventione. Arguina altresì i Ministri di Spa gna, che fomentassero le dissensioni della sua Cala Reale, e che tenessero mano col Fracelle, e colla Madre fugiti da questo tempo di Corre, e in Fiandra ricouerati; per fine, che il Re, e il Regno dalle intestine discordie difo dinato, non potessero a gl'affari d'Italia applicarli; e così unscisse loro da assalire la teiza volta, e con più gagliardo sforza opprimere il nuono Duca. Ne di ciò contenti, che procutatiero di titar nelle loro macchine cotrè la quiete del Regno da loro ordite il Duca di Sauoia, come delle lettere dell' Ambafciador Spagnuolo presso il Duca da' Francesi intercette, erano venuti in cognitione, e dall'ardata dell'Abbatte Scaglia in Inghilterra si poteua maggiormente comprendete: il quale Abbatte, risedendo Ambasciadore dello stesso Duca in Madril, nello stesso tempc, che si faceuala restitutione della Sauoia, e celle piazze del Piemonte, era staro co' danai di quel Reinviato à quel d'Inghilterra,

8711

per trattar nuoue leghe contro la Francia Aggiugneua la passata in Fiandria del Cardinald. S suoia nello stesso tempo, che la Reina Madie vícita dal Regno donena ritronaruis, e la prigionia del Barone di S Romano, il quale, dopo d'hauer trattata in Milano col Fena, e posciain Torino coll'Ambasciador Spagnuolo, era passato in Linguadoca con passaporto del Duca, e con ordine di farleuata digenti in fauore del fratello del Re. Soggiugneua degl'ordini dati, perche in questo istello tempo d'Italia passassero a Barceslona cinquecento Spagnuoli, e due mila Italiani per l'esecutione di tutti que' disegni, che ciascuno ben poteua immaginatsi. Sopra le quali, e altre più leggieri querimonie, e accuse, hauendo Monsu di Seruien rimaso Ambasciadore ordinario del Rein Torinc, daro al Duca vn longo discorso in iscritto. gli faceua in vltuno in staza, che fra tre giorni milolutamente rispodesse alle Regie domande, affinche sapesse il Re, come disporre detle sue armi, le quali nelle prouincie del Regno all'Italia confinanti tuttania trattenem. Raccordadogliancora, che, hauédo esso Dica dalla buona gratia, e inclinatione di sia Maestà ottenuto tanta parte del Moserratos ed essendo per conseguéza quel solo, il quale dalle guerre precedenti hauesse cauato gran frutti; ogni ragion di conuenienza, e di gratitudine l'obbligaua a concorrere anch esso di qualche cosa del suo per sicurezza delle cose d'Italia, e per soddisfattione, e riputaticne dell'arme di S. Maestà. Diede il Duca incontanente auniso al Gouernatore di Milano delle nuoue domande del Re, e delle Duca di Sauo: minaccie, che, rigettandole assai chiaramen- as Duca di Fete gli veniuano fatte; alle quali, soggiugneua, ria delle Roche, non hauendo esso Duca comodità di e gli chiede resistere, se di presente non gl'erano sommi- grossi aiuti per nistrati diecemila fanti, e mille caualli effet- minaccie del tiui per la difesa della Sauoia, e sei mila fanti, Re di Francia, e mille caualli per quella del Piemonte; e se di soprappiù non gl'erano pagate per adesso le mesate decoresse, che già erano mature, accennaua, che sarebbe costretto di soccombere per minor male alla Regia volontà. E non essendo possibile al Gouernatore appresare vn tanto prouuedimento, pernon hauerlo in punto, gl'offerse di soccorerlo per adesso di tutto quel, che potrebbe venir da se; eche in futuro poteua essere certo, che gli si procurarebbono rutti i sussidi maggiori, che ncercasse la conservatione delle piazze, e degli Stati dilui. Il Duca non soddisfacendosi di queste offerte, e promesse generali, e incer, te, accordò coll'Ambasciador Francese di confignare le piazze di Pinarolo, di Perosa, Duca di Saue: e di Santa Brigita a quegli stessi Suizzeri, a'ia cede al Re Pinatolo colquali quelle di Susa l'anno precedente erano la valle di Pen tate confignate con obblige, e giuramento rosa. ditenerle in nome del Re a titolo di deposito per lo spatio di sei mesi, e finito quel ternine, di reconfignarle al Duca; mentre di consentimento di lui non venisse il termine dal Re prorogato. Che il Re potesse tenerui Dddd 4

vn Gouernatore col medefimo giuramento. Obbligossi di più il Duca, epromesse di non cooperare con coloro, i quali studiassero d'intorbidire la pace del Regno, durante l'assenza della madre, e del fratello del Re, e di date. libero il passaggio alle genti Franceti, per en 1 trare in Italia, quando qualche nouita contro il Duca di Mantoua ve le tiraffero. Non sà alcano, il qui le di ranta, e si subita, e inaspetrata domanda edi così facile, e pronta risolutione del Duca, al consentitla, non si zisentisse, e di stupote, e di meraniglia non rimanelle confuso : onde non si trouana alcano de si pouero discorso, il quale non la Rimasse molto prima tra'l Re, e'l Duca accordata: maffi namente per le molre circolhuze eaccidenti, da' quali questa tanta conuentione venius comprousts. Audarono (alquanto prima, che' Francesi restituissero le piùzze del Piemonte) nella Corte di Pariggi il Cardinal di Sauoia, el Principe Tomalo culla moglie, efigliuoli; a' quali, non inuendo il Duca ellota prole, tutta la successione della sua Casa si refligueua. L'occasione del vinegio rispetto al Cardinale i pubblicò, per patfar quindi in Frandra a vilitar l'Archiduchezza sua Zia, rispetto agl'altri, per ritrouarsi ad alcune feste solenni, le quali in quella Corte far si donenano. Il Cardinale giunto in Pariggi, fotto colore della Reina madre fugita allora în Fiandra non profegui più oltre il viaggio, ma vi fi trattenne col fiatello, colla cognata, é co' nepou uno alla riconfignatione di l'inarolo

rolo nelle mani de' Capitani del Re: la quale esequita, si ritornarono tutti in Piemonte. L'andata adunque, e dimora di que'Principi in quella corte fino alla riconfiguatione di Pinarolo obbligaua ciascuno a credere, che Discorso intorno alla revi fossero stattinuiati, e trattenuti per ostag- confignatione gi dell'accordo occultamente trail Re, cil di Pinarolo fatti dall'uca Duca contro i Capitoli di Ratisbona stabili- al Redi Franto. Il capitolo fegreto ne' primieri accordi di cia-Cherafco, contro'l quale il Duca di Feria tãto esclamò, spiranane tanto, o quanto di sentore. La grantardanza dal Seruien interposta al venir in Italia per l'esecutione di negotio di tanta importanza, cil quale da turte le parti ricchiedena celernà, ed esecutione; benche allora, non te ne penetrando il vero fine, fosse adaltra cagione inferira, fù poscia messo in consideratione, e tenuto per fermo, che fosse stara : ffettata, per dare spacio alla risolatione di qui ito deppio trattato allora non ancora n atuio, ne digesto. Il notabile pregiuditio del Duca di Mante un cliente cosiaperro del Re di Francia, da' Ministri dello stello Re soffesto, e consentito in fauore di quel di Sanoia; il quale era stato al nome, ea gl'interessi del Keneraicissimo, e il quale, oltre all'hauere a quella Corona cagionato dispendij così gravi di genti, eçara profusione di danati, le hauena ancora messo a perdere con gl'esercia interi la riputatione, el'impresa di Casale, fù comunemente giudicato il prezzo, e la ricompensa del trattato segreto fra esso Duca, el Re di Frencia intorno alla

cessione di Pinarolo. Il che ancora pare; che assai chiaramente si possa comprendere dallo stello scritto dato dall'Ambasciador Servien al Duca, nel quale, dopo le tacite minaccie fattegli in caso di disdetta, sforzossi ancora di persuaderlo a consentire alle domade per l'obbligo della gratitudine verso il Re, dalla buona volontà del quale haueua confeguito parte così grande del Monferrato. L'essere il Re per occasioni così fanole, e leggieri, le quali colle negociationi si sarebbono facilmente composte, venuto in tanta deliberatione in tempo, che la Francia bramosa di ristoro, e di quiete auuampaua per nuoui incendi di guerra ciuile dalla fuga della Madre, e del Fratello del Reaccesi, non lasciaua luogo a credere, che'l Re senzala sicurezza d'estere prontamente compacciuto, si fosse a ranta domanda auuenturato; la quale in caso di disdetta l'obbligaua ad intraprender colle forze già stracche, e poco men che abbattute, e con men giusto, e più odioso titolo quelle stessi, e maggiori guerre, dalle quali dopo tanti trauagli, spele, e spargimento di sangue doueua ascriuere a gran fortuna, l'essere con qualche honore riuscito. Per lo contrario il gran rispetto, per non dir timore, che il Duca, restituito già perfectamente nelle sue piazze, dimostrò di quell'arme, alle quali, mentre n'era spogliato, haueua fatto francamente relistenza. Tanta distidenza, e dubitatione degl'aiuti Spagnuoli, coll'appoggio de' quali non haucua ne esso, ne il padre

padre dubitato di prouocar l'arme Francesi. L'hauer colle domande tanto alte, e impossibili più tosto rigettati, che chiesti al Gouernator di Milano que soccossi, i quali esso stesso, come poteua da lui di presente hauere, doueua, ed era obbligato accettare più tosto, che lasciarsi vscir dalle mani piazze tanto importanti. Il non essersi lo stesso Duca a domande così poco giuste, e conuenienti, e di tanto suo preginditio commosso, il quale nanzi che contentirle, eraper tutto i conti obbligato correr qualunque infortunio. L'hauer delle quattro domande consentito nella più graue, e di maggior suo pregiuditio, e foggettione. I nen efferti dopo la riconsignatione veduto risentirsi, ma anzi, quasi hauesse con tanta perdita assicurato vn'altra volta lo Stato di Milano, ne pretendesse dalla Corona di Spagna ricompensa; confermò il pregiuditio vniuersale, che la domanda non gli fosse stata ne nuoua, ne inaspettata, ma già molto prima consentita, e appuntata. Venne poscia questo giuditio vnine fale maggiormente comprouato dalla vendita fatta vn anno dopo dal Duca al Re delle itesse terre, e piazze depositate, e de loro tenitori, ne' quali molte terre si contengono; e della fola vendita si comprese ancora, che non le allegate ragioni del zelo della. pubblica pace, e della sigortà del cliente, e degl'amici della sua Corona; ma il desiderio d'hauer perpetuamente quella porta all'Italia, hauesse mosso il Re a domande così rile-

uanti così strane, e contrarie alle conventioni di Ratisbona, e di Cherasco da' suoi Ministri in nome suo stipolate, e dallo stesso Re coll' effettiua restitutione delle piazze del Piemonte ratificate. Entrò nel prezzo di piazze tanto importanti quella stessa partita de i cinquecento mila ducati, che il Daca di Sauoia doueua a quel di Manroua restituire, a conto del rifacimento del sopra più delle terre del Monferrato per l'arbittio di Cherasco assignatogli, alla quale, essendosi il Re obbligato verso quel Duca, professò poscia di ritenerla contro lo stesso di Mantona a conto delle spese della guerra per lo manti-nemento, e disesa degli stati di lui sostenute.

Importanza, c r olegoenza dola meenii goanana di assatola

Cedette il Duca di Sauoia, e vendette poscia al Re quelle piezze, dalle quali la libertà, e la foggettione del Piemonte dipendeua, nelle quali confisteua la Souvanna del Principato, e la qualita di effer no folo Principe gran. de,e Principe libero,e padrone di se stesso; ma Principe ancora arbitro fra due potentissimi Re di grandissime cose: onderius ciua da pertutto quel Principato molro rignardenole, e grandissima consideratione. Edessendo percio il prezzo loro inestimabile, furono vendute a vilissimo, etiandio che tù computa a conto del prezzo il valore delle terre del Monferrato affignateli. Imperciocche se il-Duca Carlo Emanuelle per la ritentione di Saluzzo cedere al Ro di Francia tutto il paefe della Bretta, paele ampliffimo, e di grandiffimoteddito, è ciò non per altro, che per rimanere.

manere esclusine i Francesi, libero e assoluto padrone del Piemonte : qual comparatione può hauere Pinarolo, etutta la valle di Petola col Marchelato di Saluzzo; massimaniente hauuto riguardo alla oppositunità, e confeguenza maggiore del lito di Pinarolo : e qual proportione possono hauere le terre del Monferrato assignate col paese della Breisa ceduto: Paese tanco grande, e di terre tanto grandi, e numerole ripieno : Fù nondimeno l'attione del Duca sculata per la necessità, in monero il che si trouò di soccombere alla volontà del Dusa alla si-Re:in mano del quale, ritrouando li non solo configua di le piazze del Piemonte vltimamente ceduteglisma tutta la Sauoia, e tante altre terre del Piemonte, ne potendo egli mai sperare di rihauerle per forza, conuentuagli acconciath alle conditioni del tempo, e di due mali eleggere il minore; posciache gl'affari suoi erano ridorti a tale, che più tosto haueua bisogno di riceuer per gracia dalle mani del Re quel che era in podestà del Re dinegargli, che di rilasciare al Requel, che, non potendo titorgli, si poteua all'effetto stimar, più proprio del Re, che del Duca: e il quale dineagio, daua occatione alla ritentione di quella non solo di quella, ma delle altre terre, e stati occupati. Il Cardinal di Ricchellieù, andando, como si disse, glorioso di così vule, e importante ac-Ricchel eu auquitto, ambiua, che quati perperuo testimo- consignazione nio delle cose da se in euidentissima volità di Pinarolo. della Corona operate, mai dalla memoria degl' huomini si scancellasse. Conseruaua

Cardinal di

ancora odio particolare, e molto intenfo contro il Duca per molti conti, ma più particolarmente, per esfersi veduto dal morto, e dal viuente Duca amolto estremi termini condotto; quando l'anno antecedente passò coll'esercito in Piemonte: onde, aggiugnendosi all'vtilità de' Reggi affari gli stimoli della vendetta, ambiua di vedere la Casa di Sauoia ridotta a termine di debolezza, e di soggettione tale, che i Duchi di essa mai per alcun tempo non hauessono facolta,o modo di alzarla fronte,o di scuotersi contro la Regia volontà; ne di venit mai più a que' termini, odi vsar di que schierzi contro alcuno altro de' Ministri, o Capitani di Francia, che contro di se vsati haueua. E così nella depressione di quel Principato lasciar perpetuamente gl'alti vestigi de' suoi risentimenti, impressi. Ne trouandous il più oportuno mezzo, facesse intendere al Duca, non rimanergli altra strada per la ricuperatione del perduco, che la perdira di Pinarolo, e dell'annessa valle di Perosa. Perciocche il Re, il quale si professaua non obbligato alla pace di Ratisbona, non accertandola, non veniua finalmente a sentire altro di danno eccetto, che la città di Mantoua non fosse al Duca di Nivers restituita. Danno agl' interessi del suo Regno poco, o nulla rileuante, per essere quella città da' confini della Francia tanto lontana. All' incontro rimaner in podestà fua la Sauoia, rimaner Pinarolo con tutte le piazze del Piemonte occupate. Guadagno incom

Con quaira gioni mettesse al Duca in ne cessià della ricossignatione.

incomparabilmente maggiore, e il quale poteua larghissimamente risarcire la perdita di Mantoua tanto rispetto a'suoi, quanto rispetro agl'interessi del Niuers, dal quale, cedendo gli in cotracambio la Sauoia in feudo, poteua conseguire il Monferrato intero, e così colla propria migliorare la conditione del cliente. Parciocche il Niuers diuennuto Signore della Sauoia, dineniua maggior Principe, massimamente per la vicinita, e vnione a quelle de gli stati, che nella Francia possiede. Edesso Re, rirenendo il Dominio Sourano della Sauoia, e possedendo in Italia il Mõferrato delle piazze del Piemonte occupate, distendeuz molto le salde del Regno, e dell'-Autorita tanto di la, quanto di qua dall' Alpi, con molto aunazo di Maesta, e di riputatione per le grandi aderenze, le quali veniua in Italia ad acquistare, e con molto pregiuditio del Piemonte, il quale dentro le forze del Re costituito, e quasi imprigionato, diueuiua alla Corona di Francia per molti modi, e maniere sottoposto. E che pertanto risultando al Re dal non accettare la pace tanto di comodità, e d'aunanzo, non voleua, accettandola, prinarsene, se non era certo della ritentione di Pinarolo, e della valle di Perosa. A cost duri, e a cost rigorost partiti sì può credere, che, fossero aggiunti più soaui temperamenti, di promissioni di buona parte del Monferrato, in casoche alla Regia volontà buonamente consentisse:onde il Duca, astretto dala necessità, e allettato d'all'apparente vtilità, non potè non prestate a'propposti partiti il confentimento. Così quel Reforto colore di mantenere la libertà d'Italia, e de Principi Italiani, e sotto colore, che gli Spegnuoli non mettessero il freno a quel di Mantoua, messe egli primiero il freno a quel di Sauoia, e si rele quasi soggetto vn Pincipe non solo Ita? liavo, ma cognato, e in paren ado a se stesso

Maro.

soggettioni così strettamente congiunto. Ma ne quel e di Mantoua, rimesso nesso Stato, rimase ne stituto nello anco nella piena libertà del Principato. Perciocche oltre allo smembramento, e diminutione così grande della Stato restituito, essendo gliancora conuentito riceuere, e ritenere prelidio Francele in Mantoua, ein Casale, per l'impossibilità, nella quale si trouana di mantenere quelle piazze ben presidiate, diuenne dalla Regia volontà, e arbitrio dipendente in maniera, che la prorettione, che di lui haueua profestato ii Re venne quali non meno a recargli siggettione maggiore di quella, che haurebbe poruto cagionarg'i la violenza, da gli Spagnuoli contro di esso dimostrata: potendo verosimilmente suporre, che la Corre di Spagna, la quale, come dicenamo, fù da principio così vicina à consentire liberamente, e senza alcuna conditione nella successione di lus; v'haurebbe molto più consentito, quando le fosse stato solamente dal nuovo Duca offerto di ricener prendio nella cittadella di Casale. Nel qual caso manebbeil Re di soprappiù obbligato alla protettione di lui, e del Monferoccupargline va palmo, nepiù ne meno come verso i Duchi suoi piedecessori fatto haneua:e ciò con tanta costanza, e buona fede, co tata profutione di langue de' suot, e di danari, coli tanto incommodo de' popoli, e de' propristati; che senza mai pretenderne, non che conseguirne ricompenta, o rifacimento los lo mantenne intatto cotro il Duca di Sauoia, Principe in coli stretto grado di pareiela a le cogimpto. E la foggermone del Duca di Mancoua, rispetto al Mofertato, radoppi qua la loggettione del Piemonte:attefoche come Pinatolo a' Fracesi consignato, cra vna potra, del Pimonte che dana libera l'entrata nel Piernonte per fignatione di opprimerlo; così Calale era vn'altra, la quale fitutione, del escludeuai seccorsi Spag woli dall'entrare al Monserrato. soccoil de Piemonie da Francessinfestato, E non eilendo nell'uno, ne l'altro Principe di gran lunga sufficienti per resistere all'aime Franceii di queste piazze impadronizischiaco appartua a que li conditioni la libertà de'loso Principari li riduceffe. In non minori incontri diedero i Gogie ai Perciocche fotto colo-Re di Francia re, che da gli Asitriaci non venissero vn'altra merca presivolta occupati i posti, e le piazze restituite, te-do ne colti ne il Re modo d'entrarut, e di metterut guernigioni Francesi. Crebbe per tanto l'Autorità del Redi Francia in Italia se non di proprietà, Grande Autoe di dominio di stati, almeno, di adei eze tali, finà iel Re di che no pore lo venirgli meno, poreua degis meniacinhastatt medefimi degl'aderenti valersi, come de lia.

Soggettioni

propri, e patrimoniali della sua Corona, Ma'

liani perche poco mal contenti della riconfignatione di Pinatolo.

quanto più per la necessità, nella quale si tro-Principi, Ita-uò il Duca, di cedere al Re Pinarolo, fù scusata l'attione di lui, ranto men su compatito per lo danno, e preguditio, che ne riceuette; hauendo edesso, e'l padre quando vineua fatto quel Principato a' Principi Italiani odioso, perl'ynio e reputa coll'Arme Austriache, mentre coll'oppressione del Duca di Niners all'oppiessione dell'Italia, era in concetto, che aspirassono. Oade godeuano, che quasi cooperatori alla seruicù d'Iralia, hauessero colto il frutto, e il guiderdone dell'effetsi dalla causa comune disanti, e che essi folfero stati colti a quel laccio di soggetione, al quale, per fare acquisto di parte del Monferrato, non haucuano curato, che gl'altri insieme con esso loro colti rimanessono. E non era a gli stessi Principi Italiani discaro, che si fosse trouato modo di fissare l'argento viuo de' concetti loro, la lubricuà de' quali haueua colle sospensioni, e vaciliamenti tauto tormentato gl'animi di tutti; ne lasciaua luogo di poterne fat capitale, o fondamento, che fosse sicaro, per gl'interessi comuni. Autoria spas Molto più ancora fizuano contenti, perche,

gnu-la molto abbaffaia in Italia per l'accieleimenio della grancefe.

quanto più parenaloro di vedere il Duca inabile a vacillare nell'amicitia Francese, stimauano tanto più gl'affact comuni afficurati, e tanto più crano certi, che i Ministri Spagnuoli, perduca la sperar ca d'hauer quel Principe dalia loio, e sentendo i Francesi per gli stati del Piemonte, e del Monferrato quasi con-Enanti a' quel di Milano, starebbono per merà

mera necessirà più continenti, e rimetterebbono assai di quell'alteriggia di concetti, e dipierentioni, colle quali, pareua loro, che aspirationo a dar le leggi a tutti, e a tenere la libercà, e sourant à de Principi Italiani soffocata. E prenalinatanto nel cor cetto di ognunota gilofia conceputa della Grandezza, e del facto Spagenolo, el timote, che, spogliato il Duca di Mantoua, non farebbe stata contenta di qui gli acquisti, o per lo meno, che fairbhediuneuntaint fi bie; cielidepressione d'lei, per l'acquisto fait de Francen di Pinarolo, e dell'altre piazze del Monferraro, douc teneumo i prefidi, quantunque per lo pregudicio, che ne riccuano due Principi Iraha i, potesse essere di malo esempio, e odiosa; era nondimeno gradica, e di buon occhio riguardata, non tolo come vtile alla figorta d'Italia, ma ancora come giusta, e ragioneuole in canto, che quantunque la duplicità del trattato clandestino rra'l Re, e'l Duca, foise contrario. lla pace di Katisbona, e a i trattati di Cherasco: adognimodo, chiudendos gl'occhi a vna tanta contrauentione, si approvauano le giustificationi del Reie per lo contrario la dicchiaiatione fatta dell'Imperadore fopra le muestiture al Duca di Mãtous il giorno precedente concedute, veniua di duplicità, e di clandettinità arguita. chiatatione Quantunque a chi diritto mira, e co didera fatta dal ?: ve le ragioni, che mossero l'Imperadore: quel-principal la dischiaiatione, non metitalle alcuna n- ture di llinprensione, e non potesse dare ad alcuno; e tua e at 2000

men che a gl'altri al Re di Francia occasione di querele, o di contrauentione a Capitoli poco diauzi accordari. Imperciocche, essendoi Capitoli di Ratisbona reciprochi fial' Imperadore, e'l Re, chiaro appariua, che se dopo l'hauere vna parte offeruato, l'altra non offeruasse, era luogo al rittrattar di quello, che l'osseruatore hauesse da canto suo esequito Non poteua dunque la dicchiaratione di quel, che per natura del contratto s'haueua per inteso, riprendersi, ne porgere giusto pieresto al Re di tanta innouatione, o alteratione. E quanto meno, che allo stesso Re il quale, allegando, che il suo Ambasciadore hauesse in quella Dieta trappassato il mandato, e la balia confercagli, si publicaua non obbligato a quella pace, non rimaneua ne anco attione alcuna di querela contro l'Imperadore non solo per quella dichiaratione, ma ne anco se hauesse assolutamente dinegaro, e le inuestiture; e la restitucione di Mantoua, e dell'altre terre del Mantouano, che teneua occupate: essendo più che manifesto, che, se de due contrahenti l'vno non resta obbligato, non è ne anco l'altro tenuto alla connentione. Ma l'Imperadore, nella cui corte, prima di conchindere la pace erano stati vedun, e ben ricognolciuti i mandati, e trouati sofficienti, non volendo sulle voci, che s erano sparse eriandio dello stesso Ambasciador Francese delle presensioni del Re, ne ritardate l'elecutione, ne date al Re occasione, o pretesto di ritardarla, cominciò da canto canto suo ad esequire gi'accordi eriandio colla concessione delle muestirure. Vero è, che, dubitando poscia, se il Re da canto suo esequirebbe, o se secondo le voci sparse si rimarebbe; per tanto costretto e dalla ragione, e da quella necessità, nella quale per le Regie pretentioni si vedeua costituito, fece quella dichiaratione; affinche la prontezza, colla quale procedeua nell'osseruanza delia pace, introppo euidente pregindicio non gli ridődasse. Per le qualiragioni haueua aucora assai dell'improprio, che il Re, il quale si professaua sciolto da qualenque obbigatione, volesse renerus legaro l'imperadore: e molto più, volesse argairlo d'inosse ruanza per quella dicchiaratione, alla quale colle tergineríationi, e colle o poco, o molto giustificate pretensioni, haueua dato occasi ine. Ma la col- gioritia delle pa originaria del primiero mouimento con atio i degl' tro il Duca di Mantoua tramandando finistri Re di Finnia influssi in tutte le attioni da esso mouimento con qual midipendenti, infettana, per così dire, e ren- regolata. deua poco giustificata qualunque attione, o dicchiaratione, che potesse in qualunque modo pregiudicare a gl'interessi dello stesso Duca. Egl'animi Italiani ingombrati dal rimore conceputo, che le guerre primiere della Valtellina, e poscia queste contra Mantoua, e Monferrato, hauessero per mira diriddutre l'Italia in seruitù, non dauan luogo a più sottili interpretationi, o considerationi del giusto, e dell'honesto: posciache la giustitia, e l'honesta parenan, che nel bilancio del-

Ecce 3

le cose, il quale la libertà dell'Italia assicuraua, hauessero il più sublime loro seggio collocato: e tutto ciò, che cooperana all'abbalsamento della Grandezza Spagnuola, per esfere stimato, che giouasse alla libertà, e sigottà comune, era la stessa giustitia, e honestà riputato: conforme a quel detto, SALVS POPVLI SVPREMA ESTO. Per questo stesso rispetro non era ne anco stimata giusta la sospitione del Duca di Feria, il quale, vegg ndo i Francesi in Mã. toua,e in Casale introdotti,e i posti de Griggioni di prelidi Franceli guerniti: pretendeua cotravenir fialla pace, no offace, che i successi dimostrassero aslai tosto, non estere stala vana la pretensione; posciache si videro quelle piazze nella podettà de Francesi c dute: Onde con applauso vniueisale, tanto cra il faaurie veniua uote dell'armi, e delle loro attioni, e tanto il a Patri Gidel sospetto delle Spagnuole conceputo; gode-Rudi Francia Di Italia tice uano alcuni de' Principi Italiani, che il Re di Francia douesse essere quasil'arbitro d'Italia, e poco men che padione degli stati di Mantoua, del Monferrato, e del Piemonte. Conche, se non per altro, per la vicinità al meno, e per l'oportunità grande della Fraucia all' Italia giudiuanlo di potenza, ed'autorità vguale alla grandezza Spaguuola, e forsianco superiore, per le aderenze, le quali più con esso, che col Re di Spagna haurebbono hauuto gli stessi Principi cupidi colle forze di Francia tener corte quelle de Spagnuoli, dinuenute loro troppo sospette, e odiofe.

Applaufo col 311:e.

odiole. Quelto fine, e quelto elito hebbono le mal contigliate, le mal gouernate, e le p ggio giultificate arme Spagnuole : cotal fratto collono da tanto loro moumento non per altro eccitato, che per non volere o porer soffrire, che un Principe dalla Francia dipendente fermasse il piede, o possedesse stati in Italia. Ne men fortuna el'arme, e gli sfor Parme Francezi del Re fuora d'Italia riuscirono: percioc-simitalia. che oltre a i prefidt messi ne' posti de' Giggioni; co' quali della Repubblica dall'arbitrio suo non men che i Duchi di Sauoia, e di Mantona dipendente si vide, assali ancora da questi tempi con potente esercito la Lo- s'impadouice rena, per lo sdegno contro quel Duca con-della Lorena. ceputo: il quale hauesse dato ricetto, e qualche fomento al Duca d'Orleans, fuggiro, como si disse, dalla Corre. Ne veggendo esso Duca il modo, con che difenderti, per essere l'Imperadore, e tutta la Germania dall'arme del Re di Suedia affai trauaghata, e in gran patte occupata, gli connenne humiliaili al Re, per ottener la pace; la quale non senza la confignatione di alcune piazze più principali gli fù conceduta. Con che messos; e riceunto fotto la protettione, si obbligò con folo di date al Re il passaggio per la Lorena, Aderenza grasempre che con elercico volesse passare nel di sei Re di la Germania, ma di vnirsi ancora seco in Germania acquella militia con cerro numero di foldati, quistate. mentre andasse in difesa della libertà de'-Principi Germani antichi amici, e confedera-

ti alla tua Corona. Perloche il Reaccostato

l'esercito a'confini della Germania, gl'Eletton Ecclesiastichi, e molti Puncipi, e Signori Tedeschi, sotto pretesto del timore dell'arme Suediche, ma in effetto per hauer vn protettore della Libertà maggiore alla quale aspirauano contro l'Autorità Cesatea, e contro l'Imperio Austriaco, vennero a mettersi fotto la protettione della Corona di Francia.

ga fra" Re di di Suedia.

Effinidella le Era stata (come altroue si è detto) da questi ga rta Re di Francia e quel tempi, e quando appunto o erano conchiuse, o stauano per conchiudersi le capitolationi di Ratisbona conchiusa lega, e vnione d'arme fra i Re di Francia, e di Suedia per la difesa, come diceuano, di tutti gl'amici comuni, e di cutti i Principi Germani nella loro libertà oppressi, ed in ispetie per rimettere gl'affari della Germania, e i Principi di essa nello stato, nel quale prima della guerra si rrouauano; nella quale lega il Re si obbligaua verso quel di Suedia, di pagargli quattrocenco mila scuti l'anno, per mantenimento dell'efercito. Ciò non fù altro, che alzare vn vessito alle solleuationi, e alle ribellioni della Gamania, sotto il quale tutti i mal conterri dello fiato presente rifugissero, ed hanessero ricorfo. Ne vano ciusci il disegno; perciocche dopo la fegualatissima vittoria dallo Suecco, e dal Dica di Sassonia vnitamente ottenuta fotto Lipfia, come altroue dicemmo, nella quale era l'esercito dell'Imperadore, e della Legastato sconfitto, e quali rracidato: e feriro ancora granemente il Tilli Luogotenente Generale di essa Lega,e successo cesso poco dianzi al Fritlant nel Capitanato Generale dell'Imperadore; que'Principi, i quali professauano le eretie, si fecero (copertamente dopo tale sconfitta aderenti al Re di Suedia, e s'vnirono con esso contro l'Imperadore; quei all'incontro, a'quali per rifpetto della Catolica Religione non era lecito aderire scopertamente a vn Re eretico, il quale manifettamente correua all abbattimento dell'Imperio, del nome Austriaco, e all'abbattimento della Catolica Religione, ma che erano dell'Imperio Austriaco mal foddisfatti, ticoprendo col timore dell'armi Suediche le ripolutioni, ricorregano al Re di Francia, dal quale riceuusi in protettione; pattuiuano la neutralità fra'l Re di Suedia, e l'Imperadore, e facoltà al Re di Francia di passar armato per gli stati loro, col mezzo della quale protettione otteneuano sicurezza dall' arme Suediche, dalle quali (come riceuuti nella Protettione del Re di Francia suo collegato) veniuano rispettati. E quindi auueniua, che l'Imperadore stato infelice spogliato dall'una parte dell'aderenza, e de-dell' Imperadore nella Gero gl'aiuti di que'Principi, e dall'altra assalito mania, apertamente, e percosso dall'arme Suediche, e de'suoi aderenti, e da quelle di Francia sotto mano, e apertamente trauagliato, si tiduceua a'termini di debolezza tali, che potendo a tanti incontri difficilmente far resistenza, non mancauano gl'affari dell'Imperio di trouarsi da gran trauagli, e pericoli circondati, e poco men, che oppressi. Aggiugneuiera tituban coll'Imperadore.

Duca di Ba uasi, che lo stesso Duca di Sauiera Capo delte nell'unione la Catolica Lega, e'i maggior sostegno tra'-Principi Germani della Religione, e dopo l'Elettor di Sassonia il maggior appoggio dell'Imperio, e della Casa d'Austria; massimamente dopo la rinolta di quel di Sassonia, s'era ancor esto benche molto segretamente col Re di Francia collegato. Il quale Re gli s'ern per li patri della confederatione obbiigato di mantener perpenuamente nella perlonadi lui, edella CasadiBaniera il Palatinato Superiore, e la Dignità Elettorale a quello annessa: il quale stato, e dignità, per la ribellione del Pallatino confiscati, crano

quali il Duca di Bauiera fà lega col Redi Francia corro l'Imperadore

stati alcuni anni prima in esso di Bautera da Gagione per le questo stesso Imperadore trapportati. La cagione, che a tanza risolutione quel Principe lospinse, s'attribuina commemente alla gelossa contratta per la pace di Madril da questi cempi accordata fra i Re di Spagna, e d'Inghilterra. Perciocche, sapendo il Banero, non essere staro il Re di Spagna soddisfatto, che per lo stato, e dignirà Elettorale in se fin d'allora trasferita; l'autorità, e la potenza della Casa di Baujera facesse vn tanto accrescimento, e che per questo rispetto s'era opposto con tutta l'autorità alla deliberatione dell'Imperadore, quando volle conferirgliele: e sapendo ancora, che quel d'Inghilterra, la cui forella era moglie del Palatino, s'affaticaua assai perche o'l cognato o'l figliuolo di lui fosse nello stato primiero rimesso; si parue quindi hauer giusta occasione di dubitare:

tare, che la pace fra'due Re, desideros per vari rispetti di privarnelo, contenesse qualche t cita conuentione di preginditio suo: e da l'ai ra parce, hauendo il Re di Spagna afsai subito di conclusa quella pace inuiato in Inghilterra l'Abbate Scaglia, Ambasciador del Duca di Saucia presso di se Risedente, per trattare in apparenza tregue, e pact in nome del Re con gl'Ollandeli, main effetto secondo si doleva, ed hancua presentito il Re di Francia, per trattar tegho contro di se: perciò come il Banero, così il Re di Francia per la propria loro fig mà, e per ordite macch a non interiori a quelle, che coutro di se vedeuano tramate, vennero ficilmente in quella conuentione. E per fine di alienare più ticuramente il Baneto dall' Imperadore, gli prometieumo il Redi Francia, e quel di Suedia la Corona Imperiale, della quale, abbattura la Cala d'Austria, nessuno fra Principi Germani pareua più di lui capace, per efser Principe Carolico, corre per esser tra' Principi Carolici, il più potenie e della Cattolica Religione più ltudioto, e per hauer esso come vno de gl' Elettori nell'elettione dell' Imperadore vn voto, el Fratello, il quale era Arciuescono, ed Elettore di Colonial'altro. A'quali si sarebbe accostato l'Arciuescouo ed Elettore di Treueri, il quale s'era primo di tutti, e con più stretta lega vnito al Re di Francia, e haueua riceuuto il presidio Francese nel suo stato, e particolarmente nella fortezza di Hermenestain, fortezza inespugnabile, bile, e di gran conseguenza, per essere situata, doue la Mosa scarica nel Reno. I voti degl' Elettori di Sassonia, e di Brandemburg nemici dicchiarati della Casa d'Austria, e dal Re di Suedia dipendenti, hautebbono altresi nella medesima elertione concorso, quando da quel Re, si come gli ventua promesso, fosse il Bauero all'Imperio promouuto. Duca per tanto nodrito di queste speranze, e trauagliato dalla gelosia, che gli Austriacivolessono prinarlo del Palatinaro, e della Dignita Elettorale, eritornarla al Palatino, vacillaua assai d'intelligenze coll'Imperadore; dal quale nouvaccidente gli diede maggiore, epiù potente occasione di alienariene. L'imperadore angustiato assai, e ridotto alle strette dall'arme Suediche, e dalle sollenationi di tanti popoli, e anuersioni di tanti Principi Germani, haueua, come anche altro ue dicemmoper vltimo rimedio de' mali vrgenti, e de' pericoli all'Imperio, e a se imminenti chiamato il Duca di Fritlant, e con patti, e conditioni di straordinaria autorità l'haueua vn'altra volta Eletto suo General deldarmi : perciocche pareua esser quegli solo, a cuil soitegno, e la salute dell'Imperio potesse ltare più sicuramente appoggiata. esso di Fritlant, e'l Bauero erano passari disgusti tali, e tanto gagliardi, che nella Dieta di Ratisbona era il Bauero stato principale autore, e cagione della depositione di lui; e no era dubbio, che se il Bauero si fosse dicchiarato contro l'Imperadore, e hauesse alle particon. ti contrarie aderito, gl'affati dell'Imperio difficilmente si sarebbono sostenuti. Ma, o che riceueise tali sigorta dall'Imperadore, che Cagioni che il gli togliessono le diffidenze: o che le speran-qualung; me ze di peruenire all'Imperio gli paressono fra. una mosse li, massimamente, perche ogn'vno de' due Re, i quali gliele offeriuano, e promette uano, si scorgenano a segni assai manifesti ambisiofiditrasferirla in le : o finalmente perche con molta piudenza s'anuedesse, che i due Re non per altro procurassono con tante macchine la disunione sua dalla Casa d'Auft.1a, che per fine di indebolirla, e, indebolita, più facilmente abbatterla, e che da quel abbattimento la depicissione, e rouina sua irreparabilmente sueccederelibe; non fece alcuna nouità, ma stette saldo, e costante nella difesa della Cattolica Religione, e della Maestà Imperiale. Aggiogneuasi, cheilfine principale de' due Re, e di tutti i Paincipi Germani era il rimettere il Palatino nello stoe dignità di prima: onde più assai a essì, che al Re di Spagna era molesto il vederne il Bauero padrone. Non potena pertanto il Bruero tagioneuclmente confidare delle loro conuentioni contratie direttamente a' fini dell'arme comuni, e al defiderio, e voiuerfale consentunento di tutta la Germania; la quale per gl'interessi comuni non poteua vedere il Palatino spogliato dello staco, e'i Bouero delle spogle di lui rinestiro. E come per questi rispetti ii poteua supporre che i due Re, per alienare, e staccare il Bauero dalla causa,

e vnione dell'Imperadore, gli promettessero quel, che non era loro possibile attendere, e offe mare; così ancora porenafi comprendere, che esso Bauero, per fine di rimuouere gl'Austriacida' penfieri di prinarlo dello Stato, e Dignità concedutagli, la Lega, e vnione co' due Re fignessee simulasse. Tanto sono incerte, e fallaci le vnioni, e confederationi, chei Principi fra se stessi compongono. cotal guifa le cose della Germania andauano ondeggiando, delle quali il Re di Francia no meno l'arbitro, che di quelle d'Italia pareua diuuenuto; massimamente, perche quel di Suedia in apparenza all'autorità di lui molto differina, e fi professaua dall'istessa, non ostate le vittorie ottenute, e il felicissimo corso delle sue prosperità, molto dippendente. E l'essersi nelle cose delle Germania il Re di Francia molto ingolfato, il diuesti affa delle guerre d'Italia; doue, tuttoche per la gelosia dell'armi di lui, che si vedeuano, e si sentiua, no nelle piazze d'Italia riceuute, trauagliaffero assai gl'animi del Gouernatore, e de Mi-, nistri Spagnuoli, non tranagliacono però l'armi per alcuno mouiméto dopo la ricon-Stato e condi- signatione di Pinarolo succeduto; essendo il

la possessione dello stato.

turto passato quieramente, se tu leui di meztoua dopo di zo gl'apparecchi, o le varie leuate, essendo gli restituito nel Spagnuoli per l'occasione di Pinarolo, e delle piazze di Casale, e di Mantoua obbligatia maggiori, e più grossi presidi, e guerniggioni. Il nuono Duca di Mantoua nella possessione pacifica de' suoi stati introdotto non godeuz

punto

punto felicemente la gian fortuna per la more de' tre Ducht fust predecesson in lui ricaduta. Perche, tralasciati i tranagh sofferti, i Infelicità del danari sparti, i pericoli scorsi, per arrivate a di Mantoua. fruire detama faccoffione, gli stati configuatigh surono tanto scemi, e smembrati, tanto afflit, confur ati, ed efaust, di genti, e di danari, che maggiore era la strettezza, e la necessità, nella quale venina costituito di ticcorrere ad altri Principi, persosenerli; che l'Autorità, e Grandezza, che confeguina dal possedengli. E hanendo impegnatogli stati di Francia per la difesa, e mantenimento di quei d Italia, a fe nouellamente denoluti, rimaneua dell'etile, e dei beneficio dell'eno, e dell'altro in vno stesso tempo prinato. E veggédo le piazze più principali nell'altrui podestà, non gli rimanena del Principato quasi altro, che il nudo nome, e l'amministratione. Ne si trougnain istato di più libero, e assoluto Signore di quel, che e' fosse, quando si staua in Francia feddico, e vaffillo di quella Corona, Onde a chivertamente confideraua, e g udicana della forman di quado Principe, era necessario, che se re se che la selicità di tauta luccessione gir fothe in grand dia o infortunio riddondata; e che gli farebbe stato assai meglio, che alei rolle in lui peruenuta. Così talora per divina dispositione le gran

felicità n'affogano, e re solgo, o la fel ortà.

Saggiunte a tante calamità, emiferie le peidi Morie di due ta di due figliuoli, che se le la haueua, morti fra vinchi sigliuobreuissimo spatio di morte naturale. Ili Mantona.

primiero, che era il Principe di Manto? ua morì in Gosto sei giorni prima della sestitutione di quella città con grandissimo cordoglio, e sentimento, di non poter colla vita atriuare a rientrar Principe in Mantoua. In maniera che la successione della sua casa si riduceua a vn picciolo bambino, figliuolo della Principessa Maria sposata, come si disse, morendoil Duca Vincenzo ad esso di Retel primogenito del presente Duca, il quale souraustiuendo doueua entrate Plincipe in Matoua. L'altro, che era il Duca di Mena, alcuni pochi meli dopo li mori in Manroua : onde non puotero, questi due Principi colla soprauuiuenza arciuare a godere degli stati restuniti, o a partecipare delle calam tà alla re-Negociationi struttione congiunte. Restaua per dare inte-estattati desla ta soddisfattione alla quiete, e alla pace d'I-

Negociationi le trattati della E pace frà la Repubblica di Genona e'l I Duca di Sanoia.

talia, le compositione delle differenze fra la Repubblica di Genoua, e'l Duca di Sauoia, la quale vari mente trattata, tralasciata, e rippigliara, non era mai venura alla professione. Imperciocche, dopo che per la patrita, come si disse, del Marchesedi Rambolliet dalla Corte di Mastril, era questa pratica rimasa imperferra, su dal Re di Spagna inniato nel campo sorto la Rocchella: doue il Re di Fiácia per l'espugnatione di quella piazzi ancora si trattteneus. Don Ramires di Ptado col mandato del Re, e della Repubblica, per trattare, e con chiudere questa pace: dopo vari dibattimenti se ne venne finalmente alla conclusione, nella quale fra l'altre cose su accordate

## DVODECIMO.

1136 Pace fotto la eccordato, che Zuccarello alla Repubblica Rocella frà la

> Direa ma da neffuno acces-

fimanesse, con obbligo di pagare al Duca Repubblica el cento nella futt in contanti, ma con conditione, che al Duca s'intendess' no riserbase le tate. ragioni per lo soprappiù del valore, e prezzo da lui sborfato, quando primiero il comprò

dal Marchefe. Non soddisfece ad alcuna delle parti, ne allo stesso Re di Spagua questa pace, perche alla Repubblica non folo era molesta da somma eccessiua, alla quale pur si vedeua contro ogniragione condennata, ma ancora molto più sentiua, che al Duca fosse stara lasciara aperta la porta a nuone precenfioni, dalle quali nuone guerre, e nuoni monimenti potessero risultare. Il Duca per lo contrario, oltre a che si doleua, che i suoi interessi fossero statia così picciola somma riddotti, non accettò ne anco la pace: perche, essendo da questi tempi succeduta la congiura di Genoua, haueua preso nuoue occasioni di querele, e di altercationi per l'impunità de congiurati da lui pretela, e dalla Repubblica dinegata: e pretendendo, che il supplicio loro folle stato rottura della tregua poco dianziaccordata, pareua, che per tantainno, vatione di cose dalla pare della Roccella no abbracciate, ne saldate, non potesse esserlocoa quella capitolatione; la quale ne compo-, neua perfettamente le antiche, e lasciaua le più moderne, e più graui querimonie indeci-

E. Ed essendosi da questi tempi vnito alla Corona di Spagna per occasione delle guerte del Monferrato, come il Redi Francia no

riteneua più autorità seco, per fargliela osseruare, così ne quel di Spagna voleua in pregiuditio della nuoua cogiuntione elasperatlo : e per tanto ammosse facilmente le doglienze della Repubblica sopra i pregiudici, che allegana da quella pace in lei riddondati: ne curò ne anco di costrignerla all'esecutione. Così rimale quella pace non men per la ripugnanza delle parti, che per tacito consétimento de gl'arbitri stessi senz'effetto, ed esecutione. E pareua che tornasse allora comodo al Re di Spagna la pendenza di queste differenze; perche hauendo la Repubblica necessità, di stare armata, e di trattenere in sua difesa molte genti, veniua il Read hauere alle spese della Repubblica vn' eserciro, del quale pareua, che potesse secondo le occorrenze della guerra del Monferrato nuouellamente mossa valersi. Non hauendo adunque hauuto luogo quell'accordo, anziessendo soprauuenute nuoue occasioni di disgusti, settero le cose più che mai fra questi Principi sconcertate. Ei Ministri Spagnuoli, per efsersi, come s'è detto, fatti fattigiani delle querele del Duca, non erano più con quegl'occhi di confidenza dalla Repubblica riguardari. E non farebbe fiato gran fatto, che, se l'impresa de Casale sosse al luo giustò fine sotto D. Gonzallo peruenuta; qualche strano accidente hauesse le cose rimescolate. Finalmente, essendo il Marchese Spinola a Dó Goszallo fucceduto, ripigliò d'ordine del Re la negociatione, ma indarno; perche, volendo

lendo il Duca; che fosse perdonata la ribellione a quei complici della congiura, che erano assenti, e ricusando assoluiamente la Repubblica; era impossibile in tata discrepanza di volontà venire alla conclutione. In queste difficoltà, e durezze sì perseuerò fino alla morte del Duca, massimamente perche le vrgenze delle guerre del Monferrato, e del Piemonte che poscia soprauuenero, non dettono luogo alle negotiationi di quella pace, per la quale nessuna delle parti si assicuraua in maniera del dubbio della guerra, ch'haueuano nello Stato, ò su' confini, che potesse ro, licentiando le genti, liberarsi dalle spese e da trauagli di mantenerle. Morto il Duca, tù dal figliuolo nel Re di Spagnarimesso alsolutamente qualunque differenza, onde la Repubblica di buona voglia accettò il partito, ma con molto espressa, e molto precisa esclutione del punto, che riguardaua l'impunità de' congiurati, della quale non intendeua, che si facesse alcuna mentione come di cosa troppo esorbitante, e di troppo malo esempio, e croppo contraria alla dignità, e figortà de Principi. Della quale esclusione rimase la corte di Spagna maltoddisfatta, come che rimettendo il Duca il tutto liberad mente nel Re, fosse indegno della Maesta sua, che da canto della Repubblica si prodesse con tante limitationi, e riserbe. Finalmente la Repubblica de po molte repliche cedetté; ce liberamente venne al compromesso. Edessendo stato il negotio in quella corre longa-

mente dimenato frà Gio. Francesco Lomellino Ambasciador della Repubblicae'l Abbate Scaglia Ambasciadore del Duca, ne venedosene alla resolutione: il Ponte sice prima, è poscia il Re di Francia dopo la riconsignatione di Pinarolo fecero alla Repubblica offerire l'opera, e'l autorità loro, nella compositione; dandole intentione di partiti di maggior soddisfattione di lei, che quei, i quali dalla corre di Spagna potesse riportare. Ma la Repubblica, la quale già haueua il tutto nel Re di Spagnarimetto, non si parue in istato da poter accettare le offerre: Onde ringratiati l'vno, e l'altro della prontezza, o fauore verso di se dimostrato, si scusò, che non le essendo lecito variare, ne alterar punto da quel, che voa volra hauesse concertato, non poteua, senza far gran mancaméto verso la Maestà Articoli della di Spagna, accertare la gratia, che dalla Sua

Articoli della di Spagna, accertare la gratia, che dalla Sua pacefrà la Re Santità, e Maestà gli veniua fatta. Sul fine di pubblica e'l Nouembre del Mille secenta trent'uno suroia pronunciati no finalmente in Madril pubblicati i capitodal Redi Spagna in Madril li della pace, i gualli in sostanza conteneuano.

ia pronunciari no finalmente in Madril pubblicati i capitodal Redi Spata
gna in Madril: li della pace, i quali in sostanza conteneuano.

"Obligo reciproco di restituire l'occupato: per
la quale obbligatione sì dicchiarana, che la
Repubblica restituisse le terre, le luoghi del
Duca occupati, l'artiglieria, la galea, e tutti i
prigioni. El Duca tutti iluoghi, terre, e beni
occupati, tutta l'artiglieria, e prigioni. Restafse Zuccarello alla Repubblica con obligo di
pagare al Duca in quattro termini, e paghe
censessante mila scuti d'oto per tuttoci è

ch'potesse da lei perquesto conto pretende-

re. Si restituissono i beni tanto feudali, quanto allodiali, co' giuri, e qualunque genero di reddito, de' quali durante la guerra, fosse stato fatto represaglia, o confiscacione a sudditi dell' vna, e dell'altra parte. Perdono generale a tutti coloro i quali hauessero nella presente guerra seruito le parti contrarie, e nominatamente a dieci de' congiutati, conche però questi vitimi non potessero mai entrare negli stati della Repubblica sotto pena di ricadere nelle medefime pene del delitto, e di non poter godere del presente indulto. Accettò la Repubblica béche di mala voglia il lodo, e più per non le parere conueniente, ne giusto contrauuenire a quel, che dall'arbitro da lei eletto fosse stato giudicato, che perche non se ne sentisse molto grauata per la eccessiua quantità de' danati, in che si pareua indebitamente condennata; e molto più per la impunità de' congiurati, alla quale haueua creduto, che come le era stato promesso, quando risoluè di venire al libero compromesso, mai douesse il Resottoporla. Ma il Duca per lo contrario riclamando, ri- Duca di Sauscusò apertamente di accettarlo, della quale certatei Capitenitenza si stimò il Re altrettanto offeso, toli di Madril quanto prima era stato mal sodisfatto della pubblica, Repubblica per la limitatione del compronesso. Doleuasi il Duca, che quanto a' congiurati fosse andato il Retroppo limitato, sspetto alle persone nominate, e rispetto ale conditioni della remissione, e della perdoianza: pretendendo, che a tutti i complici,

Ffff 3

nessuno escluso, fosse liberamente, e senza alcuna limitatione perdonato. Chiedeua, che la galea gli fosse testituita nello stato medefino, e colmumero de'galeotti, che v'era, quando gli fù tolta. Che l'atriglieria fosse ticondotta in Gauio, doue fit lasciata: e fosse lecito al Duca mandar gente a pigliarla, e condurla militarmente nel Piemonte. Che per lo pagamento de i censesanta mila (cuti d'oro douesse dicchiararsi la qualità delloscuto d'oro, e fosse la Repubblica tenuta assicurare i pagamenti a' termini prefissi con buone sigortà da darsi in Francia, o in altriluoghi al Duca confidenti. Il Re disgustato assai di questa renittenza, non volle per modo alcuno venir a nuova dicchiaratione, o riforma del lodo; e quanto meno, che si dubicaua, che'i Duca per le suggestioni della corre di Francia ii dimostrasse renittente; è pareua; che quella corte hauesse qualche oci casione di stimarti da quella di Spagna preguidicata: perche quel Re, il quale secondo la pace di Montone doueur in compagnia di quel di Francia terminar queste differenze, hanesse questa facenda da se solo,e senza punto parreciparla con quel di Francia terminara: son renendo como non folo della pace di Monsone, ma neanco della pace della Rolella di comun arbierio fra la Reput buca, e'l Dira iggiustate. Sospettanali pet tant i, che'l Doca in graria de' Francesi, co' quali per la riconfiguatione di Pinarolo pareua molto congiunto, non douesse mai teneri

tenersi contento di qualunque dichiaratione che il Re facesse, per fine di mandar con questi ricchiami ogni cosa in fascio, e collo smacco della Autorità Spagnola, la quale hauesse tentato in questo fatto sopra quella di Francia auuanzarsi, volesse rimetter la negotiatione, e decisione del tutto nell'arbitrio del Re di Francia. Accresceua la sospicione per l'offerra farra alla Repubblica dallo stesso Re di terminar questo negocio con maggior soddisfattione di lei, quando nell' arbitrio suo volesse rimetterlo. Stettero per tanto le cole per alcuni mesi incagliate, è sospele; fra'quali, non mancando il Duca di querelarsi, che tante sue terre patrimoniali gli fossero da' Genouesi trattenute, e lasciandosi intendere, che sarebbe andato coll' arme a ripigliarle; nel quale caso, soggiugneua, che gl' amici non gli mancherebbono d'aiuto, il che del Re di Francia s'interpretaua, al quale dopo la riconfignatione di Pinarolo pateua molto accetto; faceua però dubitare di nuoui romori non solo fra lui, e' Genouesi, ma anco fra le due Corone, le quali necessariamente verrebbono impegnate nella difesa qual dell'vna, e quale dell'altra parte. Perciò, essendo venuto in Italia il Cardinale Infante Cardinale Infratello del Re, gli fù (hauendo pero prima del Re venuto il Duca accettato liberamente, ed espressa di spagna in I-mente il lodo di Madril) dal Re,e dalle patti comporte le conferita facoltà di decider questi punti. Ed cose siala Reessendosi dinanti lo stesso Cardinale da Gio. puca. Michel Zoagli residente perla Repubblica

fante fratelle

ing2 LIBRO

e dall' Abbate dalla Torre residente per lo Duca in Milano discussi i punti controuers; dicchiarò il Cardinale, Che quanto a coloro, i quali hauessero nelle guerre coll'arme in mano servito ad alcuna delle parti, il per-dono s'intendesse libero, e generale: ma ris-petto a' colpeuoli per alcuno monimento doppo l'anno del mille secento venticinque h uesse il Refacoltà, venendo il caso di diceniarare se sia luogo al perdono. Che la galea si restruirebbe nello stato, e termine prefen e, l'arriglierra f elle dalla Repubblica consignata in Sauona, e dal Duca nel luogo a gh stati della Repubbl ca più vicino. Che gii içari s'incendellono della Itampa di Spagna : e delle sigorta dal Duca pretese non si fece mentione alcuna. Accettò il Duca la dicchiaratione, e la Repubblica ricufolla rifperto al primiero punto, per lo quale si riserbana facoltà al Re di dicchiarare, se, venendo il caso, fosse luogo al perdono: si perche le pareua, che hauesse l'arbitro ecceduro la facoltà oltre al lodo di Madril, si anco, perche gustaua, che fosse in vna sol volta per sempre il negotio terminato, ne fosse più luogo a che il Re nella giurisdittione di lei per occasione di alcuna dicchiaratione s'intromettesse; massimamente perche la parola generale del mouimento si potcua coll' interpretatione estendere a molti altri cafi al presente non pensati, ne pretesi; per rispetto de quali non haucua la Repúbblica per bene hauer occasione di venir in

La Repubblica non a cetta? Cap to table Card nal lus fante destats. disputa col Re. Onde ricusando di venir Cardinal Infante per sodi sotto quella dicchiatatione ad alcuna esecu-disfattione tione del sodo di Madril, ne di quetto vitimo della Repubdi Milano, fece, il Cardinale nuova dic-la nuova dicchiaratione, per la quale pronontiò, che fuo-chieratione de ra de i nominati nella pace di Madril nessun tati. di coloro, i quali erano p igioni per mouimento, o per altro delitto s' intendessero compresi nel perdono, ma solamente coloro, i qual fosse o prigioneri di guerra. Che il Re non faiebbealtra dicchiaiatione per conto de' colpeuoli per delitti. Conche restando sulla nuova il tutto conchiuso, e accordato, si venne all' d'invante elecutione, e si pose fine a questa guerra fatta Cardinale redal Duca alla Republica per conto in appa la pace frà la renza di Znecarello, ma in effetto da n olti R pubblica e'I Principi enioli della Grandezza Spagnuola, per fine di batteria coll'abbattimento della Repubblica Genouele a gl'interessi della Grandezza di lei tanto congiunta, e opportuna. Nella qual guerra, e conuenuto alla Re- Repubblica publica spendere diece, e più milioni di scu. pet occatione ti cauati parce dalle tasse de prinati cittadini, e'l rimanente dalle gabelle, e nuoue impolitioni. Vero è, che tra le spese si computano molre fortificationi: imperciocche, tralasciate le minori, furono messi in fortificationi reali di cottine, e bellouardi il Porto Mauritio, il luogo di Gauio, e la città di Sa-Luoghi dalla uona. Ma superbo, e degno d'ogni meraui-Repubblica sortificati. glia, e di stuppore e il recinto, delle nuoue mura fatto alla stessa città, capo dello Stato sopra'monti, da'qualı all' intorno vien cir-

Spece della

Fabrica delle condata: il quale, cominciando dal capo delavoue mura della Citta di la Lanterna, che le resta a ponente, e girando sopia il dorso de'monti verso il Settentrione, va a terminare in val di Bisagno, e ad vnirsi al capo di Carignano, che è la parte estrema, e più Orientale della Città: e dallo stello capo della Lanterna, girando indentro longo il maritimo lito s'vnisce alle mura antiche. Giro di sessantadue stadij all'antica, e di palmi quaranseimila, che fanno circa otto delle moderne miglia. Tutto quasi il lauoro, e di viuo sasso: anzi che per lo più la stessa rocca è pietra viua de' monti colle mine a fuoco sbalfata, cò picconi, e scarpelli tagliata, serue di cortina, e di bellouardo : eccetto in quanto alcuni luoghi, i quali per l'inegualita del sasso restarebbono vani, e disuguali sono stati riempiuti di muto fortissimo, e tutto il lauoro colligato, e colla calcina smaltato, riesce non solo forte; ma vago, e riguardeuole a rimirarlo. La qual fortificatione dalla natura viene perfettissimamente aiutata; posciacche i monti su'quali si veggono le nuoue mura erette, oltre all'essere molto alti, sono ancora in maniera dirupati, estraboccheuoli per la parte di fuora, che le mura non temono assalti : le fondamenta così salde, che non temono le mine, e i siti all'intorno tanto lontani, che non stanno soggetti alle batterie. Le sole pietre all'ingiùrorolate basterebbono, per tenerlontano qualunque impeto hostile. La steriluà del paese all'intorno per disloggiar fra breuissimo tempo

tempo gl'eserciti nemici. La penuria della terra per impedire gl'approcchi, e le trincee. E nondimeno, come se la natura del sito fosse lor stata auara, e scarsa di monitione, e di fortezza, sono le mura con tanto d'arte, e con tanto di diligenza, e maestria lauorate, che i bellouardi fia i dounti spatij vi si veggono eretti, le cortine colle proportionate milure distese, i fossi all'intorno larghi di piedi cinquanta in cento, e alti 12. in 15. nel sasso incauari, le strade coperte co'loro spalti per gli stessi precipitij de'monti tutti intorno a' fossi titate. Ne mi tore si scorge la diligenza dalla parte interiore, alla quale tutto all'intorno gira vna Brada la ga sessanta piedi almeno, comodifficia alla condotta delle artiglierie, e a disporte per le mura con ordine i difensorii. Hanno ancora i bellouardi sù que'monti dis bitati le loro case, edificateui per gl'alloggimenti de'foldati, colle loro cisterne nel vivo sasso incavare. In n aniera che non v'è cosa, la quale dalla natura, o dall'arte non fia stara per licu: ezza, e difesa di questa così gran fabblica cialasciata. N. lla valle di Biligno, doue, per effere il fito piano, mancano le asprizze de'monti, si scorge l'ar e, e la natura non esserle state men propitie, o fauoreuoli. Stà il piano fra due piccoli, e rillenati colli; i quali, quati due corna sporgendo in fuora, seruono al lauoro, che più adentro si distende, quasi di due fianchi,o di due gran bellouardi, da quali le artiglierie possono nettare tutto il sottoposto campo,

che per esser letto del fiume, essendo per lo più giaroso, oltre a che da gl'approcchi, e dalle trincee nemiche, che non vi fipotrebbono fabbricare, il diffende; Le palle ancora delle artiglierie de'due colli, percuotendo nel letto del fiume sassos, scaglierebbono le giare in tanta quantità contro gl'assalitori, che sarebbe loro impossibile auuanzarsia gl'assalti. E nondimeno, superata quella tempesta, darebbono negli spalti, nelle strade coperte, ne'fossi molto larghi, e profondi, nelle mezze lune, e bell buardi doppi, da'quali questa parte viene assicurata. Onde per altro questa, che sarebbe la men difensibile parte, resta tanto bene assicurata; che non meno dell'altre e forte, e inespugnabile si rende. Ne hà vn tanto giro bisogno di moltitudine grande di difensori; perche, essendo quasi da per tutto inaccessibile, le tole sentinelle, che'l guardano dalle scalate, e da'noturni, e furtiui accessi, de'quali solamente si potrebbe temere, bastano, per guardarla perfetta, e sicuramente da qualunque altro infortunio. Pochi per tanto, e rari corpi di guardia in luoghi opportuni disposti supplirebbono alla difesa, e ripulsa di qualunque improviso, e non pensato tentatiuo: posciache quei luoghialpestri, e montuosi non stanno soggetti a deliberati, e preparati assalti. E lo sforzo de gl'eserciti oppugnarori in vno, o due lati impiegari (essendo il rimanente assicurato) trouarebbe tanta, e si gagliarda oppositione, e resiitenza, che picciola; o nessuna speranza lor rimarebbe ifmarebbe di vittoriosa espugnacione. Aggiugnesi; che, non potendo la città per l'asprazza de'monti all'intorno, eccetto, che dalle sue estremità orientale l'una, el'altra occidentale esser campeggiata, sarebbe impossibile per l'interpositione de'monti, e distanza de'quartieri, che gl'vni potessero dare aiuro a gl'altri: onde facilissimamente colle vícite gagliarde, che dall' vna parte fi pottebbono fare; verrebbono questi oppressi prima, che quei, i quali stessero nell'altra parte alloggiati, potesseto hauer notitia del loro trauaglio, non, che tempo, e modo d'inuiare al quartiere assalito si necessari, e opportuni soccorsi. Senza che la sterilità del paese, la difficoltà delle condotte per terra a chi non fosse padrone del mare, e le incomodità del sito alpestre, e sassos lungamente non soffiirebbe gl' esérciti nemici; i quali quanto, più numerosi, tanto in più breue spatio di tempo dileguarebbono; e quanto il numero fosse più mediocre, tanto più facilmente verrebbono vinti, e discacciati da numero vguale de' difensori, o dalle difficoltà dell'espugnatione straccati, e consumati, sarebbono costretti a distorsi dall' impresa, e abbandonare così difficile, einsuperabile oppugnatione. Furono composti vari epitassi, acciocche affissi, ò intagliati nel più eleuato delle porte, quasi voci di corpo inanimato di se medesimo parlassono; frà quali questo, che l'autore dell' Istoria presente compose, non fu trà gl'inferiori riputato.

QVARTVM MVRORVM AMBITVM AGGERIBVS, FOSSA; PROPVGNACVLIS VALLATVM, STADIIS LXII. PER IVGA MONTIVM, PER IMA VALLIVM, PER MARITIM VM LITTVS DIDVCTVM, GENVENSIVM RESPVBLICA LIBERTATIS MVNIMENTVM EXCITAVIT.

COEPTVM OPVS ANNO MDCXXX. PERFECTVM XXXIII.

Ma parendo alla Republica, che l'opra stessa più di qualunque lingua, o inscrittione parlasse, hebbe per inconueniente toglierle con poche parole quella meratiglia, e grandezza; che essa stessa statema a gl'occhi, di chi la vede meratigliosamente, ed essi cacemente va predicando. Onde rigettate questa, e altre molto più degne, e honoreuoli inscrittioni, lasciò, che i riguardanti sacessero liberamente quel concetto, che l'oggetto alla lozo idea visibilmente rappresentato lor potesse singuerie.

Concorlono molti Signori, e perlonaggi da molte parti tanto dentro, quanto fuori d'Italia a vede e fabbrica così riguardeuole, e meranighola: e se ne formarono i disegni per inuiarii a que' Principi, e Perlonaggi, iquali, i quali, non potendo di presenza venire a riguardarla, desiderarono contemplarla ne'ritratti. Fu ancora con varij encomij da più eleuati ingegni celebrata in versi Latini, e Toscani sopra così rara, e singolare; e meritamente fù paragonata con quelle, che per la loro Grandezza meritarono d'esser chiamate miracoli del Mondo.

Per tanta fabbrica, con tanta prestezza, e con felicità maggiore dell'immaginatione al suo fine condotta pareua alla Repubblica di poter maggiormente confidare della propria conseruatione, e salute, se mai per caso da altre belliche procelle si vedesse assalita; e hauendo colla pace posto fine alle noie delle guerre passate con molto fondamento di ragione poteua sperar meglio del futuro.

Si troud ancora la Repubblica da questi tempi libera dal pericolo d'vn altro grauissimo infortunio al proprio stato imminente. La pestilenza, la quale fierissima, come alcune volte s'è detto, trascorsa per tutta quella servata della parre d'Italia che tra l'Alpi, e l'Appenino sino pessilenza. all' Adriatico peruiene, trappassò ancora nella Toscana. Onde lo stato Genouese da per tutto cinto da così pestifero, e contaggioso morbo pareua impossibile, che douesse, o potesse rimanerne essente, e tanto meno quanto che la cirtà stessa in sito sterile costituita, e bilognosa di tutte le cose non poteua tralasciare i trasichi vicini, e lontani : e le continue prouussioni de'soldati, che le conueniua

fare, accresceuano il pericolo. E nondimento tance furono le diligenze, tanti i buon ordini dati, acuratamente esequiti, e per lo spatio di tre anni con molta spesa, e rrauaglio continuati, che non venne lo Stato Genouese eccerto in alcum pochi luoghi della Riuera di Ponente, ed oltre l'Appenino a sentir danno,o nocumento alcuno: e in que' pochi luoghi, s'attefe con tanta cura, e diligenza a teprimer il morbo, che più oltre a' la oghi vicini, e le diligenze, che essendosi nella stessa. Citià ritrodato alcuno, il quale, non li seppe come in efferto di pestilenza si morì, sà subito con tanta diligenza, e seglerezza, prouueduto al naicente male, che oppresso incontanente, non che propagasse, o alcun'alcio infettasse, ma ne ancote n'hebbe noutra per la Città e molto meno per gli stati vicini. Cofa veramente degna di perpetua memoria, e la quale per la prounidenzi humana era impoffibile, che porelle succedere, se dalla Dinina Bonca non folle venuro l'aiuto in cimento così pericoloso opportuno, conforme al detto Profesco. Che indarnos'affaric l'huomo nella costudia della Cirrà, la quale da Iddio non vien custodia. E veramente le crationi, i prieghi, l'opere pie di diuotioni; e di penitéze prinaramente, e pubblicamente fatte furono tali, che si può pienamente credere, che più assai degl'ordini, e ponnisioni humane gionassero a presaruarla da così rigoroso flagello dell'Ira Dinina. Il quale se Iddio placato non hauelle dinuerrito fi sarebbe infallibilmente

libilméte Fatto sétire più terribile in Genouà, che in alcun'altra città, per la strettezza del fito, e delle abitationi della gente più pouera, e del popolo più minuto. E perche colla pace fra la Repubblica, e'l Duca parue, che le cole d'Italia dopo il primiero monimento perturbaterimanellono allai quietamente raffettate :pare ancora, che qui opportunamére possa cadere il fine dell'ifforta presente. Ma tre cose per minor interrompimeto della narratione tralasciate, e in quello juogo appūto riserbate no si possono senza diserto dell'Istoria presente pretermettere. Pul aprimiera, che Maria Infanta. Maria Infante di Spagna, e Sorella di quel Re fa di Teccineta Spola di Ferdinando Re d'Ongheria, e Figli do Re d'Onuolo dell'Impesadore, vine di Spagna in Ita- in Italia. lia del mille secento rrent'vno per passar in Germania, e riputando fi perico lo fo il viaggio per la Lombardia artefa la pestilenza, che allora fierissima incrudelius, pélauz colie proprie galee condursi per l'Adriatico à Trieste. Ma non inclinando i Villitiani a rimetter in Vinidad non occasione pu o alcuno della loro pre ésone, flosane al ne potendo il Re di Spagna da tante guerre spana pan trattenuto metter in punto armata poderola, spagna tella e in ogni caso, non parendo conveniente e নি বিশ্বন porre la vita della Regia Sorella ad alcunsés contro di conflitto nauale, e dall'altra parté offerendosi Vinitiani di traghettarla colle proprie galce a Trieste; perciò, partita de 13. Napoli, doue s'era tutto l'inuerno trattenué (ď ta andò ad Ancona: e quinifalita fu le gale della Repubblica, fil con molto splendois, e

Gggg

Morte del Duca di Vibi-

grandezza a Trieste condotta: d'onde alla Corte Cesarea peruenne. Moriancora lo stesso anno del mille secento trent'vno Francelco Maria vitimo Duca d'Vibino della Famiglia della Rouere, che tira dallo Stato Genouese l'ougine antica dalla quale vscirono Sisto quarto, e Giulio Secondo Pontefici di chiarissima memoria, Genouesi, per occafione de' quali Pontificatiera entrato in quella famiglia quel Ducato. Morì d'anni ottantadue in Castel Durante luogo poco discosto dalla città d'Vrbino, doue s'era quasi a vita prinata rititato, per attendere meglio alla falute dell'anima, e deila perfona. Perciocche alcuni anni prima di morire haueua non folo chiamato da Roma Prelati in foddisfattione del Pontefice, i quali in nome fuo quello Stato Gouernassono 5 ma haueua ancora introdotto nelle fortezze prefidi, e Capitani Pontificij con giuramento però di tenerlein nome suo mentre e' viuesse, e in nome della Chiesa incontanente, che spirasse: morendo questa felicità, la quale restauraua assai la perdita dello Stato. Perciocche tuttoche per la sua morte non potesse quello Stato nella Nipete continuare; la vide alnieno e Signora, e Padroua di Stato in comparabilmente maggiore, houendola sposata a Ferdinando Secondo G an Duca di Tofcana Inuel i ancora fin l'anno milleceto ventiscissotto trolo di Marchesaro, e donò a Giulio della Ronere Gentalinomo Genouese, e Vinitiano più proissimo della propria famiglia

glia le terre di Tomba, Ripa, e Monteralto situate nella giurisdittione di Sinigaglia; acciocche dopo l'estintione del Ducato non s'estinguesse la memoria, marimanesse qualche vestigio del nome, e del Principato della famiglia Rouere in quello Stato. In cotal guisail Pontefice Vibano ottenne coll'industria e colle negociationi molto opportune la possessione di quel Ducato alla Sede Apostolica deuoluto, e l'ottenne senz'arme, senza trauagli, e senza alcuna di quelle oppositioni, le quali non sarebbono mancate gagliarde, se non fossero state con molta prudenza, e giuditio anteniste, e dinertite. Vaccò ancora per la morte dello stesso Duca la Prefestura di Roma, Vficio di molta Preminenza, e di dodici mila scuti d'annua perpetua rendita, e il quale trappassa ne discendenti, e però cominciato in Francesco Maria primo Duca della Rouere haueua continuato in Guido Vbaldosuo Figliuolo, e in questo Francesco Maria vltimo Duca. E il Pontefice hauendo. lo in D. Tadeo Barberino suo Nepote, e neº suoi discendenti trasferito; questa sola spoglia da tanta caducita venne a conseguire: Premio molto inferiore, e disuguale alla gião dezza de meriti suoi in rispetto delle cure & follicitudini da lui fostenute per la felice condotta di negocio così graue, e importante; il quale, se da Maestra mano non fosse staro portato, non si sarebbe con tanta felicità tetminato. Ma gl'animi Grandi s'appagano più dell'onore, e soddisfattione che internamen-

te sentono dal ben oprare, che di qualunque alto premio, ò guiderdone. Fù ancora memorabile l'incendio del Vesuuio, monte assai vicino a Napoli, il quale successo sotto le feste di Natale su cosi grande, e di cosi gran terrore, che non si sà, ne sì legge, che altre volte sia stato maggiore. Precedettono la notte antecedente alcuni terremoti, poscia sul far del giorno hauendo il monte prorotzoin vn horribilissimo tuono, vomitò vna grandissima siamma mischia di molte ceneri, e saili grandissimi; la quale, secondo affermano gli intendenti, che la videro, trappalsò la prima ragione dell'aria; e la cenere fù da' venti portara fino nell'Arcipelago: isassi di molta grandezza, e in molta quantità gittati andarono a cadere fino a Melfi cento miglia lontano. Víci dallo stesso monte gran quantità di bittume acceso, il quale, quasi rapidisfimo torrente in sette rius diramato, precipitò nel mare vicino con danno infinito de' popoli, edi alcune terre, le quali rimafero da quel incendio dinomite. Mandò fuoralo stefso monte per l'oppost aparte rapidissimo fiume di acqua (cota marau gliosa) la quale cagionando grandi mondarioni, cagionò danni, e terrori forti non minori di que' del fuoco dall opposta parte vscito. Il Mare o siaper zerremoto o sia peraltra più occulta cagione s'allontanò dal isto. In Napoli le naui rimafono in secco, e corsono gran pericolo di rompersi le il mare tardana a riccorrere nel pristino luogo: vicino a Sorrento s'allontano va miglio

miglio dal lito. Più meraviglioso e più incredibile, che, il bittume, il quale acceso precipitò dal Monte nel mare, per più di dodici giorni ardesse, in tanto che fornito l'incendio galleggiò sulla superficie del mare quantità di pesci dall'incendio cotti e arrostici; de' quali però nessuno volle mangiare, aussati, per testimonij d'antichissimi scrittori, che, essendo ne' Mari di Sicilia simili accidenti fucceduti i pessi mangiati cagionauano la morte. Lungo sarebbe molte altre singolari monstruosita raccontare, essendoui massimamente stati huomini dotti, i quali n'han scritto volumi intieri con molte osseruatione, e considerationi filosofiche, naturali molto belle in effetto, e curiofe ma non degne d'historica narratione.

#### IL FINE.





# DELLE COSE PIV NOTABILI

nella presente Istoria contenute.

#### A

| BBALE Aleffandro Scaglia                               |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Sciadore del Duca di Sauoia al                         | Ponte            |
| fice.                                                  | 47               |
| Interessato nella congiura di N int                    | es. 837          |
| Ambasciadore in Inghilterra, e                         | in Ol            |
| landa                                                  | 83               |
| Inuiato dal Duca nella Corte di Spagna per far         | quer <b>e</b> ll |
| dello Spinola.                                         | 103              |
| Querella lo Spinola nella Corte di Spagna              | 103              |
| Mandato dal Re di Spagna in Inghilterra trattan        |                  |
| cio contro Francia                                     | 1182             |
| Accordi sotto Casale fra' Capitani degl' eserciti Spag |                  |
| e Francese.                                            |                  |
| Accordo primo di Cherasco.                             | 1142             |
| Secondo.                                               | 1158             |
| Andrea Manriquez a Vinetia per trattar accordi.        | 318              |
| Acqui occupato dal Duca di Feria.                      | 743              |
| Adamo Trautmistorft Generale dell' Archiducanel        | Friuo-           |
| li contro' Vinitiani.                                  | 307              |
| Sua morte.                                             | 449              |
| Gggg 4                                                 |                  |
| 9 5 5 5 4                                              |                  |

| TRUIGE.                                           |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Agostin Spinola prigione del Duca nella battagl   | ia d'Ot-    |
| taggio.                                           | 700         |
| Alarame Saffonico primo inuestito del Moi         | aferrato.   |
| ° IS                                              | J           |
| Alba affalita, e occupata dal Duca di Saucia.     | 70.         |
| restituita al Duca di Minigua. Vn'altra volta c   | occupata    |
| dal Duca di Sauoia.                               | 401         |
| Occupata la terza volta.                          | 888         |
| Asignata al Duca di Sauoia a conto delle pr       | etensioni   |
| ful Monferrato.                                   | 1147        |
| Albenga si rende al Principe Vittorio,            | 726         |
| Ricuperata alla Repubblica.                       | 794         |
| 'Alberto Arciduca d' Austria Sposa l'Insanta pri  |             |
| di Filippo II. Re di Spagna,                      | 31          |
| Non fauorisce l'impresa della Sauoia tenta        |             |
| Pietro da Toledo contro il Duca.                  | 346         |
| Alessandria in molta confusione per la vicinità d | el Duca di  |
| Sarrola.                                          | 493         |
| D. Alfons, Pimentello inuiato a Mantoua per e     | shiedere la |
| Principina Maria.                                 | 127         |
| Dufà alcune compagnie di cauallè.                 | 395         |
| Muore sotto Vercelli.                             | 463         |
| Annone occupato dal Duca di Sauoia.               | 497         |
| D. Antonio di Toledo Duca d' Alua, e Vicere       | e di Napoli |
| porta le negociationi d'Vrbino in fusiore del     |             |
| ça di Toscana.                                    | 602         |
| Degno di molta lode nel foccorfo di Genoua        | . 807       |
| Armate maritime de Spagna, e di Vinetia veng      |             |
| e non combattono.                                 | 430         |

demata Spagnuola occupa due maone, & vna galea de'-

Armata l'unciana venuta a conflitto con alcuni galeoni

L'mata di Spagna per ordine del Re esce dal golfo.

Vinitiani.

432

438

dei

| del Vicerè di Napoli riman perdente.                 | 447      |
|------------------------------------------------------|----------|
| Armata Inglefe impedita a vfeire.                    | 746      |
| I scita da sopra Cadice.                             | 810      |
| Bibuttata dalla Spagna, và in busca della slotta, e  | non la   |
| troua.                                               | 311      |
| Fà gran naufragio.                                   | 822      |
| Arciducals nel Eriuli passino il LisonZo.            | 321      |
| Soccorrono con gran brancia il forte de' Caftagni.   | 440      |
| Risuperareno la terra di Piuma.                      | 441      |
| Afti, e suo sito.                                    | 232      |
| Artiglierie, arme, e armature trouate nella ricupera | tione di |
| Ganto.                                               | 770      |
| Attioni de Re di Spagna, e di Francia con qual       |          |
| giudicate.                                           | 1164     |
|                                                      |          |
| В.                                                   |          |
|                                                      |          |
| Reffe ceduta dal Duca di Sanoia al Re d              |          |
| cia in contracambio del Marchesato                   | di Sa-   |
| luffo.                                               | 34       |
| Battaglia, incontri zusse, e sattioni militari.      | 4.       |
| Primiero sulla Sesia fra l'arme di Sauoia, e quelle  |          |
| gna.                                                 | 162      |
| Alla Croce bianca d'Asti.                            | 233      |
| Alla Versa.                                          | 2 33     |
| Sulle colline d'Afti.                                | 241      |
| Alle meleghe vicino a CarenZana.                     | 367      |
| Alla badia di Lucedio.                               | 366      |
| Fra gli Austriaci,c' Vinitiani nel Friuli.           | 411      |
| De'l armata Vinitiana co' Galeoni Spagnuoli.         | sos      |
| In Valtellina presso a Tiranno.                      | 543      |
| Presso Bormio.                                       | 161      |
| il In pal di Chiauenna.                              | 563      |

| The Genore je e i Data at Sauota preffo Ottaggio.      | 399     |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Alla Rua di Chiauenna.                                 | 562     |
| A Sefsé.                                               | 761     |
| Sotto Afti.                                            | 774     |
| In Val di Vraita.                                      | 917     |
| ASufa col Re di Francia.                               | 943     |
| Tra Sufase Auigliana.                                  | 1054    |
| A Valeggio fra Tedeschi, e Vinitiani.                  | 1068    |
| A Carignano. 1086.                                     | 1089    |
| Benedetto Spinola difende Gauio.                       | 626     |
| Monsu di Bettune Ambasciadore del Re di Fran           | cia in  |
| Italia.                                                | 339     |
| Chiede al Gouernator di Milano l'esecutione            | della   |
| pace.                                                  | 339     |
| Ritorna con nuoui partiti a Milano.                    | 350     |
| Biflagno terra del Monferrato prefa in alloggiamen     | to dal  |
| Marchese di Mortara.                                   | 222     |
| Affalito dal Duca di Sauoia. 22                        | 3.224   |
| Soccorso, e liberato dal Gouernator di Milano. 22      | 7.228   |
| Monsu di Boglio nella Prouuenza si commuoue con        | ntro il |
| Duca di Sauoia.                                        | 382     |
| Marchese di Beuerone entra in difesa di Casale,        | 878     |
| Мисте.                                                 | 9;1     |
| Brafil nell' America ricuperato da' Spagnuoli.         | 745     |
| Breda occupata dal Marchese Spinola.                   | 746     |
| Briga affalita dalle gents della Repubblica di Genoua. |         |
| C                                                      |         |
| Ardinal Barberino Legato in Francia.                   | 693     |
| Inuia da Sauona Monsignor Panfilio al Duca.            |         |
|                                                        |         |

Ruerna di Francia. Vali guo in Spagna. 824

824

| Cardinal di Ricchelieu gran Ministro del Re di F             | ran-     |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| cia. 831. Tratta col Principe di Piemonte di                 |          |
| positione. 941. Generale dell' ésercito mandat               | o dal    |
| Re in soccorso di Casale. 1007. Ricusa di a                  |          |
| carsi col Principe di Piemonte. 1014. Tratta ri              | goro-    |
| samente col Duca. 1016. Radolscisse poscia il                | trat-    |
| tamento. 1015. Venuto in Italia vien trattato                | 3510l-   |
| to rigorosamente dal Duca e dal Principe di Piem             | onte.    |
| 1024. Và sotto Pinarolo e l'occupa 1015. o                   |          |
| il Castello. 1050. Non accorda la pace col C                 |          |
| nal Barberino. 1034. accusato nella Corte di I               |          |
| cia, parte d'Italia. 1037. Sollecita i soccorfi di           |          |
| monte. 1:09. Mette il Duca in necessità di ced               |          |
| Re Pinarolo.                                                 | 1165     |
|                                                              | 1034     |
| Carlo Emanuelle Spofa Caterina fecondo genitadi              | Filip-   |
| po secondo.                                                  | 20       |
| Proppone pretensioni contro il Duca di Mantona sul           | Mon-     |
| ferrato,                                                     | . 22     |
| Pretende che Margherita fua figliuola torni da Mai           |          |
| in Piemonte colla picciola bambina.                          | 9        |
| Sue parti e qualita.                                         | . 19     |
| Suerreggia contro gli stati della Corona di I                |          |
| cia. 28. 30                                                  | •        |
| Passa disgusti colla Corte di Spagna.                        | 42       |
| stà molto irressoluto a entrar in Legacol Re Henrico         |          |
| tro il Re di Spagna.                                         | 45       |
| 'à a Pariggi, ritorna poco sodisfatto del Re H               |          |
| co.<br>Cede al Re di Francia il Paese della Bressa in contra | 40       |
| bio di Saluzzo.                                              |          |
| nuia i figliuoli in Ispagna.                                 | 34       |
| Proppone gran partiti al Duca di Lerma.                      | 4[       |
| sabbana Soun butters ut Dura ne Tilling                      | 47<br>Si |
|                                                              | a) (ca   |

| Si promette la Corte di Spagna fauoreuole nell'         | acquisto |
|---------------------------------------------------------|----------|
| del Monferrato.                                         | 57       |
| Assalisce il Monserrato. 68. Occupa Trino.              | 69       |
| Occupa Alba 70. Moncaluo 72. suo Castello.              |          |
| Và sotto Nizza 94. Per la venuta del soccor             |          |
| gnuolo se ne distoglie.                                 | 100      |
| Restituisce le piazze del Monferrato.                   | 114      |
| Non da orechie a' Francest nelle pratiche del Mo        | nferra-  |
| to.                                                     | 135      |
| Sdegnato colla Corte di Spagna per non effer so         | . ,      |
| nelle sue pretensioni.                                  | 136      |
| Non volendo siare a gl'ordini del Res' apparecc         |          |
| guerra.                                                 | 139      |
| Manda vn protesto al Gouernatore di Milano prim         |          |
| cominciar la guerra.                                    | 153      |
| Renuncia al Re l'ordine del Tosone.                     | 157      |
| Entra armate nello Stato di Milano.                     | 158      |
| Và sotto Nouara                                         | 1,9      |
| Se ne ritorna.                                          | 164      |
| Chiede à Vinitiani aiuto. 167. Và in soccorso           | d' Asti. |
| 208. Occupa alcune terre dell'Imperio e dello S         |          |
| Milano.                                                 | 215      |
| Publica le lettere del Re intercette.                   | 220      |
| Va sotto Bestagno. 223. Se ne ritorna, e và i           | n Asti.  |
| 2.29.231                                                |          |
| Vscito d'Asti si oppone sulla Versa all'esercito Regio. | 233      |
| Siritira dalla Versa in Asti.                           | 237      |
| Vscito d'Asti s' accampa sulle colline.                 | 239      |
| Viene al fatto d'arme e riman perdente.                 | 243      |
| Difende la citta d'Afti dell'efercito Spagnuolo.        | 246      |
|                                                         | 7.269    |
| Inuia Ambasciador a Vinetia per trattar con que         |          |
| pubblica.                                               | 289      |
|                                                         | Non      |

| Non-accetta i nuoui partiti offertigli dal n <mark>uouo</mark> | Gouerna-     |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| tor di Milano.                                                 | 290          |
| Rompesi di nuono con D. Pietro nuono Gonerna                   | tor di Mi-   |
| la710.                                                         | 293          |
| Preniene, e prouede alla difesa della Sanoia a                 | essalita dal |
| Duca di Nemors.                                                | 345          |
| Incomincia nuoua guerra col Gouernatore                        | di Mila-     |
| no.                                                            | 358          |
| Affalta l'efercito Spagnuolo.                                  | 367.370      |
| Mettesi felicemente in Cressentino.                            | 372.374      |
| Affalito alla Badia di Ludio resta vinto.                      | 379          |
| Con gran costanza resiste a molti infortunij.                  | 382          |
| Vinto e abbattuto non si rende molto facile a                  | gľ accordi.  |
| 389.390.392                                                    |              |
| Migliora di conditione.                                        | 392          |
| Manda il Principe ad affalire Mefferano.                       | 324          |
| Occupa Sandamiano. 378. Alba.                                  | 401.402.     |
| Montiglio.                                                     | 402          |
| Procura di soccorer Vercelli di monitioni.                     | 459          |
| Non vien soccorso da Francia nanti la perdi                    | ta di Ver-   |
| celli. 468. ma ben sì dopo della perdit.                       |              |
| Assalisce le terre dello Stato di Milano.                      | 491.493.     |
| 497.                                                           |              |
| Varietà della sua fortuna.                                     | 498          |
| Accetta di Mala voglia la pace.                                | 500          |
| Scriue risentitamente alla Repubblica di Ge                    | enoua sulla  |
| compra di Zuzza rello.                                         | 613          |
| Viene a rottura colla Repubblica di Genoua p                   | er conto di  |
| Ziucarello.                                                    | 615          |
| Vnite al Contestabile di Francia và all' Imp                   | resa di Ge-  |
| noua.                                                          | 677          |
| Spunta il posto di Rossiglione, entra nell'Sta                 | to di Geno-  |
| ua.                                                            | 694          |
|                                                                |              |

| Vincitore de' Genouesi nella battaglia d'Ottaggio.   | 701      |
|------------------------------------------------------|----------|
| Vuole andar a Genoua ma il Contestabile ricusa.      | 706      |
| Si mette sotto Gauio 06. l'occupa.                   | 708      |
| Persuade il Contestabile ad andar a Genoua.          | 709      |
| Manda il Principe ad occupare la Riuera.             | 719      |
| Soccorre D. Felice in Sauignone.                     | 754      |
| Si distoglie dall' impresa di Genoua.                | 7,6      |
| Sentendo la perdita d'Acqui si ritira in Piemonte.   | 764      |
| Và col Contestabile in Asti.                         | 771      |
| Parte da Asti per soccorrer Crescentino.             | 777      |
| Difende da Crescentino Veruua.                       | 779      |
| Mal foddisfatto della pace di Monfone.               | 833      |
| Sospetto della conguira di Nantes.                   | 837      |
| Tenta di vnirsi col Re di Spagna.                    | 8;8      |
| Tien trattato in Zuccarello                          | 844      |
| S' vnisce a gli Spagnuoli contro il Duca di Niuers.  | 865.     |
| 866                                                  |          |
| Divide con gli Spagnuoli il Monferrato.              | 870      |
| Colmo delle sue grandezze.                           | 872      |
| Occupa le terre del Monferrato a se per la divisione | appar-   |
| tenenti.                                             | 888      |
| Fortifica Trino. 889. Occupa, e per se ritien        | e Mon-   |
| caluo.                                               | 293      |
| Si scopre autore della congiura di Genoua.           | 894      |
| Procura seditioni in Genoua.                         | , 913    |
| S' oppone a Francesi del Niners venuti insoccorso    | di lui e |
| ottien Vittoria.                                     | 917      |
| Per la vittoria ottenuta entra in gran credito nell  | a Corte  |
| di Spagna                                            | 920      |
| Inuia il Principe a trattare col Re di Francia che   | viene in |
| soccorto di Casale                                   | 941      |
| Si fortifica in Sula per oporfi al Re di Francia.    | 941      |
| Vien seco a bastaglia e riman perdente.              | 94       |
| 1 1                                                  | Dies     |

| INDICE.                                              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Vien seco a concluder accordi.                       | 945          |
| Vaavistiare il Re in Susa.                           | 948          |
| Nonresta, soddisfatto de gli accordi di Susa.        | 919          |
| Si dimostra artificiosamente dubbio e incerto        | o circa la   |
| loro efecutione offeruanza.                          | 968          |
| Studioso della conseruatione di Casale.              | 969          |
|                                                      | 994.1012     |
| Si fortifica in Auigliana contro l'escreito Francesc |              |
| dal Cardinal di Richellieu in Italia per so          |              |
| Monferrato.                                          | 1014         |
| Ricufa diechiararsi in fauore di Francia.            | 1016         |
| Tratta rigorosomente co' Francesi.                   | 1017         |
| Procura di far vscire il Cardinal di Ricchellieu co  | oll' eserci- |
| to da Sula.                                          | 1019         |
| Finge di mandar soccorsi a Casale.                   | 1019         |
| Difende el varco della Dora contro' Francesi.        | 1022         |
| Abbandona la Dora e firitira in Torino.              | 1012         |
| Si diechiara a fauore dell'arme Austriache.          | 1023         |
| Mette il Cardinal di Ricchellieu in gran difficolt   | a. 1014      |
| Si sforza di trattener l'arme di Francia perche      | non cali-    |
| no in Piemonte.                                      | 1025         |
| Non vuol consentire all' vnirsi, con esso loro tutto | , chë ne     |
| venga molto instentemente ricchiesto.                | 1016         |
| Consulta in Carmagnola collo Spinola, e Collalto d   | lella som-   |
| madella guerra. 10:0. Entra in disgusti              | collo Spi-   |
| nola. 103 Entra în sospetto dell' istesso.           | 1035         |
| Si querella con Spagna dello Spinola.                | 1037         |
| S'accampa contro Francesi in Pancaleri               | 1048         |
| Ricupera Cercena(co occupato da' Francesi.           | 1049         |
| Vol venir al fatto d'arme co' Francesi.              | 1058         |
| Malißimo foddisfatto dallo Spinola.                  | 1019         |
| Conte di Collalio Generale dell'Imperatore nell      | ' Alfatia    |
| e nel Tiruolo.                                       | 761          |
|                                                      |              |

| S'abboccain Milano collo Spinola.               | 982          |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Pigliaper sel'Impresa di Mantoua.               | 982          |
| Paßa coll' esercito Cesareo in Italia.          | 981          |
|                                                 | upa molis    |
| terre fra le quali Caneto.                      | 985          |
| Occupa alcuni borghi di Mantoua.                | 986          |
| Infermo nel Abbatia di San Benedetto di Man     |              |
| Tenta l'espugnatione del luogo di Porto, e se n | e distoglie. |
| 990                                             | 0            |
| Suerna in Reggio con un quatiero dell' esercit  | o Cesareo.   |
| 991                                             | ,            |
| Và in Piemonte in diffesa del Duca.             | 10;0         |
| Consulta col Duca e collo Spinola della sonna   | a delle cost |
| discorda di parere dello Spinola e fauorisce    |              |
| Duca.                                           | 1031         |
| Parte dal Piemonte adirato collo Spinola.       | 1034         |
| S'intende con Sauoia contro lo Spinola e i Mini | firi di Spa- |
| gna.                                            | 1106         |
| Non vuol souuenire lo Spinola di genti.         | 1098         |
| Ocupa Mantoua.                                  | 1074         |
| Accorda in compagnia di Sauoia tregua co        |              |
| 1197                                            |              |
| S' abbocca col Santacroce.                      | 1108         |
| Ricuja mundar foccorfi fotto Cafale.            | 1123         |
| Per ordininuoui dell' Imperadore ve li manda.   | 1:24         |
| Publica la Pace di Ratisbona sonza participat   | rlo a' Mini- |
| ftri di Spagna.                                 | 1119         |
| Muore.                                          | 11:8         |
| Collulto viene da Mantoua con molta gente i     | n Piemonte   |
| 1090                                            |              |
| Poco inclinato a gl' affari d'Italia.           | 1106         |
| Cafale affaluto dall ejercito Spagnuolo:        | 883          |
| Confignato col Castello a Spagnuoli:            | . Iio        |
|                                                 | 1 - 12'      |

| Colline di Casale, occupate.                    | 929               |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Carlo di Sanguine prigione del Duca.            | 395               |
| Concino Concini veciso di ordine del Re di Fran | icia. 406         |
| Crescentino e suo sito.                         | 371.787           |
| fortificato dal Duca.                           | 783.787           |
| Congiura scoperta in Vinetia.                   | 510               |
| In Nantes contro il Re.                         | 835               |
| In Zuccarello.                                  | 845               |
| In Genoua.                                      | 900               |
| In Torino.                                      | 1023              |
| Corona di Spagna, e Duca di Sadoia reciproca    | mente in-         |
| tereffats.                                      | 27                |
| Corona di Spagna, e Republica di Genoua recip   | rocament <b>e</b> |
| interefati.                                     | 914               |
| Clemente Ottauo Pontefice arbitro delle differe | nzo frale         |
| Duca di Sauoia el Redi Francia.                 | 32                |
| Conte di Fuentes Gouernator di Milano. 38.      | sue quali-        |
| tà,costumi, e modo di gouerno.                  | 39                |
| Edifica vn forte nelle foci della Valtellina.   | 530               |
| Carlo de' Roßi Gonernatore del Monferrato.      | So,               |
| Conte Gio. Serbellone in difesa della Rina.     | 739               |
| Si libera dall'affedio postogli da Francest.    | 742.743           |
| Combatte co' Francesi vicino alla Riua.         | 743               |
| Chiamato dalla difesa della Riua.               | 75 <b>7</b>       |
| Carenzana abbruggiata dalla gente del Re.       | 163               |
| Calufio, vedi Marchese.                         |                   |
| Conferenza tenuta in Milano sul le differenza   | a del Mon-        |
| ferrato.                                        | 140               |
| Sopra il muouer guerra al Duca di Sauoia.       | 350,              |
| In Genoua sopra la difesa dello Stato dell'arm  | e del Duca        |
| affalitore.                                     | ,                 |
| Consulta dall'esercito Spagnolo quando il Du    | ca paso da        |
| Vercelle a Nouara.                              | 160               |
| Hhh                                             | h'                |

# INDICE. Del Senato Vinitiano circa il dare o non dare aiuto al

In Genoua intorno all'oppositione da farsi a' nemici entra-

Nell' esercito Spagnuolo circa l'assalire il Piemonte. 772.

176

694

705

Duca di Sauoia.

ti per la strada di Gauio.

Circa la difesa di Gauio.

773

| Nel campo del Duca di Saugia se si doucua mun<br>del Po verso Carignano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1087                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| Vohi di Guilliers edi Cleues estinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43                                |
| Duchi de Mantoua sotto la protettione di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spagna.                           |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| Duca di Mantona non accetta in deposito la pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| di Mantona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63                                |
| Si risente e' muoue guerra a' Luchesi nella Garfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ignana,                           |
| D.Diego Pimentello occupa due Galee de Turchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165                               |
| Ducadi Modena, di Parmae di Vrbino quali verse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| tiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330.311                           |
| Duca di Guisa occupa cento cinquinta mila scuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| uesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 677                               |
| Esce di Marsiglia con armata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 845                               |
| Viene con esercito a Nizza di Prouenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 667                               |
| Duca di Lerma Prinado di Filippo III. sue qualità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37                                |
| Emolationi, che hà col Duca di Sauoia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150                               |
| Sue lettere irritano affai il Ducadi Sauoia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152                               |
| Desidera di acquetare i romori col Duca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243                               |
| Incolpato per conto del Duca di Saucia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 256                               |
| © Marie and a control of the contro | Scade                             |

| Scade di autorità nella Corte.                  |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
|                                                 | 232          |
| Si adira col Ambasciator Vinitiano.             | 479          |
| Descrittioni.                                   |              |
| Descrittione del Monferrato.                    | 67           |
| Di Nizza della paglia.                          | 94           |
| De Oneglia.                                     | 198          |
| D'Asti.                                         | 232          |
| Del Friuli all' Archiduca sottoposto.           | 306          |
| Della passata dell' esercito Veneco per li mont | i del Curso. |
| 430                                             |              |
| Della Valtellina.                               | (26          |
| Della Riua di Chiauenna.                        | 666          |
| Di Zuccarello.                                  | 611          |
| Di Ottaggio, e sue fortificationi.              | 696          |
| Di Verrua.                                      | 778          |
| Della Cittadella di Cafale.                     | 880          |
| Di Casale.                                      | 882          |
| Di Mantona.                                     | 986          |
| Diete.                                          | )            |
| In Milano per la compositione delle cose del    | Monferrato   |
| 140                                             |              |
| In Lucerna per conto de Valtellini.             | 55\$         |
| In Susa per la guerra contro Genouest.          | 644          |
| In Ratisbona.                                   |              |
| Di Lindao,                                      | 1002         |
| Discorsi, e Digressioni.                        | 567          |
| Delle pretensioni de' Duchi di Sauoia sul       | Monferrato.  |
| p If                                            |              |
| De gl' interessi di Sauoia colla Corona di Spa  | gna. 26      |
| Interno al monimento primiero del Duca con      | uroil Mon-   |
| ferrato.                                        | 75.          |
| Intorno alla giustitia della guerra mossa dal   | Re di Spaona |
| al Duca di Sauosa.                              | 140          |
| Hhhh                                            | 2            |
|                                                 |              |

| Sestesse bene al Re di Spagna romperla col Du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ca di Sa    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| uoia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14          |
| Intorno al modo di guerreggiare centro il Duca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| tenuto dall' Inoyofa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25          |
| Intorno alla pace d'Asti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27          |
| Intorno all'Impero da' Vinitiani preseso nel ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | re Adria    |
| tico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29          |
| Dello Stato,e Repubblica di Genoua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 618         |
| Intorno alla occupatione della Valtellina fata de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| e alla disimulatione del Pontefice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 670         |
| Intorno alla nauigatione delle flotte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81          |
| Intorno agl' accordi di Susa passati fra'l Re di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Francia     |
| il Duca di Sauoia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64.9        |
| Della segunda guerra fattaal Duca di Niuers de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| cordi di Susa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96          |
| Dello stato, e affari della Germania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 998         |
| Intorno alle grandi auuerfioni del Duca di Sauc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Francosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1017        |
| Se doucua il Duca di Sauoia mandar genti a j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fortificare |
| il ponte del Po nella riua di Carignano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1117        |
| Dell' accordo sotto Casale tra gl' esercitidi Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | incia e di  |
| Spagna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1128        |
| Della riconfignatione di Pinaruolo fatta dal Du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ca di Sa-   |
| uoia al Re de Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1160        |
| Intorno alla dicchia, acione fatta dall' Imperador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | re dopo la  |
| conce Sione delle inuestiture di Mantoua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 986         |
| Doria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Principe Gio. Andrea Doria liberatore della pat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ria.        |
| 621.624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Autore della grande corrisfondenza. e buona inte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | elligenza   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 623.624     |
| Passato daglistipendi di Francia a quei di Spagn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a rouina    |
| gl'affari di Francia in Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 624         |
| the state of the s | 77          |

Hono-

| Honorato, e premiato da Carlo V. Imperadore.            | 624               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Ammiraglio di Carlo V Imperadore.                       | 624               |
| Ammiraglio di Filippo 11 Re di Spagna.                  | 624               |
| Principe Andrea Doria.                                  |                   |
| Erede del Principe Andrea.                              | 624               |
| Ammiraglio di Filippo II.                               | 624               |
| Conferuatore della libertà della patria.                | 625               |
| Don Carlo Doria Duca di Turfis.                         |                   |
| Parte colle galee per Spagna , e lascia i figli del Duc | a di Sa-          |
| noia in Italia.                                         | 41                |
| Deputato dalla Repubblica alla difesa della Città       | di Ge-            |
| noua.                                                   | 679               |
| Ambasciadore del Re di Spagna alla Dieta di :           | Ratisbo-          |
| na.                                                     | 1097              |
| Ottiene sospensione della conclusione dell' accordo p   | er le c <b>o-</b> |
|                                                         | 17.1098           |
| nuia a Milano ordini dell'Imperadore al Collal          | to affin=         |
| che vbbidısca a' Capitani Spagnuoli.                    | 1123              |
| Ottiene vn' altro Decreto dall Imperadore di mo         | lta con-          |
| Seguenza a gl'affari di Spagna.                         | 1149              |
| Gio. Geronimo Doria.                                    |                   |
| Capo dell'impresa del Maro. 189. L'occupa.              | 190               |
| Capo fotto Vercelli di mille Corazze.                   | 458               |
| Ta in soccorso di Alessandria con 2500, fanti.          | 494               |
| Assalito per strada dal Duca, e dal Diguera s           | î difen-          |
| de.                                                     | 495               |
| aprigione vn Cauaglier Prouenzale.                      | 455               |
| Consiglia D. Pietro di Toledo a non vscir d'A           | Alessan-          |
| dria.                                                   | 496               |
| Eletto Mastro di campo dalla Repubblica.                | 679               |
| Configlia la Repubblica a difender le terre oltre l' Ap | ennino.           |
| 679.690                                                 |                   |
| Ibbandona la difefa d'Onada 682. Eva a Ottag            | zio 683           |
| Hhhh 3                                                  |                   |

### INDICE. Mandato contro sua voglia alla difesa della Riuera.

692

| Prigione del Principe Vittorio alla Pieue.          | <b>SI4</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Georgio Doria rende la terra di Noui a'Francesi.    | 683        |
| Pagan Doria Duca d'Auigliana prigione de Fra        | ıncesi.    |
| Duca di Sauoia, vedi Carlo Emanuelle.               |            |
| Duca di Feria, vedi Feria.                          |            |
| Duca di Fritlant, vedi Fritlant.                    |            |
| Duca di Ossuna, vedi Ossuna.                        |            |
| Luca at Offana, veat Offana.                        |            |
| E.                                                  | ~          |
| E Vangelista Tosti accorda la deditione di V        | ercelli.   |
| Flore one for overelle all a confe del Nivere       |            |
| Elettorifauoreuoli alla causa del Niuers,           | 1093       |
| <b>F</b>                                            |            |
| Abbrica delle nuoue muea di Genoua.                 | 1193       |
| Faiti d'arme, veui buttaglia.                       |            |
| Femine.                                             |            |
| Come, e quando succedano nel Monferrato.            | 2 I        |
| Non juccedono nel Ducato di Hantoua.                | 860        |
| Ferdinando Gonzaga Cardinale e Duca di Mant         | оиа. 8     |
| Succede a Franci, co suo fratello.                  | 61         |
| Protettore del Regno della Francia.                 | 55         |
| Consente che la Duchezza vedoua conduca la figl     | iuola a    |
| Modena.                                             | 62         |
| Poscia ricusache ve la conduca.                     | 63         |
| Assalico nel Monferrato dal Duca di Sauoia.         | .68        |
| Prouuede dopo l'affalto alla difefa del Monferrato. | 82         |
| Pubblica manifesto contro Sauoia.                   | 82         |
|                                                     | V.         |
|                                                     |            |

| Và a Milano, e ne parte poco sodisfatto                                | 85        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Si rimetre alla protettione dell'arme Spagnuole.                       | 111       |
| Restituito pienamente nello Stato di Monserrato.                       | 114       |
| Risponde alle domande fattegli du' Ministri Spa<br>123                 | gnuoli.   |
| Spedisce Ambasciadore in Spagna.                                       | 129       |
| Grauemente amalato.                                                    | 132       |
| Infesto all'esercito del Duca di Feria sotto Verrua.<br>Duca di Feria. | 790       |
| Gouernator di Milano.                                                  | 517       |
| Tratta compositione tra Sauoia, e Mantoua.                             | 520       |
| Abbraccia le nouità della Valtellina, e cagiona m                      | touiro-   |
| mori in Italia.                                                        | 525       |
| Caccia i Grigioni dalla Valtellina.                                    | 536       |
| Occupa la Riua di Chiauenna.                                           | 537       |
| Pretesti co' quali intra in Valtellina.                                | 537.538   |
| Non approua le attioni sue la Corte di Spagna.                         | 548       |
| Malsoddisfatto della Corte di Spagna per le capito                     | olationi  |
| della Valtellina.                                                      | 552       |
| S'oppone alle capitolationi di Madril.                                 | 553       |
| Vnito all' Archiduca Leopoldo muoue guerra a' Gr.<br>562               |           |
| Sente, ma non esaudisce gl'Ambasciadori de Suiz                        | zeri, e   |
| Griggioni.                                                             | 564       |
| Entra in Milano trionfante de Griggioni.                               | 569       |
| Occupa Chiauenna.                                                      | 562       |
| Configna i forti della Valtellina al Fratello del Pa                   | 74.584    |
| Auuisa il Re de' preparamenti che si fanno contro (                    | Genoua,   |
| e non vien creduto.                                                    | 649       |
| Prouuede di proprio moto alla difesa di Milano,                        | e di Ge-  |
| notia.                                                                 | 610       |
| Vien soccorso di danari da privati Gentiluomini G                      | iencuoft. |
| 651                                                                    | •         |

| Vuol soccorrere i forti della Valtellina, e non gli    | vien con-  |
|--------------------------------------------------------|------------|
| sentito da capitani del Pontefice.                     | 664        |
| Ottiene la Rina di Chianenna.                          | 665        |
| Passa da Milano a Pauia per soccorrer Genoua           | 749        |
| Cade da Cauallo.                                       | 761        |
| Risanato dalla caduta esce in campagna, e occu         |            |
| 763<br>Configliato a non affalire il Principe di Piemo | nte perde  |
| l'occasione di esser vincitore.                        | 765        |
| Và sotto Acti.                                         | 774        |
| D onde parte, e si mette sotto Verrua.                 | 775        |
| Vorrebbe distorsi dall' impresa di Verrua.             | 787        |
| Sloggia finalment da Verrua.                           | 803.804    |
| Degno di molta lode.                                   | 806        |
| Chiamato in Isagna.                                    | 855        |
| Gouernatore vn' altra volta dello Stato di             | , ,        |
| 11 ×                                                   |            |
| Non accetta i capitoli di Cherasco.<br>Re Philippo II. | 1149       |
| Sue qualita, emaniere di Regnire.                      | 36         |
| Sposa Caterina sua figliuola a Carlo Emanuell          | e Duca di  |
| Sauoia.                                                | 27         |
| Muore.                                                 | 36         |
| Re Filippo III.                                        |            |
| Succede al Re Filippo II. Suo Padre nella Coron        | a di Spa-  |
| gna.                                                   | 37         |
| Sue qualita, e modo di Regnare.                        | 37         |
| Adirato contro il Duca di Sauoia.                      | 49         |
| Consente al matrimonio della Vedoua Ducc               |            |
| Mantoua col Cardinal Ferdinando nuoua D                | uca. 25    |
| Si dicchiara in fauore del Duca di Mantoua.            | 102        |
| Comanda che il Monferrato sia protetto contro          | il Duca di |
| Sauoia.                                                | 135        |
|                                                        | Ondina     |

| Ordini fuoi al Duca di Sauoia.                        | 135     |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Accetta la negociatione delle diffenze fra Vinitiani, | e l'Ar- |
| chiduca d' Austria.                                   | 421     |
| Muore.                                                | 549     |
| Re Filippo IIII.                                      |         |
| Succede nel Regno a Filippo III. suo Padre.           | 550     |
| Ordina che fia depositata la Valtellina nelle ma      | ıni del |
| Pontesice.                                            | 583     |
| Rifolue guerra contro il Duca di Niuers.              | 859     |
| Ordin <b>e</b> che Genoua sia difesa.                 | 753     |
| Non ratifica gl' accordi di Susa, e prepara nuoua     | guerra  |
| contro il Monferrato.                                 | 961     |
| Principe Filiberto di Sauoia,grande Ammir aglio       | del Re  |
| di Spagna.                                            | 155     |
| Ritorna in Genoua, e passa in Ispagna.                | 165     |
| Tratta in Pauia di compositione per le cose del Mon   | ferrato |
| col Duca di Feria,                                    | 520     |
| Muore.                                                | 642     |
| Francesi.                                             |         |
| Mal saddisfatti della pace di Monsone.                | 835     |
| Armati contro Genoua.                                 | 645     |
| Si turbano per la lega tra' Grigioni,e Vinitiani.     | 528     |
| Studiano di mantenerfila riputatione in Italia.       | 559     |
| Vengono in Italia in soccorso del Monferrato.         | 100     |
| In anto del Duca di Sauoia affaltto da gli Spa<br>193 | gnuoli. |
| Si turbano per lo matrimonio del Re Luigi.            | 287     |
| Quali verso il Duca di Sauoia.                        | 462     |
| S'oppongono al Re, che vie colla Sposa a Parigi.      | 330     |
| Accordano col Re.                                     | 331     |
| Prima amici, e fauoreuoli di Mantoua poscia n         | emici e |
| contrari.                                             | 402     |
| Vanno al soccorso di Casale.                          | 1112    |
|                                                       |         |

| Occupano Frasineto.                                 | 1129      |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Accordano co' Spagnuoli sotto Casale.               | 1128      |
| Entrano dopo l'accordo in Casale.                   | 1134      |
| N'escono per compositione.                          | 1136      |
| Duca di Fritlant Capitan Generale dell'arme de      | ll'Impe-  |
| radore.                                             | 1000      |
| Sue qualità.                                        | 1000      |
| Licentiato o sia deposto dall' Imperadore dal Ge    | neralato  |
| dell'arme.                                          | 1009      |
| Desidera venir in Italia e guerreggiare.            | 1061      |
| D.Francesco di Silua prigione del Duca nelle collin | e d'Asti. |
| 244                                                 |           |
| Forte di Fuentes doue e a quel fine fabbricato.     | 530       |
| Flotta,e sua natigatione.                           | 813       |
| Scappa miracolosamente dall'armata Inglese.         | 812       |
| Flotta delle mercantie occupata dagl Ollandesi.     | 852       |
| D.Gasparo di Gusmano Conte d'Oliuares si            |           |
| chiamare Conte Duca.                                |           |
| Prinato del Re Filippo Quarto.                      | 550       |
| Studioso del soccorso e conseruatione di Genoua.    | 807       |
| Diniene auuerso a' Genouesi.                        | 921       |
| Gattinara occupata di gli Spagnuoli.                | 38r       |
| Galleazzo Giustiniano condusse a Genoua cattina     | e la Ga-  |
| lea Capitana del Duca di Sauoia.                    | 704       |
| Ganio, suo sito, e qualità.                         | 678       |
| Abbandonato dal presidio si rende al Duca.          | 682       |
| Ricuperato dalla Repubblica.                        | 683       |
| Galea Capitana del Duca presa e condotta catius     | e a Ge-   |
| noua.                                               | 704       |
| Galce venute a Genoua di Spagna con gran dana       | ri venu-  |
| te da Napolicon soccorsi.                           | 525       |
| Galasso.                                            |           |
| Ottien Rodigo a discrettione.                       | 1064      |
| 3                                                   | Ottien    |

| Ottien vittoria contro Vinitiani a Valleggio.       | 1068        |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Sospetto a gli Spagnuoli.                           | 1148        |
| Genoua.                                             |             |
| Poco proueduta per la fua difefa.                   | 687         |
| Per la perdita di Rossiglione sbigottita.           | 688         |
| Si prepara alla difesa.                             | 691         |
| Vien sociorsa di Genti e di danari.                 | 523.525     |
| Suo, sito, stato, liberià antica, riputatione,      |             |
| 613                                                 | •           |
| Da ricetto ordinario nel suo porto a vno stuolo     | di Galce    |
| del Re di Spagna.                                   | 820         |
| Ornamenti della Città di Genoua.                    | 632         |
| - Genouest.                                         | 0 )         |
| Non lasciano passar soccorsi del Duca per           | Oneolia.    |
| 100                                                 | C///2       |
| Loro ragioni fopra Zuccarello.                      | 611         |
| Compranlo dall' Imperatore.                         | 612         |
| Rispondono alle lettere risentite dell' Duca d      | _           |
| 614                                                 |             |
| Han gran corrispondenza colla Corona di             | Spagna.     |
| 630                                                 | 57.3        |
| Impiegati in carichi principali della stessa        | Corona      |
| 626                                                 | 001011111   |
| Loro gran negotij colla Corona di Spagna.           | 628.629     |
|                                                     | ricuperata. |
| 631                                                 |             |
| Aquistano dopo la libertà ricuperata gran           | richez Za   |
| 632                                                 | ,           |
| Loro stato, e conditione presente supera la passata | i. 633      |
| Abbondano di soggetti molto emmenti.                | 634         |
| Eminenza e grandezza de prinati Genouesi            |             |
| confernatione della Repubblica.                     |             |
| som on motione actual Republicus.                   | 634         |
|                                                     |             |

| Malvifti da altri Principi per la stretta vnione    | lora coll   |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Corona di Spagna.                                   | 638         |
| Chiedono e non ottengono dal Pontefice ne fauor     | e ne aiuto  |
| 65                                                  |             |
| Non accettano liberamente la Lege offertaloro a     | lal Ponte-  |
| fice.                                               | 65          |
| Prouuisioni loro contro la guerra.                  | 656         |
| Assaliti restringono la difesa alla Citta.          | 677.689     |
| Se oppongono a' nemici per la stradadi Gauio.       | 694         |
| In grantribulationi e angustie.                     | 725         |
| Fanno voti a Dio e sono esauditi.                   | 523         |
| Abbandonano la difesa della riuera.                 | 526         |
| La ricuperano.                                      | 799         |
| Occupano al Duca Oneglia.                           | 718         |
| Ormea.                                              | 80 <b>0</b> |
| Garessio.                                           | 80 r        |
| Pigna.                                              | 797         |
| Assaltano la Briga e vengono ributtati.             | 843         |
| In disgusti e disferenze colla Corte di Spagna.     | 914.921.    |
| 922<br>Alicement del Bardi Francia                  |             |
| Assicurati dal Re di Francia.                       | 942         |
| Mandano genti sotto Casale in fauore di Spagna      |             |
| Inuiano Ambasciatore al Re di Francia in Susa.      |             |
| Negano mille fanti al Marcheje Spinola mentre       | ne biso-    |
| gnaua fotto Cafale.                                 | 77.480      |
| Negano dar alloggiamento a Tedeschi.                | 1137        |
| Cingono di nuone mura la Città                      | 622         |
| Vengono preservati dalla pestilenza.                | 631         |
| Gherurdo Gambacorta.                                | 400         |
| Prigione del Duca di Sunoia.                        | 405         |
| Inulato con mille caualli contro l'esercito France, |             |
| dauaal foccorfo di Cafale.                          | I122        |
|                                                     | Geronime    |

| Geronimo Rhò impedisce il soccorso di Vercelli                           | 459      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| D.Geronimo Caraffa Marchese di Montenegro m                              | andato   |
| di Spagna assistere a D. Pietro di Toledo nella                          |          |
| d'Italia.                                                                | 455      |
| Gio. Vincenzo Imperiale mandato dalla Republ                             | lica al  |
| Duca di Feria il dispone a soccorrer Genoua.                             | 756      |
| Conte Gio. di Nansao.                                                    |          |
| Soldato da' Vinitiani giugne a Venetia con genti.                        | 442      |
| Contende con D.Gio.de Medici.                                            | 450      |
| Sua morte.                                                               | 449      |
| D. Gio. de Medici.                                                       |          |
| Gouernatore della guerra del Friuli per li Vinitiani                     | contro   |
| l'Archiduca.                                                             | 409      |
| Tenta di occupare il forte de Castagni.                                  | 439      |
| Occupa la terra di Piuma.                                                | 439      |
| Passato il Carso trattiene il corso della Vittoria.                      | 446      |
| Sospetto a Vinitiani.                                                    | 450      |
| D. Gio. de Medici Marchese di Sant'Angelo in Val                         | tellina. |
| 542                                                                      |          |
| Persuade al Marchese Spinola l'espugnatione più che sedio di Casale.     | e l'as-  |
| D.Gio della Cueua Marchese di Belmar accorda                             | Palacu.  |
| tione della pace.                                                        |          |
| Entra in tempe della congiura di Venetia con fron                        | 503      |
|                                                                          | _        |
| perta in quel Senato.<br>Mandato dal Re dall' Ambasciatore di Venetia in | ŞII      |
| •                                                                        | -        |
| di Fiandra.                                                              | 519      |
| D. Gonzallo di Cordoua.                                                  | v.       |
| Mastro di un terzo di Spagnuoli nello Stato di 1<br>363                  | Milano   |
| Mandato dal Re per assistere al Duça di Feria di co                      | nfiglio. |
| 771                                                                      |          |
| Succede al Duca di Feria.                                                | 855      |

| Tien trattato in Casale.                         | 866          |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Consiglia il Re a muoner guerra contro il<br>867 | Monferrato   |
| Eletto Governator di Milano e dell' arme con     | tro il Mon-  |
| ferrato.                                         | 741          |
| S'accesta coll' esercito a Casale.               | 882          |
| Và a Lodi per opporsi a Vinitiani.               | 938          |
| Si distoglie dall'oppugnatione di Casale.        | 948          |
| Vien rimosso dal Gouerno di Milano.              | 962          |
| Griegioni.                                       |              |
| Loro stato, e Repubblica.                        | 529          |
| Antichi confederati colla Corona di Francia.     | 529          |
| Si Collegano co' Vinitiani.                      | 528          |
| Danne licentia al refidente di Francia.          | 532          |
| Cacciaro il Vescono di Corra.                    | 533          |
| Ricuperano coll' armi la Valtellina ribellata.   | 535          |
| Vengono cacciati dal Duca di Feria dalla<br>5;6  | Valtellina.  |
| Saccheggiano Bormio.                             | 542          |
| Rotti scito Tiranno.                             | 543          |
| Ributtati la seconda volta da Tiranno.           | 544          |
| Inscompiglio fra se medesimi per gl'accordi      | ,            |
| Compaiono nella dieta di Lucernase Vengono       | o ributtati. |
| Andati vn altra volta alla ricuperatione della   | Valtellina   |
| ne vengono ributtati.                            | 560          |
| Mal soddisfatti della pace di Monsone.           | 831          |
| Gran Duca di Toscana.                            |              |
| Manda aiuto al Duca di Mantoua.                  | 109          |
| Sospetto di voler occupare le terre de Genouesi  |              |
| Toscana.                                         | 730          |
| Manda le sue galere alla difesa di Genoua.       | 740          |
| * U                                              | Gregoric     |
|                                                  |              |

| Gregorio Decimo ity, vedi Lodouisio.            |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Conte Guido San Georgio.                        |         |
| Sue qualità e inclinationi.                     | 53      |
| Milita per Sauoia contro Mantoua.               | 61      |
| Oppugna e occupa Moncaluo.                      | 92.93   |
| Capo delle genti mandate a occupar Nizza.       | 95      |
| Mandato in foccor o a Oneglia con genti non può | passare |
| per lo stato de' Genouesi.                      | 260     |
| Occupa Zuccarello.                              | 202     |
| Riceuuto in gratia dal Duca di Mantoua.         | 524     |
| Guerre.                                         |         |
| Prima in Italia contro il Monferrato.           |         |
| Nella Garfagnana fra Modona, e Luchefi          | 115     |
| Guerre primiere del Piemonte.                   | 143     |
| Guerra seconda contro il Piemonte.              | 220     |
| D'Istria;e della Dalmatia.                      | 310     |
| Guerra Terza contro il Piemonte.                | 339     |
| Guerra del Friuli.                              |         |
| Guerra contro Vinitiani nell' Adriatico.        | 417     |
| Contro la Valtellina.                           | 524     |
| Contro Genouesi.                                | 619     |
| Contro il Duca di Niuers nel Monferrato primo   | 848     |
| Seconda.                                        | 980     |
| Contro Mantoua.                                 | 985     |
| Controil Piemonte.                              | 102     |
| Guardarobe del Duca di Sauoia occupata in Acc   | qui del |
| Duca di Feria.                                  | 767     |
| Soito occupato da Tedeschi.                     | 989     |
|                                                 |         |

H

Henrico IIII.Re di Francia.

| Morendo libera l'Italia dal sospetto di graue gue         | TTA.      |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Tenta cose nuoue in Italia.                               | 4         |
| Occupa la Sauoia.                                         | 3         |
| Suoi sforzi e apparecchi contro la Corona di Spa          | gna. 4    |
| İ                                                         |           |
| Imperadore Matthias.                                      |           |
| Fauorisce il Duca di Mantona contro Sauoia per            | la riten  |
| tione della nepote.                                       | I         |
| Fà intendere al Duca di Sanoia, che defista dall'         | inualion  |
| del Monferrato.                                           | 900       |
| Muor.e                                                    | 436       |
| Imperadore Ferdinando.                                    | ٠,٠       |
| Succede a Matthias nell' Imperio.                         | 864       |
| Vuol procedere giustificatamente contro il Niners.        |           |
| Sua grande autorità nella Germania.                       | 866       |
| Ordina al Gouernatore di Milano,e al Duca di S.           |           |
| desistano dal Monferrato.                                 | 936       |
| Manda genti in Italia contro il Niuers.                   | 960       |
| Sua Grandezza odiosa a' Principi Germani.                 | 998       |
| Nemico, e persecutore de gl'eretici.                      | 999       |
| Ordina che gl'eretici restituiscono i beni della          |           |
| 1001                                                      |           |
| Proua gl'Elettori contrari nella causa del Niuers.        | 1007      |
| Ricchiama il Fritlant, e gli da il sopremo gouer<br>arme. | no dell'- |
| Imprese del 1625. rouinate.                               | 808       |
| Inghilterra.                                              |           |
| Re d'Ingilterra fauorisce al Duca di Sauoia.              | 260       |
| Manda il suo Ambasciadore sotto Asti a trattar            | la pace.  |
| 261.                                                      | 1.        |
| Manda il Principe di Galles suo figliuolo nella           | corte di  |
|                                                           | Spagne    |
|                                                           | A 60 -    |

# INDICE,

| Spagna                                                 | <b>5</b> 00 |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Muore, a cui succede il figliuolo, che sposa la sore   | 590.        |
| Re di Francia.                                         | 607         |
| Manda armata sopra Spagna.                             | 810         |
| Manda tre volte armate in soccoi so de Rocchelless.    | 834         |
| Italia.                                                |             |
| Fondamenti della sua pace in che prima de presenti     |             |
| menti confift Jono.                                    | 4           |
| Ingelosisce per le pretensioni del Duca di Sauoia.     | 12          |
| Ingelosifie degli Spagnuoli per conto del Monferrato   | . IIO       |
| Restamolto soddisfarta del Re di Spagna per la restiti | utione      |
| del Duca di Mantoua nel Mor fe rato.                   | 114         |
| Di nuouo ingelofi ce della volonta degli Spagnuoli.    | 126         |
| Sente pregiuditio per la folleuatione della Valtellina | 139         |
| Sottoposta a molti pericoli, e trauagli per successio  | ne del      |
| Duca di Niuers.                                        | 9-6         |
| Incendio del monte Vesuio.                             | 1204        |
| Infanta di Spagna sorella di Filippo IV. viene in      | Italia      |
| per passar in Germania.                                | 1201        |
| M crchese dell' Inoiosa.                               |             |
| Gouernator di Milano, sue qualita, e maniera di Go     | uerno.      |
| 18.                                                    |             |
| Prouuede alla liberatione del Monferrato.              | 66          |
| Abhorrisce il Duca di N.uers, e i Francessi venuti in  | Occor-      |
| so del Monferrato.                                     | 104         |
| S'interpone fra l Duca di Modena, e Luchefi,           | 123         |
| Sturba l'accordo fra Sauoia e Mantona.                 | 138         |
| Esce coll'esercito per assalire il Piemonte.           | 155         |
| Ritorna dal Piemonte nello Stato di Milano.            | 161         |
| kabbrica il forte Sandoual.                            | 164         |
| Va coll elercito sott' Asti.                           | 206         |
| Si rutra nello Stato di Milano;                        | 213         |
| Prepara nuoua guerra contro il Piemonie.               | 216         |
| tiii                                                   |             |

| Ricerca aiuti a' Principi Italiani per la guerra del                      | Piemon-   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| te.                                                                       | 217       |
| Và in soccorso di Bistagno.                                               | 228       |
| Và yn' altra volta fott' Afti.                                            | 231       |
| S'accampa fulla Verfa contro il Duca.                                     | 234       |
| Fasloggiare ii Duca dalla Versa.                                          | 336       |
| Combatte contro il Duca sulle colline,e riman v                           | incitore. |
| 243<br>Non sà valersi della vittoria.                                     | 2.45      |
| Conchiude la pace molto suantaggiosa col Duca.                            | 167       |
| Chiamato dal Re in Spagna.                                                | 189       |
| Communic uni Me in spagna.                                                | A00       |
| L                                                                         |           |
|                                                                           |           |
| Leghe.                                                                    |           |
| Del Duca di Sauoia co' Vinitiani.                                         |           |
| De' Vinitiani co <sup>a</sup> Griggioni cagione di gran mou<br>528        | imento.   |
| Contro Spagna per le cose della Valtellina.                               | 179       |
| Di molti principi contro gli Spagnuoli,e Austriaci.                       |           |
| Contro Genouest in Susa.                                                  | 644       |
| Fra'l Re di Spagna,e la Repubblica a propria difej<br>Leopoldo Archiduca. |           |
| Fabbrica vn forte su' confini della Valtellina.                           |           |
| Suoi progressi contro Grigioni.                                           | 563       |
| Sottomette le Diritture.                                                  | 566       |
| Giudicato Signore delle Diritture.                                        | 567       |
| Lodouico Gambaloita in difesa del Monistero.                              | 222       |
| Vien ributtato dal soccorso di Bistagno.                                  | 224       |
| Muore.                                                                    | 368       |
| Ludouico Guasco da adosso alle fanterie di Sauoia.                        | 162       |
| Esce d'Alessandria contro le genti di Sauoia.                             | 490       |
| Entra in Genua con soccorsi.                                              | 690       |
|                                                                           | igione    |

| Prigione della difesa d'Ottaggio.                       | 701    |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Limogione Luogotenente del Principe Tomaso com          | batte  |
| julle colline d' Asti-                                  | 141    |
| Prigione sotto Vercelli.                                | 460    |
| Monsignor Lodouisio.                                    | 7.0    |
| Numeric in Tamel                                        | .318   |
| Creato Pontefice.                                       | 548    |
| Scriue al Re con molto sentimento per li moti della V   | altel- |
| lina.                                                   | (40    |
| Manda il fratello a riceuere il deposito della Valte    | Uina   |
| 184                                                     | .0.    |
| Non pare dopo il deposito molto sollecito della restitu | tione  |
| della Valtellina.                                       | 587    |
| Ottiene la Principessa di Venosa in moglie al Nipote.   | 588    |
| Sospetto a' Vinitiani, e confidente a gli Spagnuoli.    | c8a    |
| Da nuoua forma alla creatione de futuri Pontefici.      | 595    |
| Luigi Re di Francia.                                    | 1/1    |
| Vscito dalla tutella piglia il Gouerno del Regno.       | 192    |
| Fa intimare al Duca di Sauoia la guerra, se non a       | czetta |
| la pace con Spagna:                                     | 254    |
| Pronuntiale pace tra' Vinitiani, e l'Arciduca.          | 477    |
| S'intromette negl'affari della Valtellina.              | 525    |
| Occupa la Rocchella.                                    | 936    |
| Viene in Italia per soccorso del Duca di Niuers.        | 936    |
| Aßicura i Genouesi                                      | 942    |
| Combatte a Susa col Duca di Sauoia, e rimaso viti       | oriofo |
| occupa Sufa.                                            | 943    |
| Accorda col Duca di Sauoia.                             | 945    |
| Inuia esercito in Italia per soccorso di Casale.        | 1007   |
| Domanda, e ottiene dal Duca di Sauoia Pinarolo.         |        |
| Non si tiene obbligato alla pace di Ratisbona,          | 1140   |
| Chiede al Duca di Sauoja Pinarolo.                      | 1159   |
| L'ottiene.                                              | 11/3   |
| 1:57 3                                                  | 37     |

Occupa la Lorena.

Lucchefi.

Danneggiano il Territorio del Duca di Modena in Garfagnana s'azzuffano fotto Gallicano con Modonefi. 120

### M

| Mentoua.                                      |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Suo fito.                                     | 986           |
| Suoi Borghi occupati da Tedeschi.             | 987           |
| Si riduce in strettezza.                      | 1069          |
| Corre a manifesta perdita.                    | 1072          |
| Occupata dall' esercito Imperiale.            | 1074          |
| Restituita al Duca di Niuers.                 | 1153          |
| D Martin d'Aragona prigione de Francesi.      | 1090          |
| Maria Reina di Francia regente soprema del    | Regno. 3      |
| S'interpone fra l Re di Spagna e l Duca di Sa |               |
| cificarli.                                    | 3             |
| Fauorisce il Cardinal di Mantoua nella rit    | entione della |
| nepote.                                       | 13            |
| Fauoriscelo nella difesa del Monferrato.      | 87            |
| Manda Ambasciatore in Italia per le cose del  | Monferrato.   |
| 134                                           | ***           |
| Rinuncia il Gouerno del Regno al Re suo sigli | liuolo Vscito |
| dallapupillarità.                             | 192           |

Mandata dal Re a Bles, Contraria nella Corte al Cardinale di Ricchellieu. 1037

Fugge dalla Corte e si rivira in Fiandra.

Matrimonio trattato ma non conchiujo fra il Cardinal di Mantona, e la Duchezza vedoni fua cognata. 23 Tra la Figlia di Filippo III. e I nigrandi. 286

Tra la Figlia di Filippo I II, e I nigranifi. 286 Tra l Primipe di Piemote, e la joretta del Re di Fracia. 522

Trail

1174

| Tra'l infante di Spagna e'l Principe d'Inghilterra tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | atta-        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| to,e non conchiuso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 490          |
| Conchiuso fra esso Principe d'Anghilterra, e la sorel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | la del       |
| Re di Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450          |
| Morte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Di Francesco Secondo Duca di Mantoua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8            |
| Vedija nomi di coloro che muoiono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Monferrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Inuestito primieramente ad Alerrame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15           |
| Paffu dalla fua defoendenza ne Paleologhi•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16           |
| Dalla Casa Paleologa nella Gonzaga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16           |
| Sua descrittione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67           |
| Aßalito dal Duca di Sauoia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68           |
| Marchese d'Inoiosa vedi Inciosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Ministri di Spagna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Fauoreuoli al Duca di Sauoia nella caufa della nepo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te. 10       |
| and the second s | 6.7 <b>7</b> |
| Aßıstono di fauore agl' Austriaci cantro Vinitiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 317          |
| Studiano di guadagnare l'animo del Pontefice Gre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gorio.       |
| 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Di guadagnare quello di Vrbano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 596          |
| Dinidono il Monferrato col Duca di Sauoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87 <b>0</b>  |
| Malißimo fodisfatti de gl' accordi di Sufa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 959          |
| Della pace di Ratisbona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 8         |
| Manfrin Caftiglione difende Nizza della Paglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | contro       |
| ıl Duca di Sauoia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४०           |
| Marchese Spinola vedi Spinola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Marchese di Calusio inniato dal Duca di Sanoia p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er ab-       |
| brucciare il ponte del Gouernatore alla Villatta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159          |
| Rotto dalla gente del Re,e fatto prigione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162          |
| Gouernatore di Vercelli affalito dall'esercito Spag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nuolo.       |
| Marchese di Castagneda Ambasciatore del Re pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | esso la      |
| Itii 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2),0 0,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| INDICE.                                                |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Repubblica di Genoua,                                  | 610    |
| Ammesso in Genoua nel consiglio di Guerra.             | 650    |
| Lodato per essersi portato bene negl' affari di Genoua | •      |
| Marchest di Mortara vscito d'Alessandria passa         | nelle  |
| Langhe contro Sauoia.                                  | 221    |
| Entra in Bistagno.                                     | 22[    |
| V scito di Bistagno contro il Duca si ritira.          | 224    |
| Vscito vn' altra volta d' Alessandria occupa molti l   | uoghi  |
| nelle Langhe.                                          | 381    |
| Abbrucciato Canelli abbandona le Langhe.               | 401    |
| Chiamato in Corte.                                     | 518    |
| Marchese di Belmar Ambasciador Spagnuolo in Vi         | netia. |
| Sue Qualita.                                           | 503    |
| Entrato in Senato accorda l'esecutione della pace.     | 104    |
| Entra vn' altra volta in Senato per occasione della    | con-   |
| giura di Vinetia.                                      | 504    |
| Mandato da quella nell' Ambasciatore di Fia            | ındra. |
| Marchese di Santa Croce.                               |        |
| Capo dell' impresa di Oneglia.                         | 197    |
| L'assale e batte.                                      | 199    |
| Viene da Napoli colle galee in soccorso di Genoua.     | 739    |
| Và alla ricuperatione della Riuera.                    | 789    |
| Entra coll'esercito della Repubblica in Piemonte, e    | occu-  |
| pa Gareŝio.                                            | 802    |
| Si ritira di Piemonte nella Riuiera.                   | 803    |

794

807

1048

1108

1109

1127 Accordata

Curapoco l'impresa di Veruua.

Sue lodi nel soccorso di Genoua.

Molto irresoluto sotto Casale.

Succede allo Spinola nel Gouerno di Milano.

S'abbocca col Duca di Sauoia, e col Collalto.

Acetta tregua sotto Casaleco' Francesi.

| Accordaco Francesi venuti e soccorso di Casale.    | 1128    |
|----------------------------------------------------|---------|
| Notato per conto degl' accordi di Casale.          | 1130    |
| Pentito dell' accordo di Casale.                   | 1134    |
| Inuiato dal Gouerno di Milano in quel di Fiandi    |         |
| Marchese di Montenegro gouerna l'espugnatione      |         |
| celli.                                             | 456     |
| Marchese Beuerone.                                 | •,      |
| Massarino sospetto a Ministri Spagnuoli.           | 1121    |
| Marchese di Bagni capo delle genti Ecclesiasti     |         |
| Valtellina,                                        | 652     |
| Ricusa di riceuer i soccorsi Spagnuoli.            | 652     |
| Rende la Valtellina a' Francesi.                   | 664     |
| Marchese di Coure Ambasciadore della Reina di      |         |
| in Italia.                                         | 134     |
| Raccoglie genti nel paese de Griggioni.            | 652     |
| Mette i Griggioni in Libertà.                      | 661     |
|                                                    | 662.663 |
| a restituisce alle genti del Pontesice.            | 839     |
| Esce col Duca di Niuers da Mantoua occupata e      |         |
| periali.                                           | 1075    |
| Memoransi.                                         | 10/1    |
| Viene in Italia con rinforzo di genti per foccorfo | di Ca-  |
| fale.                                              |         |
| Combatte vittoriofo presso Susa.                   | 1961    |
| Occupa il Marchesato di Salusso.                   | 1054    |
|                                                    |         |
| Occupa Carignano.                                  | 1084    |
| Paccampa a Pancaleri.                              | 1084    |
| Aunitioni inuiate a Vercelli abbruggia <b>no.</b>  | 460     |
|                                                    |         |

N

Vien liberata. IO5

| THE TOE.                                           |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Occupata dall' efercito di Spagna.                 | 891        |
| Restruita al Duca di Mantua.                       | 1137       |
| Duca di Nemors affalisce la Sauoia.                | 1343       |
| Vienributtato.                                     | 345        |
| Nous acquistato da Francesi.                       | 683        |
| Ricuperato alla Repubblica.                        | 768        |
| Duca di Niuers.                                    |            |
| In soccorso del Monferrato assalito dal Duca di S. | auoia. 81  |
| Rigettato da Canelli.                              | 108        |
| Partepoco soddisfatto da Mantoua.                  | 133        |
| Succede negli stati di Mantoua,e di Monferrato.    | 857        |
| Non vien ruono ciuto per Duca di Mantoua ne        |            |
| peradore,ne dal Re di Spagna,ne dal Duca di        |            |
| <i>h</i> ~ .                                       |            |
| Suoi concorrenti nella successione.                | 860        |
| Razioni pro econtra la successione.                | 862.863    |
| Manifert spagnuoli contrari alla sua successione.  | 864        |
| Si for, ijica in Mantona,e in Cajale.              | 876        |
| Fàcalar cranceji in Italia por fuo foecorfo.       | 917        |
| V/cito da Mantoua ajjaile i confini dello Stato d  | li Milano. |
| Và per ricuperar Rodrigo e non gli riesce.         | 1063       |
| Rendel e fortezza de Mantoua a gle Imperiali.      | 1063       |
| Rejti uito in Mantoua colla inuestitura.           | 1153       |
| Stato in etwe, in che resta dopo di restituito.    | 879        |
|                                                    |            |

O

Noglia terra del Duca affalita dal Santacroce.

10.8
Suojeto,e qualità.
198

Orationi.

Dell' Ambasciadore del Duca di Sauoia a Vinitiani. 167

D

| Didue Senatori Veneti sopra le demande del Duc    | a di Sa-         |
|---------------------------------------------------|------------------|
|                                                   | 176.18           |
| Del Duca di Sauoia nella battaglia delle colline. | 2 4 T            |
| Del Duca di Sauoia al Diguerra sopra l'aunanz     | arfi all         |
| oppugnatione di Genoua.                           | 709              |
|                                                   | Genoua.          |
| 712                                               |                  |
| Nel Configlio di Genoua sopra castigo deconiurati | . 904            |
| De' Valtellini al Re di Spagna.                   | 553              |
| Monsu d'Orse in Piemonte.                         | 328              |
| Capitano de Francesi che fugono nella battaglia d | i Luce-          |
| dio.                                              | 380              |
| Mandato in soccorso di Vercelli dal Duca non g    | gli riesce       |
| soccorrere.                                       | 464              |
| Ottaggio.                                         |                  |
| Sue qualita e sito.                               | 696              |
| Sue fortificationi.                               | 697              |
| Fatto d'arme a Ottaggio.                          | 701              |
| Occupato dal Duca.                                | 01.702           |
| Sacchaggiato.                                     | 702              |
| Abbruggiato e abbandonato dal Duca.               | 758              |
| Duca di Ossun. Vicere di Neapolimanda vascelli    | i armat <b>i</b> |
| nell'Adriatico.                                   | 417              |
| Inuia nuoui galeoni nello stesso mare.            | 505              |
| Ollandesi giunti per mare a Vinetia vanno in Car  | inpo sot-        |
| to Gradifea.                                      | 442              |
| Oratio Baglione foldato de Vinitiani muore.       | 449              |
| Ouada accupata da' Francesi.                      | 632              |
| Ricuperara dalla Repubblica.                      | 7ú9              |
| Olmares.                                          |                  |
| D.Gaspar di Gusmano Conte Duca di Oliuares g      | ran pri-         |
| uato del Re di Soagna                             | -550             |
| Da bonisimi ordini per lo soccorso di Genona.     | 807              |

| Sdegnato co' Genouesi.                               | 84     |
|------------------------------------------------------|--------|
| Sospende e varia i pagamenti de danari douuti da     |        |
| Genouesi.                                            | 84     |
|                                                      |        |
| P                                                    |        |
| Paci, e accordi.                                     |        |
| D' Asii.                                             | 25     |
| De' Vinitiani con gl' Austriaci. 471,47              |        |
| Del Re di Spagna co' Francesi in nome del Duca per   |        |
| del Piemonte.                                        | 48     |
| Tra'l Duca el Gouernator di Milano per efecution     |        |
| pace di Madril.                                      | 50     |
| Primieri accordi di Madril fra i Re di Francia, e S  | Spagn. |
| per le cofe della Valtell <b>ina.</b>                | 55     |
| Di Monsone fra due Re di Spagna, e di Francia per    |        |
| se d'Italia.                                         | 820    |
| Di Susa fra l Redi Francia e'l Duca di Sauoia.       | 9+     |
| Della tregua fotto Cafale trà Francefi, Il Duca e gl | i Spa- |
| gnuoli.                                              | 110    |
| Accettata.                                           |        |
| Pace di Ratisbona per le cose d'Italia.              | IIC    |
| Pace sotto Casale fra gl'eserciti Francese, o Spag   | nuolo  |
| t 28<br>Pace tra'l Duca di Sauoia,e la Repubblica.   | 1189   |
| Pestilenza entrata con l esercito Tedesco in Italia. | 981    |
| Suo, progressi.                                      | 992    |
| Nun tocca la Città di Genoua.                        | 993    |
| Paolo V Pontefice s'interpone per rapacificare il Di |        |
| Sauoia col Re di Spagna.                             | 3      |
| Inua Monsignor Massimi Nuncio in Piemonte.           | 89     |
| Inuia Monsignor Ludouisio Nuncio in Lombardia.       | 342    |
| Muore.                                               | 348    |
|                                                      | latino |
|                                                      |        |

### Pallatino del Reno.

| Eletto Re di Boemia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 523              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dichiarato ribelle dall' Imperatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 455              |
| Vinto sotto Praga Abbandona il Regno di B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oemia.           |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Baron di Pappenain deputato co' suoi Thedeschi in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | diffesa          |
| della Riua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Scaccia i Francesi da suoi posti sino in Val                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tellina.         |
| 809.810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| D. Pietro di Toledo Gouernatore di Milano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 278              |
| Sue qualità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 278              |
| Fà difficoltà nell'offeruatione della pace d'Afti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 279              |
| Propone nuoui partiti al Duca per riconciliarlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | al Re.           |
| 284.285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n a:             |
| Pensa di migliorare i capitoli della pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d'Asti.          |
| 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Risponde a Lodouico Mangiant, il quale in nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e del R <b>e</b> |
| il ricerca dell'esecutione della pace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 332              |
| S'accende maggiormente a rinuouare la guerra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 337              |
| Inuia genti a'confini del Piemonte, e de Vin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iitiani.         |
| -: 338<br>-: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Risponde all' Ambusciador Bettune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 339              |
| Si trasfesce in Paula per sollecitar le prouuisioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | per la           |
| guerra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 342              |
| Troua difficoltà nel rappicar la guerra col                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Duca.            |
| 347.361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Viene ammonito dalla Corte a non entrare in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nuoua            |
| guerra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 348              |
| Fà marchiar le sue genti verso i confini del P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iemon-           |
| te.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 355              |
| Getta vn ponte sulla Sesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 356              |
| Numero delle suc genti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 356              |
| Irrefoluto se debba entrar in Piemonte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 355              |
| James James and Additional Control of the Control o | 211              |

| Entra finalmente in Piemonte.                         | 366      |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Viene assalito nell' entrare in Piemonte dal          |          |
| 367                                                   |          |
| Risponde in seconda volta all' Ambasciador 1          | Bettune  |
| 234                                                   |          |
| Và ver o San Germano.                                 | 379      |
| Va yerfo Crescentino.                                 | 37       |
| Escluso da Crescentino và a Liuorno, e Bianza.        | 37       |
| Si met:e sotto San Germano.                           | 37       |
| Occupadi p.: ff.iggio Santià.                         | 376      |
| Occupa San Germano,                                   | 377      |
| Resta quasi assediato dal Duca in San Germano         | 377      |
| Esce di San Germano per incontrare il Duca.           | 377      |
| Gugne alla Badia di Lucedio il Duca, e'l combate,     | e vince  |
| 381.382                                               |          |
| Stracco della guerra desira la pace.                  | 384      |
| Rispor de al Nuncio, e all'Ambasciadore di Francia    | che gl   |
| trattano di pace.                                     | 86.,88   |
| Riviral esercito a Suernare nello Stato di Milano.    | 393      |
| Tiene pratiche col Principe di Messerano.             | 394      |
| Ingrossato di genii, pensa di riassalire il Piemonte. | 454      |
| Vacolve ercito sotto Vercelli.                        | 457      |
| Rompe di primo trattato quattro compagnie di c        | aualli.  |
| 462                                                   |          |
| Riseue Vercelli à patti.                              | 467      |
| Accorda i capitoli della pace in Pauia.               | 501      |
| Ch'anato in Ispagna.                                  | ,<br>517 |
| Pigna occupara dada Repubblica.                       | 797      |
| Piemontejî prejentendo che il Duca di Feria entra     | na coll  |
| ejeretio in Piemonte fugono verso l' Alpi,            | 7 3      |
| Pinavolo accupato dal Cardinal di Ricchellieu.        | 1026     |
| Restricte al Duca.                                    | 1153     |
| Safo di nuono dal Duca al Re di Francia.              | 1155     |
| S                                                     | Ponte    |

| Pontestura tentata dal Duca di Sauvia.              | 92         |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Pompeo Giustiniano Capitano di Vinitiani nella      | guerra     |
| del Friuli.                                         | 304        |
| Occupa Luciniso, e poscia l'abbandona.              | 306        |
| Muore.                                              | 409        |
| Pozzeueraschi trauagliano l'esercito de collegati.  | 751        |
| Pigliano i buoi che Seruiuano al traino delle art   | iglierie.  |
| 717<br>Ricuperano Sauignone.                        | 758        |
| Ricuperano Noui.                                    | 768        |
| Porto Mauritio si rende al Principe Vittorio        | 727        |
| Recuperato alla Repubblica.                         | 7-7<br>795 |
| Principe d'Ascoli sconfiglia il Gouernatore dal p   |            |
| Sefia.                                              | 160        |
| Inuiato dal Gouernatore ad affilire le colline occu | pate dal   |
| Ducavicine alla Versa, le occupa.                   | 235        |
| Principe di Conde prigione in Francia.              | 382        |
| Principe d'Inghilterra in Madril.                   | 192        |
| Chiede, e non ottiene in moglie l'Infanta di        | , -        |
| 593<br>Spofa la Sorella del Re di Francia.          | 607        |
|                                                     | 928        |
| Punzone occupato dalle genti di Spagna.             | 920        |
| R                                                   |            |
| Ragioni del Duca di Mantoua contro quelle di Sa     | uoia in    |
| difefa del Monferrato.                              | 17         |
| Re d'Inghilterra vedi I.                            |            |
| Re di Spagna vedi F.                                |            |
| Re di Francia vedi H. L                             |            |
| Rua di Chiauenna fortificata dal Feria.             | 667        |
| Sue qualità e conseguenze.                          | 666        |
| Infestata da' Francesi.                             | 745        |

| Affediata da Francefi, e liberata dall' affedio.<br>Data in difeja a Tedefchi fotto il Baron di Papp | 748<br>enein. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| "57<br>Rot-ura frà Ducht di Sauoia,e Duche di Mantoua.                                               | /-            |
| Roceaurano occupato dagli Spagnuoli.                                                                 | 65<br>2120    |
| Rocentratio vocapato augit Bruginotti.                                                               | 2120          |
| S.                                                                                                   |               |
| Andoual quando fabricato e per qual fine.                                                            | 164           |
| Nauignone terra sei miglia vicina a Genoua occi                                                      | ipat <b>o</b> |
| da Sauotardi                                                                                         | 515           |
| Ricuperato da Pozzeueraschi.                                                                         | 727           |
| Sanchio di Luna andato in soccorfo di Creppacuore o                                                  | ccijo.        |
| 3+7 March Santiana ingganana in Marcelli                                                             | 4.5.0         |
| Monsù Sanfrone ingegnero in Vercelli.<br>Sauona gia abbandonata da Genouefi, e poscia ripigl         | 459           |
| 690                                                                                                  | min.          |
| Saluzzo.                                                                                             |               |
| Occupato da Francesi.                                                                                | 1068          |
| Sabram.                                                                                              | ,-            |
| Ministro del Re di Francia risiede in Genoua.                                                        | 973           |
| Sua residenza in Genoua mal sentita dalla Corte                                                      |               |
| gnuola.                                                                                              | 974           |
| SentenZa dell'Imperatore fra Duchi di Sauoia,e Man                                                   | toua          |
| intorno le presenfions del Monferraso.                                                               | 18            |
| Non viene approuata dalle parti.                                                                     | 20            |
| Successione del Monferrato come, e quando alle Fer<br>spetti.                                        | nine<br>21    |
| Simon Contarini Ambasciador Vinitiano sostenut                                                       |               |
|                                                                                                      | 480           |
| Soccorsi entrati in Genoud.                                                                          | 739           |
| Spagnuoli tengono in mano i forti della Valtel                                                       |               |
| 345                                                                                                  | chese         |

| Marchese Spinola.                                         |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| - C 1 11-11 : 11-                                         | 90         |
|                                                           | 525        |
|                                                           | 26         |
|                                                           | 26         |
|                                                           | 150        |
| Gouuernatore dello Stato di Milano, e Capitan Gener       | ale        |
|                                                           | 61         |
|                                                           | 7 <b>6</b> |
|                                                           | 78         |
|                                                           | 82         |
|                                                           | 94         |
| \: C C 11 -:                                              | 29         |
| Và sotto Casale contro l'openione di tutti.               | 333        |
| Gli vien ristretta l'autorità di conchiuder la pace. 10   | 9 <b>9</b> |
| Non consente alla tregua co' Francesi. 11                 | 103        |
|                                                           | 03         |
| Strattagema da' foldati Ducali. 2                         | 90         |
| Re di Suedia.                                             |            |
| Entra con esercito nella Germania.                        | 03         |
| - 11                                                      | 04         |
| Vittorie da lui ottenute nella Germania. 100              | 06         |
| Muore vittorioso in vna battaglia.                        | 06         |
| Suizzeri.                                                 |            |
| Non ardiscono opporsi a Francesi.                         | 59         |
| Difficultano il passaggio alla genti foldate del Re di Sp | a-         |
|                                                           | \$ 3       |
| _                                                         |            |

#### T

| D.Tadeo Barberino nepote del  | Pontefice Prefetto | di Roma |
|-------------------------------|--------------------|---------|
| 1203                          |                    |         |
| Iempeste impetuose in Italia. |                    | 132     |

Thedeschi.

| Calano in Italia sotto il Collalo Capitano C       | Generale del |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Imperatore.                                        | 98r          |
| Trino assalito dal Duca di Sauoia.                 | 69           |
| Si rende.                                          | 70           |
| Tomaso di Sauoia occupa Candia nello Stato         | di Milano.   |
| 214                                                |              |
| Assalisce il retroguardo del Ducadi Feria men      |              |
| dı fotto Afti.                                     | 776          |
| Tomaso Caracciolo difende San Germano.             | 405          |
| Eletto Masiro di campo Generale della Repub        |              |
| noua.                                              | 636          |
| Inuiato dalla Repubblica a'Ottaggio s'oppon        |              |
| fulla campagna.                                    | 698          |
| Prigione del Duca.                                 | 700          |
| TurbolenZe di Francia.                             | 131          |
| <i>V</i> –                                         |              |
| Vittorio Principe di Piemonte a Mantona.           | 8            |
| Chiede che la sorella vedoua di Mantoua ritor      | rni in Pie-  |
| monte colla figliuola.                             | 8            |
| Pretende che sia luogo al deposito della Principio | ia di Man-   |
| toua sua nipote nel Duca di Modena.                | 65           |
| Mandato in ispagna dal Padre si trattiene d'       | •            |
| Rein Monferrato.                                   | 103          |
| Occupa il Principato di Messerano.                 | 395          |
| Spofa vna forella del Re di Francia.               | 52.E         |
| Vaad occupare la Rivera di Ponente:                | 718          |
| Si mette sotto la Pieue.                           | 719          |
| L'occupa, e saccheggia.                            | 719          |
| Fà Prigione Gio. Geronimo Doria Mastro di C        |              |
| Repubblica.                                        | 726          |
| Earl                                               | Occupa       |

| Occupa quaji tutta la Riuera di Genoua.              | 1153        |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Si ritira col Chricchi dal Cairo e va a Bistagno.    | 768         |
| Si ritira con grand ordine,e valore verso il Pie     | emonte a    |
| vista dell'esercito Spagnuolo.                       | 769         |
| Combattenell' Alpi, e riman vittorio so de Franc     | esi. 920    |
| Combatte infelicemente vicino a Sufa col Duca        | Memo-       |
| ransi.                                               | 1054        |
| Succede al Padre nel Principato.                     | 1082        |
| Esce di Sauigliano, e s'oppone a'Francesi nel pa     | ffare del   |
| Po.                                                  | 1084        |
| Inuia genti alla ricuperatione di Carignano.         | 1085        |
| Ottiene molte terre del Monferrato per sodisfatt     |             |
| sue pretensioni.                                     | 807         |
| Restituitonelle sue piazze di Piemonte, e Della      | r Sauoia.   |
| 1143                                                 |             |
| Cede Pinarolo al Re di Francia.                      | 1159        |
| Vittoria dell' esercito Spagnuolo sotto Asti.        | 243         |
| Alla badi a di Lucedio.                              | 379         |
| Sotto Tiranno in Valtellina.                         | 543.544     |
| A Bormio.                                            | 561         |
| In Val di Chiauenna.                                 | 562         |
| Vrbino scaduto alla Chiesa per l'estintione de'D     | uchi della  |
| famiglia Rouere.                                     | 1202        |
| Vippao fiume del Friuli difeso da gli Austriaci.     | 446         |
| Vercelli assalito da D. Pietro di Toledo coll' eserc | ito intero. |
| 457                                                  | 457         |
| Suo sito.                                            | 458         |
| Vien cinto di trincea.                               | 458         |
| Infelicemente soccorso dal Duca.                     | 459.461     |
| Si difende brauamente.                               | 463.464     |
| Si Rende a patti                                     | 467         |
| Vscocchi e loro qualità.                             | 296         |
| Oceupano vna galea Vinitiana.                        | 299         |
| kKkk                                                 | -19         |

| Escono feroci in Mare.                              | 42          |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Verrua.                                             |             |
| Suo sito.                                           | 779         |
| Oppugnata dal Duca di Feria.                        | 77          |
| Difesa dal Duca di Sauoia.                          | 781.78      |
| Assalita si difende.                                | 784.78      |
| Abbandonata dall'efercito Spagnuolo.                | 803.80      |
| Vincenzo Principe di Mantona passa con genti        |             |
| toua nel Monferrato.                                | 8           |
| Si mette al ordine per soccorrer Nizza.             | 99          |
| Succede al fratello nel Ducato.                     | 840         |
| Muore.                                              | 85          |
| Vintimiglia occupata dal Principe Vittorio.         | ·           |
| Ricuperata dalla Repubblica.                        | 797         |
| Virginio Orfino di Lamentona foldato de'            | Vinitian    |
| muore.                                              | 449         |
| Vinitiani rifiutano le offerte del Re di Francia ne | voglion :   |
| entrar seco in lega.                                | 4           |
| Fanoriscono il Duca di Mantona nella disesa del     | Monfer-     |
| rato contro Sauota.                                 | 89          |
| Qualità de Veneti soccorsi.                         | 111         |
| l'initiani fauoreggiano il Duca fott' Afti.         | 260         |
| Entrano in guerra contro l'Arciduca d'Austria,      | , e contra  |
| l'Imperadore.                                       | 294.30      |
| Loro sconsitte sotto Trieste.                       | 303         |
| Loro terre vengono affalite dagl' Austriaci.        | 303         |
| Affaliscono, e occupano le terre possedute d'agl    | Austriac    |
| nel Friuli.                                         | 30          |
| Loro genti di poco valore,e disciplina.             | 30 <b>7</b> |
| Pronano difficoltà di genti, e di danari per la g   |             |
| Friuli.                                             | 308         |
| Fanno gran prouuifioni per la guerra del Friuli.    | 310.312     |
| Entrano in Lega col Duca di Sauoia.                 | 313         |
| _                                                   | rdinan-     |

# INDICE,

| Ordinano a Pompeo Giustiniano che vada sotto       | Gradisca?          |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| 304                                                | •                  |
| Ordine che tengono dell'amminstratione della g     | uerra del          |
| Friuli.                                            | 321                |
| Assaltano il campo Austriaco.                      | 322                |
| Vengono ributtati dal forte Stella.                | 323                |
| Patiscono gran mortalità nel campo.                | 324                |
| Occupano la Ponteba.                               | 324                |
| Occupano Chiauareto.                               | 324                |
| Lucinifo.                                          | 325                |
| Il forte della Trinità.                            | 325                |
| Il Castello di Fara.                               | 325                |
| Tentano di passare il Lisonzo.                     | 414                |
| Trauagliati nel Golfo dal Duca d'Offuna.           | 417                |
| Defiderano di veder ripigliate le pratiche d       | ella pace.         |
| 421                                                |                    |
| Perche siano di poca soddisfattione alla Corte d   | i Spagna.          |
| 418                                                |                    |
| Re di Spagna , dopo hauer ricusato , accetta di 1  | trattar la         |
| pace fra Vinitiani,e gl' Arciducali.               | 421                |
| Prouuedono alla difefa del golfo contro l'armai    | te del Vi-         |
| cerè.                                              | 422                |
| Procedono contro i loro Capitani quando di ordi    | ne pubbl <b>i-</b> |
| co non combattono.                                 | 424                |
| Vinitiani passano il Lisonzo , e superato il Carso | o, vanno           |
| per accostarsi a Goritia.                          | 4.42               |
| Non possono passare il Vippao.                     | 448                |
| Ne impedire i soccorsi di Gradisca.                | 448                |
| Non accettano la pace di Madril liberamente.       | 476                |
| Rimettono la pace di Madril nel Re di              | Francia.           |
| <b>4</b> 77                                        |                    |
| Non vogliono ne anco accettare la pace di Madri    | l pronun-          |
| ciata dal Re di Francia.                           | 479                |
| Kkkk                                               | 2                  |

| Continuano non ostante la pace accettatal'   | assedio di Gra-   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| disca.                                       | 502               |
| Vengono trauagliati dopo la pace per terr    | ra, e per mare.   |
| 502.503                                      |                   |
| Si collegano con Griggioni.                  | 528               |
| Si commuouono più di tutti per le cosed      | lella Valtellina. |
| 570                                          |                   |
| Non si soddisfanno de partiti proposti dag   |                   |
| torno agl' affari della Valvellina.          | 589               |
| Consentono alla guerra contro Genoua.        | 646               |
| Fanno apparecchi per entrar in Valtellina.   |                   |
| Approßimano la lor genti alla Valtellina.    | 652               |
| Entrano armais in Valtellina.                | 664               |
| Vniti a gl'altri collegati contro Genoua.    | 732               |
| Mal soddissatti della pace di Monsone.       | 831               |
| Par che roglino affalire lo Stato di Milano. | 938               |
| Inutant foccorft a Mantoua                   | 943.944.1067      |
| Rotti a Valleggio.                           | 1068              |
| Valtellina.                                  |                   |
| Suo sito.                                    | 526               |
| Sue oportunità a gli stati Austriaci quan    | de da Spagnuoli   |
| fulle occupata                               | 626.565           |
| Sue incommodita a Principi Italiani.         | 534               |
| Sua solleuatione.                            | 525               |
| Sottomessa con arme da' Griggioni.           | 536               |
| Forti in essa fabricati.                     | 545               |
| Capitoli accordati sotto Filippo III. in     | Madril per conto  |
| della Valsellina.                            | 550               |
| Diligenze de Valtellina nella Corte di Sp    | agna. 551         |
| Forti della Valtellina depositati nelle m    |                   |
| 586                                          |                   |
| Occupati da France <b>si.</b>                | - 664             |
| Restituiti al Pontesice.                     | 839               |
|                                              |                   |

| Stato di Vrbino vicino alla caducità per la morte de    | l Prin-           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| cipe vnico figliuolo del Duca.                          | 600               |
| Vrbano VIII.                                            |                   |
| Cardinal Maffeo Barberino creato Papa si fà c           | hiama <b>r</b>    |
| Vrbano.                                                 | 595               |
| Sue qualità.                                            | 595               |
| Creato secondo la nuoua forma prescritta alla cr        | reatione          |
| de' Pontefici da Gregorio suo predecessore.             | 596               |
| Rifiuta gran partiti offertigli da Ministri Spa         | ignuoli.          |
| 596                                                     | _                 |
| Diuiene sospetto a gli Spagnuoli.                       | 596               |
| Sollecito di riunire a gli stati della Sede Appostolica |                   |
| cato di Vrbino.                                         | 603               |
| Tiene consulte sul negotio della Valtellina.            | 604               |
| Pubblica capitoli per conseruatione della Religione     |                   |
| tellina.                                                | 608               |
| Ricusa di riceuer presidi Spagnuoli in Valtellina.      | 652               |
| Ricercato d'ainto dalla Repubblica di Genoua offer      | isce loro         |
| v:alega.                                                | 654               |
| Non vuol rompersi col Re di Francia per la Val<br>668   | ltellina.         |
| Manda Bernardin Nari al Redi Francia.                   | 675               |
| Fa genti.                                               | 675               |
| Inuia le sue Galee in fauore di Genoua.                 | 741               |
| Manda genti alla ricuperatione della Valtellina.        | 824               |
| Mette vn esercito insieme nella Romagna.                | 992               |
| Sollecita la fabrica del forte Vrbano.                  | 993               |
| Manda il Cardinal Antonio suo nipote Legato             | a Latere          |
| per trattar di Pace.                                    | 993               |
| Fauorisce nell'i Dieta di Ratisbona la causa del        | Niuers.           |
| 1002                                                    |                   |
| Non vuol accettare gl' ostaggi per l'osseruatione d     | ella pac <b>e</b> |
| di Ratisbona,<br>K le le le                             | 1145              |

| Acquista alla Chiesa il Dacato di Vrbino.     | 12.02          |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Marchesato di Zuccarello.                     |                |
| Suo sito, qualità e pertinenze.               | 611            |
| Comprato dal Duca di Sauoia.                  | 612            |
| Poscia dalla Repubblica.                      | 613            |
| Occupato del Principe Vittorio con gran parte | e della Riuera |
| di Ponente.                                   | 726            |
| Ricuperato dalla Repubblica.                  | 798            |

FINE.

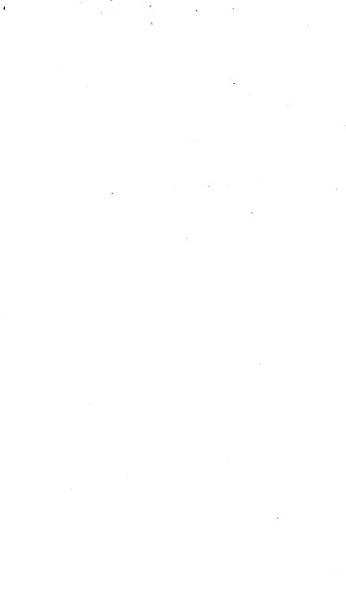

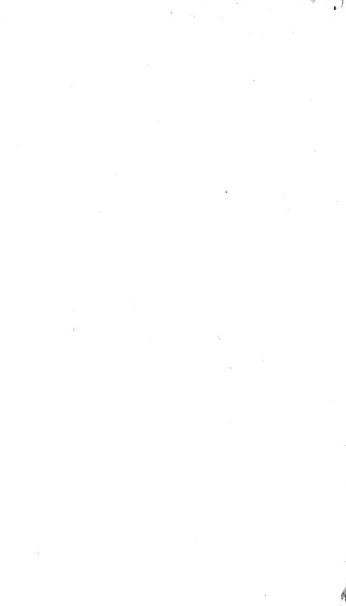

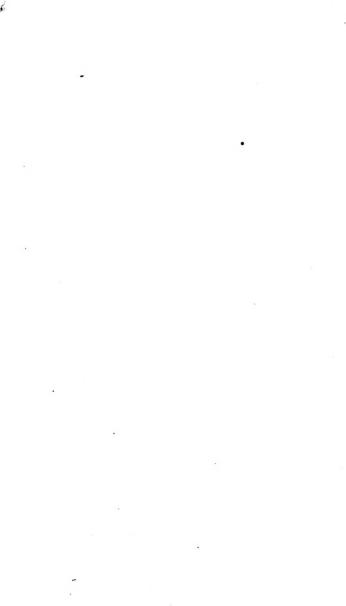

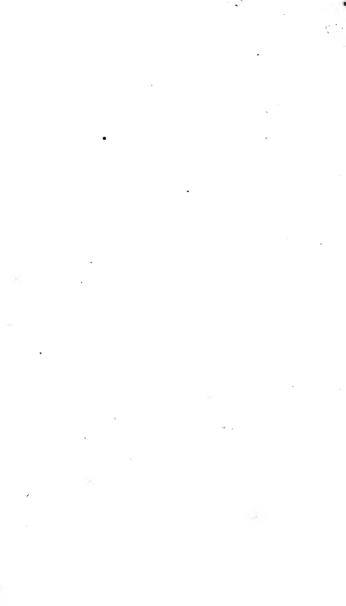



